





# **OPERE**:

# DI GABRIELLO CHIABRERA

## DI FULVIO TESTI



## MILANO

PER NICOLO BETTONI E COMP.

M.DCCC.XXXIV

. Taie

Filtration | General |

I a glober a llarge massi a l'activat con qui l'activat de conceptioner à de managioner de managioner de managioner a la grafia de la grafia del la grafia d

Vanto singulare e mon contrastato dell'Italia nostra è quello de aver preceduto tutte le altre nazioni europee nella carriera del rinnovamento sociale, essendo stata la prima a salutare l'aurora del risorgimento delle lettere i delle scienze e dell'arti. La fondazione de' municipi indipendenti, spegnendo in gran parte della penisola più presto che altrove i reggimenti feudali, nell'atto stesso che diè erigine a più miti e saggi ordini civili, valse a promovere lo sviluppo degli ingegni e delle varie attitudini intellettuali. Quindi preceduto; se così possiamo esprimerci, dall'aura de nuovi tempi si vide sor gere sulle terre italiche, il sole dell'incivilimento; che presto quasi tutte le scaldò e rese feconde di meravigliosi frutti. L'ammirazione e la riconoscenza di tutte le colte nazioni proclamano le giorie dei nostri ingegni, e i grandi benefici ch'essi resero a tutta intiera l'umanità, da quel prodigioso creatore della moderna poesia, pittore delle passate e profeta delle future vicende d'Italia, a quel Grande che divino un nuovo mondo, dall'airgelico Raffaello al terribile Buonarroti, dal fantastico Lodovico al tenero ed infelice Torquato. Se non che la condizione della nostra civiltà, secondò quasi sempre la nostra fortuna politica, e dove questa ci arrise, fu lieta anche quella, e venner meno all'una il brio, la vita, il nativo calore, quando l'altra ci condusse giorni tristi e dolorosi, giorni di sconvolgimento, di inerzia e di servaggio. Tuttavolta anche in que' tempi, che sono più fatalmente segnati dalle nazionali nostre calamità, non si spense mai del tutto fra noi la favilla dell'inspirazione, ed eziandio in quel periodo disgraziato, in cui per colpa specialmente delle straniere influenze insieme all'altre miserie ebbe l'Italia a gemere ed a vergognarsi della depravazione del gusto, condotta dal corrompimento dell'indole nazionale, sorsero pur sempre in Italia filosofi e poeti, letterati ed artisti degni della patria di Tommaso d'Aquino e dell'Alighieri, del Petrarca e di Leonardo. Solennissimo fatto è codesto e tale, per nostro avviso, da meritare che †i pongano gneate gli Italiani tutti, e quanti sono equi giudici della nostra nazione, perocchè prova, che la sventura ci avveso oppressi, ma non prostrati nè avviliti.

Nè già solo questi privilegiati ingegni s'adoperarono a serbare inviolato l'onore della patria, ma intesero benanco a confortarla e sollevarla nelle sue sciagure. Nel che specialmente si segnalarono alcuni de' poeti del secolo XVII, i quali provarono col fatto, come fosse loro scolpita nel petto quella sentenza, omai resa popolare e chiara ad agni intelletto, che nullo è il ministero poetico o pve hon valga a suscitare nobili ed operativi sentimenti, rivolti all'utile morale e civile delle contemporance generazioni. Fra essi noi pensiamo che vadano distinti Garnesso Chiarresa e Fulvio Testi, i quali poco distanti l'un dall'altro di tempo, parvero concordi in questo pensiero di far servire la poesia ad alimentare sutti i sentimenti, che meglio potevano giovare a scuotere gli Italiani dal loro anneghittimento, od a consolarli in mezzo all'indecoroso, ma non volontario ozio in cui languivano. Diversi l'uno dall'altro d'indole e di stato. posti in diverse circostatize, diversi d'ingegno, d'animo, di stile, entrambi però siccome inspirati da un medesimo centimento, folsero a cantare ne lor versi le antiche e recenti glorie della patria, sendendo omaggio a tutte le virtù cittadine, e facendo segno alla ganerosa lero ira la codardia, l'ossequio servite, la volgare ambizione; la cortigianesca piacenteria e tutto ciò che d'ignobile ravvisavano ne costumi e nelle inclinazioni dell'età loro. Ma pur troppo essi non riuseirono a quel generoso fine a cui aspiravano; che anzi l'ignavia de' tempi tampo le ali agli arditi lor voli, per modo che non poterono ne del tutto separarsi dalla moltitudine, ne sdebitarsi intieramente di quella missione, a cui il loro genio li chiamava.

E niò sembraci che dir si possa principalmente del Chiabrera, il quale ben a ragione scrivea di sè stesso, ché seguiva Cristoforo Colombo suo concittadino, e che volez trovar nuovo mondo od affigare; perocchè ad emerger creatoro d'una nuova poesia, non gli mancarono certo nè vigore, nè singegno: ben gli mancarono i tempi, i quali,

giusta una sentenza antica, soli ponno gli animi rafforzare e gli ingegni. Ed infatti, che di poetico mai rimaneva ne costumi e ne pensieri dell'Italia in quel fatale e inglorioso secolo XVII, che avrebbe cancellata negli Italiani ogni impronta d'indole nazionale, se l'opera del tempo e della natura, non fosse più forte dei congiurati sforzi degli nomini? Solo rimaneva qualche avanzo di spirito cavalleresco; il quale mandava aucora un po'di luce nelle guerre marittime del Levante, che da petti italiani, ma le più volte sotto non italiana bandiera si combattevano, per preservare la civiltà europea dalla ottomana barbarie. E' di esso ben seppe fare suo profitto il Chiabrera, e più volte lo esaltò ne' suoi versi, per tentare di riaccendere qualche favilla di coraggio marziale nella nazione; ma l'effetto non corrispose all'onorato suo desiderio. Ei colse pure premurosamente ogni altra occasione di celebrar co'suoi canti l'italico valore, e fu largo di encomi a molti de'Principi del suo tempo, non per vano studio di adulazione, ma per brama d'accenderli di generoso entusiasmo e di eccitarli ad opere forti e gloriose. Nessuno dei fatti che potevano tornare in qualche onore e vantaggio dell'Italia, passava per lui inosservato; ende egli celebro ne'suoi versi il giuoco del pallone, ordinatosi in Firenze dal Granduca Cosimo II, perchè gli parve ehe da collesta instituzione potesse venirne qualche eccitamento a'suoi contemporanei di cercar lode di prodezza e di rintegrare l'omai scaduta fama dell'italica milizia. Ma sciaguratamente egli non venne a capo dell'alto suo proposito, e appena trovò chi ne lo rimeritasse con quella sterile ammirazione, la quale riesce amara pur essa al genio, che sente la propria forza, e vedesi impedito di correre la sua via. Il perchè accortosi che un popolo da ascoltarlo non o'era, egli che avrebbe anelato d'essere il Pindaro dell' Italia sua; egli che avrebbe voluto animarla ed esserne animato, riconcentrossi tristamente in sè medesimo de smarrita quella vena clie spontanea soccorre a un poeta inspirato dallo spettacolo di tutta una gente, che accoglie festosa i suoi canti, fu costretto di ricorrere all'arte per ritrovarne un'altra. Quindi tratto dalle reminiscenze della sua più verde età, si diede a ceroar l'inspirazione nelle opere di quei grandi poeti greci, di cui un tempo avea vagheggiata la gloria; e che avea promesso a sè medesimo di emulare; onde, se così possiam dire, parlè le più volte greco invece di parlar italiano. E di vero i suoi canti sono un'eco armoniosa e chiara de'canti mitologici della antichità;

un'immagine di quel linguaggio, che la Grecia adunata inspirava al suo lirico sublime, anzichè l'espressione d'un vero entusiasmo, one, pur troppo nelle éose contemporanee non ritrovava alimento.

Taluni domandarono se l'illustre Savonese non avrebbe potuto assicurarsi il vanto d'Anacreonte italiano, dacche non poteva esserne il Pindaro ne il Tirtto Certamente se guardiamo alla vivacità ed alla gentilezza del suo ingegno, non può esser dubbia la risposta affermativa; ma ove meglio si ponga mente alla condizione di guel tempi, si scorge che i costumi d'Italia erano divenuti troppo artificiali; perchè egli potesse cantare neppur gli scherzi e gli amori col vero accento della natura. Tuttavolta come nelle poesie firiche del Chiabrera d'argomento eroico trovansi spesso i voli arditi di Pindaro) cosl talora s'incontrano nelle sue canzonette i vezzi e le immagini di Anacreonte: ma l'entusiasmo del primo, ma le grazie dell'altro non vi si ponno trovare, Più felice fa il Savonese ne sermoni, ne quali seppe ritrarre l'arguzia, l'ironia, la finezza d'Orazio, insieme all'ira virtuosa di Giovenale, mentre a un tratto vi introdusse una fedele pittura dep costumi del tempo, che appar tratteggiata da un uomo che li vedevanella loro nudità, e n' era tanto sdegnato; da non saper nascondere: l'amarezza che all'animo gliene veniva: Aspersi di sali saporitissimi sono, a tacer degli antichi, i sermoni di Gaspare Gozzi, per mordacità distinti quelli di Giuseppe Zanoja, pieni di soave sapienza quelli d'Ippolito Pindemonte ma a noi sembra che al questi e a quanti altri ne vanta la nostra letteratura, si debbano metter sopra quelli del Chiabrera: tante sono le doti che in essi risplendono, o li guardi dal lato del pensiero, o li consideri dal lato della lingua e dello stile;

Il Chiabrera provossi in altri generi di poesia, e fra gli altri hella poesia sacra: ma non gli venne fatto di ottenerne egual lode. Li arga di Davide e del Profeti non poteva rendere suoni abbastarza franchi sotto le dita di chi era uso a toccare la lira di Pindaro e d'Anacceonte; vogliam dire che la fantasia e l'anima del Chiabrera erano troppo distratte da altre immagini e da bitri affetti; troppo dievite; se così possiamo esprimerci, ad altri culti, per poter conceptic ed esprimere i concetti della sacra poesia con evidenza ed efficabia. Tuttavolta così ne saggi, ch'egli die di questo genere, come puru'in ogni altro suo componimento, ed anco ne'meno limati; sempre si ravvisano que pregi di pensiero e d'espressione che costituisconi i grandi poeti; ed ora un evidente immagine ora un ardimento di stile, quando

una felice negligenza, quando una nativa eleganza ci traggono ad ammirare in lui gli elementi d'una vera e potente facoltà poetica, che avrebbe meglio potato svilupparsi, se fosse stata giovata dai tempi.

Tuttavolta, se i tempi al Chiabrera non giovarono, molto però non gli nocquero quanto al gusto; poichè egli seppe quasi del tutto andar franco dalla pazzia del secentismo, che già avea messi molti rami, e s'era propagata in ogni parte d'Italia. Ben nocquero sotto questo rispetto a Fulvio Testi, sortito a vivere mentre quell'assurdo gusto era nel suo più bel fiore, il quale anco ne'suoi componimenti più lodati non potè sottrarsi del tutto alla pessima influenza di esso. Di ciò si potrebbero trovare ragioni, non intieramente speciose per nostro avviso, nell'indole e nelle vicende della vita dei due poeti-Gabriello Chiabrera, siccome appare dalla vita ch'egli dettò di sè stesso con tanta ingenuità e tanto candore di stile, era d'una natura benigna, tranquilla, gioconda, aliena da ogni briga, e solo a balzi tocca, ma non corrotta dalle incomposte passioni del secolo, Fulvio Testi al rovescio ebbe un animo ardente, impetuoso, insofferente di freno, troppo perduto dietro le illusioni del fasto e della grandezza. Condusse l'uno una vita riposata in grembo alla soavità degli studi, assorto unicamente in essi, e solo in essi cercando compiacimento e gloria, e ponendo la poesia in cima di tutti i suoi pensieri: l'altro invece trasse una vita agitata, ed amò eli studi uon tanto per sè stessi, quanto come opportuni mezzi di soddisfare quell'ambizione che lo rodeva, provando tutte quelle amarezze e quei disinganni che conseguitano le cure degli ambiziosi. L'uno stette a lunga dimora nella sua patria, beando gli sguardi e la fantasia in que'bei prospetti della riviera di Savona, sotto quel cielo così ridente, su quei lidi così fioriti di tutte le pompe della natura: l'altro all'incontro passò il più de'suoi giorni in mezzo allo strepito delle corti ed alle vane loro magnificenze, e corse da luogo a luogo, non già tratto da vaghezza di contemplare le varie parti di questa bellissima Italia, ma per tener dietro alle larve sempre fuggevoli dell'ambizione. Or pare a noi che dovesse per tutto ciò compiacersi il Chiabrera del gusto semplice e corretto, siccome confacente meglio all'indole sua ed alle sue abitudini, e învece lasciarsi più agevolmente strascinare il Testi a quell'altro gusto più pomposo e magnifico, che nella sua gonfiezza secondava gli impulsi di un animo ardente, e che d'altra parte avea allora maggior seguito in tutte le corti d'Italia. Il

perchè se del Chiabrera convien dire che lottò contro i tempi, e che migliore di essi, cercò d'arrestarli sul pendlo del corrompimento, del Testi è forza soggiungere che fu in parte formato dai tempi stessi, e che dall'essere in tutto traviato lo salvarono il proprio ingegno e le sofferte sventure. E infatti traendolo l'ingegno ai soggetti morali ed allo studio di Orazio, egli potè trovare nella trattazione dei primi una specie di freno agli abusi della fantasia, trovar nell'imitazione dell'altro un ritegno contro la corruzione dello stile. Le disgrazie poi ch'egli ebbe a patire, movendolo ad ira contro il secolo, e segnatamente contro i vizi che prevalevano nelle corti, contro le brighe ed i raggiri che vi dominavano, trasfusero ne' suoi versi una vera efficacia di tuono, e fecero ch'essi diventassero una genuina rivelazione dell'anima sua. Noi non osiamo affermare che tale sia veramente il carattere delle poesie del Testi: ma ci pare che possa di primo tratto affacciarsi a chi conosce le vicende della sua vita, delle quali crediamo opportuno di far qualche cenno, ohe ricaviamo dal Tiraboschi e dal Corniani.

Fulvio Testi asoque in Ferrara nel 1593, e sin dal 1612 egli era salito in fama di valore poetico nella sua patria; ma non per lanto si crede che l'anno dopo, entrando al servigio della corte di Modena, non vi avesse se non l'ufficio di copista. Nel 1613 si condasse a Roma, dove conobbe il Tassoni, e di la a Napoli, dove strines amicizia col cavaliere Marino. Nel 1617 pubblicò un'edizione delle sue Rime, dedicata a Carlo Emanuelo, duca di Savoja, per la quale gli convenne andar esule, perchè il governo Spagnodo, irritato da alcune sue espressioni, si diede a perseguitarlo. Come il doca di Savoja ebbe notizia di questo esiglio patito dal Testi, in conseguenza delle poesie a lui dedicate, lo nominò cavaliere dell'ordine de'anni Manirizio e Lazzaro: dopo di che il duca Cesare d'Este gli assegnò una pensione, fregiandolo dello strano titolo di suo virtuoso di camena. Per l'onore delle lettere e degli ineggni, è lieto a pensaro che siffatto titolò sia ad inostri esrebato a cantanti.

Questi ed altri favori-concessi al Testi, destarono l'invidia degli emuli suoi ; ed egli medesimo; per usar le parole d'un valente acrit-tore, o che la muova fortuna lo insuperbisse, o che la propria natora a questo il traesse, si attirò l'inimicizia di molti così in Modeus come altrove; ed à poco a poco si disaffesionò anche l'animo de suoi Signori, de'quali più volte perdette e riebbe la grazia. Pare sopratutulo

che la corte di Modena gli paresse troppo angusto campo a' suoi meriti, e che per ciò aspirasse a più luminoso soggiorno, vaglueggiando or Roma, or la corte di Savoja.

Dopo il 1620 divenuto duca di Modena Francesco I d'Este, ebbe il nostro poeta moltissimi onori in corte e ragguardevoli uffici presso. varj potentati. Quando il duca andò a Madrid nel 1638 per levare al fonte battesimale un figliuolo di Filippo IV, condusse con sè il Testi, il quale ebbe da quel Monarca una lucrosa commenda, e fu ascritto all'ordine di san Jago. Nel 1640, ottenne il governo della Garfaguana, governo, dice il Corniani, onorato un secolo prima dal grande Ariosto; ma non seppe al pari di lui acquistarsi l'amore di quegli Alpigiani. Due anni dopo ritornò alla corte, dove la sua ambizione lo traeva, e vi riebbe tutti gli onori di prima. Ma sul principio del 1646 fu improvvisamente arrestato, e il giorno 28 agosto del medesimo anno morì in prigione, di morte, secondo alcuni, violenta, secondo altri, naturale. Si dice ch'ei fosse creduto reo di delitto di Stato; ma il Tiraboschi opina che non avesse altra colpatranne quella d'aver cercato di entrare al servigio della corte di Francia, senza nemmauco avvisarne il suo duca. Forse gli nocque altresì lo sdegno di qualche potente, irritato da lui colla sua famosa canzone: Ruscelletto orgoglioso: al certo poi egli nocque a sè stesso colla sua troppa ambizione.

Tali furono le vicende a cui soggiacque questo illustre poeta, la cui vita fu davvero, come il Tiraboschi dice, un continuo alternare di prospera ed avversa fortuna. Certamente chi nulla sapesse del Testi, non potrebbe immaginarsi, al leggere i suoi versi, ch'egli sia passato fra tanti casi; ma che abbia avuto molti argomenti di sdegnarsi contro la poca fede de' grandi, contro il mutabile favore delle corti e la inerzia e la servilità de' suoi contemporanei, potrebbe di leggieri congetturarlo dal tuono stesso delle sue poesie. In esse voi non trovate quella pacata gravità, che rende più autorevole la saggia sentenza, passata, a così dire, dalla mente del filosofo, all'immaginazione del poeta, ma invece incontrate sovente la risentita declamazione e cert' impeto di bile, che non par sempre prodotto da un forte senso del bene comune, bensì da un moto di privato dispetto. In somma nei versi del Testi non si vede già, come in quelli del Chiabrera, il puro amatore della patria e del retto, che anela tempi ed ordini migliori, e cerca di fare illusione a sè stesso nella speranza di poterli vedere; ma sibbene un uomo corrucciato contro leta sua, per essere stato deluso ne' sogni della sua ambizione, un uono malcontento di sè stesso per la contraddizione che scorge fra suoi pensieri e l'opere sue; un nomo, a dir breve, che rende immagine d'un ministro, il quale, privato del potere, e non avendo più speranza di racquistarlo, dassi a far mostra di filosofico disprezzo, e prende a lodare la pace de' campi e del focolare domestico. Ad ogni modo assai efficace è il sentimento trasfuso nelle poesie del Testi. ed anzi ci pare che sì fatto corraccio non bene simulato accresca l'effetto delle gravi lezioni morali in esse racchiuse.

Il Testi non ci ha rivelato, come il Chiabrera, quali fossero gli scrittori da lui prediletti, ne a qual meta di gloria egli drizzasse sin da suoi anni più verdi le prove del suo ingegno; ma crediamo che si possa asserire con sicurezza, ch'egli studiasse principalmente in Orazio, ma piuttosto nell' Orazio delle Epistole, che in quello delle Odi, e che vagheggiasse la nobile corona di poeta della sapienza civile. Del rimanente bisogna pur dire, che talvolta non solo riuscì minore del suo modello, ma peccò benanco contro le norme più rette della convenienza e del gusto: se non che, in tutte le sue opere, i pregi pravalgono a dismisura sopra i difetti, e però egli otterrà sempre un nobile seggio fra i più illustri lirici italiani.

Queste poche cose abbiamo creduto opportuno accennare intorno a Gabriello Chiabrera e a Fulvio Testi, le cui opere compongono questo Volume Trentesimoouarto della nostra Biblioteca Engicio-PEDICA ITALIANA. Noi abbiamo stimato opportuno di accompagnare alle poesie anco le prose di questi due illustri scrittori, commendevoli molto anche queste per eleganza e schiettezza di lingua e di stile, e ci siamo per le une e per l'altre attenuti alle migliori edizioni. Così possano le cure che abbiamo spese interno a questa ristampa ottenerci le grazie de' nostri gentili Associati.

ACHILLE MAURI.

## OPERE

ÐĪ

### GABRIELLO CHIABRERA

#### VITA

#### DI GABRIELLO CHIABRERA

SCRITTA DA LUI MEDESINO

Gabriello Chiabrera nacque in Savona l'anno della nostra Salnte 1552 agli 8 di giugno, e nacque quindici giorni dopo la inorte del padre. Il padre fu Gabriello Chiabrera, nato di Corrado Chiabrera e di Mariola Fea; la madre fu Gironima Murasana figlia di Piero Agostino Murasana e di Desesina Nattona, famiglie in Savona ben conosciute. La madre rimasa vedova in fresea età, passò ad altre nozze, e Gabriello rimase alla cura di Margherita Chiabrera sorella del padre, e di Giovanni Chiabrera fratello pure del padre di lui, ambodue senza figlinoli. Giunto Gabriello all'età di nove anni fu condotto in Roma, ove Giovanni ao zio faceva dimora, ed ivi fn nudrito de maestro in casa, da cui apparò la linlatina. In quegli anni lo prese nna feb-1) e dopo dne anni un'altra, la qual sette in lo tenne senza sanità, e lo inviava a sule, onde Giovanni sno zio, per farlo giado, con la compagnia d'altri giovasico mandava al Collegio de' Padri Gesuid ivi prese vigore e fecesi robusto, ed le lezioni di Filosofia, anzi più per trattento che per apprendere; e eosi visso all'età di venti anni. Qni rimase

BRA. TENTI EC.

senza Giovanni sno zio, il quale morissi, ed esso Gabriello andò a Savona a vedere e farsi rivedere da' snoi, e fra pochi mesi ritornossene a Roma. Allora vendendo un giardino al cardinal Cornaro camerlingo, prese l'occasione, ed entrò in sua corte e stettevi alcuni anni. Avvenne poi, che senza sua colpa fin oltraggiato da un gentilnomo romano, ed egli vendicossi, nè potendo meno, gli convenne d'abbandonar Roma, ne per dieci anni valse ad ottenere la pace, ed eeli si era come dimenticato di Roma. Assunto dal grande ozio in patria, erasi dato alla doleczza degli studi, e così menò sua vita senza altro pensare; e pure in patria incontrò, senza sua colpa, brighe, e rimase ferito leggermente: la sua mano fece sue vendette, e molti mesi ebbe a stare in bando; quietossi poi ogni nimistà, ed ei si godette lungo riposo. Prese a moglie sui cinquant'anni della sua vita Lelia Pavese fielia di Giulio Pavese e di Marzia Spinola, ed allora egli ebbe a perdere tutto il suo avere in Roma. Ivi condannato per Pasquini chi maneggiava suoi affari, il fisco gli ocenpò il tutto, ma con mostrar ragioni, e col favore del cardinale Cintio Aldobrandini il trasse di nuovo a sè, e finalmente con riposo visse in patria secondo il suo grado, e con esso sna moglie oltre ottanta anni, ma senza figlinoli; sano in modo, che oltre quelle febbri primiere raccontate, non mai stette in letto per infermità, salvo due volte per colpa di due febbri terzanelle, no

ciascuna di loro passò sette parosismi; in questo fortunato, ma non già nell'avere, perchè nato riteo anzi cho no, disperdendosi la roba ner molte disavventure, egli visse, non già bisognoso, ma nè tampoco abbondantissimo. Ebbe nn fratello ed una sorella legittimamente nati, i quali morirono innanzi lui, ed il fratello non mai si marito. Oocsto è quanto si possa raccontare di Gabriello, come di comunale cittadino, e poco monta il saperlo. Di lui, come di scrittore, forse altri averà vaghezza d'intendere alcuna cosa, ed io lealmente dirò in questa maniera.

Gabriello da principio, che giovinetto vivca in Roma, abitava in una casa giunta a quella di Paolo Manuzio, e per tal vicinanza assai spesso si ritrovava alla presenza di lui, ed udivalo ragionare. Poi crescendo, e trattando nello studio pubblico, ndiva leggere Marc' Antonio Mureto, ed ebbc seco famigliarità. Avvenne poi che Sperone Speroni fece stanza in Roma, o seco domesticamente ebbe a trattare molti anni; e da questi nomini chiarissimi raccoglieva ammaestramenti. Partito poi di Roma, e dimorando nell'ozio della patria, diedesi a leggere libri di poesia per sollazzo, e passo passo si condusse a volere intendere ciò ch'ella si fosse, e studiarvi attorno coe attenzione. Parve a lni di comprendere, che gli scrittori greci meglio l'avessero trattata; si abbandono tutto su loro, e di Pindaro si maraviglio, e prese ardimento di comporre alcuna cosa a sua somiglianza, e quei componimenti mandò a Firenze ad amico. Di colà fugli scritto, che alcuni lodavano fortemente quelle scritture; egli ne prese conforto, e non discostandosi da'G reci scrisso alcune canzoni, per quanto sosteneva la lingua volgare, e per quanto a lui bastava l'ingegno, veramente non grande, alla sembianza di Anacreonte e di Saffo, e di Pindaro e di Simonide. Provossi auche di rappresentare Archiloco, ma non soddisfece a se medesimo. Iu si fatto esercizio parvegli li conoscere, che i poeti volgari erano poco arditi e troppo paventosi di errare, e di vi, e sì fatte poesie egli scelse, come des i-

qui la poesia loro si faceva vedere co minuta; onde prese risoluzione, quanto versi, di adoperare tutti quelli i quali poeti nnbili o vili furono adoperati. Di 1 avventurossi alle rime, e ne usò di que le quali finiscono in lettera da grammat detta consonante, imitando Dante, il qu. rimo Feton, Orizzon in vece di dire l tonte, Orizzonte. Similmente compose ca zoni con strofe e con epodo alla usan de' Greci, nelle quali egli lasciò alcuni ver . senza rima, stimando gravissimo peso I rimare. Si diede apcora a far vedere se i personaggi della tragedia tolti da' poet i volgari e noti, più si acconciassero al p polo, che i tolti dalle scritture antiche; e mise Angelica esposta all'orca in Ebud , quasi a fronte di Andromeda; ed anco a alcune egloghe, gindicando le composte in volgare italiano troppo alte e troppo gentili di facoltà; e ciò fece non con intend:mento di mettere insieme tragedie ed egloche, ma per dar a gindicare i suoi pensamenti. Similmente ne'poemi narrativi, vedendo che era questione intorno alla favola ed intorno al verseggiare, egli si travagliò di dare esempio a gindicare. Intorno alla favola, stimavasi non possibile spiegare una azione, e ehe un sol nomo la conducesse a fine verisimilmente; ed egli si travagliò di mostrare che ciò fare non era impossibile. Quanto al verseggiare, vedendo egli che poeti eccellenti erano stati ed erano in contrasto, e che i maestri di poetica non s'accordavano, egli adoperò l'ottava rima, ed anche versi rimati senz' alcun obbligo. Stese anche versi affatto senza rima; provossi in oltre di far domestiche alcune bellezze dei Greci poco usato in volgare italiano, cioè di due parole farne una, come Oricrimita Fenice, o riccaddobbata Aurora; parimente provò a scompigliar le parole, come: Se di bella ch' in Pindo alberga Musa; e ciò fatto, essendo già vecchio, raduno alcune canzoni in due volumi, e componimenti in varie materic in due altri, raunò similmente un volume di poemetti narratideroso che si leggessero; il rimanente lasciò in mano di amici,

Con sì fatto proponimento, e con sì fatta maniera di poetare, egli passò la vita sino al termine di lunghissima vecchiczza, ed acquistossi l'amicizia di nomini letterati, quali a suo tempo vivevano, ed anco pervenne a notizia di principi grandi, da' quali non fu punto disprezzato; e da ciò puossi far questo conto. Essendo lui in Firenze con amici per sollazzo, Ferdinando I, chiamollo a sè, e fecerli cortese accordienza, e poi comandòcli fare alcuni versi per servire sulla scena ad alcune macchine, le quali voleva mandare al principe di Spagna per dilettarlo. Avutili, mandò a Gabriello nna catena d'oro con medaglia, ove era impressa l'immagine sua e di madama sua moglie, ed insieme una cassetta con molti vasi di cose stillate per delizie e sanità. Poi per le feste della principessa Maria, maritata al re di Francia, comandògli che avesse cura delle poesie da rappresentare in sulla scena, ed allora avvenne che provandosi alenne musiche nella sala dei Pitti, vennervi ad udirle la serenissima sposa, madama la gran duchessa, la duchessa di Mantova, il cardinal Monti, ed altro uumero di chiari personaggi, e finalmente venne Ferdinando, e vedendo egli Gabriello, il quale con altri suoi pari stava iu piedi e colla testa scoperta, comandògli che si coprisse e che sedesse. Fornite poi le feste, commise ad Enea Vaino suo maggiordomo, che notasse fra' gentilnomini della corte Gabriello cou onorevole provvisione, e scnza obbligo niuno dimorasse dovunque egli volesse. Nè meno Cosmo suo figliuolo mostrò di prezzarlo, anzi provandosi per le sne nozze pubblicamente una favola in scena, e vedendo Gabriello, chiamollo e fecelo sedere a lato a sè finchè finisse di provarsi quel componimento; e sempre, per lo spazio di trentacinque anni, diedero segno quei serenissimi signori di averlo caro, nè mai lo abbandonarono delle loro grazie. Carlo Emmanuele duca di Savoja, vedendo che Gabriello scriveva l'Amadeida, invitan-

dolo a farsi vedere, gli fece per bocca di Giovanni Botero intendere, che s'egli voleva rimanere in sua corte gli darebbe qualunque comodità egli desiderasse, ma Gabriello, scusandosi, rifiutò, ed il duca, dettogli quanto desiderava intorno a quel poema, lasciollo partire e donògli nna catena; e di sua stalla commise che se gli apparecchiasse una carrozza a quattro cavalli : dimostrazione di onorevolezza la quale soleva farsi ad ambasciatori de principi. Ancora scrivendogli, gli scriveva direttamente, parlandogli il duca e non il segretario; e sempre che Gabriello fu alla corte gli faceva contare lire 300, ch'egli diceva per il viaggio, il quale non era che lo spazio di cinquanta miglia. Ben è vero che non mai gli fece dare alloggiamento, nè mai, parlandogli, il fece coprire. Viucenzo Gonzaga duca di Mantova pure si valse di lui, e nelle nozze di Francesco suo figlinolo il chiamò, e lasció a lni i pensieri di ordinar maechine e versi per intermedj sulla scena. Da questo signore fn in tal guisa onorato, sempre alloggiato e spesato in suo palazzo, e sempre udillo colla testa coperta; ed audando a pescare sul lago, ve lo condusse sulla propria carrozza sua, e pescando, fece entrarlo nel sno proprio navicello, e desinando, tennelo seco a tavola; poi, spedite quelle allegrezze, rimandollo a Savona, e volle che senza obblico di ninna servitù pigliasse un onorevole stipendio sulla tesoreria di Monferrato; e così fu, ed ogni volta che Gabriello fu a quella corte sempre accarezzollo. Corsero anni, e fu creato papa il cardinal Barberino. Gabriello ebbe con lui amicizia fin dagli anni giovanili, e sempre durò, ma non con molta familiarità per la lontananza delle loro dimore; andò dopo a baciargli i santissimi piedi, fu raccolto con cortesissima maestà, e diede Sua Beatitudine segni di amore sempre che Gabriello capitò in Roma, perchè egli non volle farvi continuamente stanza. La prima volta ch'egli se ue dipartì, mandògli un bacile pieno di agnusdei, e due medaglie, ov'era il suo volto scolpito, ed

un quadretto dentrovi l'immagine di Nostro Signore miniata: poi sotto l'Anno Santo egli gli scrisse un Breve, come suode agli uomini grandi, e con esso invitatolo a Roma; ed il Breve su di questo tenore:

#### URBANUS PP. VIII.

Dilecte Fili, salutem, et apostolicam benchictionem. Pontificii amoris monumentum, et celeberrimae virtutis praemium extare volumus Apostolicani hanc Epistolam tibi inscriptam; quanwis enim ejusmodi honoribus non nisi principes viros dignari solet Majestas Romani Pontificatus, attamen Gabrielem Chiabreram ex aliorum litteratorum vulqo secernimus, cujus arma sapientiae paraverunt requum in tam multis Italiae inquiis. Arcibus, et legionibus potentiam suam muniant dominantes, Tu carminum si studiosam juventutem sub ingenii tui devotionem redigis, dum sibi imitatione tuorum poematum aditum patefieri arbitramur ad immortalitatem nominis consequendam. Interest autem Reipublicae quamplurimos reperiri imitatores studiorun tuorum ; lyrica enim Poesis, quae, ante vino, lustrisque confecta in triviis, et tenebris sordido Cupidini famulatur, per te nune Graecis divitiis aucta, dedueta est modo in Capitolium ad ornandos virtutum triumphos, modo in Ecclesiam ad Sanctorum laudes concinnendus. Nec minus feliciter sibi consulent, qui mores tuos non imitabuntur negligentius, quam carmina; Prudentiam enim cum sapientia conjungens, et severitutem facilitate leniens, demeruisti Italicos Principes, et docuisti populos, posse poetica inqenia, sine dementiae mixtura, et vitiorum faece fervere. Quare Nos non obliti veteris amicitiae, et faventes laudibus nominis tui, singulare hoc tibi damus paternae nostrae piquus caritatis, eupientes quam nobis, decedeus, fidem sponsione obligasti, eam, adventu tuo quam primum liberari ; tibique Aposto-

licam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 29 novembris 1623. Pontificatus nostri anno secundo.

#### JOANNES CIAMPULUS.

Andò dunque in Roma, e fu con accoclienze più cortesi ricevuto. In quel tempo era il giorno della Candelora, in che dispensandosi le candele benedette ai cardinali in cappella di Sisto, il papa dal seggio, ove egli solennemente sedeva, comando, che una se ne portasse all' alloggiamento di Gabriello. Ancora incontrandolo per la via di san Giovanni, la quale mena a santa Maria Maggiore, piena di passeggieri per la giornata solenne, egli quasi scherzando mandò a Gabriello un palafreniere, il quale espose queste parole di Nostro Signore: Che, poichè lo vedeva in peregrinaggio, gli mandava quella elemosina; ciò fu di medagliette di argento, entrovi impressa la Porta Santa. S'aggiunse a questi grandi un grandissimo favore. Predicavasi in sala di Costantino, ed aveva Sna Santità fatto divieto ad ognuno che non fosse prelato l'entrarvi ad ascoltare. Gabriello per voglia di udire, fece fare preghiere al papa, il quale già erasi posto nella stanza di legno, chiamata Bussola. N. S. rispose: Che a lui pareva male rompere l'ordine fatto; e fece chiamare Gabriello, e tennelo seco in quel singolarissimo lnogo con esso lui, quanto fu lunea la predica. É da notarsi ancora, che audato il Chiabrera a Roma a baciare i piedi ad Urbano, dopo la ricevuta del soprascritto Breve, e ringraziato riverentemente il Sommo Pontefice dell'onore ricevuto, con dire: Che sì alte lodi erano effetti dell'amicizia che passava tra monsignor Ciampoli segretario de' Brevi, e lui ;

risposegli Urbano: Lo abbiumo dettato noi. Ne la Signoria Serenissima di Genova fu meno cortese in favorirlo, e quante volte egli favellò a' serenissimi collegj, sempre comando il serenissimo duce ch'egli coprisse di capo; ed i sudditi sogliono in quel luogo

star col cappello in mano. E l'anno 1625 per la stagione della guerra col duca di Savoja, guardandosi Savona con gran quantità di soldati, il serenissimo Senato privilegiò la sua casa ed i suoi poderi, sicchè soldato niuno vi prese alloggiamento; e per quella stagione radunandosi monete per molte vie, egli ne fu franco per decreto del principe; e con sì fatte grazie egli si condusse oltr'a'ottanta anni. Fu di comunale statura, di pelo castagno, le membra ebbe ben formate, solamente ebbe difetto d'occhi, e vedea poco da lunce, ma altri non se ne avvedea: nella sembianza pareva pensoso, ma poi usando con gli amici, era giocondo; era pronto alla collera, ma appena ella sorgeva in lui che ella si ammorzava; pigliava poco cibo, nè dilettavasi molto de' condimenti artificiosi; ben bevea molto volentieri, ma non già molto, ed amava di spesso cangiar vino, ed anco bicchieri; il sonno perdere non potca senza molestia. Scherzaya parlando, ma d'altri non diceva male con rio proponimento: a significare che alcuna cosa era eccellente, diceva, che ella era poesia greca; e volendo accennare ch'egli di alcuna cosa non si prenderebbe noia, diceva: non per tunto non beverò fresco? Scherzava sul poetar suo in questa forma; diceva, ch'egli seguia Cristoforo Colombo suo cittadino, ch' eqli voleva trovar nuovo mondo, o affoqure. Diceva ancora cianciando, la poesia essere la dolcezza degli uomini, ma che i poeti erano la noia; e ciò diceva riguardando all'eccellenza dell'arte ed all'imperfezione degli artefici, i quali infestano altrui col sempre recitare suoi componimenti; e di qui egli non mai parlava nè di versi nè di rime se non era con molto domestici amici e molto intendenti di quello studio. Intorno agli scrittori egli stimava ne' poemi narrativi Omero sopra ciascuno, ed ammiravalo in ogni parte, e chi giudicava altramente egli in suo segreto stunava s'odorasse di sciocchezza; di Virgilio prendeva infinita maraviglia nel verseggiare e nel parlar figurato; a Dante Alighieri daya

gran vanto per la forza del rappresentare e particolareggiar le cose, le quali egli scrisse; ed a Lodovico Ariosto similmente. Per dimostrar che il poetare era sno studio, e che di altro egli nen si prezzava, teneva dipinta, come sua impresa, una cer tra, e queste parole del Petrarca: Non ho se non quest'una. Prese gran diletto nel viaggiare, e tutte le città d'Italia egli vagheggiò, ma dimora non fece solo che in due, Firenze e Genova: in Firenze ebbe perpetuamente alloggiamento da'signori Corsi marchesi di Cajaso; in Genova talora dal marchese Brignole, e talora dal signor Pier Giuseppe Giustiniani, dalli quali con ogni cortesia era famieliarmente raccolto, ed i quali egli amava e riveriva sommamente; e sopra la porta della camera dove alloggiava nel palazzo di Giustiniani in Fossolo, fu da questo signore fatto scolpire l'infrascritto distico:

Intus agit Gabriel, sacram ne rumpe quietem, Dum strepis, ah periit, nil minus Iliade.

Del rimanente egli fu peccatore, ma non senza cristiana divozione; ebbe santa Luncia per avvocata; per lo spazio di sessanta anini due volte al giorno si raccomandava alla pietà; nè cessò di pensare al punto della sua vita.

Coi senza taccia di mendacio e di prossurgione seriuse, come attesta di Giustiniani, di sè stesso il Chiabrera, il quale giunto felicemente all'età di 85 anni e quattro mesi gloriosamente morì, e fu onovatamente riposto il suo corpo nella Chicsa di s. Giucomo de Biformati di s. Francesco nella di lui Cappella, e fi ereggiuta la volontà sua, estembasi futte scolpire sul suo Sepolero le seguenti pavole:

#### AMICO

NO VIVENDO CERCAVA IL CONFORTO PER LO MONTE FARNASO, TU, MEGLIO CONSIGLIATO, FA DI CERCARLO SUL MONTE CALVARIO.

In questa brove ed umile isrriçione si vode di qual tempra e di qual moderata e cristiana pietà fosse ripieno l'animo di lai, quanda potea essere ben persuabe bero mancati uomini di gran merito che con singolari elogi avrobbero plata pubblica attestazione del valor suo, el di mi prova non furm pochi, ma tio mi contenterò di viportarne qui un solo, di cui non può esserre altro più diricio del tudio dal medesimo sonuno pontefice. Urda dal medesimo sonuno pontefice. Urda del medesimo sonuno pontefice.

EISTE HOSPES GABRIELEM CHIADRERAM VIDES THERANOS MODOS PIDISVS HETRYSCIS ADAPTARE PRIMVE DOCVIT CTCNUM DIRCARYM AVPACIBVE EED NON DECIDVES PREMIS SEQUETY LIGVITICO MARI NOMEN ARTERNYS DEDLY METAS QUAS VETVSTAS INCENIES CIRCUMSCRIPREBAT MAGNI CONCIVIR ARMYLYR AVEVS TRANSILIRE MOVOS ORRES PORTICOS INVENT PRINCIPIEVE CHARVE GLORIA OVAE RESA POST CINERES VENIT VIVENE PRVI POTVIT RIBIL ENIM ARQVE AMOREM CONCILIAT OVAN SYMMAX VIETYTI IVNCTA EVMNA MODESTIA

VERANUS VIII PONT. MAL.

INSCRIPATE

## POESIE

### CANZONI EROICHE

#### detra de' canti amica, Cetra de' balli amante,

- D'altrui musica man dolce fatica. To dalla spiaggia di Parneso aprico :
- Movo sall' Arno errante: E se le membra ho polverose, umile
- Par sulla fronte porto
- Edera, e lapro attorto. Vago ristoro di audor gentile:
- E te fra le mie dita, Cetra, dagli alti Eroi sempre gradita-
- To le compagne ondose, Ampio regno de'venti.
- Tu meco sai varcar l'Alpi nevose,
- Tu. s'invermiglia April vergini rose In sul mattin ridenti
- E to, se il Ciel sotto l'Aquario verna, E col get frena i civi
- Rapidi foggitivi, Fissa al fianco mi stai compagna eterna:
- Ne sorte rea trass' arco. Che mai da me t'alloptaname ni
- Già per la prima etate Cantasti in forme nove
- L'acerba d'una Dea vaga beltate.
- Indi tra'l saogne delle schiere armate Vittoriose prove,
- Quando temprava alle stagion più liete Dell'alta Roma i danni,
- E I Gotiei Tiranni Dieder le braccia, e'l collo al gran Narsete,
- E per Italia allegra
- Tono Vitellio come Giove in Flerra. Or de' soavi Amori
- Fin ch'Amor desti in me novelli ardori; E lascia il suon dell'arme a i rei furori
- D'altra stagion pugnace, E perch'io sia d'un'alta gloria deguo,
- Le corde a gl'inni tendi,
- E tal concento rendi,

Lascia le corde in pace,

- Ch'alta erecchia real not prenda a sdegno, | Anzi benigna intenda
- Quanto l'arco discenda, e quanto ascenda.
- da se nota non hai. Che giunga Aquila viva.
- Quando del Sol poggia dorate a' rai; Val sopra l'oro un bel silenzio assai, Quando viltà n'e schiva.
- Là nel Permesso, che Toss Strozzi nettare beve
- Paro Cigno di neve, Ch' ove canta primier, Febe seconda,
- E i duo nobili angelli Cara coppia di Clio Pitti, e Martelli.
- Questi con varj accenti,
- Che Anfriso udir soles. Quando il Rettor del Sol reggeva arm Tengon dell' alta donna i scosi intenti,
- Onde l' Arno si bea: Ed ella in terra dolcemente avversa
- All'armonia celeste,
- Come tuoni, a tempeste Udrebbe canto di mioor dolcessa
- Che'l guardo anco a'adira.
- Se dopo gemma un vetro vil rimira. Cetra, che stai penosa?
- Tu del grao eorso temi, E stimi il tuo valor troppo vil cosa;
- Rassembri legno, ove ingolfar non oss, Ch' alto sospenda i remi:
- Su su vicu meco, e mie vestigie segna, Che smisurato ardire,
- Suolsi quaggiù gradire, S'Amore e l'è tra sua famiglia il degna.
- In dell'umil ton suone Al regio piè dimanderò perdono.
- Reina, il eur bel erine Giumer Fati benigni
- Compagni al gran valor gemme divine; L'anime a te congiunte peregrine
- Beo son cauto da Cignia Ma s'impeto di fede altrui consiglia
- Alzar la voce frale, Benigna alma reale, Come colpa d'amore in grado il piglia,
- Ne pstisca rifiuto D' una povera man picciol tributo. Per foce erma e negletta
- Volveni rivo ancora.
- E por riceo del Gange il mar l'accetta; E dove a Febo innanzi Alba s'affretta

Stridulo angel a' onora. Questa di cetra umil roca armonia Anco destar diletto Potrà nel nobil petto, Se con sorte s'accorda. Intanto sia. Se'l ripregar mi lice, Teco quanto fedel, tanto felice.

II

#### PER LA MADRSIMA.

Marte, invincibil Marte, Che sprezza in arme alte querele e pianti, Che bagna l'ngne de destrier volanti Sull' atre membra sparte; Poiche ha tinto di sangue ampio terreno, Prende riposo a Citerea nel seno.

Per quei dolci sorrisi Esca ben degna all' immortal desio Il sofferto audor mette in obblio Fra gl'inimici aucisi;

E bez nel guardo de' bei lumi ardenti Soave Lete de' guerrier tormenti. A che pensar ne tiri

Musa con tai lusinghe alme e divine? Se tu mi di', che gli aspri affanni ban fine La 've chiara si miri Fiamma ch' in due begli occhi arde e sfavilla

E che heltà goduta i cor tranquilla, Ed io soggiungo: O Dea, Che-ben del mio Signor lieta è la sorte;

Perche se invitto al minacciar di morte Da dura sorte e rea Ei sen ritorna emulator degli Avi. Ha chi eli offanni suoi rende soavi-

Vago d' eterni allori Erga trofei su region loutana, Sospinga a suo voler l'asta Romana Entro a'barbari cori,

Che poi le piaghe, e le fatione armate Consolar può nel sol d'alma beltate. I cui pregi immortali,

S'io teutassi illustrar co' versi mici. Certamente Feuice io la direi, Ch'al Ciel dispiega l'ali, Se non ch'ognora inverso il Ciel più sola

Di ciascuna Fenice ella sen vola. Ma se'l Nil, che s'affretta

Con gran rimbomhe, i peregrin spaventa; E se puro ruscel con onda lenta Mormorando diletta: Fia sicuro da biasmo il mio consiglio.

S'a men sonante cetra oggi m'appiglio. Qual se varia fiorisce Fertile piaggia, onor di Primavera,

L'occhio ch' intera se la guarda, intera Guardandola gioisce, E quando a parte a parte la rimira.

A parte a parte pure ancor l'ammira. Tal dolce meraviolia Porge il crin d'oro, o quelle labbra accese, O'l vivo avorio della man cortese,

() la guaucia vermiglia; E se ciò tutto agli occlai altrni s'espone,

Altri di se bear trova cagione. Cosl, madre feconda, Cresca all'Italia ouor co' figli alteri; Così fiamma uudrendo a' suoi pensieri Arda sposa gioconda; Ed or del suo Signor colga gli omori. Ed or n'ascolti i celebrati opori.

#### PER VITTORIO CAPPELLO

GENERALE DE' VEREZIANI SELLA MOREA

Vinse Aulide, Atene, Pireo, travagliò que' Paesi inimici, e n'ebbe statua dalla Repubblica.

Alta rocca munita, Ove si eterna libertà diletta; Trono, onde aurate leggi impone, e detta Alma Giustizia, di quaggiù shandita : Tempio di Pace, sede Immobil di Pietade:

Sacrato altar di Fede, Scola di Marte alle crudel giornate, Ood'ha palme, ed allôr la nostra etate. O d'Italia dolante

Eterno lume, ed immortal sostegno, Venezial lo di Parnaso a te ne vegno, Calle ben noto alla tua uobil gente : Tu benigua il sentiero Apri ne' salsi nmori

Di Febo al messaggiero, Che spargo nuovi d'Elicona I fiori Del buon Cappello a i numerosi one El con lo scettro egregio,

Onde tuoi regni alta virtù mantieue, Diritto or premi ministrando, or pene Colse degli ostri mansueti il pregio; Ma sulle Greohe foci Là 've Ottomano il tira

Alle stagion feroci Scolpissi marmo, in cui se torvo il mira, Rimira il tempo reo, caduca ogn'irs. Ned io canti, o parole

Tesso alla morte de' patrizi tuoi, Perche toa stirpe Italiani Eroi Goda men gloriosa a'rai del Sole: Ma nel terreno manto, Si par ch' altri rifiute,

Quasi lusinga il vanto, E scute o noi sparita altrui virtuto Via men d'invidia le saette acute. Oninci intenta raccoglie

Vaga ogni orecchia di Vittorio i gridi, Com'ei nuovi Oniriu su'patri lidi D'Aulide al ano Leon sacrò le spoglie: Com' ei corse l' Egeo, Come su' legni alati Scosse Atene, e Pireo,

Come tra' Campi d'Oriente armati Derise in guerreggiar gli archi Innati-

IV

## D. MARIA MEDICI

REGINA DI PRANCIA.

MEGINA DI PRANCIA.

Se per l'antica etate
Nella foresta delle valli Idée
Conlesa fu tra le auperne Doe
Per pregio di bellate,
E se stimaro di bell'exza il vanto

E se stimaro di bellezza il vanto Dire, che d'ogni bene avcan cotanto: È s'al nobil Pastore,

Che la sentenza memorabil diede Ne d'imperio, ne d'oro alta mercede Nulla non mosse il core;

Ma promessa beltà si lo sospinse, Che'i caro premio d'or Venere vinse. Se così fu, Reina,

Che sei sull'Aroo, qual sull'Iodo il Sole, Beniguamente al suon di mie parole L'altera orecchia inchina;

Ne disdeguar, ch'altre tue glorie io taccia, E sol di tua beltà memoria faccia. Ben numerar potresti

Per meraviglia altrul numero d'Avi, Scettri, Regi e Corone, inclite Chiavi, Reami almi celesti;

E d'acerbo avversario i Duci estinti, O per trionfo incatenati e vinti. Ma quante al Mondo furo

Per Imperio, e per ôr Donne possenti, Per cui la fama intra l'umane genti Copre rio nembo osenro,

Là 've par ch' ad ognor fiammeggi, e viva Per arder de' begli occhi Elena Argiva. E se tanto s'apprezza

Rara beltà, ch' Enropa afflisse, ed arse Asia così ch'in solla terra sparse Sua più sublime altezza,

E per cui di dolor sospira ancora Tetide in mare, e su nel ciel l'Aurora. Onanto, o quanto sconviensi

A' eari tuoi costumi, amabil Clio, Se da donna real del cantar mio Molto pregiar non pensi, Dalle cui luci al Ciel eare e dilette

Altera pace, altero amor promette. Perché beando avvampi, Ha nella bella guancia avori, ed ostri;

E perché chiara strada ella ne mostri Verso i celesti campi. E le terrene tenebre consoli,

Nel bel Giel della fronte ha duo be' Soli. Che con la man di nove

L'anime leghi in sulla cetra Ibera, Che seberzaudo co'sucol or tarda, altera, Ora leggiadra, e lieve Regga amorosa l'onorate piante,

Io sarci forse a celebrar bastante,
Ma che veloce in sella
Il corso rompa alle fugaci belve,

CHIABREAL, TESTI SC.

Che con asta superba empia le selve, Di Deità novella:

lo dir non oso, e di mia lingua il suono Debile a tanto impetrerà perdono. O fra l'illustri e chiare

ara l'attustri e chiare
Bellezze eccelse, onde son servi i cori,
Bellà suprema, i tuoi veraci onori
Son veramente un mare,
E nocchier, ch'a lodarti ancora sciolga,
Riva non trova, che di norto il tolga.

.

#### PER CARLO EMMANUELLO

DI SAVOFA

CONQUISTATORE DI SALUESO.

Forte, come un nembo ardente, Messaggiar del crudo Arturo, Vibri, Carlo, invitta spada; E tra' mooti di ria gente Fatto intrepido, e sicuro

Fatto intrepido, e sicuro Verso II Ciel t'apri la strada. O Real Glovane altero, Nel cul petto Il Ciel rinebluse

Lo splendor di tutti i Regil Io non men per quel sentiero Sierzo il carro delle Muso Tutto carco de' tuoi pregi, Odo dir quaggiuso in terra:

Vil fra gli cominl è l'erede,
Che del padre ingbiotte gli ori;
Se vestendo usbergo in guerra
Ei con opra non succede
Al retaggio degli onori.

Bella Clio, del vero amiea,
To dal Ciel rispondi, o Dea:
Al mio Re, dirassi, è tale?
Non per certo, che a fatica
Sulla terra il piè movea,

Che alla gloria ei spiego l'ale. A gran notte in sulle piome, D'Ottoman le turbe oppresse Il tenean del sonno in bando; Ne mai l'Alba addosse Il lume, Che la mente ei oon volgesse

Verso il gran trofco Vormando.
Or la flamma orrida impura,
Di che Francia arsa ruina
In van torbida risuona,
Or l'Italia ci fa sicora,
Poscia umil Salozzo inchina
Di Torin l'alta Corona.

Freme invidia, e morde Il freno, Irta i cria vi pierea I guardi, Arma I'arco, e la faretra ; Ma s'agghiaccia, e si vien meno Ascoltando il suon de'dardi Sulle corde della cetra. Frale usbergo al hono Volcano.

Frale usbergo al buon Vulcano. Per amar l'orribil figlio Chiedea Tetide marina, Se 'l gran Cieco di sua mano, Per lul trar d'ogul periglio, Non apriva altra fucina. VI

PER LO MEGRINO DUCA DI SAVOJA DIFERSORE DELLA PROVENZA.

Qoando il mel de'lor concenti Presso Direc i gran Porti Dier per oro lusinghier! Disser sol, come possenti Puro i Greci infra gli Atletl, O veloci in sui destrieri. Non car'io si basso vanto,

Non cur' 10 si basso vanto, Che se Dedalo m' impenna Dì cader non ho temenza; Carlo, i fulmini tuoi canto Infra l' Alpi di Gebenna, E sull'onde di Durenza. Se d'Italia ogni antro oscaro

Per ornar tuoi regi affanni Stanchera più d'una incude, Dall'obblio non sei sienro y Perocche di vincer gli anni Vil martel non ha virtude. Ma la falce empia mortale,

Che immortal valor diidegna,
Sa schernir mio nobil verso;
Che se al piò gli metto l'ale,
Come Clio dolce m' insegna,
Vola egnor per l' Universo.
D' Amedeo l' inclita gloria

Là di Rodi in sull'areue Venla scura al Mondo omal; Ma rifdico ana memoria, Quando al fonte d'Ippoerene Dolesmenie io la lavai. Del qual fit per certo parrol Per cammin di luega etato Che non sei l'erede in vano; Così forte hai einto l'armi

Contro all'alme scellerato Per la Fe del Vaticano. Ciascon'alma vineitrice Di mio stil nen degnerel, Sol ne' turbini funcati Quella spada appar felico, Per cui s'ergono trofei

Cari al guardo de Celesti, Quinei a te sacro mia lira, Ricea ognor d'eterei suoni, Onde è Clio nuova maestra; Or ta dunque inflamma l'ira, L'ira, eh'arma di gran tuoni L'invincibilo tua destra.

W

PRE L'ALTEZZA SERENISSIMA
DI FERDINANDO II
GRANDUCA DI TORCARA

Lodati la sua benignità.

Avea più volte adito Di Climene la prole, Che fu suo padre il Sole; Onde tutto Invaghito 
Di vagheggiare il Genitor povrano,
Volse le piante all'immortal sua Beggia,
Onde spleador fianmeggia,
Che sostener son può lo squardo umano po
Quindi, perché Petonte
Renda contento il suo desire audace,
Senas che il troppo lame i di gli orcuri, ».
Tolse dall'aurae fronte

Sensa che il troppo tame i di gli dicuit.
Tolse dall'aurea fronte.
Il diadema di rai Febo sagace,
Quasi per lai non più risplender curt;
E sienro fissò l'avido figito
Nel temprato splender l'infermo cigllo.
Or Febo a me consenti,

Or Febo a me consents,
Ch'io prenda i lampi istessi,
Che bai deposti, e con cass
Rischiari altrui le menti;
E mostri a' Grandi, che del fasto altero
Denno i lampi depor, che ogni ocebio abborro,
E più benigni accorre
Chi servo macqua al lor sovrano Impero:

E'n tal guisa temprata Tener la maestà del regio aspetto, Che non offenda con averenho lune; Poiché atende e dilata Sorra d'ogni soggetto Il dominio, che ha l'uom, al bel costume,

Il dominio, che ha l'Iuom, ai bel costume Mentre non par sulle corporce salme, Ma gli dà nuovo scettro anco sull'alme. Ah neghi l'aria il suomo All'escerabil vocc, Che superbia feroce Chiama a regnar sul trono i Onasi rassembri maestà cadente

Quella, che non sostien l'areo del eiglio, E non chiama a contiglio, In qualunque opra sua fasto insolente: Stolitezzal ha d'aopo solo Mendicar dall'orgoglio coner e stima, Chi senza lui di vilipendio è degao. Ma taccia il folle stuolo.

Ma taccia il loite studio, Che estanto lo stima, Che de' Regnanti il fa primo sostegno; E perche muto resti a forza, in prova Di mostrargli Persando, o Clio, mi giovo. Mira com'ei a'affida

Sulla propria grandezza,
Në mai vana alterezza,
Entro al suo oor a'annida,
Ve'come affabii regna, e con qual'arte
I lampi, ond'el risilende, in se nasconde,
E l'iovidia confonde,

Che si sente cangisr natura în parte; Mentre per lei si vede, Senza l'usato fiele, ogri compagna Dell'altrui merto e dell'altrui fortuna; Che d'essa el fattu erede,

Perehé grande rimagna Con dolce sol senza amarezza alcuna: Io, ehe di ciò son testimon fedele, Nel mar delle sne lodl apro le vele. Ma nel mover dal lito

Ecco vento ehe spira, E ben tosto ritira Dal eorso il legno ardito,

Dal corso il legno ardito, E bella Clio, che a' miel pensier da legg E ne vien mreo, del cammin m'arretra: Dice, che roea cetra Mal fa, se d'un Eroe l'imprese elegge; Che a sublime virtude

Chiara tromba si dee, che quando suona, Le sue sconfitte intimi a morte istessa. Mentr'ella i labbri chiude. Ogni rio d' Elicona

Secco a mio prò tosto diventa, e cessa L'audace suono, e de'suoi pregi intanto Dura la me lo stupor, se ha fine il canto-

#### VIII

LODA IL GRAS DUCA DI TOSCAPA

FERDINANDO IL

Già oo'bei raggi dato hando al gelo, Febo rinnova in terra almo diletto, Ne fra' mortali è chi non empia il petto D'alto piacer sotto il sereu del cielo. Ed io, di vaghi fior cinto le ebiome, O che risorga, o che Piroo tramonti,

Apriche piagge o solitari monti Fo risonar d'un'adorato nome. Non mica Filli, che lamenti indarno Far mi lasciò di sue bellease altera; Ma Ferdinaudo, onde illustrarsi spera,

E di più glorie incoronarsi l'Arno. Mirabile valor I sn quella etate, Ove Aleide fe' guerra a i due serpenti, Ei colma di terror barbare centi,

Par eon l'insegna di sue navi armate. L'arte real delle battaglie orrende Fanciallo Achille dal Centauro spprese; Ma fanciullo il mio Re ponsi all'imprese, E trionfando a guerreggiare apprende.

#### TX

PER FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE

## BUCA B'ERNIEG.

Questa, che tra le man nuova mi suona, Cetra, onde i versi hauno soave impero. Diellami il biondo Arciero,

Re di Permesso eterno, e d'Elicona: Ed io sulle sue corde surce e canore Tesso d'Italia il più sublime onore. Ma per via calpestata orme novelle

sempre seguar forse cammin fia vile ; Dunque un volar gentile Facciamo or sulle nobi, e aulle stelle s E dell'immortal Piudo aura vivace

Erga ne'corsi immensi il volo audaos. Fugga timor, che su del Ciel nell'alto Innocenza mortal non trovi schermor Come vil vetro, è infermo

Contra virtute iusidioso assalto; Ma se in campo talor malizia è forte,

Valor s'avanza per contraria sorto. Chi mai da sio pensier più grave inganno, Che'l vecchio in Argo Regnator sofferse Ei lusingando offerse Bellerofonte a sanguinoso affanno;

E pur da gire al Ciel gli erse le scale; E lassuso a volar gl'impeunò l'ale. Lunge sospinto da' patrrni chiostri L'alto Garzon per la real preghiera, Non paventò chimera

Ineffabile immagine de' mostri, Usa con deuti, e con ardeuti artigli

Di certa morte minecciar prrigli. 'into l' atro soffiar degli Etnei lampi A quel comune orror la vita el tolso; Indi il como rivolse A trionfar del Termodonto o' campi;

Altrove armato con fulmines spada D' Erebo a tanti fe' calcar la strada. Quinci di lucid'or crespa le chiome La bella Clio tutta odorata il grembo.

D'anree viole un nembo Gli sparge eterno, e ne fa conto il nomes E se rio tempo a depreder a'affretta,

Con l'arco della cetra ella il seetta. Aggia Cocito, e scura morte e scherno Chi di Parnaso i dolci canti ha secqu Ma eciocco il vulgo o ciceo

Cangia con gemme frali un suono eterno, Quast il nocchier della fatal palude Con altro varchi, che con l'ombre ignude. Or per questa d' opor montana via,

Buon Greco, l'orme tue non saran sole; Che teco gionger vuole Compagno di valor, Savona mia, Posseute iu giostra di erudel destino,

Pregio eterno di lei, pregio d'Urbino. O quanto incontro a lui dura battaglia Odio ed invidia suscitaro in terra! Ma travagliando in guerra, Qual furor altro al suo furor s' agguaglia?

Non borea iu mar, uon Ocean mugghiante, Non fu per l'alto ciel fiamma tonaute, Musa, corto cautar sai ch' è bell'arte

Lungo dir noja; ove volar ti scerno? Di', come chiaro eterno Il bel nome di lui, gloria di Marte; Su per val di Metauro alto risuona,

Ove d'invitto ardir colse corona. Tempo era allor, cho aull'orribil co Traes l'arida piaggia, e'l bosco ombr E torbido e spumoso,

Fremea tra gli ampi gorghi il fiume intorno; No men tra' ferri in sulla aponda avversa-Fremea grau geute incontro a tui conversa.

Ed ei fervido Il cor d'alto disdegno Spinse nel gran torreute il gran destriero, Come spinge noochiero Per la calma del mar aicuro Il legno:

Ma non, come noochier, la apada atrin Ch' atra fe' l' onda, e l' inimico estinse. Cost posar senza auctar non lice,

Che a bella gloria con sudor pervionale Per tutto ciò pon pensi Farsi per lungo spazio alma felice : Quaggiù da nona a vespro il piacer dura

Solo o nel Ciel felicità sicura.

#### PER EMMANUEL FILIBERTO DI ......

Viva perla da' fiumi

Vinse i Francesi a S. Quintino, di che segui la pace universale, ed egli conquistò il suo State perduto. Dora, che righi umil la nobil Reggia,

Ove eterna finmmeggia Bella virtà de' più splendenti lumi ; Ed ove a i cari suoi Addita il sol degl'immortali Eroi. Come saetta al segno, Al dolce suon de'tuoi cristalli lo volo; Ne taciturno il volo l'orto dentro i confin del tuo gran Regno; Ma scelsi aurea corona, Inimica di morte in Elicona () chiara, o regal figlia De' gioghi infra le nnbi alti e canuti l To meco ho streli aenti, Che sonno altroi ferir di meraviclia: Ma qual per lo sentiero Dell'aria pora farò gir primiero? Vecchio soon di molti anni Fa tra gli nmani cor fresca memoria, Che il bel fior della gloria Domatrice del tempo e degli affanni, Sfavilla in quelle cime, Ove poca orma piè mortale imprime. Gloria, che a' anni fedeli Virtnte vool, ch' eternitate asperga, Schiva dal vulgo alberga Monte, che il colmo ba quasi nguale si cieli ; E d'ogni intorno il serra L' ondoso scotitor della gran terra i Nè per Egeo si grave Mosse ardito nocchier remi volanti, Che di mostri sparaanti Non provasse furor l'altera trave : E intorno, e sulle porte

Non sentisse gli eserciti di morte. Ma pur viltà non presa Il Cavalier, che di Medea fu sposo; Ei di rapir bramoso Del sacro Frisso il peregrino arnese, Sparse le vele ardite Per gl'incepiti campi d'Ansitrite. Ei fece eterne in Colco Il sonno entrar nell'incantata fera : Poi di messe guerriera, Per strano esempio diventò bifoleo, E trasse a giogo audaea Le corna d'alte fiamma ampia fornaca. Or su di Cialo e il detto: Virtà nell' opra e nel sudor s' affina; " E quinei il Mondo inchina Chi volse a' mostri avversi invitto il petto, Tra' quali, o nobil Dora, Tu tanti hai posti, e lor n'agginugi ognora.

'ama veloce e pronta, Che via più d'Argo a'chiari fatti è desta, Con cotanti occhi in testa, Tue pacifiche olive indarno conta's E i verdi lauri alteri Cresciuti infra 'I sudor de' gran guerrieri. Ma voi, sacre Sirene, De' gorghi di Castalia, e di Permesso, Altrui non gite presso, Pur numerando in riva al mar l'arene; Date sol canti all' opra, Che all'opre di quaggiù posta è di sopra, Quando infra mille e mille Schiere frementi, e Duci cecelsi e grandi, Snl Xanto de' Normandi Folgoreggiò l'Italiano Achille; Allor sorse in que'piani, Abila, e Calpe de trionfi umani. Monti d'armi, e di membra Da'fiumi accolse il gran Nerco nel seno; Pallida aneor vien meno

#### XI PER LO MEDESIMO

Ogni Ninfa di Senna, ove il rimembra:

Italia mia, ch' indi rivide il Sole.

Non già così sen duolé

Non è viltà ciò che dipinge in carte Fama alsta cerviera; Ove dunque pugnando il grande Aleide Fu per lo Mondo errante peregrino, Gloria veloec ardente L' orme segnò delle robuste piante. Ei là, dove Netton Libia diparta Dalla gran terra Ibera, Anteo l'immenso, a Gerione ancida; Alza le meta del mortal camminos Indi con man posicnta Spagne sul Tebro il rio ladron famante. Or poiché vineitor per ogni parte Fn d'ogni orribil fera, Sopra il cerchio di latte Apollo il vide, Sparso di stelle riposar divino s lvi d' Ebe lucente

Aurea bellezza il fa felice amante. Germe di Tebe, a eni tanto comparte

Da'chiari pregi tnoi nulla divide

I pregi del mio Duce ngual destino;

D' oper l'età primiera,

Si nell'armata gente, E si ne premi a te si fa sembiante. Qual vince prvido Noto aucore e sarte, E'I buon noechier dispera, Qual su i regni dell' onde orrendo stride, E 'l Cielo asperge del furor marino, Tal aulle schiere spente Di nobil sangue ei fulminò stillante. Quinci lieto sen vien con al bell'arte Alla sua Dora altera. Cha dalla bella riva, ove ei s'asside, Manda sno nome all'alto Ciel vicino: Quinei a lui si consente

Donna di pregio e di beltà stellante. "

Care Muse dell'Arno, eccovi in parte La nostra gloria intera,

Io pur com' uom, cui sno valor disfide, Con atrette labbra da lontan l'inchino; Pate voi, che altamente Parmaso e Piudo no risuoni e cante:

#### XII

## PER CRISTOFORO COLOMBO Ti cingono, Savona, anguate mura, Pia però, che di te memoria oscura

Non perché nmile in solitario lido

Fama divulghi, o se no spenga il grido; Che pur di fiamme celebrate e note Piccola atella in Ciel aplendo Boote, Armata incontro al Tempo, aspro tiranno, Fulgida aprezzi di Cocito il fiume. Sa quai ruote di gloria, o su quai plum I tnot Pastor del Vatican non vanno (1)? Coppia di stabilir sempre pensosa La sacra dote alla diletta sposa. E qual sentier su per l'Olimpo ardente Al tuo Colombo mai fama rinchiude? Che sopra i lampi dell' altrui virtudo Apparve quasi un Sol per l'Oriente, Ogni pregio mortal cacciando in foudos E finga quanto ei vuol l'antico mondo. Certo da cor, ch' alto destin non scrise Son l'imprese magnanime neglette; Ma le bell'alme allo bell'opre ciette Sanno gioir nelle fatiche eccelses Ne biasmo popolar, fraic catena, Spirto d'onore, il ano cammin raffrena Coal Inuga stagion per modi indegni Enropa dispressò l'inclita speme, Scherpendo il vulgo, e seco i Regl ins Nudo nocchier promettitor di Regni;

L'Ocean corse, o i turbini sostenne, Vinse le crude immagini di morto; Poseia dell'ampio mar spenta la guerra, Scorse la dianzi favolosa terra. Allor dal cavo pin scende veloce, E di grand'orma il nuovo mondo imprime; Ne men ratto per l'aria erge aublime Segno del ciel, l'insuperabil Croce; E porge umile esempio, onde adorarla Debba sua gente; indi divoto el parla; Eccovi quel ebe fra cotanti scherni

Ma per le sconoscinte unde marine

L'invitta prora ci pur scepinee al finc. Qual com che torni alla gontil consorte,

Tal ei da aua magion spiegò l'anten

Già mi finsi nel mar chinso terreno, Ma delle genti or più non finte il freno Altri del mio sudor lieto governi: Sensa reguo non sou, se atabil seda Per me s'appresta alla eristiana Fede.

(1) La famiglia Della Rovers di Savona diede dut pay Sisto tV a Giulto SI. Furono principi intraprendenti e g rieri ; s fl secondo riconquistà ed essicarà alla Chiesa gli Stati che il morte chiana de sarra doss. E dicea ver; che più cho argento ed oro Virtù auoi possessor ne manda alteri; E quanti, o Salinoro, ebbero imperi, Che densa notte è la memoria loro? Ma pure illustre per le vie anpreme Vola Colombo, e dell'obblio non teme.

#### XIII

#### PER GIOVANNI DE' MEDICI (1)

Sul carro ondisonante, .... Quanto quaggiù rimira L'occbio del Cielo errante i. Mentr'ei va fiammeggiante L'orrida notte sacttando intorno; Non ha regno si vile, Che di cosa gentilo Alla sentenza altrni non sembri adorno; Ma per pregio aublima Aman le glorie prime. Alma messe d'odori. Avorj preziosi, Oriental colori Pan gli Arabi famosi, Gl'Indi novelli ascosi, Già da Nettun caliginoso ed atro, I cui campi profondi, Con zefiri fecoudi, Soleò primiero il Savonese aratro, Hanno d'uro i lor fonti, E d'oro hanno i lor monti.

Opanio Anfitrite gira

Ben al pensiero alato Andrian le note appresso Ma non sensa peccato È laugo dir concesso; Ma qui dal bel Permesso Mandan le Muse violate il crine : Percho aul vario canto Tessa d'Italia il vanto; La qual se d'ogni onor varca il confine,

Oggi Mose al mute. Che senza bisamo in giostra Escon oro o virtute: Or to sactte seute, Anima, chiedi al biondo arcier di Delo: E a'ei lo dà pangenti, Sian seguo i lumi ardenti, Onde a'iustella di Toscana il Ciclo, Gli altri Italici egregi

Avrau poscia lor fregi. Qual dall'ecoclea fera, Che i Frigi boschi ordiro,

È sol, che i frutti snoi

Sono immortali Eroi.

Non ha Castalia nostra

(1) Giovanel, figlio neterale del granduca Coulmb I, fu malto adoperata in poce a le guerra dal fratello Ferdinando i a dal nipote Cosimo tt. Militò con gloria sotto A. Farnese nelle Finnere; fu Generale della Repubblica di Vennia. Dovette la sea grande riputazione s'asoi talenti per la fortifica nione a per l'artiglierio; nella quali arti di guerra la quel scoolo avevano gli ttaliani la preferenza su tutti. Mort nel 1622

In memorabil schiera Già mille Duci asciro: Cotal Arnu rimiro De' gran Medici tuoi numero invitto: Ma mia cetra e mia mente Argo non è possente A far con tanti Eroi sommo tragitto.

Io cou Giovanni solu Farò de' remi un volo. Umile di lui speme Piero Aquilon disperga, E già tra l'oude estrema L'invulva e la sommerga :

Alta co' Regl alberga Virtute, ohe del ciel guarda le porte: E se fede mortale In questo corso è frale, I gemelli Ledei rendanla forte. E 7 nipote sovrano D'Esco e d' Occáno. Qual non colse corona D'eterna altera gloria

La destra onde risuona Più fresea ognor memoria? Lume d'ugni altra istoria Al sol d'Achille disparisce e cede. E cesse armata in guerra Già la Meonia terra, Là 've ei conflisse procelloso Il piede, E delle turbe uppresse Fe' sanguiuosa messe.

Vaga Vergine orrenda, Sul Xanto allor sen venne, Ivi vibrò tremenda Termodontea bipenne; Ma poco al fin sostenne, Benche si forte la Tessalio' asta, Che trafitta il bel seno, In sull'ampio terreno La guancia impresse scolorita e guasta E gío per l'aria ombrosa

L'anima disdegnosa.

Posso l'acerbo ed aspro Fato parrar il Cigno, Ma petto di diaspro, La lingua di macigno Chiede il canto sanguigno Dell'iraconda insuperabil destra. Stese Troilo, stese Ettore, e lo scoscese, Quasi infocato tuon, planta slivestra:

Stee Mennone ancora-Lagrime dell'Aurora. Or su, non solo infonde Apollo arte di cetra, Ma d'Aganippe all'onde Presagio anco s'impetra. Lo stral di mia faretra Trarrò, che solo in verità s'acqueti. Qual per cotauti ilinstri Tra gli Eacidi illustri È il figlio altier della cerulea Teti. Tal fia quinci a mille anni. Tra i Medici Giovanni.

XIV

PER LO MEDESIMO.

Muse, che palme ed immortali allori A' grandi Eroi nndrite. Voi lungo Anfriso udite Tra dolcissimi augelli i più oanori, E dove Filomena a pianger move, SI dolcemente ella non piauge altrove. Ivi, a disacerbar sua peua interna,

Scioglie la voce ai venti, Ed a' soavi accenti Iti la pinggia, Iti la valle alterna; E del bel fonte alla sacrata sponda.

SI muta Eco non e, che non rispond Ben fur, ben di natura alto aonsiglio, Quelle sue note scorte Perché l'amara sorte Ella potesse lagrimar del figlio: E di suo straziu dimostrar pietate,

Almen nelle sembianze trasformate. Or si soavi accenti io con indarno, Dive, chieggo in mercede, Io peregrino il piede Vado affrenando alle ebiar oude d'Arno; Bramoso di scolpir sull'aurea riva Marmo d'onor, che luugamente viva, S' oro non è, ch'alto valor gradisca, Ma d' Elicona il finme, Ben saria vil costume,

Grazia negar, perché virtà languisca; Dunque su per l'eterne aure serene Aggiano i Cigni suoi l'armi Tirrene. Elle non tra i confin del patrio lito, Quasi belve in covili, Ma fero ndir gentili Per le strane foreste aspro ruggito. E già il gran Tebro al mar sen gio dis Porsenna udendo minacciar dappresso.

Ma se antico valor Febo sublima Fa non certa memoria: lo di novella gloria Vo'dir, che di tutt'altre ascende in eima ; E meco arida invidia invan contende, SI de' Medici il Sole almo risplende, Quale Orion, qual fu per l'onde Arturo ladamito, nemboso: Qual fulmine fragoso, Che squarcia delle nubi il grembo oscuro:

Che turba il mar, ch'empie d'orror la terra, Tal fu la destra di Giovanni in guerra. Egli or sull'Alpe, or in sentier palustri, Or con lancia, or con spada, Or calpestra, or dirada, Or di gran sangue apre torrenti illustri ;

Or le Torri, or le Terre arde, e distrugge Lo sparge iodi per alto aura, che fugge. Odi che lunghi onor, che lunga tela Tesse il bel nome altero l Ma per lungo sentiero

Or di gran sangue apre torrenti Illustri : Chiede nave a solone più d'una vela;

E vuol quaggiù di varie cetre il canto Somma Virtute a celebrar suo vanto. Io son qui, come augel, che infermo ancora, Snoda note novelle: Omai, Strozzi, alle stelle

Alzi la voce che Parnaso onora; Ed ei, che può, distingua omai con arte Dolce di Febo aspri fuor di Marte.

XV

PER LO MEDREIMO.

Era tnito di fasce Ercole appena, Che pargoletto, Ignudo, Entro il paterno scudo Il viponea la genitrice Alemena;

E nella enlla dura Traca la notte necura. Quand' ecco serpi a funcstargli il seno Insidiose e rie;

Cnra mortal non sple, Se pur sorgesse fi gemino venucro; Che ben si crede allora, Ch'altn vainr s'onora.

Or non al tosto i mostri ebbe davante, Che colla man di latte, Erto sn i pie combatte,

Già fatta atleta il celebrato Infante: Stretto per atrani modi Entro i viperei andi.

Al fin le belve sibilanti e erude Disanimate stende. E così vien elle aplende Anco ne' primi tempi alma virtude;

E da lunge promette Le glorie sue perfette. Ma troppo fia, che sulla cetra lo segua

Del grand'Alcide il vanto: A lui rivolsi il canto Per la bella sembianza, oude l'Indegna, Nel suo girar degli anni

Il Medici Ginyauni. Ei già tra i gioghi di Appennia canuti, Vago di fier trastnilo. Solca schernir fancinito Le enree plaghe de'cignali frauti;

E più gli orsi silvestri, Terror de boschi alpestri. ludi sudando in più lodato orros Vesti ferrato usbergo.

Allor personse il tergo L'asta Tirrena al Belgico furore. E di barbari gridi Lungi sonaro i lldi-

Cosl Leon, se alla erudel nutrice Nnn più suggendo il petto, Ha di provar dilette Tra gregge il dente, l'nnghia scannataice, Tosto di sangue ha piene

Le Mauritane arene. Ma come avvien, che se Orion si gira Dituviosa stella

Benehe mova procella,

Ella pur chiara di splendor s'ammira;

Tal ne' campi funesti D'alta beltà splendesti Or segui invitto, e colla nobil spada

Risveglia il cantar mio. Intanto ecco io t'invio Mista con biondo mel, dolce rugiada; Fanne conforto al core

Fra il sangue, e fra il sudore.

PER LO MEDISSINO.

enebe tra'montl solitaria inserni Savona a' figli suoi battendo i remi Intra perigli estremi, Merce raccor da fortunati regni,

Ond'ella di ricchezza in pregio ascenda, E per nobile industrio aurea risplenda. Io non per tanto singular da loro Varco di Pindo a'porti almi, e soavi;

Indi sciolgo mie navi Carche di palme, e d'immortale alloro; E onn povera man ne fo fellei

I cor d'onore e di virtude amiel. S' io già del Tebro, e del gran Po sul corno Mirar mi feci, e del Metauro all'onde,

E solle vaghe sponde Di Dara impressi alte vestigia; or torno D'Arnn famoso alle dirette rive

Carco di cetre, e di bell'arpe argive. Qui fra solinghe Ninfe, il crin cosparte Di gigli, e d'ostro, a lor si cari fregl,

Ammirabili pregi D'nn Medici vo'dir, ramo di Marte: Per cul nel mezzo d'altrni danni, ed onte Pur tiene Italia postra alta la fronte.

Quando nell'alto Ciel sue rote adduce Cimmeria notte, e l'Universo imbruna; Allor dell'alma Lona Mirasi chiara fiammeggiar la luce,

E suel lampi virtù vibra da lnuge, Quando tetra viltà seco s'agginnge. Quinci fra'nembi, onde par dianzi in guerra S' avvolse il cor delle Tedesche genti,

Nnl rimirando ardenti Uscir tuoi raggi a rallegrar la terra, Portiam la gnancia di letizia impressa;

O forte a sellevar Pannonia oppressa. Or di questo non più, Gandio a appresta

Per noi più grande : escreiti infiniti, Crude strida, nitriti Ecce empion ogni piaggia, ogni foresta;

Scuotonsi i monti, e per che il Ciel ne cada, Ma ciò fia messe alla tua nobil spada. Non paventar: sn dall'eteree cime Al fin calpesta gli empj il gran Tonante;

Pongonsi mostri avante Alla virtù, che ha da venir sublime; Odi la bella Clio, che d'aurel dettl Pieno ha le labbra, e n'arricchisce i petti-Che un tempo armasse, ella non canta in vano,

L'alma Acidalia il peregrino Enca; Nè che la tomba Etnea

Di fumo empiesse, e di sudor Vulcano Quando temprare infra' Cielopi il vide L'usbergo celebrato al gran Pelide. Tal ba cosparto di fulminei rai

Scelto scudo per te salda difesa; Si nella saera impresa Contro apperbi quasi turbo andrai, Che suona da loutan su rigid' Alpo, O mar ehe atroce inonda Abila, e Calpe.

Come scorgendo grandinose i grembi L' Hiadi ornar la region stellata Con destra alta infocata Fulmina Giove adunator di nembi, E fece Olimpo, o di Tifco ant fianco. E ciaseun' alma di terror vien maneo. Tal per la Fe ebe in Vatican s'adora,

Feroce avveuterai folgori, e tnoni; Ed io fra danze e suoni Inebbriato il sen d'ouda canora. Vestirò pinme a celebrar l'assalto, Ne darò nome al mar, volando in alto.

## XVII

#### PAR LO MEGESIMO

Se dell'indegno acquisto Sorrise d'Oriente il popol crudo. E'l boon gregge di Cristo Giacque di speme e di valore Ignudo; Ecco ehe per la ria superbia doma Rasserenan la fronte Italia, o Roma. Se alzar gli empi Giganti Un tempo al Ciel l'altere corna, al fine Di folgori sonanti Giaequer trofco tra lucendi e tra ruine: E cadde fulminata empia Babelle Allor che più vicin mirò le stelle.

Sembrava al vasto Reguo Termine angusto omal l'lstro, e l'arene; Nuovo Titano a sdegno Già recarsi parea palme terrene i Posto in obblio, qual disdegnoso Il Gialo Serbi all'alte vendette orribil telo.

Spiega di penna d'oro Melpomene cortese ala veloce; E in suon lieto e canoro Per l'Italiche ville alza la voce; Risvegli omai negli agghiacciati corl Il nobil capto tuo guerrieri ardori.

Alsa l'umido eiglio, Alma Esperia, d'Eroi madre feconda, Di Cosmo armato il figlio Mira dell'Istro in sulla gelid'onda. Qual ne' Regni dell' aeque Immenso seoglio Farsi scudo al furor del Tracio orgoglio.

Per rio successo avverso In magnanimo cor virtú non langue. Ma quel di sangue asperso Doppia testa e furor terribil angue. O qual della grau madre il figlio altero, Scorge cadendo ognor più invitto e fero-

D'immortal fiamma ardente Pucina è so, au i Inminosi campi,

Ch' alto sonar si sente,

Con paventoso suon fra unbi, e lam Qualor da' bassi Begni aura v'accende Di mortal fasto, e l'Ire e i toschi ascende. So l'incudi immortali

Tempran l'armi al gran Dio Steropi e Bronti lvi gli acecsi strali Prende, e fulmina poi giganti e monti; Ivi nell'ire ancor, ne certo invano S'arma del mio Signor l'invitta mano.

Quiuci per terra sparse Vide Strigonia le superbe mura, Ouinci ei nell'arme apparae Qual funesto balen fra unbe oscura, Ch'alluma il moudo, indi saetta e solve Ogni pianta, ogni torre iu fumo e in polve.

O qual ne' cori infidi iorie terror quel fortunato giornol I paventosi stridi Bizanaio udi, non pur le valli intorno,

E fin nell'alta reggia al sno gran nome Del gran Tiranno inorridir le chiome. Segni; a mortal spavento Lungi non fu giammai ruina la danno;

lo di nobil conceuto Addolcirò de' bei sudor l'affanno, lo della palma tua con le sacr'onde Cultor canoro eternerò le fronde.

#### XVIII

## PER NICCOLA ORSINO

CONTR DI PITIOLIANO GRERALE DE VENEZIANI Contro la lega di Cambrai,

difese Pudova dall' Imperadore. Certo è, che a sua gran pena L'nom naufragante, peregrin del Mondo,

Spesso gira sua vita a vela piena Là 've sirte d'error l'onde inarena. E spesso ove è di guai maggior profondo Gitta l'ancora al fondo.

Non va lunge dal vero Questo mio biasmo degli nmani Ingegni, Che su per Cirra, almo di Febo impero, Menzogna d'orme non seguò sentiero; E se ne fan con mille casi indegui E Regnatori, e Regni.

Dovea fronte lucente, Ma come ogui altra al fin preda di Morte, Argo far trista, ed llione ardente. A qual piaggia d'april micter la gente s Ob, non si plange ancora Ettorre il forte? Suo figlio? e sua consorte?

Se vil frutto non era, D'Assaraco la stirpe era beata. E di gioja maggior viveva altera Se meno era la Grecia allor guerriera;

Ma premio pose a sé medesma armata Una chioma dorata. Or se, come in foresta Arma lungo digian belva africana,

Muove orgoglio tra gli uomini tempesta; Sieche ferro la terra empio funesta:

Certo aenza guerrier dir si può vana Ogul eccellenza nmana. O del Mondo Reina

Italia, genitrice alma d'Eroi l Io col cor pronto, lo colla mente inchina Alto sospiro alla pietà divina: Ella co'rai de'benigni occhi snoi Seroni i giorni tnoi.

Sereni i giorni tnoi. Non pianto, non dolore Stral per te tenda insidioso andaee; Feconda il grembo d'immortal valore,

Cerere bionda ogni tua messe indore; Ne per te basta mai pena fugace La bella amata Pace. Ma se dall'ampie tombe

Pogia per l'atto Giel viperea l'ali, E gonfia Aletto mai tartaree trombe, Onde il Ciel d'armi e di faror rimbombe, Sorgano spirti a vendicar tuoi mali, Al Pitigliano eguali.

Cosi voce soperba

Non farà risonar barbaro Marte,
Sc non sembiante all'aspra ctade aeerba,
Che l'ardir spense di Germania in erba;
E fèr le fere sanguinosa ogni arte

Sulle ane membra sparto. Cinta allor di funesti

Diluvi d'arme Anstria a pugnar sen corse E dentro a' nembi di battaglia infesti Chinse in metalli i fulmini celesti Non tanti in Flegra, ove più orribil sorse, Giove mai ne contorse.

Ma, se a'ferri tonanti Scossersi d'Adria le eampagne ondose,

Aneo sull'istro no rimbombar di pianti Feee a i nostri sentir tuoni sembianti; Quante, o quante vecchiezze orbe dogliose, Quante vedove spose?

Quante vedove spose? Certo, à 'é sferza e sprone Gloria paterna alle virtù divine, Ei per l'Italia, onde fu sol Campione, Forte nell'armi in si crudel tenzone, Ben rimembrossi, ben l'arti Latine, E le corone Orsine.

## XIX

A D. MARIA PRINCIPESSA MEDICI,

ORA REIRA IN FRANCIA

Che per l'Estate non parta da Firenze.

Che per l'Estate non parta da Firenze. Febo s' infiamma, e rimenando il giorno

Via più la terra incende; Forse inasprirsi dal Leone apprende; Con cui girando il Cielo or fa soggiorno; E vola fama intorno Che per te la partita omai s'appresta; Che vaga di bell'erbe, e di bell'onde,

Vai dove si diffonde Domestica ombra di real foresta. Va gloriosa; e vago april de'fiori Al prato si ripposi.

Al prato si rinnovi, E dove il piè riposi, e dove il movi, CHARDERA, TESTI RE. Sian per servizio tno grazie ed amori; Ma se le Muse opori, Sianha los recei d'asseltas per admit

Sicche lor voei d'ascoltar non sdegni, Teco avrai di pensar grave cagione, Perche in selva s'espone

Ammirabil bellezza a' rischi indegni. Non giovò, eb' a fuggir mettesse penne Per la foresta oscura, Che dall'incinzia altrui sol fu sicura

Daine allor ch'in fuggir pianta divenne; E poichè non ritenno Il pié fugace, che l'umil lusinga

Il pie tugace, che i nmit Insinga Ella sprezzò dell'amator selvaggio, Per cessar grave oltraggio, In canna fral si trasformò Siringa.

In canna fral si trasformò Siringa. Le rose, onde sna guancia era vermiglia, Pelle coperse irauta, E per lungo martír fera venuta,

Oras si fe' la Licaonia figlia; Or quinei esempio piglia, Reina, e questi detti in cor ti serra; Vampa d'estivo ardor si non t'annoi, Che 'l Sol degli occhi tnol

Che 'I Sol degli occhi tuoi Qualche Re, quische Eroe sospiri in torra. Se quest'alma Città per lei s' adorna, Non le tor tua presenza;

Priva del tuo spientor, saria Fiorenza A mirar come un Giel, che non s'aggiorna;

All'ardor ehe ritorna,
Pieciolo spasio è conceduto; omni
Scnto Febo piegarsi a mia preghiera
E dall'alta soa sfera,

Almen per te verran giocondi i rai. Donna, non ammirar, non sia schernito, Ma trovi il mio dir fede.

Che, da che volsi verso Anfriso il piede, Ha Febo il mio pregar mai sempre udito; Allor ch'io mossi ardito A forte celebrar gli affanni e l'armi

E l'Italia illustrar d'immortal fama, Egli appagò mia hrama, Ne di sua grasia scompagnò miei earmi. Oninci valsi a fermar cerchio lucente

Sul erin de i gran goerrieri; E fra cotanti appariranno altieri Quei, eh' al fianco ti stan tanto sovente: Arac poscia mia mente Desio di celebrar tua gran beltate,

Desio di celebrar tua gran beltate, Segno a mortale arcier troppo sublime, E pure impetrai rime Per lei non vili alla fotura etate.

Di quì sicoro, che mio dir non giase Infra l'anne negletto, Fcho pregai, ch' al suo gentil cospetto, Mentr'egli è col Leon, non appariase; E sorridendo ei diase: Gnarda se drittamente i preghi hai sparsi, Fedel mio, che procuri? o che desiri?

Vooi tu, ch' io sol non miri
Beltà, ebe sola al Mondo è da mirarsi?
Ch' io non m'affisi nell' amabil volto,

Ogni too studio o vano.
Duolini quando nel mar da lei lontano
Per la legge fatal mio carro o volto.
Ben tnoi desiri ascolto,

Per modo tal, ch' io temprerò mio Iume,

Sicehé dolci per lei fiano i miei ral. Così diss'egli; e sai, Che degli Dei mentir non è costume

#### XX

#### PER FRANCESCO GONZAGA

MASCHESE DI MARTOVA, GENERALE DE' VENEZIARI Si oppose a Carlo Ottavo, assediò Novara, onde segui la pace (1).

Chi su per gioghi alpestri
Andrà apumanta a itraviar torrente,
Allor ch' ci mette in fuga aspro fremente
Gli abitator sitvestri?
E depredando intorno
Va con orribit corno?
O chi nel gran farore
Moverà centro fier leon asnguigno?

Salvo chi di diaspro e di macigno Recinto avesse il core, E la fronte e le piante Di selce, e di diamante,

Muse, soverebio ardito Sono io, se d'almi Eroi senza voi parlo; Muse, chi l'onda sostener di Carlo Poteva, o'l fier roggito, Ouando ci l'Italia corse,

Di se medesma in forse?

Chi di tanta vittoria

Frenar potea cor giovinetto altero (2)?

Chi? se non del bel Mincio il gran guerriero?

Sprechio eterno di gloria,

Asta di Marte, scoglio Al barbarico orgoglio. Non ndi dunque invano Dal genitor la peregrina Manto, Quand'ei lingua disciolse a fedel canto;

Sovra il regoo lontano, E di dolee ventura Fe' la sua via sienra.

Figlia, dias' egli, figlia, Del eni bel Sol volgo i miei giorni alteri, Sol dell'anima mia, Sol de' pensieri, Se non Sol delle eiglia.

Dolce è udir nostra sorte, Pria che 'l Giel ne l'apporte, Lunge dalle mie braceia,

Lunge da Tebe te n'andrai molti anni, Ne ti sia duoi, ebe per sentier d'affanni Verace onor si traceia, Per cui chi non sospira. Indarno al Cielo aspira.

Ma Nilo, e Gange il seno Chiude a' tnoi lungbi errori, alma diletta; Sol le vestigia de' tuoi piedi aspetta

(1) Géo. Francesco II Gennaga, nato sel 1466, successe at padre Federico nel 1484. Fu Generale de Callegati contro Carlo VIII vinto nello hattaglia di Val di Taro nel 1495. Wori sel 1510.

(1) Carlo VIII aveva venticisque anni quando fece la m pida conquista del regno di Napoli. Italia, almo terreno, La 've serene l'onde Vago il Mincio diffonde, Là de' tuoi ehiari pregi

Suono anderà sovra le stelle anrate Là di tuo nome appellerai Cittate: Cittate alma di Regi; Regi, che a' conni loro

Regi, che a' cenni loro
Volgerà secol d' oro.
E se fulminea spada

Mal vibreran ne i cor superbi e rei, Non fia, ch' il vanto degli Eroi Cadmei A questi innanzi vada; Benehe Erimanto vide Con si grand'arco Alcide.

#### XXI

#### A FRANCESCO GONZAGA

PRINCIPA DI MANTOVA

Il giorno delle sue nozze.

Se per vecchiezza rea

Non shandisse i trastulli umana vita,
lo scherzo vorrei far delle mie dita
L'Arpe di Citerea,

E frondese
Di bei pampini di viti,
Me n'andrei su'tuoi conviti,

Intreceiando Inno amoroso. In cotanta allegrezza Porse agli orceebi altrui ginngeria grala Per opra di mia man cetra sposata

A versi di dolcezza, I eni canti, Per virtù di note scorte,

Celebrassero la morte, Onde vivono gli amanti. Ma la già corsa etate Odia le fiamme degli affetti ardenti;

E mal sanno volar fervidi accenti Fuor di labbra gelate; Quinci, o Clio, Volgi il guardo alle mie ebiome

Volgi il guardo alle mie ebiome Già cannte, e dimmi come Tesser deggia il cantar mio. Omai fatto e palese

Fin dall' Esperio all'Oceano Eco Ciò che dal buon Cantor l'alto Alcinoo Alla sua mensa intese; Quando intento

Raccoglieva il suon de' carmi, Che narrò fra perfide armi D' Ilion l'aspro tormento. Di sanguinoso affanno

Sotto lucente acciar già vinti e lassi
I Micenei guerrier volsero i passi
Per la via degl' inganni;

E destriero Con gran pini intesti alzaro, Che de' monti alpestri al paro

Che de monti alpestri al paro Appariva a mirar fiaro. Chipso peeli antri osepri Del vasto petto della belva atroce Trapauò d'Argo il popolo feroce Dentro | Dardanii murit Ne pria sorse Su nel ciel la notte ombrosa, Che prr Troja sanguinosa, Greco Marte empio trascorse.

Pié di bifolchi avari Caleò l'auree magioni arse e riarse, E stripse il mietitor le spiche sparse Sovra gli arati altari. Per tai modi

Trionfaro i regi Argivi Se non vili, almen non sehiri Delle imidie e delle frodi.

Non come fier leone Si mostra ognuno, in campo empio di Marte Alcuu procura di acquistar con arte

Le palme e le corone; Ma non vaga Fosti mai di dubbie glorie,

Ne tuo stil rubar vittorie Unqua fu, stirpe Gonzaga. L'asta di Federico

Sonando ora su' petti, ora su' terghi, Orribile a mirar, ruppe gli usberghi Del Francese nemico: E ritolto

Secttro ingiusto all'altrui mano, Serenò l'ampia Milano, Che di duol turbava il volto.

Del Taro in solla riva Rompando il corso dell'ingiurie estreme, Fe' Francesco secest barbara speme, Allor che più fioriva; Crudo gielo

Scosse il core al fiero Carlo, E l'imprese, di che parlo, Foro sposte al ebiaro cielo. Ma te, cui la lor gloria,

O di quei veri Eroi vero nipote, E sulla sera e sul mattin percote Con fervida memoria: Volgi in petto Sul miglior de' tuoi verd' anni. O Francesco, che gli affanni

Sanno al fin produr diletto. ofira, che in alta sede, Viuto d'ogni rio mostro ogni periglio, D' Anfitrion l'esercitato figlio, E di gran pregi erede. Colmo il seno

Ad ognor di pace immensa Pasce nettare alla mensa Degli Dei nel ciel sereno. Alle magion superne, Scorto dalla Virtu, tal te n' andrai,

E colassù posando almo godral Bevande alme ed eterne; Or qui godi, Che toa regia al mondo appresti

Bei licori a quei celesti Ben sembiauti in nobil modl.

#### XXII

#### PER ALESSANDRO FARNESE

#### DUCA DI PARMA.

Febo immortal, ehe splendi Per chioma d'oro in vivo alloro ardente. Récati l'arco nella man possente, E giù prr l'aria seendi

L'arco, non quel che tutto seuole il Polo, Se dardi avventa d'infallibil volo. Con questo in nube cava

Dal ciel sereno, folminando in guerra, Invincibile Arcier purghi la terra, Se mostro empio la grava ;

Come ne' di eb' empio veueno intorno Piton spirò totto adombrando il giorno, Là 've spiegava l' ali,

Struggea l'orrida prete nomini e belve; E già doleansi al Ciel cittadi e selve Vedove di mortali;

Ma tu vibrando le saette acute A'gravi mali altrui fosti salute. Spettacolo giocondo

Mirar la fiamma de' erudi occhi estinta, E sovra il suolo insanguinata, e vința Fers, che afflisse il Mondo,

Scagliosa il tergo, il sen d'aspro diamanle, Monte di tosco orribile volante. Ma, o per l'ampia via, Febo, ehe il earro della luce affretti,

Non è di mostro infame, oude saetti, Feconda Italia mia; Ne de' suoi figli ingiuriosa fama Strale dal Ciel per la vendetta chiama.

Auzi lanrea corona Lor cinge i crin di bel sudor famori : Però l'aspra faretra or si riposi,

E quel, ch'almo rispona, Arco su Pindo, e con le voci alterna, Arma, o Custode, della lira eterna, D'alma grande e gentile

Stile è spronare a gran virtude il core; E grande in terra celebrar valore Del buon Permesso è stile: Ma qual fu mai nelle guerriere Imprese Eguale Marte al gran Roman Farnese?

El uon per altro e chiaro Seettro goder di sogglogato Impero, Ma per lo Vatican, trono di Piero, Sudò dentro l'acciaro;

E fe' cotanto sanguinose e calde Le rive or della Mosa, or dello Scalde. Su quelle avverse sponde,

Quale sembrò fra le nemiche geuti? Scitica tigre, che distrugge armenti, Con esso l'aughia Immonde? O per la notte alle stagion fuueste L'orrida luce del gran Can celeste ?

Sembrò per selve alpine Foco, che in pria fumando i tronchi opprime; Poi sull'ali dell'Austro arde sublime Le region vicine;

Poi tutto il Cielo a' grandi incendi è poco, Atro soonnte, inestinguibil foco. Qual' orrida procella Dunque verrà, cho tanto onor sommerga?

Tempra la cetra risonanto, verga Le carte, alto favella: Dillo fra' bassi rivi un Nil spumoso : Dillo fra' colli un Cancaso nevoso.

#### XXIII

PER LO MEDRAIMO Se a me seendono mai l'amiche Muse Del Remano Alessandro a far parole, Contar ciascuna suole Sol finmi domi, e sol città rinchiuse; E sol torri abbattute in sull'arena, E popoli guerrier tratti in catena. Allor mi corre un gelo entro le dita, Che fa quasi cader l'amata lira; Ma bello esempio tira Lunge d'ogni viltà l'alma smarrita; Poi lieto corse l'Ocean profondo Savonese noechier per nuovo Mondo. Ma io non spiegherò vela veloce, li mar solcando de i Fismmenghi assalti; Sol tra' fondi men alti Andro radendo a men remota foce. Non sempre Febo ama diffuso il canto: Talor breve eantar degno è di vanto.

Certo con dolce suon note snavi Faranno udir ne' secoli remoti I Belgici nipoti Sulla miseria, e anl dolor degli avi, Spente le guerre alla stagion felice, Ammirando la man soggiogatrice. Ed è ciò prova di virtute ardente,

Che quantunque nemica, altrui non spiac Onando amorosa face Arse la Greca, e la Dardania gente, Qual non fe'seempio sanguinoso acerbo L'aspro cor dell'Escide superbo? Lui quasi fiamma folgorante in guerra

Per entre i gorghi suoi vide Scamandro; Videlo Ida e Antandro, Qual turbo in Ciel, che le foreste atterra; O qual leon, che in questi armenti e in quelli Gocciar fa i denti, le dure unglie e i velli. Oh come acosse, oh come atroce aperse Col braccio invitto le Nettunie mura!

Nube di pianto oscura, Per l'indomito Achille Asia coperse, E sotto acerbo giogo i Re cattivi Fur poscia il gioco de' coturni Argivi. Ma pur dell'asta inesorabil rea,

Per eni venne llion campo di biada, Su straniera contrada Fer meraviglia i successor d'Euca. St dopo il danno infra' nemici ancora

Fulgido lampo di valor s'onora.

XXIV

PER D. VIRGINIO ORSINO

DUCK BY BRACCIANO

Fu alle guerre di Lamagna centra i Turchi.

Amabil gioventute, Tesor di nostra vita Nulla lingua a lodarti oggi ba virtute. Si de' tnoi pregi appar copia infinita; Vita mortal, che fora

Senza te, se non di'senza l'aurora? Qual fiorito arboscello. Cui tra l'anre odorate Corre lattando ognor fresco ruscello: Tal appunto é mirar giovine etate, E s'ella veste l'armi

Segno diviene a bello arcier di carmi. Colpa d'infamia eterna Spendere il flor de' giorni Pur, come vuole Amor, che altrui governa Con aspro fren di due begli occhi adorni;

E senza piaghe anciso Sempre adorar la vanità d'un viso. Lunge da si rio scoglio Volse il Guerrier sua nave, Cui sserando alle Muse inclite, voglio Farlo oggi re di bello iono soave,

Acciò di gloria asperse Le pingbe sian, che in guerreggiar sofferse. Che all'armi ci si volgesse, Viengli laurea corona. Altra con aurea man pur glie ne tesse

Clio de' più vagbi fior, ch' abbia Elicona, Che a morte ivi ferito Ei ritornasse a' erudi assalti ardito. Non è vana memoria

Chiuder ne' pensier snoi Di Medici e d'Oraini antica gloria; Sangue nel mondo a generare Eroi Per langa eta non stanco. Chi può posar con tanti sprons al fianco?

Quinei nell' alma ardente, Vags di nobil vanto, Non fu de figli lo seherzar possente. Ne della sposa giovinetta il pianto; Sieelie almen tu fermassi

Ne' patrii alberghi non robusto i passi. lo ben sovr'esso il piede Si mi sento leggiero, Che là 've Febo, o mia vaghezza il chiede, Correr posso veloce ampio sentiero: Ma ebe più lungo errore?

Te qui sull'Istro oggi corona onore.

#### XXV

#### PRO LO MEDESINO

L'arco, che io soglio armar, non è si frale, Che per un dardo saettato allepti; Anzi i secondi accenti,

Che foor del petto mio spiegano l'ale; l'in forti andramo, che il eantar primilero Verso le glotte dell'Orian guerriero. A cui fortnan di gran gemme ed oro Riverite coroce ornan la chioma; Ma per la Fé di Roma Suo angues parso è si gentil tesoro, Che rapina di tempo omai non teme, E sento invidale, che s'inaspra e frome.

Febo, da'lampi ardenti, onde si chiaro Il carro appar, che per lo ciel governi, Degli almi strali eterni, Contra il mostro crudel vibra l'acciaro; Goardane il Duce, il oui supremo ardire

Goardane il Duce, il oui supremo ardi Gli sdegni oscuri del Pelide e l'ire. Che dove per gli Archivi argini immensi L'Ettorea destra più cosparse il foco, Via niù al prese in sione.

Via più si presc in gioco Il diffuso fumar del lenni accensi, E letto Achiller accoglies le strida, Onde sonava Simocnta, ed Ida. Non tal sull'latro il Cavalier sublime Dinanzi appari, che i sette colli onora, Di cui la fresca Aurora.

Fia quasi un aureo Sol fra le mie rime; Poiche d'acerbe morti al risco espresso, Per farsi esempin altrui spronò se stesso. Invan dell'arte impiagatriei, invano De' metalli infocati usci l'offesa;

Che l'alta anima accesa Non s'arresto: ben l'onorata mano Ora è costretta a riposar sul petto; Ma la bella eagion gli fia diletto. Nocchier, che vele per lo mare ba sparte, Vento desira a hen fornir sua strada; Che nasce a cinger spate.

Vento desira a hen fornir sua strada; Che nasce a cinger spada Di gloria ha sete negli orror di Merte, Alma virtude al sommo Ciel ne mena: Tesor quagginso n' accompagna appena.

## XXVI

MONSIGROR

#### CINTIO ALDOBRANDINI

CARDINALE DI S. GIORGIO.

Non sempre avrien, che d'Ippoerene il foate Lasriando, e Pindo, ove danza son use, Mostrino i rai della celeste fronte Allo squardo mortal l'incilte Muse. E quando l'alte Vergini rimira, Lor volge il Mondo ben sovente il tergo, Ond'elle piene il cor di nobil ira, Volenno i nasti all'Elisconio albreno.

Ond'elle piene il cor di nobil ira, Volgnon i passi all'Elionio labbrgo. Ma, se destra real pronta si stende, E lieta il coro peregrino accoglie, Ogni Diva la cetta in man riprende, E con ferrido stil canti discioghe. Diccis illor chi foliminando in guerra Sparte di sangre coill campagne e siuni; E con lodi si leva alto da terra Chi leggi seriue, ed emendo costugui. Quinci Cigni raccor prese consiglio In pace Augusto, e tra le schiere armate; Ed ebbe d'Argo a hen vedere il ciglio, Che taciuto valor quasi è viltate. Ne meno oggi a cantar veggonsi accesi,

Che aul fiorir di quei heati tempi, Tua gran mercé, che di quei cor cortesi Sorge cortese a rinnovar gli esempi. Così pur disnzi in ammirabil note

Udiva il Tehro altera tromha, e carmi, Onde a ragion di Giove il fier nipote Invida: Pire di Riccardo, e l'armi. Pregio sovran del duro secol nostro, Pregio di te, che il suono alto sublimi; E benché sacro to risplenda in ostro,

E benché saero în risplenda în ostro, Fa che si fatta gloria apprezzi e stimi. Ostro, né se di Tiro almo risplenda, Contra nehbia infernal non ha virtude; Ma non avvien, ch'alma virtude offenda Nebhia infernal d'Acherontea paliule.

#### XXVII

#### PER GIO. JACOPO TRIVULZIO

Fu alla battaglia del Taro, ed a quella di Ghiaradadda, condusse eserciti per nuova strada sull'Alpi. Io ben tre volte dalla spoglia aurata

D'ogni usa corda armata;
Voles, che tra' uni canti
Sull'ai delle Missa ato lersus;
Ma quanti colpi e quanti
Passaggi in varin tuen l'arco tentasse,
Un reco appens mommero ne trasse.
Tacquer di lui, che fu prepetuo Marto Delle schiere memière;
Ma distendendo in parte
Tue vier giero, Milianese Ulisse,
Tue vier giero, Milianese Ulisse,
Tue vier giero, Milianese Ulisse,
Che pur vergò le exte.
Che pur vergò le exte.

L'churnes lira mi recai davanti.

Di tal che irato anco la patria afflisse. Nobile alma queggió faliminea spirm, Se grave ingiuria altrai la muove a adeguo, E di diaspro ha l'ira: Schivo dell'altrai regno Forte il Trivoltio armò l'arco Francese, E l'ano Milan fe' segno: Ur se chismanto è denno

Forse erudel, mentre l'Italia offese, Certo non vil nelle guerriere imprese. Adda se'l sa, sallo sanguigno il Taro Nel di erudel, ehe le togate genti

A loro angoscia armaro; Il Taro, allorche intenti Eran di Carlo ad oscurar gli allori Gl' Italici frementi;

Of Italici frementi;

Ma dic lor speme a'venti,

Frenaudo ci sol col fiammeggiar degli eri
Le destre pronte a trapassar ne i cori.

ROMA

E non men l'Alpe inaccessibil scorse .
Dell'armats sus man gran meraviglia, quand'es primer lu cores;
Quand'es primer lu cores;
Coi flauan nude fra gli arrei selli II elsuso orror consiglia,
Di che stupor le rigila
Gravate, udendo ed annitrir cavalli
Gravate, udendo ed annitrir cavalli
Gravate, udendo ed annitrir cavalli
O gloriose, o vesturoso Akcide,
Chi ode cantar, che tanti mostri ei spense;

Ch'ode cantar, che lanti mostri ei Se Gerione ancide Ei per l'urribil deose Cabigini sen va, campi di pena, E per le fiamme accenae; E le tre fauci immense, Alta guardia di Dite, inclito men

Mostro immurtal sotto mortal catena.
Altri è, per cui dal Ciel si mosse un nembo
Di mbi no, ma di bell'oro, e venne
Alla si chiusui n grembo:
Ei eom'Aquila tenue
Celeste via sotta ferrato subergo,
Il piè ciuto di penne,
E sal, che alto sostenne
Le stelle in Libba, e totto il Ciel sul tergo,
Fese monte, chi gel perpetno albergo, chi presenomente, di gel perpetno albergo.

#### XXVII

## PER FRANCESCO SFORZA

I semplici pastori Sul Vesolo nevoso Fatti curvi e cannti, D'alto stupor son muti, Mirando al funte umbroso b Il Po con pochi umori, ... Poscia udendo gli unuri Dell'urna angusta, e stretta, Che l'Adda, che 'l Tesino Suverchia iu suo eammino, Che ampio al mar s'affretta, Che sl spuma, e si suona, Che gli si da corona. Quante fiate inturno, Lunge dal natio fonte D'alto dilurio inonda, E la valle profonda. E va l'aereo monte In an l'orribil corno? Tarbano il viso adorno Le Ninfe a Pan dilette. Mirando i suoi bei regni Preda degli altrui sdegni Farsi arene neglette; E pur tanto furore Sorse di poco umore. Sulla primiera nicita Dell'Eolia caverna Austro appena è fremente : Indi vien si possente, Che a sua voglia governa

La salsa onda infinita: Misera la sua vita, Chi tra mezzu il viaggio Spande l'umide vele Sotto il soffiar crudele; Allor quantunque asggio, Nocchier non faccia invito,

Perché io scioglia dal lite. Ed ri, che or su sull'also Risplende, e già fo mostro Per la selva Nemra, Con pieciol soon fremes, Se dentro ombroso chiostro Mosse primiero sassito: Tale il vivace ed alto Valor, che in bocca sitroi Par, che i avaoni e cresco Della gente Sforzecca; Umil sorre infra nni, Qoando si volse all'arte Del sanquispon Marte.

Ma pur, siecome tuono, Che da nenbo dirende, Saettalor veloce, Toto acerbo e feroce Scosse il l'armi urrende, Che Italia empieo del sono p Francerea, allero dono Di Marte a notra cate, Al fin vestisi i fegi De i Milanesi reji, E con le forre armate, Fe'sua vittute erede Della promessa fede.

Alla mortal vagherza
Stato par al giocondo,
Aver null' altro eguale,
Che per ascettro reale
Spesso il Giel, spesso il mo
Si turba, e si disprezza.
Ma qual tutta è fierezza
Percousa Indies fera
Per riva erma e selvaggia;
Tal'è quando si ultraggia;
Nohil'Anisma altera;
E per quell'alte imprese

Ma se avvieu, che si giri Su per l'Inubria vinta, Vinto fix il cantar mio. Dolce Regina Clio Scendi in bell' or snecinta Giù dagli Eterei giri; E quelle, onde tu spiri, Fonte degli aurei suoni, Fistola eterna appresta; All'uoorata testa Tu vivo alluro imponi, E tu gli cingi il crine Di gemme alte, divine.

Francesco il fe' palesc.

#### XXIX

## PER MARCANTONIO COLONNA IL VECCHIO

#### Difese Verona da francesi.

Mentre altier fulmioava

Chiuso tenendo il forte petto e'l tergo,

Dentro dorato usbergo, Là dove Adige lava,

Videro Euterpe e Clio, coppia canora, Il mio gran Colonnese,

Delle cui palme Italia alma s' onora; E le sublimi imprese

Fero sonar quanto Ippoerene infiora

Il Castalio pacse: Or dolce il cor mi tocca

Febo a rinnovellar ana gloria antica;

E perebé dolce io diea, Di mel m'empie la bocca. Deb ebi mi dà la lira.

Sulle eui corde è buon poeta arciero?

Tacersi è rio pensiero, Se il Cielo a dir ne ispira.

Qual per le piagge Mauritane ardenti Il gran Re delle fere,

Se mira lucontra se selve pungenti, Scuote le giubbe altere,

Ed empie di terror spamoso i denti Le cacciatriei sebiere : . Tal nel plù fier periglio

Tremaro il gran Roman l'armi di Fancia, O a'ei vibrò la lancia,

O se rivolse il eiglio. Ma io tra il volgo di rossor non porto

Le guance mai cosparse, Se corto canto, o citareggio corto; Taccia il vulgo; bell'arte

E per breve sentir condursi in porto. O progenie di Marte;

Dell' ali tue men forte Aquila poggia, ancorebe d' Ida al monte

Rapi la bella fronte Per la stellante Corte.

### XXX

### A DON FERDINANDO GONZAGA

PRIOR DI SALLETTA.

Mantua, che lieta di bei lagbi in seno.

Siedi Reina delle Ninse Oenee, Che gloria darti in su Castalia dee Mia bella Clio, per onorarti appieno?

I'er l'alta Maoto peregrina egregia, Onde sorgesti, il nome tuo risplende; Te del Mineio seren l'onda difende, Cerere t'ama, e Tioneo ti pregia, Oltra ogni paragon eara e gradita

Al biondo re dell'immortal Permesso; Ma come agli ocor tuoi puossi gir presso?

Non si varca per uom strada infinita.

Ed io soo lasso, ma nel petto interno Sentomi oggi apirar breve porola, Che vie più la tna fama alto sen vola Per gli Eroi, che tno scettro hapoa in governo.

O se la forza dell' odioso obblio Tra oembi rei oon avvolgesse il nome Di tanti in te prima regnanti; ch come Fora ricco di Duei il captar mio?

Mantua, non parlo a voto; onda, che pora Versa Ippocrene, i pregi amani indora, E l'empio tempo, che erudel divora,

I nomi illustri fiualmente oscura, Ma scudi, brandi, e travagliar di Marte Non inasprino note al cantar nostro: Cantiamo i grandi nel fulgor dell' ostro, Done del Ciel, che 'l Vatienn comparte.

Qual lampo di virtuti eccelse ed alme Entro i mortall orror non eli fe' chiari? Con viva fe nel tempestar de'mari

Sempre selanti pescator dell'alme. Roma, che serbi in te la rimembranza Di quei feliel trapassati giorni, Che per lo atesso sangue apeo ritorni

La medesma stagioa, prendi aperanza. Veggo, come dall' Indo apparir auole Dal Mineio un' Alba, che in più salda etate Sara per entro il Ciel della bontate

A tua chiarezza e tuo conforto un Sole, Ned io vaneggio, orma imprimeva appena L' ereuleo pie su la Tebana riva,

Che dell' infante meraviglie udiva Dal buon Tiresia la gioconda Alemena. Ne si tenne Chiron, quando in Tessaglia Ardea d'Achille il pargoletto ingegno. Ma predisse a Peleo l'alto disdegno, Che Troja afflisse coo mortal buttaglias

#### XXXI

## PER ENRICO DANDOLO

DOGS DI VESEZIA.

Tosto, che di valor s'erge sublime Anima fortnuata, Che di vil plebe non saetta il segno, Del bel Parnaso la sull'acree cime N'alzan voce beata

Le vaghe Dee, ch'anno ivi eterno il regno. E su canoro legno D'auree corde felier Mova destra per lei Febo lucente Della Morte, e del Tempo espugnatrico:

Arida Invidia, che da lunge il scote, Gonfia il cor di venen, geme doleote, Ma tra'mortali invidiosi e rei, Cigno di Dirce amico,

Soavi modi losingando spira 1 Dunque, benché sonar plettri Febei, Già fe' il Dandolo Enrico, E come non mortal Pindo l'ammira.

Tu la Tebana lira Alto contempra all' arco;

Di', che di Tifi ei pria s'apri con l' arte, Indi col ferro, al gran Bizanzio il varco,

Tra le corde soavi

Hai lungamente di toccar diletto?

E scosse per l'Egeo l'isole sparte Sn' campi di Nerco tarbo di Marte. E pur quando enunto i legni ascese, Spargeva Invidia voce: Giason di gel per Ocean si vasto? Ma nulla il cor l'invida voce intese, Ma membrava feroce Nestore a Troja, e sotto Tebe Adrasto, Allor ch' alto contrasto Fu dell'altrui rapina, E guerreggiando il violato impero. Armò l'etate al tramontar vicina; Se ben aspro voler ruppe il sentiero, Quasi onda di torrente, al bel pensiero. Dolce mirarsi alma corona in fronte: Ma pur eiascun mortale Adori il Ciel per la besta sorte; Cnl d' Edipo nou son, eui non son conte Di sua stirpe reale Tragiche voci? Istoria empia di morte, Già del fratel men forte Lange errò Polinice. E per la Grecia regnator baudito, Offerse al guardo uman vista infelies; Al fin girò, d' Argo fecondo al lito Spinto da ria fortuna, il piè romito. Ivi impetra real Vergine sposa, E di pugnar consiglio Tenne col re sovra l'inginrie estreme, Ed ci ratto inchinò la fronte annosa; Che mal scerne periglio Pensier mortale, ove all' imperio ha speme: Cosl feroei iusieme Sorsero Argo, e Micene, E dell' Etolia fulminosi i cori, E tutte fiammergier l'aure serene. E sparsi in ostro gli critrei splendori. Licto nel cor vedea Sotto i ferrati piè tremarsi il prato; E nevoso la chioma, e curvo il tergo, Gli ocehi stanchi chiudea De' bronzi iutorti al formidabil fiato: Beu tra le schiere armato. Ben minacciar le mura Poteva Adrasto a Politice infide; Ma fu dall' alto con mirabil enra La patria il Ciel nella hattaglia vide, In duro tempo, difensor d'Alcide. E i sommi dnei inghiotte; Quinci il Ciel Capaneo fulmina orrendo Ei già sparte, ei già rotte Quand' coco stral tremendo

Feano sul duro acciar le gemme e gli ori. Ei chiuso d'elmo in faticoso nabergo, Ouinei le fauci immense apre la terra, La dove anco ei più fier fulmina in guerra. Le moli immense, ed ei già salía vincendo Dalla destra alta eterna Gli ossi, i norvi, le membra arde e dissolve; E come d'Ission la rota inferna L'acceso husto per lo Ciel travolve, Spettacolo funesto! in fnmo, in polve. () man, gia per lungo uso a trovar presta Gli acuti modi e gravi, Suono da Febo agli altrui pregi eletto, Percho sull' ore dolci atra o funesta

E tn per or nel petto Frena, o liugua vagante. Le note, i versi intorno a Tebe audaer, Che là ne chiama il fier Leon volaute, Ov' ei splega, ruggendo, nnghie vivaei, Bel vincitor sopra gl' imperi Traci. Ned ei al forte in ver l'aurora assalto. Né di Nettun su i regui Mosse di sangue maeulato e tinto f Ma eiò che in terra fco, eiò, che nell'sko. Mal capiranno i segni, Onde uu sol canto di mia cetra è cinto; Ben posso dir succinto. Che s'or tra l'armi ardisce Adria, e se in guerra ogni sno lauro è certo, Se d'Ingegni, e di loggi anrea fiorisce, Se calle trova a somma gloria aperto, l Solo d'Enrico glorioso é merto. XXXII PER ALFONSO PRIMO D'ESTE Se barharico ardire Per ampio spazio di valor anhlime Tenta le palme prime, Ne d'Ostro asperge, tanto osando, il vulto; O ehe senz'altro dire. Terrò sdegnoso ogni parola a freno, Od al profondo seno Sol riso iu hocca mi verra disciolto. Che fia, se Anteo sepolto Sulla riva materna Chiedesse agli alti Dei I primi lanri della gloria eterna?-Cert'io mi tacerei; O a'io dieessi pur, per l'aria chiara, La cetra mia sol soneria Ferrara. Nobile alta guerriera, Che d'eterno valor ferrata il petto, Hsi d'anclar diletto. Là ove sudor d'alta virtù risplenda, Par di Pallade altera, Quando a pugnar sulle volubil rote L'Egida innalza, e scote L'asta tremenda, sanguinosa, orrenda, Solo Il tuo nome intenda Barhara terra, e poi Per lo gran eampo sprop Dictro a tna chisra stirpe i corrier auoi;

Che auoi pregi e corone

gloriose mete

Almo di te Quiripo.

Giudice il gran Narsete

Ma sn piuma di vento

Mosse lor dietro, e forse

Scherno saran di neghittoso piede,

Corse Alforisio, Bonifacio corse;

Rapida donna i Cavalier precorse;

Se già soverebio ardir non ha mercede.

Entro Olimpo d'onor corse Accarino,

Valerio mosse in paragon non lento;

Mosse plù nobil penna Il primo Alfonso invitto, Quando l'ndi tanto tonar Ravenna. E pel crudel conflitto Dal magnanimo cor sciolse parola, Ch'oggi si dolee per l'Italia vola. Melpomene canora, Vesti belle ale agli omeri di neve. E giù per l'aria leve Batti veloce a i Ravegnani liti: Ivi la riva Intiora, Ed ergi ivi d'altôr cerebio frondoso, Che in trapassar pensoso Del grand' Estense il peregrin l'additi-Ma quai cerchi fioriti, O quai frondosi allori, Pregio saran non poco Per coronar ne i plu feroci ardori La destra alta di foco, Che star costrinse mansueti a segno Valorosi guerrieri entro il suo regno? Saggio il Re, che'n fra i vivi Il bel sentier della virtute imprime; Via più se dalle eime Chiama di Pindo ad eternarsi i cigni. Re degli Esperii rivi Armò d'ambe quest'áneore sua nave Il tuo signor nel grave Egeo mortal fra gli Aquilon maligni; Altrove atri e sanguigni Mandò tuol corsi; altrore I patrii campi asperse Di tronche membra, e di rie morti nove; In pace, orribil' erse Macchine al Ciel d'inespagnabil mora Dedalo altier fe' la città sicura. A'auoi tesor non parco, Con saldissimo piè corse la via. Di real cortesia Oporando l'altissimo Poeta; Ed ei le corde e l'arco Trattò così, come trattar snol spesso Il biondo Apollo Istesso: Che pobil Musa al guiderdon vien lieta. Allor stie l'aria cheta, E girò cheta l'onda, E nulla unqua rispose Giocosa voce, che spelonea ascenda, E aulle piagge erbose Stetter le fere, e per udir vieinl Dagli alti monti si calaro i pini. Però ch' ei fea d' intorno Udir, siccome l'animosa lancia Fu di Buggiero in Francia Colonna spesso all'Africano ardire: E quando il lume adorno In fronte femminil d'occhi guerrieri Accesi i suoi pensieri Di fortunato, e di fatal desire: E quando incendio d' lee In stretto loco il cinse La've sotto Acheronte

La corona de'Tartari sospinse:

Alto tre volte all'orgoglioso immerse,

E tutto Algier di tetro orror cosperse.

E quando il ferro in fronte

CHIARREN, TESTI EC.

Così d'alto ei comm All'anree corde della cetra anrata L'alma stirpe beata, Stirpe eletta dal Cielo, al Ciel diletta; E con mirabil guise, Pur d'atto eccelsa dimostrolla appieno, Non qual fiume terreno, Che sgorga rivo, indi maggior s'affretta, Or to, di cul sartta So da i monti celesti La destra onnipotente, Guarda l'inelita gente ; XXXIII BUCK DE SAVOLA Vista non fosse armarsi, Forse potria biasmarsi : Un tal sospetto è vano; E di Piemonte Il piano E squadronar falange, Seppe fermar sul Gange; In ampia region cereò vittorie. Di Monferrato il nome;

Guarda, Dio, guarda da'rei casi infesti, E tna pietate eternamente estenda Il sangue, onde l'Esperia anrea risplenda. A CARLO EMMANUELE Che cessò di guerreggiare contro il Monferrato. Se per addietro la coraggiosa impresa La tua destra real d'asta lucente Oggi cessar dalla mortal contesa, Ove prendi a slidar nobile gente, Quasi in sul cominciarsi il pentimento Par di fievole cor fosse argomento, Ma se tuo nome fra guerrier, non senza Invidia, vola, e ad ognor s'amples, È certo, ch' lafra l' Alpi, e sa Dprenza Altri della toa spada aucor sospira; Di tuo vero valor tanto ragiona, Che ti riserba Marte aurea corona. Ma se tuo cor magnanimo non prezza, Salvo udir trombe, dispiegar stendardi, Prendi teco a mirar l'alta vachezza Del Macedone fier, che i piè gagliardi Ei per almo fiorir d'altere glorie Per qual eagion la bella lauria arresti? Ah che Calliope, ah che Talfa non sanno Ne sul basso terren, eh'oggi calpesti, Corre d'alloro un ramoscel potranno Per ornarti le chiome. Carlo, ove vai, senza le Muse amate? Il taciute valor quasi è viltate. Bivolgi il guardo all'Africane rive, Gente vedrai, che la tua destra chiama All'ultimo soccorso, Ne men ti chiaman le riviere Argive; Vuoi tu eo' Cristian, cercando faus, Affaticarti in corso l Lingua non l'osi dir; certo io nol credn; Anzi vuoi to giostrar col bnor. Goffredo.

Oh se da tua bontà suo scampo impetra,

Da' borbarici scempi,

Sicehe Sionne Innonzi il collo oppresso

Qual non ti saereran musica cetra Le bellissime Ninfe di Permesso. Oltra gli nmani esempi?

E trionfando oltra il mortal costume, Qual non ti si darà palma d'Idume? Ammorza dunque infra l Cristian gli sdegol, E lor sia scorta tua gentil possanza

A al giusto desiro, Per Dio racquista d'Israele i Regni, La bell'opra non è senza speranza;

Altri già la forniro : Non sia cor pigro a seguitar tua destra, Nelle Scole di Marte alta macstra. Mille argomenti al tuo gentil pensiero

Dir si potriau, ma sia bastante il detta: Gli altri fian vilipesi; In tua Corte Real non son straniero; Ho fermati mici passi al tuo cospetto,

E tue parole intesi; Le brame del tuo cor non son scerete: To non dell'or, ma della fama hai scte.

### XXXIV

PER CARLO DI SAVOIA DUCA DI NEMORSO

Guerreggiò con somma lode.

Qual se per vic selvagge Scende mai sull'April nuovo torrente, Col primo assalto depredar possente Le seminate piagge,

Mentre da lunge rimbombando ei freme. Al Ciel rivolto l'arator ne geme; Indi in valle profonda

Chiama con ferro escreiti campestri, E seco tragge maechine silvestri Contra l'orribil onda, E d'immenso terren compone un morso,

Che all'inimico fier travolga il corso. Ma come a sé d'avante Argini sente l'implacabil fiame,

Cosi doppia il furor, doppia le spume Indomito sonante; E degli scherni altrui preso disdegno,

Abbatte impetuoso ogni ritegno. Allor qual va d'intorno Trionfator delle campagne oppresse, Qual porta i solchi, e la biamata messe

In sull' orribit corno! Qual fa tremar per le remote selve Pastori, e greggi, e cacciatori, e belvel Tal poco dianzi scorso Fraccia nell'ire un Giovinetto invitto,

Quando fra l'armi del gran sangue afflitto Vendicator sen corse, E fessi Duce alla sacrata guerra,

Sparsi i lacci tirannici per terra. Dunque mie nuove rime Al bel nome di lui si faran ale;

Talché dove a gran peua Aquila sale, Ei poggerà sublime;

Or s'anima d'onor prende diletto,

Min canto asculti, e lo si chiuda in petto.

Sol che gli tocchi arcler l'estreme penne; Ma se dal predator piaga sostenne

Vassene augel veloce

Leon, pugna ferore, E vibra l'unghic a vendicar suo scemplo : Oninci trasse il buon Carlo inclito esempio.

Cosl già fulminanilo In so l'Alpe atterrò plebe guerriera; Cosi spense real milizia altiera Sull'occan Normando.

Ouando tonò tutto di sangue asperso Contra i tuoni metallici converso. Oh giù dal Ciel discenda

Angel di Dio, che al sun cammin sia duce E dal coro Febeo fulgida lucc Tra le mio man s'necenda, Ond'io vaglia a sgombrar la nchila impura,

# Che sì nel mondo i chiari noni oscura.

### PER FERDINANDO I

GRAS DUCA DI TOSCANA.

Su Pindo eccelso delle Muse albergo, Non già di gemme e d'oro, Ma di lodi ha raccolto ampio tesoro

Febo, che immortal arco appende al tergo ; E quando io posi su quei gioghi il piede, Dell'alte Chiavi egli onorò mia fede

Danque oggi licto, e più che mai glojoso, Con larga nian ne apando A forte celebrar, gran Ferdinando, Tuo nome, grande in adoptar pictoso,

E grande in sostener d' Astrea beata L' alme bilancie con la man scettrata. Lume, a cui molti non drizzaro il viso. E for famosi in terra :

Bene i gorghi di Senna, orribil guerra, Fe' torbidi gonfiar di sangne anciso. E tonar seppe in più erudel battuglia Cesare armato, e funcstar Tessaglia.

Ma che lioma affliggesse un duolo indegno, Empio oceapolto oblio; L'altro, che di più mondi elibe desio, Fe' servo all'altrui voglie il patrio regno,

Cupido di mirar fiaccate e basse L'altere corna al soggiogato Arasse. Si folta usa addensarsi, ed orrid'ombra

Intorno al guardo nmano, Che nostro atudio in contrastarla è vano, Se celeste favor non la disgombra; Ed egli empie di luce il real ciglio E fa nuov' Argo del gran Cosmo il figlio.

Quinci pace immortal cinta d' oliva, E Cerere granosa, E Bacco, e di Vertunno aurea la Sposa Ei ferma d' Arno in sulla nubil riva,

Onde i erin di bei fior le grazie sparte, E la bella Acidalia unqua non parte. Poscia nel grembo all'occano atroce

Vara boschi spalmati, Carelii di duci, che su'petti armati Fanno io oro vihrar purpurea Croce, Ver cul mirando gli Oltomani arcleri, Colmano di spavento ocehi, o pensieri. O Pebo, o Sagittario almo di Delo, Forniscimi di pinme,

Ma di veloci oltre l'uman costune, Ma di possenti a sollevarmi al cielo; Non mai di precipizi orror mi prese, Serrendo a' veri onor d' Eroo cortese. Qual è dal negro Eusino al mar d' Atlanto

loespugnabil mule?

O qual ne i gorghi, onde risorge il Sole,
Tiranno forte a non cangiar sembiante,
S'ei mira a volo su i Netiuni regni
Circumativi di Tocana i locati?

Gir minacciosi di Toscana i legni?
On come risuonae forti catene
Sentesi ogoora! oh como
E ripercoter petti, e stracciar chlome,

E eon pianti inondae scogli ed arene , E chiamando Maoma, ululi e gridi Scotere il cielo, c di Livoroo i lidi l Ma totto intento a' sacrusanti altari

la totto intento a' sacrusanti altari Il vineitor sospira. Chi pugnando quaggiù palme desira, Il Rege eterno ad adorare impari. A' cenni anoi non ò contrasto; ci tuona Sul ruhellante, egli il Fedel corona.

#### XXXVI

PER BARTOLOMMEO DALL'ALVIANO
GENERALE DE' VENEZIANI

Fu a ricuperare Terra-forma, vinso nol Friuli i Tedoschi.

Certo avverà, che di Neitun fremente L'unies Sposa le sala'onde avvire. Sirde in perpetos dato, Sirde in perpetos dato, E l'alma fronte rasacreti a' esuti, Che ha di Paranso il Liria guerrieto. Però ch' ei solo al manuesto impero, All'aurec leggi della nobil gente, Sulle gelate rive Ed or dell'Alpji in fa le selvo armato (1)

Sempre là dove il Cielo aspro destina (2), Sen vola in cieca notte uman pensiero; Ma s'era nostro il falo, Lungo l'Adda correote, Italia mia, cho aospirosa or vive (3), Fatta era Flegra de' più rei Giganti. Vivaez sono: troppo l'accorri avauli:

Value a cessar harbarica ruina.

Vivace amor, troppo trascorri avanti; Non sai, che a largo dir pena e vicina? (1) Bartolomeo d'Alvino acquisinai gran nome per in

compagna d'inverno nel 1508 nelle Alpi Gindie contro l'imperature Manimiliano; sconfine e distranse a Cadore la truppe imperials consudate dal duca di Brunsverk. (a) Valca dire: Se il Ciclo vuol punira alcuno, gli oscura la mente.

la mente.

(3) Allude alla battaglia di Ghiara d'Adda, nella quale i Veneziane nel 1509 foruno scontiti, n l'Alviano los geno-

tale fu fatto prigiouseto.

Seguasi dunque, o Dive, Per l'immortal sentiero, E l'atra stige, il Cavalier possente

Fugga sull'ali al corridor stellato.

Dolce bramse, che su nel Cielo aurato

Non sorga al nostro giorno Alba di pianti;

Né ch' Espero dolente

Casrlui in onda marina;

Ma quando assalo empio Orione e fiero; Tifi e oocehier, a'avvien, ehe in porto arrive. Chi dunquo meta, o Livian, prescrivo Nel Ciel di Marte al tuo gran nome alato,

Nel Ciel di Marte al tuo gran nome alato So tu raccogli altero Dalle aventure i vanti; Ne più ehe al verno antica rope alpina,

A sorte avecras il tuo valor consente? Te deutro il sangue, te nell' armi ardente, Quasi orribilo tuon, fama descrive, Te l'alta Senna inchina, Te il Parto faretrato, Te dell' listro neroto ancor tremanti I gorgio, e i gorghi del superbo Bero.

### XXXVII

#### AI SIGNOR FRANCESCO DI CASTRO.

Poishé l'ingrguo man ferone o duro, Tutto rivolto agli altrui danni, e scorni, Couverse in terra de Saturnii giorni Il bell'of Emmergiante in ferro oscoro; Turbaro nembi il ciel sereno, o sorse Schiera di febri a nostro ecampo infesta, Nè pue sotto Orion eruda tempesta

I largbi eampi di Nettun trascorse, Navi affondando; ma di fiamma inferna Nuova Etna vomitò Chimera ardcute; E crescendo fra piaghe aspro serpento, Ingombiò di terror gli satri di Lerna. Taccio di Creta ne' Dedalei chiosti

Il Minotaoro, o miserabil mondo, Se a pro di lui non si spingeano al fondo Per forti destre i formidabil mostri. Ben all'anime eccelse inni festosi

Ben all'anime eccelse inni featosi
Saerò la gente, e loro sculse acciari,
E hen a gran ragion gli astri più chiari
Ornò col pregio degli Eroi famosi.
Che se virtù do' auoi fedeli i petti

Forte eccitando a sommi rischi capone, Giusto è, che non indarno auree corone; Di bella gloria a lor conforto aspetti. Dolessimo al dult: ne tempre invano La cara cetz, ed oggi teo il dico; Che beache io parli del buon tempo anli-n, Da te, Francecco, in non mor vo loutano. To de' nobili flegni, onde si bea Napoli altera, gli reggesti il freno,

Ed a ben faala fortunata appieno, la saldo arggin vi fermani Astrea. Sotto l'inelto secttro unuil fortuna Timor nuo ebbe di auperbo orgoglio; Ne Cerre soficase in fier cordoglio Riunirar di auc spiehe alma digiuna.

Rimirar di suc spiche alma digiuna. Or earo al graode, no cui regni il giorno Agli occhi s'apre de mortali, e chiude,

Fermo sul Tebro, di tua gran virtude I rai lucenti fai volare intorno. Che i Mori assaglia, o cho il Monarca Ibero Gnerra destini all'implacabil Trace,

Non ti si cela, e sull'amabil pace In tua fe si depone il suo pensiero. Quinei racconti l'desideri regi Al Vaticano, e ad ognor t'affanni, Acciocche il nostro acciar di torbidi anni. Dell'oro antico si riduca a i pregi,

Chi tenta ciò speri d'Alcide il vanto, Veggbiar, sudar nelle sublimi imprese, Chiudere il varco allo temute offese, Son lo prove di Lerna, e d' Erimanto.

#### XXXVIII

### AL SIGNOR RICCARDO RICCARDI

. Quando s'alsò la statua di bronzo al Gran Duca Ferdinando.

Ecco sn base, che d'ingegno altero Ornò Seultore, a Prasitel sembiante, Di fulgido metal, quasi spirante, Frena il gran Ferdinando alto destriero. Se qui rivolge, trapassando il guardo Stranier, che prove memorabil pregi, Ei fia d'imprese e di pensieri egregi Verace istoria a rinnovar non tardo. Astrea ben culta, ed all'amabil Pace Cerere aggiunta, e di pietate esempl, Di trionfanti insegne ornati I Tempi, Ed ingombro d'orror l'orribil Trace. Ciò rimirando nell' lmmagin, parmi Del Signor nostro ad ora ad or narraral

Per nobil turbe; onde è ragione alzarsi Ad alme eccelse e fusi bronzi e marmi. Ma se d'irato ciel turbino oscuro Gli aerei campi risonando seuote, Se d'atri nembi orrido tuon percuote, Ouale a tanti furor bronso è sienro? Dunque in Parnaso alla più forte incude

Staucando il bracelo riversiam andori. E facciasi opra d'immortali opori. O buon Riecardo, ad immortal virtude. Vaghezza ardita non mai sempre è res; Affretta il pie su per l'Aonie rive, E fa sonar fra le Castalie Dive

Sovra del nostro Re cetra Direca. Quando egli afflisse I più remoti Eoi, Tu la temprasti a rischiarar suo vanto; Non ti stancar; che non ignobil canto E sol conforto de' veraci Eroi.

E non inderno; i più sublimi affanni Cascano in ejeca notte al fin sommers Se chiara lampa di Meoni versi Non rasserena il folto orror degli anni.

### XXXIX

#### LOBA LE DANS GENOVESI.

Da' Campi Elisi, ove di gaudio Intero È per gli spirti pii la gioja eterna, Amor, cho a suo voler tutto governa, Mandami al Mondo, e son chiamato Ome Vuol che di pregi, e d'alte glorie adorno Il vostro nome al Ciel porti cantando, Se ne' begli occhi vostri, onde egli ha bando,

Gli consentite far qualche soggiorno. Donne, se amor da voi tal grazia impetra. lo per vostre bellease armo la lira : La lira mia, ch' anco l'invidia ammira. Che sprezza il tempo, e la mortal faretra. Udite voi, di che ammirabil canto Elena suoni la Mconia tromba? Or quel suon, cho di lei tanto rimbomba, Fia qual mutola voce al vostro vanto. Perebo salendo all' Eliconie cime Lh. dove Febo il bel Parnaso opora,

Inebbriato il sen d'acqua sonora,

Con voci nuove avanzerò lo prime. Quivi inchinar le Genovesi arene Vedrassi al mondo ogni superba rivat Men alto so n'andrà la Terra Argiva, Men alto se n'andranno Argo, e Micene. Indarno fia per la futura etate, Ch' oltra memoria afavillar presuml,

Voi nel Cielo d'Amor fra gli altrui lumi Sarete il solo Sol della Beltate.

### PER CARLO DI LORENA BUCA B' UMERA (1)

Guerreggiò per i Cattolici contra il Re di Navarra.

Musa, se cor gentil prego commove, All'anrea cetra tua sposa I miei carmi, Ne paventar l'orribil suon dell'armi, Che per alta pietà Carlo le move Ma discendi veloce.

E fra i campl di Francia alza la voce. Quando la più ria stagion Gorgone indegna Contaminava il paro Ciel francese, Il Re languiva alle sacrate imprese, Crudo Navarra dispiegava Insegna Dal Vatican divisa.

Sol fe' contrasto il gran sangue di Guisa. Allor godes l'abbominata Reggia, In che trionfa ognor l'Anglica Aletto, Italia mia, colma di doglia il petto, Piaugea di Pier la mansueta greggia

Miseramente ancisa. Sol fe' contrasto il gran sangue di Gulsa.

(1) Fratello det famoso Enrico duca di Guisa. Poiche fu questi acceso a Blois nel 1583 per ordine del re Enrico 111. egli a lai succedelle come capo della Lega fino al 15c/6, mel qual armo riconceltatosi con Enrico IV, gli rimere fedelo e lo serva atilmente sino alta morte che fa nel 1611.

E se d'eretiche armi empleo le mani Immensa moltitudine guerrera, Trasse anco al mar vittoriosa Lera L' andaci membra, e gl'impeti Germanl; E spose, e genitrici Bramero in van le ceneri infelici.

Quai non venian dell'onorata guerra Al gran Trionfator grazie dovute? Ma somma incomparabile virtute Del merto suo non ba mercede in terra: E trabocca sovente

Sotto perfido inganno alma innocente. Or dell'opra durissima, fonesta Negli Annali del Ciel dari memoria;

Tu contra gli empi all' inclita vittoria, Carlo, novello Gedeon t' appresta Fulminator dell'asta, Che gli abissi implacabile contrasta. Tu certo il corso tuo prendesti appena

Ver la Regina della nobil Senna, Che cospersa di giel tremò Ghienna, E d'alto orror s'impallidi Turena, E fra il duol, che l'afflisse Batteo la guancia il gran nemico, e disse: Mal per l'altero Scettro, ond'io geloso D'una invitta virtù fei strazio acerbo, Questo lcone indomito superbo

Scherni l'assalto, ch' io gli mossi ascoro, Ecco ebe orribil ira Per entro il sangue a gran vendetta il tira. Sol per onta di me s'ordi l'inganno, Che di mia gente ogni memoria oscura ;

Non mai, non mai le Parigine mura Non mai contenti gli occhi miei vedranne; Nulla riman di speme,

Gito è lo scettro, e la salute insieme,

#### XLI

## PER TO MEDISSING.

Polché le membra de' Giranti immens Nella Titania guerra Arse e fomanti a terra

Giacquer trofeo delle saette accense, Apollo Arcier solle Castalic cime Cinto d'allor se ne volò sublime; E con la cetra, onde ne' sensi interni

Tanti sparge diletti, In modi alti ed eletti Disse il valor de i fulmini paterni, Indi alle Muse, che danzando fisse In lui tencan le belle luci, ci disse :

lo per queste di Pindo aure screne Canto di Giove I tuoni; Voi si temprate i suoni, Ch' illustriate d'onor l'arml terrenc, E ne'rischl di Marte aspri e crudeli Non senza voi cor valoroso ancli-Al così dir Parnaso alto risuona:

Ma dal sno dire accese Sull'oporate imprese Furo a cantar le Ninfe d'Elicona; Ne mai di Pindo in cima apparver mute Grande nel mondo a celebrar virtute,

Or, bella Euterpe, infra le man soavi Stanca musica lira. E te cantando ammira. Carlo, spron de' Nipoti, onor degli Avi,

Per l'empia gente alto terror non maneo, Che alpe nevosa al peregrin già stanco. Alma, da' chiusi porti esce giocondo, Ma per ampio Oceáno Nocchier stanca la mano,

Battendo il scno di Nettun profondo, O trema in rimirar sotto l'antenne Rapide troppo le tessute penne.

Anima, eccoci intorno un mar elle freme; Mar che nasconde i liti, Si di pregi infiniti

Ricco sen va de' Lotaringhi il seme; Or dovo accorti volgeremo il legno? Ratto varchiam di Palestina al Regno. Coll Goffredo, il si ad ognor cantato

Sterminator degli empi Trasse il maggior de i Templ Da troppo vilo obbrobrioso stato, E ruppe i crudi coppi, in che languiva L'alta Regina d'Israel cattiva.

Ma lassi noi, ch'or di Sion le mura, E le sacrato selve Pansi tana di belve, E la gran Tomba è di rei Cani nsura,

E fian nostre di lei speranze vote, Sc pur non le n'adempie il Gran Nipote. Che d'arme cinto adamantine, ardento Intra fulgidi lampi,

Corre di Francia i campi, Quasi orribile turbino fremente, Sembrando in fra il dolor dei propri danni Cometa sórta a minacciar tiranni.

### XLII PER LO MEDRIMO.

Fama per monti trasvolando, e mari Il bel volto d'Italia rasscrena; Carlo fra tanti orror, Sol di Lorena, Riede su Senna a conservar gli Altari. E la nobile vita a i rischi oppoue Per nobili Corone.

Dunque è taoto furor ne'regil cori, Che Francia armata alle battaglie scenda, Perebe suo dritto al Vatican si renda, E dentro a'tempi suol Cristo a'adori? Ah tralignati Principi, a rabelli De i Carli, e dei Martelli.

Or é elò seguitar l'orme degli avi, Abbominar le Croci? ardere 1 Votl? Trafigger l'Ostic saere, e i Sacerdoti? Del Ciclo a Pietro invidiar lo Chiavi. E sottratte da lui porle in balía Di perfida eresia?

Tempo, tempo verrà, non sia che 'l Fato Per le vostre minacce il corso allenti, Che nel di scelto a gindicar le genti, Ei pur giudichera vostro pecesto. A che mugghiar? Questo nell'alto à fermo: Nullo averete schermo.

30 Allor percossi dagi' incendi eterni, Lunge sospinti dall'aurate stelle, Discernerete in voi, come Babelle S'oppose in darno a' fulmini superni: Or via con l'arme trapassate avanti,

Violenti Giganti. Ma noi su Pindo raggiriama i passi A più soave ricerear sentiero, Per li giughi supremi omai Ferrero

Dell' Aonia foresta i piè son lassi, Oh ebi m'adduce a' vaghi piani erbosi Si ch' ivi io mi riposi?

#### XLIII

WHITE CAPADIONS DUT. SEATHISTMO

ALESSANDRO GIUSTINIANO DOGS DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

Scettro, che d'alme gemme aureo lampeggia Vibrar con nobil mano, E dettar leggi da superna reggia, È segno estremo al desiderio umano; Ma non si bisama invano

Talor l'altrui sentiero, Quantunque in terra a sommo onor pervegna, Cotanto uman pensiero S'accieca, e lumo di ragion disdegna,

Quando è bramoso di reale inserna. Chi è che dentro inginfiosi assalti Sangue versar non guda; Purche sun stato e ohe suo nome esalti? O chi paventa abbominevol froda?

Ma se ammirabil loda Di senno e di bontate Giammai la patria così forte accese,

Che d'alta dignitate Sia co'suol roti al Cittadin cortese, Chi più sublime e con più gluria ascese? Or to giugoenda fra' civili affanni

A singolar cornus, Lieto rivolgi e consolato gli anni, Poiche pregio simil non t'abbandona. Odi, ebe Il Ciel risuona, E che di gaudin impresso Ciascun s'affretta a venerar tua sede : Ed io lungo il Permesso, Secro alle Muse, obbligherò mia fede.

Che altri non pose a te vicin suo piede. Sentu fremendo errare austri possenti;

Muss, stringi le sarte, L'antenne abbassa, all'impeto de' venti Prova e di senno veleggiar con arte; Voci Immense cosparta

Per cocelsa virtute Svegliar son use per lavidia il morso; Ma dalle labbra mute Il mortale valor non ha soccorso;

Dunque per altra via prendiamo il corso. Anzi elin in riva al Tebro esser secondo Fra I colli alti e famosi,

Esser bramava il vincitor del mondo

Primo fra'gioghi Alpini aspri e nevosi;

POESIE

O dolei, o venturosi Se alla tua sorto attendi Con esso me, Giustinian, tuoi giorni; Fra' boschi ermi non splendi, Regni d'orrori e d'ombre; i tuoi soggiorai Veggo tra' seggi n meraviglia adurni. Ove son più bell' Albe in oiel sereno

Od Esperi più chiari? Ove di Flora, e di Vertanno, o mene Ove son di Pomona I Numi avari? Sul dorso ampio de' mari Qui ti conduce a volo Cerere da lontan prore infinite; E dall'avverso polo Per onde, appena infra gli antichi udite,

Qui ti sparge tesor nnova Anfitrite. Ma della nobil gente il pregio eterno A dir m'invoglia Il core. Altri del Vatican siede al governo, D'ostro chiaro via men che di valore :

Altri supremo onore Già di Nettun ne i campi Ebbe, di più degn' Argo alto nocchiero; Altri fra nembi e lampi Scosse d'iniqui rubellante Impero.

Vibrando i tnoni del gran Giove Ibern Dove corro io? di si veraci lodi Per lo Ciel così puro, Ben potrei sulle pinme la varj modi Per lunga via dedaleggiar seeurn; Ma fren severo e duro,

Che di bell'inno si canti Pineiolo spasio trasvolar consente, Fn ch' lo non passo avanti, E torno a te, che di virtude ardente Sei tanto Imperio a governar possento.

Teco fra nol la percerina Astrea Oggi abitar destina, Si la bilancia, onde eiaseun si bea, Nella tua mano in nulla parte inchina; Ma quendo sura divina

Fra cotante tempeste Colà scenti pe rimena la porto, E da lumo celeste In così folta notte abbiam confortu; Da lai per grazia il tuo cammin fia scorto.

## XLIV

PER FRANCESCO MEDICI GUERRIARO INSIGNA (1)-

Tre di Castalia Ninfe, Belle per oro d'increspata ebiome, Che dagli almi Cantori Grazie quaggiù sete chiamate a nome, De'vostri Aonii fiori Datemi tre ghirlande;

(1) Fratella del granduca Ferdinando II. Milità ancor giovanello nel 1631 negli esercit dell'imperatore Ferdinando 11. ue sie, sotte il comando di Vallenstein. Contribut con Piccolonini a acoprire il tradimento di esso Generaje. Mori innotal Ratisbona sel #634

Perché non mnova a rallegrare indarno Tre mici diletti regni, Austria, Lorena, ed Arno (1).

Ren di non pochi Eroi Ilanno giuta cagione, onde preglaral, Ma la virtù che sorge, Con più giocondo cuor suole aumirarai; Però te il mondo acorge laclio Sol di Marte Spuotando rischiarar nostri orizzonti,

Dee messaggiero Apolla
Parne i bei raggi conti.
Germe di Cosmo, il tempo
Batte le pinme, e per impresa a

Batte le pinne, e per impresa altera Piè di anima gentile Muove sull'alba, e noo indugia a sera Con esso te non vile; Tu eon tal rimembranza

Corresti all'armi, e snll'april ben tosto Il regio petto armasti A bel morir disposto.

Tal per etade il brando Non cinge allor, che tu il vihravi intorno, E per sanguigna strada Stancavi del destriero i piè di corno;

Or vada altera, or vada Tra dame, tra earole L'Italica oziosa gioventute, Ch'eralterassi in Pindo

La somma sua virtate.

Ma di che strano vento
Mal empieodo le vele oggi travio?
Rivolgiamo la prora,
Ed al nostro cammin torniamo, o Clio.

Ed al nostro cammin torniamo, o Clie Qual di sue giubbe ancora Leon non ben guernito, Contra fier cacciator mostra fierezza, E sprezza i gridi, e l'aste

E le faretre spezza:
Tal fresco d'anni in eampo,
Ove regie Corone ivano a morte,
Il Signor de miei versi

Con destra invitta a guerreggiar fu forte | Sostenne i gridi avversi, E le piaglue ebbe a seherno, Gnazzò nel sangne, e ealpestò le teste Superbe e rubellanti

Al Correttor celeste.

Ivi ehe fu vederlo

Sott'elmo d'or con giovanetta gnancia,
Gia maestro di guerra

Ruotar la spada, ed arrestar la lancia, E che vederlo in terra Sul corridore aneiso, Ed ivi i duci lul gnardar ben lieti Sull'onde di Scamandro

Novel figlio di Teti?
Fama sul nobil tergo
A più ratto volar eresei le pinme,
Esercitando tromba

Escreitando tromha
Di metallo sonora oltre il costame.
E se cara rimbomba,

(1) Allude s Modulena d'Anstria moglie del grandaca Cosmo II e mudre del principe Francesco, s a Cristina di Lorena avola dello stesso. Più ohe tutto altro al mondo, Liogua ehe apprese in Pindo arte feben, Faccia sentir suoi cigni La region Direca. Io d'odoroso cedro

Comportò cetra, e con gentil lavoro L'omerò d'aurei fregl, Ne d'altre eorde l'armerò, che d'oro i Iodi gli affanni egreti, E di Francesco i vanti

E di Francesco i vanti Infino al ciel solleverò canlando, E ne godrai ne' Pitti, Mio re gran Ferdinando.

#### XLV

### PER LO MEGRSIMO.

Io non fra gl'Indi a ricercar tesori, Anni alle foci di Castalia varco, Onde men riedo carco Di belle palme e di non vili allori, E con man liberal ne mando altere, Ad onta dell'obblio, l'alme guerriere.

Or quale accorto predator di carmi Sue nobil prove a celobrar mi chiama? Uno che amabil fama Cerca tra'rischi e tra l'onor dell'armi;

Cerca tra'rischi e tra l'onor dell'arn E di vera fortezza anela i pregi, E cresee gloria di Fiorenza ai regi, Sceso con asta da'gelati monti

Real guerriero (1) di regnare indegno, Arso d'aspro disdegno, Usò sprezzare incorunate fronti, Ed alla forza ed all'insidie volto Empiera all'anatrie di candadio """.

Empieva all'Anstria di cordoglio il volto, Qual fuor degli antri suoi tratto a battaglia Ben chiomato leon per val d'Atlante Con nnghie di diamante Contra lo stuoi de' cacciator si searlia:

Tal chiuso in armi d'atro sangue asperse Era l'altier fra le falangi avverse. Ma qual fra'lampi e tuoni onda silvestre, Che per distrutto gel corra orgogliosa.

Che non campagna erhosa, Ma seco tragga al mar boscaglia alpestre, Contra lui mosse il mio Signore, e scorse Caderlo a terra, onde mai niù non sorse.

Contra tut mosse il mio Signore, e scòrse Caderlo a terra, onde mai più non sorse, Arno, qual prole i figli tuoi simiglia ? Un di Megera al Vaticano infesta Gl'inferni impeti arresta,

L'altro spiegando al eicl Croce vermiglia Spezza le prore del tiranno Eúo, E solca trionfando il mar Mirido. A'chiari merti di si gran virtude

Leggiadra forma le mie man daranno, Allor ch'elle verranno Sulla tchana delle Muse ineude; Oggi si dica a' regnator mortali,

Oggi si dica a' regnator mortali, Che gli anrei scettri in loro man son frali.

(1) Gustavo Adolfo re di Svesia che nell'aguerra dei terel'anni fa in Germania sostenitore de' Prefestanti contro l'imperatore Ferdinando It. 32
L'oltraggioso signor, cho a' rei pensieri
Stimò vergogna tener stretto il freno,
Che là 've corre il Reno,
E là 've l'istro si sognava imperi,
Ne conosoca confin per sua possenza,
Tanto 'l'inebbriò dolce spersuan!
Ove è sparito? oh da notarsi istorial

Ove é sparito? oh da notavsi istoria! Vibra! 'acciar, vasacea siltero in faccia, Urta, sfida, minaccia, Disperde squadec, e sol gridar vittoria (1), Iddio con ira appema il guarda in viso, Che falminato egli trabocca sanciso. Principl scelti a ben quidar le genti Oueggiù, siconose ognun, voi sete vermi;

Che raiminato egu tranocca anciso. Principl scelli a ben guidar le genti Quaggiù, siccome ognun, voi sète vermi; In van cercate schermi Comtra i celesti colpi ounipotenti; Udite, o grandi, non indarno io parlo:

## Solo vincesi Dio con adorario. XLVI

### AL PADRE D. ANGELO GRILLO.

one' è l'inditio men, che il repente Sisteranten linegarles spiri? Che'l verso acqueta l'ira; Ne strider per lo cell Bores si vente? Ma sull'Api deserte in souro stila Applie s'aper l'orgi line gratifica. L' coda ripiera dell'orre marino' O Cago perregio dell'orre marino' O Cago perregio accura secre l' Vien di Cistero salla contra secre l' Vien di Cistero salla contra secre l' Le rime della, l'armonia stalline. Assi per mosse dall' Olimpo tetros dargal sepero clarità secreta, E multi test total

Tesori cari più che gemme ed ori. Nobile pregio alla paterna sponda, Per te feconda d'ammirabil canto; Certo non picciol vanto Or per tua cetra le virtà seconda: E quinci svranno cavalieri e regs, I fregi degni a'lor sudori egreg.

#### XLVII

#### A D. MARIANO VALGUARNER 1

Che è da poetare di nobili soggetti.

Il sole, n Valgusmera,
Al giorno mio vien meno,
Ed omai fosca il seno
Veggio apparir la sera;
E pure il pic non resta,
E l'impreso cammino

 Alinde alla battoglia di Latuen, viata da Gustaco, she vi rimase accuso. Ancor non abbandons, Ma va per la foresta, Ove seorga divino Il rusel d'Elicona.

Ben sento il vulgo ogni ora Di biasmi armar sua voce; Ma poco giora, o noce, S' ci spregia o s' egli onora; E se mia vita è vile, Mentre ai specchia o tergo In al bell'acque e chiare, Fone sarà gentile

Gemme involando al mara I
lo sorra il secre monte
Alanen godo ripeso,
E rimiro giojose
Le belle Diva in fronte;
E da lor casti intende
Consigli alti ed egregi
Da farne i cor felici;
Ed indi l'arte apprendo
Da celebrar gran regi,
E non valgari amici.

Ed onde arei potere
D'illastrar too valore,
Or che fisama d'amore
Mi sforza a non tacere?
Certo con la lor mano
Ora il porgo na vaso
Di bel nettare Argivo,
Che oltra lo sille umano,
Dopo l'odioso occaso,
Ti ausaterra hen vivo.

Ma folle or che dieo lo?

Ed a che darti io vegno?

Noa ragionerol segno
lo posi al quadrel mio:
Per tal guias serene
Le nove Muse e liete
Ti scorgono al Permesso;
E ti spande Ippocreno
A consolar tan sete
Il grande Apollo istesso.

To colla dentro béi
Licor di tal possanas,
Che tas virta 'a vanta
Oltra i goll Letei;
E se la voce sciogli,
Immantinerate il foco
Del torbido Austro è cheto,
E fai che ognor germogli
Clinia, Giacioto e Croco
Sulle piaggie d'Oreto.

Veggo in tus man la cetra, Che se canti, setta; Per ogni alma diletta Aunahil grazie impetra; Ma non la fare ancella D'occhio gentii ebe i coti Ora lusinga or ficde; Chi tra spade e quadrella Marea coi angmo allori, Sia de'tuoi versi erede.

Al Ciel sacrati altari Tratti da fochi accesi,

#### Patrii muri difesi Della tsa Clio sian cari: Tra le glorie diffuse

Degli altrni risebi alteri Nobil cantor sfavilla; Ed il mei delle Muse Sul nome dei guerrieri

Mirabile distilla.

Prova ne fece il Grande,
Che di Milone al figlio
Tra l'armi ognor vermiglio
Tante intrecciò ghirlande;

a anice introccio gnirlande; E quei ebe a narrar prese Sull'adorata tomba Il Cristian trofco, O fosse il Ciel eortese Di non fievole tromba

All'asta d'Amadeo.

### XLVIII

# S'IMPLORA L'AIUTO DELLE MUSA SELL'ISFRANITA' DEL S. D. VIRGINIO CESARINI

O bella Enterpe, o de' mici versi onore, Deb dimmi: Febo è agombrator de' mali? Conosce egli d'ogni erba ogni valore,

E ne può ristorar gli egri mortali?
Se pur froda non è, ch'ei sia possente
Ogoi morbo quetar che ci martira
În questi giorni, ebe ripone in mente?
Sovra che pensa? o dove gli occhi gira?

Langue il pregio sovran di nostra etate; E conforto di Pebo invan s'aspetta, Or ebe farassi? ab di disdegno armate Cerchiamo rime, e procacciam vendetta.

Perda gli strali, e degli amati allori Vegga seccare la corona in fronte; Sa ludibrio d' Admeto infra Pastori, E gli rinnovi duol nuovo Petonte.

O Clio, a'ami ecssar, ebe altri dispiegbi Istoria del re vostro, ond'ei si scorni, Fa che lui pregbi si, che per tuoi pregbi Al bnon Virginio sanità ritorni.

Allora udransi celebrare l pregi Dell'Angne ueciso, incomparabil vanto, E an eetere d'òr maestri egregi In val di Tebro sollevarne il canto.

Tra tanto gbirlandato in lunga veste, Gloria ben singolar di Lilibeo, Sciorrà Baldacci mio voce celeste

Qual già la sciolse in Mitilene Aloco.

## XLIX

#### ALLA SIGNOSA

#### . . . . . .

D. FLAVIA ORSINA

Certo ben so, che ti Insinga il core,

Nobile Donna, il canto, Che va gridando il vanto, E l'onorato ardir del tuo Signore:

Ma dir del suo valore, Che spronato dagli Avi in alto ascende;

Sol puossi del gran Pindo in sulle eisne; E gir per via sublime La stagion si cocente oggi contende.

La stagion si cocente oggi contende. Or che lodarsi? or che da me si deve Cantar per tuo diletto?

L'avorio del tno petto Dir può mia cetra, e la tua man di neve: Ma sue lodi riceve

Con gran rossore il tuo gentile ingegno; Onde oggi teeo io parlerò de' venti, Che de' solivi accenti

Da lor mercè sperar forse fia degno. Che contra amore ogni contrasto è poco,

Spesso affermar si snole; E si fatte parole, Chi hen conosce il ver, non ha per gioco;

Che non potrà suo foco ?

O quale incontra amor petto ostinato
Trovera tempra alle sue fiamme salda,

Se i venti anco riscalda, E fra lo atnol de'venti il più gelato? Già dell'argivo Ilisso in sulla riva,

Inclita verginetta Premea co'pie l'erbetta, Che per virtù d'april tutta fioriva; Ostro gentil copriva

Le belle membra, e tra' lavori egregi Ei spargea per lo cielo aure Sabbee, E di gemme Eritree

Sovra il lucido lembo erano i fregi. Vivo piropo le fiammeggia in seno, Ammirabil monile,

Agli oreechi gentile
S'attenea lampo di zaffir sereno;
Candido vel ripieno
D'alta riccherza, onde ogni agnardo è vinto.

Sulla gonna di porpora risplende, E l'aria intorno accende Cinto d'opre d'amor tutto dipinto.

Così lieta spargea tra sete ed ori Chiome d'oro lucenti, E scopría de'bei denti Fra' rubin delle labbra almi candori, E tra' vivi splendori,

Tra' vaghi rai, sotto begli archi e neri Occhi volgea per man d'Amore accesi; Occhi dolci e cortesi, Occhi duri ed acerbi, occhi guerrieri.

Or mentre ella movea sul prato erboso, Ecco dal Tracio albergo Alato i piedi e'l tergo

Per quell'aria venir Borea nevoso; Ei giù dal sen adegnoso Era pronto a soffiar spirto crudele,

E le selve atterrar sull'alte sponde, E oe' regni dell' onde Rompere in un momento áncora e vele.

Ma quell'alta bellezza appena ei scorse, E riguardolls appena Che per ogni sua vens

Alto inceodio d'assor subito corse. Ne lungo tempo in furse

Trnesti nuovo amante il tuo pensiero. Anzi pien di desir, pien di vaghezza La bromata bellezza Fosti a rapire, indi a fuggir leggiero.

Felice appien, che dell'amato aspetto Empirati i desir tuoi; Vis più felier poi,

Che di verginr tal godesti il letto: Drh se dolee diletto Per si care memorie at cor ti riede,

Questa cetera mia, che le rinnova, Gli spirti tuoi romioova Si, che io vaglia impetrar qualche mei

Mira sicrome il Sol v'avventa strali Fiammergianti infocati, Mira, ebe arsi infiammati Omai posa non trovano i mortali:

Deh vesti, o Borea, l'ali, E l'aure chiama, e va volando intorno; E di la sgombra il non neato ardore, Ove del mio Signore

La earissima Donna or fa soggioroo. Fa, percho al guardo suo doloczza eresca, Ne' prati i fior più vivi,

E ne' fonti, e ne' rivi, Ov'ella suol mirar, l'onda rinfresca; O ebe dal mar se n'rsea,

O ehe dall'alto ciel raddoppi il 1ume, O che s'inchini il di, tempra l'arsura, E per la notte oscurs

Lusinga i sonni sooi con le tue piume.

AL MIGHOR CRISTOFORO BRONZINO

Che fornisca il ritratto della signora Francesca Caccini.

Mentre di più color per te nascea Il viso desisto, Sempre ti vidi a lato

Con le sorelle sue star Pasitéa : Ne mai tratto pennel, ne mai fu tinta Sulle tele distrsa, Che non forsa contesa La vera sembiauza, e la dipinta; lo tenea di stupor le labhra mnte,

Veggendo in uom mortal tanta virtute. Or, diera poi fra me, s'unqua è fornita, Immagine felice!

E pure or me as dire,

Che di fornirla è la tua man pentita;

Forse il vigor del tuo sublime ingegno Sprezza volgare gloria; E l'antiea memoria Del huon Pigmalion ti move a sdegno;

Ne pooi soffrir che al tuo valor si neghi Quel ehe già di colui si diede a i preghi. Bronzio, per adescar l'uman penaiero

Cantan l'Aonie Dive; E se parla e se serive, In gran parte Parnaso e menzognero;

Ma se vuoi dar eredenza a ciascun detto. Che su Pindo s'ascolta. Non far ch' oggi sia tolta Alle mie voci, anzi le serba in petto;

E fa ehe sian tua scola i sensi foro, Che consiglio d'amico è bel tesoro. Ippolito di Tesco altera prole

Fu strila di heltate, Ma pur di castitate

Agli occhi della Greeia apparve nn Sole, Fedra firra madrigna a quei bei rai Coise tanto di foco

Che in prima a poco a poco Perdea la vita, e si struggeva in guai: Poi discioglirodo alla vergogna il freno Mostrò le fiamme che ascondeva in seno.

Formò suoi preghi, e d'amoroso mele Ben cosparse gli accenti: Vareo aperse a i lamenti, Trasse lunghi sospir, fece querele; Ma quale a tempestar d'onda marina

Mantiensi alpratre scoglio, O qual aprezzar l'orgoglio Suol d'Aquilon pianta robusta alpina, Tale Ippolito il cor saldo mantenne,

E l'amonte nemica alfin divenne. emmina disprezzata avvsmpa d'ira, D'ira che altrui funcsta. Men reo per la foresta Rugge leon else i figli orbo sospira.

Adunque Fedra, ove il gioir dispera, Prrnde atroce consiglio; D'incesto areusa il figlio Appresso Il padre, incsorsbil, fiera; Ed ei eredendo, ah miserahil sortel

E lo bestemmia, e lo condanna a morte. Atene contristò pena infinita Per eli atti acerbi e crudi: Ma raffino snoi studi Tanto Esculapio, che toroollo in vita,

E sen penti. Giove si mal sofferse Quel gran sapere umano, Che con armata mano

Nrl profondo del Tartaro il sommerse, E eluaro dimostrò, ehe mortal gente, Non stando a' segni suoi, fassi dolente.

LI

# A COSMO SECONDO

#### IL PAINO MASCHIO.

Se pargoletto in aull' aprir le eiglia Ne' lominosi campi della vita A gran aperanza i cor mortali invita, Quando da chiaro sangue origin piglia, Qual d'alta meraviglia

Nel petto di ciascun non porrà speme Un de' Medici nato, e d'Austria insieme? Forse ad ognor con titoli immortali Eterpa fama, che in lodar non mente,

Non vegebia in registrar l'inelita gente, E ne i terrestri e ne i celesti annali? Sforzo di nobili ali Verserebbe volando ampi audori

Per lor gran campo de lor veri onori. Su dunque eroebi, ed odorati acanti Spargi, del famoso Arno alma reina, E le man ginngi, e le ginocchia inchina, Dipinta di letizia i tuoi sembianti;

Alza musici canti, E fa da' fochi in locid' oro accensi Sacre nubi volar di puel incensi. Dà lunga lode al regnator superno,

Ch' crae a felice colmo i tuoi dealri, E prega lui, che con pieta raggiri Su'tooi gandi presenti fi guardo cterno; Piuma, che gioco e scherno Fassi al soffio de' venti, è nostro bene, Se la destra di Dio nol ei mantiene.

Ma voi, Muse di Pindo, omai temprate
Alla calla real ectra d'eletro
E aulle corde d'òr con aureo plettro
Il sonno lusingbier dolee invitate;
Muova le piante dalte,
E so' begli occhi dell'infante ei versi
Succhi di Lete, ma d'ambrosia sapersi:

Così racqueti i vagbi lumi, e poi Che splenda ebiaro a ane pupille il giorno, Siateli, Muse, a verreggiarlo intorno, Con rimembrar de' favolosi eroi; L'onor degli avi suoi, Onde a vera virtù forte s'accenda,

Rimembrerete allor quand'ci l'intenda. Ma, Dive, a me cui singolar diletto Cantando Italia a rallegrare invoglia, Chi fia che alteramente oggi discioglia

La lingua, e gonfi di furore il petto? Euterpe, un snono aspetto, Che dolee tragga or di sè stesso finori, Inebbriannio per l'orecchia i euori. Vaneggio forse, che per l'aria a volo

vaneggio torse, che per l'aria a volo Sembrano i versi mei batter le piumo? Or dell'Italia desiato lume, Che a lei nelle tempeste easer dei Polo<sub>1</sub> Lume, oude angoseia e duolo, Ed ogni indegna avversità s'asconda, E ue i popoli suoi virtà è l'afonda. Mira più sempre gli ottomani arcicri, O sopra il tergo a corridor frenati, O aulle prore a i legni più apalmati Del mar cristiano i sbigottir gl'imperi; Mira mille aspri e fleri Mostri, di rabbia rigonifati il senn,

mira mille aspri e fieri Mostri, di rabbia rigonfiati il senn, Incontro al Vatican sparger veneno. Secolo si perverso a tua virtude

Pregio è per dar d'inestimabil vanto; D'orrore alto Nemes, d'alto Erimanto, D'alto ingombrossi la Lernea palude: Belve iudomite e crude, Mostri unqua non vedoti Ellade vide Produrre il Cici per iunalizarse Alcide.

#### LII

## ent to caracter

D. LORENZO MEDICI

Che tornava contra Indamoro per lo reina

Lucinda.

Che gonfiar trombe, obe spronar destricri, Che rimbombo di gridi Del mio bell'Arno a i lidi

Fra tersi acciar va sollevando i cori? Già non cosparge Marte odj gnerrieri Infra nobili petti:

Infra nobili petti: Në turbano gli aspetti, Giocondi a rimirare ire e furori;

Ne pace volge a queste piagge il tergo, Ove ba colla giustizia antico albergo. Ma pure onde le piume, ed onde i fregi De' militari arnesi?

Perché fra gemme fiammeggiar le spade? Non è senza consiglio opra de'regi;

Cerea ad altere lodi
Traggersi in varj modi
Del buon Lorenzo la leggiadra etade,
Di eni ehiaro tra l'aure odoe si apaode:
Bamo gentil di Ferdinando il grande.

Virtù, che in alto ha di vibrar suoi raggi, Per tempo vi s'invia. Chiron, ebe già mndría Alla Ninfa del mar l'inclito figlio,

Fanciullo il fea varcar monti selvaggi, Di belve sapro soggiorno; Ed ci, correndo intorno, Crescea eli solicii nel maccior perielio.

Crescea gli apiriti nel maggior periglio, E scioglica dalle labbra il bei sorriso, Talor su i velli di leone anciso. Spesso il centanto, ebe ne'fier sembianti

Copria gentile ingegno, Recosi in mano il legno, Dolce a sentir, di belle corde armato; E. facca risonar d'annabil canti

La nativa caverna. Daoilo di fama eterna Esca soave al pargoletto amato; E gnarniva di piume i pensier suoi

Per lo sentier de' eelebrati eroi. In vaga danza di real convito

Bella vergine sposa

Mette le piante in posa, Se l'abhandona armoniosa cetra; E del fier Marte cavaliero ardito Vien neghittoso e lento, Se al grave aus tormento

Nulla di Pindo chiara voce impetra; Si fatta veritate alto risuona: Eccita negli affanni almo Elicona.

Che armasse il busto di terribil belva Turba d'orride teate Per le greche foreste, Fu della bella Clio gentil vaghezza;

Fu della bella Clio gentil vaghezza; Ne di Nemea per la cantata selva Leone unqua si vide; Ver è, che in terra Aleide Circondà l'alma d'importal fortere

Circondò l'alma d'immortal fortezza; Per eccelse fatiche ei si fe'chiaro, Le Muse poi per eotal via l'ornaro,

E tu s'avvien, che l'aata tua percuota Ne'lihici tiranni, O con egregi affanni T'inghirlandi per l'Asia altero alloro,

Udirai risonar lungo l'Eurota Nohili tuoi trofei, Assalti gigantei.

E per aria iterare alto Indamoro, Ed in versi formar mostri e portenti;

Stupore immenso alle future genti. L'anima volgi al eavalier, ehe nacque Già da dorata pioggia,

Mentre per l'aria ei poggia, Alato il pie, nell'Etiopis acerse Vergine rilegata in riva all'acque;

Della bella infelice La real genitrice Di pianto ambo le guance avea coaperse; Ed a ragion; che per infamia è forte

Uom ehe ascintto de' snoi mira la morte. Verso lei, ehe dolente era in catene, Apparecchiando il morso.

Apparecchiando il morso, Precipitava il eorso Nel seno all'occan fera squamosa, Gran aparento dell'onde e dell'arene:

Gran apavento dell'onde e dell'arene; Ma eslandosi d'alto Al glorioso assatto Perseo ratto inflammò l'alma amorosa,

E spense il mostro, e la donzella sciolse, E per man d'Imeneo seeo la volse.

Le meraviglie del Gorgon non serivo, Che forse annojar fora;

O Sol, di eni l'Annora
Fa anll'Arno aperar lungo sereno;
Come fra noi nel cavalicro argivo
Canta il gentil Permesso,

Cosl di te lo stesso Dopo gran tempo canterà non meno, Ne mal Lucinda per l'età futura

Ne mal Lucinda per l'età fotora Più che la chiara Andromeda fia scura. -

# Lin

### AVERARDO MEDICI

Quando il principe D. Carlo fu fatto cardinale (1).

Averardo, al cui petto,
Come ad albergo auo, virtò ripara,
Al cui chiaro intelletto
La limpid'acqua di Castalia è cara,

lo solingo in Savona oggi ho ricetto; Colà dove tra' monti, e lungo l'acque Non appar opra di superbo ingegno: Non dispregiar pereiò, che già qui nacque Tal, ch'ebbe acettro del celeste regno, E tal, che preso Ahila, a Calpe a sdegno, All'ardimento umano

Ruppe il divieto estremo, Soggiogator aupremo Dell'immenso occano.

E quinci ei fe' palcse, Che la virtù di nobil alma altera

Non mai dell'alte imprese

A suo favor l'eccelso fin dispera;
Or qui tra selve, che le faci accese
Del più fervido Soi prendono a schern

Lunge dal vulgo vil faccio soggiorno; E di fiato gentil Zefiro eterno Sento fra'rsmi trasvolare intorno,

E sento, quando in eiel risorge il giorn E quando in mar a'aseonde, D'augelli aerei canti,

E di rivi sonanti Amabilissime onde.

Seendo talor dal monte, E calco presso il mar piani sentieri. Il variare è fonte

Il variare è fonte E de' trastulli e degli uman piaceri. A chi del mare le lettaie conte Non son in fra mortali? ed al suo vanto Quel non erde quaggiù vanto terreno?

Del buon Parnaso ne fa certi il canto, Che Venere del mar sorse nel seno; Qual dunque a cor gentil può venie meno De i diletti maggiori

La dove a nascer ebbe, E dove al mondo crebbe La madre degli amori?

Cari giocondi liti,
Schermo dell'altrui dool, sempo alle pene,
Scherzi e giochi infiniti
Ognora io provo in sulle vostre arene,
Mille con ami al peare inganoi orditi,
Frese'aurea di reffiri catro alle vele.

Bella calma al notire allettatrice; Qua l'arso pescatore alsa querele, Là ride dell'ardor la pescatrice; E chi tesse le reti, e chi predice

(1) Frakille del granduca Cosimo II, sotto il cai segno, coo dal 1603 al 1621, is fatte carduale. Non temute prorelle; Altri canuto i erini Canta mostri marini, E tempestose stelle.

E temperator stelle.

Tar coai litri sono mormorar de'vesti
Intatato al dolce mormorar de'vesti
Da me sgombro i cordogli,
Onde vamo quaggia carchi i viventi;
Onde vamo quaggia carchi i viventi;
Di Flora in grendo, tas gentil majone,
Mai foster qui, carc Averardo, udite;
Ob di quanta armonia Glanco, e Tritone,
E colmerchbe il cor l'ampia Antirite;
Ma non son dal buon Cafro noqua partite

Tue vestigia amorose; Carln, eui dà giocondo Arno dal ricco fondo Ghirlande gloriose.

E Bona sace, di perge Non d'industris morate ostri volgari, Ma di san man lo scorge Almo a regas rich' sacrossoni sitari. A rajeno del Giordino oggi risorge La spene: re sas embinana ggra risebiari Giudea si vilipeas e si dimenas: A rajelo l'oni et dibbliare inspira Del piopo vil Gerusalemne opperasa. Altir volta salha provincia iatesas (1) E del Medici alteri, A gii ottomasii arcieri

Nota è l'alta virtute.

#### A MOSSIGSOS

# MAFFEO BARBERINO

Al gran coro Febeo cetra diletta Arresta i fonti, E an ne i monti L'orride belve a riposarsi alletta;

E aprezzando di Steropi, e di Bronti, Le maggior prove Serena Giove Quando involto di nembi aspro saetta,

E soggiogare alle sue corde lice La morte, Insuperabil falciatrice. Fu chi di questa armato, oh meraviglia! Trascorse il lito

Del rio Cocito,
Ove mai Sol non sorse all'altrni ciglis,
E su sno dir si earamente udito
Ne' souchi chiostri,
Che i erudi mostri,
Dell'atroce Plutone empia famiglia,
Cesaaro i gridi, e si fermaro intenti,

Mentre facca volar si fatti accenti:

(1) Il cardinale Carlo saccase di Ferdinando I e di Ci

(1) Il cardinale Carlo aseque di Ferdinando I e di Cristrua della Casa di Lorena, la quale vantava fra i suoi neleadi Guilirede di Beghose. Benehé, signor de' tenebrosi regni, Fama dispieghi, Che gli altrui preghi Giammai quaggiù tua maestà non degni. Non temo, che pietate oggi si neghi

Non temo, che pietate oggi si neghi A' miei gran pianti, Che per gli amanti D' ogni usata ragion passanti i segni,

E se fiarma infinita are mai petto, È questo che oggi piange al tuo cospetto. Ma se a cor, che bellezza alta innamora,

Non hen si erede,
Presta almen fede
Ad Euridice, ehe eon vni dimora,

Dirti saprà di che cordoglio erede lo sia rimaso; Deb l'empio oceaso.

Deb l'empio oceaso,
Che innanzi tempo a'affrettò, ristora,
E di lei priva alquanto il tuo soggiorno,
Che tosto entrambo a te farem ritorno.

Che tosto entrambo a te farem ritorna.
Sponendo per tal via gli ani desiri
Del core interno,
Trasse l'Inferno.

Ad apprendero pietà de' suoi martiri.
Ma per l'antica cetra, ove discerno,
Che amor ti sprona,
Questa che suona

In man del mio Signor, ehe non ammiri?
Oggi non punto a disprezzar men forte
Soavemente ogni poter di morte.
Febo ad altri non mai si ebiara asperse

L' Aonia foce,
Nè mortal voce
Di al giocondo mel Mercurio asperae;
Corra l'invidia ria, spieghi veloce
Ogni sua penna

Là dore Senna A gran virtù grande corona offerse, E poseia in Vaticano a mirar prenda Fra' tanti lampi di ebe lume ei aplenda.

Sull'Italico Ren veggio sua gloria Segno agli arcieri, Che d' inni alteri Arman eontro l'obblío l'altrui memoria; Ed ivi sebifo de erudeli imperi Così corregge,

Che ottien sua legge
D'ogni perverso eor dolce vittoria:
Servo di Pietro, in questa dura etate
Buon pescator nel mar della pietate.
Finme ho sul tergo, e posso al Sole alzarmi

D'ogai gran noma; Ne temer, come learo già, nel mar precipitarmi; Ma s'altri di candor tinto le chiome, Giunto a vecchiezza,

Cresea vaghezza
Di far parole, e non por meta a i earmi,
Ed iu delle mie labbra amo il riposo.
Diffuso favellar sempre e nojoso.

#### LV

### PER COSMO MEDICI GRAN BUCA DI TRECANA

Allora infermo

Questa, che I buon Vulcann Cappa temprommi alle fornaci accese, Onal fia la man cortese, Che me la colmi di gran vino Ispano? O dell' alma virtute, Onde rinfranca i cor Tosca Verdea, Chi me la colmerà? perché oggi io bea Alla cara salute Di Cosmo nostro Re? Ma s' ci col pic leggiero Scorgerà danne all'amorose sere, O se fugaci fere Atterrerà su corridor destriero, To fra' auoni e fra' canti Di bel Trebbian, che altrui la lingua all O di manna, che stilla aurea Vernaccia. O di pettar di Chianti Votar ne vo' ben tre. Quando di grembo a Teti Sorge a' mortali un desiato giorno, Valgere il piede intorno Con le liete baceanti alcun non victio Quando Sa, quando? quando

Tornando e ritornando Buon Bacco Evoc. S'nltra ogni uman costume Valse virtù di sconoscinta fronde Si, che nel sen dell'unde Glauco si trasformasse in nuovo Nume; Non fia su queste rive Erba presente a ricrear le membra Di lui che sul terren Dio ne rassembra, Se giustizia prescrive,

Ch'esca quel Sole, ed apparisea al fine?

Io vo'gir di Corimbi ornato il erine

O dispensa merce? Non cessi in bella prova Anima saggia, ad onorarsi avvezza; Ma, se altri gloria sprezza, Covi le piume, ed a ben far non mova. Certo il novel Chirone Fregi di stelle in ciel non spera indarno; E di cetre Febre lungu il bell'Arno

Avrà pobil corone, Premin della sua fe. Ma tu dal monte ombroso, Ove eon dolce suon misori i passi, Perch' ei le ciglia abhassi, Ritrova, n Clio, di Pasitéa lo sposo ; E dalle porte churne, Onde governa a sue voler le chiavi. De' sogni tranquillissimi soavi Le turbe taciturne Tragga con esso se.

E quinci ei rappresenti

iocundu mormorio d'aure volanti Augel the dolce canti.

E per fiorita riva acque correpti. Cervi ratti e leggieri Via dileguar con le ramose fronti, E su quell'orme cacciatur beu pronti, E vapidi levrieri

Non perdonare al piè. Poi, se nell'alto ebiostro Febo sferza di vai l'accese rote. Muse, con nuove note Rippovate diletto al Signor postro; Ma non battaglie ed armi Cantate, o sangue sparso in sull'arene : A far nel petto altrui l'alme serene, Apolla a' vostri carmi D'amor materia dié.

Dite l'alte querele, Che sopra Etna spargea l'arao gigante, Quando dolente amante Chiamò l'amsta Galatea crudele: Ben con lunghi sospiri Ei facea risonar piagge e eaverne, Ma della Ninfa l'alterezze eterne A' snoi tanti martiri Piegar mai con poté.

Tra belle ciglia e chiare Anima, egli dicea, non mai tranquilla, Dimmi Cariddi e Seilla Non sono assai per dare iufamia al mare? Perché piena d' orgoglio Fulmina tua beltà sempre sdegnosa? Pur dello scempio altrui, pur se bramosa Sei dell'altrui cordoglio. Rivolgi gli occhi in me. O ehe nel mar si barni. O che dall'occan Febo risorga, Altro non è ch' ei scorga Fuor eh'immensi tormenti a me compagni : Sempre nel sen raccolgo Geloso ghiaceio, onde il mio cor vien manco;

Moro in mesto silenzio, e se dal fianco Sempre rimbomba, oime Deh, come in te a' estinse Ogni pietà del mio martire estremo Più dicea Polifemo. Ma non poteo, cotanta pena il vinse: Come poscia spictato

I puro sangue del rival diffuse, Chiudete in petto; e nul ridite, o Muse : Altrui grave procato Da raccontar non é-

Unqua lo spirto sciolgo,

. WONSLOWN

### ASCANIO CARDINAL COLONNA

E VICERE D'ARAGORA

O ehiaro, o vile, o per grand'or felice, O lagrimoso in povertate oscura, A' bei raggi del Sol tutti ne fora L'empia man della morie falciatuce.

Solo quaggià l'inevitabil messe Virtù volando imperiosa seberne; E questo avvien, perchè le Muse eterne Negar non sanno alle virtù se stesse-Ne creder uoqua, o de'Latini alteri

Alto omamento in sulle rive al Tebro, E chisro in ostro sulle rive all'Ebro, Alto conforto de' possenti Iberi Non ereder unqua, che l'amabil Clio

So lira armoniosa areo percota, O dal musico sen sparga una nota, Se alto merto onorar nun ha desio. Ben Cigoo lusingbier, perché s'asperga Ricca vittà di mercenario vanto. Gorgogliando talor si sforza al canto,

Ma non greggia si vil Parnaso alberga. Agli avi tuoi, che di sudor la fronte Almo eospersi l'alma Italia ornaro, Lor concento immortal tutte sacraro L'inelite Dee dell'Eliconio fonte.

Quinci torbido obblío nube non spira, Che pur ou appressarght Alpe, Pirene, Il Tago, e l'Istro, l'Africane arene, Enfrate, Gange i sl gran nomi ammira.

Ma gl' Italici cor del sangue egregio, Qual di supreme onor, vantansi appieno: Or to che volgi nel tuo nobil seno De' tuoi pensando al celebrato pregio? Penai, che a'raggi dell'altrui splendore Non degna rischiararsi altero iogegno:

Però rivolto della gloria al segno, Sferza ti fai del siogolar valore, Certo, se contra ingiuriosi ed empi Eri acelto a vibrar ferro luceote

Svegliar poteanti, ed agitar la mente Con lungo grido i Colonnesi esempi. Ma quando Pace incomparabil Des. La mansueta man t'armò d'uliva, l'erchè fermassi, meotre al Ciel sen giva,

Schifa del mondo rio, la bella Astrea. Prendi a mirar, come dell' or l'etate Prospero adduste a' Milanesi, e come Napoli di Pompeo corona il nome, Per cui trasse non meno surre giornate.

Ne dal saldo pensier ti si scompagne, Che disgombrando nembi atri e funesti Il tuo gran genitor grazie celesti Piover faeca sopra l'Etnee campagne. A buon nipote è il gran valor degli avi

Stimolo acuto; or te medesmo avanza; Adempi d'Aragon l'alta speranza Col tesor di virtude ond' hai le chiavi. Fin qui la bella Clio per tua memoria Sopra cetera umil vuol ch'io ragioni;

Ma de quest'ora innanzi alteri suoni Servi farà della tua nobil gloria.

LVII

A D. CESABE D'ESTE

Che di buon grado renda lo Stato di Ferrara a Santa Chiesa.

Tutti gli uman desiri

Par che alletti il fulgor della ricchesza, E gli aurei seggi e la reale altessa Non é chi non ammiri. Certo dar vita e morte

Abbassar gli alti e sollevare i bassi. E porre legge altrui, par che trapassi Grado d' umana sorte :

Negar nol so, ma non per tanto è vero, Che dec veder suo fin ciascuno Impero. E quioci in cose frali

pirto di cor quaggiù ben consigliato Non fonda sua speranza, essendo ei nato

Per l'alme, ed immortali; Or qual voce d'inferno Sospinge a travagliar le tua virtude, Per un regno caduco, il qual t'esclude

Dal posseder l'eterno? E ponti in guerra, ove il primiero acquisto Fia ribellarti al seggio alto di Cristo?

Duoque udire e mirare Per te potrassi spaventosi esempi,

Tacer le aquille, e ne i sacrati Tempi Non ornarsi nn' altare? Finn muti i sacerdoti, Ne di beel'inoi ascolterassi Il suono? E non avran cui dimaodar perdono

I popoli divuti? E per un tuo diletto a' tnoi fedeli Con forte chiave fian serrati i Cieli?

Non è petto cristiano Che tra' guerrier versei altier non vada. Se vibrò l'asta, o s' impugnò la spada A pro del Vaticano; E sol pregiossi in guerra Il buon Rinaldo tuo, quando fe' rossa

Ad onta del terribil Barbarossa, Tutta l'iosubra Terra; Movi dunque a calcar quell'orme istesse, Da si grand' avo a vostra gloria Impresse.

Dirai: la 've comandi Porre sitrui di tua man viltà rassembra; Questo dire è vulgar, ma ti rimembra, Come adopraro i Grandi. Poichė innalzò trufco, E colse palme in soll'ostil terreno,

Della vinta provincia al Rege Armeno Fu liberal Pompeo. Se i reami donò già fatti sui, Perché oggi tu non renderai l'altrai?

Ne, se ciò fia, la gente Intorno ti vedrà povera vesta Anzi pur ti rimao corona in testa Di gran tesor lucente; E se ti fidi a Marte, Perdendo perder puoi quanto possiedi, E poi vincendo tu medcamo vedi, Che sol vinci una parte,

Or fia di tuo asper si fatto il frutio? La metà porre in paragon del tutto? Se troppo ardire io piglio, Non sia lingua mortai, che mi condanni.

Certo son, che Matilde in questi affanni Tal ti daria consiglio : Oh se a ben rimirarla, Se a ben pdirla tu l'avessi avanti l

Ma ebe? dalle provincie alme e stellanti Ella così ti parla; E sai che de Celesti ogni parola Bene nbbidita i nostri cor consola. Lo scettro, onde ti privi,

Acciò l'anima tua non si sconforti, A Dio lo dona; cgii è Signor de' morti, Ed é Signor de'vivi. Servendo a lui, qual manco Unqua ti può venir grado d' onore? Forse l'incontrastabil suo valure, Solo per te fia stanco? Parli la plebe a suo volcre, e pensi :

LVIII

Non con la piebe banno da gir gli Estensi. A D. VINCENZO GONZAGA

DUCA DI MANTOVA.

Come l'ampiezza delle regie mnra, Come vidi gli alberghi alteri e vaghi, Come il corso gentil de' chiari lagbi, Ond' è la regia tua licta e sicura; Cori colmai di meraviglia ii sepo : Indi l'anima volse i pensier snoi A contemplar, che si pregiati Eroi Apersor qui le ciglia ai eiel sereno. Francesco il grande, ond' è famoso il Taro, li non minor, per cui Milan fu vinto, E tanti Cavalier, che in sangne tinto Di Marte il eslle a grande onor ealcaro. Ne panto lento alla memoria corse L'antico Cigno, volator sublime, Che non di Pindo a sno voler le cime. Ma le cime del Ciel corse e ricorse. Oh se in quest'aure, ove con nobil vanni, Voiò da prima, oggi facesse il nido, Ob come in alto l'ammirabil grido Farebbe gir de' tnoi reali affanni l Ei, ebe nudrito infra l' Aonie Dive, Più ssero ottenne infra mortali il canto, Che fe' men ebiara, inestimabil vanto, L'eccelsa voce delle trombe Argive. Giungere al colmo de' tuoi pregi alteri Potria col pregio dell' Etcrea lira, O Regnator del Muncio, in cui s'ammira L'inelito sangue de' più grand'Imperi. lo non cosl; ma qual nocchier, che stanco In varear finmi, all'ocean discende, Non pria gli spazj di Nettun comprende, Che sbigottisce, e nel pensar vien maneo; Tal se io rivolgo alle tue glorie il core, Del troppo longo dir tremo e pavento; Non è sempre selice alto ardimento: Misurar se medesmo è gran valore.

Gli avi di sangne ostil molli e vermigli, Le palme, premio di sudori estremi, E te, che l'orme lor fervido premi, Bel specchio in armi a generosi figli. Non canterò, ebe temerarie piome Darebbono a quest'onde un nuovo nome, Diran le corde di mia cetra, come Ornar le Muse è tuo gentil costume.

PER FRANCESCO D'ESTE

DUCA DI MODRSA.

Febo sal carro adorno, Scotendo il freno d'oro Fatto ha più d'un ritorne Allo stellante Toro: Ed io nessuno onoro. De' ben diletti alia Virtnte Eroi, Cor mio, che badi? e quale stato è questo? Seguono ii neghittoso i biasmi suoi: Vuoi tn forse corona

D' altrove nati fior, che in Elicona? Mira qual gioventute Di Cavalieri egregi Snolti par con virtale Ornar d'ineliti fregi, Noi, che serviamo a' regi, Tragittando di Lete il golfo oscaro, Spiegar dobbiamo ben velate antenne. Meipomene fedel sia Pslingro. E poi che il vento è fresco. Salnismo coil' onor del gran Fra

Fiero Aquilon disperga, Ed Apstro seco insieme L'involva e la sommerga. Alta eo' regi alberga Virtnte, che del Ciel gnards le porte; E se del vulgo la eredenza è frale, I gemelli Ledei rendanla forte, E l'ammirabil ira, Per eni sparso tra fiamme Ilio sospira. Duale a ragion non vicue Onor di vaga istoria

Umile di lui speme

A lni, che in Ippocrene Sorge ognor sua memoria? Lnmc d'ogni altra gloria Al Sol d'Achille dispariace e cede, E sel confessa la Meonia terra, Ove trascorse procelloso il piede, E delle turbe oppresse Fece sn' largbi campi orrida mess Vaga Vergine, orrenda, Sul Xento allor sen venne:

Ivi vibrò tremenda Termodontea bipennes Ma poeo alfin sostenne I rei furor della Tessalic' asta; Che difesa da' suoi, benebè feroci, Cadde con gnancia scolorita e guasta, E l'anima sdegnosa. Corse di Stige per la strada ombrosa, Oral non solo infonde Apollo arte di estra, Ms d'Aganippe all'oode Presagio asco s' impetra. Lo stral di mla faretra Avventerò, che in verilà s'accheti, Qual chiaro se ne va per tanti lustri. Il Fifio altier dalla cerules Teti; Tul fan le luci immense

Fra' nostri re del giovinetto Estense.

### LX A COSMO II

GRAN BUCA DI TOICARA

Che si conducano acque da far fontana in Firenze.

Se brenhê al nome ton finas racecenda Lampi d'onor, ton eprecari ognorea, Come a' veraci Eroi virtate insegna; Cosi, benchê Firence oggi rippenda D' alma bettà, chiede ragione ancors, Che per te via più bella ogno dietagalari de la companio de la companio del consegnationale Immerase strate, e ricchi alberghi illustri E atabil ponti, e per scarpelli industri Dedalee iogge tariturno assonira, E, più, a' ei guarda i Tempi

Altaril al ciel sovra-i mortali esempi.
lo l'usu dir; né, se mei detta Amore,
Sia quinei invidia a contrastar possente,
Che contra verilà vane son l'armi.
E chi vinto non fia d'alto stopore
Rignardando spirar dipinta grute,
E fare atti di vita, e bronzi e marmi?

O di valore, o di bei vanti egregi Cosmo già carco in sull'età primiera, Reggia non è si di bellezze altera, Che alla tua reggia non consenta i pregi E se ver si ragiona,

Manca solo usa gemma a tas corona. Ma se bell' aqua le trascorre in seno, Dolce sonando, e di virace argento Con fresche fonti la fa mai gioconda, Ricca sarà d'ogoi vaghezza appieno; Perché florieza in lei sommo oranmento, Le basta us gorgogliar di limpid' onda: Ed ella è da vicin pieciol tesero A riva può condur nostri desiri,

E tu, che saggio intentamente girl L'alma a segno d'onor, disprezzi l'oro, Non lo voglia, ch'impari Un re servire a' desideri avari.

Peredi teco a pensar, se si sublima, Chi pub firquir di singolar helletan Di palagio reale auguste mura, Che fin di te, che di belitate in eima Fermato avrai d'una cità l'ampieza E. Quaggiù tanto poter certe di vestura; E se in Firenze le Napee gradite Con Pomona gentil fermano il piede, E se Flora reparri ognor si vede, Vedramence le Najadi handite,

CHIASSERA, TESTI EC.

Dire verrose, Dive

Dilette a Febo in sull' Aonle rive? Non mento, no: vore di Fama antica Lunge dal circo obblio la gloris serba; E farne rimembranza aneo è diletto. Già sulla piaggia di Parmaso aprica Variata di fior splendeva l'erba E sorgeva d'allor chiuso boschetto; Liete eran l'ombre, e dell'amabil monte Mormorava nrl grembo aura felice; Ma che pro? La beilissima pendico Non s' onorava mai d'aequa di fonte; Si ehe all' asciutto alhergo Eran le Muse per voltara il terco. Ed reeo alato il corridor arn vennr. Che 'l Greeo Cavalire dal dorso score Per dar consiglio alla superhia umana: Ei sul hel colie raffrenò le penne, E con l'unglin famoss il auol percosse, E di nobile umor sgorgò fontana; Ratto d'ivi captar prese designation

Pomposa Enterpr di purpnrea vesta,

E nuove note a misurar fu presta

Le quare chioma ingliticabala Glio, Fernamodo a i della escenti Le non mai ferme piome in aria i veni. Or quincid della mose opsi regazea Corre alle fonti, ed iri affins i centi, Che quanto apertamente al Signer piare, Piare non meno d'a mosi fedella. On quanti Udansa Gropi per Fername al loca Piare non meno i remo fedella. On quanti Udansa Gropi per farene allo con Armo, resconsi je to farene i ancia Le reggie palme, ed i astrati altari, E la discena dall'Olimpo Astrey;

Di Liba i dori, ed i erialin dietoliti. Permi che quil pe le notil esiète. Galleo sega, e el rammenti come Volgsoo per lo Ciel fissume norrelle; Vergio che l'ample afrer el el drocre, generale del composition de la come, Perchie più chiner aim, dons afte steller A quel parte di morreligh segui Faran le que di morreligh segui Faran le que di morreligh espeti. Nal popoli folto i più legistri singeni, E y also Urnala i versi Detterà poi di meggior lame supersi.

E tra catene involti

#### LX

DAL GRAN DUCA COSMO 11'

### Fanno 1618

Se il firro Marte armato
Tremendo vien su formidabil rote,
Delle rie trombe al finto
Ogni sposa d'orror tarba le gote;
Ha fulgida asta scote
La giovinezza de'campioni alteri:
G

Di lor si fatto e l'uso, Ma quel, ehe in voi nojando or si diletta,

Eccolo qui rinchiaso;

42 Chi fregia, elsi fa elsiari Delle forti corazze i ricchi acciari, Chi sull'elmo dorato alza cimieri, Perché risplenda in petto Ferita, testimon d'alta virtute. Però prende diletto Alma gentil infra asette acute; Or Tosca gioventate Che fa di bella pace ai di soavi? Gode tazze e vivande? Condannato consiglio, infamia grande Sprezzar prodezza, e traviar dagli avi! Sferza destrier', che indarno Vento sen va, ehe lor seguir s'ingegni, O nel hel seno d'Arno Remi contorce, e fa volare i lezni: Appende angusti segni, E lor nel mezzo con la laneia fere: Per così fatte guisa, Lunge dal pianto delle squadre ancise, S'appresta ad acquistar l'arti guerriere. Non é vil meraviglia Dal diletto erearsi il giovamento; Quinci ben si consiglia Un cor nell'ozio alle hell'opre intento. lo ben già mi rammento Sul eampo Eléo la gioventute Argiva Far prova di possanza; Ed oggi godo in rimirar sembianza Di quel valor sulla Toscana riva. Spettacolo giocondol Trasvolare dell'aria ampio sentiero Cuojo grave ritondo, In eui soffio di vento è prigioniero; Lui precorre leggiero Il giuocator, mentr' ei ne vien dall'alto; E col braerio guernito D'orrido legoo lo percuote ardito, E rimhomhando lo respinge in alto. Gode il testro, e lieti S' odon gridar per maraviglia i eori; Intanto i forti atleti Per le trascorse vie versan sudori. Quali armati furori Virtù d'uomin al deatri e al possenti Unina terranno a segno? Trastullo militar, seherzo ben degno Del saggio re, che n'arriechi le geoti. Posciache Ulisse al fine Laseiò le mura d'Ilion disperse, Ei per le vie marine Incontrò d' Aquilon tempeste avverse; E male allor sofferse Lo stnol aeguace d'arrestarsi in porto. Ratto il volgo s'adira, Se conteso gli vien ciò che desira; Ma diè rimedio il capitano accorto.

In sul campo arenoso

Indi in vista giojoso Cosi parlava a' popoli admati:

Diman lieto e sereno

Non hanno d'Eolo i fiati

Gittò dell'anre avverse utri confisti.

Per li regui del mar lunga fermezza:

Empierà vento a nostre vele il seno,

Ed oggi de'nocebier l'arte disprezza.

L'avete in man, fate di lui vendetta, Gente dal cielo eletta In armi a rischiorar nostra potenza Con eorone immortali, Quaggiuso in terra le miserie e i mali Tutte sa soverchiar la sofferenza. Si disse, e su quel piano La sciocca plebe a'non intesi accenti, E con piedi e con mano Battea le pelli, e fea balgarne i venti; Poseia le sagge menti Spesero intorno a ciò l'ingegno e l'arte; E quinci in ogni loco E per ogni stagion fu visto il gioro, Che a ragion si può dir gioco di Marte. LXII PRE LE OIDOCATORI ORL PALLORE IN FIRENZA L'estate dell'anno 1619 Melpomene, di fior sparsa le gote, E di nere il bel seno, Sull'Arciro terreno Già si fe' giuoco di volubil rote, E per lo campo Eleo forti cursori Già travagliaro il piede, E corona si diede Allo studio gentil de'lor sudori : Certo a ragion; perché virtù s'avansa, Ov' ella di merce prende speranza. Ora sull'Arno a gioventu, che spande Sudore in givochi egregi, Melpomene quai freg Deb dimmi, e quali si daran ghirlande ? Io così dissi, ed ella indi rispose: Porgi gli orecchi attenti : lo con giocondi accenti Cose diretti al vulco vil nascose : Poi sulla cetra d'or la bella Diva Rosate labbra a queste note apriva: Tempo già fu, che per li monti errante, E per le Frigie selve Guerreggiator di belve, Un rapido garzno movea le piante, Ben largo il petto ed allenato il fianco, Bruni gli sguardi e vivl, E per li campi estivi Tinti alquanto gli avori, ond' era bianco Il nobil volto, ed avea d'or le chiome, Acero per ciascun chiamato a nome. Per sua beltà nelle foreste d'Ida Cento Ninfe penaro, Ma d'incendio più chiare Arse le vene e si distrusse Elvida : Ne fu searsa di pianti e di lamenti : Anzi preghiere offerset Ma pur tutte disperse Quell' indurato cor lasciolle a i venti: Ond' ella al fin del cacciator crudele Fece con Berecintia aspie querele

Poiche il soave fin de' miei desiri In tutto si dispera E con un cuor di fera Perdono suo valor pene e martiri; Veggane almen vendetta, alma Cibelle,

Se mai per Ati ardesti I tuci furor sian presti, l'er oic fedele infra tue note ancelle;

Flagella tu lo smisurato orgoglio, E verrà men acerbo il mio cordoglio. Cosi diss' ella, e giù dal viso adorno

Caldi pianti disciolse, E Cibelle raccolse L'afflitte voci, e vendicolla. Uu giorno Acero in selva dava caecia ad orso

Terribile e feroce. Ed ecco il piè veloce

Piantasi in terra, e gli vien meno il corso; E verdi rami gli si fer le braccia;

E rozza scorza gli adombrò la faccis. Or di tel pianta, e che tra voi gia nacque D'uom forte e si rebuste

Par che fregiar aia giusto I vostri Atleti, e qui sorrise, e taeque; Ond' io trascorrerò con le man pronte l'er la selvaggia sponda,

E della bella fronda, Giovani altier, v'adornerò la fronte : Poiche del tronco sterso anco guernite

Il nudo braccio, ove a contesa uscite. Con pieciol premio lusingando onora

La mortale fatica Clio, che di cetre smies, Sulle piagge Febce fa aua dimora; Ma Cosmo, la eui luee alma rischiara

D' Italia i bei sembianti, I cui fulgidi vanti Anco l'invidia a riverire impara, Di cui poggiano al cicl pensicri e voglie, Largo dell'oro arricchirà le foglie.

### LXIII

### PER CINZIO VENANZIO DA CAGLI

Vincitore ne' giuochi del pallone celebrati in Firenze l'estate dell'anno 1619-

Io per soverchia età piedi ho mal pronti

Sull'Alpe a far camminu: To muovi, Euterpe, e d'Apennin su'monti Ritrova il vago Urbino, Ed ivi narra, come

Un bramoso d' onor germe di Cagli In bel teatro di gentii travagli S' inghirlandò le chiome; E fe' sull' Arno rimaner pentita

Ogni possanza a contrastarlo ardita. Altri usci di Venezis, altero albergo Dell'aurea libertade

Altri per qui venir lasciossi a tergo Milan dall'ampie strade. Ebbe il desire istesso Nobile gioventù d'Osmo e d'Ancona-E ne mandasti lu cara Verone,

Di Marte e di Permesso, E con sembiante a rimirar sereno Firenze mia ben gli raccolse in seno. Gente quadrata, e che nervoso il braccio, 1 pie quasi ha di piume,

E se corre Aquilun, padre del ghiaceio, Sprezzarlo ba per costume: Ma se dall' alto rugge Il Leon di Nemea ne' caldi mesi

Va per le piagge aperte, e i lampi accesi Fra selve ella non fugge; E pure di valor Cintio la vinse,

E dell'Acero illustre il crin si cinse, Deh ehe fu rimirarlo arso la pelle, E dimagrato il busto

Portar sul campo le vestigia anelle, Indomito, robusto? E nel fervor del giorno

Dar legge al volo delle grosse palle, E tutto rimbombar l'aereo calle Alle percosse intorno ; Qual se Giove talor fulmini avventa,

E squarcia i nembi, e i peccator agomenta. Qual nomo i vezzi di Ciprigna ha cari, Tratti dadi malvagi; Ma chi diletto lia ne'goerrieri affanni

Non paventi i disagi : Costui con aspro legno Rivests il braccio, e di sudor trabocoli, E del popolo folto a' cupid' occhi Divenga altero segno,

Se rinforzandu negli assalti duri, E minaccia di febbre egli non curi-Cintio, sentier di desista gloria Ila passi gravi e forti:

Ma pena di virtù, sisti in memoria, Non è senza conforti ; E tu se 'l corpo lasso Lavar desli, e rinfrescar le vene, Non ricercar quaggin fonts terrenc, Fielie d'alpestre sasso; Che a ristorar delle fatiche oneste Altrui versi di Pindu acqua celcate.

Dels che promisi? In sul formar gli accenti Quasi cangiò sembianti, Che darli alla bilancia delle genti, È risco a' nuovi canti; Ma sia vano il sospetto, In sulla cetra vo'seguir mio stile, Esser cosa non phò, salvo gentile, Ove Cosmo ha diletto:

Invidia taci, e le rie labbra serra : Il re dell' Aruo in suo piacer non erra-

## LXIV

Per lo balletto a cavallo, fatto dal gran Duca COSMO nelle sue noute.

Poiebe gli abissi di pregar fu lasso Della bella Euridice Il consorte infclice, Ver le Strimonie rive ci volse il passo; Oui sotto l' ombra dell'acreo samo

Ei lagrimò doglioso

La beltà che perduta anco l'incende; E l'inferno accusò, che non apprende Esser giammai pietoso. Quando Febo risorge, alto sospira;

E quando in grembo all'onde Sue ruote egli nasconde, Pur tra caldi sospir tempra la lira; Tempraria al, che giù dall' Alpe tira Ad ascoltar veloci L'aspre vestigis dell'orribil orso, E pardi e tigri variate il dorso,

E gran leon feroei. Il si mirabil suono la guardia prese L'armoniosa Clio.

E vinto il crudo obblio. Dall' ingiurie Letée sempre il difese ; Ma quando i tanti pregi il mondo intese, Ingombro di stupore,

Alla fama gentil negò aus fede; L'invidioso ingegno uman non crede Supremo altrui valore. Ha vôto appien di gentilezza un petto,

Se Pindo disonora: Lassu Febo dimora, Ned egli unqua in mentir piglia diletto; Come non eredersssi il nobil detto,

Onde ad ognor più viva Vola la gloria dell'estinto Orfeo; Se miracolo pari alto Imeneo Fa d'Arno in sulla riva?

Qoi tra le pompe delle regie feate, Ove sotto occhi ardenti Le răunate genti Rapina fansi di beltà celeste, Veggio destrier cul le superbe teste Ornano almi piropi,

Cui a'ingemma l'arcion, s'ingemma il freno, Col sul dosso i tesor non vengon meno Arabi ed Etiónl.

Volgono sotto il eiglio I gnardi ardill, E sdegnano ogni posa; Fan con bocca spumor Fieri per l'aria risonar nitriti; Ma non el tosto han sulla cetra uditi

I modi onde s' informa Alle volubil danze nmana cura, Che ubbidienti alla gentil misura Essi stampano ogni nrma. Ora rapidi van come per l'alto

Aquila in suo cammino; Or sembrano delfino. Quando per l'onde egli solleva il salto; Or per abbliqua via, quasi in assalto, Pur con lens affannata

A'faticosi piè non dan perdono : Ne mai cubrila delle corde al suono Suona l'unghia ferrota.

Clio, che sparsa di gigli il sen riloci, Succinta in gonna d'oro, E tu, che il nobil coro Per le Castalie vie, Febo, conduci, Se ai destrier degli Adeasti e de i Polluci

Tra varj canti egregi Festi d' Aonj fior vaga ghirlanda,

Nembi di rose vostra man mi spanda, Onde oggi questi lo fregl.

O forse è meglio sollevare il core A più sublime segno, E travagliar l'ingegno,

Spronando ad alte imprese Il loe Signore? Via, Musa, avventa di saperno ardore Fervida vampa e ebiaca; Mio Re sfavilla negl'incendi tnol; Vile il diletto agl' immortali Erol,

Ma vera gloria è cara. Cosmo, pon' mente a quale gloria ascenda Tuo genitore, e come Di Ferdinando il nome D' Auftrite su I regul inclito splenda; O che veleggi sno naviglio, o fenda Par col vigor dei remi I salsl campi di Nettuno avverso.

Vien, che ogni mostro, di pallore asper Inconsolabil tremi. Or se a perfidi eor, solcando l'onde, Ei fa lodevol guerra, Tu fulminando in terra

Destina il erine all' Apollinea fronde; I cavalli, che d' Arno in sulle sponde Sanno le piante intorno Movere al cenno tuo leggiadre e pronte, Pensa che sovra il Nil, sovra P Oronto

Hai da spronarli un giorno. LXV

PER LE DAME

Che ballarono mascherate nella vegghia delle Grazie.

Pittl, albergo de'Regl, Per le stagion festose, Quai nelle notte ombrose

Foro I maggior tool pregl? Quando ndisti d'Orfeo note dogliose Per la città di Dite? O quando il piè d'argento In ta degnò mostrar l'alma Anfitrile:

O quando a bel concento Di tamburi guerrieri Fur tanti Duei alteri D'infloito ornamento? No. ch' io ti vidi in seno

Mar, ehe assorbe ogni fiume; Sol, che oscura ogoi lume, Ti vidi in sen non meno; Ma s'invidia destarsi ha per costume Ver l'attrui sommo vanto, Ella si desta in vano,

Quando di Pindo si rinforza il cauto; Donque l'arco Tebano Arms, Euterpe celeste, E l'invidiosa peste

Sia spoglia di tua meno : Allor che il Sol depone I rai dell'aurea fronte, Di famiglie più conte

Sedeano alte eorone; Loreno, nude il Giordano, onde l'Oronte Di liberto for lieti ;

Amtria, che al ano valore Vede inchinarai l'ana e l'altra Teti; Medici, il cui splendure Su nell'Olimpo ascende, E stelle ivi raccende Di non più visto ardore.

Ed ecco nobil squadra
Di beltà femminile,
Per sembiaoti gentile,
Per abiti leggiadra :

Di vari flor, quanti ne serba Aprile, Splendean le rieche veati, Che con mani ingegnose Ivi novella Aracne avea conteste. Le gnance erano ascose,

Non per altrul celarsi, Ma per altrul mostrarsi Via più meravigliose.

Via più meravigliose. Or chi degli occhi i rai, Onde Amore tentava Allor, ch' ci più beava,

Chi potrà dir giammai? Chi la neve del piè, ch'ora s'alzav Ora radeva il snoln, Ma nol lasciava impresso

Si, che non era passo, anzi era volo? E chi l'argoglio espressa, Cal dar volta, e fuggirsi?

Chi l'attu del pentirsi, Con Inchioar dimesso? Quinei gran meraviglia, Nel gorgon di Perseo

Abbaminato e reo Sassificò le ciglia; O di quante alme vinte alzò trofeo Per quei Soli notturni

Amore, e quanti accenti Trasse fnori de i eor più taelturni? Vidi io ne' più dalenti Scherzi, sorrisi e giochi, Piaglie, tormenti, e fochi

Vidi io ne i più contenti.
Cor mio, soverchio ardito
Oggi innalzi l'antenne;
Mira, che ne fai penne

Per pelago infinito: L'àncora salda, che Parnaso dienne, Afferri umida arena Dantro porto sicuro,

Mentre che ei fa ealma anra screna È vile il pregio e scnro Di qualnique altro piede; A risco di mia fede,

Odalo Apollo, il giuro.
Sento ben debil voce,
E una Fama, che canta
Per l'aotica Atalanta,
Come in corso volnee;

Ma che sa dir? velocità colanta, Come sciocca ed avara È nell'obblio caduta: Bella Virtute i nomi altrul rischiara,

Ne Parnaso rifiuta
Ornare alme ben nate;
Ma per altrui viltata

Ma per altrui viltata Sempre ogni Musa è muta.

### LXVI

# MADDALENA

ARCIDUCHASSA D'AUSTRIA, & GRAN DECHRESSA EN TOSCANA.

Spirto d'un solo vento

Spirto d'un solo vento
L'alma d'ogni nocchier non riconsola,
Ne mai snol far contento

ll cor d'ngui uomo una vaghezza sola. Chi verso l'òr, che rapido sen vula,) Iosidioso tesse ingorda rete 1 Chi varca monti peregrino, e prati;

Chi varca monti peregrino, e prati; E chi de'fonti di Ciprigna ba sete. I Re grandi e scettrati Lungi foggir da Lete, Abbominevol rio,

Hanno acceso nel cor sempre il deslo. Verace suon rimbomba

Del Macedone fier, ehe aul Sigeo Bramò l'inclita tromba Del germe invitto del real Pelco-

Del germe invitto del real Pelco-Dall'attra parte il buon cantor Febeo De' più amblimi le ginocchia abbraccia, E quindi alle procetle, onde sovente Quasi l'assorbe il mar, scampo procaccia. Degno è, che sia dolenta

Chi per viltate aggbiaccia,
E per giustu gioire
Non arma di gran fiamme il auo desire.

A me per certo addita Euterpe d'Anatria la maggiore altezza; Ma l'arena infinita

Porsi a contar ani lido è gran sciocchezza;
Per te, nuova d'Italia alta chiarezza,
E dell'Etrusco regno alma Reina,
Tessendo inno di gloria a tna corona,

Rassembrerà mia cetra onda marina, Che pria cheta risuona Sulla piaggia vicina, Poi rimbomba, poi scote

Le salde navl, e i monti aspra percote.

Odio l'ignobil detto,

Ch'umbra cosparge al femminil splendore,

Quasi non chiuda in petto, Per opre eccelic anch'ei sommo valore, Gia non imprime l'orma in quest' crrora Della nobil Polonia il grand'impero, Nè ce l'imprime il fortunato Mondo Sutto lo scettro del Monarca Ibero: L'noo e l'altro gioconto:

Per lo splendore altero Di due regic sorelle Nel cielo d'Anstria a rimirar due stello.

Ma ebi legno veloce Oggi mi spalma, e veleggiar m'insegna,

Sicché a tna cara foce In brevisimo tempo, Arno, men vegna? Qui splende Cosmo in bella acde, a regna Volgendo di Saturno anrea staginne, Ed a lui di dilecrze alme influite Porge alla Donna singolar cagione. Di quest' onda Anfitrite,
Di quest' anis Ginnone,
È cotal genitrite,
Che quasi Exercistia è men felice.
Ecco a terra, e mal viva
L'iniqua fanna, che per modi indegni
Impoverire ardiva
Del più hel pregio i femniosili inegeni.
Non san costor, che se ne Frigii regni
Fra da que'i querrier Cassandra intera,

Non san costor, che se ne' r'ngui regui Fra da que' guerrier Casandra intena, Non piangeva Asia in grave duol sommeras Ne cueda Troja nelle fiamme accesa? Ma la ris turba avversa In si gentili contesa Vo'asettar con strail, Che di forza in ferir non banno egnali.

Chi mosse in campo forte,
Uuica sperne di Betulia afflitta,
E chi difesa e seampo
Fu del Popole Ebreo, salvo Juditta?
Ella col senno e colla destra invitta,
Che'l fosco obblio da saettar non banno
Dispretzando l'acciar d'empia falange,
Tronco la testa al Persian tirsano:

Allor di là dal Gange Corser voci d'affanno; E fiebili dolori, Ma fioriro in Sion palme ed allori. O bella Cio, se intendi D'antico tuo fedel voce dimessa,

Di nnovo l'arco tendi, E sia il quadrel della faretra intena, Nel tempo rio che al fiero Aman concessa Fu per tronosni ad Israel la vita.

Manea il resto.

#### LXVII

SOPEA ALCUNE VITTORIS DELLE GALERS EI TOSCAS

### CANZONE PROEMIALE.

Firenze al coi splendore Ogni bella cittate aspira indarni Inclita figlia d' Arno, Che al Padre ciogi d'ogni onore il crine, Non conturbare il core, Se oggi mi prende obblio di tua memoris, No fo sonar la gloria, Sorta ben salda infra le tue ruine Mie labbra non sian mute Al tuo nome; ventura Stimo carte vergar de i pregi tnoi; Emmi in cor la Virtute. Onde inalzò tne mura La maguanima man de i prischi Eroi Tuoi germi; ora disvia Il suon dell'arpa mia Euterpe, e fammi ardente A dir ne' salsi regni De'tuoi feroci legni. Spavento all' Oriente. Che non si stanca in corso,

Lo scettrato figliand di Ferdipando,

Anzi s'avanza, e quando La campagna del mar ponsi in periglin. Agli afflitti nocchier porge succorso, E cangiando fulgor d'ampi tesori, Con immortali allori, Dalla bella Virtù prende consiglio, Deb ebe giova sotterra Tracciar tante miniere, E del volubil or tante far prode, Se in area indi si serra? llassi a sporro al volere, Ed alla man di non ben noto crede? Deh no; l'oro è ricebezza, Che a ragion a' apprezza, Se il possessore onora, E quando in opra grande Nobile man le sponde, Egli via più s'indora. Aperti, o Cosmo altero. Son per le glorie tue varchi diversi; Ma pure oggi mici versi De' tuoi famosi segoi aman la scorta : Ne quinci il mlo sentier Andrò radendo, l'arenosa sponda, Che per l'onda profonda Infaticabilmente ardir gli porta; Eolo mai non dislega Spirto così adeznoso Che all'ampie vele osi di fare oltraccio: E se remo si spiega Per entro il campo ondoso, Lenta l'Agnila sembra in suo viaggin; Però la terra Argiva. E l' Africana riva Ne son tremanti al nome, E scorgono dolenti Oenora iolide genti, O fuggitive, n dome. Ma se tua bella armata Peregrinando in mare alsa trofei, Tn non manco per lei Ben ferma gittl l'ancora nel porto Di vita fortanata. A biasmare il mio detto alcun non mava, Che manifesta prova Fa schermo alla giostizia incontra il turto: Al mondo nn cor gentila Per aso arde desire Di fama illustre, e di ben gran possanza; D'altro lo studio è vile; Perché di non morire Fra'mortali selocchezza è la speranza; Ora too szettro appieno E grande, tno terreno Bacco ama, e Tritolemo. E per te ricco ondeggia

Il mare, e la toa reggia

E bella in sull' estremo. Splendere a te d'intorno

E nel regno de' Traci Ad ognor se ne carcano tue navi;

Nel giocondo Permesso,

Dunque in van non t'adorno; Ma, per grazia, d'entrar mi sia concesse

Vergiam lampi di gloria i più vivaci,

Onde il coro Febco volge le chiavi.

D'Etiopia sal lido
Scampò con forte mano
Perseo da fiere mostro alma donaella,
E della Grecia na grido,
Come d'hom sovrumano,
Pur anco oggidi Perseo alto favella;
Ed io dico, a'di nostri
Farian ben mille mostri
Di donne empia rapina;
Ma da al fatti scempi,
Como con helli esempi

Cosmo con helli esempi. Fa sebermo alla marina. Ed è ver, ebe s' ei seopre De' perfidi corsali al fiero sguardo Suo gnerriero stendardo,

Fa loro rimirar cento Mednse; Ob quale a sue bell'opre Forma alle mie vigilie dar sapranno, S'nna volta verranno

In sull' inende dell'Aonie Muse? Il ciel delle sne lodi, Oltra l'nman costnme, Senza nubl a mirar sereno puro, Sento, ebe in mille modi

Chisma a se le mie plume; Ed io saprò dedaleggiar sieuro; Il re de'eampi eterni Benigno ognor governi Cosmo, tnoi tegni ed armi; E tn giocondo in volto, Talora a me rivolto Non disprezzar miei earmi.

### LXVIII

Quando nell' Arcipelago si conquistò la Capitana, e la Padrona delle Galere d'Alessandria, si ferono quattrocentoventidue schiavi, e centotrentacinque cristiani franchi.

1.

Sulls terra quaggil l'uom peregrino, Da direra vagherra Spennato a ciaseno ora, Fornicce traviando il suo cammino. Chi tero trama, chi proaccia nonri, Chi di vaga bellezza Fervido s'inmamora; Altri di chinso bosco ama gli orrori, Ed la seggiorno ombroso.

Ed in seggerne ombrose - Mena i giorni protoso. A questa nitima schiera oggi m' attegno, E da ciascan m' involo; Amo gioghi selvaggi, Amo gioghi selvaggi, Cami abbandonato regno, Né fra loro tremenas unqua mi prende, Benché romito e solo; Ché da' villani oltraggi Le mie ricchezze povertà difende,

Inni tra rime e versi
Di puro mel cospersi.
Qui già ancrai la cetra, e non indarno,
Italia, a guerrier tuoi;
Or licto a vostri santi

SKERA Si rivolge il mio cor, Principi d'Arno, Sferza de'viaj, alle virtà conforto, Norma d'eccelsi eroi; Per cni gli affitti erranti

In pelago di gual trovano porto; Da eui certa mercede Proponal a stabil fede. Voi dal Tirreno mar lunge spingele I predatori infidi; E ne'golfi sienri

Dell'Imperio Ottoman voi gli spegnete; L'Egéo so'l sa, che d'Alessandria scerse Dianzi ululare i lidi, Quando in ceppi si darti Poneste il pie delle gran turbe avverse,

E sotto giogo acerho
Il dace lor anperbo.
Oh lui ben lasso, ob lui dolente a morte,
Che in region remote
Non più vedrassi intorno

L'alma beltà della gentii consorte l Ella in pensar, piena di ghiaceio il core, Umida ambe le gote, Alto piangera nn giorno il tardo ritornar del ano Signore;

E così la nndrice Parlava all'infelice: Perchè t'affliggi invan? l'angoscia affrena; A che tanti martiri? Deb fa eb' lo tra' bei rai

La eara fronte tua miri serena; Distrugge i rei eristian, però non riede Il Signor ebe desiri; Ma comparte oggi mai Tra' suoi forti guerrier le fatte prede, E serba a tub ellezze

Le più sedte ricchezze.
Così dicea, nè divinava come
Egii era infra catene
Là 've con spresi accenti
Mandasi al clei di Ferdinando il nome:
O verdi poggi di Firenze egregia,
O belle anre Tirrene,

Ed o rivi lucenti, Si caro nume a gran ragion si pregia; O licti, a gran ragione Gli tessete corone.

Chi tessete corone.

Che più bramar dalla bontà superna
Tra sue grazio divine,
Salvo che giù nel mondo
Sia ginstitua e pietate in ebi governa?
lo non apprezzo soggiogato impero,
Benché d'ampio confine,
Se chi ne regge il pondo
E di teoro, non di virtute altero:

Ambizione è rea; Vero valor el bea,

#### LXIX

Quando sopra Braccio di Maino, Porto-Qualio, a Longo Sarda si predorono olcuna galeoste, si farono duecentotrentaquottro schiavi a duecento cristiani franchi.

П

Allor che l'ocean, regno de' venti, Ama di far sue prove. Da principio commore Nel profondo un bollor, ebe appena il senti : Pol con onde frementi Vien spumando sal lito, Poi l'alte ropi rimngghiando ei bagm; Al fine emple del eiel l'erma campagna Di rimbombo infinito.

Tal già mis cetra mormorò l'onore Di straoiera corona; Ed or s'avanza e tuona Tessendo inni di gloria al mio Signore. Ei del mortal valore Trapassa ogni confine; E se il mlo dir sembra all'invidia duro, Scoppi di fiel; con esso Febo il giuro, Trapassa ogni confine.

Chi della pace alle stagioni amate Conta sue glorie altere? D' Astrea leggi severe, Ed all' altrui digiun spiche dorate, Tanta magion sacrate, Ove ad ognor per Dio Di Dedalo novel anda l'ingegno, E searpelli e pennelli, oode ban sostegno? Ed onde Euterpe e Clio?

Merto ben singolar; ne solo spende Fra'rai di si bell'arte, Ma eon opre di Marte D'intorno se fulgida lampa accende; Per cotal guisa ascende In alto, ove s'ammira Al eiel vicin su non calcate cime Il bel carro di lul, tanto sublime Più d'un destriero il tira. E certo è ver, ebe secondar buon duce Bene lmitando è pregio; Ma più stimasi egregio Chi bene oprando ad imitar conduce.

Qui per me si riduce All'altrui rimembranza. Che trito calle il nostro re non corse: Anzi a placare il mar primiero ei sorac, E mostrò sna possanza. Onde usciana armi? e di qual porto vele

A schermir questi liti? Non mal nocebieri arditi Moveano incontro al corseggiar eradele: Ora somme querele Vanna volaodo intorno,

E piange l'Asia e l'Africane arene. Rivolgendo in pensier l'aspre catene, Che minaccia Livorno.

Di gente coraggiosa

Che io nelle glorie tue non sia bugiardo. Flora trionfantrice. Braccio di Maina il dice, Dicelo Porto Quaglio e Longo Sardo. A ragion, dove guardo. Miro in danza allegrarsi Sovr'Arno di donzelle i bel vestigi, E vi miro a ragion del buon Dionigi Le tazze incoronarsi

Ma fia scarso gioir; nulla non piace Senza il coro Febro: E perde ogni trofco Peregrino valor, s'Enterpe il tace. O del Tempo rapace Fielia torbida e fosca Obblivion, non assalir mlei veral;

## E i nomi in Lete non voler sommer LXX

Della grap gente Tosca.

Quando nella bocche di Bonifazio conquistassi uno golera d' Algieri , a si sorprese la Preveso, si ferono schiavi trecentotrentune, a si presero sassontonore pezzi d'artiglieria

Ш

Quando il pensiero umano Мінига виа ромапла Cadnea e frale, ei abigottisce e teme; Ma se di Dio la mano, Che ogni potere avanza Ei prende a riguardar, cresce la speme. Ira di mar ebe freme Per atroce tempests Ferro orgoglioso che le squadre ancida, Non turba e non arresta Vero ardimento che nel Ciel confida. Sento quaggiù parlarsi; Un piocioletto regno A vasto impero perche dar battaglia? Alpe non può crollarsi;

E di leon disdegno Non è da risvegliar, perché t'assaglia. -Meco non vo' che vaclia SI sconsigliata voce, Ed ella Gedeon già non commoste, Quando scese feroce Nell' ima valle, e 'l Madian percosse. Ei, gran campo raccolto Di numerose sebiere, Veggbiava a scampo del natio paese;

Spiegavano bandiere Gli stuoli pronti alle nemiche offese: Ed ecco a dir gli prese Il re dell'auree stelle: Troppa gente è con te, parte sen va:la; Crederebbe Israelle Vittoria aver per la sua propria spada. --

Quivi il fedel eampione

E da lunge non molto

Sol trecento guerrier seco ritenne; Poseia per la stagione

Dell'aria tenebrosa Le squadre avverse ad assalir sen vonne; Poco il furor sostenne La nemica falange; Ei gli sparse e disperse in un momento.

Ei gli sparse e disperse in un momento. Febo, ch'esce dal Gange, Le oebbie intorno a se atrogge più lento Coii gli empl sen vanno, Se sorge il gran Tonante,

Della cui destra ogni vittoria è dono: Il Trace è gran tiranno; Ma sue forse cotante Nè di diaspro nè d'acciar non sono.

Porse indarno ragiono?

Ab no, che oggi sospira

Algier de' legni suoi l'aspra ventura,

E Prevesa rimira

De'bronzi toostor nude sue mura. Distonde Etruria gridi,

Gridi cho vanno al ciclo, Al cicl seren per nostre glorie e lieto; Così nel cori infidi

Cosi nel cori infidi Spandi temenza e gelo, Gran Ferdinando, per divin decreto: Mal voleutier m'accheto; Nocchier, che i remi piega

In bella calma, empie di gaudio il petto;. E cantor ebe dispiega

Consigli di virtù, preode dilatto.

Popolo scioceo e cieco,

Che militar trofel

Speri da torba in guerreggiar maestra,

Quali squadre ebba seco Sanson tra' Filistei, Quandò innalzò la formidabil destra? Ei da spelonen alpestra

S'espose in larga piaggia
A spade, ad aste di suo strasio vaghe,
Quasi fera selvaggia
Data in testra a populari piagha

Data in teatro a popolari piaghe. Ma sparsi in pezai i nodi, Onde si trasse avvinto, D'acerba guerra suscitò tempesta;

Per si miseri modi All'esercito vioto La forza di sua man fe' manifesta: E sull'ora funesta Per lui non s'armò gente,

Per lui non s'armò gente,
Ne di farctra egli avventò quadrella;
Ma vibrò solamente
D'un estinto asinel frale mascella.
Al fin chi lo soccorse

Dentro Gaza, là dove Le gravissine porte egli divelse, E rapido sen' corse, (Incredibili prove!) E le portò sulle mootagne eccelse?

Dio fo, Dio, che lo secise, E di fulgidi rai Si chiaro il fece ed illustrollo allora:

Ne perira giammai Chi s'arma, e del gran Dio le leggi adora.

### LXXI

Quando sopra Rodi con varie prese si fecero trecentoventi schiavi Turchi,

#### VI

La ghirlanda fiorita, Ch'lo tesso in riva di Castalia ombross Ti giangerà gradita, Rodi diletta al Sol, Rodi famosa: Che la splendida gloria,

Di eui tu miri adorno
Oggi il nome Toscano,
Ti promette vittoria;
Onde si spezzi un giorno
L'aspro giogo Ottomano.

Onde si spezzi un giorno L'aspro giogo Ottomano. O lieta oltre misura, E del Signor chiarissima virtute, Che ciascun di procura

Che elascun di procura
Al periglio de'suoi scampo e salute.
Torbo di Lete ioferno
Donque non fia cha opprima
Del nostro Re la fama:
Si con desire eterno
Di si gran merto in cima

Di si gran merto in cima Ei stabilirsi brama;
Oggi nell'onde Argivo ,
Fu forte a soggiogar tanti guerriari,
Tante altronde cattive
Già menò turbe de'ladrooi arcieri
Scorti non fur mai tardi

Sulle spalmate prore Suoi duci a grande assalto, E suoi grandi atendardi Spandono tal terrore, Che fanno i cor di smalto.

Stefano asnto, a cul
Consecrate giá fur, si le difende,
Che alla possanza altrul
Fansi ad ognor le belle vele orrende;
Ne pur sul mare in guerra,
Arno, d'iogiusti Regi
Ei fa l'injuvire vano,

Ansi dà palma in terra, Onde t'innalai e pregi; E lo san dir le Chiane. Qulvi tronchi e mal vivi

Oda einseuo: Parnaso

Quivi troncia e mai vivi Lasciaro i tanto fer l'egra aperanza; Quivi trionfi, quivi A' toui settri si crebbe alta possama Pre's frondi gestiti, Onde l'Araba è verde, Ornino i sarri altari; Il Ciel ganeda gli umbi, E gli alteri disperde: la Sennair a' impari.

Per alta verità fassi giocondo; Poichè l'orribil caso Vider le geoti, e fu sommerso il mondo; Lasciato ogni alto monte Elle dell'ampio Eufrate Posaro in sulla riva; E con terribil fronte E eon voei spietate Nembrotte il eiel feriva.

Ecco all'nman diletto Esposto, egli diceve, almo terreno; Qui per nostro rieetto Torre innelaiamo Infino al ciel sereno; Chè se mai più rinversa La destra onnipotente Pioggia di nembi osenzi. E vorrà mai sommersa Tutta la mortal gente, Quinei sarem sicuri.

Ma di qual meraviglia Ingombrerssi ogni futura prole, Faticando le elglia In rimirar non comparabil mole? O di Noe gran seme, Ammirabile farsi È lodato desio : E dee la nostra sp

L' nomo a se stesso è Dio. Ei favellava ancora, Che sorsero gli spirti al Giel nemlei, Ed ergeano ad ognora Gli eccelai abbominevoli edifici; Ouando il Rettor superno Dall'alto a gnardar prese Sovra il lavor degli empi; E ne fe' tal governo, Che le superbe imprese

Fur di sciocchessa esempi.

Par solo in noi fondarsi.

### LXXII

Quando ne' borghi di Lajazzo e nella Fenicia si fecero duecanto ottanta schiavi, e ei predarono trentuno pessi d'artiglierra.

Sen riede a noi dalle remote sponde Della Feoicia Argiva, E di dove Nerco rinfrange l'onde Pur di Lajazzo all'arenosa riva, Del nostro re la bella armata, e ried Carea d'alme perverse In ogni tempo avverse Allo splendor della Cristiana Fedes E reca bronzi, che temprar fa Marte In più mortal fueins, Ooando di membra lacerate e sporte Ingombrar le eampagne egli destina,

Ne molto andrà else de metalli stessi Un falminar feroce

Udranno in Asia, di apavento oppressi, Ed in Libis ogni porto ed ogni foce; Ma se brama il convito i vin spumenti, Dolcezza alma di cori, E se i gnerrier andori Sn Pindarica cetra amano i canti;

Plora gentile, Arno reale, il plettro Oggi in man vi recate,

E di quell'arpa non men sparsa d' elettro, Di che si ricehi e si superbi andate.

Che direm nol 7 l'umane cose in terra Il caso le governa?

Bestemmia: i cieli, e eiò eha in ior si aerra Regge il saper della Possaoza eterna; Quinci epparvero qui spiriti accesi Verso i buon Citaristi. Onde | miglior far visti Farsi il Parnaso ior questi paesi. A ragione in Val d'Arno e paschi e nidi Godono i Cigni egregi,

Poiche han da sollevar musiel gridi, Lodando I Duci, e di Firenze I Regi. Non conterò la cantatrice schlera, Ne par dironne ii nome; Che pria l'arene, e pria per primavera Potrei d'oe bosco numerar le chiome: Ben afferm'io che si gentil famiglia È de' regul ornamento; E ehe al Febeo concento L'Aquila su nel eiel china le elglia; E si dal sonno vinta abbassa l'ali, Che par quegli abbandoea,

Onde a ministra, fulmini immortali, Perchè Giove quaggiù spesso non teona Che più? le Parche, ove la bella Clio Tempra l'Aonia eetra, I pari velli han di filar desio. E lungo atame nostra vita impetra; E Lete al saono dell'amabil erco Tranquilla i gorglii suoi, Tel oh' indi i sommi eroi Ne' golfa dell'obblio trovano il vareo, Almo tragitto ! e fan soggiorno al fine, Scorti dalla virtute, Infra le stelle d'ôr, magion divine, Ove trombe per lor mai nos son mute. O quaggiù fra' mortali alma diletta,

Pregio de' tuoi anhlime, Gran Ferdinando, colassà t'aspetta Seggio ben scelto iofra le sedie prime. In tanto vivi iungamente, e godi; Tn di virtute altero, Tu singolar ed'Impero Italia non avrai scarsa di lodi.

Io certamente, o re, via più che d'oro, Bramoso di tua gioria, Nudrirò di Parnaso un verde alloro, Per sempre coronar la tna memoria.

### LXXIII

Quando al Capo delle Colonne tutte le Capitane dell'armata di Spagna diedero caccia a tre galere di Turchi, e sola la Capitana di Firenze conquistò la Capitana di Biserta, con centotrentatre schiavi, franchi cento ot-

VI

Se gir per l'aria vôti Non dovemer mici preghi, to certamente Con calde voci al Ciel vorrei voltarmi, Perehe Il gran Buonarroti Lasciasse l'ombre, e tra la viva gente Oggi tornasse ad illustrare i marmi;

E con vari colori . Empiesse di stupor le ciglia e i cori.

Ei mortal d'immortali

Tante corona il nome suo fe'degno,
Che d'onor vola per le vie aupreme;
E l'ammirabil' ali

Così spiegò del singolare ingegno, Che d'appressarsi a lui spense ogni Lucida stella d'Arno,

Cui nube attorno si rivolge indarno. Qual uman pregio altero Di foltissima nebbia non coperse

Del Vatican nell'ammirabil Tempio, Ove il saggio pensiero Immaginando a tanto colmo egli erse, Che d'invitto saper Inscionne esempio?

Con si fatti artifici Pigurava i supremi alti giudici,

Tra folgori, tra lampi
Gonfiasi eteres tromba, e sorgon pronte
Al primo suon le ravvivate membra;
E negli aerei campi,

Almo a veder! eon inessabil fronte L'Onoipotente giudiearle aembra; Ed a'seggi auperni

Altri n'assegna, altri agli abissi inferni. Chi gli occhi ivi tien fisi, Scorge i fianchi anclae, batter i polsi:

Cotanto può l'inimitabil destra; E dai dipinti viai In altroi spira, onde s'allegra e duolsi: Si dell'anima altrui fassi maestra;

Non pennel, non pittura; Dono del Ciel, per avanzar natura.

S'ei giù dagli antri foschi Risorgesse del Sole ai raggi lieti, E sentisse il tenor di tante glorie, Certo, o gran re de'Toschi,

Farrbbe afavillare ampie pareti, Dipingendo il fulgor di tue vittoria; E così nobil palme

D'ogni intorno a mirar trarrebbe l'alme. lo che farò, che a torto Cigno mi chiamo, e de'cantori egregi Sul Parnaso la via quasi ho sanarrita?

Sol posso aver conforto, Che in celebrarli, i vostri alteri pregi All'intelletto altrui pongono aita;

Quasi velate antenne, Che a nave non son peso, anzi son penne Cor mio, non veniam meno; Fátti franco per via: lente enrsore

Passo passo trapassa Alpe selvosa; Ma che Anfitrite in seno Raccolga armata di più fier valore, O più lieve in solcare onda spumosa,

Che ove legno Toscano Ara i gran atagni, c l'affermario invano:

Bei golfi Tarentini,
Capo Colonne, e voi montagne Etnée,
Che ndite di Cariddi i fier latrati,
Quali spalmati pini
Sen giro mai per le campagne Egée

Le brame ad appagar d'aspri pirati, Come dianzi sen giro I remi rei che di Biserta usciro? Guardò reale stuolo,
Dell'iberia sel mar somma possanza,
La costor fuga a solo scampo intesa;
Ne persegui lor volo.
Percite di ben finir senza speranza

Sembra acioccherza cominciare impresa; Non posaro pertanto I legni armati del Signor ch'io canto.

Navolo orrido e senro, Che a' fieri soffi d'Aquilon sen vada, O trascorso di stella in ciel ben chiaro,

O trascorso di stella in ciel ben chiaro A rimirarsi furo Sul largo pian della Nettunia strada;

In un momento i predator domaro, Ma vergogna sommerae Ogni fanal che la Vittoria scerse,

Ogni sanal che la Vittoria scerse.

Deh dove corro? obblio

L'oso del mondo? Ei dall'invidia oppres

Altri esaltarsi volentier non ode; Febo, ma che poss'io, Se tu mi mandi dal gentil Permesso,

Perché di Ferdinando alsi la lode; E s'ei con man cortese D'on' amorosa fiamma il cor m'accese?

Ob chi tra' monti ombrosi
Colà m'asside, celebrata sponda,

Ove Fiesole bella il pian rimira? Ove aon prati erbosi, Ove trascorre limpidissima onda, Ove d'ogni stagion Zefiro apira,

Ed ove oscuro velo Nube non stende ad oltraggiarne il cielo. Qoivi in speco remoto

Qoivi in speco remoto
Dall'altrui ciglia in solitario chicetro,
Atropo e Cloto, oh mi filate gli anni;
Ed io con cor divoto

Farò bella ghirlande al Signor nostro. A che tante vaghezze e tanti affanni? Virtute al ciel ne mena, Tesor quagginso n'accompagna appena.

### LXXIV

Quando si espugnò Bona in Barberia, si feciono schiavi mille quattrocento sessanta Turchi.

### VII

Per la trascorsa etade,
Arno, tuoi figli illustri il crine adorni
Tra vaghi rami d'immortali allori,
In sul depor le spade,
Trionfando al piacer ascraro i giorni,
In eni vestendo aceiar fur vincitori,
E nell'altral memoria
Ben fondaro i trofei della lor gloria.

Quinci, non men ebe il vento, Corra drappet di barbari destrieri, Emplendo di atupore il popol follo; Lodato accorgimento; Che tuffare in obblio suoi fatti alteri Appariace pensier di core atolto: E tra' grandi è concesso

Onorar la virtute ance in se stesse.

Con qual dunque corona.

Bella Flora, nel sen delle tue mura
Farassi onore eterno al di presente,
In eni l'orribii Bona
Dentre nembo di pianto il elglio oscura
Per gli apri assalti di tua nobil gente ?
Certo in Dedalei marria.

Dei le prove scolpir di si belle armi.
E se feroce la guerra
Cosmo ara il mare, ed orgogliosi liti
Fa tremar di suo nome in straoi modi;
E noi lunge da terra
Varchiamo, Euterpe, e trascorriamo arditi

Il profondo occán delle sue lodi: Ma non verso l'aurora, Sol verso Libia oggi volgiam la prora.

Soi verso Liota ogg. voquam spora.
Deh sarpa, e lasria il portus;
Në ti panga pensier che si prepari
L'arida Invidia a stucita; tempesta.
Hanno gli croi conforto.
Sc imperrerasodo, a rroderli più chiari,
L'acerbissimo mostro il calle iofesta;
Virtà mon combattuta
Trova la Fama o tariturna o muta.

Già Greco stuolo invitto
Trascorse d'occian longhl vinggi,
Di che il mondo ascoliando anco s'ammira,
E per l'alto tragitto,
Nel più sublime ciel tra' vaghi raggi,
La celebrata nave oggi si mira;
E per livate da Leta

E ben lunge da Lete Se ne vola Giason tra l'aore llete. Ei prese a scherno l'onde,

Soverchio l'invinelbili perrosse Di quei mai sempre formidabil seogli; Corse barbare sponde, Ed in risco mortal mila si mosse Di straniero tiranno a erudi orgogli;

E spense in gran Teatro
Forti guerrier per incentato aratro.
È ver; ma per tal via
Chi trasse l'orme dell'Achéo goerriero?

La cagion dell'oprar corona l'opra. Se 'l vero non a obblia, Del tesor si famoso il vello altero Ad ogn'altro desire andò di sopra; E ricehezza, possente

E ricehezza, possente Sul eor del vulgo, gl'ingombrò la mente. Il Signor de'mici versi All'onorate vele aura non spande,

Male adeacato da vaghezse avare; Ma sima ben dispersi I tributi raccosti; ond'egli è grande, A far sicore l'ampie vie del mare; E perchè allegri Il seno Varchito i nocchier nostri il gran Tirreno.

Oninci ei gonfia la tromha,
Onde a Nettun nel grembo ogni orgoglioso,
Palpitando d'orror, cangia sembiante;
E con bronzi rimbomba,
Tal che scuote le sponde al mar spumioso

Dalle foci d'Oronte al vasto Atlante; Ed ivi empionsi i Tempi, Schermo pregando a paventati scempi.

Ma fia che d'Elle il varco Un di s'allarghi all'animoso volo Delle awi a region tanto temmte: E già d'angoscia earco II popolo di Bono innalia il duolo, Re a, Isos, tenere le labbra mute; E fa airdendo augiti di fentri. Straisi il carro austo Dell'acceso Flegonte, e di Pirido Al desiato di jeungonui l'ali; Che io tra' bei lauri orratto Ardo di astituri sul inte Esco. D'Apoliirea faretra inni immortali; Framere I mività mella valle inferna.

### LXXV

Quando si sorprese Biscari in Barberia, e Chierma in Natolia, a fecersi altre imprese nelle marine d'Africa e di Levante, con ottocentonovanta achiavi Turchi.

#### VIII

Fia che altri forsa Vada cantando Per entro il suo pensiero L' età che corse Nel mondo, quando Satorno ebbe l'impern. Allor non d'oro inghirlandato i crini Aleun regnante apparae; Ne enpido eosparse Sul riverito scettro Indi enbini; Ne depredare Strane pendici Le manauete gentl; Ma si stimaro Ricchi e felici Pur eon greggle ed armenti-Allor donzella Per år superba

Sealza infra l'erba Tendea l'arco d'amore; Né di Parnaso il popolo, ingegnoso Fabbricator di carmi, Cantò gli assalti e l'armi Del fiero Marte a verginelle odioso; Ansi tra'veoti

Su verde riva, Là 've l'onda scendea, Disse i tormenti, Di ehe gloiva Titiro e Galatea.

Non impiagava nn core;

Ma pastorella

Si fatta etade Altrui diletti. Vario è l'umano ingegno: Caotar beltade

Fra rossi tetti Me moverebbe a sdegno: Me psime a celebrar di Duci invitti

Nobil vaghezza accende; E a gir dove risplende

E a gir dove risplende Di marmi e d'or l'incomparabil Pitti;

Community Carrogal

Altera sede. Ore è ben noto Cosmo in armi possente; Caro alla Fede, D' Astres divoto. E pur sempre clemente. Rettor superno, Cui trema il mondo, Cui l'alto Olimpo adora, Col guardo eterno Rendi giocondo Via più suo seettro ognora: Në sol fassi per me calda preghiera A tua bontà divina; Ne solo a te s'inchina Pereiò d'Arno real l'ampia riviera: Ma quanto inonda Tra spume avvolta L' Italiana Teti, Ed ogni sponda, Ove s'ascolta Di Dio gli alti decreti. Alma cortese Vér chi le giova Larga esser suol d'onore; Ma qual s'intese Nel mondo prova D'altrui giovar maggiore Che spalmar selve, e stancar schiere armate, E dispensar tesori, Togliendo a'rei furori Le braccia de'cristiani incatenate? Certo fra'mali, Che altrui gioire Han di guastar virtute, Gli egri mortali Non san soffrire Peggio che servitate. Ed io pur vidi Freschi Aquiloni Gonfiar vele Tirrene; E forti e fidi Toschi Campioni Scior barbare catene; Onde dell'Asia e della Libia i muri Lascian popoli folti, E tornano disciolti Ad adorar presso i paterni altari. Algier l'afferma, Biscari insieme, Cho n' han bassa la fronte : Ne men Chierma Col mar che fremo D' intorno a Negroponte. Ad ampia gloria Ben lungo eanto Melpomene apparecchia; Breve memoria Di lungo vanto

Chiede ben dotta orecchia. Or dove dunque volgeremo i passi ?

Là 've prudenza chiama. Pinme rinforza, o Fama, A' tuoi gran pie di came

Ed al gran tergo :

Poi tra le sfere

Va de'superni chiostri. Ove banno albergo L' anime altero De' gran Mediei nostri. Forms tai note Tra gli almi eroi, Già tanto illustri in tegra; Di' che il nipote Nei sentier suoi Dall' orme lor non erra; Che i raggi, onde rifulge alto Loren Intentamente el mira, E che il guardo non gira Dai lampi, onde rifulge Austria non meno : Mai sempre avverso Alle bevande. Con elie Circe avvelena; E sordo inverso Al snon che spande Qual più scaltra Sirena, LXXVI Quando si sorprese Agrimane, fortezza in Ca-

ramanio, conquistaronsi due golere di Fenale, furono liberati duecentotrentasette Cristioni, e fatti schiavi duecentoquorontotre Turchi. 18

Secondimi bel vento, Or ehe a' lidi lontani Tra' golfi Caramani L'ardita prora io giro. È ver l'alto lamento Su l'estrane contrade ? E le Toscane spade Alto colà feriro? Memorabile ardir! non abigottiro Dell' Ottomano Impero. Ove correr dovean tanto sentiero? Ma per ogni tragitto Tra' più fieri disdegni Potran si nobil legni Scheroire ogni periglio, Posrinche, Cosmo invitto, Lor disleghi le sarte, E nei campi di Marte

Sen van col tuo consiglio;

Dio pose in stato il mendo,

Tu da buon segno non rivolgi il ciglio, Ne tenti impresa, dove Contra indegni ladron non sian tue prove. Per qual Egéo profondo Dunque non fiao securi, Se tu con lor prneuri Sol del gran Dio l'onore?

Ei la terra corregge ; Ed egli anco dà leggo Del mare al fier furore : Noto è per sè; pure allegrismo il con Con alta rimembranza, Certo argomento d'immortal possanza Chi potrà non stupire,

Sul pelago Eritreo

Allor elie 7 volco Ebreo Mirabil varco aperse? Seppe, strano ad udire! Seppe il fondo ascingarsi, E pur quesi arginarai Per Israel sofferse; Ma l'empie torme a lui seguir convers

Nell' onda appena entraro, Che tutte disperando il più fermaro. Ove troppo orgoglioso

Ebbe l'Egitto in grembo, Fiero ed orrido pembo Quell'ocean trascorse; Kimbombante spumoso Tra'gorghi intenebrati Di Menfi i duei armatl,

E Farsone assorse. Qual tuono allor d' alte querele sorse? Altri grida, altri geme; Al fin totti sommerge il mar che freme-

Sull'Assbiche arene Lieto Israel sel mira, E l'opra eccelsa ammira,

Ed a cantarne prende. Così tra' rischi e pene E tra' villani oltraggi Fa lieto aspri viaggi

Chi Dio scôrge e difende. Saettator d'inferne arco non tende, Che a piagar sis possente,

Se la forza del Ciel non gliel consente. Quinci in lieta ventura Vėr li campi marini Fur del gran Cosmo I pini Alle Cilicie foci ; E d'Agriman le mora Posero in ampin ardore,

Ed alte poppe e prore Soggiogaro a lor voci : All' apparir delle perpuree Croci Gittaro a terra i braodi Le colà più stimate anima grandi.

Certo per l'Oriente Durera fresco il pianto ; Ne di si nobil vanto Trionferà l'obblio: L'esterrefatta gente, Che in Agriman fa nido, Alza funcreo grido Sul duolo acerbo a rio; Ed a' suoi perla: Omai s'altri ha desio

Salvarsi il patrio tetto, Di vile sonno non ingombri il petto,

Con navi al spalmate Eolo che avverso spiri, O Nettun che s'adiri,

In van per nol contrasta; E d'ampie torri armate È vana ogni difesa Là dove fa contesa

Spada Toscana cd asta. Oh quale a noi di pianto, sh qual sovrasta Nembo d'aspre querele Speati al furor dell'invincibil vele!

Fallace nman conforto, Fallace; ahi lassi, quando 1

Llete for nostre eiglia; Ed ecco oggi è risorto, Di coi vera virtute Sul fior di gioventute A più temer consiglia. Arno a' seroli nostri arma famiglia, Per eui dall'Asia un volo

Cadde Il gran Fordinando (1),

### Prende letizia, e l'abbandona in duolo, LXXVII

Quando predossi alle Cherchenne, e sopra Tabarca, e nel Canale dell' Idra, alla Capraja, a Capo Bono , e si feciono franchi duecentorei Cristiani e schiavi duecentoquindici Turchi.

Certo è ebe al nascer mio, non come ignoto

Le Musr mi lattaro Perché al nome di lor fossi devoto; Onde, benehê vêr me l'oro mirassi Di se medesmo avaro, Non mai lungi da lor mossi i mlei passi : Cosl tra selve, e sopra aerel sassi,)

E per solinghi liti A' mormorii correnti Di silvestri torrenti Trassi i mici di romiti :

E discendendo dalle eime alpine Cereni le più riposte onde marine. Spesso m'apparve Euterpe, e dolcemente Sostenne i pensier miei Contra i disprezi della volgar gente;

E sorridendo m' affermò che alta Pur fioslmente avrei Nei duri incontri della mortal vita. Seiocehezza estrema, colà dove invita Sovramioortal possaoza A ben sperare un core,

S' egli perde vigore, Ne sa nudrir speranza, lo raccolsi quei detti, e prestal fede, E di felicità son fatto erede. Cosmo rivolse in me sua man cortese.

Ed alzando mio stato. Meraviglioso a' popoli mi rese. Però consegro a' pregi snoi mia lira; Che verso un core ingrato Ogni bell' alma e tutto il ciel s'adira. Dunque, vergine Clio, lieta rimira De' miel cotanti priegbl

A' copidi fervori; E de tuoi gran tesori Gemma non mi si nieghl: Scegli la più gentil elle abbia Elicona,

Onde io cresca fulgor di sua corona. Che se quaggiuso in terra animi amici Empionsi di diletti, Ascoltando de' suoi gnerre felici,

Lunghissimo gioir non verra meno Degl' Italiei al petto, Se io tesso istoria di valor Tirreno.

(1) Ferdinande J, padre di Cosme II, mori auf 1608.

Ecco del nostro mar nell'ampio s Caseò d'obbrobri carea Aspra torba Ottomana;

E per l'onda Africana Pure mirò Tabarca Stringersi in ceppi musulmani arcieri

Sotto il fachiar di fiorentin nonchieri. Ninfe marine a Capo Bono udiro Di falangi perverse,

Piangendo libertà, lungo martiro: E nel golfo dell' Idra acerbo scorno Altra turba sofferse,

E venne afflitta a rallegrar Livorpo. Cose, onde il grido ebe risnona interno, E per saggi s'apprezza

Meco stesso rammento: Non ha atabilimento La mortale grandezza, E nel mondo qoaggiù regna vicenda:

Convien ehe altri sormonti, altri discenda. Cartago era di Libia alta reina, Poscia rasa le ebiome

Serva si fe' della virto Latina; Ed or d'orror miseramente involta Solo serba suo nome

Per l'immense ruine ove è sepolta. L'ordine con Livorno oggi si volta; Nella stagione antica

Fu piaggia paludosa, Dimora travagliosa

Di vil gente mendica, Ch' estate e verno sosteneva affanni, Tessendo a' pesei con la rete inganois

Ors ampie strade ed indorati tempi, Ed afforzate mura, Ed alte torri, oltra gli umani esempi,

E contra i varehi altrui fosse profunde; E con Dedalea enra Immobil mole al tempestar dell' onde,

Ad onta d'ottoman, da queli spoode Non s' adducono palme Per ornar questi porti?

Oh come in viso smorti Percotonsi le palme Del superbo tiranno i servi avari,

In mirar tanto minacciati I mari I Ed eeco da lontan carco di doglie, Di Tripoli sul lida Oggi il rieco Bassa pianger sue spoglie,

E dir contra Macon bestemmie orreode, Perebe il popol soo fido Da' toscani guerrier non si difende, Donns del Ciel, eui notte e giorno splend

Di Montenero in elma Alter fra' voti immensi,

A te spargansi Incensi; Che la tua man sublima

Di Cosmo il nome, e tra' marin perigli Tu governi, o Beata, i sooi consigli.

### LXXVIII

Quando si canquistarono le galere Capitano e Patrona di Amuratto nei mari di Negroponte, fecersi duecentonove rehiavi Turchi . franchi quattrocentoventi, Cristiani,

Per me giaceasi appesa La cetra, onde si gloria

La nobile armonia del gran Tebano: Ma sul mara alta impresa, E novella vittoria

Fa ehe ben pronto a lei stenda la mano. E varie corde a risvegliar mi tira, Soavi lingue dell' Aonia lira.

Begli orti, aurati tetti (Ben chiaro oggi si vade)

Non quetano, re d'Arno, i tnoi desiri : Ma fin de' tuoi diletti E d' onor farsi erede.

A cul l'altrui vaghezza indarno aspiri; E cosl di virtà correre i campi,

Che orma a te da vicino altri non stampi, Ecco all' Egéo d'intorno Spandono monti a lidi

Gioconde voci ad ascoltar non use, Dobbiam dunque in tal giorno Al suon di tanti gridi Non rinchiuder le labbra, inelite Muse,

Ma tender archi, e far volare, n Dive, Per l' Italico ciel ssette Argive. Correan cerulee strade

D' Ottoman stuoli armati, Per ira a rimirarsi orridi in faccia, E con ritorie apade. Le terga faretrati,

Già faceano all'Italia aspra minacria, Condennando, ebbri di fallare speme, I nocchier nostri alle miserie estrene.

Udían nostre querele, E di nostro cordoglio Faceano Immaginando il cor contento. Ma popolo erudele

Non sa, che nmano orgoglio Snole aver da vicino il pentimento; E ehe nell'alto dal monarca eterno

l auperbi pensier prendonsi a solserno. Rideano, ed improvviso Eeeo prore Tirrene Ai venti care a non men care all'onde :

Quinci, sbandito il riso, Trasser dure eatene Quegli empj, di Livorno in sulle sponde; E er bber lagrimando alteri pregi

D' Arno vittorioso ai Duci egregi. D'angelli infra le piune, Quale è d'aquila il morso, O qual de' pesei entro i salati regni

Delfino ba per costume Far atrazio: tale in corso Del magnacimo Cosmo or sono i legni;

O qual d'orrida tigre ed unghia e denti Fra la viltate de vellosi armenti.

Di piaghe aleon non diea; Che bella rimembranza D'nn trofeo raddoleisce aneo la morte: Ed è parola antica, Che col sangue a' avanza Chi oell'armi desia nome di forte; E sa ciascun, che i cavalier sublimi Son tra gli assalti a trovar morte i primi-

### LXXIX

Quando nelle marine di Corsica si conquistarono due galeoni, fecersi schiavi centosessanta Grannizzeri.

XII Se allor che fan ritorno Co' Traci incatenati Le belle di Firenze armate prore, Dovesse algar Livorno Tronchi di apoglie ornati Per vero testimon d'alto valore, Già foran di trofei earelii suoi lidiz Ch'estate mai non riede Senza mirare afflitti i mari infidi Da celebrarsi prede. Dianzi ndiro le sponde Di Corsiea guerriera Cavi bronal avventar fulmini e lampi E rosseggiaro l'onde Per battaglia aspra e fiera, E furo di Nettuo funesti I campl. I Gianisseri fier sul gran momento Arser d'alta virtute, Che non si combattea lana ed armento, Ma la lor servitute. Onal crudi orai vellos Vibrano l' unghia e'l dente, E contra il cacciator cercan difesa, Tale i tanto famosi Campion dell' Oriente ' Nel periglio sovran fecer conter Ma nulla fu; poiche feroci esempi Laseiaro infra' nemici. Caddero at fin i gli scrilerati e gll empl Son mai sempre infeliei. Allnr gl' ineliti legni Volcean le vele ardite Il gran Livorno a rallegrar non tardi E negli umidi regni Le figlie d' Anfitrite Verso toro tenean enpidi i gnardi. Cosparso di coralli, alteri fregi, Suonava il buon Tritone, Ma Proteo alcava canti, e crescea pres Di Cosmo alle corone. Dicea: Forza Ottomana, Per oni giacques disperse, Strano a pensar! tante province altere -La discordia eristiana Fu che il varco t'aperac A estanto splendor, non tuo potere; Discordia, mostro fier del tetro inferno, Che foeo orribit spira; Ministra rea del correttor imperno,

Ailor eh'egli a'adira.

Ma se giammai sapran Pigliar nobil consiglio I Re d'Enropa, ove il gran Dio a' adora, Maomettan Tiranno, Vedransi in gran periglio I ricchi regni, onde esce fuor l' Aurora: Che non faranno allor cotanti atuoli. Carchi di tante glorie, Se oggi di Cosmo gli stendardi soli Han cotante vittorie? Mentre ei lieto dicea,

Apparve i erespi erini Di hianche perle inghirlandata Dori : E l' alma Galatea Su' frenati Delfini Movea pensosa de passati amori; E prese immantenente a' cari modi (1) Dell' armonie soavi. S'inviero a Livorno, e davan lodi All'onorate navi.

Quando a Capo di Spartivento in Calabria si conquistò un Galeone, e nell'Arcipelago sotto la fortezza di Schiatti si prese um galera. Liberati duecentetrentadue Cristiani, fatti schiavi duecentotrenta turchi.

### mx Cosmo, al lungo stuol lieto in sembianza. Che a'tuoi piedi s'atterra oggi dal seno.

Perche franco to fai, tetizia spande, Ei dec hen conservar la rimembranza Di questo giorno, e tu di lui non meno, Che quante volte in terra anima grande Felicità comparte. D'assimigliarsi a Dio ritrova l'arte. Sforza dunque, o mio re, l'atto pensiero, Onde gli acettri tuol aplendono chiari: So che di torri e che di mura eccelso È forte quel che tu governi impero; O guardi l' Alpi, o pur difenda i mari: So che suol nidi in lui Cerere scelse,

E ehe le gentl industri Son di Minerva nelle senole illustri. Ma contrastati se ne van repente Tai pregi al vento: eceo la terra Argiva Langue tra' eeppi, e di catene é carea ; E dell' aspro Quirin t' inclita gente, Quando di palme eterne alma fioriva, Calpestando superba ogni monarea, Trionfo tauto e vinse

Perché la spada infaticabil einse. Dannata vista, e di mirarsi indegna, Gioventà, che di gemme orni le dita, Che ioerespi il erine, e che di nardo odori! Ell'hassi da mirar sotto l'insegna, Che acuotendo cimier mioacci ardita, Che datto sguardo fier versi furori, E ehe d'onor beo vaga Esponga il petto a memorabil piaga.

(t) Prese a' cari modi. Elegaste locazione, e vuol din repite all'udire i cari medi.

Di così fatto opor saggio s'accorse Giovanni (1) il franco, che del Mincio all'onde Lascib col son morir l' Italia mesia; Poi per quell'orme ognun de'suoi sen corse: E Cosmo di Livorno io sulle sponde Oggi l'Etruria a soco d'acciar tien desta,

E con purpuree croci Manda io battaglia i Cavalier feroci.

Or chi di verde allor oon cerca rami A far gbirlande? e chi d'Aonii canti Agli spirti guerrier ooo da tributo? Chi può l'armi tacer d'oo Inghirami? O la fervida man d'oo Sossifanti? O l'intrepido cor d' un Monta-oto?

O biondo Apollo, o Dive, Di ciascun taccia chi di lor non scrive. Certo nel petto mio sembra, che avvampi Ardor di Febo; o Calabrese acena.

Che a te ooo cocra, io me frenar oon basto: E non men dell' Egeo trascorro i campi, Ove le torche braccia aspra catena Costrinse al fin dopo mortal cootrasto ;

E sol miro dulente

Schiatti, che bronzo fca tonare ardente. Potrei de'fregi, onde Parusso adorna L'altrui virtude, oggi abbellic mici versi. Bacco io mente mi vico sul lido Eco; E so, che svelte rimirò soe corna Dopo long arte negli assalti avversi Sotto l'Ercules man vioto Acheloo; E che campagne arate

Dieder oon spiehe, ma falangi armate (2). Rammento l'Idra, e i ficri iocontri e erudi, Se mai la turba delle teste orrende Il germe fier d'Anfitrione assalta: Ouesti soo delle Muse egregi studi

Chè ogni vigilia a gran ragion si spende, Allor che merto di valoc s' esalta; Ma quando alto ei lampeggia, Par ebe ornamento fuor di se con chieggia.

(1) Allude a Giovanni Medici, generale Italiano, celebre per la aus interpidenca nel principio del secolo XVI. Di-

scredeva da Lorenzo il vecchio, fratello di Cosimo, potre della patria. Fa podre di Cosimo, il quale, muncato il ramo primogenito de' Medici, fu primo grandeca di Toscana. Questo Generale prestò i auni servigi ai popi Leone X s Clemente VII suoi parenti; alla Repubblica Fiorentina contro il Dace d'Urbian: nella gaerra tra i Francesi e gl'Imperiati is Lombaedia, or sotto gli ani, or sotto gli altri, ma sempra leucodo le purti dei Pontefice. Moci presso Mantora d'un colpo di falconetto, insegnando il capitano Fronsperg, quello epe di tarconerin, inseguceus is capitano a comaperg, queiro esso che poi saccheggii Rome. I suoi seldati gli trano cost afferionali, che talli vesticose a latto; aè più avendo dism

il color uero, furono chizmati le con dette Bande nere, faose in quella guerra per ferocia a valore. (2) Allude a Giasone.

LXXXI

ALCUNE CARROWS IN LODE ONL SOMMO PORTERICS

PAPA URBANO VIII

Per lo giorno della sua creazione,

cuoto la cetra, pregio d'Apollinc, Che alto risuona; vo'ehe rimbosobino Permesso, Ippoerene, Elicona,

Seggi scelti delle Ninfe Ascree. Ecco l'Aurora, madre di Mennone. Sfersa le ruote fuoc dell'oceano,

E seco ritornaco l'ore, Care tanto di Quirino a i colli, Sesto d'Agosto, dolei luciferi,

Sesto d'Agosto, dolcissimi Esperi, Sorgete dal chiuso orizzonte Tutti sparsi di faville d'oro.

Apransi rose, volino zefirl, L' acque schersando cantino Tetide; Ma nembi, d'Arturo ministri, Quioci lunge dino timore a i Traci-

Questo, che smato giorno rivolgesi, Fece Monarca sacro dell' anime Urbano, di Flora superba Astro sempre senza nubi chiaro.

Atti festosi, note di gloria, Dio celebrando, spandano gli comici; Ed egli col eiglio adorato Guardi il Tebro, guardi l'alma Roma.

LXXXII

It

Strofe.

Qual sulla ortera, Per cui trionfasi Del basso Tartaro, Bella Calliope, Oggi degli uomioi

Hassi a cantar? ntistrofe.

Fra scettri nobili, A cui s' inchioaco Gentili spiriti,

L'almo, che adorasi In vai di Tevere, È scosa par,

Epodo. Quando del mondo il Redentore eterno Al cielo ascese,

Allor cortese A Pietro suo fedel diello io governo, Perché sul Vaticaco

Strofe. Già quivi il ressero Pastori d'anime Per lunghi secoli Con tale studio, Che 'I re dell' Erebo N'ebbe dolor.

Antistrofe. Specebio ben fulgido Furo lor opere,

Cui dentro i popoli Cinti di tenebre La via acorgessero

Del vero onor. Ma del rio tempo la si gran possanza Con speasi giri

Fa ehe si miri Ogni cosa queggiù eangier sembianza; E fra l'omana gente Motar veggiamo in adoprar la mente.

Strofe. Saul sottrassesi Al saero Imperio Di Dio grandissimo:

David disferest In calde lacrime Quando peccò. Antistrofe.

Quinei di biasimo Ouei sen va carieo. Sozza memoria l Questi si celebra.

Ne fra' nomi incliti Tacer si può. Epodo.

Ma per altrni eoglier non so dispregi Lungo Elicona : Ben fo eorona Fulgida più che d'oro a' Grandi egregi; Però sopra il Permesso

Al saero Urban questa si fatta io tesso. Strofe. Qual Rosa in Gerico Tra' fior ehe odorano.

O quale è balsamo Infra gli aromati, Tal fra' Pontefici Il vo' ben dir.

Antistrofe. In van di tossico

Arma aue vipere Megera Eretiea : In van Malizia Covando insidie Spera tradir.

Come per Luglio delle spiche amante Apra rovaja

Sgombra dall'aja Al suo primo soffiar le paglie infrante; Di Urban l' alta bontate Sgomhra i costumi rei di questa etate. Strofe.

Pori Luciferi.

Purissimi Esperi

Cl s'apparecchiano j Giojosa Cerere, E lieto Bromio

Trionferà. Antistrofe. Fark Melpomene, Che alto risnonino

Celesti eembali; E l'alma Aglaja Co1 piè d'avorio Carolerà.

Febo d'allor einto le terse chiume In povi modi Tesserà lodi

Dell' adorato Urbano al chiaro nome. Per eui fatte gioconde Eccheggieran del Tebro ambe le aponde.

### LXXXIII

111

Strofe. Su questo scoglio

Spesso raccoglio L'ali del mio pensiero; Onando mi avveggio, Ch' el per suo peggio Trasvola mal sentiero. Antistrofe.

Pieciol soggiorno; Ma pure intorno Teti ei seherza, e Dori; E soll' Aprile Aura gentile Viene a erearei i fiori. Evodo.

Ne d'aspro Borea Per nuhi gelide Sento aleun verno, E par d' Erigone Il can al fervido Qui prendo a scherno, Strofe.

Caro ricetto. lo qui soletto, E d'ogni cura in bando, Con stil Tebano, Del saero Urbano Fommi sentir cantando.

Astro, che sorge Sul Tebro, e sorge Per soperno viaggio; Al eni bel lume In van presume Nube di fare oltraggio.

Antistrofe.

Epodo. Formò per Ereole La dotta Grecia Sehiere di mostri: Per lui si finsero Cotanto orribili Di Lerna i chiostri.

#### DEL CHIABRERA

In Erimanto
Gli si die vanto
Di tranquillar le seive:
Spense in Nemea
La belva rea,
Terror dell'altre belve.

Surafe.

Antistrofe.
Che non si disse?
Nesso trafiste
Con ammirabil areo:
Né venne manco

Con ammirabil areo:
Né venne manco
Al moro stanco
Sotto l'eterco carco.

Epodo.

Scese nell'Erebo,
E fuor di Tensro
Condusse a'rai del Sole
Con mano intrepida
I gridi indomitl
Delle Cerberce gole.

Delle Cerberce gole.

Strofe.

Cotal ragiona

Lungo Elicona

Clio ebe florita splende;

E eo'suoi carmi
Di certo parmi
Cb'ella eiò dirne intende.

Antistrofe.

I mostri spegne
Chi voglie indegne
Dentro se stesso aneide;
E s'altri giova
Con nobil prova,
Ei può nomarsi Alcide.

Epoda.

Cotal si nomini
Urban Pontefice:
Ei pien d'alta virtute,
Ei mai non posasi:
Ei sempre impiegasi
Pur per altrui salute.

#### LXXXIV

117

Straye.

Snoi figli, e la magion del suo riposa
Brama in eampo il guerriero;
E più forse il nocchiero
De' suoi tranquilli alberghi è dessoao,
Allor, ebe stanco ci mirasi
lo Ocean che adirasi.

Antistrofe.

Ma non men l'alma quiete,
Quando sottrarre a Lete,
Quando sottrarre a Lete,
Quontra invidia vnole armare i Regi,
Per la coi man vindorano
Le cetre che gli onorano.

Ecodo.

lo ebe riposo godo Oltra l' usatn modo, Alta d'Urban merce, Dritto è che per lui seriva Bella canzone Argiva, Tributo di mia fe.

Strofe.
Chi tacerne potria? poiche si vede
Dal cielo al fin discesa
Astrea non vilipesa;

E Cerere di qui non mnover piede; E Bacco ad ognor piovere Da viti mai non povere. Antistrofe.

Pastorella al mattin con ana famiglia Guida tra selve armenti, Ne delle faci ardenti

Di coodannato amor temenza piglia; Che solo i fochi splendeno, Che ad Imeneo s'accendono. Evodo.

L'usurier, come suole, Con le Cerberce gole Qui divorar non as; E l'arte degl'inganni, Di qoi apiegando i vanni, Al Tartaro sen va.

Strofe.

O gran monarea de' Pastor divini,
Che gire al cielo inviti,
Son tuoi pregi infiniti;
Ed io ne godo: i saltator delfinl
In laco non si micano.

In lago non si mirano,
Ma per lo mar si girano.

Antistrofe.

E se Atropo comparte al viver mio
Alquanto de' suoi stami,

Farò che indarno brami Tue glorie il tempo ricoprir d'obblio: Le Dive me n'affidano, Che aul Parnaso guidano.

Or tu dall'alte cime, In che siedi anblime, Volgi lo sguardo in giù; E gradisei mie voci, Che volano veloci Serve di tua virtà.

#### LXXXV

Strofe.

Per alcun non ai croda,
Che'l mio cantar sopra l'Inachia cetra
Dell'obblio vada in preda,
O tra'venti dispergasi,
O nell'onda del mate unqua sommergasi.

Antistrofe.

Vero c ebe d'Arno in riva

Cigno frenava ed Aquiloni ed Austri,
Allor eh' egli si udiva;

Ma fur sue voci tenere
Scherzo d'Amore e di piacevol Venere,

Eροdo. So Dirce, non d'amanti

Sereni oechi e sembianti, Ma fur prese a lodar destre seettrate; Quinei volaro alteri Sommi Duei e guerrieri: Che taciuto valor quasi è viltate. Strofe.

Pindaro al bnon Gerone
Inni compose, e di Cirene a' Regi;
E celebro Terone,
E snoi carmi a'ndivano
Là dove di virtute atti florivano.

Là dove di virinte atti fiorivano.

Antistrofè.

Grande Urban sacrosanto,

E fulgor nuovo dell'Italia agli astri,

Te citareggio e canto; E vo' che invao s' adirino Le serpi dell' invidia, ove ti mirino.

Epodo.
Te, non nmano ingeno,
Diede a si nobil regno,
Ma Lni, che all'Universo impon sua legge;
Ed egli non vien manco,
Ausi sta sempre al fanco

Di chi sublima, ad a bell'opre elegge. Strofe. Mentir non è concesso Alle mie Muse, ne menzogna odiosa

Alberga il mio Permesso; Vero Apollo ragionami, E di bei gigli Varità coronami

Mose gregge pasca
Sull'alto Orebbe; e Dio sommo lo scelse
Dnee alla gente Ebrea:
Che non fece ei scorgendola,
E dal perverso Farson traendola?

Eyodo,

Ei con sembiante invitto
Al crudo re d'Egitto
Del celeste Signor la voglia aperse;
E quando al suo talento
Venire il vide leuto,

Fe' ebe orribili plaghe egli sofferse. Strofe.
Cinifi, strania guerra,
Ei suscitò: di gracidose belve
Tutta ingombrò la terra:
L'acque saneus diffusero.

L'acque sangue diffusero, lo ombra a i rai del Sol totti si chiusero Antizierofe. A tragittare ei piglia Il mor per terra, e gli fu dato il vareo: Eterna meraviglia!

A piè nell'onda ei misesi, Ed il golfo Eritreo per lui divisesi. Epodo.

Cadde per la foresta

Di manna alma tempesta,
Ineffabile cibo a lor vaghezza ¡
E dagli alpestri mooti
Diagorgar fece footi,
Che sopra il mele a bere ebber doleezza.

Strofe.

Ma qual per l'arsa arena Dell'Arabia romita, o bella Euterpe, Vagiezza oggi ti mena? Verso il Tebro avvicinati, Ed ivi umile al Signor nostro inchinati. Antistrofe.

Pa che tu baci il piede,
A cui per suo cammin segnano l'orme
Sempre Pietate e Pede;
E da cui non disvissi

L'alma Giustizia che nel mondo obbliasi.

Epodo.

Il suo guardo cerviero

Mercurio lusingbiero,

nercurio iumpinero,
Come quel d'Argo già, non addormenta;
Ne giammai può cotanto
Insidico canto,
Che dall'orecchio accorto nuqua si senta.

#### LXXXVI

w

Strofe.

Omai fugge in Tracia il gelo,
Ride il etelo,
E per nol zefiro spira:
Omai Flora in terra appare,
E sul mare

Più Nettun ßer non s' adira.

Antistrofe.
In staglon tanto gradita
L'alba invita
I mortali alla lor arte:

Altri a giogo i tori lega, Altri spiega Fiere insegne al crudo Marte.

Il nocchier vara sua nave, E fa solchi entro l' Egeo: Ma per me cetra d' Orfeo Sposerassi inno voave; E d'altor cinto le chiome Lungo il Tebro lo dirò come Deggia ornara nn sacro nome.

Strofe.

Caro al Cielo, o limpid'Arno,
Non ludarno
Sopra i fiumi alzi la fronte:
Si de' figli, e de' tuoi regi
Sono l pregi,

E quaggiù le glorie eonte.

Antistrofe.

I tuol Cosml, alta memoria,
Han vittoria
Sull' onor de 1 più possenti:

Ferdinandi odo ammirarsi,
E cantarsi
De i Leoni, e de i Clementi.

Epodo.

Ma folgor tanto lontano

Non dia lume a' versi miei;

Sian per me lampi Febei

I bei rai dei grande Urbano.
Gedeon se al saero Tempio

Minacciasse oltraggio, o seampio.

Strofe.

Su, cor mio, ché in poppa lo sento Si bel vento, Che disgombra ogni tempesta: L'alma Euterpe ecco n'ha scorto Dentro il porto; A dar fondo il ferro appresta.

Antistrofe. Alle eiglia de'vulgari Poco chiari Sono gli astri anco del cielo; Ma con gli occhi al mondo saggi

Stanzi raggi, Cui null'ombra unqua fa velo. Epodo.

Odo dir eon nobil plettro Di bei fior cosparsa Clio Voi, che accende alto desio D'aureo manto e d'aureo scettro, Grand' onore è farsen degno; Ma per Dio reggere il regno D'ogni onor trapassa il segno.

# LXXXVII

Strofe O bella, che soggiorni Tra i cerchi adamantini Dell'alto Olimpo ardente,

E che se in terra appari Con larga man diffondi Amabili tesori. Antistrofe. Pace, de'eni splendori

Gia tanto i nostri giorni For chiari e fur giocondi, Oltra quai gioghi alpini, O Pace, oltra quai mari, Volar vuoi tn repente? Epodo.

Qual fiero orgoglio de' mortali, o quale Furor Tisifoneo Ti caccia in fuga, e fatti metter l'ale? Non fia forza di preghi, Che a rimaner ti picglii? Strofe.

Antistrofa.

Epodo.

Dunque in orride spade Cangeransi gli aratri? E le cetre amorose Verranno odiose trombe? E l'erbe degli armenti Fian de' destrieri armati?

Torransi i figli amati Alla canuta etade? E vedove dolenti In manti oscuri ed atri, Sulle funeree tombe Ululeran le spose?

O de' giovani cor conservatrice, Amica d'Imenei, O di Pomone, e di Leneo nudrice, O Pace, ove ten vai? Ferma le piume omai-

Strofe. Ma se di nostra vita Il così caro Aprile Ha da voltarsi in verno, Ninfe del bel Permesso. Siate salda difesa Al sacrosanto Urbano (1).

Dite, che da lontano Sua bontate Infinita Scorse la ria contesa (2); E come ei fu simile Al valor di sc stesso

Incontro al mostro infern Evodo. Ei bene agli occhi suoi rivolse il sonuo, E sua quiete al core;

Ma fornirsi i desir sempre non ponno; Talvolta e di diamante L'ira del gran Tonante. Strofe.

Antistrofa.

Antistrofe.

Seco ben si consielia Chi Dio mai non offende; Ove talor a' offenda, Bel consiglio è pentirsi; Ma chi nel mal s'indura, Scampo alcun non aspetti.

Italia, odi i mici detti: Al Ciel volgi le ciglia, Ché indi n'andrai sieura. Chi ben vivere apprende Non saprh sbigottirsi Sotto minaccia orrenda. Epodo.

Piani della Clemenza i varchi or sono: Il grande Urban riapre Le porte della grazia e del perdono; E scorge i nostri pasel Là dove a gioir vassi.

# LXXXVIII Strofe.

# vIII

Sopra tutti a bear la mortal gente, O Sanitade eletta. Con gran ragion, più che tesor diletta, Alla freschezza dell'etada ardente: Ben forte, ben possente Ripyerdir col bel flor di gioventute Le membra sotto gel fatte canute.

(1) Il cardisale Maffee Barberioi & Firenze, il 6 agr (1) Il cardinale Maleo Enteriol di Firma, il 0 apraio 165 crate pape, pressi i nono di Ubano VIII. 16.
(2) A folte di novemp pi possono del Ubano VIII. 16.
(3) A folte di novemp pi possono del monto per la companio del composito del composito del composito del composito per conta companione, missaciavano di rospose guerra al Red Spapes, il capitale continuo del composito quali periodi per del composito quali periodi del cardinale arral possitioni, facchi il papa Gregoria XVI fosso semana. La quel messo monti Il Posticio, lucicio di nobisione della contesa al successore Urbano VIII, - It mostro in-ferno di cui parla il Poeta è l'ermin de'Grigioni,

Soave al villanel, dolee a' nocchieri Per lo grembo de' mari, Cara al Saggio infra' libri, e fra gli acciari Di Marte micidial eara a' guerrieri: Dentro a' palagi alteri

Dentro a' palagi alteri Srnza te ebe sarian, salvo mal nati Possessori di vita, i re scettrati? Epodo.

Ne sul gran Vaticauo Or potrebbe eessar l'altrui sciagnre, Ne farebbe avausar nostre venture Il sacrosanto Urbano,

Giona, se atra nel mar sorge tempesta, E Giosnè, se Amaleebiti infesta. Strofè.

Sento, ohe Piudo ad or ad or non taco Di non so quale Atlaute; Ma Pindo in trastullar la plebe errante Non si reca a viltà l'esser fallace:

to con cetra verace
Dirò, che il mio Signor sostenta il mondo,
E con alta virtute il fa giocondo.

Antistrofe.

A pregbiere di lui quaggiù discese

La discacciata Astrea; Ed oggi in val di Tebro erra Amaltea Con larga man de' suoi tesor corteee; Spegue le faci accese,

E rompe l'arco a'condannati amori, E di Bellona rea agombra i furori. Ecodo.

Duri arnrai di Marte,
Asta e coltel, son nella destra amata'
Della felice Cerere dorata
Belle falci ritorte
Ed i fleri elmi ed l ferrigol usberghi:

Fansi d'Aracne filatrice alberghi,
Strofe.
Trasvola il suo gran pregio ogni confine,
Quaggiù ben poeo a dirsi:
Ma fia lassù fra voi troppo ad ndirsi,

O del coro Febeo Niufe divine? Trasvola ogni confine, È colassà fra voi poco ad ndirsi; Lodando il aacro Urbau non può mentirsi.

Amistrofe.

Oprate douque, o di virtute amiche,
Sirebé mio stil non eada:
Oudeggia ionasul a me rampo di biada
Ripien di folte ed adorate spiebes
Doleissime faitebe
Far grande per Urban messe di gloris,
Ed a Lete Involar la sua memoria.

Epodo.

Mal felice virtute, Se alte voei per lri nou van diffuse; Ed a gran torto coronate Muse, Se per virtu son mute, Via plù negaudo l'Apollinea fronda A chi gib beve d'Aganippe l'onda.

Dica oggimai dell'amator sbranato, Dica il Campo Paogeo, Ch'ci posto in paragon eol gran Maffeo, Nel più caro cantar fu scilinguato: Né tu chiomindorato

Festi quaggiù, com'ei, dolet concenti,

Quando, o Rettor del Sol, reggevi armenti.

Antistrofe.

Se nnqua fra' sette colli a lor ben nota Ei discioglica la voce, Ogni nomo Latin corse vrlocc Da vicino a raccòr ciascuna nota: E se lungo l'Eurota Scosse con dotta man le cetre Argive, Genmarconsi di flor le belle rive.

Veggio, ehe Idra rabbiosa
Nemica del Parnaso arma furori:
Ella lofettar vorrebbe edre ed allori;
Ma nou pob, ma non osa:
Stiasi negli autri luferni orridi ed atri
La forsennata; rib bestemie e latri.

Castalii flor sono d'onor ghirlande
In sull'eccolie teste;
Ed ô l'onda cauora onda celeste,
Se di puro Elicona ella si spande.
Fedo ne faccia il Graude,
Che valse a soggiogne l'acque Eritree,
Sommo Retto delle falangi Ebree.

Debora force fe' seuliri invano
Di Cadumino al fonte?
E vanamente di Sion sul monto
Davido all' arpe soles por la mano?
Qurl carmi il bel Giordano,
E giojoso gli udiva il bel Carmilo,
E sempre cari or sono uditi in cielo.

Epodo.

Tra le eime auperne,

Cosparse di splendor, campi stellanti,
Altro gli non si fa che innaltar canti

Tra quelle anime eterne.

Deb, Clio, deb di quei versi a me concedi,

E potrò gir del sacro Urbano a i piedi.

#### LXXXIX

1X

Già di ndir mi rimembra
Melpomene eantare inclita Mosa,
Che il fiero teschio della ria Meduaa
Sassificara altrui le vive membra;
Si dal volto crudel spandeasi fuore
Mirabile terrore.

Antistrofe.

A ragion bestemmlate Sembiante ognora dall' manno ingegno, Certo a ragion; ma già non manco è degno Paventar l'esecrabil povertate, Odioso mostro a tormentarne, forte Più che falce di morte.

Epodo.
Costei vile per se fuor di misura,
Altrui col solo uome auco nojosa,
Dell' ozio nacque, e della disventura,

Ed al dispregio poi si dieda a sposas Delte querele amica, Mirad sempre a lato Ed affanno e fallea;

Fabbrica ognora lusinghevol frodi, E s'avventa per uso in varj modi. Strofe. Me, che in riposta parte Sul Pernaso salia per via deserta,

Già minaeciava, e m' assalia coperta Sotto l'acciar det sangninoso Marte: Già le mal'arti sue metteva in opra, Empia già m'era sopra.

Antistrofe. Per entro un acr bruno Sorgea tempesta a' miei viaggi avversa,

E mia speranza omni endea sommersa ; Tal trascorreva il tridentier Nettago: lo stava in forse con pensier devoti Verso chi far mici voti.

Epodo. Oh quele a tenti tranquittar baleni Oh quale, oh quale apparirà Polluce? Mentr' io cost dices, lampi sereni Cosparse intorno a me candida luce:

Urban datl' alta Sede Spirò soavemente Aura di sua mercede; E non finto Polluce a mio conforto

Appianò l'oude, e mi ridusse in porto. Strofe. Quinci alle più remote

Piagge del bel Permesso io mi rivolgo E cerco bene attento, ed indi cotgo, Ove ridono più, l'erbe fiorite, Bramoso poscia di versarle inebino Al piè sacro e divino.

Antistrofe. Oscura cosa e vile Oro è al pensier di regnator sovrano, Se non che in derne attrui con larga m

Fa chiara prova del suo eor gentile. I Grandi solla terra han per tesoro Almo plettro esnoro. Epodo.

Cul non è noto d' Alcssandro altero Il grido ebe finor tanto rimbomba, Quando per se bramando un altro Omero Soapirò del Pelíde in sulta tomba? Ha vaghezze maggiori Urban celeste in terra; Ma di veracl onori

Lascia guidarsi alla virtnte, e brama Farsi del nome suo serva la Fama. Strofe.

Però gli alti pensieri In me risorti alenn timor non frena; Intorno a queste mete, in quest' arena Han da sudar correndo i miei destrieri. Or, bella Clio, da eui soccorso attendo, Onde principio prendo? Antistrofe.

Dirò de'auol freseb'anni I giorni spesi in ascoltar Sofia l O come in corteggiar l'alma Talia Flabe per gioco il sofferire affanni? Quando, abborrendo il rio venen di Circe, Berea l'onda di Dirce (1)? Epodo.

In merro I sette colti a spirti egregi Empier solea di meraviglia il seno; E solla Senna, gran messaggio a' regl (2), Quei Grandi fea meravigliar non meno: Poi di bell'ostro aspenso Tenne del Vatican

Lo sguardo in se converso; Ed on tempo insegnò, come si spegne L' avara rabbia delle liti indegne.

Strofe. Che fo? Dongue m' affretto

Tutti I fiori a raccor d' un' ampia riva? Fatica Immensa: deh postamo, o Diva, A pregi sommi ecco il veggiamo eletto: Siede nocchier sovra l'eterea barca E del mondo è monarca.

Antistrofe. Sotto saggio governo

Stassene la calma il sno diletto Legno; Ne teme d' Aquilone aspro disdegno, E se fremere ei sa, frema l'inferno: Quale orgoglioso il negberì? follia

È sostener bugia. Epodo. Arte di lingua è vana, ove dispiega Le sue ragion la veritate istessa

Naeque Urbano slle palme; lstro nol niega, Ed Italia non maneo oggi il confessa. Sveglissi il vulgo, e dire : Roma ba ben poche squadre Per farsi vineitrice.

Ah scioces plebe, ove con destra ardente Fulmina Dio, non fa mestier di gente. Strofe. Era il buon Gedeone

In Madiano alle battarlie intento Ed a lui dine Dio: Seegli trecento, E rieda il rimanente a sua magione; In non vo', che oggidi questa vittoria Di vostra man sia giorta,

Antistrofe. Ubbidisce il gran Dace: Indi con trombe gl'inimici assale; Gli fuga, e dietro lor poi mette l'ale, Ed al varco di morte ei gli conduce; Tutti del sangue lor fur pieni i lidi, E tutto il ciel di gridi.

Or stian trementl, e dian l'orecchia gli empl; Il Dio, ehe per gli Ehrei fece difesa, Sempre quaggiù rinnoverà gli esempi, E sarà scampo atta Romana Chiesa. Il sovero s' immerge Dentro l'acque spomanti,

Ma non mai si sommerge :

(1) Urbano VIII ne'snei verdi pani celtivò suai felicemie la poesia lulina ed italiana; era si profosdo sella gueza tersture, che venive chiemato l'apr attica. (a) Fa in Francis Namio straordinario nel 1603 all'ecne della mucita del figlio primogratio d' Eurico IV, che fa poi Luigi XtIt.

Il fedele di Dio ben ai travaglia, Ma ooo è forza, che atterrarlo vaglia.

XC.

Strofe. Grido antico risuoca,

Che la Fama è fornita Di mille orecchie, e che mille oechi gira; E più, ch'ella ragiona Con mille lingue unite Sonra ciò eh'ella ascolta, e eh'ella mira: Or quioci d'affermare io prendo ardire, Che non mai sempre la sua voce è vera, Ma ch'ella alcuna volta è menzognera.

Antistrofe. S' accompagna ad errore Soverchio favellare; Per hella prova oggi oe soco esperto. Va famoso rumore Empiendo ciclo e terra, Che Pindo d'ogni grazia oggi è deserto: All' orecehio di Re grillo nutturno

Porta manco di coja, e men l'attrista, Che la voce Febra d'un Citarista. Evodo. Sorga Il Cieco fra noi, che tanto vide,

E bene armando la Mecoia lira. El ritolga da Lete il gran Pelide, Fia budo. Dive son le Muse, è vero: È ver, che amiche della gloria eterna, Sopra l' obblivione elle banco impero; Ma loro basti quel Parnaso aprico: Dirsi talmente ascolto; ora io che dico? Che dico? Innalzo I carmi, E per la verità m' accingo all'armi. Strofe. Chiamo chi regge il freno

Inelito della Dora (1): Chiamo del Mineio a contraddire I Graodi (2), E vo' obiamar noo meno I regi alti dell' Arno, Cosmo eccelso, e con lui dne Ferdinandi: Costor della mia cetra il Greco legno Non ebbero in dispetto, anzi il gradiro, E lo fregiaro d'or poi ehe l'udiro.

Antistrofe. Oninci lor cara mano, Qual d' Aganippe amica, Oggi divulgo e volentier eclebro: Ma ehe? Del saero Urbano Vuolsi tacere il pregio, Sommo Pastor, sommo Rettor del Tebro? Ei dell' Aonio coro e eanti e preghi Non solo sempre di buon grado ascolta, Ma le sue cetre ei piglia in man talvolta.

(1) Carlo Emsusele I, detto il Grande, fa speciale pre tellere del Chishrers (a) I Signori di Gonzaga ferono grandi mecesati non so

del Chiabeers, ma dei poeti a dei letterati più insigni di quel l'epoca.

Ecodo. Alme Donzelle, che l'eburnea fronte, E la hellezza delle erespe chiome Terger solete nel Castalio fonte, Su d'Engaddi nel pian fiori intrecciate, Sopra il Libano omai tessete fronde, E di al gran Pastore il erine ornate: Titol d'ingrato a cor gentile è tosco. Non sia del tetro obblio nembo si fosco, Che a lui oon si rischiari, E l'arsa jovidia a riverirlo Impari.

Strofe. Degno mai sempre, degno Dell' alma eccelsa Sede, Ove oggi posto egli è beato, e bea : Pojehe il pobile ingegno Fra le nebbie del volgo Ma sempre il Sol della virtà seorgea; Ne giammai fu del mondo arte si scaltra. Che a fareli inganno ella movesse ardita. E oon tornasse alla per fin schernita.

Antistrofe. De'saldi suoi pensieri Nella rocca sublime Ad ognor la ragion fo vincitrice: Or ehi fia ehe non speri Sotto si fatto scettro Sulla terra impetrar vita felice? Piera tiranna delle piagge Eoe, Falange Macedoniea, ben dei Cosparger di silenzio I tuol trofei. Epodo.

Mio stil per ira a favellar non prende ; Parlo per vero dire, ed è malvagio Chi di sentir la verità si offende, Dunque Alessandro abbatte i Greci, e pol Fiacca le corne al Nilo, indi fra' Persi L'Impeto fa sentir de'lampi suoi : Ne per cammino egli era lasso ancora, Ma ruppe i suoi viaggi Morte erudel ehe non paventa oltraggi.

Strofe. Qual leoni affamati Sovra cervetta ancisa Fra lor mettoco in prova uoghioni e denti; Tale I snol Duel armati Per l'immenso retaggio Corsersi incontra a guerreggiar frementi. Ah dell'imperio lor miseri giorni! Quanti in quel tempo per discordi acciari Ondeggiaro di sangue e fimmi e maril Antistrofe. Al gran guerrier Latino

Ora volgasi il guardo, Poiche sul Bubicon ruppe il divicto. It popol di Quirino Provò secol giammai Per la sua lihertate ungoa men lieto? Vide Tessaglia, vide Libia e Spagna Starsene vilipesa, e senza fossa La carne uccisa de Romani e l'ossa. Epodo.

Armasi quinci il ancessore, e spiega Insegne minacciose a far vendetta, Ad altri vincitor la vita piega. Tutte fonesta le marine Etnee,

Ed a domar le Paretonie prore Folmina di furer aull'onde Egee. Si fatti for qoegli oltraggiosi: or quale Sacrasi al nome lor fama immortale? Con strage si profonda Per nomo adunque monarchia si fonda? Strofe.

O belle Albe serene, Che di Roma agombraro, Dolce eosa ad udir, notte si ria. Pien di pietà sen viene

Pietro soletto e scalzo
La Croce a anhlimar fin di Soria.
Vuol che d'ingiusto amor ai spegna il foco,
Che umiliate corregga i cor superbi,

E ebe a ciascon per legge il suo si serbi.

Antistrofe.

Di verace virtute.

Ad onta de'tiranni, In mezzo a'sette colli un fonte aperse; E per altrui salute

Con intrepido petto Sprezzando ogni martir morte sofferse; E lui traslato infra le stelle eterne, Non vengono quaggià men successori, Per fatti eccelsi, degl'istessi onori.

L'occhia di Dio, che in oqui parte vede, Seeglie per se ministro agli attl offici, Preche ci a'doro, e gli si basci il piede: Ed oggi al sarro Urban di tre corone Orna 1a fronte, e digli in sma le chiavi, Si, che ci del Gielo a suo voler dispone, Sommo Pastor della eritiana greggia. Or stiasi lieto in si mirabil Seggia,

Su Pindo intaglierò marmi di Paro.

XCI

AL SERRISSIMO

GRAN RUCA DI TOSCANA

Edificatore di Livorno (1).

Inelita Ninfa dell' Argivo Ismeno,

E reioa d'Asopo,
Tebe, d'orgoglio non gonfiare il seno.

Nol ti gonfiare: io ben esperto e chiaro So quali eccelsi pregi A meraviglia il tuo hel nome ornaro. So che d'eterei carmi

So che d'eterei carmi Già risplendesti, e di Dedatei marmi. Antietrofe.

lo so, che agli anni, c che di Lete all'onda, S'invola il grande Aleide, E sen vola per l'alto Epaminonda: Ma non per tanto fra lusinghe indarno

Ergi la fronte, ed osi Or far contrasto alla città dell' Arno;

(1) Ferdinando II, figlio di Cosmo II, sipote di Ferdinando I, successe al padre l'asson 1631 sella tenera età di safici assoi, o press le redici dello Stato sell'anno 1638. CHIARRES, TESTI SC.

Ed indarno diffuse Han sne menzogne a tuo favor le Muse.

Epodo.
Estro ingegnoso, che d'Aonii fiori

Acqua distilla, ad ingannar possenti, Onde appo i cor delle leggiadre genti Vaga bugia qual verità s'onori.

Per l'Universo iofaticabil gira
Fama volando, e canta
L'opra immortal dell'Anflonia lira,
Qoando per l'alto suon mossero i passi
Dall'erte cime, e pronti

Dall'erte eime, e pronti Per longo ealle s'affrettaro i sassi; Ed indi preser enra Di eresoer gloria all'Echionie mura.

Antistrofe.

Io non son sehifo, e non m'assal disdegno,
Se il popol di Parnaso

Talor di verità trapassa il segno Adornar la virtù non è mentire; E sollevare al cielo Sommo valor non è hiasmato ardire: lo talor sul Permesso

lo talor sul Permesso
Di così far ben consigliai me stesso.

Ecodo.

Ora non già, che per tal modo altero Risplende il merto del Signor che io canto, Che fora vil favoleggiato il vanto; Si fatto appar per se medesmo il vero.

Strofe.

Vol che di stelle, e non di gemme d'ostri (1),
O Cosmo, o Ferdinando,
Avete seggio in su gli eterci chiostri,

Chinate il eiglio a riguardar Livorno; E vedete siccome Rapido move, e come a loi d'interno

In an ferride rote
Corre il campo di gloria il gran aipote.

Antistrofe.

Ei di pregio volgar non si eonsiglia.

Pianta nuova eittate,
Che degli altrui pensier fia meraviglia.

E chi vedendo per sentier quieti,

Infra terrestri alberghi
Ognora passeggiar l'istabil Teti,
Avrà scarsa la mano.

In dar belle ghirlande al mar Toscano?

Epodo.

Onde il Sol cade, ed oode sorge, ed onde Soffia Anstro, ed Aquilon, nocchier verramo, E colmi il petto di stupor vedramo Rizzarsi ampia cittade in grembo all'onde.

Strofe.

Non sia chi faccia a se medesmo froda;

Là dove osio verdeggia,
Indi non suole oseir frotto di loda:

Indi non suole nseir frotto di loda; Dell'iniquo adoprar mercede è l'onta.

(1) La città di Livenno deve la ora origine a Pendicando I, il quala pora la feadamenta della cittadità il cogenzio 1550. Cossos 11 termino con più piccola scala il porto e la intiessa. Perdinando I. L'abbriche la città o a (c) proprarta liminosti il commercio coltren, che crecciati di pepitatono a di riccheaza fa posta in prime grado fra le citti commerciali d'Utalo. E quando il vizio sorge, Ogni chiarezza dell'onor tramonta. Nulla alfin fra' diletti Anima grande, salvo biasmo, aspettidatistrofe.

Se de' Greei guerrier l'ampio drappello Facea seggiorno in Lenno, L'òr non godea del celebrato vello; Ne la Stella, che in cielo anco riloce, linoverebbe il vanto Pur occidi della Spartana lucc (1),

Se a lui sembrava reo Il cotanto sudar nel campo Eleo.

Epodo.

Credesi il volgo d'ignoranza esreo

Salire al Cel per dilettose strade,
Ne folle sa che in precipiaio cade,
Se da Virtù non se gli mostra il vareo.

#### XCII

AL MERENISSISSIO GRAD DUCA DI TOSCANA FERDINANDO II.

Per Firenze disappestata (2).

A voi men tegno al fine, a voi men vegno, Amatissimo giorno, Cate rive dell'Arno, a voi men vegno; E d'edera Direca le tempie adorno. Lieto, qual nuovo sposo, Impenno giocondissime parole; E con Dedalco pie tesso carole

Sotto alloro frondoso.

Fuor di nubi funeste.

Auditrofe.

E perché non cantel? orge tra rose
La ben fregiata Aurora,
Che d'ambrosia del Ciel son eogisdose;
E ricco di più raggi onde s'indora
La region celente,
Febo lucente la stagion rimena,
Sicché Firente mia torna serena

Talor su nostre colpe il gran Tonante
Dal ciel firlmine vibra,
E di giusto iuror turba il sembisute,
E mostra chiaramente al popol rio,
Chi dell'altrui fallir non prende obblio.
Strofe.

Le Ninfe di Sioo, coro verace, Se a' lor cari concenti Bivolgiamo la mente, naqua nol tace: Ecco Davidde nomerò sue genti, Vago d'onor, ma forte Spisaque nel Ciel la vanità auperba, E fra' popoli suoi, come fra l'erba Regnò ficle di morte.

(1) Allede s Castore e Polloce

(a) È la peste che da desoli Palla Italia e Finesse nel 163o. Dal Bebredera, in dissonara ¡t Grandont, ogni gianzo esciva per fure il gino della cistà a caralle, presigliando provvedannali di assisti. Scinilla e novecento persona pestrono vittuna del custagio. Antistrofe.

Cadeano madri, redovelle, infanti,
Alcun non fu sicuro,
Da per tutto correva onda di pianti:
Di feltissingi guai nuvolo occuro
Gerusalem coperse,
Venuta specchio d'ogni doglia al mondo;
E vero fu, che d'ogni doglia in fondo
Misera si sommerne.

Epodo.

Ma qual prendo camminol ah ehe travio:
Su quella grave etate
Lungo il Giordano il Begnator fu rio,
Ma sul fracco dolor, che tanto crebbe,
Per certo il nostro re colpa non ebbe.
Strofe.

Inghistundato i crin soi fin degli anni Presso il Retto de'cici. Non sa lingua trorar, che lo condanni ; Bear con larga muno i suno ilcui. Dar hando a' giorni armati, Se guernico d'acciar Marte sisono; Tenere in seggio Astrea di sua corona. Son al fatti i precati. dottirroff. Per noi fin, che dall'allo ira cadruse.

Noi gli afrenati e gli empi, E con virtute i nostri error corresse, Porse verace di pietate ecempi, Non paventò periglio, Ma le forze di Lachesi sostenne, El agli altrui martir manco non venne Con opra e con consiglio.

O dell'amabil Cosmo amato erede, Cui sul punto di morte, Quasi astro di salute il Ciel ne diede; Qual faren risonar per tua memoria Sulle cime di Pindo inni di gloria? Strofe.

Dell' ampio Nilo menorchil' onde Egitto have a bastanza; Ne per suo seampo cerca piogge altronde; Noi paghi appire di tua gentil possanza Talliam dettro di Lete Di stranieri conforti ogni vaghezza; E quinci ogno seutiam d'alta dolcezza Farsi l'anime liete,

Or quagità creaca un valor, siecome Di Lihano aul monte Codro, che a meraviglia alza le chiome: E come presso mormorar di fonte Bel Vlatano, che invita L'orne posar di Peregrino stanco; Ed ris a'adajai, indi, alleasto il fianco, Lodandol fa parita.

Ma come chiudi tu, popol Tirreno, Tanta ventura in petto, Ed alla lingua non disciogli il freno? Per minore cagion vantossi Delo, Che in lei nascesse il Sol prezio del ciolo

Che in lei nascesse il Sol pregio del ciclo.

### хсш

# AL PRINCIPE CARLO

DUCA DI CRESA (1).

Per la presa della Roccella.

Come dall'Oriente aprendo al Sole Il dorato sentiero

L'alba di luce incoronata il crine-Con la man bianca più ebe nevi Alpine, Dallo stellato impero

Sparge nembi di rose e di viole. E con dolei rugiade.

Del Ciel liquide perle, il seno inonda Della gran Madre antica, e la feconda Di fiorita beltate: Antistrofe

Cosi mia lingua di dulecaza Iblea Soavemente aspersa

Piove rugiada su'gran Gigli d'oro, Gigli intrecciati al trionfante alloro, E sovra lor riversa Stile immortale di virtù Febea :

Ed ora a far corona Di si bei fiori alla real tua fronte Al suon de' versi mici saran ben pronte Le Dive d' Elicona.

Epodo, Su dunque armi la mano Bella Vergine Clio, E con dardo Tebano Il Tempo alato, e'l neghittoso Obblio

Fulmini ardente; E qual torrente, Che l'ampia terra allaga, i regi vanti Sparga di Gbisa in ammirabil canti.

Strofe. Altri su corde, armoniose lingue D'eburnea cetra altera, Canti, else germe sei di Carlo il Grande.

E tessa seli avi tuoi aurce ghirlande. lo tua virtù guerriera Con tromba eccelsa, e che non mai s'estingne Nel Tempio della Gloria Orri consacro, onde i sublimi opori

Nati e nudriti a'tuoi guerrier sudori Elerna abbian memoria, Antistrofe.

Ma qual primiero a' risonanti strali Di mia voce canora, Fra eotanti trofci, segno diviene? Tra le Stelle del Ciel pure e serene Espero pria s'indora: Così l'alto valore, Che rosseggiae di sangue orribilmente

(1) Figlio del famoso Enrico che fu ucciso a Blois nel 1688 per cedine del re Enrico III. Combatte con valore all'assedio della Roccella, dove comandò le navi che vinsero la flottiglia Roceliese. Fuggi at asspelta a alle segrete persorn-

most del ministro Richetica, situandon a l'isense net \$631, e moes mel Sanene mei 1640.

Fe'l'onda Roccellese, or la mia mente Ingombro di stupore. Epodo.

Ama di folle speme Le lusinghe soavi Chi giunger tenta insieme Con mano augusta l'animate travi Di selva immensa;

E s'altri pensa Tutto delle tue glorie il Ciel varcare, Darà precipitando il nome al mare.

Strofe. lo sol t'ammiro entro a' funerei lampi, Qual procelloso Arturo, D'Ansitrite turbar gli ondesi campi. È men di te possente

Sull'Ocean, se a dissipar l'antenne Move armato di gel Borea le penne Orgoglioso fremente Antistrofe.

To sembri io mare il correttor de'mari, Il genitor de' venti, Lo Scotitor della terrena mole, Di eui son fiera preisonante prole Vasti fiumi correnti: Ma non dell'Ocean gli orgogli amari Col grau tridente frangi;

Vibri la spada, e da' costrati legui Mandi svenati a' tenebrosi eegni L' eretiebe falangi.

Eredo. Poi se de'bronzi ascolto

L'alto rimbombo orrendo, Tu mi rimembri in volto Su Flegra tonator Giove tremendo; Allor eue vinte Caddero estinte,

Al saetter de' folgori tonanti, L'orride teste degli Etnei giganti. Strofe E mentre ardendo di disdegno interno

Hai la morte nel brando, E sol eol guardo fulmini terrore, Erra per l'aria un minaccioso orrore, Tonando e fulgorando, E sembra incendio il mare, il cielo inferno;

Altri more, altri langue, Altri vivendo ban per sepolero l'onde; Ogni petto, ogni cor largo diffonde Alti fiumi di sangue. Antistrofe.

A tanto ardire, a così gran fortezza, Qual aul mattin d'aprile Si dilegua dal Sol la nebbia oscura, Caddero a terra l'esecrate mura, Dell'empietà covile. lvi non più con barbara ficeceza Al Monarca del Ciclo Negami incensi, sacrificj e voti i Or porgon prieghi i popoli devoti

Con puro ardente zelo. Canti la fama eterna. Che'l bellicoso Aleide Al portento di Lerna Le sette teste riusscenti socide; Glorie mendaei. Bon son veraci,

Inelito Carlo, le celesti imprese, Onde atterrasti l' cresia Francese. Strofe. Le tempie ornar di viocitrice palma

È appremo diletto: Pur gaudio è incomparabile infinito, Sc a mille rischi coraggioso ardito Prime s'offerse il petto-Nocchier che solca il mare in bella calma Non ha pregio dell' arte, Sol quando incontra orribile tempesta. Sol quando ad onta di procella infesta

Mantiene arbori e sarte. Antistrofe. D'Africa tutta col terror del ciglio Cesare obbo vittoria; Non già di lauro inghirlandò le chiome, Ne quivi accrebbe al formidabil nome Lampi di vera gloria: Ma quando ardente entro il mortal periglio

Pugnò col Franco, e vinse; Perché sangue versò, sparse sudori, Di polme eccelse e trionfali allori L'alma fronte si cinse. Epodo

Or se in perigli estremi Forte movesti il piede, Deh quali onor supremi Daranti, o Carlo invitto, alta mercede, Non bronzi, o marmi, Non snon di carmi! A chi per Dio quaggiù guerreggiar vuole E Campidoglio il Cicl, corona il Sole:

# CANZONI LUGUBRI

# PER PABBRIZIO COLONNA

Morì navigando in Ispagna per la guerra di Portogallo.

Deh qual mi fia concesso Stil di tanto dolore, Onde aecompagni il core, Dall' alta angoscia oppresso? O Febo, o Re dell'immortal Permesso, Sc vi ba Musa pietosa, Che, ove morte ne fura Anima gloriosa, Osi di lagrimar l'aspra ventura, Ella dal Ciel discenda, E meco a pianger prenda. Lasci la bella luce La bella Dira, e mesta Rechi cetra funesta,

Poiché morte ne adduce

A lagrimar de Colonnesi il Duce : Nobile pianta altera Svelta da' nembi, e doma

Sul fior di Primavera: Forte sostegno, e flocca alta di Roma Folgoreggiata a terra Con latrimevol sperra. O nato in lieta sorte Di Genitor felici,

Come tristi, infelici Corser tuoi giorni a morte! Pervida destra coraggiosa e forte, Sangne di stirpe antica, Sempre tra schiera armate. Sempre di pugne amica, Già non dovca sulla più verde etate

Dura morte involurte, Scoza prova di Marte. Ab che se a te più lepte Giungesa l'orc del pianto, Forse perdes suo vanto Un di l'empio Oriente:

Ma dove il suo ferir vien più dolente. Morte colà più punge, E più gli stroli ha pronti: Così d'Italia lungo, O bell'Alba d'Italia, ora tramonti; E si vien teco a meno

Tanto del ano acreno. Cruda barbara scola, Che altrui biasma i sospiri. O a'altri i suoi martiri Col lagrimar consolal A me non scenda in cor si ria parola ; Che dolce è far querele

Cola dove n'offese Dura sorte crudele: Ed è di nobil core atto cortese Dare amorosl accenti-Alle più chiare genti. Certo, se Alma è fra noi

Del tuo mnrir men pia, Certo, Fabbrizio, obblia I tuoi al chiari Eroi : Ma vide in arme pria Bavenna (1), e poi Vide Adige in periglio (2); Se della vostra gloria Per forza e per consiglio Deggia Italia tener breve memoria,

(1) Il giorno di Pasqua 21 aprile 2513 fe data la tenribile e songuinosa bottoglia di Ravenna, nella ensie Fabriais Celouna e il nipole Marc' Antonio, capitani della trappe pootificia, pagnareno con grand'andacia e valore contro i Francesi e gli Esteusi. È da sapere che Gialio II a Ferdinando il Cattolica, ce di Spagna, staccatini delle Lega di Cambrui e nultisi ai Veneziari, crano divenuti nemici di Lodovico II re di Francia e d'Alfonso daca di Ferrara, il si vantete dall' Ariosto. Nella butteglia di Revenes, gesode fa la stragdall'ann porte e dall'altra pel sommo valore a per l'ostina-nione de'combetteni; e i Francesi, che dovettern in gran parte la villocia all'actiglieria ferrarese, piansero la morte de lere prode greenile Gastone di Foix

(2) Prospero Colemna, generals di Ferdinando il Cattolier sconfine nel 2523 presso Vicensa l'Alviano, generale de'Veminni a Marc' Antraio Colorna nel 1515 difese bravameste Verrus contre i Veneti, gli sconfisso, ed escendo della liberata città prese Legnogo,

O Anime Beine Delle virtà Latine. Stan lungo d'Ambro i lidi Di Prospero gli allori (1); Mille armati sodori,

Mille onorati gridi; E poco dianzi in Campidoglio lo vidi Noovi titoli egregi (2);

E giù da nobil Archi, Scorno a'barbari Regi, Pender faretre insanguinate ed archi.

E mille spoglie appese A più gran Colonnese. Caro giocondo giorno,

aro giocondo giorno, Quando all'amiche voci, Quando a'bronzi feroci

Tonava il Cielo intorno; E di anree gemme, e di ghirlande adorno, Su candido destriero,

Trionfator Romano, Traea aua pompa altero

Alla Reggia di Pietro in Vaticano: Dolee pompa a mirarai, E dolce ad ascoltarai.

Allor tn Pargoletto, Emulator paterno,

D'alto valore eterno Totto infiammasti il petto; Ma morte il tuo valor prese in dispetto. Dunque alla patria riva

Gente barbara strana Non condurrai cattiva? O conversa iu dolor gioja Romana,

O conversa iu dolor gioja Ro O glorie, o nostri vanti Fatti querele e pianti!

### Π PER LATINO ORSINO

DELLA MENTANA

Che dopo molto guerreggiare morl di gocciola.

Or ehe a Parnaso intorno Cogliendo io giva del fiorito Aprile Qual più gemma è lucante, E ne sperava adorno

(1) Peropero non nobe fa li più finnose tra Colemas che commodarono sollo la boseliera di propiedi Alexandro VI, Gililo I I a Lone X, mo è averrato fra i più pandi capitate che shibas ventre i l'abai, Fa caspera i commoda il ajoli, al 1503, a el qual sano mora, dappoi che muesto al strigio del Daca di Milano, a quantaque vencio e diferen, del Daca di Milano, a quantaque vencio e diferen, delineo contest E passersi commodati dell'ammiraglia Bonariere che focuettiva pilitzaria. – Il 8 di "Abare, di che parla II postis, indicaso la piane i mobaleria bagasta del Landron.

con parts is possess, sectiones, abest il divinina ne disputa en Lacolino.

2. A Stanio Colonna, desti il divinina per dislapparti di Lacolino.

2. A Stanio Colonna, desti il divinina per dislapparti di Losso posto (y attabat si 15, 15), il più mensathi del conde tra posto (y attabat si 15, 15), il più mensathi del conde tra Feli consumenta con della sile dill'armata sotto den Giercani Aduntica. Nel sono tieneno Rama sil di Giercanio, processo del consumenta di Antacia. Nel sono tieneno Rama sil di Giercanio, processo di proposto, soli la Compisolita, a dei consumenta del propiso, soli la Compisolita, a dei propiso in S. Maria d'Antacia i soni trofici, a sembiana degli cattida triministra l'Incensi.

Ad onta della morte il erin gentile Dell'Italica gente, Già, lasso me, già non credea repente Far di lagrime un fiume,

Far di lagrime un flume, E pianger dell'Italia un si bel lume. Ma non sì tosto ascende Febo sul dorso a'suoi destrier focosi.

Che insuperabil sorte Piega grand' arco, e'l tende, E spinge incontra noi atrali dortiosi.

E spinge incontra noi strali dogliosi, E saette di morte: Forte è fra' venti procellosi e forte

Scoglio fra l'ooda insana; Ma non è forte la letizia umana.

O ehiaro, o nobil Duce, Ben dietro Marte rivolgesti il piede Per sentier di sudore;

Ma qui tra l'aurea luce Non fu man pronta a dispensar mercede Al degno tuo valore;

Ed or che orrida morte in tetro orrore Ha tuo guardo sepolto, Ne pur pietate in tua memoria ascolto.

E forae fatta ingrata

La bella Italia alla maggior fortezza

De' Cavalieri egregi? O pur stima beata Per se medesma la virtule, e sprezza,

Che altri l'adorni e fregi? Già longo il Xanto infra Tindarei regi Non fece Achille altero

Sull'ossa di Patròcio un tal pensiero. Poscia che i mesti uffici A fine ci trasse, e co'supremi ardori

Forpi gli atti fonesti, Disse: O Principi amici, Son di vera virtù premio gli onori Per l'Anime celesti:

Su donque l'armi, e se medesmo appresti, E con amiche prove Gli onor ciasenn del mio Guerrier rinove.

Quinci bellezze elette,
Reine d'Asia incatenate offerse
A' giostrator vincenti;
Offerse armi perfette,

Spoglie di gemme e di grand'or cosperse; Ed aratori armenti: Così dardi volanti, archi possenti,

E corridor veloci Mossero in prova i Cavalier feroci.

Ma or di qual pietate,
O son di qual onor tnoi merti in terra,
O buon Latin, graditi?

Qual é, che pompe armate Ti sacri? o Roma, che il tuo cener serra, Pur a pregiarlo inviti?

È forse nasai, ebe di Savona a i liti In solitaria riva

Altri ne canti lagrimoso, e scriva?

#### PER ERCOLE PIO CONDUCTIONS DE VENEZIANI

Morl innanzi che si combattesse a Lepanto.

O inclita Ferrara, Benché forte e possente Godi felice degli Estensi Eroi, Non men dolce e men cara Sia mia cetra dulente, Il pio Guerrier piangendo, e gli onor suoi? Qual gemma d'India, o qual tesor fra noi Può ristorare il danno Di grand'Alma rapita? O quale ineanto mitigar l'affaooo Pnò di mortal ferita?

Ah! ebe morte ha le lagrime compagne, Ed è ria Tigre chi talor non piagne. Vide le pie sorelle Gia tanto il l'o lagnarsi, Che trasformaro nel dolor sembianti,

Quando dall'auree stelle Cadde Fetonte, e sparsi Corser di Febo i corridor fumanti: E del Sigco su'gioghi onda di pianti

Per le guance divine Tetide bella asperse; Ed ella svelse dalle tempia il erine,

Miseral allor che scerse Domito Achille da mortal saetta, D'Asia, e di Troja singolar vendetta.

Ben già con fichil voce, Ben con pianto materno Tentò sottrarlo alle battaglie estreme;

Ma l'anima feroce Tutto recussi a scherno: Spirto varo d'opor morte pon teme, Quale entro i voti allierghi orribil freme

Orha Libica belva, Che se rugge o se stride. Lunge rimbomba al gran furor la selva:

Tal pianse Il gran Pelide, Visto Patroclo insanguinar la strada Per l'alta piaga dell'Ettorea spada.

Ratto l'ire funeste Sparse per l'aria, e spense In lungo obblio l'empia discordia e rea p Quinci l'armi riveste,

Che adamantine immense Temprò Vulcan nella spelonca Etnea: Ardea lo scudo, il duro asbergo ardea,

Ardea l'asta puguace Tra'grandi aurei splendori; Ma l'elmo altier dell'immortal fornace Vivi anche leva ardori:

Tale in sul Xanto ei formidabil corse, E corse si che i venti anco precorse.

Tra mille piaghe e mille, Tra gente or vinta or morta Non sia vanto d'Achille;

Ettorre ei trasse a dura strage oscura: Che spaziora e corta

Vita mortal sempre è di Dio misora. Beo ei l'acerba in vendicar ventura Del caro amieo estinto, Ogni furor dispiega; I piè trafigge al Cavalier già vinto, E tra le rote il lega; Tre volte intorno alla muraglia ei gira

De' patrii alberghi, e seco dietro il tira. Volve il earro e rivolve Il Tessalo gioecodo, I destrier sferza ed implacabil fiede :

Ma tra sangoe e tra polve Volvesi Ettorre immoudo, E dall'alte sue torri Ecuba il vede. Forse talora odio mortal concede Inasperir lo sdegno;

Ma se troppo trascorre, E varca l'ira di ragione il segno, Mai sempre in Ciel s'abborre; Poco dunque da lunge un Sole apparac,

Che il tutto inceneri, distrusse ed arse. Fra tue dolci quadrella Tendi ora un dardo acuto. O Musa, e canta di Peleo doglioso, Che alla si ria novella

Divelse il erin canutu, E franse con dura unghia il sen rugoso. Già di nobile Niufa inclito sposo Stirpe a'udia premessa, Quasi celeste in terra: Ed ora in sul fiorir la piange oppressa.

Nella primiera guerra; Ne mira se a battaglia altri risorga, Che più sussidio a sua vagbezza porga. Pur con l'orribil sorte, Pur eol pianto di Troja, Molto può consolar ne i di felici L' inaspettata morte;

Che non è poca gioja Tirar seco endendo anco i nemici: Quinci contempro, o Pio, modi infelici, E mici funesti carmi Giungo a' funesti anoni; Che sorgi armato, e nel gran di dell'armi Non folgori e non tuoni,

Nel più bel corso tuo morte t'invola, Ne sangue Turco il too morir consola. Mal felice Guerriero, Da te per certo in vano Fu di hattaglia la dura arte appresa,

Se nel conflitto altero Alla tua nobil mano La più bell'opra esser dovea contesa. Speranze infauste! all'onorata impresa

Vestisti i duri acciari. Desti l'insegne a i venti, Per fare i pregi tuoi sorger più chiari;

Ma suon d'alti lamenti È succeduto alla sperata gloria,

E ria pompa di Morte alla vittoria.

#### IV

#### PER AGOSTINO BARBARIGO

#### PROVVEDITORE DELL'ARMATA

### Morl nella battaglia di Lepanto.

Di cotanti gravosi aspri martiri, Di cotanti dogliosi aspri lamenti, Che debita pietate, altrui moo nota, A me svelle dal core, Non sia chi, prego, in assoltar s'adiria

Volgan più tosto il cor, volgan le genti Morte a biasmar, che inesorabil ruota Fortuna di dolore;

Fatta avversa d'Italia al primo onore, La felce in giro mena,

E colà miete, ove le dia più pena. )
Ma to, che siedi in grembo al grao Tirreno,
Coronata d'olivo, alta Reina,
Dalla strage barbarica nemica
Il Barbarico altero

La cener vineitrice peregrina:
Fia sopra il cener suo tempo, che dica
Il viator straniero:

Il viator straniero: Eeeo il flagel dell'ottomano Impero: Già gran fulmine armato,

Ora lume d'Haila in Ciel traulato. Tal bene apparte folgorando in guerra Là dove tra' bei rai suo pregio cierno Amunitò l'onda e la riviera Argira: E ben laurce gemmale Teseva al gran valor la patria terra; Ma duramente il vinuse areo d'inferno,

Quando più il vareo alla vittoria apriva. Spoglie, archi, armi lunate, Ampio angue infedel, viste beale Intorno al mar tingra;

El grare in aul morir gli occhi chindea.

Qual dunque dal sonoro almo Ippoerene,
Qual dalle aclve del gentil Permesso,
Altra chiamerò Musa al mio dolore,
Salvo quella che spira.

Dolei modi di lagrime e di pene?

O Febo, or tu mi cingi atro eipresso,

E si tempra le corde auree canore, Che n'ululi la lira: lo Citarista di tormento e d'ira, lo dell'Italia mesta

lo dell' Italia mesta Misern Ciguo alla stagioo fuoesta. V

#### PER ASTORE BAGLIONE (1)

Difesa Famagosta, fu contra la sede data ucciso da' Turchi,

Spero, në forse io spero, Per gran desire vaneggiando, in vano,

Che dopo gran girar del Tempo alato, Suono di fama altero

Dall'odioto obblio vorrà lontano Nell'altrai mente il fier Baglione armatop E fra quegli empi, onde repente in stato

Cadde Cipri di gemiti e di pianti, I barbari nepoti Ne i secoli remoti

Ne i secoli remoti
Del gran nemico ammireracno i vanti;
Chè per lunga stagion falte canute
Sounda Pali niù fosta alma nistrata

Spande l'ali più forte alma virtute. Qual Berecintio pino, Quanto più crebbe alle dore Alpi in seno,

Men prezza Borea, ove gelato ei freme, Tal grido alto divino Per luoga età sorge robusto, e meno

L'arido fialo dell'Invidia teme. Deh eol bel nome del Guerriero insieme Corra la via degli anni anco mia rima, Ne per la strada eterna

D'empia vorago inferna Torbido turbo mia pietale opprima: Anti lo stil di mic quorele in prova

Futura Musa a lamentar commova. Febo, fa tu palese, E narra altrui l'abbominato inganno:

Di', qual arte si tenne al gran dolore? Gii sulle rote acrese Il Sol quasi girava il sceond'anno, Lungo omsi troppo all'Ottoman furore (2);

E della ria stagion nel erndo orrore In sulte mura di gran sangue aparta Al minacciato campo Segno chiaro di scampo

Dava il Beglion con tromba alta di Marte; E sosteneva in arme aspra battaglia, Ouale annel grande a cui d'arcier non caglia.

(1) La famiglia Baglione fe nel medio evo illestre la Perugia tra i nobill Ghilellini. Gio. Paulo, padre del presente, uno de'condottieri Italiani & quell'epoca, zinsci n divenira alguere della ann patria, Garrreggió al tempi di Alessandro Vt., Giolio It, Leone X. Or podrone della aun policia, era scaccialone dalle truppe pontificie, servi più volte sotto i Veneaisei al tempo della Lega di Cambrai, Fa seciso in Roma, malgrade il anivocaudollo che ivi lo aveva chiamato, nel 1520. (2) Nel 1570 essendo minorciata Plsola di Cipro da una invasione turchesco, si uni a Suda nell'tsola di Candia la fiotia stienta de' Veneti, Spagenoli e Pontificj solto tre gran espitmi Girolamo Zeno, Andrea d' Oria, Marc' Antonio Colonna. La rivalità del comundo rendette inutili n vane tinto forne elemite a tanto valore. Fo presa dai Turchi Nicosi capital dell'Isola di Cipro, con lo alerminio degli abittoti. L'anno segucate 1571 fo assediata Famagoota, la seconda città dell'Isola, difesa da Astore Buglione, generala de' Veneti, fi quale fine all'estreme ai sestenne da prode, e serritó na'oserevole espitolazione. Egli venne contro la dala fede assessinato nel campo Turco il 15 agosto.

72 Or coo la man guerriera
Fes sottera volar l'alane nemiche,
Or le anembre on pie ul sud permena:
Sregliura ad incontrar l'appre faiche,
I di foure della battaglia rea:
Ma Dio nell'alto altro destina volgen.
Donque dell'altrai doul mosso a mercede,
Su tante quadre moies,
Si ben fede commissionana fode;
E per gli aperti varchi inolità serse,
Che al più forte Oriente ei ol contene.

E pre gli apreti varchi inellia seese, Che a più fivet Oriente ei ol conter Staran mirando interno Marco de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta de la contenta de la contenta del contenta del

Farsi Indibles a' barbari sensisi. Fibidi vista a mirani Sulla terra stillar vile e negletto Il teonos, onde Ellepsotas anco paresta: Atro il hel volto, e sparsi Jeniu Irono, onde Ellepsota anco paresta: Atro il hel volto, e sparsi Jeniu Ironi mai il angue, e del ferce appetile La bella luce inspallidata e spenta I culta, e quando itratica vendetta l'Apprenderal fomente della proposita di monette Alf'Anima fortivisma diffictia? Non vedensai unqua in te sorger valore, Non vedensai unqua in te sorger valore,

Che srella almen degli Ottomani un core? Ma segnendo, il tormento sofferto Dello scempio secribiazimo sofferto L'afflitta lingua ora s'adira or lagna, Intanto al Sole, al vento Stassi tra polve il gran busto deserto, E sotto nembi freddo venco il bagna. Lasso I della deserta erum campagna Commetti fenta secribiali in sono li

Lasso I della deserta erma campagna Corronvi fere, e con artigli immondi Forse augelli frementi. Senti, Perugia, senti, E meco in le lagrime diffondi; Ché di tanto Guerrier non han pur l'ossa

# Angusto marmo che coprir le possa,

# Piange la città di Famagosta.

Già te per certo, o Famagosta, loco Non aversi tra le città felici, Si cono les infernal d'aspri nemiri l'affisse la dura guerra empio farore: Ampio giro di faco Orribile t'involve Ed in famo ed in poltre Spandi per tutto al ciel barbaro ardore, Non più città, ma ruisono errore.

isera tel pur nella man possente Asta di sangne armò l'alta Reina. E dell'avverso Egeo l'onda marina Feee a tuo scampo arar selve spalmate; Ed io eredei repento Quetarsl il tno periglio, Allor che atro e vermiglio Nettun secondo a nostre genti armate Erse si gran trofeo d'armi innate Lasso! tra'gorghi dell'Egeo spumanti. Di lauro i tuoi campion cingcan la chie E l'ira atroce, e la perfidia doma Vedean sepolti in mar; gaudii celesti l To sfortunate in pianti, Spettaeolo di pena Stretta il pie di catens; Traevi a giogo di nemiei infesti Tumulti lugubrissimi funesti Miseri padri in duro ceppo avvinti! Miscre antiche genitrici ancelle l Miscrissimo stuol di verginelle l O quanti piangeranno i patrii liti? Quaote i consorti estinti? Quanti l'antico vanto? Ma to qual trarrai piento; O quali Italia gemiti infiniti, Misera madre degli Eroi traditi?

#### VII

AL MGNOR

D. GIOVANNI MEDICI

Per la morte del Principe D. Francesco.

Già lieto a' conni tnoi venni sovente,

Sigmor, pregio de' versi ond'io mi pregio,

E la cetera mia d'oro incente

Fei risonar del tno valor egregio; Or non coai; chie d'Aganippe il fonte Torbido beto, e da mestiais oppresso Del domestico allor spoglio la fronte, E vi pongo in sua vece atro cipresso. Lachesi accrba l ah che terribil'ira Oltra l'usato sili m'avyampa in core; E con cordoglio a bestemmiar mi tira.

Ingiustissima Dea, vostro furore I Sol venti volte il Sol per vie distorte Aprile adduse alla stagion fiorita, Che con orrido ghiaccio iniqua mort Vinse il vigor di così nobili vita? Su su. Vergine Clio mero disenti.

Vinse il vigor di così nobil vita? Su su, Vergine Clio, meco discendi A far sull'Arno lamentevol suoni: Ma tu quinci, Signor, forse riprendi, Che si forte alla pena io m'abhandoni.

Tu saldo in campo ogni mortal cordoglio,
Ove ti sfidi in paragone, è vinto;
Nè vien flutto di duol, che dallo scoglio
Del magnanimo cor non sia respinto.
Pensi, che Morte ne minaccia a terpo;

Che come vento il nostro di s'avanza, Che sulle stelle è sempiterno albergo, E che la terra di poche ore è stanza. Questa è scola d'Eroi, dalle eui non Unque vero valor non si seompagna:

lo, che dal vulgo vil non torco l'orme, Dico: è ragion che nel dolor si piagna.

PER PIRRO STROZZI

Fu morto in Francia combattendo contro gli Ugonotti.

Questo si chiuso orrore, Ove almn aprile unqua non apre un fiore, Ma tra doglia, tra pena, Tra'gemiti infiniti Afflitta Filomena

Iti risuona ed Iti. È certa ermo ricetto,

Ove io disfoghi Il petto E degli Strozzi miei pianga il diletto.

Quando suoi ebiari onori Andrò cantando, io fuggirò gli orrori, E tra' palegi alteri,

Cai lieto Arno rimira, Tra dame, tra gnerrieri

Percnterò la lira; Ora gravnsi accenti, Acerbi aspri tormenti,

Schiff del chiaro Sol fuggon le genti. Tal già vedovo amante Pianse Orfeo tra' deserti e tra le piante,

E con cetra funcata Solle Strimonie rive Frenò per la foresta Le fere fuggitive

Che alle note dogliose Su per l'Alpi selvose

Mossero i monti l'alte cime ombrose Lasso lui, che d'un guardo A consolarsi il cor non fu più tardo;

E mentre il re disprezza. Ch'Erebo atro governa, Losciò tanta bellezza Entra la notte eterna.

Ben querela aspra e dura Fe' poi di sna sventura: Ma crudo inferno il lamentar non eura.

Oh se l'agevol legga Mi desse Lni, che i cieli ampi corregge! Certo fora sofferto

Un al corto desire E fora il calle aperto, O Pirro, al tuo venire;

Ma qui pensando è vana Ogni speranza nmsna:

La dove Atropo squarcia, arte non sana. Dolce licor per morte È pianto, e via miglior quanto più forte; Dunque versate, n lumi,

Tepide onde, versate Ed in dno caldi finml, Se m' ubbidite, andate :

Chinso è per sorte ria Di loi mirar la via; Or danque a lagrimar chiusa non sia.

CHLISTORA, TESTI EC.

Ah che con nobil'arte Ben colse in guerreggiar palma di Marte?

Ma dell'alta vittoria, Dell'ardir, della fede Non trovò poi la gloria,

Ne la real mererde: Vinto cadde ei vincende, Qual falcon, che scendendo

Con preda incontra il fulmine tremendo. Coni da' suoi diviso, In sul fiorir miseramente anciso,

Pur sotto ciel straniero, Da ferro empio costretta,

Usci col sangne altero L' anima giorinetta : Ne pia curs d'amici

Chinse gli nechi infelici, Estremi in terra di pietate uffici, Sol da vaghezza spinte

Faro a veder le belle membra estinte. E l'amorose stelle

D'aspro dolor turbaro. Le nobili danzella, Allor che atra miraro

La goancia insanguinata, E la destra gelata,

Che dianzi in campo fulminava armata, E qual fra tutte il vanto Ebbe d'alta pietà, dices tra'l pianto:

Danque sempre coperte Fieno, o stelle maligne, Di fredde nssa deserte Queste piagge sanguignel

E per tanti paesi I genitori offesi

Bestemmieran gli empj furor francesi? O quanta in riva d'Arno, Quanta querela ora si sparge indarno?

Credea cinta d'alloro L'alma Italica gente Mirarei In carro d'ore D'anree spoglie lucente; Ma ris morte superba Troncò tua vita acerba,

Messe d'Italia consussata in erba. IX

DI COSMO MEDICI GRAN DUCK OF TOSCANA-

Perché tanto languendo

Il al falgido lume De' begli occhi Firenze a terra inchinal E estanto gemendo

Il suo limpido fiume Va scorp a ritrovar l'onda marina ? Perche, tolto di pompa ogni costume, Con afflitti sembianti

La fresca gioventù sembra canuta, E ne i pelagi dassi banda ai canti. Ed ogni cetra per le danze è muta?

74 Forse ver lei s' adira Credo Marte fremente. O fier diginn l'omana vita infesta? Quinei duolsi e sospira, Ed è la Tosca genta Umida gli occhi, ed a mirarsi mesta? Ah no: per maggior pena ella è dolente: Ella languisec e geme, Che Cosmo acerba morte oggi le fara, l Solo per eni dalle miserie estreme, Che regnanu quaggiuso, era sieura.

Se verginella sposa Pnò lamentarsi a torto Sul feretro mortal del suo diletto, A torto lagrimosa Prende oggi disconforto Firenze, e colma di cordoglio il petto, In negre spoglic avvolto

Scorge il bnon re che la beava, e scorge Sotterra ogni piacer seco sepolto. Ne più l'usato Sol per lei risorge. Vero c, che a' pianti invano Soolsi ugni varco aprire,

E dal fianco i sospir traggonsi a vote: Si con orribil mane Vien pronta a noi feriro, Ne mai sa poscia ristorarne Cloto. Ma non è biasmo in se raccor martire, Quando a corona egregia Rivolge morte insidiosa l'armi;

E più piangendo il suo signor si pregia, Che con scarpelli effigiando marmi, Silla, onde rimbomba Odiosa rimembranza: A Cajo, ed a Neron, specebio degli empj.

Non venne men la tomba; E temuta possanza Fece anon a'fier tiranni innalgar tempi: Ma se altri sopra lor eangiò sembianza, Vivacemente il corc

Dentro il petto a gioir fu persnaso: Sol perdnta virtù reca dolore, E però fu d'Ettor pianto l'occaso. Ei mentre i suoi difendo.

D'alta fortezza adorne Cangiò la vita a bella fama eterna; Poi dall'avverse tende All' usato soggiorno Il trasse l'or della pietà paterna;

Aller dentro Ition gli faro intorno I popoli dolenti. Rinoovellando le sue prove eccelse; E ciascun fe'degli occbi ampj torrenti,

Il sen percosse ed i capelli svelse.

Or per tal via non meno, Ogni alma a te fedelo, Cosmo, eirconda la real tua bara: E totto a' empie il seno

Di poro assenzio e fiele, E to guardando a farti mesto impara i Senti, senti buon re l'alte querele,

E come al ciel sen vanno Lunghi ulplati in richiamar tuo nome; Prova ti sun del sostenoto affanno

Gli seuri aramanti, e le disperse chiome.

SOPRA LA MORTE DEL PRINCEPE

D. FRANCESCO MEDICI (1).

Ne formidabile mo Di parto femminil mostri e portenti Non ci turbo le fronti : Né turbine rinebiuso

Score dell'ampia terra i fondamenti, O fe' erollare i monti: Nè per gli spazi della notte ombrosi Spiegò eruda Cometa i erini ondosi. Volgean liete e sicure,

(O degli nmani cor vani pensieri!) Al nostro viver l'ore: E pur caduto, é pure Oggi de' pregi di Toscana alteri. E spento il non minore,

Di cui l'orrido gel ne' più verd' anni Sembra che Italia a lamentar condanni. ion mi querelo a vôto, Lasso! che alma gentil su esso indegno

A gran ragion aospira: Atropo dura, e Cloto, Perebe verso di noi tanto disdegno? Onde risorge l'ira?

Di nostro orror non v'appagaste, quando N'involasti il gran Sol di Ferdinando? Abi che l'orribil volo Spiegate, ahi che più ree fate ritorno.

Ebbro di fier venenol Ecco nembo di duolo Copre Firenze, ed al bell' Arno intorno S' adombra ogni sereno: Ecco sbandito il suon, deposti i fregi,

E sepolto il gioir di tanti regi-Or d'alta angoscia oppresso. Ove devo imparar note funeste.

E nuova arte di pianti? Vergini di Permesso Deh disperse le chiome in negra veste, Scolorite i sembianti, Ed alzate armonia d'aspri dolori,

Straeciando in sulle tempie i cari allori. Non fo pregbiera a torto, E non vi scorgo a lagrimar tormento

Di regioni estrane : Sempre gentil conforto, E sempre venne a voi chisro ornamento Dalle magion Toscane; Voi vel sapete, ed io non mento, omai:

Scendete o Dive, e raddoppiamo i guai. Alma, che dipartita Quasi sull'apparir chiaro dimostri Siccome fral si viva,

Sc alla tus pobil vita Non dispari al favor de'votl nostri Spazio si conscotiva, Ben toccava il tuo più le mete estreme,

Ne mai cadea la traboccata speme. (1) Figlio di Ferdinando I fratello di Coumo II. Mori Ma se a morte erndele,
Per la salute altrui, nulla cateoa
E che ritardi il passo,
Almen lunghe querele,
Almen degli occhi incasicasbil vena
Riveneren sul sasso;
Sul asso, guardia di dne apoglie ignude,
Sacrando inni di gloria a tua virtude.

XI

#### PER LO MEDESINO.

Lungi da'lanri, nnd'io tessea ghirlande, Lasso, lunge dall'onde,

Lasso, lunge dall'onde, Che fra teoeri for Castalia spande, Tempro dolente, e con sembianti afflitti Cetera di cipresso;

Ed alto piango di ria pena oppresso La reggia ampia de'Pitti. Odiansi colme di letizia stanze;

Official colore of settina stanze;
O fortunati alberghi,
Ove cadute son vostre speranze?
Io nol vi chieggio, e non ragiono indarno:

Fn il procurar gran vanti; Francesco è spento, e nube atra di pianti Copre Firenze ed Arno.

Appens vide April diciotto volte, Che l'onorste membra

Vinte da febbre ria stansi sepolte; Jeri fece ondeggiar sangue nemico, Ed oggi muur sua mano; Ove mi volgo? E su destin si strano Che dico? E che non dico?

Perdasi con viltate il flor degli anni, Ed oziosa corte E di Bacco o d'Amor non ai condanni; A che di vero onor cura ci prende?

A che valor ci chisma?

Perché palme bramar, se a chi le brama
Atropo le contende?

O d'Italia splendor, che non tramonti, Ma te ne val per l'alto

A fiammeggisre entro gli Eroi più contl; Fin qui corde di duol mia man percote Per tua mesta memoria;

Ma quinei innanzi ad innalzar tna gloria Troverò nove note. Invano prvida morte arco discocca,

Se tal che di virtute Fassi amico vivendo ella trabocca;

Alcun per bell'oprar non sia ritroso Dal mondo a far partita; Cangia vita volgare a nobil vita Uom che muor glorioso. Ouinci a secol miglior ben persuasi

I Cavalieri Argivi Glro da Lenno a guerreggiar sul Fasi, E prese Achille di real beltate

Polgidi guardi a noja, Vago di fultoinar sul pian di Troja Aspre falangi armate.

Fra si fatti enreor sembrò non lento L'inclito giovinetto, Giustissima cagion del mio tamento: Ma de'snoi pregi invidiosa Cloto Me l'atterrò per via: Ah lei crudel! ma che più dir? Follia È laorimare a vòto.

XII

A COSMO

BRAN BUCA DI TOSCARA

Quando morl Ferdinando suo padre.

Cosmo, qual disdegnando aure terrene, Aquita spiega al ciel piume possenti,

E tolta al guardo dell'inferme genti, Cerca del Sol le fiamme aurec serene:

Tal sollevando il tuo gran Padre il volo Per eccelsa magion d'alti splendori, Quinci è sparito, e tra'più folti orrori Lascia all'Italia legencolchii deci

Lascia all'Italia inconsolabil duolo; A te non pur sul volto onda di pianto, Ma largo campo, ove affrettando il piede, Sul flor degli anni hai da mostrarti erede

Del sempre chiaro ed immortal sun vanto. Dolco ad udir; cho se'l Cesarco petto Commosser d'Alessandro i pregi eterni, Esser ti dee per li trofei naterni

Esser ti dee per li trofei paterni, Ogni sferza d'onor sommo diletto. Or sorgo franco: desiabil strada

È gir colà dove la gloria splende; Se forza di virtù nol ei difende, Secttro non è che alla perlin non cada. Adunque fremi, e volgi irato il tergo,

Se canta Circe insidiosa e rea; Ma fa che presai, e teco fermi Astrea, Nume, che glà sull' Arno ha saero albergo. Scotesi Libia, e rasserena il elglio , Spento l'Eroe, che calpeatò suoi regni; No folle sa, che da'tuoi nobil Lezni

Aspettar dee via più mortal periglio.
Non fregino di gemme i hei sembianti,
Succinte d'òr le Paretonie spose (1),
Che fra tuoi Duei han di mirar docliose

Stretti in catena I glovanetti amanti. Vedranai l'onde, e d' Ellesponto i porti E Tremare al grido de' tuoi fier Campioni, E l'Asia udra di Ferdinando i tuoni

Nella tua destra rimbombar più furti. Ne meco oggi vanegglo; i furor snoi Fallace Apollo non mi volve in senn: Cosmo, tue glorie fian veraci appieno:

Cosmo, tue glorie fian veraci appieno : Chi non sa che da Eroi nascano Eroi? (1) Paretonio, artico porto di mare nella Carenica. I poeti

(1) rarcono, actico poto di mare nella Circuica. I poel latini, a qui unitundoli il Chiaberra, Paretori diseveno gli Egiaj, ed la genere gli Africani.

# хш

# IS MOSTE

DI D. VIRGINIO CESARINI. Poiche al vivere nman stame si forte Non apprese a filar la man di Cloto, Che non lo rompa insidiosa morte: Dato almen fosse in sorte, Per consolarne la caduca gente, Che preidere a suo grado Non fosse, alsi lasso, la crudel possente; E non desse battaglia a gloventute, Quando suol coronarla alta virtute. Ab crudeltal mirar, quando si apriva, Bel sior troncarsi, e traboccar sommersa Nobile pave in sul partir da riva; lo per addietro udiva, Con forte cor questo decreto eterno: Ne piaugea, che ria falce Far potesse di noi strano governo; Or da me tal fortezza io non impetro, Te mirando, o Virginio, in sul feretro. Quale eagion di lagrimar vien m Agli occhi nostri? O qual più dar consiglio Sensa gentil di non bagnare il seno? Egli, arricchito appieno Nell'auree vene del gentil Liceo, E bevve al puro fondo L'onde sacrate del Giordano Ebreo. E di Sionne in cima, alto paese, De' sacri detti i più riposti apprese. Or di tanta virtù pregi infiniti Per noi sperati, ed al suo nobil merto Cotacti onor promessi, ove son iti? Trenta non ben forniti Volgimenti di Sol l'han posto in terra E quel, cui giù nel mondo Par non rimane, nn breve sasso il serra. In polve son toroati i nostri vanti, Ed occhio fia che non sen vada in pianti? Piame Tetide bella il figlio spento, E nel cordoglio sospirando trasse Fuer degli umidi mondi il piè d'argento: E giusto il mio tormente, Ella dicea, son giusti i mici martiri; No punto mi rineresce, Che tutto l'universo oggi il rimiri; Ho per lode il mio duolo, e vo' che duri La dura istoria de' miei giorni oscuri. L'età consumi infra le selve orrende

Chi ne dolor de' miserabil casi,

Spettacol di pietà bosehi recisi;

Cool parlando accende

E dell'amato Achille

Fit arps di cipresso,

l'iangendo sua fortezza

Ne lagrimar, ne lamentare apprende.

Dentro mesta riponyi i membri ancisi:

Poscia intorno le fiamme ivi diffuse

Il drappel chiama dell' Aoule Muse.

Esse col volto di mestizia impresso,

In mezzo a' sette colli oggi le scorge A dir, Virginio, del tuo mesto occaso? Se altro non è rimaso Per conforto di noi, che tua memoria, Dian le Donne immortali Immortale tributo alla tua cloria: Ed Invidia ed obblio non sappia con A spegner minim' ombra al tuo bel nome. XIV DELLA SIGNORA EMILIA ADORNA. Di tante e per tant' anni ln Asia sparse alte querele e pianti Foro dolce mercede Della bella di Sparta atti e sembianti: E creder fanco all' universo i canti ) Dell' immortal Parnaso, Che di Perseo la madre, alma bellezza, Costar potesse a Giore Diluvio di riceliezza, Da quale parte adunque Sperar possiam ristoro, e donde aita. Se oggi spenta è beltate, Per noi mai sempre immensa ed infinita? Deh quai faran di nostre ciglia uscita, Per disfogar l'angoseia, E di notte e di di caldi torrenti? Quai basteran sospiri? È sian, se sanno, ardenti. Se la ravion di Cloto Il cammin di quaggiù tragge al morire. Ma non allor, che appena Giunse l'amata vita al suo fiorire, Laseiar l'alme più care in fier martire, Tôrsi a' diletti nesti. E sotterra portar nome di spasa Di genitrice in vece. Non è natural cosa. Dove eri, o de' tnoi scettri Costode infermo, e de' tuoi pregi altera Mal difensor, non figlio Di Citerea, ma Nume vil, dov'eri? Ab sfortunato! popolar pensieri Tu pur mettevi a giogo, Lieto in ferir, siccome arcier ben forte; Tuoi vanti e nostri intanto Pesnsi preda di morte, Omsi su queste arene Nobile peregrin non muova il piede, Chè più l'alto a mirarsi Miracol di beltà non ei si vede: Fatta è Liguria di miserie erede, Sparse i biondi capelli, in brnna gonna, Solo è per lei conforto. Venner dall' ombre del gentil Permesso, E quinci il dunl le si disgombra intorno, Che negli Elisii Campi Emilia fa soggiorno.

Manco venuta in sul florir primiero,

Stanearo in esaltar l'alto Guerriero, E spargean tal dolorzza i cari accenti, Che tacean l'acque, e non fremeano i ventil

Deh chi le prega? e giù del bel Parneso

Onivi l'antica Evadne La man le porge, e tutta riso in faccia

Penolopea l'incontra. Alceste gli da baci, Argia l'abbraccia; Tra' bei Cantor lingua non è, che tacc

L'inelite di lei doti; Ma an ectera d' or stanca la mano,

E cost fa sentirsi L'alma del gran Tehano: O ben uata, o ben degna

Di goder prestamente il ben de' eieli, Non di posarti in terra

Luugameute a langnir tra caldi e geli l Che oggi tua luce a' guardi lor si veli Contra ragion, ben sai,

Prendono a lameutar gli egri mortali; Basti tna rimembranza

A lor temprare i mali. XV

#### IN MORTE DI OBAZIO ZANCHINI.

Benché di Dirce al foute Spensi primier la sete, Che già Savona mia lunga sostenne E di Parnaso al monte Sulle piagge segrete Di lei Cigno novel seiolsi le penne; Nou mai però m'avvenne SI desiata sorte,

Che di Febo intendessi Il canto, ond' io potessi Vincer quaggiù l'aspro rigor di morte; Od al suo colpo erudo Ond' io temprassi scudo.

Colei d'alti diamanti L'orrido cor si serra, Ne l'altrui merto unqua pietà vi crea; Në per preghi o per pianti

Unqua perdona in terra, Sempre a' mortali inesorabil, reas Incontrastabil Dea, Tua legge to non rifinto,

Si ti riprego ardente, Me tua folce posseute Nelle piagge del di mieta cannto, Ché è doppio aspro morire

Caderei sul fiorire. Ma Te, del nostro giorno Mattino aureo sereno. Ria morte, Orazio, acerbamente ha spento;

E beuche al tuo ritorno Nel bel velo terreno

Vano sia il lagrimar, vano il lamento-Per piango a i pianti intento, Onde Fiorenza suoua, Che del tuo vago Aprile,

Già d' ogni flor gentile, Lieta sul hiondo erin portò eoropa; Ora il bel erin si frange, E sul tuo sasso piange.

Ma la cetra soave, Che an corde canore

Svegliava il suon della dolcezza etern Fatta funcsta e grave D'immenso atro dolore, Tace per te nella magion paterna; E il Dio, che almo governa Casto le atirpe nmaue, Spenta ha la face accesa :

Ne col desir contesa Fan più d'amor le Vergini Toscane ; Ché eol gel, ehe ti preme,

Vedova è la lor speme. Cosl di porto uscito, Per Occano orrendo

Perdi le merei a te dal Ciel concesse; E noi qoaggiù aul lito Lasci ad ognor piangendo: L'Austro erndel, che il tuo bei legno oppress

Vidi qual aurea messe, Che ove più rieche nsciro Dentro l'ombre inimiche Perdeo l'amate spiche:

O quale agli occhi altrui conca di Tiro Fra l'alghe in sull'arena Senz' ostro onde ella è piena.

XVI

#### PER N. ORSINO.

Ecco il Roman Campion dall' Istro algente Di saugue e di sudor stillante ancora: Tal fier leone indomito fremente Da' eampi aperti, ove scaunò par ora In fiera pugna esceistori e brive, Stanco ritorna alle riposte scive, Qual più dolce regiada e mel distilla Da' bei colli fioriti, amica Clio, Cogli, e con man di rose il cor ne instilla, Dolcissimo conforto al Signor mio;

E vôlti in dolce obblio querele e pianti, Risveglia a gloria aua le cetre e i canti. Ch' ove di bell' onor palma si coglie, Caro prezzo non è la cara vita : Ne quai più chiare e gloriose spoglie Colse in compo di Marte anima ardita,

Delle sue piaghe avrau più degno vanto; E rida il vulgo vil del nostro canto. Sempre là, dove alma virtà a' onora, Premio fia degno per le uobil'alme.

Han le vittorie, ha la rea sorte ancora Men liete sì, ma non men chiare palme: E quai Patroclo al cener suo non vide Erger trofei d'onor dal gran Pelide? Non fia mai no, perchè mill'anni e mille Si giri il Sole all'ampia terra intorno, Che men chiaro tra noi suoni e sfaville

D'immortal gloria il grand' Orsino adorno; Avrà ben ei dal sno valor mercede: Europa no, non la Cristiana Fede. Ahi perché allor che tra le turbe fiere Fulmin parea del eiel l'invitta spada, Non mosser mille Duei e mille schiere

Per quella eli' egli apria sanguigna strada? E qual Campion più degno Europa aspetta Di tanti indegni oltraggi a far vendetta?

Miseri noll mentre a gli altari, a i figli Crudo impero sovrasta, empi dispregi, Di pio sangne fedel caldi e vermigli Fansi di Francia i colli. Ah Duci, ah Regi! Ma cieco di dolor, fervido d'ira, Gran senno fia depor l'arco e la lira.

#### CANZONI SACRE

# PER LA BEATISSIMA VERGINE

a PARRORING GENTILS

Fra cotanti pecenti, ond'io vo carco, E par che non mi gravi il giogo indegno, Qual far si potria segno Dirittamente di mic rime all'arco, Se non Massa, che giù nel mondo infermo E saldo scudo a i percatori e schermo? Strano a pensăr, che i sempiterni inviti, Perch' egli erga le pinme al cicl stellante,

L'umano ingegno errante Ognor laseia tra l'aure andar scherniti; E varo l'uom di tenebroso alberro Volga a' regni del Sol mai sempre il tergo. Qual se con Orion squadra ventosa

L'ampie dell'ocean provincie infesta, Atroce aspra tempesta Fa seco imperversar l'onda apnmosa: Tal oggi l'universo altri discerna

Alto agitarsi da procelle inferne. Pronte a sprezzar, pronte a schernir le genti Ogni freno, ogni legge, al Ciel fan guerra. Non ha par uno in terra,

Non ha pur un, che del gran Dio rammenti (1): E nelle colpe immersa oltre misura Se stessa ogni alma più che smalto indura. Musa, che dal Parnaso in ciclo ascesa

De i più vivaci fior ti fai corona, Deh di' come non tuom Dal Trono eccelso la Giustizia offesa? Chi aull' Olimpo a raffrenare è forte La man zelante, onde gl'iniqui han morte?

Le sacre braccia, che fanciul portaro Lui che gli eterei campi empie di atelle, Le sacre alme mammelle, Che in terra il mar della pietà lattaro,

Manta discuopre, ed al Figliuol sospira, E quinci il placa, e quinci il toglie all'Ira. Mainati noi, se al suo pregar profondo Non s' addoleisse il gran Tonante irato Ah che oggi arso e infocato. Qual Pentapoli già cadrebbe il mondo, È scosso e sparso e sottosopra voltu,

Tra nembi e lampi ogui mortal sepolto

PER LA MEDRSINA. Provarsi a celebrar lingua mortale L'alta del Paradiso imperadrice, Fora, siccome nom dice. D' learo dispiegar per l'aria l'ale; O trarre il carro per la via Febea, Con possanza di maco Fetontea.

unque, o Gentile, o par else a sera i crini

Si terga il Sole, e giù nel mar discenda,

Avvocata si grande il Mondo inchini:

Ognuno i voti, ognun raddoppi i prieghi

Che sua possanza a nostro acampo impieghi

O che coll' Alba ei splenda,

Per l'eccelso Sion della sua gloria, E del saero Giordan lungo il confine. Già fer voei divioe Pur su cetere eteroe alta memoria E dolce ivi ne fan conserva i venti:

Or corriamo a raccor di quegli accenti. Su quel Parnaso un di lui che respiende Per sommo senno ed ha di saggio il vanto, Cost disciolse il canto: Chi è costri che dai deserto ascende

Ricca di pregi a di tesori immensi, E sul Diletto suo salda sostiensi? Felice udir, felice allor che asciro

I segreti pensiar di quel gran seno! Che traogoillare appieno Può sacrata favella ogni martiro : E parola celeste altrui ricrea, Ne men felice udir, quand'el dicea : Come sei bella, o del mio core amica. O come, amica del mio cor, sei bella! Gli occhi di Colombella, Acciocche dell' interno altro non dica, Là 've guardo non giunge, e son siccome

Greggia di capre in Galaad tue chiome. Il collo tuo, quale il castel, che adorno Già fece ii buon David d'alte difese; Stan ne' tuoi muri annese Armi di Forti, e mille targhe intorno: E d'intorco ad ogner sen vola fuore

Dal tuo vestir, come da incenso odore. Così cantava, e per letizia mute Stavano ad ascoltar l'aure serene: Ma or lingue terrene Quelle note iterar non han virtute,

Oh fortunata di Sion la riva. Quaudo in tal modo contemplarlo udiva! Chi è costei che se ne va qual suole Novell' Alba salir dall' aria bruna? Bella come la Luna, Eletta e singolar siccome il Sole,

Terribile non men che on eampo armato Fnor delle tende a guerreggiar schierato?

#### PER LA MEGRNINA (1)

Quando nel grembo al mar terge la fronte,

Dal fosco della notte apparir suole Dietro a bell' Alba il Sole, D'ammirabili raggi amabil fonte,

E gir su ruote di cerulco amalto Fulgido, splendentissimo per l'alto. Gli sparsi per lo oiel lampi focosi

Amnira il mondo, olic poggiar lo scorge i E se giammai risorg

L'alma Fenice dagli udor famosi E per l'aure d' Arabia il eorso piglia, Sus beltate a mirar qual meraviglial

Stellata di bell'or l'albor dell'ali, Il rinovato sen d'ostro colora,

E della folta indora Coda le piume a bella neve eguall;

E la fronte di rose aprea risplende, E tale al ciel dall' arsa tomba ascende

Santa, che d'ogni onor porti corona, Vergine, il veggio, i paragon son vili: Ma delle voci nmili

Al auon discorde, al roco dir perdona, Che 'I colmo de' tuoi pregi alti infiniti Muto mi fa, benehe a parlar m' inviti-E ehi potria giammai, quando beata

Masta saliva al grand' Impero eterno. Dir del eampo superoo Per auo trionfo la milizia armata? Le tante insegno gloriose, e i tanti

D' inclite trombe insoperabil canti? Quanti son cerchi nell'Olimpo ardenti Per estrema letisia alto sonaro,

E tutti allor più chiaro Vibraro suo fulgor gli astri luccuti; E per l'Eterce pingge oltre il costume Rise seren d'inestimabil lume.

Ed Ella ornando avunque impresse il piede I fiammeggianti celli, iva sublime Oltra l'ececlse eime

Del eielo eccelso sll'insalibil sede, Ove il sommo Signor seco l'accolso. E la voce immortal così disciolse: rendi acettro e corona: e l'universo

Qual di reina a' cenni tuoi si picghi: Ne aparga indarno i prieghi Mai two fedel a te pregar converso: E la tua destra a peccator gli immonsi

Nestri teanri a tuo volor dispensi. osi fermava: e qual trascorsa ctate Non vide poi su tribolata gente Dalla aua man elemente

Ismiaurata trabocear pictato? E benché posto di miserie in fondo Non sollevarsi e rierearsi il mondo?

(1) Leggansi le lodi che fa di questa Cassone il Mun ella Perfetta Poesa, tom. IV, a carte 26. Miluto, 1821, die. de' Classici Italiani.

PER LA MEGESIMA.

Nel di ehe più dolente apparir fnore

Le eiglia de' viventi il Sol miraro, Quando tanto innondaro I gran diluvi del soperno Amore

Sul fier Calvario, infra la turba Ebrea Massa lo scempio del Figlinol scorgea. Scorse languirlo, e dalle membra appeso

Del sangne i rivi traboccar correnti : E le voci dolenti Dall'arse labbra ed assetate intese :

E posto a' duri strazi il vide segno, E dato in preda all'inimico sdeguo. E pur del petto suo l'aspra agonia,

E pur le pene, e pur le doglie intense, E pur l'angoscie immense, Ond' Ella tormentando a men venía,

Ed onde Ella moria, franca sofferse E per lo seampo uman pronta l'offerse. Dunque d'ingrato obblio tanto cospersi

Non vegga Ella dal ciel nostri pensieri, Che de'auoi pregi alteri Un momento per noi suppia tacersi;

Ma con alma devota in vari modi Cantiam sue glorie, e rinnoviam sue lodi.

Ed io ben so, che a non provarsi invano Converria l' areo di marmorea pietra, E di selce la cetra,

D'acciar le corde, e di metal la mann: Ma so non men, che per lo prove estreme Colpa di vero amor biasmo non teme.

Opindi dirò, che memorabil fonte Al nome femminil di gloria aspergo, Sicebé le macchie terge, Onde elle già tencan grave la fronte;

E cho all'iniqua serpe ad Eva infesta Franse e calcò l'abbominevol testa: Che fine impose al nostro orribil bando;

Che a' nostri gran dolor porge conforto; De' naufraganti porto, E scorta di color che vanno errando: E giogo e fren dell' informal possanza,

E fermo segno alla mortal speranza. Ella d'aita i lassi cor provvede, Di lei proprio è costume esser elemente;

A lei corre il dolento; Per lei discende al peccator mercede,

Or per lo nostre lingue in vari modi Sempre quaggiù si benedica e lodi.

ALLA MEDREIMA.

Fonti di vive mel, di viva manna Sprezzando il mondo, a rio veneno è volto Quinei ebbro, quinci stolto, Mentre a bugiardo ben dietro s'affanna, Fassi verace di miseria esempio:

Che non ha seco pace il cor dell'empio.

Ob per somma pietate a pensier santi Cangiar le colpe, e miei desiri indegni, E dal Ciel mi s' inregni Il suon soave de' superni canti;

Il suon solive de' superni canti; E l'auree note dell'Eteree corde, Ver eui l'orecchie mie fin qui fur sorde! Così faria sonar tua gran possanza

Mia lingua ognor che con le cetre alterna, Alma Vergine eterna, All'angosce del mondo alta speranza; Alle giorie del Ciclo alto ornamento, E dell'abiaso a' mostri alto apavento.

Empi, che in rimembrar, come si seelse
Pura del Figlio Genitrice eterno,
Vinto il profondo Inferno,
Piega il ginocchio alle sue voglie eccelse,

R d'orror palpitando erge le chlome, E trema al suon dell'adorato Nome. En van malizia d'infernate arciero Tra lo man scellerate aron riprende, Se contra segno il tende,

Che sia nei campi di Mana guerriero: Ella col cerno, e col girar del ciglio Da'snoi dilunga ogni mortal periglio. E pur le grazie di si gran difesa

Il Mondo forsennato oggi non enra: In cruda pugna e dura, Ove ogni piaga è sempiterna offesa, Ove nel vincitor non ba mercede,

I si pronti soccorsi altri non chiede.

Ma, o beata, che negli alti giri,
O santa, che d'amor siedi reina,
Benigna il guardo inchina,
E fa che pia mostre mierrie miri;
E perchè il mondo a tua pietà ricorra,
I prieghi suot ina carità precorra.

# VI PER S. PIETHO.

#### Strofe.

Di mille pregi chiare
Apparver d'Abraam l'Inolite genti,
Quando di Faraon gli sdegni ardenti
Furo sommersi in mare;
E quasdo per l'Arabia aspri tormenti
Ebbero incontra, e quando lor concessa
Fu la felice Region promessa.

Ma via più sfavillaro
Schiere più grandi e di più gran virtnte,
Poiche i' Apportator della saluta
Sacre Mamme lattaro:
A cantar quegli Eroi tra le più mute
Fora la lingua in favellare ardita:
Non corre mortal più strada lufinita.
Epodo.

E non per tanto lo splendor di Pietro
Tra si fulgidi lampi egual non vnole:
Donque se cos lodarlo, affaso il Sole,
E chiudo il mare immenso un picciol vetro.
Surofe.
Ma che dico? Viltate

E ben oprando abbandonar speranza;

Non può trista cader mortal possanza Nell'imprese onorate; Però se in dir di lui, ehe ogni altro avanza, A mezzo il corso verrà meno il dire, Sarà mostra corona il grande ardire.

Anistrofe.

Siccome alpestre scoplio
Sprezza i furor del minaccioso Egro,
Così le farie, e dello staolo Ebreo
Pietro sprezzo l'orgoglio:
E come tuona ad atterrar Tifeo
Fiamma che giù dal ciel scende veloce,
Tonava il sono della sua nobil voce.

Epodo.

Quinci del Gaocrisso egli scoperse
L'odiata insegna di Sion sul monte,
Mirabile trionfol e sull'Oronte
Diede battaglia alle falangi avverse.

Surofe.

Poscia a più forte guerra
Verso il colle Tarpeo volse le piante,
E l'adorato allèr Giore tonante
tri perconae a terna:
Quante minacce, quanti oltraggi, quante
loidie suscitò l'ira Romana?
Ma degl'iniqui la fatica e vana.

Simone il manifesti,
Mago in un punto scellerato e folie:
Ei per l'alte dell'aria fracce volle
Verso i campi celetti;
E mentre di quell'alti il vole estolle,
Che fabbriotate avera arte d'inferno,
Diocasi caro al Begnator superno.
Escodo,

Allor nel gran teatro il popol folto Meravigliando gridi alti diffuse, E nelle piume, a sollevar non use Umane membra, ei tenea fiso il volto.

Ed ecco apre la hocea
Pietro, ed i prieghi non fornisce appieno,
Che ogni possansa al volator vien meno,
E giù dai ciel trabocea.
Rimbombò da iontan l'amplo terreno
Per la percossa, ed el fascato e lasso,
Non ebe volar, non potea muover passo.
Antistrof.

Non è frale bugia,
Anzi per langa esperienza è vero,
Che cisco il peccator dal buon sentiero
In suo cammin travia:
All'Uom santo dovea Nerone il fiero,
Di sua benevolenza aprir le porte,
Ed el le chinse, e lo condusse a morte.

Epodo.

Ma meraviglia saggio cor non prenda Sn eio pensando: il Correttor del mondo Vuol che si tocchi de' martiri il fondo Pria che a bearsi su nel ciel s'ascenda. Strofe. Appio mar di martiri

Tragittò Pietro, indi però fu scorto D'estremi gaudii a sempiterno porto Sopra gli Eterei giri. Colassù d'ogni ben, d'ogni conforto

Beve fontana appresso il Re de I cieli, Ed adempie il desir de' suoi Fedell.

Prova se ne ved ora; Che di Janue cocal; Che di Janue cocaliente anima adorna, Urbaso Ottavo in Vatican soggioros, E qual Dio vi a dora; Ritoma in terra, o bell' Astrea, ritorna; Alla tus Deila a appresta Regno, Che per te non si dee prendera a sdegoo.

Epodo.

A peregrin far dispietato inganno
Non mireransi Licaoni infesti,
Ne per cena crudel pianger Tiesti,
Ma l'opre d' Innocenza il seggio arranno

VII

PER S. ANDREA.

Strofe.
Deh chi nobile prora

Ne men desio mi prende

Rene spalmar m'inegna
Per via che in picciol'oza,
Grecia, a tue care foci oggi men vegna?
Non già per ascoltar voce somora,
Che ad ndire innamori,
Egregia date di ques nobil regui,
Ove sublimi inegnal
Tiranneggiaro di bono grado i cori.
Antistrofo.

Mirar gli ampi teatri, Che ln lunghi solchi or fende Ingordo studio di villani aratri. Chi può chiudere il varco? e ebi contende Degli anni al forte assalto? Inebbriano il desir mortal speranza; Chò caduca possanza S'avvalla più, quanto più sorge in alto.

Traggemi a se la regiona Achiva,
Per inchinarmi a ribaciare il molo,
Che sotto il piè d'Andrea lieto fioriva,
Duce frédel, che precorrea suo stuolo,
Rupe del mar sonante alle percosse,
Aquila per lo ciel d'invito volo,
Che la vista dal Sol mai non rimosse.

Scereti almi celesti
Cantando oggi han da dirsi;
Lange dunque s'arresti
Vulgo che di follie non sa pentirsi;
Alma Criatiana a soficrir s'appresti.
Non è fallace istoria,
Che per viaggio di martir prodono
Tolti dal basso mondo
I segnaci di Dio giunero a gioria.
Antistrofe.

Sotto crudel bipenne
Jacopo già cadeo,
E pure a fin perrenne
Lacrimoso a narrar Marco e Matteo:
D'olio bollente in fiero ardor sostenne
Giovanni angoscia rea:
Pietro sul Vatican levossi in Croce;
GHIARDEAD, TARTI SC.

Ne pena manco atroce Vede in Patrasso appareechiarsi Andrea. Epodo.

Peregrinando ivi ripose il piede, E col valor de' suoi mirabil detti Salda piantossi e germogliò la Fede: Fece di vero Amor fervidi pettl, E diede bando per altrui salute A' falsi Nomi da' lor propri tetti, Non già mai stanco d' insegnar virtnic.

Al Reitor dell' Impro Già non passò nascoso; E pria fo laslinghiero, Pol ver l'Asinas pia fo diedegnoso: Na quando a foi sviar dal buon sentiero del corretto del forte, Pol vero del forte, Foi trovo mal forte, Tutto avrampanto in faccia, E più nel petin, ei consegnollo a morte. Anistrofe.

Come le labbra aperar,

E su soo dire intreso,
Immanticenta è crae
Tronco, ore Andrea si consumasse appeso:
Le turbe folte, al vero Dio converse,
Tutto di pianto il volto
Udian dell'innocente il fier martire;
Ed et, forte ad udire!
Avea sommo nel cor gaudio raecolto.

Come cerretta, che in selvazgio monte Già stanca da lontan scorge l'argento Scender pian pian di solitario lonte Cresee velocitate al piè di resto, Tanto le limpid'acque ella desira: Si corre al tronco del mottal tormento L'Uom Santo, e così parla, ore il rimita:

O ben composte legoo,
(Ver il Signor ehe adoro
Placè l'alto disdegno,
E se' beato me col suo martoro:
O Croce, in te m'affine, a le men vegno;
Aprimi tn la strada
Per l'angoueia fingir, che stammi intorno;
Sicchè all'almo soggiorno
Col sempiterno Reichnot men vada.

Si dice; Indi si spoglia,

E spomal s'erudi seempi,

Adempiendo la voglia,

Che dell' sapre suo pene avean quegli empi.

Perché piange la plebe? Onde s' addoglis?

E tutto il Cicco olivaggia,

Se minimo placer le si contenta?

Or com?, else non batta

Un si nobil esempio a farta saggia?

Epodo.

Antistrofe.

Qual di diletto, e qual d'onor conforto, Qual'era in terra per Andrea ricebra. Possente a far ch'ei s'adoranse morto? Vero valor, vera virtà a'apprezza La've non giunțe froda: i nostri preți Sono inebinarii alla divina alteza; Poverello di Dio sovranta i Reți.

### VIII PER S. PAOLO

Strofe. Trapassar del sepolero i chiusi orrori, E di là dall' Occasa apparir chiaro Prova non è di neghittosi cori, Che per lo mar della viltà solearo.

Antistrofe. Quei sa goder l'eternità degli anni, Che contra le delizie il petto ha forte, E sprezza l'ira de i più rei tiranoi, E lieto per Geso' soffre la morte.

Epodo. Ma da eiò far s'arretra Il Mondo indegnamente,

Ed allontana il piè dal cammin destro Quinci su nuova cetra Vo' cantar dolcemente Paolo delle Genti alto Maestro: E con tanti suoi pregi

Nell' Alme seminar pensieri egregi. Strofe. Ei dove sorge e dove cade il Sole,

E dagli Australi ogl'Iperborci regni Con bell'acqua rigò di sue parole Tutto l'asciutto degli umani ingegni. Antistrofe, Panfilia, Caria, Soriani e Lidi,

E sull'Arabo mar gente infinita Perdeansi in sonoo; ed ei con nobil gridi Dal gran letargo richiamolli a vita-Epodo.

Indi la bella Croce Fece adorarsi in Rodi,

E dello scampo a Creta il varco aperse; Poi trascorse veloce, E con incliti modi

L'alme di Macedonia ol Ciel converse; E lor folli vraggi Maoifestò d'Atene a i più gran Saggi.

Strofe. Ne sol con arte di soavi detti Ei rischiarava altrui l'interne eiglia; Ma gli indurati cor scosse ne i petti

Coo opre d'incredibil meraviglia. Antistrofe. Per traboccarsi il peccatore ascende, E ana grandezza non ha stato un ora: Tribolato all'incontro il giusto spleode;

Si la destra di Dio sempre l'onora. Epodo. Fero in parte schernito L'Apostolo Besto: Ecco acco di gloria alto ornamento;

Per lui tornò spedito In Listri il piè storpiato, Diede in Troade vita al corpo spento;

E con un detto solo D' Inferno i mostri fe' fuggire a volo.

Strofe. Contra suo comandar non chhe schermo Forza di mar, ma si quetero i venti:

in Malta fe' robuato ogni uno infermo; E disarmà di tosco auco i scruenti-

Antistrofe. Or s'io brame d'allere il crinc ornarmi, Conviene ai gran Tehan girsene appresso; Perchè oo? Divolgar cootra anoi carmi Non può sentenza popolar Perincuo. Epodo.

L'ali dunque disciolga Ocest' inno, ed ei percuota Col sno vivo fulgor gli occhi plebei; Ma d'altra parte ei volga Gente saggia e devoto Verso l'espugnator de i falsi Dei, Che fulminando in guerra

Gli Idoli scosse, e traboccolli a terra-Strofe. O quaggiù quale amor di fiamme ioterne Per suoi fedeli sfavillògli in seno?

Ed or su ooi dalle provincie eterne Usa guardar con quello omor non meno. Antistrofe.

Quinel porgo preghiere a sua bontate, Ch'egli al nostro sperar porga la mano, E degnisi mostrare orme sacrate A' benedetti piè del grande Urbono.

Epodo. Vegga legato Marte Su rugginosi acciari Amica d'Imenco l'amabil Pace,

E pur con spiche sporte L'alma Cerere impari Di si saoto Pastor farsi seguace; E pria, che al Cielo ei torni, D'ogoi felicitate empia sooi giorni.

PER S. STEFANO

Se degli avi il tesor, che siecome ombra Se ne spari veloce, Or con felici esempi

La mano empiesse a' fervidi nipoti; lo sul monte che adombra Di Vai l'antica foce,

Certo ch'ergerei tempi A te, sacrato Stefano, devoti; E da' remoti monti, ove natura Più vaghi marmi indura, Trarrei colonne, e mille fregi illustri.

E dotti ferri dalle scuole industri. Quanti per lo Tirren forti nocchieri, O che vaghi d'ocore, O che di merce avari, Araodo van gli occidental confini;

Quanti da'regni Iberi Picgan l'amide prore Negli Italici mari, Da lunge i tetti mirerian divini! E quivi inchini al tao favor ecleste

Per le oseure tempeste Pregheriano a' lor corsi aure serene, Sacrando voti io sulle patrie arene.

Ed allor forse io rimembrar tuo nome Sorgeria longo il suono De i tuoi martir cocenti,

Che virtù somma a farellar m'invita :

E al direbbe, come
Simile end perdone,
E primier ne i tormenti,
Spirasti in terra, al two Signor, la vita p
O to regista da fisore inferno
Sitree Giodes, che scherno,
Che strage festi obbrobrisso oscura
Che strage festi obbrobrisso oscura
Coul por degli occioni aleria strano diletto
Se in testro si chiode
Tra' resi veltis superbi
Cerro innocente e miserabi fersi
O ral fineogo, ora il petto
O ral fineogo, ora il petto
O ral fineogo, ora il petto

Or al fianco, or al petto Scat' ei le labbia erude; Ne quei cesano acerbi, Finobe s'atterri lacerato, e pera: Tal dall'altera Solima sospinto Tra mille piaghe estinto Stefano cadde in sul terren sanguigno,

Spirito aseratisaimo benigno.
Che tra il furor delle percosse amarc
Alzò gli occhi cortese
E con alma tranquilla
Sovra i duri necisor pregò elemente.
Veracemente un mare
Vicinizzo effon.

Veracemente un mare
D'ingiuriose offese
Speguer non può scintilla
In alma pia di caritate ardente:
E veramente da i anperoi giri
Entro inginsti martiri
Non lascia anima Dio senza mercede;
E qui raggiri il eor, s'altri nol crede.
Ecco i maeigni, onde s'appriro in fumi

Le vene elette e belle, Che del bel sangue aspersi Or fanel cari in sua memoria e sauti: Ecco ehe lucensi e fumi Sen volano alle stelle, E snoni almi, diversi,

E mont anna, aversa,
E versi n'alta il Valicano e canti;
Duci, regnanti a venerarne il giorno
Guidano pompe intorno,
E seco il mondo rivercute adora
Gli Altari e'l Templo, ehe di lui s' onora.
El ci del ciel tra' fianmeggianti lampi

Trascorre almo le cime,
Pulgidissimo in fregi
D' ammirabile porpora contesti;
Là per etterei campl
Trionialora sublime
Guida eserciti egregi,
Institti al mondo cutro martir funesti.
Gaodi celesti, che ne sorte assale,
Ne spene ora mortalo

Di dolce involto, e d'amarezza pieno.

# PER S. MARIA MADDALENA

Strofe.
Se toriente spumoso
l'er erta via figlio di giogo Alpino
l'acesse unqua a ritroso,

Lunge divisi dal piacer terreno,

Qual meglio consigliato, il suo cammino; Meraviglia profonda Ingombreria del montanar la fronte, In rimirar che l'onda Quasi pentita ritornasse al monte. Antitrofé.

O tanto in ciel gradita

Suora di Marta, io senza frode ascolto,
Che una stagion toa vita

Vér gli abiasi trascorare a fren disciolto;
E poscia io un momento
Formatti in sulla terra orme novelle,

Formasti in sulla terra orme novelle, E con piume di vento Ti sivolgesti a sormontar le stelle. Epodo.

Che fu ciò? Come avvenne? Alta mercede Talor comparte il gran monarea eterno; Perche l'¿Uomo, ver lu i rivolto il piede, Mai non si prenda la mercede a scherno; Sovra l'almo ostinate egli s'adira, Ed è caro di lui chi bea sospira.

Quando dunque converse
Verso Dio Maddalena il cor protito,
Ella tutto il cosperso
Traboccando d'amor pianto infinito,
E della chioma l'oro
Stracciò con dura man, sacri dispregi!

E sparse ogni lavoro,
Onde tanto splendeano i manti egregi.

Antistrofe.

Alla fonesta Crore

Pianse del Redentor l'aspro tormenlo; Indi corse veloce, Ricea di mirra, ad onorarlo spento; Al fin dure ed acerbe L'orc passio tra' solitarj scogli; Snoi conviit fur ethe, Sterpi suo letto, suoi piacer cordogli.

Abl che secca è mia rena; abl che non canta Mia lugua, e nulla adegna il mio desire: Ma non ten caglia, non ten caglia, o Santa; Fassi in tuo pregio eclebrata udire, Oscurando il valor del Greco Orfeo, L'alma cetra immortal del gran Maffeo Strefe.

Alle aue nobil note
Tutte del Vatienno escheggia il colle,
E rimangousi immote
L'aure, qualora le tue glorie estolle;
Mio ville plettro indegno,
O Santa, non t'adorna e non t'onora;
Ei tenta, e sol fa segno,
Pur mormorando, come il cor t'adora.
Antistrife.

Or tu che la sulle cime
Stai dell'Olimpo, e ne passeggi i campi,
Venerata aublime
Intra vivo fulgor d'eterci lampi,
Ferma sorra caso noi
Benigni aguardi e di pietate amiel,
E fa co' prepli tuoi

Del sceol nostro le stagion felici.

Epodo.

Zefiro apportator di bel screno

Non si tosto aul mar dispiega l'ali, Che ogni disdegno di Nettun vien meno; E se mosso a pietà di noi mortali Superno Spirto al Redentor a'inchina, Suole in calma tornar l'ira divina.

#### ---

#### PER LA MEDROIMA.

Se quel vago diletto, Oode lusings Amore, È desiabil esca, O se ne sparge il petto ." D'un immenso dolore, Che sempiterno cresca, E se mentre el rinfresca In disarmato seno Lampi vivael e dardi Fatti di chiari sguardi, Infonde con la piaga empio veneno, Oggi fia specchio, e fia sentenza egregia L'alta bellezza che Bettania fregia. Qual colomba vezzosa, Che le tenere piume Verdeggia e porporeggia, Or sull' ali amorosa. Or su Incido fiume Si specchia c si vagheggia; E dove selva ombreggia, Ivi ai tien felice, Quando schiera pennuta La gira e la saluta: Tal già si fe' la santa peccatrice, E di gandio maggior l'alma pascea, Quanto più fier Gerusalemme ardea-Ma dove l'ora apparae, Che aperse il cammin vero, E le abandò la ciglia. In altro foco ella arse. E con miglior prasiero L'anima riconsiglia; La guancia, meraviglia Già di cotanti lumi, Vie meno allor fiorisce: Torbido scaturisce Il bell'occhio seren lucidi finmi, E la man di quel erio fa strazio agli ori, Che tanto dianzi straziava i cori. Quivi muove veloce. E del Maestro adora Le santissime piante, E mentre ei pende in croce, Nella durissim'ora Ella gli fu costante. Quanti grmiti, quante Ouerele ella diffuse In aul sepolero aperto? E prr aspro deserto, Già disparito Lui, come si chiase? Qual ivi pianse e flagellossi poseia? Verace Amor che non paventa angoscia. Or au dagli alti cicli

Ella, che ben intese Drl falso amor gl'inganni, L'anime ne disveli, E discombri cortrae
Nembo di tanti affauni.
Miseri noi, che gli anni,
Nostra vera riechezza,
Spendiamo in poea terra,
Che ne contratta in guerra
Armata d'a marissima dolocezza,
E tra gl'incanti di nemiche Maghe
Si cara abibamo al cor catene e piaghe.

# XII

PER S. SEBASTIANO. Chi è costni, che avvinto Le nude braccia a duri tronchi alpestri Immobile sostien d'archi ailvestri Tanti pennuti strali? Ei d'ampio sangue ribaguato e tinto Sta palpitando a morte, Ma pur costante e forte D' alto silenzio in sofferir suoi mali : Qual de' tempj immortali on destra empia superba Egli distrusse ed arse? Oual altrul sangue sparse. Di ria ferita acerba? Quale al fin furto, e qual rapina il mena, O qual bestemmia all'esecrabil pena? Abi, che ne furto indrgno, Ne colpa sua, ne soo fallir l'ancide ; Giovine, ove del ciel la gloria vide, Ratto le ai converse ; Quinci d'aspro Tiranno empio disdegno Cosl proruppe ardente, Che gli fermò repente Il puro fianco alle quadrella avverse. Vrrgini Ninfe aspersa I biondissimi crini Dell' Idumeo Giordano. Ora s'armi la mano De' vostri archi divini : Tendete Arciere d'ammirabil cantu Musici dardi al saettato Santo. Oual di Sionne il monte, Tale è colui, che nel gran Dio confida : Chi di Gerusalem dentro a' annida. Mai non movrà le piante: Luce al prudente sapienza in fronte: Ei non verrà che tema Ne per notturna tema, Ne di sactta per lo di volante; Non scolori il sembiante Mirando Alma devota Apparecchiar macello Or di crudo coltello.

Or d'infocata rota, E tutta in opra la milizia inferna:

Che il Giusto fia nella memoria eterna.

# XIII

## PER S. LUCIA.

Muse, che Pindo ed Elicona insano

A scherno vi prendete, E lungo il bel Giordann

Aurei eerchi tessete. Gierdan, ehe in suo sentiero

Il Tehro accusa, e'l neghittoso lhero:

Gigli, che all'Alha, e per la valli ascose Più candidi fioriro;

Candidissime rose Oggi da voi deslro,

Per far saero monila Di Siraensa all' Ermellin gentile.

Oh se mie vere lodi, oh se miei prieghi Poggino al eielo ardenti,

Sicche benigna pieghi Quaggiù gli occhi lucenti,

E con atti soavi I miei caduchi rassereni e lavi!

Ma che? a'Ella fra noi già al cerviera A' anoi fe' si gran guerra, Pura Vergine altera.

Vera Penice In terra. Alma Aurora de' cieli,

Per cui uon è Titon che si quereli. l'azo nocchier, che pelago di lodi

Va solcando velnce, Anzl ehe lieto approdi,

Può traviar ana foce: A tale arte s'appiglia Chi di fallace onor fa meraviglia.

)nal vanto di Sicilia a' pregi acquista Alpe che al eiel si levi

E verdeggiante in vista Tra fontane e tra nevi Inverso gli alti giri Or nembn oscnro, or vivo Incendio spiri?

ver che alto holl'Etna, alto fiammeggia Dal cavernoso fondo,

Onde sovente ombreggia A mezzo giorno il mondo; Ma au tra l'auree stelle

Lingua eterna non v'ha che ne favelle. ion eiò che in terra i sensi infermi alletta Aneo nel Cielo aggrada :

Indarno Alfeo s'affretta Per così cieca strada, E dentro il mar rinebius Porta aua dolce fiamma ad Aretusa.

a gran piaggia del ciel sempre serena D'alme gentil s'Inflora;

E di queata terrena S'invaga e s'innamora,

Quand' Ella for produce, Che in lei traslato eternamente luce. a qual fior tra' più cari e tra' più puri

Poi colse il ciclo, o pria, Che in candidessa oscari I gigti di Lucia?

Cor mio, spiega le penne,

E per aura si dolce alza le antenne.

Ma se di lei, che tutto il ciel consola Gli altimi pregi io dico, Mio dire almen sen vola

Di veritate amico E se qui il mondo mira

L'arte del suo lodar cadragli la ira, Ch'ei pure a' sogni ed a menzogne appresse Turba l'Orto e l'Occaso.

O Pindo, n van Permesso, O lusinghier Parnaso, E lor fonte derisa,

Se la terra occisio di lince unqua l'affisa. Non di stridola cetra favolosa

Ha Lucia sua mercede, Eletta di Dio sposa,

Si gli riluce al piede; Ed é posta da Lni

Pur quasi Des sovra la luce altrui. Alti trofci delle sue eiglia afflitte Stau di Sionne in cima: Sne palme eccelse invitte

Ginrdano alto sublima; E nell' eterno giorno Le fa sonar Gerusalemme intorno.

XIV

PER LA MEDRINA

Deh ehl viole nate a par col giorno Mi sparge intorno?

Che adorno a' Tempi di Lucia sospisi l lo pur dolente, io pur a lei ritorno, Perebe tra' rei martiri

M'avanzi lome, onde mia vita io miri. Ne pieciol varco da sentier travio Il mio desio.

Se invio a lel vivi di fede accenti; Ch'ella fatta sul eiclo amor di Dio, Ben pnò enn preghi ardenti Cessare a postre colpe aspri tormenti.

E la merca di che le fo preghiera Non fia primiera, Che altera troppo sua pietà risplende :

O non por sempre è numerosa schiera, Che puro incenso accende, E lietl segni al sacro Altare appende?

Or fin qui lasso (ed ella lor si pieglii) Sia di mici preghi:

Ma spleghi ratto ora mia rima un volo Per le sue lodi, a nulla rete il legbi; E su per l'aureo polo Si mandi altro per me, che affanno e duolo.

Vago tesoro in Gerico frondosa Candida Rosa,

Che ascosa d'Ape al sasurrar vicino, Apco di lieve apretta è paventosa, Apretta di mattino Ch' è l'anelar dell'Alba in sno cam

lvi non scrive in sua famiglia Aprile Fior si gentile, Che vile seco in paragon nnn vada; Ed ella a neve di candor simile

Non degneria rugiada, Che pura pura giù dal ciel pon cada. Sol dalle verdi spine, in che fiorita Si sta romita, Invita l'orme del pastor per via, Dolec odorando, a non più far partita;

Ed egli o longe o sia

Presso l'albergo, ogni viaggio obblia. O quante tempre, onde snoi vaghi onori Io pur colori l Ma s'ori giungo ardenti, o se diamanti

Ma s'ori giungo ardenti, o se diamanti, O se vivi del Sol giungo splendori, Non dirò tanto avanti, Che canti pregi a te, Lucia, sembianti.

#### XV

#### PER LA MEDRIMA.

Là sn ncl cicl, i eni superni regni Del Tempo sdegni guerreggiar non anmo, Città ne aspetta; nè temnto affanno Ha tanto ardir, che ivi d'entrar s'ingegal, Nè lagrimosa sorte E forte si, che osì appressar le porte.

Di crisolito, e di giacinto sponda

Ben la circonda, desiabil muro l

Le vic coperte d'ametisto, e puro

Piume d'elettro, e di bell'or l'inonda;

Ed a mirarsi care

Di chiare Inci ha per sno giorno un mare. Iri di casta e d'innocente faco Fiamma vivace va vibrando Amore, Ivi raggira il pic, tranqoilla Il core, Cinta d'olivo il crin l'inclita Pace<sub>1</sub> E nel gandio del petto

L'aspetto rasserena ivi il diletto. So bella cetra ora veloci or lente Ei fa sovente passeggiar le dita, E quando delle corde il suono invita A temprar corde, ed a cantar la mente, Al Santo alto de' Sant

I canti volgo, e ne rimembra l vanti. Che dagli abissi in atro orror sommerso Fe'l'nniverso sollevarsi adorno;

Che a fermi poli fe' girare intorno Il cicl di stelle e di bei rai cosperso; Che fe' spumoso il seno, E freno pose all' occan non meno.

Appena il disse, che sul proprio pondo Centro del mondo si posò la Terra; E ciò che in lei forma vestigio, cel erra, E ciò che guizza per lo mar profondo, E ciò ch'e in ciel beato Ha stato sol, perchè da Dio gli è dato.

Ei dice; e di sua bocca ogni parola Cinta sen vola di virtude eterna: Virtù, che trapassando al cor s'interna, Ed infallibilmente altrui consola: Portonata Cittate, Beate l'alme colassù traslate.

E par da rio penaier quanti traditi,

O abigottiti dall'altier viaggio,
Sommergono in obbilo l'almo retaggio,
Che tiene in sua ragion heni infiniti?
Ma via louge da questi
Premesti tn, Lucia, l'orme celesti.

Per la strada del ciel dolei gli affanni Sul flor degli anni ti sembraro ognora, Ne dal d'itto cammin ti trasser foora Unqua d'Amore i lusinghieri Inganni; Chè dentro il cor divoto Il roto così bet serbasti immoto.

E quando i mostri inferni a tuo martire Armaro l'ire del Romano orgoglio, Allor tu come selce, e come scoglio Contra l'asprezza del erudel ferire, E di gran sangue tiota, Non vinta no, ma rimanesti estinta.

XVI

#### PER S. CECILIA.

Sruyli.

Gravissimo stupor l'anima piglia,
Qoando volgo il pensiero
Al faretrato Arciero,
Che accettar giogo femninil consiglia;
D'una guancia vermiglia
Ei suole armarai, ed indi avventa ardore,
Alle eni vanpe incenerisse il core.

Alle cui vampe incenerisee il core.

Antistrofe.

Ei quanto appare il Sol di caldi pianti
Bagna l'altroi popille;

Ne mai notti tranquille
Dal fiero suo rigor dansi agli amanti:
Impallidir sembianti.

Mandarc infra sospir querele sparte, De i seguaci d'Amor chiamasi l'arte. Epodo. E pur dovnnque ei sprona

Ciascun corre veloce;
E s'asculta sua voce
Via più, s' el mal ragiona;
Di ciò lungo Elicona
Non si favella in vano
Dalla Castalie Dive;
Ma cantism ciò che serive
L'Euterpe del Giordano.

Per la bella Tamar giunse a tal segno
Già di Davidde il figlio,
Che con bratto consiglio
Fece alla Verginella oltraggio indegno;
Quinci per fier disdegno
Stranc cose Abaslon rivole in petto;
Che all'uomo il vendicarai è gran difetto.
Antistroft.

Chiama l'oltraggiatore a regia mensa ; E tra gioco e tra riso Ivi lo lascia anciso, Miscro lui quando via meno il pensa. Nube di doglia immensa Allor coperse di Sion la reggia: Tanto costa il fallir di chi vaneggia.

Epodo.
Cor mio, non bene accorto
Se dai le vele al vento,
Ti aferri in un momento;
Volci le prore al porto.

Ti aferri in un momento p Volgi la prora al porto. Qui per nostro conforto, E per comune esempio O Clio, versa tesoro, E di Greco lavoro Sorger facciamo nn tem Strofe.

Ivi il hel nome a rimembrar famoso Di Cecilia ai scriva: Ammirabile Diva, Che alla verginità chiamò suo sposo:

Ei non punto ritroso, Vinto da quel parlar, eredenza diede, E de I regni del Ciel si fece erede.

Antistrofe. Duoque in terra fra noi, Saota gradita, Sovra ogni altrui memoria, Bel cantor di tua gloria

Voce non formerà, che sia schernita: Toa virtute infinita Non sfavillò tra' solitari campi;

Fra sette colli ella vibrò suoi lampi. Ecodo. I giocondi Imenei

Quivi altera sprezzasti; Quivi forte atterrasti L'onor de i falsi Dei : Immortali trofei Contro acerbi tiranni Quivi sublime ergesti, Quando a morte corresti

Sul fior de i più begli anni Strofe. E di tue membra, cui furor d'inferno Lasciò spente e plagate, D' Urbano alta pietate

Quivi già prese a far nobil governo. Certo è consiglio eterno Che da' chiari fulgor del tno gran pregio Non si scompagni questo come egregio.

Antistrofe Ecco novello Urbano, a cui non gravi Ginngon oggi tue lodi, Anzi i Tehani modi Onde io t'adorno, o Santa, ba per soavi,

E dell' eteree chiavi Gran possessore, onde celeste ei regna, A te devoto gl'inni miei non sdegna. Epodo,

Chi fra le selve ombrose. Chi ml pon sulle cime Di Castalia sublime Al vile vulgo ascose? Cola plù scelte rose, E gigli più prezzati Introcerel sevente, Per farne meil presente A i piè tanto adorati.

PER S. AGATA. Strefe

O tra purpuree vesti Alma Euterpe lucente, Cui circondano il crin raggi stellanti, l'er te si manifesti

All'Italica gente, Come di tuo voler sono I mici canti. Aceib con Beri detti, E cosparsi di fiel, non mi stetti.

Antistrofe. Usa ascoltare i risi, Gli sgnardi, i vezzi, i giochl, E pur d'Amore I dilettosi affanol (1). Spresserà corpi aneisi

Ceppi, catene e fuochi Vaghesse acerbe di più fler tiranni, Onde il mio verrà quasi

Aspro deserto appo gli altrui Parnasi. Epode.

Or sla che può, chi fia che il volgo emendi? Talpa è sna vista, e suo gindizio è vano; Ma in degno nepote al grande Urbano Che di sua bocca il vero senno apprendi, To, ehe nell'alto ascendi Sul Vatican, come in Sioo cipresso, Non prenderai le mie fatiche a vile, Anzi le note del novel Permesso Sarao conforto del tuo cor gentile,

Strofe. Dammi l'orecchio aperto, Dallomi, fortunato Chi volentier voce superna ascolta; Quando in campo deserto Per lo mare iodurato Mosé l'egra sua plebe ebbe raccolta, Doleote a morte giacque,

Provando un giorno come assenzio l'acque. Antistrofe. Preso da rio disdegno, E da fier disconforto Allor il seme d'Israel fremes, Ma con celeste ingegno Il sommo Duce accorto, Tosto provvide alla salute Ebrea;

E l'odiata amaressa in mel converse. Exodo. Mirabil.troneo, e con stupore al mondo, E con forte desir da rimembrarsi! Ma ne vide Calvario uno innalzaral, Al eui valor questo divien secondo; Per lui non pur giorondo D'ogni finme terren fassi l'amaro, Anai dolce diviene ogni ferita, Anzi ogni oltraggio, anzi ogni scempio è caro,

Legno in quell' onda immerse,

Ansi è sommo gioir perder la vita. Strofe. Mio dir non si condanni; Che lo verità rivell, Per infinite prove altri sel miri: Quanti crudi tiranni Straainro i cor fedeli. Quanti corser volando a'fier martíri? Squadra famosa e grande,

Cui devonsi di Pindo suree ghirlande. Antistrofe. Ma non corredo nave,

Che coo einquanta eroi, Come Argo, spieghi di suoi remi il volo: Temo non mi aia grave Uscir di porto, e poi

Fendendo l'unda tragittarne un solo; Un sol, benche per certo

Di cento più famosi adegua il merto. Epodo. Agata saera, che d'un empio orgoglio

Altamente soffrendo alzò trofei; Che sprezzò ferri, che d'Incendi rei, Martir sosteone, e noo mostrò cordoglio; Salda, siecome scoglio, Alle lusinghe rifintò sdegnos

Ogni promessa di mondan diletto; Ma fra tanaglie rimirò giojosa Della mammelle vedovarsi il petto. Strofe. Non fu ciò sua promessa

Serbare al gran consorte, E por l'orme di lul correr veloce? Non fu sprezzar se stessa, E ben costanto o forte Porre in sul tergo, e via portar sua croce? Ahl che non può negarsi

Splendere il Sol, quando I bei raggi ha sparsi Antistrofe.

E par su verde aprile Ridea sua fresca etate, A ragion desiabil primavera; E di sangue gentile. E d'inclita beltate. E di ricebessa sorvolava altera: Tutto è ver; con per tautu Amò morire, e tormentar cotanto.

Epodo. Ma quella morte a' grandi onor contesi Dell'appugnata se crebbe chiarezza, E fe' repente germogliar fortezza Entro gli spirti di temeuza offesi-Felici Catanesi, Che la terra per patria in sorte avete, Ov'ella si faseiò nel mortal velo; Altu la fronte, u gloriosi, ergete, Il Sole infra voi nacque, e non in Delo.

Or chi viola, e rosa Primiero onor de pratl, Chi miete gigli, e glie ne fa ghirlande? Chl mirra preziosa, Chi balsami odorati. Chi d'incenso profumi oggi la spande? E chi di luce viva

Splendor le oudre con licor d'oliva? Antistrofe. Io bel Cedro, che nacque Di Libano sul monte, Col pronto studio renderò canoro: E se del Gange all'acque

Il Sol mostra la fronte, O se mostra all'Ibero i suoi crin d'oro, Udrh per lei mle voei Divenir inni e trasvolar veloci-

Epodo. Colpa mortal, cui negherà perdono Anima saggia, celebrarsi dive Paltade e Giuno dalle Muse Argive,

E de' suoi nomi tanto alzaral il auono; Noi porre in abbaudono Vergini pure, che nel regno eteroo

De'tuoi logidi rai, Dispera uman pensiero Gioja di bene intero, Ove to non la dai.

Per te spiega le vele, E con la prora fende Nocchier i campi di Netton frementi: Vago di te nelle battaglie urrendo Seguo forta guerrier Marte crudele Fra'più duri tormenti: Pasce vellosi armenti, Olmi natrica, e viti, Miete le spiche, ed ara La turba montanara,

Soo dell'eccelso Din spose veraci.

Oro, dolee diletto

Del guardo, che ti mira,

Che pensando agli ouori

I più forti sodori.

Esca soave degli nmaoi cori,

A te gemendo ogoi mortal sospira,

E te tracciando non perdona al petto

Arno, miei detti non pigliare a seberno:

PER S. FRANCESCO

Di nobil canto abbi vaghezza, o taci.

Percho eio far l'inviti. Oro, dei cor mortali Fortissimo tiranno. Arcier possente di saette acute, I colpi tuoi per ogni parte vanna; Ma par, che pooi, se so oel ciel non anti-Ove è nostra salute? Oh nmana virtnte Dehile in corso e terda, Ch' ergi d'orror le chiome Di povertade al nome :

Guarda il Calvario, guarda. Su quel giogo romito Altro tesor non scerno, Che nado tronco, ove il gran Din s'ap E dietro l'orme del Signor eternu, Colà aslendu peregrin spedito, Ciò beo Francesco intese: Pianta, che al cielu ascese Coll'umil sue radici : Vaso eletto d'odore, Vivo vampo d'amore,

în seguitar la atrada, Cho ria trascorre d'avarizia i campi Vien Francesco dal ciel quasi ragiada, E sparse sopra lui nembo gioconda, Percho via meno avvampi. Ei oon dell'ostro i lampl, Non le conche di Gange, Ma scelae ombre gelate, Ove forza d'estate I capi orror non frange.

Maestro de' mendici.

Mentre più ferve il mondo

Ma se belva in deserto Casca ove vico trafitta : Francesco umile in duri boschi alpini DEL Ci Sorge si ferir d'una faretra invitta, Ché in quattro piaghe, e nel costato aperto Serba tesor divini. Ben tra i monti marini, Quando Aquilon più strida, Può traviar nocchiero,

Ma non s'erra in sentiero Là 've Francesco é gnida. Qual in terra il dirai, O buon Panicarola (1),

Eco fra noi della celeste voce, Segoitator della mendica seuola? Dillo bel Sol, che seminando rai Va fulgido veloce; Dillo, tuon, else feroce Squarcia turbini tetri,

E sgombra empie tempeste; Or aut regno eeleste Per noi priegbi ed impetri.

XIX

SI LONSOO LE PITTURE SSCRE

DI GIAMBATTISTA CASTELLO

Ne'snoi versi fedeli
Già sull'arpa dicea l'Ebreo Cantore,

Che ci narrano i cieli Le glorie del Signore; Qual maraviglia omai, poscia che ogni ora Il pennel di tua man le narra ancora?

Tu spesso altrui diosostri
L'unica genitrice Verginella,
Quando dagli alti chiostri
Le vicu l'alta novella,

Allor che seese Dio quasi ruginda, Che in puro velo distillando cada. Spesso ancor rappresenti Cinto di raggi nel mortal sembiante

Fra mansueti armenti Il sempiterno Infante, Uscito dalla madre in su vil fieco, Qual per lueido vetro il Sol sereno.

Iti come l'avvolga Con man di rose in bei candidi lini, Ivi come lo sciolga :

lvi con gli occhi inchini ln atto nmil veggiam come l'adori: Cotanta forza hai tu co i tuoi colori

Ma pur qual de'Celesti
Ti spirò nella mente il bel eoncetto,
Quando la el pingesti
Col pargoletto al petto?
Dalla viva mammella il latte ei sugge;

Ella il rimira, e per amor si strugge. Ah tra più chiari lampi Bella, che in ciel se ne risorga, Anrora; Vaga Uliva ne'esmol:

Mirra, che eletta odora;

Alto su' gioghi di Sion Cipresso, Platano ombroso alle hell'onde appresso!

(a) Franceso Pasiezzata, famoso predictor possiere, for

(1) Franceson Panigarels, famono predicator populare, fior d.1 1570 al 1594. Egli nacque a Milano d'una famiglia pa lusia nel 1548. CHARGERS, TESTI EG. Ma donde ho ciglia acute, Che m'affiso nel Sol, dove tu godi? Debili labbra e mnte Formeran tue gran lodi? Troppo ardente desir certo mi spinse; Dunque loderò lui, che ti dipinse. Su rugiadose piagge.

Da ragiacose piagge.
Da varii fior che vago Aprile ha sparal,
Ape dolcezza tragge
Mirabile a gintarsi;
Ma tu Castello da color diversi (1)

Doleczza, che è miracolo a vedersi.

XX

PER BERNARDO CASTELLO

Il quale dipinse la chiesa della Madonna di Savona

Nel divoto soggiorno Di questa valle Alpina

La gente peregrina, Che per pietate le ginoechia atterra, Infino a questo giorno Altro a mirar non prese

Se non come cortese
L'alta Donna del ciel scendesse in terra:
Invan muovono guerra

Invan muovono guerra)
Quasi noovi giganti,
I Germanioi mostri,

Contra i regni stellaoti. Scese dagli alti chiostri, Scese cinta di rai A pastorel canuto,

E gli promise sjuto Ne miserabil gusi. Come s'intese il grido

Di eosì gran pietate, Ogni sesso, ogni etate Umil sen venne in questi alpestri orrori,

Ed al paterno lido Nessun rivolse il piede, Senza provar mercede Di eeleste eonforto a'suoi dolori; Quinci infiammati i gori

Per eterna memoria Ersero altari e tempio Alla superna gloria. Ben fu d'amore esempio

Il sagro albergo ascoso
Nelle montane asprezze;
Ma l'umane ricohezze

Nol fean meraviglioso, L'Onnipotenza eterna Talor par ehe dispregl

Le rieche pompe e i fregi, Di ehe si vaga o la terrena eura; Talor aneo governa I suoi culti altamente:

I suoi eulti altamente: Ed ecco oggi repente

(1) Bernarde, il san figlio Valeria a Giovambattinta Castelli furono pittori genovesi di gran nome, non solo in putria, ma selli Italia.

Tutte quelle arriechir povere mura Veggo nobil pittura, Parto del tuo pennello, Tutte addoleir le ciglia, O mio gentil Castello: Leggiadra meraviglia I peregrini ingombra. SI eon la man dell'arte Son le chiarezze sparto

Contra eli orror dell'ombra. Quanti popoli muti, E sull' aria nembosa, E sulla terra erbosa Girano i guardi, e fanno ndire i detti? Qui turba di canuti, Che da lontan predisse; E chi mirando scrisse A ricolmar d'alta doleezza i netti.

Ma sotto varj aspetti, L'eterna imperadrico Or divien Madre, ed ora Va su strania pendice; Or su nel Ciel s'adora, E le labbra sue stesse Muove a pro de' viventi: Nol tristi e noi dolenti, Se cosi non facesse l

Tal ne dipiogi; intanto Le peregrine voei Van per l' aria veloci. Ammirando il valor della tua mano: Ma con più chiaro vanto Viva fama l'estolle In an sacrato Colle, Ove Pietro ha sua reggia in Vaticano: Là del pensiero umano Trapassa ogni ardimento locomparabil mole

Degli occhi altrui apavento: Non vede altrove il Sole Opre di man si rare, Pur tra le più gradite Tue tele colorite Ouivi a mirar son ears. Schiera del ciel diletta Allor che il di s'asconde,

Ara co' remi l' onde Dell' alma Galilea per la riviera; Pietro sull'acque affretta Fuor della nave il piede Tosto che gir vi vede Il suo Signor, else all' nniverso impera: Il ano cammin dispera, Ed al Maestro grida :

Egli la man gli porge, Ed a salute il guida, Chi ciò scorge, non scorge, Castel, colori e tele, Scorge animata gente: Tanto al bene ei mente

Il tuo pennel fedelc.

CANZONI MORALI

· PER MARTIN LUTERO.

Già di vivace allor presso Elicona, Meraviglioso fonte, Io posi a' Cavalier bella corons Pur di mis mano in fronte, Del chiaro nome loro

Fregiando i versi miei vie più che d'aro Or, ne senta ragion, cangio costume, E anlla riva a Direc

Mostro a' candidi spirti il sucidome D'nn vil porco di Circe, Ingrassato di ghiando.

Ch' eretica Megera al mondo spande. Adunque orgogli, e contra il ciel dispregi, Impudicizia tetra, Mense earche di vin, fier sacrilégi,

Risonerà mia cetra; Che per cotal sentiero Su Pindo va chi vuol cantar Lutero. Ma chi sviollo, e dell'Olimpo eterno Gli chiuse il cammin destro?

Lucifero, atro regoator d' Averno, A lul si fo' marstro, E con sue mani istesse Tartarea legge in mezzo al cor gl'impresse Quinci infestar, quinci calcar per terra

Chiostri sacrati, e celle, Odiar digiuni, a castità far guerra, Dismonacar donzelle Offerte in giuramento,

Ed arder le reliquie, e darle al vento. Ne si tosto ebbo fermo il voto inderno. Che giù da' campi stigi

Sorsero mostri, e per l'aereo rerno Für visti aspri prodigi; Ed il fellon fe' piano Con gran foror, che non für visti invano

Qual se torbido gli occhi, e se spumante Di calda bava il dento, Cinghiale in orticel mette le piante,

lvi dentro repento I cari alberi svelle, E mena a strazio fier l'erbe novelle :

Tal costui, di chi parlo, empio degli empi, Corse la Chiesa; ed ivi D'ogni bella virtù leggi ed esempi

Invidiando a' vivi Tutti sossopra ha vôlti, E tolto ogni suffragio anco a' sepolti.

Or pensando su ciò chi non paventa, Chi pop erge le chiome? Chi forto nol bestemmia, ove rammenta

L' abbominato nome? Fetor, lorda carogna, Per cui Sassonia incombra alta vercorna.

### 11

#### PER LO MEDESIMO

Popol, che saggio e pio A bella verità volgi il pensiero, Che l'empio ed escerahile Lutero Unqua adorasse Dio

Non ereder tu giammai; finse adorarlo, E trasse indi cagion di bestemmiarlo. . Dio, diremo, adorarsi

Ove è fango l'onor de' Saeramenti? Ove a terra ne van sacri Conventi? Ove eli Altar son arsi?

Ove son spenti i messaggier del Cielo? Ovc favola vien l'almo Evangelo?

Odo ben io, elie dice Lingua di vulgo: or s'egli al Ciel fe' guerra Infra vizi cotanti, ond' è, che in terra Visse vita felice?

Dorme il Signor, che l'Universo affrena? O del peccar felicitate è pena? Non dorme, no: rimira

Con occhio invitto il Regnator superno. E sopra i percator col braccio eterno Vihra fulmini d'ira. Sciocea è la plebe: ove sembrò contento,

Carco Lutero fu d'aspro tormento. Se riputiam mal nato Altri, che adombra, e che degli occhi è cicco,

Chi Inme di ragion non ba più seco Appellerem beato? Uom, che per guisa tal bearsi brama,

Solo per la sembianza Uomo si chiama. Uomo Lutero? e quando Di si bel nome il traditor in degno?

Allor che il Porgatorio ebbe a disdegno, O pure allor che bando Diede alle Messe, e tra'femminei vezzi Tutta squarciò la bella Fede in pezzi?

#### PRE LO MEGESIMO.

Ario, Nestorio, a rimembrarsi orrore, Odio dell'Universo, alme esecrate, Rivolti a ricerear la Destate, Dal verace sentier corsero fuore;

E fatti infermi e lassi Caddero al fin tra malagevol passi. Folle desío d'alto sapere in senola Errare il fece, ed oltraggiar la Chiesa: Ma d'onor condannato empia contesa, Ma ria superhia, ma Jussuria, e gola,

Tratto dal cammin vero Fatto ha pur dianzi creticar Lutero. Ei su celesti carte alti segreti Cercar non volle; volle empj diletti,

Disfratato fuggir da' secri tetti Sprezzar del Vatican saldi decreti, Prender i voti a scherno, E cosparger d'obblio Ciclo, ed Inferno.

O bella un tempo, c di virtute al Mondo

Chiara Germania, e come avvien che adori

Un che spinto da rabbie e da furori È d'ogni vizio traboccato in fondo? Negalo to, se pnoi; Ma che si pnò negar de' furor suoi?

Ei già ti pose smaniando in gnerra; Mantice immenso a' tuoi disdegni ardenti; E quando trascorrean larghi torrentl Di nobil sangue ad inondar la terra, Allor su i campi ancisi

Qual trionfante sollevava i risi. Piangean le Madri, e riponean le Spose Lor cari amor sotto i funesti marmi, Ed ei nefando eccitator dell'armi Menava sotto coltre ore giojose Tra braceia femminili,

O di vin tracannava ampi barili. costui ginrar fede? Accettar legge Dal costui cenno? Egli il cammin ti scorge Da gire al Ciel, Germania? Egli ti porge E conforti, e spaventi? Ei ti corregge? A costni sel divota?

E quale impiechi, e chi vuoi porre in rota?

# PER GIOVANNI CALVINO.

Snll'erba fresca, e tra le verdi piante Dell' Eliconio monte

Sgorga riposto un fonte Rumoreggiando di bollor spumante. E tale a rimirar torbido e fosco,

Che non acqua di Febo, anzi par tosco. Quivi Enterpe m' addusse; ivi mi presc Non bassa meraviglia, Ella quinci le ciglia

A me prima rivolse indi cortese Così disciolse a favellar la voce, Che tra perle c rubin mosse veloce: Quando al Coro Febco spirto diretto

Scelleratexze orrende Sdegnoso a cantar prende, Allora ci di quest'onda inebbria il petto; Che se virtute celebrar si dee,

Il puro argento d' Ippocrene ei bee-A si fatto ruscel fatti vicino. Ed irrigane il seno;

Poi di giusto veneno, Se par altro non puoi, sprazza Calvino. Ella si disse: io bevvi, e sn quell'ora Forte la lingua mia veone canora.

E ben facea mestier; chi dir bastante Era d' nn si perverso, Che qui per l'Universo Latrando vomitò rabbie cotante? E non trovò nel ciel loco tant' alto, Che bestemmiando non gli desse assalto.

Negli Apostoli pria l'ira spietata Dell' atra liogua ei stese; Poscia a riprender prese L'intemerata Vergine sacrata; Ed all'eccelso Redenter superno Osò dar colpa, ed assegnò l'inferno. Quandu tai note l'esecrabil scrisse,

O de' lumi celesti Fontana, o Sul, che festi? Non t'adombrasii di ben folto eclisse? Il corso indictro non volgeste, n fonti? E per orror non vi spezzaste, o monti? Ah trabocchi nel centro, ali si disperga

Ah trabocchi nei centro, an ai umperga La terra, ove ci ci nacque; Ah nel greenbo dell'acque Ginevra s'inabissi, e si sommerga; E dove il traditor facca soggiorno, Adombri notte, e non mai spienda il giorno. Onal dassi infamis d'Erimanto al chiostro?

One era il tempo antico:

Il mostro, di che dico,
Ben può colmar d'infamia il secol nostro;
Si funesto leon Nemea non scerse,
Teste di tanto tosco ldra non erse.

V PER LO MARRIMO.

Nel tentro del Mondo

Rel teatro del Mondo

Sorse Calvinn, e passeggiò la secna;

Ma quel furor profondo,

Onde l'alma infernal sempre enhe piens,

Scoprir non volle, ed in mentito aspetto

Egli celò l'atrocità del petto.

In sulle dotte carte
Fissò lo sguardo, indi con eiglia arcate
Giva insegnaçulo l'arte

A'mali accorti on della bontate; E divulgò, ch'egli faceva impresa Di rabbellire, e riformar la Chiesa. O cloaca, o sentina!

Profesar, bestemmiar, dar sepoltura All'immortal dottrina, Non lasciar su gli altari Ostla sleura,

E sul cammin del Ciel non segnar orms, Dunque oggidi s'appellerà riforma? Riformar? con quai modi? Con sonar trombe? con armar guerrieri?

Con rapine? con frodi? Con empier di lussuria 1 monasteri? Con cacciar le Reliquie entro gli abiasi? Con far segno a sautte i Crocifissi? Tu fra bicchiefi immensi

Tu fra bicchiers immensi
Ehbro di birra l'altrui vita emendi?
Sull'altrui ben tu pensi?
Di vizin, a di virtu cora tu prendi?
Tu rivolgi in pensier vita celente?
Tu? de' secoli mustri incendio e pente?

Mute, cotanta prove
Cotanta empie, e furor cotanto indegno
Il vostro cor non move
A vivi esempj di mortal disdegno?
Su scagliste da voi Castalie cetre,
E v'armino la destra archi e faretre.

Forse, che in ciclo ei saglia,
Per voi s'aspetta? e che nel campn eterno
Ei disfidi a battaglia,
E transa dal ana cersio il Re annerno?

E tragga dal suo seggio il Re superno? Da cotante empietà ragion nol mosse; Fatto l'avria, se a lui possibil fosse. VI

PER TEODORO BEZA.

Da chinder gli occhi, e da serrarsi fora Ambe le orecehie, e dell'udir privarsi, O fornirsi di pinme, ed affrettarsi Oltre i confin della vermiglia Aurora,

Quando ci son presenti Cose più ree, che mostri, e che portenti. Come soffrir si pnò, che spirto impuro Un terso specchio di virtù si stimi? E che di gigli s'orni, e si sublimi

Un terso specchio di virtù si stimi?
E che di gigli s'orni, e si sublimi
Con vanti d'onestade un Epienro?
E ch'ei spieghi la Fede
Dell'eterno Monarca in eni non crede?

Ecco apparir da seellerata scuola, In che sotto Calvino a nutrir s'ebhe Il fiero Beza; e per tal modo ei crebhe, Che nracolo si fea di sna parola, In Ginevra sofferto Qual movello Mosé dentro al deserto.

Ed ei, che in gioventude il cor contento Tenne sa Pindo Ira pensier laseiri, E ohe le ciance de' Poeti Argivi In Losanna spiegò per poeo argento, Valse con modi indegni Infestare i regnanti, ardere i regni. Or quanto tempo all' escerato nome Perdonerana i meritati inchiostri?

Perdoneransi i meritati inchiostri? Ha rotto I voti, ha profinato i chiostri; Ivi eon froda le bell'alme ha dome; Ha predati gli Altari, E d'òro sarco ha carchi I grembi avarl. Sasselo Francia, uve stendardo atroce Ei dispiegò della militzi inferna.

Allor che ad onta della legge eterna Vibrava tuon d'abhominevol voce, Alto gridando: o sciocchi, Perchè tanto nel ciel rivolger gli occhi?

Fra le atelle aleun Din non fa soggiornn, Che possa, o voglia ritenerei a frenn, Se a noi stessi oggidi non vegniam meno, Nostra sara quanto veggiamo intorno; Col sembiante s'adori, Ma non sia Deità ne s'nostrì cori.

VII

A POMPEO ABNOLFINI

SEGSETABIO DEL PRINCIPA DORIA

Vana estere l'ambizione umana,

Ouando spinge ver noi l'appro Boote

Borea, che il Mondo tutto avvolga in gelo, E quando ardente in sull'Eteree rote Ascende Febo, e tutto avvampa il cielo, O che avegliando al fin gli egri mortali Lor chiami alle dur'opre il ciel sereno, O che pictoso, e lor temprando i mali, Chiuda suo lume ad Antirite in seco, To por non queti il fido cor, non pure Chini le ciglia da pensieri oppresso Pompre, ma vegghi, ed a novelle cure Sferii la mette al tuo Signore appresso. Ed egli innalta a'legni suoi l'anteone, Perché Ottomano a riverirlo impari, E spiega di grand' Aquila le penne,

E spiega di grand' Aquila le penne, Non dando il nome, ma la legge a' muri. Or che sarà dappoi? forse gli affanni Han forta di tener gli animi lieti? O per noi volgeran miseri gli anni,

U per noi volgeran miseri gli anni, Se non volgono torbidi inquieti? Ab che in unile albergo ore serene Preserive a nostra vita Atropa ancora; E più dolce a' nostr' occhi Espero viene

Là 've s'attende in liberth l'Aurora.
Però dal Tehro, e da quell' ostro altero
Longi meno tra selve i giorni miei,
Godendo licti eon unuil pensiero
L'almo riposo, che colà perdei.

Che me medesmo a me medesmo io serhi, Mi consiglia dal ciel nobile Musa, E Mario e Silla e Cesari superhi, La cui grandezza in poca fossa è chiosa.

#### VIII

AL SIG. GIAMBATTISTA LAGOSTENA

Gli amori lascivi condurne a fini infelici. Avvegna ebe girando il Sol ne chiami

Co'rai di saa bellezza alma serena, Non avvien tuttavia, ehe per nom s'ami, O si miri helta, salvo terrena. Chioma, ehe d'òr, Lagostena, risplenda, Benehê ne deggia grate all'altrui mani,

E nero sguardo, ehe d'amore accenda, È lo stellato ciel degli occhi nmani. Cola, siecome a sol rifugin e porto, Volgesi il Mondo, ivi si vien felice, Ivi d'ogni dolor posto è conforto:

Ivi d'ogni dolor posto è conforto: Ma non Antonio sfortunato il dice. Ei già di squadre, e di grand'or possente, D'aspri avversari vineitore in vano Ripose il freno de'pensieri ardente Alla reina di Canopo in mano.

Pronto agli scherza, alle vittorie tardo, Disprezato il Latin sangue gentile, Per nudrir l'alma d'un Egizio spoardo, Recosì l'oncé del gran Torbro a vile. E quando per l'Egro tromba di Marte Offerse il Mondo alla più nobil spoda, La spala ei gitta, e fa girar le sarte, Perché femmina vil sola non vada. Qual poi de casì lagrimosì e rei

Non ebber contro al patrio Nila in seno? Lei che in battaglia rifimò trofci, Per servità fuggir corse al veneno. Ma prima Antonio dalla fiamma, ond'arse, Riscuote il cor, che di lusanria langue,

E perché per amor l'altrui non sparse, Largo divien del suo medesmo sangue. E grida: o Roma, e del Bomano Impero Eterni eredi, e che d'eterna fama Me nudo spirto anco ndirete altero; Così sen va chi segue donna ed ama. IX

AL SIGNOR RAFFAELLO ANSALDI

Contra l' Ipocrisia.

Ansaldi, omai di cento spoglie involto Ciascuno oggi del cor cela i desiri, E gli atti indarno, e le sembianze miri: Con tanta froda ti si spone il volto.

Con tanta froda ti si spone il volto.

Dona per arte al poverel tainra

Il più erndel degli usurieri avari,

E quasi casto sa stancar eli Altari.

Il più crindel degli usurieri avari, E quasi casto sa stanear gli Altari, Chi sul d'un letto le lussurie adora. Sciocea empictate! e qualc asturia luganna Lui, che dall'alto ciel fulmina e tnona?

Lui, che dall'alto ciel fulmina e tionna? Che se a pentitio peccator perdona, Ostinate malitie al fio eondanna. Ora armi fiero Arciar d'appra faretra Parosato, e crudo impiaglii i cor perversi; lo di giocondo mel spargendo i versi, Pur, come soglio, addolcirò min ectra. Quando al Segno di Frisuo omai ritornn

Quando al Segno di Frisso omai ritornn Fanno le rote del maggior pianeta, Qual piaggia apries, o di fredd'ombre lieta Gi raecorrà per rallegrarne nn giorno? Fiesole bella a' giophi suos m'invita; Quivi promette Clio nobili canti.

E venendo con lei Baceo di Chianti, Daranne ambronia della mortal vita. Intanto il vulgo, alle ricchezze intento, Alzera vele trascorrendo i mari;

E chi feroei vestirassi acciari, E chi d'un guardo si fara contento.

Х

AL SIGNOR GIAMBATTISTA FORZANO

Biasima l'Avarizia.

Vergino Clio, di belle etcre amica, Scendi ratto quagità util aurre penne, E raccotando a noi farola antica, Prendi a contart, che già di lidia avvenne. A Mida nn di, ciò che tuo cor diletta, Chicidino, Bacco nella Frigia disses Ed ci chiedeo, come avarrisi detta, Che ciò chi ggi lioccasse, or ovenisse. Oro versì, di ciò di son cortece, Bacco sogginmen; or sia tuo cor contento j Bacco sogginmen; or sia tuo cor contento;

Oro verrà, di ciò ti son cortese,
Bacco sogginnse; or sla tuo cor contento;
Ma poi l'ingordo a dura prova intese,
Che la mercè bramata era tormento.
Oro per lui fresco ruscello, èd oro
Per lui Pomona, e Cerere veniva:

Tal che re d'inerchibile tesoro
In fer digina famelico loguiva.
Quiri dolente al Giel mando preghiera,
Bramoso d'impetrar l'antico stato,
Tardi veggendo, che nell'or non era
Virtis, per cui si renda altri beato.
Tal Mida fu dell'avarini si moutro,
Di cui leggiam la brama al fin pentita,
Forzan, ma nuori Midih bai la secol nostro,

Che via men del tesor pregian la vita.

•

Lassil che non si toslo Atropo al fuso Lo stame troneberà di miseri anni, Che speszeransi l'arebe, nve rinebin Serbaro il frutta di cotanti affanni. Allor si pescheranno ostri Fenici, E ricebe perle in sull' Egizia riva: Verranno odor dalle Sabée pendici, E fian tributo di belta lasciva. Con larga mano inviteransi i canti, Perche più ferva la lussuria lieta, E bagneran le mense i vin spumanti, Cui distillaro i pampini di Creta.

#### XI

#### AL SIGNOR LORENZO FABBRI

Vano essere il desiderio della Glorio.

Perché nell'nra, che mici di chiudesse Orrida morte sotto un sasso oscuro. Nella memoria altrul ebiaro vivesse Mio nome fatto dal morir sicuro, Fabbri, sul monte d'Elicona intentn Cercai de' Greei peregrini l'orme, E sudando veggbiai, lungo tormento, Allor ebe il vulgo più s'adagia e dorme. Non così forte vedovella teme Sopra la morte del figliuol, siceome lo freddo paventai per l'ore estreme Meco di me non s'estinguesse il nome. Febbre mortal, che ove ad altrui s'apprende. Avvisa !'Uom, che ricrear sen deggia; Ma con tal forza poseia arde e s'accende, Che forsennato il misero vaneggia, E chi s' avventa coraggioso e forte Là 've senta sonar tromba di Marte, E corre lieto a volontaria morte, Per aequistar novella vita in carte. Altri disperde indarno ampio tesoro, Traendo marmi da paesi ignoti, E fa d'egregi tetti alto lavoro, Perebe sua bella fama empia i Nipoti. Ma risponda costui: Dove d'Atene

Gli alberghi son, già di grand' ôr locenti? O mi nieghi s'ei pnò, che di Micene Non siano abitator gregge ed armenti. Invan speme mortal sorge superba; Forza di tempo ogni valor consuma; Appento e l'Uom, come nel prato l'erba, E gli nnor suoi, come nel mar la spuma.

Mme, che al vario snon d'alta armonia, Faceste vostri gli anni mici primieri, Averete gli estremi aneo in balia, Non già eh'io brami, o d'eternarmi io speri: Ma del soave mele, onde Elicona

Largo trabocea, m'addoleite il petto. Per voi sotto velami il ver risnona, E così chiuso io volentier l'accetto. Eeco per vol l'esercitato Alcide Veggio sudar nella fatica eterna;

Or segna Calpe, or Gerione ancide, Or fa tremar con le saette Lerna. Dall'altro lato Prometen s'ingegna

Parte rapir della ecleste luce.

L'uno in eiel fra le stelle almo risplende, E l'altro in Sciaia ebbe tormenti immensi: Di qui soavemente altri comprende Ciò che segnir, ciò che fuggir conviens XII

Ed abbidire al ano Signor disdegua,

Ma sulla terra i vivi fuochi adduce

# AL SIG. BARTOLOMMEO PAGGI

Il sollecito Studio ristorare la brevità della vita.

Qual fiume altier, else dall'aerce vene In ima valle torbida ruini. Quando al soffiar dell'africane arene Strnggesi il ghiaeeio per li gioghi alpini: Tale il Tempo veloce impetuoso Del eiel trascorre per le vie distorte, Il Tempo ipesorabile bramoso Gli Uomini trar ne' lacci della Murte. Umida nube, che levata appena Sul dosso d'Appennin Borea distrugge, Fiamma, che in atro puvolo balena, Sembra la vita, si da noi sen fugge. Or da qual arte in terra avrem soceneso, Sicche di Morte ristoriamo i danni? Chi malgrado del tempo e di sno corso, In poehi giorni eamperà molti anni? Onei che nel campo d'nziosi amori, Paggi, non degnerà d'imprimer orma; Ma sosterra dentro I notturni nrrori, Che vegghi il guardo, perchè il cor non dore Cotal per le Tessalielse foreste La 've seco l' avea d' etate acerbo Ammoniva Chiron, fera ecleste,

## L'aspro cor dell'Eacide superbo. vш

#### AL SIG. TOMMASO STRINATA

Colui viver tranquillamente, il quale non si travaglia dell'ovvenire.

Già fa sul carro dell'eterno ardore Inverso noi l'eterno Sol ritorno, E per sua face rallungando l'ore, Fora ragion, che sfavillasse il giorno. Lasso, e pur tuttavia foor l'antico uso. Cela il vago seren dell'aurea faccia, E dentro orride unbi il Sol rinchiuso Fieri oltraggi di verno altrui minaceia. Tolgono omai da' cari balli il piede Meste le Ninfe, di fioretti amiche, E cosparsa di dool Cerere vede Guasto l'onor delle bramate spiehe. Quinci tragge sospir, quinei querete, Cinto di figli, il villanel dal pettn; Ma d'altra parte l'usurier erudele Di quel misero duol tragge diletto, Tu sotto logge, e tra begli orti intanto Schiera d'amici, o buon Strinati, attendi, E rivolto ad udir nobile canto, Dell'avversa stagion cura non prendi.

Pelice l'IUom, che giù nel cor non chiade Vece, ch' irata i saoi desir condanni: Ma forte amico all' immortal virtude, Qual morso di leon, fugge gli affanni. Quei sulla terra è fortunato appieno,

Quei sulla terra è fortanato appieno, Cho d'ora in or può dir: Vissi giocondo; Diman con la bell'Alba esca screno Dall'onde il Sole, o nubiloso al mondo.

#### XIV

#### AL SIGNOR GIOVANNI CIAMPOLI

Castigarsi da Dio i secoli malvagi.

Gonfiansi trombe, ed a provarsi in guerra Marte d'anneggistor terge l'acciaro; Ferri innocenti, che le piagge araro, Volgonsi in brandi a funestar la terra. Altro che voti ognor non fan le spose

Sopra lo scampo de consorti amati, Disperse i biondi crin, manti dorati, E sgombrano dal cor danze amorose. Scettrato re sull'odorate tele

Non trova sonno; i suoi pensier travaglia Or periglio d'assedio, or di battaglia, E di popoli teme alte querele. Lasso! qual forza di crudel ventura Fa de la bella Italia aspro governo? Onde cotanto orror? Qual nembo inferno

Ouac cotanto orror? Qual nembo inferno Di sua chiara sembianza i raggi oscura? Sono forse nel cielo astri nemici, Che amino in pianto i nostri cor sommersi? Non son, Cismpoli, no pianeti avversi, Son del sommo Rettor giosti giudici,

Tarda vendetta di dovuto esempio Su nostre eolpe. Ove tenessi a segno Lussuria? Ed ove non ardea diadegno? Qual non si fea di poverelli scempio?

Rapina in colmo, vilipesa Astrea, Fede in obblio, Religion schernita, Giuoco, Bacco, vivande; a cotal vita, Dimmi, quale merce dar si dovea? Ben nell'alto del Ciel sembra talora

Posarsi in sonno l'immortal possanza; Ma se quaggiu malvagità s'avanza, Al fin aua spada i peccator divora. Ecco oggimai tosar filmini orrendi, Ecco giorni di duol, giorni di pene; Miscrabili noi, se già non viene,

### Che nostri falli il Grande Urbano emendi?

## XV AL SIG. FRANCESCO CINI

Loda la vita solitaria della Villa.

à dove caro April più vago inflora Delle belle Napee l'aurate chiome, Cini, tra bei penier bella dimora Fai tra le rose, onde ba tuo colle il nome: (aquando l'Alba il fosso mondo aggiorna, Augei lagnaria, e mormorar ruscelli, F. quando con la notte Espero torna, l'ora acnti a tuo piscer footi ed augeili. Speaso su l prati, ove è più vivo ii verde, O dove il Sol frecea selvetta ascondo, Sciogli tas voce, o mi quel panto perde E degli augelli, e l'armonia dell'ondo. Sagiu, che a ben goder l'oro presenti, Non vaoi, che apeme, o ohe desio t'inganni; Ma nel aecolo reo d'aspri tormenti

ma net secolo reo d'appri tormenti Sai la pase trovar di quel primi anni. Arte al bella in van, Cini, s'apprendo Per l'ondo irate dal nocchiero avaro, Quando con Auntro ed Aquilion contende, È vil tesor più che la vita ba caro. Ma forse fia, che in van requie son speri

A rise fas, che in van requie uon speri Uom d'un bel volto, e di dno ciglia amanto? O condannato ne palagi alteri A prender forma di real sembianto? Ab giù di Tisio nella piaggia oscura, Sorra il nella piaggia oscura,

Sovra il petto immortal lievi avoltori, E sotto l'anghia incosorabil dora Del vioto Prometco stari minori! Requie colì dove le frodi han regno? Dove è mai sempre coli mortale acceso? Dove ora invidia, ora orndel disdegno Terribil arco acerbamente han teso?

Terribil areo acerbamente han teso? Longe, Juage da noi manti pomposi, Marmorei albergbi, e ricehe mense aurate; Ma sian nostro desir poggi selvosi, Verdi orbe, limpid'aeque, aaro odorate.

#### XVI

#### AL PRINCIPE D. CARLO MEDICI

CARDINALE

L'Immortalità del nome venire per la Virtà.

Qual'alma in terra non avrà pensiero, Che un tempo Codro, regnator d'Atene, Palagi ergesse? E che d'argento altiero Mense carcasse nelle regie cene?

Ei ben seppe versar fra logge, e marmi Ooda, di bella Nsjade tesoro, E, fiero giucco, con latrati, ed armi Sgomentar belve, e le spelonche loro. Ma preda dell'obblo giacquer negletti Si fatti studi, e dentro nebbia ocorra Non san vedere il Sol; scherxi e diletti

Cetra di Febo celebrar non cura. Nel fondo vil della Letca palude Fora sepolto none ognor si ebiaro, So con nobile prova alta virtude Alla fama immortal nol Jacca chiaro.

Ignoto ei corse de nemiei il eampo Pur della Patria alla difesa inteuto: Quinci eon quella morte a lei diè scampo, Che a lui dare il nemieo avea spayento.

Allora Euterpe il sollevò sull'ali
Verso l'Olimpo, e glic n'aperse il varco,
E l'aspra invidia abbandonò gli strali,
Ed allentò l'iniqua corda all'arco.
Così vero valor chiude lo porte

A'mostri odiosi della valle inferna, E l'empia falce rintuzzando a morte, L'altrui memoria in sullo stelle eterna. Carlo, il gran Dio, se unqua le vela seiogli, Per l'alto regga i tuoi sentieri; intanto Lietamente i Cantor teco raccogli, Se por degno di te apirgano il canto.

### xvu

#### AL SIG. GIACOMO CORSI

#### Biasimo d' Amore.

Quattro destrier, quasi le piante alati, A coppia a coppia ubbidienti al frene Per monti me conducono, c per prati, Ed io mille piacer chiudu nel seno. Godo, eho Roma, ove speraoze altere, Ma sempiterni affanni han posto albergo, lo legge preserivendo al mio volcre, Quasi sviato, bo pur lasciato a terro. Si per lungo sentier fresch'oude e pare, E sento mormorare sure serene, Ed alternare infra le frondi oscuro Rosignuoli, dell'avia alme Sirene. Ma tra' piacer, ebe desiati io provo Quel, che più vivo mi si chinde in petto, È che verso la patria i passi io movo Ov'entro dne begli occhi è'l mio diletto. Incauta lingua a rivelar veloce

Giò che mio proprio onor vuol che s'asconda Ove ne vai? Ma che dicco i? La voce Ah che del cor le passion seconda. Or se rosas la guancia, c basso il guardo Mi coodaona a porter colpa d'amore, Vagliumi almer, che s'io vaneggio, ed ardo, Io non son lento a confessar l'errore. Ben grave error, che a desiar m'adduce

Ognor beltà, che di mia morte è rea; E fammi in terra ricercar la luce Che nel chiaro del eide cerrar dovea. Corsi, quegli occhi e quelle chiome d'oro Al Ciel, che sembra, che n'aspetti e chiami, Innaltar mi dovenno; ed io di loro,

Per quaggiù dimorar, fatti ho legami. Si delle pene mie certo e sieuro Sol prezzo lei, che miei desiri accende, Ne prendo a rammentar, come atro e scuro Generoso sepolero alfin m'attende.

### XVIII

## AL SIG. GIULIO DATI La Morte essere non pure inevitabile, ma incerta.

Canto gli asulti di Netton spumanti, Quando Auriro a ndegno, di Aquilloce il more, È contra i lampi, e l'idminar di Giore Ha l'ingegno mortale, odei vianti. Va contra i colpi della falce oscera, la contra i colpi della falce oscera, contra i colpi della falce oscera, l'arano icegno i'allicia i pranono Stame di vita contratara precura. Dolce a' nontrochi è dal bel Sole il leme; Sia quel ai resto basia a selere sentiero: Va quel ai cesto basia a selere sentiero: Nos sensa trar dal cor lagrime e gasi bi nostra vite fra lace regiono: E dore, o Ginlio, i due Fratelli or sono, Che lletti dianti a luio partir lassia? Pinega II morir degli nonenti figli; Ma del rio monolo esperienza picil Chi vaneggiando in lui losersi spera. Quale al meano del di Febo distra picil Che pica del pica del di Febo distrato, pica e goroni, che dispressasso il fagre. Dost ne godri, che dispressasso il fagre.

#### XIX

### A MONSIGNOR ANGELO CAPPONI

A varie età convenirsi varj diletti. Or che lunge da noi earreggia il Sole, Avaro di suo lume a'giorni hrevi. lo sebifo delle piogge e delle nevi Torno d'Omero alle dilette senole; E ne' bei canti suoi l'anima impara, Come il disdegno de' gran regi è forte. Quando la fuga, e degli Aebei la morte Era al figlio di Tetide si cara: E che si acquista onor, forte ci n'insegna, Per fatiche acerbissime sofferte, Quando al germe affannato di Laerte Dar bella gloria ed immortal s'incegna. SI rinchiuso tra'libri il corso nmano Passo passo avvieino al corso cterno, Già grave d'anni, ed a temprare il verno, Bacco bo non lungi, e da vicin Vulcario. Tu, che di caldo sangue, Angelo, avvampi, Robusto i fianchi nell'età giojosa, All' apparir della Titonia sposs

Timidiatima lepre, al fuggir presta; Delec mirar cingbial per la foresta Infocar gli corbi, ed inaspiri le terga. Delec miera non manco in on momento Divozare i selvatici sentieri, E lascitir palpitando i can leggieri Cervetta piè di pinna e piè di vento. Ne paventare centro le selve alpine Unqua d'Amor l'inidique reti; Ch'et tra miri fisoriti, et ra larerti,

Lacci suol far d'innancilato crine.

I veltri sveglia, e va correndo i campl.

Dolee mirar, dove orlsta alberga

### XX .

# AL SIG. RAFAELLO GUALTEROTTI Doversi lodare le Provincie per la Virtu degli Abitatori.

Dovanque il vago piè talor mi mena Sotto straniero cielo a viver licto, O dove mormorando il bel Sebeto Sembra di lacrimar l'alma sirena; O dove i sette colli, alto stapore, Fermano ogni ora al peregrino i passi, E creder fan co'disipati sassi Le meravigite dell'antico onore; O dore tra le quete onde marine La sposa di Netton regna sienra; O dove l'Arno tra superbe mura Va d'ogni gloria coronato il crine. Al fin dovunque, o Gualterotti, lo giro Per gli Italici regni il guerdo intento,

Opre, che immenso consumaro argeuto, Ed alta industria di Maestri io miro, Qui saldo ponte a soggiogar de'finmi L'impeto ondoso stabili aechi stende: La sacro Tempio oltea le mubi ascen-E fa vergagna al Sol con aures Inmi.

Seperbi tetti a ricreae l'affauno, Ove stansi ad ogni ora i re sommersi; Ortl, al cui segno i celebrati in versi,

E favolosi Esperidi non vanno Per poco indarno omai verno, ed estate Alternamente le stagion comparte, Tanto nel ciclo obbedienti all'arte

Corrono l'aure fervide, e gelate. Altera Italia di geand' ori e d'oatri, E d'elti alberghi ba tutti sparsi i lidi ; Ma gli antichi Tesei, gli autichi Aleidi Non ba l'altera Italia e' giorni uostri. Se il fier Procuste, o s'apparisse il forte Per tante vite Gerione in guerra;

So il figlio infaticabil della Terra, Qual sorgerebbe destra alla lor morte? XXI

#### AL SIG. COSMO RIDOLFI

Non doversi piangere chi muore onorate Cosmo, se giunge peregrino errauto Presso la tomba, ove Alessandro oe po Musa disperse il erin, fosca il sembiente, Cosl di lui gli uarrerà doglices : O Peregrin, che alto valore egregio, E nobil' vite bai di cercar costume,

Chindesi qui de'Cavalcanti il pregio, E di Toscaus, e di Firenze un lume. Di non frali tesor fornito appieno, Chiaro di sangue, sovruman d'aspetto, Giovine d'auui, gli si accese in seno

Di sempiterna gloria alto dilette. Ne peia sull' litro ad immortali imprese, Chiamava alteri cor tromba guerriera, Che là rapidamente il corso el prese, Qual veltro intento a fuggitiva fera-Quivi ebe non oprò? Che non sofferse, D'onor bramoso, entro lo achiere armate? Ah che tauto egli oprò, tanto sofferse, Che cadde al fin sulla più fresca etate.

Ve pianee abbandonar sul fior degli anni Perenti, amici, e la paterna riva; Me pinnse non duene più lunghi affanni, Per più lasciarne sua memoria viva. Senti, che bella Stella in folto oerore Chiuse colpo di morte acerbo ed empio: Va Peregriuo, e fa, che fermi il core

Di cotanta virtà nel chiaro esempio. Cosmo, in tal guisa canterà Permesso Lui, che morendo a sospirar l'invita; CHIARCERI, TESTI CC.

Ned el per morte obis Che altri non muor, se da Virtude ha vita.

#### XXII

#### A MONSIGNOR FILIPPO SALVIATE

#### Biarina i costumi del volco.

Ecco trascorre, e per le vie del cielo Aestro a' addensa delle febbri amico, O frena I fiumi, o sul terreno aprico Preddo Aquilon corre indurando il gelo. Noi per lacherso e buon falerni, a danse Abblam ricores, o no l testri folti Cerchiamo il riso, o trasformendo i volti, Furiamo agli occhi altrui nostre sembianno. Giuoco volgar; ma se da eccelsa parte

Umano sguardo vagheggiasse il mondo, Mentre il popolo qui scherza giocondo, Quaute eimireria lagrime sparte Pee altri regui? O che feroce in guerra Gonfia Megera formidabil trombe, O che funerea pesto emple le tombe, O che auuunzia digiun la steril teera. Perché letizia fra'mortali alterna Talor col duolo, ove apparir la vede, Spinge il vulgo ver lei rapido il piede, E forsennato osa sperarla eterna. Allora ei colma d'allegrezza l'alma. Ne eivolge a sventure unqua il pensiero; Ma ai ritrova al fin come nocchiero, Che a se promette nou mutabil calma. Serbar misura, ed abborrie gli estremi Nou se la plebe; ella trapsesa il segno: Il sai ben tu, che col sublime ingegno,

Nobil Salviati, ora confidi, or temi. XXIII

#### AL SIG. GIAMBATTISTA VECCHIETTI

#### Che in Amore sene tormenti.

O del gran Febo in su Castalia care, Vecchietti, o per taut' auni e me diletto, Deb come avvien, che uon ne scenda in petto Dolce d'Amor, che non riesca amaro? Il suo favoe di millo affauni à eco, Lo sdegno danna e lagrimare eterno; E se il mio canto oggi si prende e scherno, Almen sia degno di credeuse Orfeo.

Vedovo fu, quando vie più gioiva; E pee lei soeso alla Tartarea riva, L'infernale empietà fece pictosa. Già l'embre oscure abbaudonava, e lieto Già di Febo godeva i cai celesti, Quando, perverso amoe, tanto il vincesti, Che egli pose in obblio l'aspro decreto-E quinci all'infelice i bei sembiauti, Per più non rivederli, ecoo rapiti:

l'amoso amante: ci dell'amata sposa

Sommo tormento; onde deserti liti, Ond'ermi giogbi egli inoudò co' pianti. p9 Piense zool, che di cerdoglio afillise L'arride belve ne i selvaggi monti. 2d obbilo pre de la velvaggi monti. 2d obbilo pre mente pinagrado el di Sr più mirar meco non è speranza Voarri bei rai, Selle d'amort ardenti, Dels per pietà de i fleri miet tormenti? Se ne tolga da me la rimembranza. Dia che direo lo i Sulo contemplo il nobre pre del pre presenta del pres

Solo ne' gusi solo trevar conforto, E aslo tata porça el cor giu morto, ) : Qonado a voi col pesuler men vego a volo. Qonado a voi col pesuler men vego a volo. Qui fure al venote quelle chiome aparte; Qui disvetava il rescot e con quest' seto Qui disvetava il rescot e con quest' seto Qui con el rescot e con quest' seto Que rirodor de bagli ocetà un giro, Que rirodor del bagli ocetà un giro, Que rirodor del bagli ocetà un giro. Que rirodor del bagli ocetà un giro. Per de rescon simieria lei rappiro. Alti lasto unel giù di goder fui degoo Rel'timenena mieria lei rappiro. Alti lasto mel giù di goder fui degoo L'atta bella, dan agal l'abaso conora: Di cia met spirit que mastenat, do con Servi d'amor, che con catena acerba.

#### Leggete omai nella mia lunga pena, A che dari tormenti ci oi riserba. XXIV

Soavemento a suo voler vi mona,

#### A D. VIRGINIO ORSINI

DUCA DI SRACCIANO

La glovia guadagnarsi colla opera grandi.

Come leon, ehe alle foreste intorno Corse digiun, se alla magion sen riede, E ne i riposti orror del suo soggiorno I figli infermi depredati vede ; A tal sembianza di pietade, e d'ira Dell' Eacide fiero il cor fu vinto, E percotendo il petto aspro sospira Al primo annunzio di Patroelo estinto. Piense esel, che del cordoglio amero L'acerbe strida, e del suo rio tormento Nell'ampio regno di Nettuno andaro Là 've Tetide bagna i piè d'argento. La bella Diva sollevossi a voto, Pronta allo scampo dell'Eroe feroce. E caramente a mitigargli Il duolo Diffuse il mel della nettarea voce. Dissegli al fin, che lunga ctade, e licto Il Sol godrà, se non s'affanna in guerra : S'ei veste l'armi, era fatal decreto Sua giovinezza traboccar sotterra. Ma per alta eagion vicino occaso Per vil temenza non frenò quel Grande : Oninci le Dec dell'immortal Paranso Di tante il eircondaro aoree ghirlande. E quinci seco han da fregiarti insieme De'più splendidi fior, che abbia Elicona, Lo Dive strese, n dell' Italia speme, Onor del Tebro, e degli Orsin corona.

Ché orrida morte sel Danoblo invano Ti si fe'contra, e già per entro il senoci Dell' inospito Egeo contro Ottomano, di ri ringer son valea a tua viringer son valea E t'invegliò, non volge l'anno ascora, il Risco si fier nell'Africano regott.

Alma geniil prendo i villoaj a aleggoo. Interesta propositi i apprasa.

Fama il rasviva, or tu cola ten vola, villorio il Belga superbo, ore l'ingleso.

Giosti tributi al Vaticano iovola.

Cola sparea disperas, incluie prore,

Il gran Paranee i rabellanti e reis superatorio di propositi di

Dei oggogato Scalha alli troki.

Oli ten vola, a di a chiari allori sile
Sia forte il grido ad impiimarti il picci
Sia forte il grido ad impiimarti il picci
Sia forte il grido ad impiimarti il picci
Sopone de figi generali malane
Sopone de figi generali malane
A ripensar sulle tue cold palene,
La Patria opore serenca il Papetto.
Che se l'Ampo, e se l'Inachia riva
Gli per varia cagion ileta is vide,

Già per varia cagion itetà ai vide, Pur di gasdio indicio allo giova... Cli dia corpra triosifiore Alcide. Alle trombe festose, allor non stanco Chi diagombri tutto anchote; il finno Del gran feno la region Neme. E quando in Libia all'occia coaveno, Resse coil duro tergo il cio itellante, E quando in sono il fier dragon sommeres Dell' de fanoso imporerira Altonio.

#### XXV

#### A D. GIOVANNI MEDICI

La gioria vanire dalla virtà.

Fersi ad altrui di gran valore esempio
Nel Mondo rio con frali membra intorno,
E di vivace fronda il erine adorno

Almo passar d'eternitate al tempio,
Non è leggire impresa; incilia fama
In suo esamin da millo mostri ha guerra;
Ma pur bella virtute alta da terra
L'Anime grandi, e su nel ciel le chiama.
Altri qui di Tesco vecchie memorie
Celebrerebbe, e di Giasone i vanti:
Io no, oho di mia cetra, e di miei canti
Son tributario alle moderne glorie.

Voce d'onor, else da lontan discende, Spesso per usube di bagis a'oscura z Della erredenza altrui quella è aleura, Che appena sorta da vicin s' intendo. Quinci non tacerò l'alto ardimento Del mio felice seopritor dei Mondo, Che corne i campi di Netton profondo

Su carro fral, eui sospingeva il vento. Ne chi lasciù per nuovo calle a tergo Clutoa, Melinde, e raggirò la prora Oltre il Gange anperbo, onde l'Aurora Esce col Sol dal luminoso albergo. Già non molti ani Tago armati legni Predaro Arabia, soggiogaro i Persi,

Prenaro Arabia, soggiogaro i reva,
Lacciaro lipianto, ed in dolor sommeral
Siam, Malacos, e di Narsinga i regol.
Na dore da lontan men vado errando
Per entro l'india? Or non mirò l'Egeo
L'orgoglio d'Ottoman faral trende
All'anvitta Vività di Ferdinando?

All'invita Virta di Ferdinando?
Ned el spegliò di piante alpestri monti,
L'onde ingombrando di spalmate travi;
Cadde al folgoreggiar di poche navi
L'immenso ardir delle nemiche fronti.
Entro l'insegno dell'Eroe Tirreno.

Nuova Medusa, s'offeriva agli empi; Ed oggi, spinto da' paterni esempi, Cosmo gli colma di terror non meno.

Grande în sull'apparir, non come fiato l'Austro, che fischia, indi per via s'avanza, Precorre coli 'oprar l'altivi speranza, E asona fier per l'Oriente armato. A conforto di noi sul tempo osenro, Che all' Italia cosparge ombre ed orrori, Di Luelfero in lui sono i fulgori,

Che nel gran Genitor d'Espero fùro. E tu sel seco, o tra' feroci stuoli, . Già sul Danubio alle famose imprese, Gran Maestro di Marte, in far palese, Come l'Uom forte al eieco obblio a'invol

#### XXVI

#### A FERDINANDO GONZAGA

DUCK DI MARTOVA (1)

Da' travagli nascer talor felicità.

Spesso del Sol la pora luee ed alma Nuvola adombra, ed è apomante il more; Spesso all'incontra il Sol fulgido appare, E l'orgoglio del mar s'acqueta in calma.

E l'erceplio del mar s'acqueta in calima colo ard Mondo no briegia, or en pica.

Ma quanda i elevir apiri a pra cera pira.

Ma quanda i elevir apiri a pra gerra.

Ma quanda i elevir apiri a pra gerra.

Ma quanda i elevir apiri a pra gerra.

Care quando i filo colo si s'armò di «legno.

Cla quando i filo colo si s'armò di «legno.

Cla quando i filo colo si s'armò di «legno.

Cla quando i filo colo si s'armò di «legno.

Cla quando i filo colo si s'armò di «legno.

Cla quando i filo colo si s'armò di «legno.

Tolta dal Mondo i fiele conocir.

Zdi in finama cil ardo i patria selva.

Ed in finama cil ardo i patria selva.

Che di villate di in Velgoue all'arte q.

Ma slegando da riva ancore e sarte Verso le fiamme d'llione ei disse: (1) Repuè dal 161a al 1626. Es principe debète e sen titiesto. Qui fonce si altele alla guerra cha gli mosse il De di Savaja pel Manifezzalo. Dardanj campl, eccelae torri, e mura Deq! Iliaci Regi albergo altero, Fatte per Marte inaldione e fiero Magion di belve solitaris e scora. Mal si contecep e dell'Ettorea mano Van fu lo sebermo a' nostri casi avversi; Ed io quest'alma alle percosse offersi, Ed al fler Laristeo m' opposi invano.

Ed al fier Larisseo m' opposi invano. Così nell'alto già fermossi; or movo Per immenso occan fra turbe Argive, Cercando armato sull'Ausonie rive A' scacciati Nepoti imperio novo. Forse fia, ebe a mia man giusto favore

Del Ciel s'aggiunga, onde immortal memoria Sparga per miei trofei lampi di gloria Su quest'oscuro, ehe n'ingombra, orrore.

Si disse: e seiolse dalle patrie arene. Poscia del Tebro in sulla nobil terra Duei errò, ebe fulminando in guerra Strinsero a doro glogo Argo, e Micene.

#### XXVII

AL SIG. D. ANGELO GRILLO (1)
Invitalo ch' ei venga a Firenze.

Soil end in merce a rol fans siffende, E ve' perre, c'ells son end inidarso, Che di Venezia shbandonado F onde, To vença a fiparatti in riva di Faco, O intea applen se apparirà quest jorno Angelo mori, questo dei Univias Mori d'i incomparable aparitta. Mori d'i incomparable aparitta. Perderai regio d'o qui pregio degno, Atto s'a equitarni son men pregiato, Maria d'altro sen vien son men stellato. Ocate pioconde "Cigni sure Tireso."

A nuove note sveglieran Ina mente, E non dirai di finzion terrene Sciocca vaghezza dell'ignobil gente. Lasso me' non adombro il mio fallire; Su Pindo io bevvi già torbide l'acque; Tu le bevesti pure, alto desire

Quinel di nobil canto in cor ti nacque (a). E ercò ci ditai l'empia speranza Delle rie turbe in Sennaar disperse; O por, grand opra d'immortal posanza, L'onda Eritera, che Fracon sommerse. Già ne' tuoi versi trabocear d'estrieri, E veggio rote sparse, odo ebi geme;

Sentonsi vili squadre, e duei alteri, E m sgomenta l'Oceán, che freme. A si bel canto gioran le rive Non pur di Flora, ma le cime alpine; E faran cerebio sacre Ninfe e Dive Di rose eterne, ed orneranti il crine,

(1) Nobile genoren s Benedetine, Fe mo de' più distiali letterali del mo-secolo. Tanos s Gaurini in prima; Marcia, Chialeren s giu aftri insigni cutteri della falla letteratera, tessuro ad onora il cultivam l'amiciaia di lui. Egli insiltat in

suro ad osora il coltivase Panticiale di bal. Egli imittali in Roma la issuosa Accademia interario degli Umorini. -(a) Compose melle possio sazza di vario metro, che farono shanpute dal 1501 al 1612.

### XXVIII AL SIG. CESARE MORANDO

#### Loda la Poesia

Cete, the Price a data mes gentlit, Merzedo, fild, i de shimart sener: Tracin is plobe, the ignorant a wife Non mire altry iters, the arguint of one. Tracers are different and the price of the price of the price sort, a colored can be presented in the price of the price sort, a quel begli sochi i tega. Notice affanti i pregrip sochi pregrip soccione della pregrip socione di pregrip socione di pregrip socione della prederebbe il pregrip.

Se per lui non veggbiasse inclita Musa.
Inclita Musa ne distingue i modi,
Onde di Lete rio l'onda si seberna;
Ella ne detta vari vanti e lodi,
Onde umana virtu ii rroda elerna.
E pere ugni Cantor longo il bell' Arno
Sacra solo a Ciprigna i detti suot,
E par che lira oggi si tempri Indarno.

S'ella fa risonar palme d'Eroi. Scorno d'Italial or non daranai i carmi Tanto dovuti all'immortal Farnese (1), Che atre nel sangue, orribile nell'armi Gli Altar diagombra delle flamme accese?

To solle corde di mis mano ancelle, Che lungo Direc di sonste apprende, Porterò fino si ciel, fino alle stelle L'Asta real, che il Vatican difende.

#### XXIX

#### AL SIG. PIETRO STROZZI (2)

Gli uomini vivere in terra inquieti, perchè la lore patria è in cielo.

Febs ett' âlbe ha rimenato appeos, De che trasi con viò l'ere contente, Là "se correndo io elclo aura arena Del bell' fano rioferene il puro arguelo. Ivi acorgea viriute, viì appre, Candidiamini con, petti correia; l'ui tante seorges, oli era dovere Di por empore in son cale silvi passi. Di pi se suppre in son cale silvi passi. Di ti fitta battaglia al penier mio, Stroui, che da voi tomi ebbe valore,

E m'ha condotto al mio nido natio.

(1) Allade ad Alexandra Fersess, capitano delle armi Callalicha sei Pausi Bassi contro I' Olascia. Mort sel 1552. (2) Letterata facessina. Finei dai 156ea et 1656. Pe prime apputario del Beret setta Paulo V; dappsi fuggessio la malescofismas del cartegioni, si rolivà la patria, a nacionam in Pira la catalone di Patronia.

Ma qui le piagge un tempo a me d'exer, Conne vil cout, il guardo oggi rimira, Nè per me, come gis, al lise il mare, Ne a ton di partico del rimira. Ne a ton di partico del rimira. Ne a ton di alconi del rimira. Che mile valte il giorno a voi mi renda; Ma mentre del cient tero vazegio. Sembra che ilto penniere me sa riprenda. Sembra che ilto penniere me sa riprenda. Sembra che il di quienta il remon, Che viphezza mueral, e con riceva Dalla bella region legge e governo. Lunal che core portito, ore riterno Lunal che core portito, ore riterno l'an estra cartico se con popierro.

# Che liete albergo vai cereando in terra?

AL SIG. JACOPO POPOLESCHI

Che i Porti devono celebrare la Virtis

Poiché nel corso della foga amara

I fier nemiei il boon firarco: ettiner, E de Jahr maganime a' accines, E di vita privb l'empio Siara: 16. Dei armbienti, d'allegrerata appendie propositione del propositione de

Il Mondo intento ad ammirabil Muse; Però sian Irgge di los studio e ecuse, Se il colle di Paranso a sè ti tira. Che se l'alma virit negletta e nuda Non empie il guardo de mortali appieno, Come di pregio non dia degno almeno Chi per orasta a' affaica e suda' Deh mori ardito, a liberal di fama, Tempra la cetra, ed a lei aposa i earmi;

Cii armail loda, e va gridandu all'armi Or che alto rischio a guerreggiar ne chiana. Mira, che gonfo il or d'orgolio e d'ire, Pur sul Danubio l'Ottomao s'affretta; Mira, che ioceme i evodi assalti aspetta Germania o senas senno o senas ardire.

Mira, che toerme i erudi assatti asprita.
Germania o senas senno o senas ardire.
Di'tu, che ouesta morte a viver mena;
Che vero onor al Ciel s'apre la strada;
Che è meglio in petto aver colpo di spada,
Che giogo al collo, e che sul piè catena.

#### XXXI

AL SIG. AGOSTINO MASCARDI Che il Peccatore non ha schermo,

salço il pentimento.
Veggio spamante, ed assalir gli scogli
Nerco, che freme, e per gli secci campi
Squarciare orrida nubi ardor di lampi
E fieri d' Austro rimogghiare orgogli.

Che fis, se dopo tanto aver sofferto, Dio seigolie il fereo all'immortal possenza? Onde conforto? ed onde avei spersaza Il secol rio d'iniquità coperto? Indiano al minacciar del Cielo aversio Pare in terra contratto alma s'affida: La sciocca Torre di Babelle il girda; Ne meno il grida Farson sommerso. Stoti e logli suppersi immas gente

Setto i eolpi superni mmana gente Elmo non terga, e non al tempri usbergo i Usbergo è pianto, e flagellarsi il tergo, Che abbatte Dio se il peccator si pente. Non vaneggia mla lingua, altri ripensi Infra gli Assiri al prelicar di Giona.

nou vancegia mia lingua, altri ripensi lafra gli Assiij al predicar di Giona. Ava gii Loi, che dall' Ulimpo tuona, Tutta carca la man di fuochi immensi. In nembi d'ira sua sembianza avvulta Nulla non promettes, salvo che seconisi

Nulla non promettes, salvo che scempio; Ninire fatta a' scellerati esempio, Omsi fra sne ruine era sepolta. Ma quando d' umittà preso consiglio,

Trasse soupir sulla trasecria etate, la quel momento il mar della pietate Drpose i tooni, e fe' aercno il ciglio. lo così canto, or chi farà mia acusa? Ab che tal cetra piglicrassi a acherno, Musardi, io ben mel so, Pindo moderno, Che di ciò barli, non alberga Musa.

#### XXXII

#### AL SIG. FRANCESCO BARBERINI

#### CARDINALS (1)

Lodegli la Virtù e la Poesia.

Che ostro celeste vi ricopra i crini,
Che sian porpora sacra i vostri fregi.

Che il Tebro altier, non sconociulo a' regl,
Trando urne d'argento a voi a' inchini:
Diran con voce aul ascoltar giorodia,
E cosparsa di mel cesto airene;
Ni se sille lor lusinghe altri s' attiene,
Piasgene tosto, e fassi preda all'onda.
D'Itsa il Doca a meraviglia accorto
Con celeste peosier consiglio preser
Essa armundo l'o recrebia e il si difese i.

Qoinei perrenne a glorioso porto. Frale quaggiú retagglo, a gemmae ed outril Neron los sectiro direnti pià vide Palostre canna; e d'altra parte Alcida Na fece elava, ond' egli apense i mostri. O Sol del Tebro, onde afarilis il lume, Per cui d'avversità nebbia non teme, O de' colli famosi ineltis speme,

Amar la gloria à degli Eroi costnime. Odi sull'Ellesponto al gran Sigeo Lui, ebe per tante patma il Mondo ammira, Odi come la trombe alto sospira Divote al germa del guerrier Peleo.

(1) Nipole d' Urbeso VIII. Leiterale, fa proteilore del peti a de letterasi. Tradesse del greco Popera di Marco AnEd a ragion, che gli onorati affanni Cascano in cicca notte al fin sommersi, Se chiara lampa di Meonii versi Non rasserena il folto orror degli anni.

#### XXXIII

#### AL SIG. GIAMBATTISTA CASTELLI

Giocondo essere lo stato degli uomini privati,

Purché seettro real sis la mercede, Nulla di strazio a sè nullo Uom perdona; Qoei toeca il ciel, se al popolo si erede,

Quei toera il ciel, se al popolo si erede, Cui splende sulle tempie aurra eorona. Cisscom le pompa, e i regi manti samira, Cisscomo all'ostro altier volge la vista; Ma poi soito quell'ostro alcan non mira L'aspre ponture, onde il Signor s' attrista.

Ah che per calle di miserie estreme Infortunata passa alta ventora, E di ferro, e di tosco insidia teme,

Mentre fortuna omil sen va sicura.
Cha trmi tu, ebe in solitaria parte
Tempri con dotta man varj colori,
E col diletto della nobil'arta
Si te medeumo, a la liguria opori?

Si te medesmo, e la Liguria onori?
Tratte da meraviglia a te veloci
Corrono ognor le peregrine genti,
E le liete accogliense, e le lor voci
Sono il ferro, e l' venco, di che paventi.
La cara e dolce famigliuola intanto

Ora sorrisi, ora vagiti alterna, Gui la mrmoria del paterno vanto Sarà retaggio di ricelezza eterna. Bequie si casa e si sosve or come

Qualunque Imperio non avrà secondo?

Odi, Castel, certo n'inganna il nome:
Servi, o Signor, siam peregrini al Mondo.

#### XXXIV

#### AL SIG. CARDINALE BARBERINI

Che andava Legato Apostolico in Ispagna (1).

Quando soll' empio Mondo il Ciel s'adira, Allor cinto d'acciar Marte si desta, O fiato d'Austro rio l'aria funesta, O voti i solchi, il villanel sospira.

La gente solo orror volge in pensiero, Ed ha cuntra spareoti il core infeismo; Fassi qual turba in mar fuer d'ogni scherme Che nel risco maggior goarda il nocchi. ro. Ed ergli a nome i suoi ministri appella: Eceita ardir, na punto ecede al mare: Oggi il sacristo Urban si fatto appare In questa d'armi, ed infernal procella,

(1) Nel 1626 per trattarvi şli affari della Valtellina. İnanlıc legatloneş şirachb i mınistri di Spagna e Francia finsera, alla vennta det Legata, şti terminato il seşusia che ara tallavin predente, avrenda poi autoscritto i capitoli; can amidata.

102 Franco nel petti altrai spira vicore. Vegghia in gravi pensier, sprezza gli affan E te già vecchio in sul fiorir degli anni Manda a spezzar degli indurati il core. Esser certo non può, benche Bellona

Ascoltar legge di concordia neghi; Esser certo non può, che il cor non piegbi Alla tua voce, che nettares suona. Vergine di pietà sempre infinita

Angeli sacri, Alme beate e sante, Porgete per noi prieghi al gran Tonante, Sieche adorando n' impetriate afta, E noi ritolti da cordogli immensi,

Diverrem chiaro specehin a' pii Nepoti; Canterem innl, appenderemo voti, E faremo volar nembi d' luccusi, Ma non tanto letargo al secol nostro Occuperà nelle future gentl,

Che il tuo nome ad ognor non si ra O via più chiaro di virtù, che d'ostro. Dunque ara i campi dell'instabil Teti, E con altrui giovar eresei tuo vanto: Qual Nestore canoto in val di Xanto, To sarai giovinetto in riva al Beti. Ne seuro Artero, od Aquilon erudele,

O mar mugghiante ti conturbi il seno; Che ozni torbido ciel torna sereno A nave, che per Dio spande le vele. Muovi oggimai; ne di guerrier trofei, Ne por di palma trionfal ti caglia; Che alto alloro non fia, non fia battaglia

Possente a pareggiar tuoi Caducci. XXXV

#### AL SIGNOR COSMO BARONCELLI

Quando D. Giovanni Medici fu condotto da' Veneziani.

La nobil destra, che sul fior degli anni Crebbe in Germania al Vaticano alluri, E schernendo di morte i tetri orrori, Colmò di ghiaccio gli Ottoman Tiracci, Tuonando iu guerra, a me si furte in pette Sparse desio di celebrar auoi pregi, Che jo tesser di bei fior ghirlande, e fregi Mi fo au Pindo il vigilar diletto. Chi verso lampo di virtu, che altiero

Illustra il Mondo, volentier non mira? Ah ebe altrui merto riguardar con ira È vile infamia di villan pensiero. E pure in terra è folta notte, e suolsi

Lattare jovidia; jo ejò miraj sovente. E per modo il mirai, eb'egro e dolente La cara cetra dalla man mi tolsi. Or bella fama, che le lucid'onde

Lasciò dell'Adria, i miei desir consola, E dilettoso canto indi diffonde, E con tromba di gaudio ella sen vola. La grande, che nel mar siede reina,

Nel cui sen libertate aurea ripara, Per lo eni senno sollevarsi impara Italia, quasi al traboecar vicius,

Lo sguardo volse, e tra'plù forti scelse Il Signor nostro, ed onorò soo nome.

Cosmo d'edere liete orniam le chiome, Secolo torna di letizie eccelse. Io finebė pace a'nostri giorni impetra L'ôr di Saturno in soll' Aonia riva, Canterò, come Amor l'alme ravviva Con dolci piaghe di mortal faretra.

Ma a'empia voce poqua rispona all'armi, Armerò di gran corda arpa sonante, E quasi per deserto onda spumante, Dal petto ardente se n'andran miei carmi. L'asta, dal eui ferire alta vittoria Intra fulgidi aeriari unqua non parte, Porterò fino al ciel, cigno di Marte, E con sue palme avanzerò mia gloria.

XXXVI

#### AL SIGNOR ALESSANDRO SERTINI

Che i desideri alti sono pericolosi.

Quando eon fuga a metter fine a'mall, Che sotto Il fiero Re gravi sostenne, Armato il tergo Dedalo di penne Per l'alto eiel diessi a vogar con l'ali, Disse al figlicol, che di vagicara acceso Era a trattar l'aure celesti: figlio, Impresa di spavento, e di periglio

Rificta spirto da viltate offrao. Ma dell' nmano ardir certa misura Bella ragione alle nostre alme assegna, Di così favellarti oggi m'insegna

La presente per poi forte veotura. Che se troppo t'abbassi al mar vicino, L'aer laggiù mal sosterrà le piume, Se t'alai, il Sol le struggerà col lume, Se per mezzo ne vai, lieto è il cammino

SI fatto accorto il giovenil penaiero, Come sicura scorta, il voto ci prende, Ne lento le bell'ali learo atende, Lieto correndo il si novel sentiero. Per l'aria, else fendea l'ala paterna,

Tenne de prima il buon garzon la via, Indi i sentier ben consigliati obblia, Per vagbeggiar la region apperna. Brama i raggi appressare onde Orione,

Onde Arturo nell'alto appar lucente, Brama i raggi appressar d'Elice ardente, Brams appressar l'Ariadnee corone Ma quando in vér l'Olimpo il corso ei valse

L'ineaute pinme il Sole arse e disperse, SI se medesmo il troppo altier sommerse, E l'antien suo nome al mare ei toleo. Sertini, in questo specebio il guardo giri Chi troppo studia d'innalzar se stesso; L'aurea favola canta il buon Permesso,

Intento a raffrenar nostri desiri.

#### XXXVII

#### AL SIGNOR CARLO GUIDACCI

Non isconvenirsi le lagrime nella morte de' suoi cari.

Carlo, del ciel tra i luminosi giri Sull'alto Olimpo, d'auree fiamme adorn Fa lunge da'martir dolce soggiorno Il caro Amico, che quaggiu aospiri, E mentre cinto di bei lampi ardenti Non fallace pensiero il mi dipinge,

Biaamo quasi l'amor, che ti costringa Per la sua morte rinnovar lamenti. Qual piane mai, che in ripossto porto Agitato neccliter nave raccoglia? Certo fora ragion sgombrar la doglia: Alma bem nata ha nel morir conforto.

Ma il forte Achille, da graa duol sospinto, Strida mandò fino alle stelle eccelse, E coll'altara destra il erina avelse Sul freddo volto di Patròclo estinto. Dal profondo occan pronta sen venoc

Dai protototo occan pronta sea venoce
Tetide, sparsa di pietade il ciglio,
Che al fin temprasse i guai gli die consiglio,
E quel pur freschi i suoi dolor mantenne.
Dunque, se aver di pianto i lumi aspersi,
È nobil uso ne' mortali affanni,

Non fia giammai, che tus pietà condanni, Se sopra il Torrigian lagrime versi. Mal fortunatol che felice appieno D'ogni più earo ben, ehe altri desia, Morte lo ci sterpò quando fioria, E sparve il suo giori quasi baleno.

E sparve il suo gior quasi haleno. L'anima, vaga d'onorata fama, Quel suo di bene oprar fervido amore, Chi mai, Guidacci, ci torrà dal core? Non già Firenze, che ad ogni ora il chiam

#### XXXVIII

#### AL SIGNOR JACOPO CORSI

Che fugaci sono i beni del mondo.

Corsi, già mille volte in mille seuole L'umano oragolie condannare inteal, E in mille carte celebrata appresi, Che il Mondo alletta, e che tradir poi snole: Che già alni pregi, e di vitti gli onori Han seco tal valor, che dura eterno; Ma che il rio tempo, e l'ore ladre a scherno Ma che il rio tempo, e l'ore ladre a scherno

Ma che ii rio tempo, e i ore laure a scue lian la possanza degli acettri, e gli ori. Giò bene udito mille volte, e letto Poco fu meco a consigliar la mente, Anzia, qual peregrin, veloremente Appena giunto egli m'osel dal petto. Or io, cha sorda teoni l'alma e dura De' sazzi detti all'immortal consiglio.

De' saggi detti all' immortal consiglio, Useii d'error come rivolsi il ciglio Còrsi, di Roma alle disperse mura. Teco pieu di vaghezza i marmi egregi

Giva cercando, a la eoloppe e gli archi,

Oli ampi teatti, a cui fregiar non parchi Fur di grand'oro importatori e fiagi. Cha a tali segno norgrase umano ingegno Da prima in rismiara meca ammiriti p Posica ia mente di stupor colmati Posica ia mente di stupor colmati Descriptioni del propositi di sul segno. L'Esquille, il Celio e l'Arentin sublime, L'alta Subarra, ce le Carine i insulationi di Che fra cegali alberghia attre imprime.

L'alla Suburra, e le Carine istèsse Or son di appalor vendemmia e messe, Che fra regali alberghi sraire imprime. Nell'aucrea seno, ore del Cicio uditi Per hocca de' mortali erano i canti, Orgi d'odono opono gregie munglianti; Orgi d'odono opono gregie munglianti; Orgi de la composita del considera del O estite colli, or fatto assemplo e specchio; Cui dentre la mortal miercia mira, Per la vostra ruina in men sospiro, Se tra dure fortune omai in 'inrecchio.

#### XXXXX

#### AL SIGNOR JACOPO DORIA

La Gloria venire dalla Virtù.

Doria, col corso de celesti giri Va nostra vita, e an volubil ali Il tempo rio ne miseri mortali

Cangia con la sembisnas anco i desiri. Non mi si neghi: per non debil prova Oso affermarlo: io de' mici di fioriti

Passai l'Aprile in celebrar conviti, Ove lieto Imeneo danze rinnova. Forza d'alta beltà, ch'empie gli amanti Di caro duol, tiranneggiò mia cetra;

E dolri piaghe di mortal faretra, Onde guerreggia Amor, foro mici canti. Oggi che imbianen, e che di gelid'anni Verno m'involve, altrove ergo i pensieri, Intento a vagheggiar gli apirti alteri,

Che vanno al ciel tra peregrini affanni Per vario calle: altri terribil'asta Vibra, Campion delle paterne mura; E chi d'Astres l'alme ragion procura

Che giuste leggi, e d'oltraggiar contrasta: Alcun le ricebe gemme, onde l'Aurora Adorna gli Indi, al poverel comparte, E schifo d'òr, con ammirabil' arta Tra l'umane calicini s'indora.

Jacopo, di costor gli alti costumi In tua nobil magion non vengon meno, Anti, qual Orion nel eiel sereno, Splender veggiam tra seintillanti lumi; Cotal di pregi, a meraviglia chiari,

Quaggiù tuo sangue fa mirari adorno; Ma si fatti splender non son tuo ecorno: SI per l'esempio ad illustrarti imparl. Sierza te stesso, ed alle fide scorte Affisa il guardo, e apingi innansi II piede. Sui colmo delle atelle è nostra sede, Ed inclita virti n'aper le porte.

Chi sotto giogo vil l'anima abbassa, Poco snoi sensi a contrastare ardito, Calca Il sentier di Lete e di Cocito, E sul sepolero al fin nome non tassa.

THE CHICAGO

XL

#### A CARLO EMMANUELLO

DUCA DI SAVOIA

Le guerre essere gloriose, quando hanna giusta cogione.

Mentre sotto l'insegne i guerrier prontl, Schierando, carchi di dorati usbregli, Empiesi di terror gli alpestri montl, Del crudo Elvezio nubilosi albreghi; E vibrando asta con fulminea mano, Guardasti il varco della patria terra, la vidi, al vulgo vil fatto lontano.

Del tuo grande Amadeo le glorie in guerra È nell'alto del ciel, piaggia di lume, Ore tengono il seggio inclite Muse, Muse, non quali d'Ippoerene al flume

Vendendo onor, favoleggiar son use; Ma che tra vere lodi upre di regi Serbano chiare, e sempiterne: oh quanti Con Euterpe quaggiù sen vannu egregi, Che indarno colasso sperano cantil. Che può sperar di Maccdonia il fiero?

Gontib le trombe, e direde assaltu al mondo E sulta bassa terra a farai altero, La chiuse in nembi di dolor profondo. Ulula il Nil, pupum di sangue il Gange, Tutto il popolo Fón lagrime piova: Ei sa goder se l'inniverso piange, Predicandosi attrai figlio di Giove. Sommo valor, dalla Virti anon scorto, E furor sommo: militar fierezza Ben pub it as' ciocobi celebraria i torto i

Ma sue false corone il Ciel non prezza.
Prezzasi in Ciel, che alpi varcando e mari,
Tolse Goffredo il gran sepolero agli empi;
E che Campion de' sacrosanti Altari
Trionfaodo Amadeo crebbe gli csempl.
Ei corse in Rodi, e l'Ottoman tiranno

Trionfaodo Amadeo crebbe gli esempl. Ei corse in Rodi, e l'Ottoman tiranno Vinse in battaglia, e lo si atese a'piedi (1): Ma lasso mel che rendicar ben sanno L'antiche pioghe i dispietati credi;

Né ai fa sebermo. Ahi cristiant le spade A che cingete? Orah tacciam, cor mio, lucomparahil onta a questa etade, Che di Gerusalem la prenda nibillo. Forse decreto de superni regni A nostre colpe tanto onor cuntende;

Ma non perciò ritolto ad osi indegni, Carlo, fra grandi il nome tun non spiende. Si forte ancli, ed alla belva inferna

Dentro Gebenna ogni soggiorun infesti: A'guerreggianti per la legge eterna Vengono dall'Olimpo inni celesti.

(1) Accessa ad Amadeo V detto il Grande. Alcuni Stonici reglono: che passato nell'Urienz (1315) liberano l'ando di Redi, nacciatà das Turchi, est uttribuiscono a tale apelinicos Perigina del molto di Suregia F. E. R. T. fortundo gius Rhadam Itanit. La assa critica rifata a la spelialene di Redi a la regioname del melto. XLI

AL SIG. RICCARDO RICCARDI

Che le avversità avvengono per li peccati. Nel secol d'oro, onde a'mortali ne solo

La memoria riman, Saturnia etate, Per la calda stagion spiche dorate Grescer vedeansi, e non s'arava il suolo. Quel liquor, che cotanto il Mondo apprezza, Vinceano l'oode, node correano i rivi,

Quel liquor, che cotanto il Mondo apprezza, Vinceano l'oode, nude correano i rivi, E là ve gbiande ur si raccolgono, ivi Distillava di mele alma doleczua. Ne procelloso il seno, nmido il volto,

Acstro softiava, delle febbri amico;
Ma'l'Uom giàstanco, e per suoi giural antico
Gli era, quasi dormendo, il viver toltin.
E mentre in terra alla cadnea gente
Le Parche su nel siel filavan gli anni,
Ella mai non sentia colpo d'affanni,

Ne per ingiuria altroi venfa dolente: Che allor s'udi sotto innocenti acciari Sol per le falci risonsre incudi; Non fabbricossi nabergo a guerrier crudi, Ne fersi navi a' predatori avari.

Ne terst navi a' predatori avari.
Dolcissimo a ciascun l'altrui diletto,
Nè la lingua, nè il cor mentir sapra:
Regnava Amore, e le bell'alme ardea,
adel vicin non s'oltraggiava il letto.
Or lasso I non così, che l'altrui vita

Arco minaccia venenato, ed asta, E tetra invidia l'altrui ben contrasta, E di quaggiuso è l'onestà abandita. Propinqui lidi, ed necàn lontano Vele rapaci a depredar sen vanno:

Vete rapace a depretur seu vantor.
Piange affitta la Fé sotto l'inganno;
Ma su dal ciel Dio nol rimira invano.
Quinci le pesti, ed Implacabil gode
Morte ridurre atte cittadi in ceba;
Quinci disperde il gran Cerese acerba,

Quinci disperde il gran Cercie aeerba, E famelici gridi ella non ode. Quinci, di crude serpi armata il orine, All'arme i cor Tisifone raccende; Che su gli empi, n Riccardo, a guardar prende Dio vilipero; e gli flagella al fine.

XLII

AL SIG. ORAZIO DEL MONTE

Mostra il periglio dell'arte della guerra.

Se mai co'cervi, o par coll'anre a prova Moresse alcun le giovincite piante, O si levane al ciel nell'et huova Altero a rimirar quasi giganta; E se per angua giorione e chiaro Facesse risonar magnanina' avi; O se di Crasso, ose di Mida al paro Arche serbane di tesor ben gravi, Non ara' nev, che in alcun pregio ei saglia,

Orazio, al gindicar di nobil gente, Se poscia negli orror d'alta battaglia Ei non è morte ad incontrar possento. Pregio immortal, che di ferrato usbergo Robusto petto in gioventú ai vesta, E perché volga l'inimieo il tergo, Non rammentar che sia piaga funesta.

Se spento ei cade, in sulle pinghe altere La turba avversa del valor a' ammira, Indi amorosa man spoglie guerriere Pon solla tomba, e di dolor sospira. Ma se abbattute aste nemiehe, e spade,

Rivolge a'anoi vittorioso il petto, Quanto per lui sulle natie contrade Corre dentro ogni cor gaudio e diletto? In chiaro fuoco ogoi donzella secesa

Dal Ciel consorte a aue bellezae il priega; Ma il popol poi, che n' ha la gloria intasa. L'eccelse prove al peregrin dispiega: Che forte ei vinse; e che di sdegno egli arse

Le trombe udendo, e fulmioò sui vinti, Che sordo a' prieghi, inesorabil sparse Di sangue il campo, e calpestò gli estinti.

#### XLIII

#### AL SIG. JACOPO CICOGNINI

Sospira la quiete fuor della Corte Romana

Luciai le rive del hellissim' Arno, Rive da me fuor di misura amate, Bramoso di veder l'onde sacrate

Dell'almo Tebro, ed or le veneio indarno: Non perché Roma dentro se non chinda logegoù illustri, ed in virtù supremi ; O perché nieghi avaramonte i premi A chi per via d'onor travaglia e auda:

Perciò non già; fòra parlare invano, Negar del Vatican gl'incliti pregi, Se lo ecoparge d'ornamenti egregi L'alta hontà del sacrosanto Urbano. Tatto eiò, che d'ulivo, e che d'alloro

Fa che fronte gentil quaggià s'adorni, Chiaro vi splende, e se ne vanno i giorni In guisa tal, che hanno a chiamarsi d'oro. lo fui de'Insingbier sempre nemico:

Non sorga, o Cicognin, chi mi condanni, Fra'sette colli d'or si volgon gli anni; D' ôr, ma d'oro contrario all' oro antico. Allor d'oltraggi la stagion sieura

Di riposo aecendea tutti i desiri, Ne v'ebbe folle cor, che eon martiri Amasse di comprar lieta ventura. Oggidi ehe diremo? Alma contenta

Rimirarsi non sa d'oaio gentile; Anzi il valore e la virtute è vile, Se con lungo sudor non ci tormenta. Con pensieri inquieti a se nemici, Ciascun di ceppi qui diviene amante,

Che l'alme in val del Tebro han per costante Farsi con lucid' ostro i goai felici. O rive d' Arno, o Fiesolane piagge Ove nu Sole Oriente oggi risplende (1); Deh ehi di me pietoso a voi mi rende

Ed a questi tumulti, ahs! mi sottragge? (1) Allode a Ferdiesselo tt, che regnave in età mise le la tafela delle mades & dell'avois

CHIAIBERA, TESTI EC.

lo solitario, e fin dagli anni acerbi Uso alle selve, odio palagi alteri, Ne soffro onda di Duci in sa'destrieri. E grandi in toga gareggiar anperbi. Però bramo oggimai giunto all'Occaso Pur bosehi, ma d'allôr cinto le chiome,

Ed ivi alzar di Ferdinando il nome, Destinato Signor del mio Parnaso.

#### XLIV

#### AL MEGESING

Che essendo breve la vita, des l' Uomo pensare alle cose del Cielo.

Segnitando il trnor de' pensier miei Su vago praticel, giumi ad un rio, Che tra l'erbe, e tra'fior col mormorio Par che volesse dir: Perché non béi?

Immantenente io posi freno al passo Per vagheggiar quelle volubil perle; E tanto dimorai fisso in vrderle, Che a me veder quasi vedessi un sasso: Quand'eceo, Cicognino, e non so donde,

Mi si fece sentir si fatta voce : Che hadi? Il viver too sen va veloce, Più ehe il corso non fa di cotest' onde. Io tosto, che ascoltai l'alte parole,

Di mia felieità ben desiore, Mi scossi, e mossi il core a pensar cose, Che della plebe il cor pensar non suole-

#### CANZONETTE

#### ALLA SIGNORA GERONIMA CORTE.

Invitala a venire a Savona.

Gorte, senti il nocchiero, Che a far cammin p'appella: Mira la navicella, Che par chicda sentiero: Un aleggiar leggiero Di remi, in mare usati A far spume d'argento, N'adduce in un momento A' porti desiati

E se'l mar non tien fede, Ma subito s'adira, Ed io meeo ho la lira. Che Euterpe alma mi diede: Con essa mosse il piede Sull'Acheronte osenro Già riverito Orfeo; E per entre l'Egeo

Arion fu sieuro.

106 Misero giovinetto! Per naviganti avari Nel più fondo de' mari Era a morir costretto: Ma qual piglia diletto D' affinar suo bel canto Rel Cieno anzi ch'ci mora : Tal sulla eruda prora Volle ei cantare alquanto Sulle eorde dolenti Sospirando ei dieca: Lasso, che io sol temea E dell'onde e de' venti, Ma che d'amiche genti, A eni por m'era offerto Compagno a lor conforto, Easer dovessi morto. Gia non temea per certo. lo nel mio lungo errore Altroi non nocqui mai; Peregrinando andai Sol cantando d'Amore; Al fin tornommi in core Per paesi stranieri Il paterno soggiorno, E facca nel ritorno Mille dolci pensieri. Vedrò la patria amata, Meco dieca, correndo Fiami incontra ridendo La madre desiata. Femmina sycuturata. Cni novella si dura Repente s'avvicina, Ah ehe faria mesehina, Se udisse mia sventural Fosse ella qui presente, E snoi caldi sospiri, E suoi gravi martiri Facesse udir dolente; Saria forse possente Quella pena infinita Ad impetrer pietate; Onde più lunga etate Si darebbe a mia vita. Qui traboccò doglioso

Unde più lunga etate
Si darebbe a mia vita.
Qui traboerò doglioso
Dentro del sen marino;
Ma subito un delfino
A lui corse amoroso:
Il destrier squamoso,
Che avea quel pianto udito,
Lieto il si reca in groppa;

Indi ratto gsloppa Ver l'arenoso lito.

п

ALLA MEDRAMA.

Febo su rote ardenti Vicior al fier Leone Spande fianma infinita; Or chi ne'di cocenti Dell'arida stagione Conforta nostra vita? Corte, certo n'invita Tra Boriti arboscelli. Ma so per valle erbos, E per selvosi monti, Nell'onde ti ditetti, Non posa reghittosa; Deb tieni a foggir pronti I piedi giovinetti I freddi ruscelletti Talor fanoi amorosi, Rapaci, ingioriosi. La tna bocca vermirilia.

napaci, inguirosa:
La tua bocca vermiglia
Piena è di bel sorriso,
Nè sa più star riochiusa
Per si gran meraviglia;
Ma gli è disereto avviso,
E eredi all'anrea Musa;
Col corno d'Arrtusa
Ella ti vuol far chiara:
Tu da quel risco impara.
In salla bella etate

Is da quei ruce impara. In salla bella etate
Avorio di bel seno
In bel vel ricopriva:
Avea goanee rosate,
E nel goardo sereno
Dolee fueco nutriva
Ma d'ogni amante sehiva,
Rapida Cacciatrice,
Arciera impiagatrice.

Dalla ria Verginella, Cerva su i piè veloce Non seltermiva ferita Di auc certe quadrella, Tal per ctà novella Ella apposia guerriera Ad ognor d'ogoi fiera. Un di, poich'ella appese Di cervo fuggitivo Le belle corna sparse,

Orso, o einghial feroce

Non ritrovava aita

Assetata discese
Verso un liquido rivo,
Vaga di rinfrescarse;
Allor se il flome n'arse,
Ti fia chiaro argomento
Lo stesso avvenimento.
Non pria chinò la fronte,

Non pria chinò la fronte, Non pria bagnò la facela, Non prima il sen discinse, Che correndo dal fonte Con le cupida braccia Alfoo la bella avvinse: Ella, poichè rispinse Il già fervido fiume, Mise a foggir le piume,

Qui per me si dee dire, Ch'ella in corso leggiera, Lasciava orma a fatica; O come egli in seguire Facca lunga preghiera Ver la cara nemica; Bastiti omai, eh'io dica, Che speco al fin s'aperse, Ove ella si sommerse. lvi movea le piante Per quella via, che strana A scampo di lei nacque: Che fece allor l'amante? Tornossi alla fontana A dar le solite acque? Ahl che tanto gli piaeque La vista onde infiammos Che seco innabissossi.

Corte, non pure il core Di torrenti silvestri Ad ardere s'avvezza, Ma a'infiamma d'amore Qual per li boschi alpestri Pianta tien più durezza: Giovinetta bellezza È di cotanta fama, Che ogni cosa la brama.

111

Fra le Ninfe de' fonti, Che bagnano nell'onde Il poro pie d'argento; Fra le Ninfe de' monti, Che ciagono di fronde Le ebiome sparse al vento. Lodar belta nun sento, Che in alcun pregio saglia Se a Siringa si agguaglia.

Soe labbra eran rubini. La fronte un ciel sereno, La guancia alme viole; Vineea l'oro co' erini, E l'avorio col seno, E eo' begli occlii il Sole: Aveva atti e parole, Onde sempre feriva, Onde sempre addoleiva.

Tal cinta in aurea veste Dal erin veli dorati All'aura ella seioglica; E per l'ampie foreste, Nobili archi Innati, Leggiadra ella tendos Ne correndo imprimea Neve co' pic di neve;

Si fu rapida e lieve. De' suoi cotanti onori Le boscherecce schiere Tanto eran use a dire, Che Pan Dio de' Pastori S'invogliò di vedere, Preso omai per udire: E l'ardere e'l perire Non furo in lei più tardi, Che il primier de' suoi guardi. Quinci, se il di sorgetta. Solo ne i bosebi ombrosi Siringa ei vagheggiava;

Quinei, se il di cadeva, Solo pruli aptri ascosi Di Siringa ei pensata:

Or quando ei si l'amava. Tentù sealdarle il core Con preghiera d'Amore. Un giorno armava l'arco Dietro un folto cipresso Lungo un lucido rio.

Orso attendevo al varco. Che ivi ne venía spesso Dal soo speco natio: L' innamorato Dio Pallido ne i sembianti

A lei si feec avanti, E disse: O giovinetta, Ricca di tal bellezza, Qual non apparae mai, Scompagnala c soletta, Totta tua giovineaza Non déi menar, ben sai: Ma se forse oggimai Ad amar ti disponi,

Asenlta mie ragioni. Volea dir come ei nacque, Quanta avea Signoria, E sua dolente vita; Ma qual delfin per l'aeque, Saltando ella sen gia Per la piaggia fiorita:

Ei, come Amor l'invita, Dietro le va veloce. E grida ad alta voce: Deb! perehe si paventi, Perche a fuggir t'affretti, Ab Ninfa! un che t'adora?

Ma non eran possenti I fervidi spoi detti A farle far dimora. Ninfa, ei giungeva allora, Ninfa, odi il pregar mio: Mira, ebe fuggi un Dio.

Ella mette le penne, E lascia da lontano L'amante molte piglia: Che poscia al fine avvenne? Avvenne caso strano, Ed alma meraviglia; Che si fecer le eiglia, E la guancia amorosa Vil canna paludosa,

Ben mi ao, che Elicona Favoleggia cantando, Perehé a lui più a'attenda; Pur colà si ragiona Cotal favoleggiando, Perché senao s'apprenda. Corte, eiò ch'egli intenda Per sl fatto accidente, Il ti vo'dir; pon mente:

Non e belleasa degna Di così nobil vante Fra le beltà più vere, Ch'ella vil non divegna; Poiche ha spirgato alquanto Le penne sue leggiere: Sciocche donactle altiere, Che può valer ventura. Che picciol lempo data?

#### ΙV

#### Scherza colla Ninfa.

Fra duri monti alpestri-Ove di corso pmano Nessun vestigio si vedeva impresso, Per sentier più silvestri Giva correndo invano, Distruggitore acerho di me ster Dal gran viaggio oppresso lo moveva orma appena Affaticato e stanco: E nell'infermo fianco A far più lunga via non avea le Tutto assetato ed arso, Di calda polve e di sudor cosparse Quando sonvemente Eeco elie a me sen viene Amato risonar d'un mormorio: Volsami immantenente, Ne più chiare o serene Acque gir trascorrendo nuqua vidi io: Fonte di picciol rio Fra helle rive erbore Discendea lento lento: Il rivo era d'argento, E l'erbe rugiadose, ed adorose Per la virtú de' fiori; Fiori, else avean d'April tutti i colori. Come al vinto io scòrsi Il puro ruscelletto. Che di so promettea tanta dolcezza, Cosi rapido corsi; E già dentro del petto Sentia di quell'amabile freschezza: Oh umana vagherra, Ben pronta e ben vivace A' eari piacer tnoi, Ma sul compirli pol Rare volte non vana e non fallacel Lasso ! ehe posso io dire ? Sparso è di mille pene nn sol gioire. Sulla hella riviera

Bella Ninfa romita

A rimirarsi altiera

lo riverente, umile

Per beltate infinita,

Come mi vide, acerba

E cruda in pie levossi,

Mi rivolgeva a' prieghi

Mira, che appena io porto

l'er questi monti il pi Mira, che io m' abbandono:

Alma Ninfa gentile,

E con non brevi affanni Sulla cetra amorosa I modi appresi di ane corde d'oro: Oh se per te non moro Digina di si bell' onda, Come per ogni etate A tua chiara beltate Ogni beltate si farà seconda? Sgombra, o Ninfa, l'asprezza; Non risplende taciuta alta bellezza, A questi detti il viso Ella girommi umano, Sicche nel petto ogni paara estime E con gentil sorriso I gigli della mano Indi vêr me sospiuse La desiata palma Colera di dolce amore Su quel momento, Amore, Oh mamento felice l Ma la memoria è ben tormentatrice. Si facea letticel della bell' erba, Se per vostro diletto, ocehi, mi ardete E per fregi, e per abiti anperba: Con al leggiadri giri : Vaghe de' miei martiri, Gli occhi di adegno necese, O occhi, ardetemi, E di grand' areo armossi Mani, stringetemi, La man sinistra, e con la destra il tese, Quanto poteo più forte, L prese mira, e distidommi a morte. Lo straziar fierezza. Per sovrana bellezza: Tutto in sembianza shigottito, e smorto : L' Amante eternasi Altero del martir nella aua morte; Perche si t'armi, e nieghi Un sorso d'acqua a chi di sete è morto?

Fu mia mente bramosa Le temple ornarsi di famoso alloro : Di' ta, che fu del cor, che fu dell' alma? Non si temono i tormenti d' Amore. E se voi, belle mani, or mi stringete Tanto governasi Per l'amoroso Dio mirabil Corte. Già sn eetera d'or meco il dicea Erato co' bei carmi,

Fia per cotanto dono Ad ogni tuo voler serva mia fede:

Deb serena la fronte l

O Ninfa, il cui sembiante Via più del ciel, che della terra è degue, Mira, che qui non vegno Seonosciuto Pastore Di queste oscure selve, Ne d'augelli, o di belve Per la mercede altrui vil cacciatore

Io mi vivo in Permesso Caro alle mase, ed al gran Febo istesso.

Colà fin da prim' anni

Bagno nel finme, e di quell'acque attime;

Fin che mi si distrugga il cor nel seno; Fin che ogni spirto mio si venga meno. Nella reggia d' Amor non suol chiamarsi Se innamorato eor giunge a straziarsi

Quando lo volgendo il più forte temea Bisco d'innamorarmi: Folle avvalorati, Ré ti porga timor nome d'affanni: Ratto innamorati,

Che paventando invan ricevi inganni. Geli, vampe d'ardor, sospiri, pianti, Diatroggersi, languire, Palpitar, venir men, son per gli Amanti Fontane di gioire.

Fontane di gioire. Come ciò facciasi, Non è lingua mortale a dir possente:

Non e lingua mortale a dir possente: Il creda, e tacciasi Un' anima gentil, mentre nol sente.

Qui le labbra elsiodea, che a mirar belle Saettavano ardore; Ma la schiera Febea son Verginelle, Ne mai provaro amore:

Ah, che vien cenere Penando nn Amator, benché fedelel Così vool Venere Nata nell' Ocean, Nome crudele,

\*\*\*

#### A D. LORENZO FABBRI

### Della possanza d'Amore.

Febo pell' onde ascoso Non girava soco il freno Su per lo ciel sereno Al carre lumineso, Ed io sorgea peosese Di far cantando opore A giovane cortese, Che tutto il cor m'accese Fabbri, d'illustre ardore. Quando ecco a me davanti In ammirabil veste Uraoja la Celeste. Maestra di bei canti. E disse : in van ti vanti Di così bel desio, Fedel, se cantar dei Canto degno di lei, Racconta il cantar mio-Indi recossi al petto Foor di dorata speglia La lira, onde a sua voglia Empie il eiel di diletto:

Indi recossi al petto
Foor di dorata spoglia
La lira, onde a sua voglia
Empie il ciel di diletto;
Arco d'avorio schietto,
D'ambra guernito a d'oro,
Alme corde d'argento,
Mirabile ornamento
D'ammirabil lavoro.

Poscia per varia via
Con bella man di neve,
Tutta leggiadra, e lieve
Facea dolce armonia;
Ne per l'aria s' udia
Piceiolo suon d'aoretta,
Ne mormorava fronda,
Ne pur mormorava onda
In aulla fresca erbetta.

Ed ella a dir prendea Con note alte e leggiadre, Come già contro il Padre Saturno s' aeciogea; E della fiale era La piaga appra e sanguigna, Quando nei sen dell'acque In no momento naeque

La beltà di Ciprigna.

Allor per meraviglia
Delle bellezze care
La reina del mare
Fisiava ambe le ciglia,
E l'omida famiglia
Del gran Padre Oecano,
Popoli notatori,
Ouci nobili splendori

Mirava da lontano.

Ma la Donzella, nacita

Dalle spume marine,
Tergeva il biondo crine
Con le candide dita;
E subito salita
In su conse leggiera,
Immantineote corse

Dall' oode, ond'ella sorse,
A'idid di Citera.

Colà rote gemmate
A'enni suoi for preste,
Cbe di eandor celeste
Splendeano illuminate.
Al carro eran legate
Semplici colombelle;
Ed ella con quell'ali
Per sentieri immortali
Si condusse alle stelle.

Tal sooando la Diva
Dicea soavemente;
Indi pur dolcemente
Di raccontar seguiva,
Che non prima appariva
De i Celetti al cospetto
La novella bellezza;
Che ogni Dio di dolcezza
Totto colmava il petto:

E che per lei servire
Sorsero spirit eterni;
Giò far pregiati scherni,
Ed amicissime ire,
Riso, pianto, martire,
Che per caldo e per gelo
Sempre la stanno intorno:
E che per uno soggiorno
S'elesse il terzo celo,

Quindi in bel seggio assesa D'aspro insendio giocondo Arda il Geio, arde il Mondo, E più dove ha cootesa: Oh dalla fiamma acceas, Oh da'dardi cocenti, Oh Dio chi mi difende? Almen s'ella m'insende, Almen non mi tormenti.

#### VII

#### AL SIG. FRANCESCO BUSSONL

Come franco augelictto, Che sol mattin d'Aprile Trascorre a suo piacer l'aure odorate, Tal a mio gran diletto In sull'età gentile Il tesor mi goden di libertate: Ne che treece dorate Con bei lucidi rai, Nè ebe fronte screns Altrui mettesse pena, Nel profondo del cor credea giammal; Ne che hegli occhi ardenti Distillassero assenzio di tormenti. Giocondissima vita, A che seoglio rompesti? Ah ch'ora apprendo in dure scole il verol Dolce guancia fiorita, E di splendor eclesti, Acceso aguardo di bell' occhio nero, Soave riso altero, Che da vermiglie rose S'avventa agli altrui cori Con aure, e con odori Di mille primavere alme ame Amor fermommi avanti, E mi fece un de' più riarsi amanti. Allor dagli occhi mici Partissi il sonno a volo, E di più ritornarci il prese obblio, E degli alpestri, e rei In sul giogo più solo Fu da quell'ora innaozi il sentier mio: Ne per monte vid'lo Ombra giammai si scura, Nè si selvaggi sassi, Che ivi entro non mirassi Due fresche gnance, ed nna fronte pura, Una bocca vermiglia, E doe atelle del ciel sotto due ciglia. E sì potca l'inganno Coll'infiammata mente, Che refrigerio al mio dolor chiedea; E del mio grave affanno Pur, siceome presente N' avessi la cagione, io mi dolca; E dagli ocehi piovea Calde lagrime spesse, Compagne de' martiri, E con lunghi aospiri, E eon parole fervide dimesse Pregava a mio potere, Che bell'armi d'amor son le preghiere. Ma se acorsi talora La verace bellezza, Noo mai le labbra a favellare apersi; Anzi le guance allora Di mortal pallidezza, E di tenebre gli occhi io ricopersi; La frante e'l volto aspersi,

E di sudore il seno.

Ed avvampando ardito,
E tremando smarrito,
E tremando smarrito,
Or in fiammo, or in gel mi venni meno,
E fiu di spirto privo,
Se morto in dir nol 10, certo non vivo.
Così del viver mio, Brisoni, il corso
In fino a qui fu grave;
Ob vegga per innansi un di soare!

VIII

### AI SIG. LUCIANO BORZONE

PITTORS. Se di bella, che in Pindo alberga, Musa, Caro Borzon, non è progbiera invano, Oggi i pennelli tuoi récati la mano, E vieni ad adornar mia Siracusa : Qui, se vnoi, d' Aretusa Nel mar fa correr l'ooda, Novello duol d' Alfco, O volgi Dafne in fronda Lungo esso il bel Peneo. Forse vorrai, che l'Agenorea prole Losci sul Toro la paterna gliiają: Sia ciò ebe vuoi, che con le suove Aglaja Da'tuoi colori unqua partir non vuole: Ma se pur come auole, Non adegna il tuo desire D' appagacmi a quest' ora, Dipingi l'apparire Della celeste Anrora. er le piagge del ciel con man rosata Vibri face a seaceiar l'ombra notturna ; E cinta di rubin la fronte eburna Spicelii le chiome d' ôr crocaddobbata. Succinta, e coturnata Per entro acr sercoo Leggiadra ella sen vada; E aul verde terreno Versi fresca rugisda. In mirar l'ammirabile bellezza Rasserenisi il volto all' Universo; Sol di tepidi pianti il petto asperso S'attristi di Titon l'egra vecchiezza: La bella Diva, avvezza Andar eol Sole a volo, Fa l'eterno viaggio: Titon, che riman solo, Il si rees ad oltraggio. Quinci mal fortunato or a'empie d'ira, Quasi in amando celi a' affligga a torto; Ora sul disparir del suo cooforto, Dal profoodo dell'alma alto sospira: Ma pur mai sempre mira, Quanto il guardo è possente, Lei, che sen va veloce; Alla per fin dolente Piangendo alsa la voce : Questa rugosa guancia impallidita, Ben me n'accorgo, e questo erin di neve Fammiti così pronta, e così lieve,

Amstissima Aurora, alla partita :

Al seiocchezza infinita

Di qualunque sia corr,

E follia non parecchia, Pianger perehe si more E non perebe s' invecehia l

IX Minaccia di non voler più celcbrare la sua Diva.

Qual di tanto valore

Note m' insegnerà Tessala maga, Filli, che di mia morte ognor più vaga Piegar ti possa il core?

Core di selec alpestra, Fervido ad innasprir gli altrui tormenti,

Con noova erudeltate Omai stanca è mia destra

lo sulla lira ad iterar gli accenti Usi a svegliar pietate; Ne femminil beltate

Spera pregio sembiante in Elicona, Se di quei vaghi fior tesse corona

Per too gentil valore. Forse vivi rubini, O ricche pietre a te donar fui tardo

De' regni dell' Aurora ? O perché adorni i crini,

Pianti di mirra preziosi, e nardo, Che si da lunge odora?

Ah che a pregar men fora Infellonito il cor d'orsa scivaggia, O tigre ria, che in Mauritana piaggia Persegua il predatore!

Filli, soverchio orgoglio Gnasta beltate, ed a ragion si sdegna

Chi sua ragion dispera; In sol mio gran cordoglio

Ridi scherzando, e sulla pena indegna Bramosa por, che io pera: Filli, tua fama altera.

Che cotanta fra noi chiarezza impetra, Se fa giusto dolor muta mia ectra,

Fia tenebroso orrore. Orsù tua luce ascondi.

O scarsa iniquamente al mio diletto, E sorda al mio lamento ; Che erespi i erini e hiondi

E caduchi ligostri d'un bel petto Più celchrar mi pento. Sentomi dentro, sento

Fuoco, che sorge, e che le fiamme spande, E vuol elic al Cielo iunalzi il mio si grande, E si real Signore.

Fi d'Arno in su i hei regni Non si stanca a versar con regia m Le grazie d' Amaltea;

Ed a perversi ingegni Sordo a preghiere non dimostra invano

Il Tribunal d'Astrea: Orna PItalia, e hea Con desiati onor d'alti Imenei,

E beala con fulgor d'alti trofei Del crado altraj furore. licanelo dolente

liona ed Algier, che l' Africana Tati Vide Linguire in pianti; Dicanelo Oriente.

Che al veleggiare de'spalmati abeti Scolora i fier sembianti: Filli, per questi canti Cerchio d'allor m'adornerà le tempie:

Nodri pur tn vaghezze acerbe ed empie, Ne cessar too rigore. Ma sciocchi miei pensieri,

Che da eadnea femmioil bellezza Cerco giorni tranquilli l Quattro colmi bicchieri Dentro l'anima mia versan doloezza. Più che dogento Filli: Or ebi sarà, che spilli

Vin generoso oggi, ehe il verno agehiaccia? A chiaro favellar chiedo Vernaccia Dolcissimo licore. Quai di tanto valore

Note m'insegnerà Tessala Maga, Filli, ehe di mia morte ognor più vaga Piegar ti possa il core?

AD OTTAVIO BINUCCINI Dissuade l' Amore.

Rinnecial, II buon nocehicro, Che più volte ha tratto il legno Dal disdegno Di ria Tetide spumosa,

Rasscrena il soo pensiero, E del mal sente conforto, Quando in porto Con salote ai si riposa; E la strada perigliosa, Che soventa

Lui cangiar fece l'aspetto, Mostra agli occhi della gente, Che d'udir prende diletto. Io, che corsi in gran periglio L'Occan di Citerea. Mentre ardea

Miei pensier vana bellezza; Tutto lieto a narrar piglio Di quei rischi oggi, ehe l'alma Stassi in calma Dentro il sen della vecchiezza. Rinuccin, forse vaghezza, Che hai d'Amore, Fara gir mic voci al vento;

Ma pentir non à dolore, Là 've giova il pentimento Che fauciul grand' arco tenda, E di vel fasciato gli occhi,

Indi scocchi Ad ognor veneni e strali; Ch' ei gran face ognora accenda, E di fuoco empia suo regno, Non è segno, Ad udir, salvo di mali: Deh! che sperano i mortali

Dalle reti. Ch' empiamente egli dispiega? Forse attendono di lieti Dalle man di chi gli lega?

Se Saturno ha per costome Di cangiar, venuto amante, Sno sembiante. E formare alti nitriti : E ac Giove or veste piume, Or tranocca in pioggia d'oro, Ora toro Dell'Egeo trascorre i liti; E se il Sol fonti fioriti Dietro a gregge Va cercando, e fresche aorette, Certo invan più nobil legge In amando Uom ai promette. Manterrao forse rinchiuse Qui l'orecchie i folli amauti, Ed i canti Favolosi avranno a scherno: Non si schernaco le Muse: Esse dir sotto alcun velo San del Cielo I segreti, e dell' Inferno. Ma scopriamo il seuso interno De' mici versi, S' ei fio qui non si comprese: Cosa degoa di sapersi, È dover che sia palese. Quali amando ingiurie ed onte Non sofferse, o quali affanni, O quai daoni Il famoso Antonio in guerra? Può di lauro ornar la fronte. Pnò gridarsi a grande onore Vincitore E del mare e della terra; Pur così trascorre ed erra. Che abbandona Le sne squadre fuggitivo, E anl Nilo s'imprigiona A morir quasi cattivo. Le corone desiate D' Oriente e d' Occidente, Star possente In sul giogo di Tarpea: Al fin vita e libertate. Non poteo poeo, ne molto Contro Il volto D' una doona Canopea. Or lasciam questa si rea Disventura, E volgiam nostri vestigi A mirarne altra più dura Sulla riva del Tamigi, Non fioriva al Mondo esempio Di valor, d'ogni atto egregio, D'ogni pregio, A dl nostri il buono Enrico? Qual cagion asoguigno ed empio, Qual di strazio e di tormento, Qual d'argento, Oltre il giusto il fece amico? Ouando a floma aspro nemico Il gran Dio Ei sprezzò, qual cora vile,

Tat furor non fu desio Di vil guancia femminile?

Lunghe lagrime e querele,

Lunghi all' Asia oltraggi e torti. Lunghe morti Apportò l' Argiva Elcoa; Ma destin non men crudele Ne men grave a sofferirsi Fe' sentirsi Per l'Enropa Anna Bolena. Quanti Amore, ah taoti appena Sparge guai Odio acceso in alma altera! Ove é Amor, non corra mai Altra Aletto, altra Merera. XI Si duole, e si contenta de suoi tormenti. To pure il sente, ahi lasso! io pare il mire, Ma ebi mel erederà? Beeli occhi, an vostro sguardo, an vostro pro Non giammai con pietà? Mai sempre ingiuriosi, Mai sempre mioacciosi Atroce esempio di cradel belth? Amore, idolo rio de' ciechi amanti. È questa la merce? Un tuone di sospiri, nn mar di pianti Conviensi a tanta fe? Certo che giù nel seno Di rabbia il cor vien meno, Se io non armo la lingua incontro a to-Ah che noo Citerea ti strinse al petto, Ah che non ti notri! Aozi in vai d'Acheronte errida Aletto Empia ti partori; E dell'armi possecti, Per mostri rei tarmenti. E per enta di te, pur ti gue Che fai della faretra, e ebe dell'arco, Che tutto il Ciel domò? Attendi, o traditore, un' alme al varco, Che mai non t'oltraggiò; Poi contra un viso acerbo, Poi centra un cor apperbe L' inginstissima man scoccar nol può. Or se ehi più ti spregia in terra è lieto, Qual regnator sei tu ? Sciocco Faoriul, fra' regni un tal decreto Udito mai non fu. Ob peghittoso nume. Caugia oramai costume, Non sofferir cotanta infamia più. Oseura tu del guardo i rai divini, Onde superbo va; E di quell'oro impoverisci i crini, Che paragon non ha; E dell'avorio schietto Fa crespe in sul bel petto, Così dall'alto orgoglio al fin cadrà. O se le fresche rose in sul bel viso Florir noo vede più; E se da lampi si scompagna il riso, Che tanto ban di victo Oh quanti udrem sospiri, Quanti vedrem martiri, E quai fiumi dal ciglio audarsen giùl

Ma lasso, chi dien io? Feroce sdegno

Non ha ragione in sc.,
Ella è pregio del Cielo, e per sostegno
Al Mondo ei pur la die.
Duri in lui fortunata,
Duri in lui celebrata,
E miei cordogli, Amor, al stian con me.

#### XH

Imeneo di Armida.

Poiche Amor fra l'erbe e i fiori, Tra dolecrace e licit austi, Per temprar del cor glì ardori, Scorti avea gli secesi ardori, Scorti avea gli secesi amanti Ne' sembiantir Lieto anch' ei con lor a'asside Sull'erbetta, e scheras e ride.

Ride Amor, che II Garron fiero
Agli scherzi lutento mira,
Che ammollito il cor guerriero,
Tutto placido sospira,
Che or s'adira,

Poi fa tregua, e dolci paci, Raddoppiando i vezzi e i baei. Quell'ardor, che il eor gli strugge, Gli occhi accende e infiamma il viso, Del bel sen le brise or sugge,

Or la mira fiso fiso:
Riso a riso
Giunge Amore, e fa che rida
Seco aucor la bella Armida.

Ei, che armato infra le schiere Polminava invitto e franco, Fra' diletti, fra il piacere Già languisce, e già vien mane Vinto, e stanco

Del bel sen la neve preme, E pian pian sospira e geme. La donzella eon bel velo I sudor toglie alle gote; Di frese'aura nu grato gelo Desta Amor, che l'ate souote;

Dolci note
Tempra poi, quasi Sirena,
Che cantando i sensi affrena.
Casta Amor: ben ratto a volo

anna amor: ben ratto a voto Spinge dardo areo possente, Ma vie più per l'alto polo Sferza Apollo il earro ardenta: Vedi spente Giò nel mar le flamme, che ora

Rosseggiar facesu l'Aurora. Per mai più non far ritorno Se ne van volando l'Ore, Quasi rosa in na sol giorno, Col Sol nasce, e eol Sol more

Il bel flore
Di verd'anni: in un momento
Un erin d'òr si fa d'argento.
Cavalier, se tu non cogli
Questi flor bianchi e vermigli,

Fia che tempo, o morte spogli Il bel sen di rose e gigli. CHIABBERA, TAFTI BG. Da'perigli
Di rio male s'assicura
Chi goder sa sua ventura.
Qual destriero a suon di tromba
Sorge Armida, e'i bel Garzone:
Fra colombo, e fra colomba

Fra colombo, e fra colomba Non fo mai simil tenzone, Par che suone L'aria intorno, e'l cielo e i venti Al ferir de'baci ardenti.

XIII

### Pianto di Orfeo.

Numi d'ahisso, nami Dell' infernal soggiorno, Ecco ebe a voi ritorno Con lagrimoui fiumi É ver, eke a vostra legge lo poco intento attesta E follemente errai, Ma non vi vilipesi Fu sol che troppo amai: Scusar anolal l'errore, E non sopporsi a pena Quando ad errar ci mena Grand' impeto d'amore. E questo arcier supremo È tra' mortali in terra, Son moti I dardi suoi, E costaggiù sotterre Son soti aneo fra voi. E se for miei lamenti Da voi pur dianzi uditi, Oggi non sian scherniti, Che gli fo più delenti Sal tenor tanto acerbo Di mia cruda ventura, Numi, deh il ripensate, E di mia vita occure Costringavi pietate! In van per me s'attende Giorno di duol men forte, Se l'amata Consorte Per voi non mi si rende. Giammai tra' longhi affanni Il lagrimar non rests, Onde le guance inondo, Ed ogni cosa è mesta Per per quest' occhi al mondo Non ha seco seres Pebo s' esce dal mare, E se la notte appare Non ha stellato il seno: In sal più vago Aprile Nembo di pioggia, e vento Fammi terribil verno: Pietà del mio termento, Pietà, numi d'Inferno. Rive ombrose e selvagge,

Deserte orride plagge,

Solinghi alpestri monti, E voi torbidi fonti,

Ropi non giammai liete

Or per sempre accoglicte

Nel casa Infanto e reo
Il si dolerta Urfeo.
Sentite, omai sentite
Mic miserie iofinite.
E quel che attrista il core
lafinito dolore :
Udite i mici lamenti
Si forti e si possenti,
Che non gli prese a scherno
Il tenebroso inferno.

In tenerous interno.
Lassol già volsi il pielo
Ver la Tartarea sede,
E piaogendo impetrai
Lo scampo de' miei gual;
Ma mentre che io il rimiro
Vinto dal gran desiro,
U miseri occhi miei,

lo per sempre il perdel.
Belta, per eui felice
Visse un tempo, Earidlee,
Benchè mesta dimori
Giù ne' profondi orrori;
Non per taoto è men dura
Di me la tua ventura,
Se qoal fui di te privo,

Miscrancente in vivo.
Pure ciglia serene,
Onde lacei e eatene
Feccer mia libertate
Serva d'atta beltate,
lo ben ebiamo e vichiamo
Vostri rai, che tumt'amo,
Ma puv sempre lontano
Chianu e richiamo invano.

Cinta il crin d'oscure beude Notte asceode Per lo ciet su tacit'ali, E con aer tenebroso Dà riposo Alte ciclia de mortali.

Ron è riva erma selvaggia, Non è piaggia Di bei fior vaga e dipiota, Nel eni seno alberghi fera Con fiera,

Che dal sonno non sia vinta, lo soletto al duoi, che spargo, Gli occhi allargo, l'erché forse indi trabocchi, E pasciuto di veneno

Fin nel arno
Veggia il cov non men che gli ocelil.
Pev tal via non selfro un core
Rio dotore,

Che appo me non aia felices Als clio in terra il mio conforto Teco è motto, Amatissima Buridice! Lauso mel che far degg'io?

Dive, addio, Troppo liete a' dolor miei: Vegoo a voi, monti ailvestri, Fiumi alpestri, Vegoo a voi, ghiacel Bifei. XIV

Belle Guance.

Bella guanela, else disdorl Gli almi ocori,

Che sul viso ha l'alma Aurora, Onde il pregio ad ogoi volto Ella ha tolto, Che aul Ciclo oggi s'onora. Te vo'dir, goancia fiorita,

Colorita
Del più bel els'ebbe natura:
Te vo'div, che non hai fiore,
Che nel core

Seppia darmi una puntura. Che fai tu, se mi dai segno Di disdegno? Mi ti mòstri più vermiglia.

Pev tal modo sei costese Nell'offese D'una nobil meraviglia.

Dievi caodide cosparto
Con bell'arte
Infra porpora si bella,
Ben vocrei lodarvi appleno,
Ma vico meno
La virtù della favella.

Vostra gloria da' miei detti Non s'aspetti, Chi ciò brama in van destra: Come no? se per doteczza Di bellezza Divien muto chi vi mira?

xv

Sguardi di Bella Donna.

Caro sguardo, che ripieno Di sereno, Riconforti Il mio deslo, E si pure e si tranquitle

Tue favillo
Vibri verso il guardo mlo:
Tu fai sempro al cor feritu
Dolce iovito,
Che racconti I suoi martiri;
Perche poi voglia amorosa.

Graziosa,
Farà lieti i mlei desiri.
Gran pietà per me ti prese,
Che cortese
Mi prometti il cov feroce :

Ma pictade iovan ti prende, Se s'attende Pure il suon della mia voce. Che ove presso la tua luce

Di gioir vaga aperanza: Che dico io di favellare? Di mirare, Lasso mel non ito nossan:

Mi conduce

Lasto me I non ho possanza.

Ahi! che allor di nuovo errore

M'empie Amore.

Che distrugge i pensier miei : Invan parlo, invano io guardo, Gelo ed ardo, Che allor viva io non direi.

#### XXI

#### FILINO A LEUCIPPE

Che ella sia lcale nella sua fontananza.

Beneb'io lunci talora

Da te faccia dimora. Fin d'ogni mio desiro, Leucippe, io pur ti miro: Ma to, lasso, qualora Teco non fo dimora, Leucippe, ove raggiri Lo sguardo? e chi rimiri? Ah se covello ardore D'aleon ben finto amoro Lusinga i pensier tuol Co' finti modi soci, In questa dipartita, Ah trista la mia vita? Per gli occhi tuoi lucenti, Leucippe, oude m'avreoti Fiamme per ogni vena, Per la fronte screna, Per le chiome dorate. Per le labbra rosale, Leucippe, mio conforto, Vita del mio cor morto. Pace de'mici martiri, Deh fa, che altrui non miri ! Stati fermo in petto Ciò che detto e ridetto Hai fiate infinite, Che tu vuoi scolorite Le tne guaoce di rose, E che ta vuoi ragoso Le nevi del tuo seco, E del guardo sereno Vooi nubilosi i rai, Se altrul rimirerai. Bella per eoi ridendo, Bella per cui piangcodo, Di me medeamo privo, Non so, se io moro, o vivo: Volgi nella memoria Il bel fioe della gluria, Ch'ebbe Penclopea. Vent'anni ella tessca Le celebrate tele, Mentre le vaghe velo Tenner per l'Oceano Il sno Fedel Iootano. Quante losioghe, quanti Preght d'accesi amaoli Ehbe in quel tempo a scherno! Degna di pregio eterno Nell' amoroso regno a Vide l'accorlo ingegno, Che a ragion si disprezza Volubile bellezza;

Ma io ne venti mest Da te partendo presi Termine al mio ritorno, Il quinto, o il sesto giorno Non conducta l'Aurora. Che condurrammi apcora. Lencippe, a te vicino: Or mentre fan eammine L'ore fugaci e lievi. In questi indugi brevi Non ascoltar preghiera, Ne voce lusinghiera: E se amoroso core Sorra corde canara D'insidiosa lira Si querela e sospira Per la stagione oscura, E con arte procura Di dirti i suoi martiri, Deh fa, che tu nol miri!

#### XVII

Agli occhi di Bella Douna.

Chi pnò mirarvi,

E non lodarvi.

Fonti del mio martiro? Begli occhi chiari, A me più cari. Che gli oechl, onde io vi miro. Qual per l'estate Api dorate piegano al Sol le plume. Tal mille amori, Vagbi d' ardori, Volano al vostro lume: Ed altri gira, Altri rigira, La loce peregrina; 'Questi il bel guardo, Ond' io tutto ardo, Solleva, e quei l'inchipa. Vive faville Dalle pupille Vihra lo scherzo, e'l gioco: Ne mai diviso Mirati il riso Dal vostro dolce foco. Ooanti Diletti Veocre cletti S'ha mai per soa famiglia,

#### XVIII

Piange ta tontangnza.

Deh perelië a me non torna? Chi il tiene? Ed ove sta? Quel viso, che s'adorna Del fior d'ogoi bellà?

Tutti d'intorno

Stan notte e giorno

A così care giglia.

Iti son forse al vento I pregi di sua fe? E l'altrui giuramento Non ha fermezza in se? Ocehi mici, dove omai, Dove vi volgero? Lunge da quei bei rai,

Ah! che mirar si può? Lessa, che oltra il costume Fammisi notte it di SI spense ogni mio tu Il Sol, che a me spari. Unico mio conforto. Ove soggiorni tu?

Scampo del mio cor morto Non ti vedrò mai più? Si con note amorose Ninfa gentil canto, Poi le guance di rose Di bel pianto rigò.

#### XIX

Guardato dalla sua Donno non cura il morire

Chi v'insegna d'uccidere, E lieti poi sorridere Sovra la morte altrui, Occhi sempre doleissimi Occhi sempre acerbissim Onde io son servo, e fui?

Se l' Alme, che vi onorano, E se i cor, che vi adorm Han per voi da morire, Occhi, paventerannovi, Ed a nome dirannovi Le stelle del martire. Ma pur che non a' adirino,

A morte ognor mi tirino-I vostri lampi ardeuti, Che il morir non aunois Quando distatto io mojami A' bei guardi lucenti.

Deh che liete flammeggino. Deh che liete lampeggino Sotto le pure eiglia Le pupille, onde piovono, Se con pietà si muovono, Dolcesse a meraviglia.

Purche liete sorridano, Ognora ognor m'ancie Entro Incendi infiniti. Beati appellerannosi, Del morir vanteranno Gli spirti inceneriti.

#### XX

a Donna è bella. ma che a lui ne viene cordoglio. Del mio Sol son ricciutegli

I capegli Non biondetti, ms brunetti; Son due rose vermigliazzo Le goturre, Le due labbra rubinetti.

Ma dal dl, ch' io la mirai, Non mi vidi ora tranquilla, Che d'amor non mise Amore

Fin qui mai

In quel core Ne pur piccola faville. Lasso me i quando m'accesi,

Dire intesi Ch' egli altrui non affliggea; E che tutto era suo foco

Riso e gioco, E ch' el nacque d'una Dea. Non fu Dea sua Genitrice. Come Uom dice,

Nacque in mar di qualebe scoglio. Ed apprese in quelle spume Il costume Di ei dar pena e cordoglio. Ben è ver, ch' ei pargoleggia,

Ch' ei vezzeggia, Grasioso pargoletto: Ma cosi pargoleggiando,

Verseggiando, Non el lascia core in petto. O qual' ira, quale sdegno Mi fa seguo,

Che io non dien, e mi minaccia l Viperetta, serpentello, Dragoncello, Qual ragion vuol, che io mi taccia?

Non sai tu, che gravi affanni Per tant' auui Ho sofferti in segultarti? E che? dauque lagrimoso,

Bolaroso, Angoscioso ho da lodarti?

XXI

Loda la sua Diva.

Quale appare Iri celeste, Che si veste Di bell'ostro, e di bell'oro, Che il Sol chiama, che riduce

L'alma luce, Tal appar questa, che onoro. E da lel fra riso e gioco

Esce foco, Foco tal, che ci ricrea: E se mai di strazio è vega,

Ci fa piaga, Piaga tal, ch' ella ci bea. Sì dal viso innamorato Piore state

Per ciascun sempre felice, O ne regga disdegnosa, Minacciosa, O benigna allettatrice. Vana in mar Tetide, e Dori.

Vana Clori Per lo ciel cantarsi intese. Vana Diva ebbe Citera, Ma ben vera

Puossi dir la Savonese.

#### XXII

Sdegno di B. D. sotto l'allegoria del mare.

Di quel mar la bella calma, Miser'alma, Che discior ti fe'da riva, Tornerà, non ti diss'io, Ma si rio,

Tuoni ardenti

Ma si rio, Che indi useir non saprai viva? Ecco nembi oscuri, e venti,

Contra te sorgono Insieme; Rotte som antenne e sarte, Vinta è l'arte Dentro il mar, che orribil frem

Dentro il mar, che orribil freme. Quale schezmo, quale avanza Più speranza?

Ed in chi fondaria omai? Voi, che scampo dar potete, Nascondete, Stelle inique, i vostri rai. Su si sfoghi ogni disdegno

In quel Legno, Che fidossi all'altrui fede; Lo travolga, lo disperga, Lo sommerga

L'empio mar, lo ai deprede. Per poc'aura di ciel puro En sicuro Di piegar le vele in porto;

Di piegar le vele in porto; Or che il vince atra procella, Chiami quella Aura infida a auo conforto.

XXIII

#### Vaneggia.

Vaghi rai di ciglia ardenti, Più Incenti, Che del Sol non sono i rai; Vinti alla pictate, Mi mieste

Vaghi rai, che tanto amai. Mi mirate, raggi ardenti, Più lucenti, Che del Sol non sono i rai;

Che del Sol non sono i rai E dal cor tracte fuore Il dolore, E l'angoscia de' mici guai.

Vaghi raggi, or che 'i vedete, Che soorgete Nel profondo del mlo seno? Ivi sol per vol si vede Pura fede,

Pura fiamma, ond'egli è pieno Già tra pianti, tra sospiri, Tra martiri

L'arder mio tanto affermai; E voi pur lasciaste al vento Ogni accento, Vaghi rai, che tanto amai. Ora è vano ogni martiro, Se io sospiro, Il seren vostro turbate; L'arder mio non pur eredele, Ma'l vedete

Ma'l vedete
Vinti al fin dalla pietate.
O per me gioconda luce,

O per me gioconda luce, Che m'adduce Del mio cor la pace intera; Sia trangnilla in auo cammino

Sul mattino, Sia tranquilla la sulla sera. Infra i di sereni e belli

Ei s'appelli
Il più bel di ciascun mese:
Ogni musa a dargli vanto
Di bel canto.

Di bel canto,
Ad ognor gli sia cortese.
E voi priego, raggi ardenti,
Più lucenti,

Che del Sol non sono i rai: Di più foco, uv'el ritorni, Siate adorni,

Siate adorul, Vaghi rai, che tanto amai.

### XXIV

AD IELLA

Invito a ricrearsi.

Ecco la luce,

Che a noi ridnee

La stagion de' diletti;

Maggio sen viene.

Ed ha ripiene
L'ali di bei floretti.
Ei dianzi vinse,
E risospinse
Da queste piagge il verno;
Or dà cortese

Del suo bel mese Ad Amore il governo. Quinci amorose

Di gigli e rose
Van dispogliando il prato,
E ghirlandetta
Le Verginette
Fanno al bel erin dorato.

E dove asconde
Lungo bell' onde
Ombra più folta il Sole,
Ivi tra canti,
Con cari amanti,
Menano lor carole.

Bella Iella
Per chiara stella
Agli occhi miei concessa;
Bella che avanzi,
Allor che danzi,
Le glorie di te stessa.
Con esse a prova

Fá che tu mova
I piè leggiadri e anelli;
I tuoi piè d'oro,
Che poco onoro,
Benchè d'oro gli appelli.

Bella Fenice. Su fa felice Mia vista desiosa; E se tuoi passi Giammai fien lassi, Vienimi in grembo, e posa,

#### XXV

Invita Clori a cantar seco le gloric di Ferdinando Gran Duca.

Dal cor tragge nocchier sospiri smari. Quando Anstro reo Goofia l'Egeo, Rompendo il corso de' pensieri avari. Ouando cosparte

E vele e sarte, Quando è il timon adraeito. Allor dolente

Volge la mente, E volge gli occhi al lito: Ah desiderio uman sovereliio ardito, Che gir t' invogñ La 've i cordugli

Frequenti sono, ed i piacer son rari! Per l' Occano

Erri Iontano Chi presza gemme, ed ori; Ma dal bell' Arno

Rimove indarno Speme di gran tesori: Qui di stabile April ridono i fiori; Oni, s'ei sormonta.

Oul s'ei tramonta, Del Sole I raggi per lo cicl son chiari.

Vani desiri Co'rei martiri

Non più ci stieno interno: Che pompa, ed ostro? Il viver nostro

Puosi chiamare un giorno: Cingiti Clori di bel mirto adorno, E di rubini

Cospargi i crini, Via più che lucid'oro, a mirar cari-

Per val di Sieve, Per val di Grieve,

Clori, moviame il piede; E anl Mugnone,

O sull' Umbrone Facciam tranquilla sede: La cetra, onde di Dirce io sono erede, In man mi reco,

Tu giungi seco Tua voce eletta, che raequeta i mari.

A gran diletto Traggi dal petto

Note di canti egregi,

Ed ogni vento Ascolti iotento

Di Ferdinando i pregi: Sorvoli di splendor su gli altri Regi Il suo gran vanto;

E eol too canto Ciaseuna lingua a celebrarlo impari. Dal oor tragge ec.

#### XXVI

#### Lontananza.

Già mi dolsi io, che acerbo orgoglio Del mio bel Sol turbasse i rai, Sieché ria nube di cordectio Lunge da me non gisse mai: Già mi dolsi io, ch' empio veneno Di gelosia m'empiesse il seno Sieche mio cor sen venia meno-

Or che lontan da'eari ardori Provo d'Amor lo vere pene Oso ginrar, che a quei dolori Nome di duol non si conviene: Lassu, ebe Amor non da ferita, Che all'amator tolga la vita,

Salvo con stral di dipartita, Ocelii sereni, al sui bel foca Ore godei tranquille o liete, Ben mi rivolgo al dolce loco, Ove si lunge ora splendete; Ma perché sempre a voi mi giri Mai non avvien, che io vi rimiri Unico acgno s' mici destri-

#### XXVII

#### Amore rende contento.

Già non vo' biasmarti, Amore, Che ad ocnor m'infiammi ed ordi. Pojebé in me da si bei guardi Ad ognor vibri l'ardore. Vissi allor nojosa vita,

Mentre gel fu il viver mio; Poiche accese il mio desio Bellezza alta ed infinita, Di dolcezza bo colmo il core. O elie veroo il cielo ascuri,

O che Aprile il rasseroni, O che l'Alba il di ne ment, O por ch' Espero ne'l furi, Io non so che sia dulore,

Benebe in mar Netton si sdegni Sollevando ed onde e spume, lo co' rai del mio bel lome, D'Occan trascorro i regni, Ne m'assale unqua timore. Là 've Marte il non mai stance Di sbraner le membra aparte,

Fa di strazio orribil' arte. lo men vo sicuro e franco, Pur co' rai del tuo aplendore. Or che stato ha si gran fama,

Che s'aggoagli all'amoroso? O qual cor fia mai ritroso, Quando seco Amore il chiama? Se begli occhi han tal valore, Gis non vo' biasmarti, cc.

### XXVIII

### Piange il suo Amore.

Ecco riposta selva,
Ove odiosa belva
Spavento altrui non dà:
Ecco fresca riviera,
Ove anitra cinnera
A nuoto mai non va.

A nuoto mai non va. In così chiuso loco Vo' cantar di quel foco, Che ardendo mi beò. Il Sol degli ocebi mici, I eui bei Iampi rei

Mai sempre io canterò.
Ma, lasto, con qual'arte
Potrò cantare in parte
L'infinita bella,
Se Diva di Permesso,
E se il gran Pcho istesso

Parte dir non ne sa?
O Filli smats, o Filli,
Che non giammai tranquilli
Gli occhi rivolgi io me,
Ove è la data fede?
Dunqoe indarto mercede
lo spererò da te?

Ah mal disperso canto, Che in celebrar tuo vanto Fuor di mia bocca useil Filli quando mirai, Filli crudel, tooi rai, Fu ben funesto il dil

#### XXIX

#### Conforta Clori a maritarsi.

Già tornano le chiome agli arboscelli, Che il verno dispogliò, Ed affrettasi il corso de' russelli,

Che il gelo raffrenò: Già tra l'aure mattutine Stanno a guardia di ree spine

Stanno a guardia di rot spine
Rugiadose
L'alme rose,
Che la bella Ciprigna insanguinò.
Sgombrasi il folto vel de' tristi venti,
Che l'aria ricopri.

E di zefiro bel fiati Incenti Accompagnano il di: Dall'eccelse accese rote Con ardor più non pereole Alte fronti d'aspri monti Giove, che'l mondo iniquo shigotti.

Giovine pastorello in verde pesto Fermo si 'pie non sta, Mena dolel carole arso infocato A' rai d'alta bellà; Pur sappiam, che quinci a poco Più fra noi non avià luco Tal dolecza; Che vecchicras Il rio verno al bell'aupo apportrà. Così di tua beltate, amata Clori, Che oggi fioriare in te, Lamo, del tempo fier gli aspri rigori Nulta averan mercè: Quella nevo, quel hell'ostro, Che di me il me dell'ostro,

Quella nere, quel hell'estro, Che si cara il guardo nostro Riconsola, Ah che vala,

Ah che valla,
Ah che l'odiose rughe ha già con se!
Or consenti al fertor de' preghi miei
Il don di tua beltà,

Il don di tua beltà, Che as scorta non ha d'almi Imenei, Indarno ella sen va, Di bei fiori invao si vanta Sull'April tenera pianta; Ma a'onora

In quell' ora, Che triboto di frutti al mondo dà.

### XXX

### Che sempre amerà.

Già d'un volto sereno Almo splendor mirai, Ed a si cari rai Totto avvampommi il seno; Ne che venisse meno l'y il secolto avdore

Ivi l'accolto ardore
Il valse a fare orgoglio
No sdegno, ne rigore,
Ne forza di cordoglio,

Ne sforzo di martire,
Ne violenza d'Ire.
Emmi si caro il foco
Di al somma bellezza,
Che io sostengo ogni asprezza

Come soare gioco,
Ogn' ora in ogni loco
Tanta beltà vagleggio;
Se sorge il Sol dall' onde,
Nell' Alba io la riveggio,

E s'ci nel mar a'asconde, Nel sen dell'aria oscura Cistis la mi figura. In fresca aura, che mova, In vago flor di piaggia, In pianta aspra selvaggia Il mio pensier la trova, Ed invan si riprova

Ed invan si riprova
Noov'acco, e nuovo dardo
Farmi piaga amorona;
Che nebbioso ogni aguardo,
Ogni guancia rugosa,
Ogni chioma canuta
È per me divenuta.

Vile ed ignobil mertu,
Cui non al da mercede
Per sampiterna fede,
Meco non fia per certo;
Vegano il fianco aperto
Gli occhi che mi ferro,
Finche io rimangu in vita;
E l'ultimo sopiro
Dell' estrema pa inta

Col nome tuo s' invii, O fin de' mici disii.

## XXXI

#### Languisce senza la sua Diva

Girate, occhi, girate A'miei, che tauto pregano, Gli sgnardi, che non piegano Giammai verso pictate; Che se da lor si tolgono, Occlii, a ragion si dolgono. In sul mattin d'Aprile, Quando I nembi tranquillano, Fresche rose sfavillano D' un vermiglio gentile, E cost dolce odorano, Che Zefiro innamorano. Vergini peregrine, Come lor s' avvicinano. Cost liete destinano Farne corona al crine; Al crine, onde incatenano I cor, che a morte menano. Ma se nembi frementi Il puro cielo oscurano, Ed alle rose furano Le fresche aure lucenti; Le rose impallidiscono. E per poco periscono. Questi fiori odorosi, Che senza Sol non vivono, Il mio stato descrivono, O begli occhi amorosi:

### Che mici spirti si struggono, XXXII

Se vostri rai gli fuggono.

#### Duolsi.

In più modi Vostre lodi Già commisi alla mia lira; V' ho pregiati, V'ho cantati SI, che ogni alma, occhi, v'ammira. Vaga lucc Non riluce So nel Ciclo in alcun segno, Che al mio canto Tanto o quanto Non si turbi di disdegno. Turba ancora L'alma Aurora, Occhi, il suon di mie parole: Che dico io? Al dir mio, Ocehi, aneor si turba il Sole. In tai modi Vostre lodi Già commisi alla mia lira;

Ne mai spento.

Un momento, Vidi in voi l'orgoglio e l'ira. pur spesso Tanto oppres Da dolor vi fui davanti,

Che 'l terreno, Non che 'l seno, S' inondava di mici pianti. Tra sospiri, Tra martiri

SI ehiedei qualche conforto; Che infiammato, Che griato, Che fui morto, e più che morto.

Senti, senti Mici tormenti, Senti omai gli affanni miei.

Mostra Amore Tuo rigore All' asprezza di costei. Fa rugoso,

Tenebroso Onel suo volto impallidirsi. Deh, che parlo? A che farlo? Ella ancor potria pentirsi.

Fra mortali alma beltà

#### XXXIII

### Fedeltà d'Amore. Co'suoi rai tanto s'avanza,

Che nudrendo in noi speranza, Cangia nome a crudeltà. Disconforti, Aspri torti, Dure morti Amator chiama pietà. Quinci avvien, che se per me Volge seuro un vostro sguardo, Nelle flamme, ove tutt' ardo, Non mi pento di mia fe.

Affliggete, Trafiggete, Stelle mie, tutto è merce. Stiansi in mare, ed ogni or più

Faccian voti i naviganti Anclanti, palpitanti, Per le gemme di Perù. Tutto l'oro Sia con loro. Mio tesoro, Filli mia, sola sei tu.

VIXXX

#### Distuade l'amare.

Già per l'Arcadia La figlia d'Inaco Alto anecipaesi. E lasciò spargere

A freschi zestri
La chioma d'òr.
Lra usa teudere
Bell'arco, e correre
Or sul Partenio,
Ed or sul Menalo
lvi trafiggere
A' cervi il cor,

A' cervi il cor.
Un giorno videla,
E subito aracne
Giove vedendola;
Nė solo videla,
Ma lieto colsene
Frutti d'amor.
Al fine avvinsela

Al fine avviusela
Di spoglie ruvide:
Misera Vergine!
Sue membra nobili
Belva divennero:
Ah gran dolor!

Bella Melpomene, Deb dimmi, Semele Non venno cenere? Certo distrussela Fra lampi e fulmini

L'alto amator.
Taccio di Clizia,
Trapasso Isifile:
Metto in silenzio
Procri di Cefalo:
O cara Nisida,
Non bai timor?

Tante miserie
Di tante femmine,
Che al mondo amarono,
Non ti agomentano?
Ab non ti perdere
In tanto ercor!
Ma veggio, Nisida,
Che to riguardini

Volta a sorridere; Ed io gia veggoti Doleute piangere In grave ardor.

XXXV

Che la belià presto finisce.

La Violetta, Che in sull'erbetta S'apre al mattin novella, Di's non è cosa Tutta odorosa, Tutta leggiadra e bella?

Si certamente,
Che dolcemente
Ella ne spira odori;
E n'empie il petto
Di bel diletto
Col bel de'auoi colori-

Vaga rosseggia,
Vaga biancheggia
Tra l'aore mattutine;
CHIABBERA, TESTI EG.

Pregio d'Aprile Via più gentile; Ma ehe diviene al flue? Ahi, che in brev'ora, Come l'Aurora

Lunge da noi sen vola, Ecco languire, Ecco perire La misera Viola. Tu, cui bellezza, E giovinezza Oggi fan ai superba; Soave pena,

Dolce catena
Di mia prigione acerba;
Deb con qoel fiore
Consiglia il core
Sulla aua fresca etate;
Che tanto dura
L'alta ventura

#### Di questa tua beltate. XXXVI

Si schernisce da Amore colla Lura.

Quando vnot scutir mia voce Amor l'arco in mano ei piglia E ne va aotto le ciglia D' Amarillide feroce, lvi tacito m' aspetta, E d'un guardo mi saetta. Non si tosto ei mi percote, Che un altr' arco in mano lo piglio, E con Febo mi consiglio Di trovar più care note, Per ferir la Giovinetta D' una dolce canzonetta. Në virtů di nobil erba. Ne saper d'antica maga, Se bellezza un core impiaga, Le ferite disacerba; Sol conforto allor al apera

#### XXXVII

Dalla Lira Insinghiera.

Non vuole più amere la sua Dwa.

Invan lusinghimi, Invan minaccimi, Invan minaccimi, Figio di Venere; mi George impostomi Delce, o spiscerole, lo più aol vo'. Mostro dell' Erebo, Mostro dell' Erebo, Mostro dell' Erebo, Mostro dell' Erebo, Cai di ree ripere impostomi Coli di peri impostomi Coli di peri impostomi Coli di peri impostomi Coli di più impostori con con controli di più impostori con controli di più impostori con con controli di più impostori con controli di più impostori con con controli di più impostori controli di più imp

Dell'empia Fillide Non cercherò. Più sue superbie Non piangerannosi, Sorga Lucifero, O ritorni Espero, Io senza lagrime

Il mirerò.
Distrutti spiriti,
E eor di cenere,
Gioire apprendasi:
Assai la perfida,
Che fu nostr' idolo,
Gi tormentò.

#### XXXVIII

#### Colloquio amoroso.

In saila ghlaja
Del Greco Ananro
Dicera Aglaja
Al caro Aglauro,
Se ti rimembra, che si volse in Tauro,
E per lungo rizggio
Giore sul tergo Europa in mar portò,
Vedrai, ch'io non t'oltraggio,

Se del tuo fiaoco a me sostegno io fo. Non reca noja, Amato peso, Anai da gioja

Al core acceso:
Ma dimmi, Aglauro, hal to per sorte inteso,
Che Gerion Tebano
Incenerisce a i rai di mia beltà,

E teota, benehè invano,
Destar delle sue fiamme in me pietà?
Ei diee, come

Del suo sembiante L'alta Eurinomo Divenne amante, E ebe la bella Eubea del gran Taomaote

Fa testimonio al Cielo,
Che sia sempre di lui serva sua fe;
Ma che per lui di gelo,
E ebe sempre di fuoco el fia per me,

Tempra talora Eburnea lira, E sull' Anrora

Cauta c sospira;
Ora assomiglia al mar quando s'adira,
L'orrida mia duressa,
Che al ano pregar non mai s'inteneri.

Or l'alta mia bellezza Adegna al chiaro Sol, che illustra il di .

Spesso mi manda Erbe Sabee, Ed in ghirlanda

Gemme Eritree, Scioceo amator, vili belleaze e ree Vendere a prezzo indegno I più cari diletti ban per virtù; Ne sa ch'ultimo segno De' miei desiri e de' pensier sei tu. XXXIX

Consola Amarilli febbricitante.

Musa, Amor porta novella, Ch' è per me picna di pene;

Amarillide mia bella Ha ria febbre entro le vene, E dal flor della bellezza

Sta lontana ogni allegrezza.

O Melpomene diletta,

Spiega l'ali tue dorate
Là 've l'egra giovinetta

Là 've l'egra giovinetta Mrna in doglia le giornate, E di eanto falso, o vero Rasserena il sno pensiero.

In tua man sono i tesori Di Castalia e d' Elicona; Sai di Giove I taoti amori, Sai ch'il eiclo egli abbandona E per farne il suo desio

E per farne il auo desfo Ei trasforma la bella lo. Tu sai dove, e per quai modi Nel bell'òro egli piovea; Sai nel Cigno le sue frodi,

E la favola Ledea; Sai, ehe a doppio il Sole affrena, Tormeniato per Alemena. Tai memorie avran potere Di recarle alcun diletto.

Di recarle alcun diletto, Ma segneodo il mio volero Canterai d'altro subbietto, E dirai l'alta rapina, Ch'ei fe' già per la marina.

Quando nscendo il Sol dell'ondo Sul bell'or del earro eterno, Giva Europa per le sponde Vaghrggiando il mar paterno; Da lontan Giove la scorse,

E gran flamma al cor gli eorse. Si lo prese il nuovo affasno, Si lo strinse il gran desiro, Ch' egli ordi ben strano inganno Alla Vergine di Tiro: Di bel toro il volto ei prende.

Ed a' piè le si distende.

A mirar l'alta bellezza,
Di ebe adorna era la fera;

Come avvien pur per vagbraza, Ferma il piè la Donna altrra, Posela a lei corre vezzosa, Poi sul tergo le si posa. L'animal tutto arricchito

Dal tesor, ebc pur chicdeva, Per amore alza un muggito, Poi sul pic dolce si leva, Poi ne va per la campagna, Poi nel mar l'ungbia si bagna. Così l'inelita fanciulla

Passo passo a' assicura; Già eol toro si trastulla, Già depone ogni paura; Quando Giove ecco repente Nuota in mar velocemrate. Dentro Il pelago a' avventa Lieto in se del grand' acquisto, Ma la Vergine parenta, E con cor pensoso e tristo Con le man le corna afferra, E riguarda in sér la terra. Poi che al fin più le fu tolto Rimirar I' amata riva,

E riguarda in vér la terra., Poi che al fin più le fu tolto Rimirar l'amata riva, Di pallor si tiage il volto, Che ostro dianti coloriva, E bel nuvolo di pianti Va turbando i bei sembianti. Indi volta a rischi indegni

Manda al Giel voci funeste: Dunque tolta a' patrii regni, Fra rei mostri e fra tempeste, Lascerà l'ossa infeliei La Regina de' Feniei?

Laseia omai, laseia i sospiri, Giove allor dolce le dice, Cosl, giovine, sospiri? Chi veggendoti felice Bramerà tuoi pregi alteri, Ne vedrà come gli speri.

Io son Giove, in quest' armento Mie sembianze ho trasformate Per cesar mio gran tormento Testimon di tua beltate; Se perciò senti involatti, Hai tu cosa onde lagnarti?

Si, parlando egli consola
Quei suoi nobili dolori:
Ecco poi che interno vola
Bell'escreito d'Amori,
Che talor nella marina

Bagna I'ali, e' le s'inchina.
Con inside coni care,
Con tal'arte di delecza;
Tnit'allegra in mezzo al mare
Ne portò l'alma hellezza;
Poi nell'Isola di Creta
Di tre figli ella fa lieta.
Ma se forse, o nobil Musa,
Cotal canto a te non piace,
Canta il corso d'Arefusa,
Che sotterra andò fugoce;

### O l'ardor di Galatea, O l'amor di Citerea.

Agli occhi di Bella Donna.

Occhi armati di splendore,
Onde Amore
Per bearle ande le genti,
Se la gioja del mirarri
Giusto parri,
Che coatar debba tormenti,
Gli occhi miei sen vanno in pianti,
Miei sembianti
Sono a morte impalititi;
Tragge il Banco alti supiri:
I martiri
Giu aet cor sono infiniti.

E se voi nol ml credete,
Deh chiedete
L' aure in ciel, ch' errando vanno
Che s' arrestano nuqua il volo
Al mio duolo
Per pietate il vi diranno.

Per pietate il vi diranno.
Dite al Sol, quando nell'onde
Ei s'asconde,
Quando el riede al cielo adorno,
Se giammai vede i miei lumi,
Che duo finmi
Non mi spandano d'intorno.

Or se a dura angoscia acerba
Si riserba
Vostra luce aima serena;
Occhi, in prova di pietate

Dispensate
Un sol guardo a tanta pena.

#### XLI

Che ben mirato loderà, e mal mirato biasimerà gli occhi.

O hegli occhi, o pupillette, Che branette Dentro nn latte paro puro M' ancidete a tutte l'ore Con splendore D' un bel guardo scoro scoro, S'oggi mai non vi pentite, Occhi ndite, Io m' accingo alla vendetta: Punirò quei vostri sgoardi Con quei dardi, Che la cetera saetta, Non dirò già, che brunette, Pupillette, Non vi siate chiare e helle. Ne che in cielo al vostro foco Fosse loco, Se non degno in solle stelle. SI dirò, che se giammai Vostri rai Orneranno alenn de' cieli;

Come rei, come crudeli.
Ma se omai voi vi pentite;
Occhi udite,
Non m' accingo alla vendetta;
Armerò quei vostri sguardi
Di quei dardi,
Che la cetera saetta.
E dirò: ebe se giammai

Si faranno in qualche afera

Nuova fera,

Vostri rai
Aleun ciel faranno adorno;
Da quel cielo uscirà fuora
L'alma Aurora
A menar più bello il giorno.

### XLII

Qualità della sua Diva.

Mia Donna è cosa celeste, Ma si vesto Per pietà apoglia terrena, E pe farne il Mondo adorno, Spande intorno

Gran virtude, ond'ella è piena.
Ove gira un guardo solo,
Indi a volo
Oeni nuvolo sparisce:

Ogni across sparses,
Ove ferms un poso il piede,
Là si vede,
Che ad ognor l'erba fiorisce.
Onal dall'onde apparir fuora

Coal dalf onde apparer tuora
L'alma Aorora
Rugiadosa ha per costume;
Qual si gira in vesta brona
L'alma Luna

Per lo eicl plena di lume; Tale in terra apporir suole, Ouando il Sole

Quando il Sole
Suo aplendor chiaro iliffonde;
Talo in terra ella n'appare,
Quando in mare
Suo aplendor Febo nasconde.

Non così belle aprirono

Rose sul bel mattin,

### XLIII

### Loda Clori.

Nè si pori fiorirono,
Come qui gfasomb;
Aorette non volarono,
Aorette non volarono
Bai di noon si gestii.
Nè rivi mormorarono
Bai di noon si gestii.
Oni far zami, che accoppiano:
Bel Mirte e befto Allor,
Filomene raddoppiano
L'antioo suo dolor;
E ai deled disciolono
Le note del martir,
Che l'orecchie raccelgono

Cariasimo gioir.

Quanto dal Ciel concedesi
A bel tampo terren,
In questa pisegia vedesi
Tutto eosparso appien:
Or qui dentro rinchissoral
Oggi ohe far dovrò?
Per certo indarno scosomi.

Oggi che far dovrò?
Per certo indarno acosomi,
Se Clori io tacerò.
Alma, coi dentro mirati
Il pregio d'onestà,
E volto, dova ammirati
Il colmo di beltà;
Spreazinai le memorie,

Onde Clisia fiori, E taccionoi le glorie, Per cui Troja perì.

nei le glorie, Troja peri. Qual vaghezza a dir menali? Cor mio, non diciam più, E tu, lingua, raffrenali, Che il tacere è virtù. Clori lodar sentendosi, L'orgoglio accresorrà, E d'alterezza empiendosi, Più ci tormenterà.

#### XLIV

La Sua Diva più bella dell' Aurora.

Quando l'Alba in Oriente L'Almo Sol a' appresta a scorper, Giù dal mar la veggiam sorgere, Cinta in geona rilucente, Onde lampi si dissondono. Cho le stelle in cielo ascondono. Bose, gigli almi immortali Sfarillando il erine adornano.

Rose, gigli almi immortall
Sfarillando il erine adornano,
Il erin d'oro, ondo s'aggiornano
L'atre notti de' mortali,
E frese'aure intorno volsno,
Che gli spirti egri consolano.
Nel bel carro a meraviglia

Son rubin, ehe l'aria acrendono; I destrier non men risplendono D'aureo morso, e d'aurea briglia, E nitrendo a gir s'apprestano, E con l'onghia il ciel culpestano. Con la manca ella gli aferza Pur con fren, che sousi ondegziano.

E se lenti unqua vaneggiano, Con la destra alsa la aferza; Essi allor che scoppiar l'adono, Per la via girsene godono. Si di fregi alta e pompoan

Va per strade che s'infiorano, Va sa nembi che s'indorano, Rugiadosa, lumissosa; L'altre Dee, che la rimirano,

Per invidia ne sospirano. È ciò ver ; qual più s'apprezza Per beltade all' Alba mehlonsi, Non per questo ella avvicinasi Di mia Donna alla bellezza: I suoi pregi, Alba, t'oscurano, Tutte l'alme accese il giurano.

#### XLV

magn mercan, a sin

Loda la mano della sua Diva.

I bei logami,
Che stanmi lotorno,
Perch' io sempre ami
Bel viso adorno,
Mano gli strinse,
Che si m'avvinse
Per caro modo,
Che avvinto io godo.
Tempo, cho alato

Rapido vai, Me scatenato Mai non vedrai,

----

E erescan ire
Per mio martire,
E cresca orgoglio
Per mio cordoglio.
Che a' io rammento

La nobil mano,
Ogni tormento
M'assale invano;
Man bianca e pura,
Che in prova otcura
Spame marine,
E nevi alpine.
O tu, ehe altiero
Sactti, Amore,
Chiamati Arciero

E nevi alpine.
O tu, che altiero
Sactti, Amore,
Chiamati Arciero
Per suo valore;
Che ogoi tno strale
È per se frale,
Ne l'arco offende,
S'ella nol tende.

#### XLVI

Che in Amore son pens.

Cor, che d'atti empj e erudeli

Cor, che d'atti empi e erudeli Ti quereli, Non sai tn, ehe Amore é reo? A penar tn non sei solo: In gran duolo Già così piangeva Orfeo.

Cinta il erin d'oscure bende Notte ascende Per lo ciel su tacit'all; E con aer tenebroso

Dà riposo Alle eiglia de' mortali. Non è riva erma e selvaggia, Non è piaggia Di bei for vaga e dipinta,

Nel eni seno alberghi fera Così fiera, Che dal sonno or non sia vinta. Chiuso ramo intra le foglie

Chiuso ramo intra le foglie Ora accoglie Gli augelletti volatori; E nel mare in grembo a Teti Or quieti

Stansi i pesci notatori.
Io soletto al duoi, che spargo,
Gli occhi allargo,
Perche forte indi trabocchi;
E pasciuti di veneno

Giù nel seno Vegghia il cor, non men che gli occhi. Per tal via non soffre nn core

Rio dolore, Che appo me non sia felice; Ah che in terra il mio conforto Teco è morto, Amatissima Euridice!

Lasso mel ehe far deggio io? Rive, addio, Troppo liete a' dolor miei: Vegno a voi, monti silvestri, Fiumi alpestri,

Vegno a voi, ghiacet Rifei.

### XLVII

Riso di Bella Donna.

Belle rose porporine, Che tra spine Sull'Aurora non aprite;

Ma ministre degli Amori Bei tesori Di bei denti eustodite:

Dite, rose preziose,
Amorose;
Dite, ond'è, che s'io m'affiso

Nel bel gnardo vivo ardente, Voi repente Disciogliete un bel sorriso?

Discinglicte un bel sorriso? È ciò forse per aita Di mia vita,

Che non regge alle vostr'ire? O pur è, perché voi siete Tutte liete,

Me mirando in sul morire? Belle rose, o feritate, O pietate

O pietate
Del si far la cagion sia,
Io vo' dire in nuovi modi
Vostre lodi,
Ma ridete tuttavia.

Se bel rio, se bell'auretta Tra l'erbetta Sul mattin mormorando erra; Se di fiori un praticello

Si fa bello,
Noi diciam: ride la terra.
Ouando avvien che un zefiretto

Per diletto
Bagni il piè nell'onde chiare,
Sicché l'aequa in sull'arena
Scherzi appena,
Noi diciam che ride il mare.

Se giammai tra flor vermigli, Se tra gigli Veste l'Alba nn anreo velo; E su rote di zaffiro

E su rote di zaffiro Move in giro, Noi diciam che ride Il elelo. Ben è ver quando è giocondo

Ride il mondo, Ride il ciel quando è giojoso, Ben è ver; ma non san poi Come voi Fare un riso grazioso.

#### XLVIII

Dolce stiegno di Bella Donna.

Se il mio Sol vien, ebe dimori Tra gli Amori, Sol per lei soavi arcieri; E riponga un core uneiso Con bel riso

Sulla cima de'piaceri : Tale appar, che chi la mira La denia Ad ognor si giojosetta; E nun sa viste spr-are Così care, Ben-hè Amor glie le prometta. Ma se poi chiude le perle, Che a vederle Ne porçean tal meraviglia; E del guardo i raggi ardenti Tiene intenti Qual chi seco si consiglia: Altor subito si vede.

Allor subito si vede,
Che le siede
Sul bel viso un bell' orgoglio:
Non orgoglio; sh ebi poria,
Lingua mia,
Farti dir eiò, ebe dir voglio?
Se avvien, eli' Eurn doloemente

D'oriente
Spieghi pinme peregrine;
E co' piè vestigio imprima
Sulla cima

Delle piane nade marine:

Ben sonando il mare ondeggia,

E biancheggia,

Ma nel sen non sveglia l'ire?

Quel sonar non è disdegno, Sol fa segno, Ch'ei può farsi riverire.

Tal diviene il dolee aspetto, Rigidetto Ei non da pena, o termento; Quel rigor non è fierezza,

È bellezza,
Che minaccia l'ardimento.
E l'asprezza mansueta
È ai lieta

In sull'aria del bel viso, Che ne mette ogni desin In obblin La letizia del bel riso.

#### XLIX

Invita Amarilli alla campagna.

Amarillide, deb vieni, Non ti prego, e non t'invito. Perche gli ocebi tuoi sereni Sian conforto al cor ferito, Questo priego è troppo altero, A ragion me ne dispero. Vieni almen per trarre un'ora Tutta lieta e dilettosa ; Qui vermiglia esec l'Aurora, Oui la terra è rugiadosa : Qui trascorre unda d'argento, Qui d'Amor mormora il vento. Mirerai rive selvagge, Chiusi boschi, aperti prati, Speehl ombrosi, apriela piagge, Valli incolte, e colli arati; Che dirò di tanti fiori? Fior, ehe dan cotanti odori? I nevosi gelsomini, Le viole impallidite. Gli amaranti porporini

Di beltà movono lite,
Ma la rosa in su la spina.
Sta fra lor quasi regiua.
Dritto è ben che alla sua gloria
Dia tributo ogni altro flure,
Poi riunuva la memoria
Del si nobile dolore,
Che Ciprigna ebbe nel seno,
Quando Adon venira meno.
Nessun speri esser felice

Nessun speri esser felice Per lo stral d'Amore ardente; La medesma genitrice In amor visse dolente, E mirossi il suo conforto Da cinghial trafitto e morto,

O che fu vedere in pianti
il bel nume di Citera?
I begli occhi, i bel sembianti
Furon ben d'altra maniera,
Che non fur quando per loro
Ella vinse il pomo d'aro.

Ella vinse il pomo d'nro.

Sparsa il eria batteva il petto,
Che di duol si distruggea;
E del freddo giovinetto
Pur le lagrima suggea,
E suggeva i doloi baci,

Oggimai poco vivaci.

E diceva: o d'un bel volto
Soavissima dolcezza,

Il cui ben per me a'è volto.
In angoscia ed in tristezza,
Paja qui fra tanti guat.

Segno almen, come t'amai.
Si del giorine implagato
Lagrimò la sorte acerba,
Poi del sangue isnamorato
Con sua man dipiuse t'erba,
E di foglia sanguinosa
Cermogliò la prima rota.

.

#### Invito ad amare.

Amerilli, onde m'assale Fiero stral di nuovo amore, Di mio bene e di mio male Mio migliore, e mio pegginre; Amarilli, onde io gioisco Pur del duoln, ond'io languiseo: Tu ne vai col core altero . Perebe Amor gulla t'accende: Ma dell'aspro tno pensiero Alto esempio ti riprende; Poscia elie arde, e s' innamora Qui fra noi la bella Aurora. Ella un di dal eielo usciva Per sentiero rugindoso. E sul fresco d'una riva Vide un giovine amoroso, Ne fu prima a rimirarlo.

Ch'ella fosse a dessailo.
Rotto adunque il bel esammino,
Che per l'alto ella tenea
Il bel pie fermò vieino,
Là 've il giovine sedce,

E tra rose a tra viole Feee udir queste parole: A che, giovine diletto, Consumarti in terra dei? Altro bene, altro diletto Godersi ne' regni miel; Ne gioir ti verra meno. Bene accolto in questo seno. Così detto ell'ebbe appena, Che lo sguardo vivo ardente, Come il ciel quando balena. Lampeggiò soavemente, E mostrò le fiamme ascose, A cui Cefalo rispose: Almo for d'alma bellezza Oui tra noi non vista mai. Si per te poco s'apprezza. Che pp mortal despo pe fai? Non oso lo tanto gioire: È gran risco in grande ardire. Per tal modo ha per vil gioco I carissimi diletti; Ma d'Amor uon cessa Il foco Per conforto di bei detti: Quinci l'Alba che languisce, Il bel giovine rapisee. D' aure pure un aureo nembo Spande eaudida d'iotorno, E con Cefalo nel grembo Va volando al suo soggiorno. Va contenta, va felice Amorosa rapitrice. Amarillide, rimira Quale esempio non ti piega, La bell'Alha arde e sospira Per Amor, Insinga e prega. Jo con atti umili ardenti Vo' pregarti, e nol consenti. L Loda Amarilli. Amarillide amorosa, Nuova laccio del mio core,

Nuom lacele del mio core, Da strauler soave cosa Già senti caotar d'Amore; Ma d'Amor che si può dire Non soave da sentire? Non soave da sentire? Che fiorita al primo Aprile, Usa vaga verginetta. S'adorrava lu erin gentire, E di gir prendea diletto Laogo no doce ruscelletto. Ella tutta si avvolgea Ed un cito la stringea Soi tra perle e tra "rabini, Che facea palese all'occhio.

Dal bel pie sino al ginocchio.

Il bel piede oro vestiva,

E bianehissimo velluto,

Ma la gamba ricopriva

Con fin ostro oro iolessuto,

E bel velo era sul crine, Scherzo all'aure mattutioe. All'orecchie due cerchutti D'ogni odor più fin ripieni, Commetteao due zaffiretti, Come eiel puro, sereni, E la gola era arricchita

E la gola era arricchia.
Di più d'una margharita.
La sua fronte era più tersa
D'ogni luce cristallina,
E la guancia era ciopersa
Pur di rosa mattutina,
E la mano era lucente,
Come avorio d'Oriente.
Al vibrar de'crio lucenti
Via più e'òr sul manto adoi

Via più ch'òr sul manto alorno, Tutti i venti riverenti Soppiravano d'intorno; Ma di tutti il più grlata Ne rimase innamorato. Clò fu Borea impetuoso: Ei novel serva d'Amore, Dentro il sen fuebba e nerona

Dentro il sen fieddo e nevoso
Aduoò cotanto ardore, ada d/
Che costretto dal martico d/
Seo atsuo prese a directo d
Su nel cicl la hella Aurora
Invagliace il buon Titone,
E Proserpina innamora

Negli abiasi il gran Plutone.
Taota fe' eon caso loro
Parte Amor di sno tesoro.
Bla se mia tu divenissi
Di voolarmi avrei cagione.
Più nel ciclo e negli abiasi,
Che Titone e che Plutone:
Così detto, egli sen vola,
E la Vergine n'invola.

Or nou so quet eb io sni creda
Della favola amorosa,
Che se i venti fesser preda
Di beltà meravigliosa,
Già la tua ne arria stata,
Amarillide, predata.

LII

A JOLE

Volgi, Jole, I tuoi bei lumi Sieche al bel Sole lo mi consumi, Che allor gioisco, Che iocenerisco A' tuoi bei rai, Che tanto amai. Distruggi dura, Col tuo splendore. La nebbia oscura Del mio dolore: Che fai? non odi? O forse godi, Che i miei lamenti Vadano ai venti?

Adunque il merto
Dell'ardor mio
È ricoperto
D'ingrato obblio?
lo vo'fornire
Tanto martire,
Il vo'fornire,
lo vo'morire.

Cerca, Jole,
D'altro amatore,
Che al two bel Sole
Distempri il core;
Ch'io gelo e tremo;
Ch'io sull'estremo
Gemo e sospiro,
Ch'io più non spiro.
Occhi amorosi,
Mie attelle amate,

Mie stelle amate, Perché sdegnosi Non mi mirate? Di che son rei Quest'occhi miei? Voi sorridete: Ah che fingete! Tra fintl guai

Ecco io son morto!
Pensisi omai
Sul mio conforto,
Alla mia vita
Verace afta
Daran gli sguardi:
Su non siau tardi.

Mio gran tormento Cento ne chiede, Chiedene cento La mia gran fede; Ed errerete, Se penserete Frodare in dargli, Ch'io vo' contargli.

Un, quattro, sei,
Sett', otto, venti:
Oime chiedei
Fulmini ardenti.
O occhi crudi l
Jole, chiudi
I lampi loro,
Che io me ne moro.

#### ш

Loda la sua Donna.

Ha se' begi coch il Sole, Amor nelle parole, L'accorgimento in viso, Le grazie nel sortico, Et utta e l'egisdara. La bella Donna min. Perla, che il mar produce, Siniglia con usa luce I bei denti laccon usa luce I bei denti lac Alla guancia vermiglia Praticel s' assimiglia In sul fiorir d' Aprile; Ma quel riso gentile E cielo e terra e mare Non sapran simigliare.

### LIV

#### La Sirena.

A sfogar l'antica pena Lungo il mare io me ne giva: E cost dall'onde ndiva Dir cantando una Sirena: Oursta vaga e cara vita, Che a fuggir si batte l' ali, O sciocrbissimi mortali, Se d'Amor non è condita, È di fiel sempre ripiena. O mortali, umana etate È ripchiusa in fosco errore ; Ma per voi risorge Amore, E co'rai della heltate La rischiara e rasserena. Un gentil guardo amoroso, Che soave altrui si giri, Sparge il cor d'alti desiri, Ciascun spirto fa giojoso, E d'ambrosia empie ogni vena. Qual dolcczza han seco i fiori, Onde un volto appar vermiglio? Qual conforto ha seco un ciglio? Quale il erin, se di fin' ori Per altrni si fa catena ? Cost disse in bel concento, Poi toffossi in mezzo all'onde, Come il Sol, quando ei s'ascondo

### E quel dir cosparso al vento lo poi serissi in sull'arena.

Loda la sua Donna.

A duro stral di ria ventura,
Misero mel son posto segno,
B l'empio duol, ch'i one aoalegno,
Misero mel non ha misura,
Certo, che vinto a morte andrei,
Se con Amor men foste rei,

Occhi, conforto a' dolor mici.

Ma la beltà, che in voi a' imbruna,
SI mi fiammeggia in chiari rai,
Che sullo stato de' mici guai
Ha più valor, che la fortuna;
Quinci non do querele a i venti,
E non mi cal de' mici tormenti,

Vostra mercede, occli lucenti. Nube di pianto e di dolore Varco non ha d'entrarmi in seno, Si lo mi tien sempre sercuo, Occhi amorosi, il vostro ardore.

Si lo mi tien sempre sereno, Occhi amorosi, il vostro ardore. Corre talor tempeata d'ire; Ma che dia doglia io non vo' dire; Breve martir non è martire. O se la cetra, ond'io vi canto Con sette lingue ad ndir nuove, Nobile Clio, giammai commove, Siechė rischiari il vostro vanto: Ma che dico io? così splendete, Stelle d'Amor serene e liete, Che ad ogni Clio chiarezza siele.

#### LVI

Che la sua Donna è invecchiata.

Apertamente Dice la gente, L'alto pregio di questa al fin sen va.

Sua gran beltade. Per troppo etade, Quasi Pebo nel mar, tosto cadrà-

I vaghi flori,

I bei colori. Di che la guancia un tempo alma fiori, Impalliditi.

Son al amarriti, Come rosa di Maggio in mezzo il di! Sotto sue eiglia.

O meraviglia l Il bel foco d'Amor non arde più.

Sol vi si scorge Lume, che porge Segno del grande ardor, ch' ivi già fu.

In tal maniera Mattino e sera. Donna, sento parlar dovunque io vo: Ne v'entri in core

Perciò dolore ; Cosa mortal eterna esser non poò-Ma v'empia il petto

Dolee diletto, Che mentre fiamma da' vostri occhi usci, Cosi s'accese

Ogni Uom cortese, Che a' rai del vostro volto incenerl. Fra' quali in seno

lo pur non meno Oggi serbo il desio, che m'infiammù; E tutto ardente Eternamente

Reina del mio cor v' inchinerò.

#### LVII

Che non fu bene udito dalla sua Donn

Ond' he tante martire: E sospirando, Totto tremendo Così le presi a dire : O to, che ardi Con dolci sgnardi, Come si bella appari? Ella veloce Seiolse la voce Fra vaghi risi, e cari:

CRIABRERA, TESTI EC.

Un di soletto Vidi il diletto, Sul volto rose L'Alba mi pose, Lumi su i erini il Sofe, Negli occhl Amore Il suo splendore,

Suo mel nelle parole. Così diss'ella: Poscia più bella, Che giammai m'apparisse, Piena il bel viso

Di bel sorriso Lieta soggiunse, e disse: O tu, ehe ardi A' dolci sguardi,

Come si tristo appari? Ed io veloce Sciolsi la voce Tra caldi pianti amari.

D' empio veneno Mi sparge il seno, Oimel tuo grande orgoglio, E la mia vita

Quasi è finita Per troppo gran cordoglio. Ella per gioco Sorride un poco, Indi mi si nascos

Ed io dolente Pregava ardente. Ma più non mi rispose.

LVIII

Per le sue passioni

Se non miro i duo bei lumi. Che due fiumi Fuor de'mici san fare uscire, Ne ricerco in ogni parte Con quell' arte,

Che m' insegna il gran desire. E se afflitto dal campino M' avvicino Là 've miri fiammeggiarli,

Mi consumo del lormento, E mi pento D'aprir gli ocehl, e di mirarli. Peroceha viemmi nel core Nuovo ardore

Nuovo gelo infra le vene : E vicina all' ora estrema L'alma trema. Sioche al varco se ne viene.

Ratto allora io mnovo il piede Per mercede, Che m'assal de' propri guai Lasso l e fuggo a più potere Il piacere, Che si forte io ricercai.

Poscia poco indi son lunge, Che mi ginoge Di tornar nuovo desio, E vér me d'ira m'accendo, E riprendo Disdegnoso il fuggir mio.

Su quel panto io vo pensando Che pregando Risvegliar pieta potrei, Ondo affino atti e parole, Che al bel Sole Ho da far degli occhi mici.

El fornito di lamenti, Che pungenti Vanno al cor di chi gli ascolta, Cerco I lumi desisti,

E trovati Gli abbandono nn'altra volta.

#### LIX

Invito a cautar d' Amore.

Vaghegglando le bell' onde Sulle sponde D'Ippocrene io mi giacen, Quando a me sull'auree penne Se ne venno L'almo augel di Citerea. E mi disse : O to, che tanto Di bel canto Onorasti almi Guerrieri, Perchè par ebe non ti caglia La battaglia, Che lo già diedi a' tnoi pensieri ? Io temprai con dolci agnardi I miei dardi. E ne venni a scherzar teco: Ora to di giuoco aspersi Tempra i versi, E no vieni a sebergar meco. SI dicea ridendo Amore: Or qual core Scarao a lni fia de' snoi carmi? Ad Amor nolls si niegbi, Ei fa prieghi, E sforzar potria con armi.

### LX

#### Disperazione amorosa.

Poiche fa ricco di sospiri Amore, Ed abbondò di pianti, E procesceiò per mille vie dolore Da tormentare Amanti, Non bene sazio. Che anima sua fedel s'affligga e piagna, A farne strazio L'Iniqua Gelosia volle compagna.

O d' Erimanto boschi, o di Nemea, O spelonche di Lerna, Che dico io lasso! o da soffrir men rea Qualunque pena inferna.

Ma deh che giovano Sopra tanto martire alti lamenti. Sc non ritrovano Nella corte d' Amor tregna i tormenti?

Misero cor l più non riman speranas; Messo ha l'ali il rioire.

l'er nostro scampo solamente avan Il punto del morire: O Clori, giurasi La possanza del Cielo e de' Celesti, E poi non curasi. Che di Glove la mon tnoni e tempesti? Omal del Sol alan tenebrosi i rai, Ne sia mai ciel sereno. Il mar s'asciughi, ed alla terra omai Venga il sostegno meno; Tanta perfidia A si nobile spirto amando piacque? lo porto invidia,

#### Ah per certo la porto a chi non nacque! LXI

Invano si sdenna con la sua Diva.

Tanto aperanza vinsemi Nel mezzo del martir, Ch'ella a creder sospinsemi, Che nn di potrei gioir: Filli mostrava accendersi In amoroso ardor, E meno a schifo prendersi Le fiamme del mio cor. La fronte serenavasi Cosparsa di pietà, E lo sguardo placavasi Tra' raggi di beltà, La bella boeca aprivasi Col riso di rubin, Indi cortese udivasi Il favellar divio.

L'avorio della man, E si degnò di scorgermi Ove altrui piè non van: Ah erndo aspe di Venere l Chi porra fede in te? Fo come al vento cenere Al fin tanta merce. Shiecarsi I ragal imparino Del tno sguardo seren, Perfida Filli, e s'arino Le nevi del tuo sen:

Non paventò di porgermi

Ti strugga in fuoco e in gel, Per via, ehe miserabile Tu ti nasconda al cicl. Misero piango, e dolgomi, Che altro omai far non so; Lassol ma non disciolgomi Da chi m'incatenò: Oime, cho non a' ascoltano Parole d'amator,

Ria febbre immedicabile

E li sdegni si voltano Pur in fiamma d'amor!

#### LXII

Invito a vedere la sua Diva.

Togliti al sonno,
Odi cantar gli augelli,
Deh tra le piume più non far dimora,
Ecco l'Aurora.
Tirsi, deh sorgi,

E com l'amata lira In abito gentil mostrati adorno In si bel giorno. Fillide nostra,

A cui negli occhi alberga Con finissimi dardi Amore armato, Trascorre il prato. Tirsi, deb sorgi

irii, den sorgi A riveder quel volto, E vieni ad ammirar la meraviglia Delle sme ciglia.

Calmasi il mare,

E torna il ciel sereno,

E fiorisce ad ogni or pompa amoros

Ove lei posa.

#### LXIII

### ALLA SIGNOBA BETTINA DORIA

Tua chioma oro somiglia,
Cotanto è luminosa,
E tna guancia è vermiglia
Qual mattatina rosa:

Aurora rugiadosa
Non mostrò mai sereno
Del di, ch' clia ne mena,
Che seren non sia meno
Di taa fronte serena.
Tntta, senza simfle,
Di bei purpurci fiori

E tua bocea gentile,
Ove ha tre bei tesori,
Parlar, che vioce i cori,
Si cesas ogni martiro,
Si cresce ogni piacere;
L'altro è quel bei sospiro,
Il teras è da tacere.
Or si fatta compose

Amor la fronte e l crini, E le guance amorose, E i labbri peregrini: Ma degli occhi divini Onde veggiamo uscire Il così dolce foco, Che per me si può dire, Che non sia vile, a poco?

Che non sia vile, a poco? Ivi in puro candore Brunissima pupilla Spande a tutt'ore ardore, A tutt'ore sfavilla; E sì dolee e tranquilla Dell'incendio cocente La Samma al So fierce. Ch' easerne poco ardente. Ad ogni core increase. Quinci presi gli Amanti Al Sodi di ai bei rai, Sempre formano canti, Sempre formano canti. Doria genili, ben sai Un tempo amor fa grave, Cb' ci feria co' auoi dardi, Ma fatto oggi e soave, Cb' ci feri co' tuoi d'ardi. Cb' ci fere co' tuoi d'aguardi.

#### LXIV

#### AL SIGNOR CRISTOFORO ALLORI

DATTO BROWNED

### Sono da sehivarsi gli (fanni.

Se oggidi spalma suoi legui, Ed i regni Fa spamar dell'Ocráno, O se pur l'ampio Ottomano

Su destrieri
Di grand'areo arma gnerrieri,
Non contristi i nostri eori,
Bnoni Allori.

Buoni Allori,
Ne ti dolga i sonnì al ciglio:
Di gloir prendiam consiglio,
Che banno l'ali
Trascorrendo i di mortali.

Ove selva i Soli asconda, Ove l'onda Bella Najade rinversi, Disciogliamo il volo ai versi, Dando i fiati

Per più vie bossi forati: O di rose mattatine Sparsi il crine Percotiam cetra d'Orfeo,

Percettam cetra d'Orfeo, E sediamo, ove Nereo Con bel vento S'empie il seo d'onda d'argento.

Ciò che fia quinel a mill'anni, Non t'affanni, Sn quest'ora è da persarai: I tnoi di ponno troncarai Per più modi,

#### O Brenzin, godigli, godi. LXV

#### Loda i capelli di Bella Donna

lo dir voles,
Che ad una Dea
Il erin vidi disciolto,
Chi errando gira,
El copristo e il volto.
Sa ciò pensando
Gira cantando,
Bell'oro e bella mere;
Ma Cilo cortese
A dir mi prese:
A dir mi prese:
A de di saltro dir si deyel

Poi con accenti, Che tnoni e venti Han di quetar valore, Fe'tai parole, Che oggimai sole Mi snonano nel core : Se Amor vaghezza Ha con belicaza Rendere altroi beato, Allora il degna,

Che a veder vegna Il costci crin velato. E tra i bci nodi In mille modi Apre quel bel tesoro, Ver cui giammai Non cobe rai. Se non ben seuri, ogn' oro.

Ma s' egli ha poi Con gli occhi suoi Di se bear dilette; Allor si bea. Che questa Dea Sparge il bel crin sul petto.

> LXVI Si conforta a soffrire.

Se giammal dolgomi, Che l'empia Fillide Soverchio affliggami, Allor Calliope Turbata gridami: Sei fnor di te. Ab guarda, dicemi, Quel volto, gnardalo, E poi querelati: Non vedi, o mise Onal di tue lagrime Fia la merce? Vidi di Priamo L'alta miseria, Io parlo d' Elena; Ma non pareggiasi, E tutta f' Asia

Negar nol può. Daro è l'imperio Di bella giovine, Ma non rifintisi; Certo per Onfale Il si forte Ercole Nol rifigtò. Ella condusselo Il fuso a torcere,

Ed ei vestendosi Gonna di porpora, A tutti i secoli Ginoco sarà. Ma to che sofferi? Sospiri, gemiti Spargi per l'aria; Spargigli, spargigli,

Che un giorno Fillide Merce n'avrà.

LXVII

Alla sua Donna, che non lo lusinghi.

Se pnossi spegnere La sete a Tantalo, Non sarà favola,

Che possa apegnetsi Il desiderio, Che in me si sta. Ah che avvicinasi

L'onda di nettare! Ah che avvicinasi L'onda d'ambrosia! E se vo' auggerne,

Ella sen va. In quale Sciaia, In qual Numidia

Fu pari strazio? Filli, disperami, Armati, armati Di ferità.

Perché promettono Quegli occhi perfidi? Perché promettone? An modi barbari!

Ab modi orribili l Chi'l negherà? Occhi, adiratevi, Incrudeliteri.

Crudi struggetemi, Crudi necidatemi, Ma non con fingere D'aver pieth.

Core afflittissimo, Puossi egli esedere Nostra miseria? Ecco siam miseri, Perché ci si offere Pelicità.

LXVIII

Ama, e pena.

Arde il mio petto misero Alta fiamma lucente Come leggi d'amor dure permisero; E benché lasso il cor ne peni ardente,

Non sc ne pente. Dice ei: Quantunque affliggami Aspressa empia infinita, E duro areo di sdegni ognor trafiggami,

Dolce fara, s' impetro no gnardo in vita; Ogni ferita. Cosi folle consolasi, Ma per l'eterno corse

Intanto batte nostra etade, e volasi: Oh eor di donna per l'altrui soccorso E Tigre ed Ocso!

#### LXIX

#### Avverta che in Amore sono guai.

Alma mia, mossa par sei Per volartene a eolei. Che non sa che sia pietà; Che nudrisce in mezzo al core Non so qual mostro d'Amore, Che n'alletta con beltà. Alma folle, a che ten val A raccor messe di gnai In campagna di martir? Ferma il volo, odi i mlei prieghl: Per tna morte i vanni spieghl: Mal si segue un van desir. Non ti niego, e certo è vero, Goderai d'un lume altero, Che fa notte ai rai del Sol; Ma per tanto il si gran lume Insinora ha per costume Non creare altro che duol. Miser' alma, eceo il periglio, Credi, credi al mio consiglio, Miser alma, e non volar; Ma se pure a volar prendi, Creder dei, ehe nn'arte apprendi

#### LXX

#### Chiede pietà dagli occhi di bella Donna.

Di bearti con penar.

Begli occhi luenti, Che a forza di foco In riso ed in gioco Tornate i tormenti: Begli occhi lucenti, Se tanto vi adoro, Volgete pietosi, Vedete, ehe lo moro.

Appena respiro
Nel grave mio duolo,
E l'alma sul volo
Si fa d'un sospiro;
E pure io non miro
Se non feritate:
Cangiate costumi,
O fulgidi lumi,
Pictate, pietate.

#### LXXI

### Si consola con la sua Donna.

Non cost tosto io miro

Il vostro vago ardore,
Che cessa ogni martiro,
Onde m'affiigge Amore;
Cottanto ha di valore,
Occhi, vostra beltà,
Uscir dal fianeo ardente
Sospir non ha diletto,
Ne fa seniir dolente

La lingua alcun suo detto, Ne giù per gli occhi al petto Por lagrima sen va: L'alma, che sbigottita Degli affanni mortali, Ama faggir la vita Per sl fuggir snol mall, Lascia in riposo l'ali, E più nel eur si sta. Sgombra nnova dolcezza Dal viso ogni mia pena, E non so qual chiarezza Mia fronte rasserena. Che d'atro duol ripiena Mette in altrui pieth. Tutta al fin si ravviva La mia vita amorosa. Qual fiore in fresea riva All'alba ragiadosa, O qual serpe squamosa A' Soli dell' està. Tanto poss' io contarvi, Begli occhi, di mio stato; Ma se viene in mlrarvi Altri sì fortnasto, Deh quanto fia besto

# Chi mai vi . . . . I

#### Alla Rosa.

O Rosetta, che rossetta Tra il bel verde di tne frondi Vergugnosa ti nescondi, Come pura donzelletta, Che sposata aneor non c. Se dal bel eespo natio Ti torro, non te ne eaglia; Ma con te tanto mi vaglia, Che Se lodi il pensier mio, Se servigio ha sua merce. Caro pregio il tuo colore Tra le man fia di colei. Che governa i pensier miei, Che mi mira il petto e I core, Ma non mira la mia fe. Non mi dir come t'apprezza La beltà di Citerea: Io mel so, ma questa Dea E di grazia e di bellezza Non ha Dea sembiante a sc.

#### LXXIII

#### Loda gli occhi.

Si da me pur mi disvisno
I pensier, ehe vi desiano,
Che di me nulla non so;
Però gli occhi, onde dilettami
Amor più, quando ei saettami,
Sulla cetra io eanterò.
Occhi bei, che alme infiammassero,
O che dolee i cor legassero.

Mile n'chhe il mondo, e più;
Na che dobe i cor stringuarro,
E qual vui, l'anime arclassero,
E qual vui, l'anime arclassero,
Col bel inecco, onde si ingono,
Col bel inecco, onde si ingono,
Col bel inecco, onde si ingono
Le pupille, ond'io mort;
L'alme atelle in siel non durano,
E del Sol tutti si occurano
I rai d'oro a mezzo il dl.
Ma di lor quantunque dicasi,
Ogni lingua in van faticasi,

#### Da mortal peso non é: L'alte Muse a dirne prendano, E le eorde e gli archi tendano, Onde il bioudo Apollo é Re.

LXXIV

Che essendo vecchio non può amar più.

Ecco turbano il ciel nuvoli oscuri: Non è seren che lungo tempo duti. Su per la falda erbosa Di Fiesole diletta Oggi son è da far lungo cammino; Entro nube piovosa Al mar Febo a' affetta; Ma che? sografi chiaro in sul mattino;

Forse anche i raggi suoi non saran pori: Uomo mortal dell'avvenir non curi. Cluri, la cetra aspetto, Recala omai: cantando Tornerà il verno in grazioso Aprile. Già fu legno negletto,

Poseia il gran Ferdinando D'oro fregiolla, e non la tenne a vile; I cni nobili esempl a i di futuri Deggio io mandar dal cieco obblio sieuri. O se gel di vecchiezza Non m'emplesse le vene,

Posente intoppo all'amoroso ardore; Come l'alta bellezza Di tue loci serene Udrebbe Arno cantarmi a tutte l'ore! Ma vuol ragion, che io di sottrar procuri All'incedio d'Amor eli anni maturi.

Rapida gioventnte,

Che tra sconi o tra danze Nudrisel il vaneggiar de' vaghi amanti, Teco lo veggio perdute Mie scavi speranze, Onde m'assale aspra cegion di pianti : Clori, nun fa mestier els'io più tel giuri: Leggonsi in fronte i pensier gravi e durì.

Ecco torbano il Clel nuvoli oscuri: Non è seren che lungo tempo duri. LXXV

AL SIGNOR TOMMASO STRINATI

È da ricrearsi nelle stagioni nojose.

Or che volgono al elel si calde l'ore, Non vo'pensier che mi contristi il core.

Solo di scoglio in scoglio
Il Polpo sforzo, che con cento braccia
Avviticchiato sua difesa attende;
O col tridente io toglio
La cara vita al buon Dentalo in caccia,

O col tridente io toglio

La cara vita al buon Dentalo in caecia,
Che il puro tergo rosseggiando splende;
O con ami inescati io traggo fuore
Dal mar la Triglia di mie mense onore.
Ma caichia il lilii stataoni.

Ma poiohė i lidi estremi
Varca d'Atlante, ed i destrier suoi pronti
Il Sol pasce ne'campi di Nerso,
Io sospendendo i remi,

Lo sospendendo i remi,
Là dove o' apre valònoel tra' monti,
Al trasvolar dell'anna mi ricreo:
Aura, obe sparge di selvaggio odore,
Onda, che di zafir veste colore.
Tu d'Arno infra le sponde,
Ore son uso rinfresar le vene,
Caro Strianti, l'affocate centi

Senti cantar gioconde,
Alternando co'eigni alme sirene
I cotanto d'Amor dolci tormenti,
O Cosmo a segno di real valore
Non degli altri suoi Cosmi a recier minorel
Or che volgono al ciel si calde l'ore.

Non vo' pensier che mi contristi il core. LXXVI

A CLORI E DORI

Che cantino della sua Donna.

Duo bei veli distinti
Di prele ad ignienti
Io ti consagro, o Clori,
E ti consagro, o Dori,
Bet monii di cristalli;
Clori net ciel volando,
Dori net mar notando,
Dori net mar notando,
Deb cortesi cantale
L'infinita bellate,
Onde ho al dolor guerra;
Cho lo per veguora la terra

Non lascerò suo vanto, Sensa pregio di canto. LXXVII

Besidera di riveder gli occhi della Sua Donna.

Deh dove son fuggiti, Deh dove son spariti Gli occhi, de'quali a i rai Io son cenere omai? Anre fresche, aure alate, Che peregrine aodate In questa parte e in quella, Deb recate novella Dell'alma luee loro, Anre, cisa me ne moro.

#### LXXVIII

Che egli è per amar sempremai.

Seave libertate,
Gib per si lunga estate
Mia cara compagnia,
Cbi da me ti disvia?
O Dea destata,
E da me tanto amata,
Ove ne val veloce?
Lassol che ad alta voce
lavan ti chiamo e piango:
Tu fuggi, ed io rimango
Stretto in belle catene
D'altra amoraie pene,
E d'altro bel desio:
Addio, per sempre addio.

#### LXXIX

#### Duolsi dell' Instabilità.

Occhi, che alla mia vita Deate un tempo ferita Piena di tal diletto, Che lo vi offeriva il petto; Qual novella vaghezza Cangia vostra bellezza Per via, che alla mia vita Or non date ferita, Piena di tal diletto, Che io v'offerisca il petto? Stelle vagbe lucenti, Conforto de' tormenti, Speechi d'ogni beltate, Dove, dove lasciate La dogliosa mia vita, Cui già deste ferita, Piena di tal diletto, Che io vi offeriva il petto?

### LXXX

Loda Le guance.

Vaga su spina sacosa
E rosa rugiadosa,
Che all'alba si diletta,
Mossa da freca auretta;
Ma più vaga la rosa
Sulla guancia amoroua,
Che oscura, e discolora
Le guance dell'Aurora:
Addio, Ninfa de'fiori,
E Ninfa degli odori,
Primavera gentile,

Stattl par con Aprile; Che più vaga, e più vera Mirasi primavera Su quella frenca rosa Della guancia amorosa, Che oscura e discolora Le guance dell'Aurora.

#### LXXXI

#### Loda gli occhi.

Sa ridete giojose,
Dolei labbra amorose,
Non sa mostrare Amoro
Pregio d'Amor maggiore
In alcun nobil viso,
Che il vostro bel sorriso;
E pur ne mostra Amoro
Pregio d'Amor margiore
Nel vostro nobil viso,
Col lampeggiar d'un riso,
Se ridono giojosi

# Gli occhi vostri amorosi. LXXXII Duolsi,

Dal ciclo almo d'nn volto, L'almo mio Sol s'é tolto, Del bel sorriso io dico; Un di pietà nemico Sdegno repente apparse, E turbido il corparse Di mille nebble o scure In un momento; e pure Ei non è men lucente, Io son ben più dolente.

## LXXXIII Bella mano.

O man leggiadra, o bella Man di rose, Rose non di giardin, Che nn oltraggio di Sole a mezzo giorno

Vinte conduce a fin;
Ma rose, che l'Aurora in suo ritorno
Semina sul mattin.
Per adornatti, o Man, non tesser fregi

Ne di perle, ne d'or.
Per tutte le altre mani, o Man, a'apprezza
Di Gange il gran tesor;
È per te sola, o Man, somma ricchezza

Il tuo puro candor. Dunque leggiadra, e bella Man di rose, Che di te dir si può?

Lodi altere diran lingue amorose, To le mi tacerò, Peroliè la toa bellezza, o Man di rose.

Peroliè la toa bellezza, o Man di rose, Il cor mi depredò.

### LXXXIV

Disperazione amorosa,

In quei, ehe m'han trafitto, Occhi, si legge acritto Per amorosa muno: Ogni sperare è vano. In van sono i sospiri, In van sono i martiri; Ne preghiere, nè pene Con caso noi conviene, O fuggir come cervo, O soffici come servo.

#### LXXXV

Non vuol più mirer la sua Donna.

Occhi soverchio arditi, Che agli amorosi inviti Cosl leggier correste; Quel che a lor non credeste. Ecco provate appieno. Il bel guardo sereno Or tutto è nubiloso, Il socriso amoros Or tutto è feritate: Deh che non v'annegate Entro pianti infiniti. Occhi soverchio arditi Che per ecrto men dura Era nostra ventura, Se nascevate spenti Sn tristi, su dolenti, Su su gitene, gite, Lunge da me fuggite; Amo vedermi cieco, Anzi ehe avervi meco.

#### TYYYVI

Che i suoi tormenti gli son cari.

Dolcisaima Terilla. Se mi giri tranquilla Tuoi guardi nn sot me Tale tormento io sento, lo sento tal martire, Ch'é martir da morire; E se a mirare io vegno Turbàti di disdegno Tuoi guardi un sol momento Tale tormento io sento. lo sento tal martire. Ch'é martir da morire. Dunque se disdegnosa, Terilla, o se amorosa Mi dai martir si forte, Come il martir di morte: E quando, ed onde aspetto Parte d'alcun diletto? Odo ben io, ehe dici, Miseri occhi infelici.

Mirar non mi vogliate; Or così consigliate, Begli occhi, gli occhi miei? Ah ehe innanzi torrei Sotto estremo martire Morire, e rimorire, Che perder solamente D' nn guardo vostro ardente Non pur l'intera luce, Ma sol ciò, che rituce Dentro nna sol favilla. Doleissima Terilla Non aspettar, ehe io pigli Mai sl fatti consigli; Non l'aspettar, ehe Amore Condisce tuo splendore Sl. ehe ehi pnò mirarlo Più non può poi lasciarlo. Odi, dolce Terilla, Odi eiò, ehe distilla Arte d'Ape dorata In sua magion cerata; E ciò, che si raecoglie Sall' Arabiche foglie Di manna mattntina, E mirra peregrina, Ed amomo fiorito. E croco impallidito: Al fin tutti gli odori, Al fin tutti i licori Cari ne' liti Eol Son dentro agli ocehi tuoi : Ed evvi par non meno Up non so qual sereno, Che uomo non vide apcora Nel seren dell'Aurora; Ne così mal risplende Il Sol, quand'egll ascende, Ricco in fulgida veste, Sovra il carro celeste, E l'Universo inflamma Or cosl chiara flamma Di end care ciglia. Terilla, ohl consiglia Che lo mi lasel in obblio Non consiglia il ben mio,

### LXXXVII

Per la signora Elena Pavese.

Là 've tra sooni e canti il cor di mille Amasti Ernso fimma e gelo, Donna eccas dal ciplo Donna eccas dal ciplo Leggiodramente appare, E o' begli cochi ell' arce Ogni alma el ogni petto. Nuora sommo diletto Fu rimirarle intorno il ricco abito adorno: Era la bella veste Quel nurolo celeste Che fiammeggi lucente A' rai dell' (rirente.

Dal bel collo gentile Pendeva aureo monile, Dall' orecchie di cose Due perle praziose; Ma sulla chioma d'oro Era vario lavorn Di rubini e smeraldi, Tal na'mesi più caldi Sull' onda eristallina D'ons calms marina Splender veggiam la Luna Entro la notte bruna: Ma non le pervo assai L'ardor di si bei rai, Che fra cotsolo lume Erse eimier di pinme, Che in alto si scuotea, E le alto risolendes. Fama par, che ei scriva, Che l'Airone schiva La tempesta, e la pioggia, Onde volando ei poggia Oltra le nubi oscure, Per far l'ali sieure Dall'orride procelle: Ma se fra l'auren stelle Volse talora alzarsi, Cessi di ciò vaotarsi, Poi fece so quei crini Soggiorni più divini. Donque si fetta apparea La bella Donna, and'arse Ogni alma, ed ogni petto: Amor, quasi valletto, Ivale innansi alteco. Rischiarando il sentiero Di sovraomano ardora: lo come vidi Amore, Cosi me l'appressai, E cosi favellai: O re, tra le aui schiere Fn mio sommo piacere In sol florir degli anni Soffrir guerre, ed affanni. Da ebe ciel, da ebe parte Tanta beltà si parte? Perché vien ella? E com Fra noi si chiama a nome? Ei mi riapose, Elena. le l'ebbi intesn appena. Che fervido gridai: O fortnnati gosil O felice ventura Delle Trojane mural O sengue ben versato Di tanto Moodo armate l Mentr' io così dicea Amor ne serridea; Indi così rispose: Quale istoria di cose Bugiarde, ed jufelici Ora racconti, e dici? Non fu bellesza viva Quella d' Elens Argiva ; Parnaso, ed ippocrene A dimestrar quai pene,

CHIADRBES, TESTI EC.

Quai saspiri, quai pinati Porgano ri escubianti, E peride fat escubianti, E peride fat bellete. Lo, perché il mondo reggia. Lo perché il mondo reggia. Come onora si deggia Una wera beltate, E come fortar si deggia Una wera beltate, E come fortunate Sian le fiamme cocenti Di due begli coctii ardeati, Allor che gli governo, Dall'silto ciel superno Costci seorgo, in cui lace Quant'ebbi mai di luce.

#### LXXXVIII

Che non si lascerà adescare ad amare.

Nigella, o eh' io vaneggio. O che per certo io veggio Certi risi novelli Accesi, infiammatelli. Onde dimustri fuore Un non so che del core: Chi fuse meso esperta Estimeria per certo Quei risi di beliate Esser qualche pictate; Ma me non tirerapuo Quei risi in tantu inganno. Se per li rei lucenti Di quei begli occhi ardenti. Nigella, mi giurassl. Che tu tantino smassi: Ed io, per gli occhi mici, No, non tel crederei: Ridete, e sorridete, Care stelluzze liete Che io veramenta il giuro Di voi son ben aicura. Ben so quale scorlingae Di superbo orgogliuzzo Vi si nasconde iu scno. E so di ebe veneno L'anima ei pascete : Ridete, e sorrulete, Che io versmente il giuro, Di voi son ben sicuro. Ben vedro volenticci I crin tea biondi, e neri Lurenti a meraviglia, E sotto le due ziglia L' un occhio, che sfavilla. E l'altrn, cha scintilla, Soli vivaci, e veri; E vedrò volentieri Le ruse perpurine Sulls guancia di brine; Ma che io riscaldi il oore Gismmsi del vostro amore, Sicché lo spiri un sospiro. O ebe io senta un martiro. Giammal nol vederete: Ridete, e sorridete.

Che me mai non porranne Quei risi in tanto affanno.

AL SIG. FERDINANDO SARACINELLI

### LXXXIX

O gentil Ferdinando,
La bella notte, quando
Como mio re commise,
Cle in ai mirabil goise
Fouser le Dame in danza,
Vidi vista, che avanza
Ogni mortal vagleezza:
Non dieo alta ricclurza
Di grumne elette, e d'ori,
Vidi cose maggiori,
Dne nobili donzelle,

Dne nobili donzelle,
Pregio dell' altre belle,
Pregio dell' altre belle,
Mirate, ed ammirate
Per dissimil beltate:
Una avva d'or le rbiome,
Ed cra il viotto, come
Rosa, else apunta appena
Per bell'aria serena
All' auer mattutine;
L'altre are fouca il erine,
Ed il volto almile
A viole, else Aprile
Nodriuca in piaggia erbosa
Per verginella aposa.

Chi seorse mai l'Anrora Arrossirsi qualora Ella rivolee in picute. Che per Cefalo ardento Le foreste trascorse, E elsi giammai la scorse, Impallidir dolente, Quand' ella volge in mente Mennane suo trafitto Dal fiero Achille invitto, Stimi costui vedere Le due Donzelle altere, Mirate, ed ammirate Per dissimil beltate: Vermiglia, il cui rossoro Arma l'arco d'Amôre, Per via, ch'ei ci diletta Allor ebe ei saetta; Pallida, il cui pallore Tempra Il foeo d'Amore Per via, else il cor giolsco Allor che incenerisce, Qual potrò far corona Sul giogo d' Elicona,

E viole amorose,

Fer via, efe il cor gioles

(V. se a lut a ton)

(Qua) patrò far cereora

Sul giogo d'Elirona,

Siede via veggio ornate

Fer dissimili beliate?

En dissimili beliate?

En argione libera,

E la Senna Francese,

E la senna Francese,

E la fredo Berto Germana,

Variero de Commana,

Variero de Commana,

Variero se con la riecu

L'amplo Berto Germana,

Si condoune la Driverte video il martivo per la controla dell'argio 
Quale oggi Il mio grand'Arno. Lasso ! else io parlo indarno; Non per l'Idee foreste Al gindizio eclesto Mirò l'antica etato Si mirabil beltate.

#### XC.

### Allegoria d'Amante al naufragio,

Mar sotto eist nemboso, Sonante, procettiono, Quando vorras placerit? Quando potrà solecuti, Sicché io mi chiada in posto? Li dove a chi mi ha seorta Per cotanta fortana I o renda grazia aleuna? Ort orbini frementi, Or torbini frementi, Or tutto l' Universo Par mi voggia sommerno.

#### XCI

### PER LA SIG, LEONORA FERRERA

L'altr' jer per langa via Amor se ne venia Sulle piume leggiere, Bramoso di vedere Il bel regno dell'acquo, In che la madre naeque. Qual eigno inverso il fiume Sullo candide piume Talor veggiam volute. Tal ei scendeva al mare, Era oggimai vicino. Quando un lieve Delfino, Che già senti nel core Dell' amoroso ardore, Sen corse alla Reina D' ogni Ninfa marina: O Beina Antitrite, Diss' egli, udite, udite, lineo, che io vi rivelo: Amor sceso dal ciclo Spirga le piume, e vieno Ver queste vostre arene: Or se a lui si consente Recar sua face ardento In questi umidi mondi; Onda per questi fondi Certo non fia sicura Da quella fiera arsura. Al suon di questo voci Del carro prezioso, Per sentiero spumoso Si condusse la Diva Ivi poi con la mano Fea segno da lontano

Al nudo pargoletto, Che siccome angelletto Per l'aria trascorres, E cosi gli dices: Saettator fornito D' alto foce infinito, Onde ogni eosa aeeendi, A else pur or discendi Ne' miei liquidi campi? S'ardi con tuoi gran lampi Questi cerulci regni, Ove vuoi tu, ch' io regni? In mezzo a queste note Ella sparse le gote Di stille rugiadose Ed Amor le rispose : O Reina del mare, Per Dio non paventare;

Di stille rugiadose
Ed Amor le rispose:
O Reina del mare,
Per Do non parentare;
Cesaa i nuori timori,
Che quegli antichi ardori,
Che quegli incendi mici
Tutti l'altr' jer perdei
Su i liti Savonesi:
Là de' mici strali accui,
Là ell'arco cucente,

Là della face ardente Oggi fatta è Signora La bella Leonora.

> XCII Lusinga

Dolcissimo ben mio, lo ben come desio Ognor posso adorarti, Ma non posso lodarti Ognor come desio, Dolcissimo ben mio

XCIII
ALLA MANO DI ASSENZIA

Ninfa del mar Tirreno.

La Man, che n' ha la chiave Già mi aperse soave Rio d'amoroso mele, Or solo assenzio, e fiele Ella per me traboeca. O Man, deh tendi, e scocca Omai strale al forte, Che mi conduca a morte. Ma ritorniti a mente Quando soavemente Cosi 14 mi stringeri, Quando ensi l'empietà De' pomi del bel seno: Lauo! che io vengo meno: Ah mio bene, ah mia vita! Dove, dove sei gita?

XCIV

Dipartita.

Dolei miei sospiri,
Dolei miei martiri,
Dolee mio desio,
E voi dolei eanti,
E voi dolei pianti
Bimanete, addio,

Alla ria partita
Vento e mare invita,
O volubili ore!
Ma non più querele:
Duro amor erudele
Ama il mio dolore.
Ora mici sospiri,

Ora miei sospiri,
Ora miei martiri,
E tu mio draio,
E voi dolci canti,
E voi dolci pianti
Rimanete, addio,
Meco muora il piede
La mia lunga fede,
Come fece ognora:

Voi d'intorno state Alla gran beltate, Che per me s'adora. Es mai soletta Suoi pensier diletta Per solingo loco, A lei dolci cauti, A lei dolci pianti Dite del mio foco. E se tutta adorna Unqua mai soggiorna Frategyamdo in gioco, Dite mici sospiti, Dite mici martiri

A lei del mio foco. Se mia fiamma ardente Nella nobil mente Non ricopre obblio, Fortanato appieno Quel, che già nel acus Io nudrii desio.

XCV

Che, essendo lontano della sua Donna, sofre gran pene, ma che desidera e spera di rivederia.

Or ehe lunge da vol

Moro, he lunui, ore ha riposto Amore
Il più raro, il più hel de'lumi suol,
Chi di conforto al core?
Ahi che languler, ahi che perire il sento l
Laso, hen gran tornento
E sontenero amando orgogli ed ire:
Ma chi disse pastir, dasse unoriro.
Lame di due serene:

Giorinette pupille, ove ora sei? Pupille, oude sol piper, onde sol viene POESIE

Vigore agli occhi miei: Deh come mai potei così lasciarvi, Per plù non rimirarei, O pupillette, ancorche Ingrate e rie, Care a me più che le pupille mie! Privi della son luce Non han più gli occhi miei giorno seren Se il Sol, che loro era sostegno e duce, Sparito è qual baleno. Occhi, or voi che farete in tanto duolo? So, ebe vi resta solo Speranza aceor di riverter quel rai, Lieve, ma pur conforto in tanti guai.

#### CANZONETTE MORALI

Che vuol lasciare i versi profani,

a' sacri misteri. L'acqua Ippocrenia, E l'ombre Aonie, SI mi aorpresero, Che sol Calliope, E sol Melpomene Soffriva udir. Canti piacevoli, Che il pregio d'Elena Distrusse l' Asia, E che Penelone Vale col tessere Tanto a schernir. L'arco d'Apolline Ama percetere Segno di favole: Ma che? le favole Nulla non giorano Al ben morir. Ninfe Castalie Orgi accomiatomi; Addio, restatevi: Altre Picrie Su per lo Libano Prendo a seguir. Inelite Vergini Che non trastullan Seherzando i popoli, Ma l'alte glorie Di Dio grandissimo Ci fan scotir : Che dall' Etereo

Seggio ineffabile

E carne fragile, Siecome gli uomini,

Volle vestir.

In sul Calvario

Deznò deseendere,

Non ebbe in odio

Tronco d'infamia : Tanta elementia Di gnelle viscere Chi può capir? Anima, penasci, Ne senza lagrime L' ore, che avanzat Non si vuol perderle; Piangi, che il piangere Fia tuo gioir.

H

#### AL SIGNOR GIOVANNI SORANZO

Che le grandezze unane non rendena L'uomo felice.

Il cammin di mille navi, Che gli Achel, O Soranzo, a guerra armaro. Con indugi acerbi e gravi Austri rei Nel sen d'Aplide fermaro: lvi il mare e l'aer chiaro Per aver, facean prephiera L'alme schiere peregrine, Quando al fine Si spiego, siccome vera,

Tel arnienza atroce e tiera: Se tranquilla a far partita Aspellarsi Mai doves l'amida via, Convenia le nobil vita Consumarsi Della bella lingenia: Dal fermar legge al ria Orni spirto era lostano Tra il foror di quelle aguadre : Solo il Padre Totti i prieghi udiva in vano:

Cor di selce in petto nmano. Poiche in van foot lameati Per la luce A ciascon soave e grala, Tra gli iniqui altari ardenti Si conduce La donzella sfortunata: Ivi il colpo inginocchiata Con le mani al petto attende. Fatta neve il nobil volto : Ne va molto, Onde a terra ella si stende.

Che il coltello ampio discende. A veder seure le ciglia, Ove ardea Poco dianzi un bel sereno, A veder l'onda vermiglia, Che tingra L'alabastro del bel seno, Nullo a' pianti : nullo il frepo Por s'ingegna a' sool dolori Per pieta dell'infelice, Maledice

Ogni lingua i rei forori Degli sdegni, e degli amori. Sole i pinnti in tanta doglia,
Sol le strida
Agamenanen eritema,
E che ogn'ancora si scioglia
E che ogn'ancora si scioglia
E che e' alsinto l'autemet.
Tant'angooria egl'aostemar,
Perchè on poero a sue corone
Si giumprese di chiarezza.
O qual derezza?
O qual oros, o qual lecone
Hom fa vinto in paragone?
Houva lecto a formar passi
Laves l'ento a formar passi
Laves l'ento a formar passi
Laves l'ento a sir conforta :

Maova lento a former passi

Uom, a' è saggio,

Là 've' i senso a gir conforta;

Che smai spesso a morte vassi,

Se in viaggio

La ragion non ti fa acorta:

La real Vergine morta

Suscitò feroci sdegni Sul ritorno incontra Atride; Onde vide Funestar per medi indegni Argo poscia i regi, e i regni.

Venne ignoto il ficro Oreste : Grave offesa Di vendetta è gran maestro; E sul suol tra piaghe infeste Lasciò stesa

La dolenta Clitemnestra: In mirar l'armata destra, Disvelava il sen materno: Ed, o figlio, alla dicava, Ma spingeva Il figlinol, cha l'ebbe a scherno,

L'aspro acciar nel flanco interno. Or se il qui tanto apprezzato Scettro regio Non poò torne a ria ventura, Perche spesso è desiato

Con dispregio
E del ciclo e di natora?
Cor sercno, anima pura,
Che di folmini vendetta
Contra se da Dio non chiam
Son reami,
Che se l'uom se ne diletta,

Regni eterni in cielo sopetta.

Caducità della Bellezza.

Fronte d' avorie,
E ciglia d' chano,
Labbra di porpora,
E rose tenere
Sol volto vidivi
In frece eth.
Fiamma risplendere,
O occhi fulgidi,
Nel goardo vidivi
Sì chiara, ch' Espero
Spano di tenebre
Nel ciel sen va.

O che piacevole
Fuoco nell'anima
Per me a-ntivasil
Si dolce struggere
Face di Venere
I cor non sa.
Ma tardi ginngono,
E tosto fuggono,
D' Amore i gaudii,

Celebrato Idoto
Chi acnaa lagrime
Unqua il dirk?
Tosto, che adorninsi
Col primo zeffiro
Le belle Drizdi,
Verno implaeabile
Di vecchiezza orrida

T'assalira.
Fronte d'avorio,
E ciglia d'ebano,
Labbra di porpora,
E rose tenere,
Chi da tant'impeto
Vi scampen?

Amore, aspettasi Tanta miseria, E non risvegliti? L'arco invincibile Cotante ingiurie

Sopporterà?
Non sei de'fulmini,
Onde Giove ormasi,
Sprezzator unico?
Ma me, me misero?
Che il tempo volgesi,
Ne mai ristà.

IV

#### he devono sevvenirsi i Poveri colle limosim

Se del Perù l'argento
Tue larghe esse albergano,
È ciò di Dio mercè:
Tu fanne Il cor contento;
Ma ne comparti al povero;
Si vuol rbi lo ti dië.
Famosa vedovetta,
Già pregio di Sidonia,
Dove, dove sei in?

Quale esemplo a'aspetta,
O più vero, o più fallado
Per spparar virtù?
O famighà d'Adamo,
L'uomo s'egli idolatrasi,
Dò bando alla rasion:
Al vostro ben vi chiamo,
Rimenhrate di Lassaro,
E del rieco Epolon.
Quel gelido Falerno,
Quel bisso, quella porpora

Ebbe malvagio fin: Ei piange in foco eterno, E sospira la gloria Di lui, che fu meschin.

## Per la Pudicisia.

Rapido piede impinmano, E le fresch'aure seguone Di capriol, che se ne va leggier, I veltri ed or s'avvallano, Ora pon men sormontano E ben franchi divorauo il sentier. Le vele emple di zefiri Per lo pian dell'occano Corsal dietro a nucchier carico d'ôr; Ma con via maggior impeto Ver la bellezza avventas Appetito mortale arso d'Amor Non con più gravi insidie Forte eittade assaltasi, Che vaga donna in giovenile età bla non è palma nobile, Che non si deggia a Vergine, Che bene armarsi, e ebe sebermir si sa. Nomi sempre ammirabili, O Barbara, o Cecilia, Quale fulgor non vi circonda il erin? E quali cor non cecita A candid' ovme imprimere Dietro le vostre in così hel cammin? Or vado l'areo a tendere Il rio figlinol di Venere In riva di Cocito, onda infernal. Areo che sol trafiggere Sa mortalmente l'aoime, Perché soffrano poi doglia immortal. PER LA MEGESINA. Vero pon è, rhe il condannato Amos Scorelii dall'areo strali, Sieche fra ooi mortali La vergiue Cecilia

Non aggia forza da sehermir un eor. Già ne feo con Tiburzio Parole d'ioeffahile valor; Ella dicea: Sul ciel regno divin Intreceiansi corone

Singolar guiderdone Alle vergioi squadre intorno al crin-Si di bel premio onoransi, Pur di là da quel premio, Che d'ogni uman pensier varea il con Gran segno, che di lor gran stima fa Il Monarca stellante

Or dove eieca, errante, Dove l'alma quaggiù, dove sen va? Con qual ronaiglio misero Si scinecamente abbagliasi A'scuri raggi di montal beltà! Viola, che brunetta usa fiorir. O porpora di rosa

Per pioggia grandinosa

Si rattamente non veggiam perir:

Come ratto periscuno

Le bellezze e le grazie, Onde foco divien nostro desir l Perehé dunque prezzar cosa si fral? Non dee guancia leggiadra In not divenir ladra Di perpetuo tesor, che tanto val. Eterno è nostra spirito, Per lui dunque proesceissi, Servendo a castità, pregio immortal. Cetra, else fai? certo è soverebio osar Di non saggio costume In su fievoli piume Caduco volo in su le stelle alzar. D'animirabile Vergine Parole alme di pettare Fioca lingua non può rappresentar.

#### VH

Che bisogna attenersi alla Croce di Crist

Anima misera, Che in quest' Occano Puei sli occhi chindere Ne de perieoli, Che il circondano Prendi a pensar. Sveglinti, aveglinti, O miser'anima. Che i nembi addensa E i venti fremono,

E sotto i fulmini Rimugghia il mar. Ma che? già frangonsi Antenne ed alberi. E già dispergonsi Tisooni ed ancore, Veggo sommergerti, Che puoi tu far?

Alma, dirolloti: Già sul calvario Saero Leguo ersesi, Che stilio porpora; A questo afferrati, Se vani campar; A questo Vergini,

A questo Martiri, A questo apostoli Forti a'attennero: Anima stringilo. Ne disperar.

Povertà con buona cosciente

A torto sì gran scorno Ogi sostien fra gli uomini La bella povertà: Vada tamburo attorno, Duce di lor, ebe bramane, Me non assoldera Che venne maneo al monde, Quando gli auni volgeano Tanto cantati ancor ? O lieto e ben giocondo,

E di vero pro se Ricchissimo senz' ôr. Oro, forto veneno, Onde l'anima assetasi

Pure in messo del ber: Dunque un giorna sereno Uom, ehe di te sia povero, Dispererà goder? Ah che in fregiata poppa

Sens' affanni, eke il rodano, Ammiraglio non è. E su gemmata groppa Aspre cure aerompagnano L'arrion d'ogni gran re.

Qual riceliezza di Creso. A conforto di Sisifo, Dicamisi, che val; Mentre rignarda appeso Il sasso, che minacriagli La percossa mortal?

Ma quai piogge, o quai venti Allor che il bosco atterrasi, Non son fiorito April Al Goardian d'armenti, Cui l'Universo serrasi

Dentro l'angusto ovil? O mortali, è diletto In sofferire inopia. Diletto è l'abbondar Se non ci latra in petto Il rimurso implacabile

### Nemico del peccar. IX

Che deve sopra ogni altra cosa cercarst il Cieto,

E fino a quale termine, O figliuoli degli nomini Il vostro core indurasi? Deh perchè cose fragili, E vanità, che logannano.

Vi date a ricerear? Il Ciet, che intorno girasi, E gli astri, che l'adornano Il pensier vostro chiamano-No men l'Aurora chiamalo, Che tra gigli e tra porpora Si bella esce dal man-

Già la luce ineffabil Della stellante fabbrien, Albergo destinatovi, Colle tetre caligini Dell'odiosa Tartaro Non bassi da cangiar.

Se il mondo usa combattervi, Non siate in campo fieroli, O figliuoli degli uomini, Salite sul Calvarin. Che ivi per voi si guardano Armi da trionfar.

Perche sei lente

Al pentimento O forsennato cor? perchè ti sviano Vani pensier?

x

Timore dell' Inferne.

Ecco la morte

In sulle porte, E pure aggi da te nalla s'obbliano

I rei piacer Miscro cor, che fsi?

Deh ti riscuoti omail Errbo serra

Laggiù sotterra Il Tartaro crudel, stanza ineffabilo

Per alto orror. Ed Acheronte

E Floretonte Rimbombando sen va, va formidabilo

Per grave ardor, Tormento aspro cil eterno

Dell'esecrato inferno. Qual chinma d'oro,

D'amor tesoro, O quali gemme il guardo avaro abbagliane Più sottn il Sol?

Qual di diadema

Pumpa suprema, O quali scettri in sua ragione agguaglione

Cotanto dun!?

E pure, c pure, n core, Ah de tacersi errore!

#### XI

#### Che deve attenersi alle leggi divine,

Vago d'apprendere Senno per vivere, Mia giovinessa A scuola volumi,

Ovo insegnavasi Pretta sciocchesta. Per avariria

Esantinavansi Cupi segreti, E per superbia

Interpretavansi Alti decreti. Or da) Calvario

Forte percuotonmi, Voci tonanti, Onde mici spiriti, E I' ime viscere Fansi tremanti.

Di colà dettami Verace Cattedra Leggi divine,

O me, me misero) Deb dove miromi Condotto al fine? Salda Giustizia

Avventa folgori

Dal eiel stellato, E ehi scherniscegli? In van lusingssi Cor scellerato.

#### XII

Che le miserie ci fanno strada al Cielo.

Nel tempo, che scorgeano Tnoi giorni in fresca età E che vaghi fiorivano D' amata sanità Quando le flotte d'India A te recavan ôr. E le turbe de popoli Moveano a farti onor. Allor davansi grazie Al monarea del eiel, Ciaseuno a tanto imperi Doveva esser fedel; Or ohe lo atato amabile Cominciasi a cangiar Tu pereosso da scandali Cominci a bestemmlar. Ah mente, ab mente fievole Cieea ne' tuoi desir! Non sai, che la miseria Fassi vareo al gioir? Che l'uom in terra affliggasi È consiglio divin. Acciocché al eicl volgendosi Vegna beato al fin. Di noi verace patria, E verace magion, Posta è ne gioghi altissimi Del celeste Sion: Nulla del mortal accolo Ne ritardi il pensier, Ciaseun pronto succingansi, Come per via corrier.

### XIII

### Pentimento. Mie colpe, onde il gran Dio rimansi offeso,

Ed è del mio falir cotanto il peso, Che io per me nol sostegno Il eor precipita, Poiché all' iniquità diessi in governo, E gli ocebi abbagliansi, Onde il vero eammin più non discerno. Ab mondo! alta folka per le tue mani Sperar vita tranquilla; Prometti di dolcezza ampi Occini, Ed in te non bai stilla: Ma perelie perdersi, Rinnovando ad ognor vane querele?

Han trapassato il segno;

Convien sommergersi,

O per porto miglior alzar le vele.

XIV

Che dec pensarsi alle cose celesti.

Le nevi dileguaronsi. E ritornano i fior. Gli arboscelli ristoransi Del già perduto onor: Più non corron torbidi Fiumi dal giogo alpin; Anzi ogni rivo mormora Più chiaro in auo cammis Se qui le cose eternansi L'anno il ei può mostrar, Ed il giorno, else sorgere, Poi veggiam tramontar; Ma dopo breve spazio Fassi il mondo qual fu, L' uom se una volta atterrasi. Unque non sorge più. Quale grande infra gli uomini Assicurar si può, Che or or non tronchi Luchesi Ciò, che Atropo filò? Seioeebezza miserabite Affidare il desir Sotto il colpo incertissimo Del ben certo morir!

Come acoccato stral. Celesti Tabernacoli. In voi fermo il pensier, Come in sua cara Patria Lo stanco passaggier. Lasso! chi piume apprestami Da volar costassů? Ed allo spirto fievole Chi raddoppia virtù? în cor più non germoglimi Vano pensier terren, Starione è che floriscami

Felicità, che sognasi,

È la vita mortal,

Në pur ë vil, ma rapida

## XV

### Felicità de' Giarti.

Saldo consiglio in sen-

Giocondi son mici spiriti Per le parole dettemi; Parole, che non mentono: Nella magione altissima Del re di tutti i sceoli, Chi vorrà gir, potrà Su su, mortali françansi Le reti, che ei tendono

I masnadier dell' Erebo, Fabbricator d'insidie, E sempre intenti a rompere Le vie della bontà.

Il ben ei sa promettere, Ma le promesse ademniero Non sa l'Inferno pertido :

Anima, prendi guardia, Che l' ore non a' arrestano, E la vita sen va. Come cedro aul Libano, O come in eampo Platano, Cui freschi rivi irrigano, O come rosa in Gerico Al sospirar de' zefiri,

#### L' nom giusto fiorirà. XVI

#### Fons Aquae salientis in vitam aeternam.

Ognora invogliomi,
Più sempre sollor;
Ne l'arse viscere
Unqua riofreseansi
Poco, ne molto.
Ab che io dimentico,
Che Dio promisemi
Per sommo amore,
Ch'ei faria sorgere
Acque vivissime

Di rivi torbidi

Dentro il mio core. Sul pozzo celebre Della Sammaria Ei si seden, Ed alla femmioa,

Che chiedea bevere Egli il dicea. Ma le voci inclite Per me dispergonsi In preda al vento; E dommi a eredere Fra le miserie

Farmi contento.
Forti caligini,
Immense tenebre
D'nman pensiero!
Ma tu soccorrimi
Amabilissimo
Redentor vero.

XVII

Udire le vocazioni di Dio.

in dal monte Sionne odo parote Di chi salvarmi hrama; Che mosso da pietà, pur come suole, Soave a se mi chiama: Perche non sorgere, Diletta mis, perche tuoi passi affreni? Sorgi bellissima

Agli occhi mici, sorgi veloce, e vieni.
Omai del verno rio placata è l'ira,
Sono i nemhi spariti,
Ecco il nostro terron-fiorir ai mira,

E danno odor le viti: Perche non sorgere, Diletta mia, perche tuoi passi affreni? Sorgi bellissima

Agti occhi miel, sorgi veloce, e vienichiarcera, testi sc. Si dal munte Sionne odo parole Di chi salvarmi brama, Che mosso da pietà, pur come suole,

Soave a se mi chiama : Ma pur trasvolano Questi detti per me scherzo de venti,

No penso misero! Quali del peccator fiano i tormenti.

### XVIII

### A' Giusti fortunati.

Felice l'Alma,

S'ottiene palma In guerra di pensier, ehe ci sospingono Verso il peccar;

E prende a scherno

Quando suoi spirti incontra noi s'acciogono Con lusingar: O ben veracemento

Vago arboscello, Cui d'un ruscello

Cui d'un ruscello Sotto il Nemeo Leon l'onde consulano L'arso terren; A cui d'intorno,

E notte e giorno
Ministre di Pomona aure sen volano
In eiel seren;

In eiel seren;
Suoi folti rami iofiora,
E ben da lunge odora.
A tal sembianza
Uomo s'avanza.

Che eon opre gentili in terra aeqoistasi
Del Ciel l'amor:
Non così l'empio,
E porge esempio
D'uom ehe eerca la terra, onde poi attristasi:

Ah sommo error Fondar, salvo ehe in Dio, La fin del suo desio l

### SCHERZI

I

#### Pena volentieri.

Ben di sguardi talor mi al fa dono, Beo odo il suono della voce umano, E ben stringo talor l'amata mano, Ma nella pena mia pur sempre io sono, Ne se ne pente il core; Perocche Amor non e senza dolore.

#### 11

### Si duole.

Lunga stagione lo spesi în traer guai, E di lagrime calde în petto aspersi, Ed affanni acerbissimi sofferai, Nê tanto di martir vi plego mal. Ah adegno l ah feritatel Occhi, non diro più, non v'adirate.

#### 111

#### Si pente.

Dove misero mai Sperar deggio conforto a'dolor miei, Se più pena provai Là dove più godei? Ah di più desiar cessi la mente l In Amo il più lieto a il più dolente.

#### IV

#### Al Nome della sua Donna.

Per quell'alta foresta la nobil pianta Soriasi Il nome, che in petto Amor mi scrive; Onde ogni Dio sclvaggio ognora il canta, E sdegno n'ban le boscherecco Dive: Or lo scrivo del mar sa queste rive, A ciò cantando ogni sno Dio l'onori, E va ne incresca, o Galtate, e Dori.

### Ardire e eperansa.

Sablto che vi mira, Ira di dino begli ecobi acerba, e forte Con arco teto cal disida a morte; E se gimmal parento Di quelle ciglia il minaccioto ardore, Grida mio pensamento: A colpl di belicasa altri non more. Chi del regio d'Amore Osa ponere il piè dentro alle porte, Di speranza e d'ardir faccia suo scorte.

#### ٧1

#### Chiede sguardi,

Snl panto di mia morte,

Occhi, d'an guardo non mi siste avari,
E sia di quet, che sono a voi men cari.
Con sollectiu stadio Anor ano terga
I rai di ma bellate,
E col rino, e col ginoco, e col diletto,
No di quella dolcraza egli l'asporga,
Ne di quella pletate,
Che sitrui regiona i freddi cor nel petto:

Solo un giro negletto Un momento gli spirti mi rischiari; Ne fian morendo i miei sospiri amari.

#### VII

#### Si duole, e prega la sua Donna.

Doma, da vol loatan ben volgo il pirde Dal mio grado sovente, Ma per opra d'Amor celatamente, Il cor mettendo piume, a voi sen riede; Ne mai dagli occhi, ond'io morir bramai, Un gnardo rivolette, A via più riscaldar gli altrui desiri, Ne dalla bocca, ond'io mia morte amai,

Un riso disciogliete,
Che come meraviglia ei nol rimiri;
Indi verso di vol manda sospiri,
E delle gravi pene,
Che per troppo di fuoco egli sostlene,
Con voce di pietà grida mercede.

#### \*\*\*\*\*

At Rice, e Squardo di Bella Donna.

Chi nodrice tna speme,
Cor mio, eli lissma cresce a'tnoi desiri!
Duo begli occidi incenti.
Tuo begli occidi incenti.
Tuo in martiri?
Far dao begli occidi incenti.
E chi ti doppia, e chi 'tinapra i gnai?
Di dno begli occidi irai.
Ma chi 'tancide, e chi 't'arviva anciso?
Di dno begli occidi irai.

#### 1X

#### Tame tradimento.

Son fonti di gioir gli occhi ond'io vivo, Par s'io vi miro intento Io reggio cosa in loro, onde ho tormento. Non che nebbia di sdegno Osi giammai terbarge il bel sereno.

Osi giammai turbarne il bel sereno, Od apparisea segno, Che pietate d'Amor venga in lor meno; Raggio non han, che altrui seenula nel semo Mai per sistroggimento, Ne mai di pena altrui fan suo contento. Infinito diletto.

A quelle ciglia intorno si raggira, E trapassa nel petto Infinite conforto a chi vi mira: Or quale è cosa in lor, che mi martíra, Siechà perir mi sento ? Vaghezza d'amproso tradimento.

### X.

#### Chiama gli occhi a confortare le sue pene amorose,

Schiera d'aspri mertirl Dà battaglia di morte alla mia vita : Luma di duo begli occhi aita, asta, Milk amorosi Arcieri Itannosi il fianco mio per segno eletto, E sempre acerbi e fieri

lvi di saettar piglian diletto. Ab che dentro del petto È già totto il mio core una ferital Lume di duo begli occhi aita, aita.

#### Chi è sempre in guai-

O che sorga l'Anrora,

O ch' Espero nel ciel vibri suoi rai, Non vede altro da me, che tragger guai. Quando forza di gelo Arresta per cammin l'onde correnti,

E quando versa il cielo Sotto l' arso leon fiamme cocenti, Questi occhi mici dolenti,

Altro che lagrimar non san giammal, E non ho spirto, che non esca in hai,

### XII

Si consola del passato.

Mio cor cotanto è vinto Che stare incontra il duol non ha por Ne di stato miglior meco è speranza. Rapidissimo volo,

Che ten portasti il viver mio beato, So ehe un momento solo

Più non godrò giammal del bene amato; Pur col gioir passato La vita addoleirò, che aspra mi avanza.

Non ha poco poter la rimembranza.

#### XIII Lode all' Amore.

Messaggier di speran Amato al degli ocehi miei conforto,

Lume di due pupille, ove mi ha acorto? Di quanti mici tormenti Oggi fassi cagione il tno splendore?

E di tuoi raggi ardenti Quanto, o quanto poria dolersi Il core? Ma si mi vince Amore, Che omai sommerso infra tempeste, e morto,

#### Amo non men, che s'io mi fossi in porto. XIV

#### Vuol vivere in libertà.

Che dolce mi riprega, E dolce mi lusinga Amor ben sento. Ma lascio i preghi, e le lusinghe al vento. Occhi, voi sospirate, E fontane di lagrime spargete,

E di me vi dolete. Che servi non vi fo d'alta beltate :

indarno vi provate, Che io di vostro martir pena non sento: La dove è liberta, non è tormento, -

#### $\mathbf{x}\mathbf{v}$

#### Si pente di amere.

Volta a farmi felice. Vidi la fiamma de' begli occhi ardente,

Ne fur le mie vaghenze indi contente. Or dove, lasso l omai Sperar deggio conforto a' dolor miel.

Sa pace io non troval Là 're il bramato bene io più godei?

Ab fra gl'incendi rei Oltra plù vaneggiar cessi la mente l In Amore il più lieto è il più dolente.

### XVI

### Ha solo tormenti.

Che io vi sia presso, o lungi, Donna, che lo vi rimiri, o non vi miri, Han la stessa speranza i mici destri : Qualor mi son presenti

I raggi de'vostri occhi, ond'lo tutt'ardo, Che oal guardarli non impetro sguardo Da quest'ocehi dolenti; Ne sa formare accenti

La lingue, solo accenna l miel martiri Un oime sollevato da sospiri.

#### XVII Dipartenza.

Perebe cotanta angoscia, Deh perche sol partir tanto martire? Forse per lo spavento del morire? Ocehi, della partita

Per si fatta cagion piangete a torto, Vol non virete qui; viver la vita E virer con conforto:

Se in quei begli ocehi è morto. Fuor che di vostra morte ogni desire, Perché non metter ali al dipartire?

#### XVIII

### Crudeltà di Bella Donna.

L'alma per suo conforto,

Oceni, vlensene a vol, quando vi miro, Fortunata sull'ali d'nn sospiro. Ma de' vostri bel raggi empio rigore, Cui si caro è l'obblio della mia fede,

Chindendo il vareo a messaggier d'Amore, Ivi dimora far non le concede.

Quinci ella a me sen riede, E dir non vi saprei con qual martiro, Sfortunata sull'ali d'un sospiro.

#### XIX

#### Si dichiara contento del suo Amore.

Là 've gnardo risplenda. Che in fuoco di beltà distempri un core,

Non ne da doglia, che dia doglia Amore-

Di duo begli occhi all'amoroso raggio Alma gentil commetta

Della sua libertà tutti i pensieri; Ne piana onda di mare a bel viaggio, Ne desiata auretta,

Ne riposato porto unqua disperi. Io di duo lumi alteri

Ho per le vene smisurato ardore, E non so dire altrui, che sia dolore.

#### XX

#### Vuol partire dalla sua Donna. e poi si pente.

O che sarà vendetta La diletta bellezza far lontana, O se mia spesne è vana, Il non vederla più sarà men pena; E se la lontananza a morir mena, Por ehe più non la miri, io vo'morire, Deh ehi l'ali mi presta al dipartire, Se a mia pena maggiore Aleun dirà di me: volubil fedel Da lei rivolse il piede, ed è partito, Allor dica per me servu d'Amore: Da lei rivolse il core, ed è partito, Ma tradito, e schernito.

#### XXI

#### Per la partenza. Chi vi contrista in sul partir si forte?

Se paura di morte, Ah ehe della partita Fate, occhi mlei, tante querele a torto, Voi non vivete qui; viver la vita È viver con conforto, A che par sospirando. A che pur lamentando Volgi indietro lo sguardo a eiasenn'ora? Studia il cammin: non è da far dimora Là dovo Amore, e fede

#### XXII

Non sa lrovar mercede.

#### Agli occhi suot.

Occhi, voi sospirate, E fontane di l'agrime spargete, E di me vi dolete, Che servi non vi fo d'alta beltate; Indarno vi provate, Che di vostro martir pena non sento-Là dove è libertà, non è tormento.

#### XXIII

#### Chiede sguardi dalla Sua Donna.

Un guardo, un guardo no, troppa pictate, È per misero Amante un guardo intero: Solo un de' vostri raggi, occlii, gisate. O paete del bel bianco, o del bel nero; E se troppo vi par, non mi mirale; Ma fate sol sembiante di mirarmi, Che nol potete far sensa bearmi.

#### XXIV

#### Esprime il suo Amore.

Dico alle Muse, dite, O Dee, qual cosa la mia Dea somiglia? Elle dicono allor: l'Alba vermiglia; Il Sol, ehe a mezzo di vibri splendore, Il bell'Espero a sera infra le stelle: Queste immagini a me pajon men belle; Onde riprego Amore, Cho per sua gloria a figurarla mova; E cosa cho lei sembri Amor non troya.

### XXV

#### . Che non è ricco.

Per colpa inginsta di fortuna umile Non sia vile appo Vos la fiamma mia : Sconviene atto superbo a cor gentile, Ed ha pregio d'onore anima pia. Se per voi si desia Titole di ricchezza, ci non è meco; Ma se versando pianti omai sou cicco, Se sospirando io vengo meno, e moro, Begli occhi, tanta se non è tesoro?

### XXVI

#### Sospiro.

Sull'ali d'un sospiro L'Anima fortunata esce dal core. E se ne vola a voi, specebi d'Amore, Occhi, quando vi miro: Ma do' vostri bei raggi empio rigore, Vago del mio martiro, lvi dimora far non le concede. Ond' ella sfortunata al cor sen riede Sull'ali d'un scepiro.

#### MAXVII

#### Morte di Amore.

La vaga del mio duoi vostra bellezza A ria morto m'adduce Con dolei raggi di serena Ince. Vostro squardo cortese, Begli occhi, al mio sporar dona possanza Tal, che con l'ali stesa Per l'amorosa via sempre s'avanza; E dentro del mio cor questa speranza Tanto desio produce. Che fatto fuoco in polve mi riduce. Ma quell'amato eiglio Per gran merce del mio morir non curi.

S'ei prender dee consiglio Di vibrat in ver me snoi lampi oscuei : I sentier della morte non son duri, Se chi vi si conduce

Promessa di conforto ha per suo duce.

#### XXVIII

#### Alla sua Ponna.

Eella in mar Galatea,
Bella in cisci Citerea,
Bella in cisci Citerea,
Ma to, else m'iunamori,
Del flor della beltate
Oggi la terra onori:
Quinci fredde e gelate
blatte, Favonio ed Aci
Lucian le Dive amate

A sospirare i dolci amori, e i baci.

XXIX

### tmante brutto.

So queto scolorio
Lasguido volto amar non paoi bellefia,
Ana fede, ana amore, ama fermezza
In questo coe ferito.
In questo coe ferito.
D'una gioria guocis une cor fedele?
Ma to pur sempre l'amorone vele
Spiephi all'usato segno.
Abil non vedrò mai il di, che a me le giri,
Masse dal veno di tanti sospiri?

#### SONETTI

1

#### PER LA SIGNORA GIOVANNA SPINOLA

Mascherata con manti negri alla Spagnuola

La bellà, che si forte oggi innamora, Celar con arte il vostro cor non speri: Che e la chiudo corro di manti Iberi, Por, alto fiamoneggiando, ella appar fuora. Donna, che un tempo sulle rive a Dorari, Ed ora ardete co' ber i lampi alteri Savona misa, che i bei vostr'o cechi alora:

Savona mia, che i bei voatr'occhi ador Amor, ben cauto in divistar suoi mali, Saggio per modo alenn non vi consente Coprir voatre belleza alme immortali: Che ciò spegner sarebbe il faoco ardente, (Dod'ei s'avanza, e rinturzar gli strali, Onde l'imperio suo tauto è possente. II

Perché a' nostri dedr voglis rubella Le guarec copre, e tutto alombos il seno, Talesa involve 'Ichedalia stella ? Talesa involve 'Ichedalia stella ? Forse, come depose arco, e quadrella Guarrier, posich il nomico a lus vien men Tal a' qual reu trindistirei supinno. Deba apombra di en mato i cin loccati, E gli cutri, che sul volto Amore ba tinal; E je des der alombis il nome con la continua E de de der alombis il nome con la continua E de de der alombis labera ridenti; El des de devide labera ridenti, Iltan, dolce falgrando.

111:

PER LA MEDESIMA.

Non è questa solei, che coll'ardore Delle due eiglia egai mortale accende? Che colle man di neve opni alma prende? El coll'on od'ern lega ogni carere in Par col sorrico a vera vita rende; E par col labbro, che di mini aplende, Versa dolecza nell'altrui dolero. 
Forte meravigliando; ed ei risponde: Delle Stelle, e del Sole ella ha mercede.

#### PER LA SIGNORA AURELIA PAVESE

Che danzava il ballo della Spada.

La ve d'ata bethi lose infinite.

Congiara notie in di serene e chiaro,

Di bella spoda belle danne armaro

Bella Donor, rhe opone affan opa vitta;

Che fo vecher l' avorio delle dian.

Che fo vecher l' avorio delle dian.

Che fo vecher l' avorio delle dian.

Al nell' era il minenciar si dolee cie ara,

Al nel d' era il minenciar si dolee cie ara,

Al nel d' era il minenciar si dolee cie ara,

Al nel d' era il minenciar si dolee cie ara,

Che oppi cor si offictiva alla ferita.

El dile con embiume al mondo sole,

Morea le veghe piante in varie cote

Le veza sulla fronta i eran del Sole,

Che veza sulla fronta i eran del Sole,

En rello codi d' sinne d' almore il floco.

w

#### PER LA SIGNORA GIULIA GAVOTTA

#### Che danzava il ballo della Barriera.

Donna viel'in, che di bellezza altera Gli conc oriecti in sulla terra agguația, Sorva 1 pit leggisdrisiani teggiera A segno di bei suco mona in battaglia. Tal gia Cammillia, e la segueze selbera Tale a questa fra noi forte generices Armil B Cerl diede, onde i mortali samplia. Mentre pagaar or pasai ella fingare, L' cocchio, che in sel d'Amor le finame serba, Chicochio, che in sel d'Amor le finame serba, Chicochio al controlle del contro

Trionfo di beltà, l'alme traca

La danzatrice Amazzone superba.

VI

PER LA SIGNORA LELIA GRASSA

Che danzava il ballo della Corrente.

Aura, che sol mattin vaga ti giri
Tra le nubi dei clei hen celorite,
O per le rajakose erhé fiorit.
O per le rajakose erhé fiorit.
Aura, che mort i pit su i bei suffici
Leval de cost et de la compania del compan

#### VII

#### PER LA MEDRICIA.

Qual se ne va talor rapidamente Kube, se spira in ciel Bores gelato. Rube, se spira in ciel Bores gelato. Del più famoso arcier per l'Oriente : O qual dill'Appensia seende torrente, Soutestedo il bocono, e dilegando il prato, Forna d'emidi sembii Il ne corrente. Tal corre, ore a biel coron appe l'imita, Donea, per cui Savano aggr s'avana per cui Savano aggr s'avana, Mar se, come a vivoci in abioli danna, Si veloce da te fa dipartita, Che te la giunga, Auore, non esperanas. VIII

## PER LA SIGNORA GIULIA GAVOTTA In abito vedovile.

Quando giojosa infra i orienti amori Contel delgesara i cor d'alto moririo. Contel delgesara i cor d'alto moririo. Allora Arbais di gram pric, m'Irio, Tribotario i for d'almi colori, Tribotario i for d'almi colori, R'i m'i di diamanti, e d'ori Nobil catena al suo bel collo ordiro, E quaste in fercea piaggia all' alba aprin. Ter lei serbara April teneri fiort. Con asetta di morte empi fortuna

## Amor le dona i veli atessi, e i manti, În che per l'alto ciel aplende la Luns.

Il riso de' begli occhi ba posto in pianti:

Perebe a'adorni tenebrosa e bruna,

#### PER LA SIGNORA MARZIA SPINOLA

In abito vedovile.

Se di que'i vaghi fori, onde rivete Aprile Lampi, che rive verso opprase, Allarch'e rugidoso in Inga la messo Zefino le procedice e le tempete: Zefino le procedice e le tempete: Zefino le procedice de la consideration del consideration de la consideration de la consideration de la consideration del la consideration del la consideration del la consideration de la consideration del la consideration de la consideration del la

#### .

### PER LA SIGNORA VIOLANTE GRASSA

#### In abito vedovile.

Se all'amato Peleo Tetide riede, Perch'ed id so belhà pigit diletto, di, Di pori argenti ella s'adorna il piece. Di controlle anno di largo e il petto. El di cerulei amonti il argo e il petto. All'alma Aorora dipatti esonocita, Ella giocoda in abhandona il letto, Ella giocoda in abhandona il letto, Ed no bell'ostro siaviliar ai vede. E se cono pompa mai san grasa beltata Cerrer ai mondo di varanza procesa, Sola Ta sensa attori poppie dorata. Sola Ta sensa attori, poppie dorata. A negro venti, e qoelle Dire ornata.

#### XI

#### PER LO MEDESIMO SOCCETTO.

Ne d'oro in vaga rete il crin raccoglie, Ne sparge sal bel sen gemme lucenti, Ne dai bel tergo, allo scherzar de' venti, Fregi di seta variati scioglie.

Semplice velo, tenebrose spoglie Coprono il busto, e quelle chiome ardenti, Che Il suo vedovo cor pien di tormenti Vuol fuori insegne dell'interne duglie: E pur senza contrasto alti martiri Sveglia in ogni alma, e non è cor al franco

Che servo nol si faccia, ov'ella il miri: Smalto non sa trovar che d'ogni fianco Non tragga a voglia sua caldi sospiri. Bella via più, quant'ella adorna è manco.

### XII

#### PER LA SIGNORA MARIA BERNIZONA

Che navigava a Napoli,

Già fresco per lo ciel trascorre il vento. E già bel tra rugiade il Sol vien fuore. E già posto in obblio adegno e furore Muuve placido il mar spume d'argento. Senti, che impone a' tnoi viaggi intento Dall'alta poppa, che si sarpi Amore: Vattene omai, caro d'ogni alma ardore, Vattene d'ogni cor dolce tormento. Col dolce sguardo, onde letizia spira, Farai l'anre di Napoli serene, E le Sirene sue colmerai d'ira: Ma gloriosa so straniere arene,

### Pensa, che taa belta qui si sospira, E che Savona tua lasciasti in pene. XIII

PER DUO AICCHIRAI BONATIGLE DALLA SIGNORA MARZIA SPINOLA

Doo bei cristalli, ebe a ria sete ardente Usano ministrar pari liquori, Donna mi die, che più che argenti ed ori Semplice vetro è d'onorar possente: Febo, che su Parnaso al crin lucente Corona tessi d'immortali allori, Un me ne colma di quei saeri nmori, Che di spirto celeste empion la mente; Ed io colt' altro beverò Falerno, Pregio dell'uva, ebe tra selve ascose Furor soave di Leneo m'ispiri.

Cost, fornito di valor apperno. Oserò celebrar la man di rose:

Che ne fa liberale a' miei desiri-

#### XIV

DAL SIGNOR JACOPO CORSI.

Questa mia lingua, e queste labbra appena Del tuo caro tiquor, Corsi, bagnal, Che posti in fuga, e dato bando a'guai, La scura fronte mi tornò serena. Corsemi na caldo poi di vena la vena, Qual ne' freschi anni in gioventù proval, Tal che membrando d'un bel gnardo i rai, Fni quasi pronto all'amorosa pena. E se di Pindo a i gioghi affretto il corso, Vie più che del Permesso, alma Verdea, lo mi rinfranco d' no tuo nobil sorso:

Gli spirti avviva, il cor stanco rierca, A languidi pensier porgi soccorso,

#### XV

## Che io non dispero altin fronde Febea. PER LA SIGNORA FLAMINIA CICALA

Mascherata alla Villanesca.

Giovane fiamma di cortesi Amanti, Siccome il nome suo chiaro ne dice, Vidi lieta vestir silvestri manti, Quasi vaga de' boschi abitatrice; E colà gir, dove fra suoni e canti Volgeva per amor notte felice, A i cupid occhi altrui de' snoi sembianti, Ma non di ane bellesse involatrice. lvi finta amorosa villanella Vinse tutt'altre Infra le gemme e gli ori, Ed acquistossi titolo di Bella :

#### Tendeva lacci, sospingea quadrella; Gli occhi addolciva, e tormentava i cori, XVI

#### PER La SICAGER

Apriva piaghe, minacciava ardori,

#### GIULIA ED AURELIA GAVOTTE

#### Mascherate alla Zingaresca. Chi for le due, che il vivo minio ascose

Del viso lor sotto sembianti meri, Non men faceano l'anime giojose Con esso i finti, che eo' volti neri? For due, che rieche di tesori alteri, Pur di preda trascorroco bramose, Nun già dell' or, ma degli altrui pensicri pacissime Zingare amorose. Se d' Egitto ver noi preser aua via, Ben ba pregi l'Egitto all' età nostra. Ond'ei più che del Nil viva felice: Ma se l'Arabia verso noi l'invia. Certo l'Arabia a noi chiaro dimostra, Che più soggiorna in lei d'una Fenice.

#### XVII

#### PAR LA MEDIGLIA

#### DEL GRAN DUCA E GRAN DUCHESSA

#### DI TOSCAKA Donatagli dall' Alterra loro.

Questo fin or d'almo tesoro ornaro, Imprimendovi il hel di lor sembianza, I Re d' Arno, e d' Italia alta sperauza, Ed a me graziosi indi il donaro: lo men dell'or, che di lor glorie avaro, Sforzo il cor, che per se poco s'avanza, E dell'ingegno mie l'egra possanza Sulle piagge di Pindo ergere imparo: Quando nell' Ocean Febo rinchiuse Posa le ruoto, e quando in ciel dorate Su rapidi destrier spiega le chiome, Sempre co' voti miei stanco le Muse, Si di si cari re per ogni etate

D'oro, via più che l'or, desiro il nume

XVIII

### INVITA

### BERNARDO CASTELLO

A dipingere la Signora N.

Onale infra l'aure candide, succinta Il puro sen di rugiadosi veli, La bellissima Aurora indora i cleli, L'anrato crin su gli omeri disrinta: Qual tra le vaghe nubi lri dipinta. Che l'ammirabil areo al Sol disveli, Costei ne sembra, che tra fiamme e geli Ogni più forte libertate ha vinta-Castello, al cul pennet diede natura L'istesse tempre di color suol vivi, Contra la forza de'erudi anni avari, Se in carte pingi mai l'alta figura, Si fatte note a lei d'intorno serivi: La Galatea de' Savonesi mari.

#### XIX

Al medesimo per la stessa Pittura.

Se l'opra, ove mio stil per se vien meno, Ami fornir, sicebe ten pregi, Amore, Castel, disprezza ogni mortal colore, Ne governi lua man studio terreno-Fura del Sole in puro ciel sereno La vaga luce, e de' bei rai l'ardore, E fora all' Alba, che d' April vien fuore, L'ostro del volto, ed il candor del seno.

Si quella ritrarrai, che in van descrivo, Rosata guancia, e quelle fiamme accese Del guardo, che si dolce ardore insegna, E quello, onde mi moro avorio vivo Del nobil petto, e quella man cortese.

Che mio eor, benehe vil, predar non sdegna.

### XX

#### PER LA CORTESSA

### ANGELA ARDIZIA

Che ballava il Brando di Casale, Angela io vidi, che a mostrarae scese Le vie del eiel, me l'affermava Amore; Ma del volto mirar l'almo splendore L'infinita sua luce il mi contese. Vidi ben io, che dalle reti tese Per la sua man non avea scampo un core, E che d'ogni aspro gelo era il rigore Piceolo schermo alle sue fiamme accese. Quanti fea passi in bella danza, quanti Di quel leggiadro fianco erano i giri, Tanti facca languir fervidi amantı. Chi non ama penar, costei non miri; Ma qual Alma per lei non sparge pianti,

#### XXI

### Non sa come bearsi intra' martiri. PRE LO QUISTO CANTO DI BARTE DIPINTO DA CESARE CORTE.

Perché forte ragion frenl il talento, Sieche non corra, ove lussuria spinge, Dante procella sempiterna finge, Di condannato Amor degno tormento: Or perché rimirando aggis spavento Chi troppo acceso a mal amar s'accinge, Su breve carta Cesare dipinge Gli orridi verni del Tartareo vento. E si dotto pennello inganna i scnsi, Che l'occhio scerne in turbini funesti Tutta agitar la region profonda. Febo, se premio alla virtù dispensi Dell'alme foglie, onde il Cantor cingesti,

### Le sagge tempia del Pittor circonda. XXII

### A FERDINANDO MEDICI

GRAN DUCA BI TOSCANA.

Sol dagli aspri Appennini il mar Tirreno Fin dove at Peregrin rompe il senticro, E la Pescia e la Macra, angusto impero, Di Ferdinando e sottoposto al freno E pur l'Istro da lunge, e pure il Reno, E pur l'altessa del soperbo lbero N' ammira il nome, e di più glorie altero Lui fa la Senna riverir non meno. Ovunque inonda l' Aufitrite Egea, Ovunque per Nettun Libia risuona, Conturba il corso de'suoi nobil Legui; Ne senza lui sbandisce l'armi Astrea Ne scuole asta di saugue unqua Bellons; Si per alta virtú crescopo i licgos.

#### XXIII

#### LODA IL MEDISIMO.

#### XXIV

DA FERDINANDO A COSMO SUO PADRE.

Il gran destriero al Pirco sembiante, Di novello Firzemo alto havroo, Moter mon sa dalle prime orne loro Sulta base superha mapas in piante; Yosho eggi Esterpe dalla etca d'aco, E per la Senia e per l'Imperio Moro, Di stepor non sonto sadrà celmados, Di stepor non sonto sadrà celmados, Di stepor non sonto sadrà celmados, Certacerà nel celebrato como.

# Onde al pronto il Genitore onori.

PRR MA MEDESIMA STATUS.

In I alta mole di ai pra destriore Stancar pota l'indiasbil mono De fier Cidopi, e ben pote Valenco De fier Cidopi, e ben pote Valenco Perre a tata fige. Il immortal penairo, ou conì per la Grecia II piè leggiero Ne conì Xueto per lo soil Trojano Reggirò sotto Arbilli il geardo altero, vina rimorovella rialica usana sono di propio di propio di propio Secrarlo solla piaggia dina e serena. di oppi mercarigi il pregia aranna; Ma longo spatio è disupula el merto CALLANIANI, YITI I bi la selendo, il free CALLANIANI, YITI I bi la selendo, il free CALLANIANI, STITI I bi la selendo, il free CALLANIANI, STITI I bi la selendo, il free

### XXVI

## DEL GRAN DUCA FERDINANDO.

Qual entile form delle regie pinnen Aquila serceile gili optenden cultuti, Til del grao Ferdinando i pin quilmati Arnon il mut ria evolubil pomer. Fins ogni Den per mediciji ili ilmer, Entile gili opten del latite al halli mati, E pii algoni Ferdinando produce estimati, Qual più brama del produce il vasto Gelido fugge alle più chime arene; Il opten di produce in fuga votte dello forma del produce il proportione Uno è, che di optene in fuga votte Hunon i Templi d'Italia supre extre. Che appradono ir il prejiorie discolii.

#### XXVII

PAR LA CITTA' DI LIVOSSO

DAL GRAN DUCA FERDINANDO

NOTICAN

NOTICAN

Dispersi seegli a rilegar le sarie,

E di sudi necchier picciol soggiorne
Dismi cra qui, dore cotanto adorno
Dismi cra qui, dore cotanto adorno
Dismi cra qui, dore cotanto adorno
Le strade fur, che alle maggior fan scorno,
E da gai il survo, che le chusde nicorno,
Saldo centiasta al falinisir di Marte.
Nara, o attanier, ele dai le vede si sveti,
Che sampie cità, rago d'ecceisa issus,
Soggiungi poi, centinando il core i
Soggiungi poi, centinando il core i
Soggiungi poi, centinando il core i
Soggiungi poi, cette con sono valora.

A porti albergo peregrine genti,
Per leso rii betar coi sano valora.

#### XXVIII

DELLA VILLA PERDIFARDA SOFEA ARTEMISO.

Sall'dat fronte d'Artenia eurosa,
A bocarecce Niné ermo riectio,
Setto bell'onbre di Dedato tetto,
Setto bell'onbre di Dedato tetto,
Setto bell'onbre di Dedato tetto,
Setto bell'onbre di Dedato periodica,
Delce posando, prosvera distrio,
Delce posando del Dedato prosvera
Per varie guise travagliar l'inegros:
Tett Il sino le coo immorato consigiror
Celario costemple I pio posenti in terro.
Celario costemple I pio posenti in descono
Celario costemple I pio posenti in descono
Celario consignato del delco.

#### XXIX

#### LODA COSMO MEDICI

#### PARRIER DI TOSCARA.

Nochier, che a mere peregina Intenda, Der più ripona port il legeo alega Nat mar solezado, da principio piera Nat mar solezado, da principio piera Piato al rinferenza del vesto Dell'ampier vele colle prere necesario di fa d'argento; lodi ger l'alto al rinferenza del vesto Dell'ampier vele colle prere necesario, la del principio perigina del mendo, Dell'ampier vele collegario del Mendo, Orna del primo tempo i di sonti, Valler con per l'Octan profesio. Dell'ampiero per l'Octan profesio (Per Till si grandi apparere già da).

#### XXX

#### SEPOLCRO D'ALESSANDRO FARNESE.

To, che sull' all, dispregiando il moto, Varchi criao dell' alta schiera Nell' alta a vaghegiar i' eterna sfera, De' tooi grand oschi privilegio solo: Ed or, che per lo ciel dispright il volo, Ed or, che per lo ciel dispright il volo, Ed or, che per lo ciel dispright il volo, Riliatti il pregio, onde li fera ellera I finit Dei sul favoloso Pelo: Della tomba real sull'aurce samo Ferché ai forte il duro vastro imprini, Serito, che quanto ed volor trapasse (Igni altre augello, i Cavalier sublimi Cotanto in arossi il gran farance avanta.

#### XXXI

#### IN MOSTE DEL SUCA FRANCESCO DI GUISA

#### Seniore.

Aura, che vapa per lo ciel Francese
Del boson Duce di Guisa erri pictoss,
Senbasdo in sea la cenere famosa,
Che raccoglierit dulle famome accese,
Del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como d

#### XXXII

#### A COSMO MEDICI

#### PRINCIPA DI TOSCARA

Già sorse in Cosmo, e del fimoso Arpioo Men l'alma toga, che la sua lampeggis; Sorsene un altro, alla cui nobil reggia Non a'aggusglia in vittà soctiro Latioo: Or se dal caro nome alto destino Vuol, che più sempre onor sperar si deggia, Questo, chi infante soil gren nido aleggia.

A qual posera meta unqua il cammino? Domerà il mar che sotto Borca frange, Del Nilo inocerto farà noto il foste Là 've d'ogni mottal l'iodustria laogue. Calcherà l'Indo, porrà ceppi al Gange, E farà franco di Sionne il monte, Pur come vuol d'e'suoli Joreni il santot.

#### XXXIII

#### AL MEGERNO

Se par glammai, qual chi si atessa accordi-Per grande cenepia, agli alvi toto ripezia Vedrazi far' lampi di virtude seccasi Coanso, qual Sol, che in Orfente accordi, L'also Nipote, che d'onor contende Con ini vedral, che alla steavi arte attioni Vedrat, che al duo Pastor tributti immeni Di gloria il Terbo iocomparabil rende: Toob Giovanni in guerreggiar oon atasso, Erre Coano Baiper d'incitti arte.

Erse Cosmo fulgor d'incitil rai, Francesco I nembi dell'Invidia scherne. Ma non Eroc, che ti percuota il fianco, Più che il Gran Ferdinaudo unqua vedes, Per l'ampio corso delle mete eterne.

#### XXXIV

#### PER LI PRINCIPI DI SAVOJA

#### Che navigavano alla corte di Spagna.

Mentre d'Italia co più noblà petal Arga sera va d'ori, sollectio Nettros placa i farori, el l'ord, ceptan con l'arga l'ar

#### XXXV

#### PER LO MEDESIMO SOCCETTO.

O che sotto l'Aurora a' gioghi alteri Destini incatenar gi' Indi remoti, O domar sotto Borea i regni ignoti, Cui non appressa Febo naqua i destrieri, Ben posi Monarca de' famosi iheri, Che il Monaca de veri por col cenno, e scon Ben posi, nel rimirar gli alti Ninoti.

Che il Mondo aequeti por col cenno, e acooti. Ben pooi, nel rimirar gli alli Nipoti, Gionger certa speranza a i gran pensicri; Che mentre all'Universo in riva al Beti Leggi preserivi, e ciò che attrea n' impone, Con esempio celeste, in sen riserbi;

Essi del tuo voler gli almi deereti, Con fulgid'asta su dorato arcione, Faran pronti inchinar da'più auperbi.

### XXXVI

#### A CARLO EMMANUELE

BUCA DI SAVOJA

Quando quietossi co' Genevrini.

Se lenta II mostro, che di spoma infrana Gebenna attocca, la tua destra ancide, Sicchie egli or laoque tacliurno, or stride. E gli aparenti, e le sperana elterna, Meraviglia non sia, gli astri di Lerna Con vario assisto oggiograva Airiac, E con non berer lutta Africa il vide Vincer dell' appro Antoe l'arte materna: Ben se pronto morene a farne strasio, Di non tarda vittoria il toco cor vago,

Di non tarda vittoria il too cor vago, La primier'Alba il mirerebbe apento: Or pace non gli dai, ma gli dai apazio, Che a' tuoi acettri a'inchini, o che presago Del suo certo perir cresca il tormento.

#### XXXVII

#### PER LO PARCO ORDINATO

### DA CABLO EMMANUELE

DOCA DI MAYOL.

Foiché a menieo piè l'Alpi nerose
Chiese Carlo, o'italia dino ripare,
E non mai stance in faiceou seniere,
E non mai stance in faiceou seniere,
A gioret de libro di conseniere,
Vaghe Nipee longo ia Dora siarre,
Ore s' Ele, e Pirco i'sone indiamanos,
April rinereda la campagne erbose.
Para per queste nono a saberno pende
L'antidea Tempe, e def famoso Alleste
L'antidea Tempe, e def famoso Alleste
Ausi cortes allo straniero con le diende;
Ausi cortes allo straniero errante,
Con larga detaria il grande Exoc le porte.

#### XXXVIII

#### PAR LO MADESIMO SOGGETTO.

Driadi ombrose, alla coi nobit cura
L'otror commise della aciva amica
Carlo, tra la cui piante alla fatica
De' più gravi pensier talor si fura:
Euro invitata contemplar l'arsera
Coll' aure, che nel grembo ei al notirea;
Ed Austro allor, che la campagna aprica
Borea coi gel de' irreddi spitti indura:

Ed Austro allor, che la campagna aprica Borea col gel de' freddi spleti indura: Ma perchè rio furor d'alta tempesta Tronco non avella, o di sactta accesa Non sia rimbombo a minacciaria ardito; Bata Carlo scolpir per la foresta, Ch'ella fia d'ogni oltraggio indi difesa: Tanto è l'ecceiso nome in ciel gradito.

#### XXXIX

#### PER LO MEDESINO SOGGETT

Se dento l'embra delle regie fenede, Che per l'ideoleri man folis ai stende, Pari a quella giammai belra discende, Che d'è Erimanto shigetti le sponde. O pari, es a quella, che le selve e l'endes. Cal some associ, di Calidonia follende, proportione de l'embra de l'embra de l'embra de Vi porta, o asnec di gran spuns immonde, Dettre, di cui miglier Grecia non delle, Sollierite a plasar l'embravo chioatro, Amerimon archi i asoquinoi e ren: E quasil Alclegro, e quasi Airide, Che as di più figra neoglie stata triofi.

#### XI.

### LODA CARLO EMMANUELE

#### BUCA DI SAYOJA.

Del magnasimo Carlo i primire anni Crescet tat i resi di real dolocusa Mateno amor giunalo di guerrieri alfant Sceleiol Satret, e gli spici fortecano Tarpido spiega, e i e forceta spersa, E, dora il Bocodo a grava notor condanni Febo dell' alto, non domolio aspresa Di ria stagion sotto ferrato unbergo y Ma su Durenza degli Altir rispinae. Con interpida man focchi fonzamo Con interpida man focchi fonzamo E e mante dell' altori propositi di consistenza E mante dell' altori il varce vitane:

#### XLI

#### PER CARLO EMMANUELE

BECA DI SAVOJA

Che era alle eacce.

Mentre coa elmo, a di coraxsa adorno Carlo in battaglia sopingea lo schiere, Marto ad ognor sotto l'iosegoe altere Coa esso il gran Guerrier fece soggiorno: Or che in beata pace a' suonti iotorno Muove co'veltri a guerreggiar le fere, Scorgelo Cintia, o che le rive libere

Il Solo appressi, o che risorga il giorno: Spesso tra' fulti orror elogbial rimira A'piè cadergli; o tra le reti aparte Precorse in corso le cervette dalte, Né men tra' lielt risi in giuoco ammira La regia man, ebe l'ammirasse Marto In periglio mottal tra equadre armate.

#### XLII

#### LODA CARLO EMMANUELE

Per l'acquisto di Saluszo.

Po, che la nobil reggia a passi lenti Trascorri de'toti hegi al Ciel diletti, E, meatre inverso il mar quindi t'affretti, Degl'Italici fiumi il re diventi! L'ève dall'Ambro sitier il acque lucenti, E dal vago Tesio triboto aspetti, A railegrar de'tuoi fedeli i petti,

Fa dal petto volar al fatti accenti:
Di', che le Ninfe lor tesson fiori
De' crini all' oro, e sulle piagge erboss
Messino dante, i puri seni ignade;
Nè temamo per l'Alpi aspri furori
Scorgere unqua poter geoti orgogliose,

## Perché ogni varco il tuo Signor rinchiude.

DALLA PITTURA PRENDE CAGIONE III LODARE

#### CARLO EMMANUELE

nuca ni savoja.

Pittor, che agli altrui sgoardi altero obbietto, Propor hramando, ad opra eccelse intendi Entro gli oraror di Marte a formar prendi Del magnanimo Carlo il caro aspetto. Grand'asta armi la destra, e sovra il petto

Grand'asta armi la destra, e sovra il petto Libica apoglia di leon gli steodi, E d'orribiti vampe ardore accendi, Superus fiamma in sul dorato elmetto: Tal su grao ocve d'Iperborco verno, Era sicola stocatiri a celebrate imprese.

Fra gioghi alpestri, a celebrate imprese, Feroci squadre infaticabil scorse: E tsl, prendendo ogoi periglio a scherao,

Gl' impeti ruppe dell'Eroe Francese, Ed a i rischi d'Italia alma acccorse.

#### XLIV

#### BACCOMARDA

A CARLO EMMANUELE Gli studj della poesia.

Or ebe tranquillo I giorni nostri indori Con alma pace, alla tua gloria inteote Verran dai ciel pri illustrar sovente L'incitte muse i tuoi superbi ocori, Dello scodo resi gli ampi fulgori Diranno, e l'asta in poerreggiar possecto, Or sotto i lampi del gran Sirio ardotor,

Or dell'ospro Aquilon sotto i rigori; Che algo intendendo dell'Esperia a i regsi Movesti il corso, e che sena'armi e solo Fermasti il poi soll'adirata Seana. Carlo, tao cor le belle Dee non sdegal, Cho mortal fams ha troppo fragil volo, Se per l'eterna via Cilo mon l'impenos-

#### XLV

#### PRE LO MEDESIMO SOCGETTO.

Ben dell'Egitto, e della Libia i monti Secmar potresti, e le più salde e dure Selei di Paro oroar d'alle aeulture Con esso i ferri, ad integliar più proeti E perchè i pregi tude vareasser conti Per qualche spario alle stagion future,

Far tra gran fiamms entro apelonche oscet In su' bronzi anelar Steropi e Bronti: Ma perché ad opre eterne intento aspiri, Solo apprezzi i trofri che scolpir suola

Con lungo studio l'immortal Permesso: Ed io, se a me henigno il guardo giri, Carlo, di Pindo in cima alzerò mole, Ore fa il nome too mai sempre impresso.

### XLVI

#### A FILIPPO EMMANUELE

PRINCIPE DI SAVOJA.

Allor che d'ira infuristo ardea, Pronto a sparger di sangue il suul Trojues, Temprò seudo ed usbergo il gran Vulcano At gran figlicol della cerulea Dea. E quando errando il travagliato Ecea

Del fatal Tebro guerreggiò aul piano, Per gli aspri ssalti, l'Acidalia mano Armi gli die della spelonea Etnea. Tu, se a domar lo region nemiche Unqua t'accingi, per terribii atrada

Duce ti fai di coraggioso squadre, Non desiar lo Cielopee fatiche; Che per ogni trofco basta la apada Dell'Avo, e l'asta maneggiar del Padre.

### XLVII

PAR IL MEDASIMO SOCCATIO.

lofacte gli elmi, e da' cimier le piume Filippo ebbe per giuoco, e i fuochi sparsi Dal cavo bronzo; e sul mattin svegliarsi Alla paterna tromba ebbe in costume. Or qual foresta, o qual di Seixia fiume Non temerallo, ove lo senta armarsi? O qual fia verso lui tardo a piegarsi Re, che per l'India più pugnar presume? Certo se d'Elle al vareo inelita gloria Giommai l'invita, l'usurpato impero Godra nel sangue del Tiranno estioto:

Or noi, Febo, a tentar l'alta vittoria Sproniamo il corso del real pensiero Gli Avi cantando, onde Ottoman fo vinto.

XLVIII

PER LO RITRATTO

DI FRANCESCO GONZAGA PRINCIPA DI MANTOVA.

Come or cinga leggiadro al fianeo altero Questo novello Eroe ferri lucenti Il Pittor mostra, e come i lumi ardenti Volga alle piume del real eimiero: Ma come in armi infaticabil fiero Farà d'iofido sangne ampi torrenti,

E fra gran stregi di gran Duci spenti Del gran nemico abbatterà l'impero, Febe dirà, quando fra Tracii regi Vedrallo intento ai celebrati onori, Scettro occupando agli Avi suoi ritolto: E s'orneran degli ammirati pregi Non men le carte allor, che oggi i colori

Veggansi ornar dell'ammirabil volto. XLIX

Della razza de' cavalli Mantovani prende cagione di lusingare Francesco Gonzaga Principa di Mantova.

Questa, ebe del bel Mineio illustra i litl, Greggia di Marte ebbe l' Eroe sul dorso, Che gia porse ad Italia alto soccorso Contra Francesi a depredarla arditi; E fra aquadre d'estinti e di feriti Mosse veluce sotto pobil morso, Ed al re vinto interrompendo il corso, Fin nell'alto del ciel sparse i nitriti. Ma se dell'armi sacre unqua l'impero Dassi a Francesco, ed a Bizanzio ei sproni Per vendicarla del martir sofferto, Ratta fia come vento in suo sentiero Al nitrir forte, come ciel else tuont, Vigor crescendo del Signor col mertoI destrier ehe del Mineio in sull'arena Albergo fan, così Boote ammira, Che per eccelso carro ei gli desira, Quando fra l'umid'onde in giru il mena. Con lor Piroo, che il Sol aferra ed affrena, In perder di beltà forte s'adira, E la volubil fama alto sospira, Che ne rapidi aringhi ba minor lena. Ma tra le sponde della pobil Terra Scrbagli Marte, e eo' suoi spirti ardenti Gli rende invitti ne' guerricri affauni: Perché a Francesco sian ministri in guerra.

t.

Andrà per l'Asia a calpestar Tirauni. LI

Quand'egli a scampo dell'afflitte genti,

CONFORTA I PRINCIPI CRISTIANI A MINOVAR L'ARMI CONTRO I TRACKI.

Calcasi ognor da rie vestigia immonde Gerusalemme, e scellerate centi Sion alberga, e da Pagani armenti Turbansi del Giordan le nobil'onde: Del gran Tabor sulle sacrate sponde Son fatti abitstor lupi e serpenti, E d'Ottomano agl' idolatri accenti Per forza ogni antro di Giudra risponde. Di vero Altar non è rimasa pietra; O di miracol rimembranza, o Croce, Che senza largo prezzo ivi s'adori: Però d'atro cipresso orno la cetra Oscuramente, e in lamentevol voce All'arme io ebiamo, ed a pietste i eori.

LII

I gron destrier, che tra le schiere armate Urtar doveano, ed annitrir spumosi, Snervate in ozio, o per gli di festosh Or a fren gli tenete, or gli spronate; E eon morbida man briglie dorate Ite volgendo su gli arcion pomposi, Ed esperti a vibrar guardi amorosi, Date battaglia alle bellezze amate. Ma sian di ragoi le corasse albergo, E au gli elmi d'acciar la luce viva, Delle gemme e dell' or poive deprede : Che ambe le bracoia rilegate al tergo, Vuole Ottoman dell'Ellesponto in riva Per cotanta virtu darvi mercede.

LIII

Fregiar d'Olaoda, ed incresparsi I lini Al collo intorno, e di hei nastri rd ori Gravare i manti, e profumar d'adori Con lungo studio, ed arrireiarsi i erini,

È nostro pergio, e con dimessi incliini Gire adeseando femminili ansori; E condir mease, e negli estivi ardori, Bacco tuffar per entro i geli alpini:

Ma rhe voti faretre a'nostri scempi L'empio Ottomano: e che alle nobil grall Flagelli il tergo, e che io sceiar le stringa: Ma che predi le Terre, e che arda i Tempi, Guancia non è s'a noi, giorni dolenti!

## Guancia non è, che di rossor si tinga.

Eofrate, Gange, e dell'Aorora i regni, Ergono al riel Maromettani Altari. E d'Oriente, e della Libia i mari Chiamansi servi d' Ottomano ai legni: Geme la Grecia, e mille strazi indegni Virn, che soffrir tra Musulmani impari, E san sfogar erudi ladroni avari Sovra ogni nostra piaggia odi e disdegni. Or quando l'aste su' destrier frerati Abbassersnei? e per la l'é sciorrete,

Quando l'insegne, o Cristiani armati? Allur che schiavi con sudor trarrete Un remo? ite eodardi, ite malnati,

Gittate i brandi, che si mal cingete.

Verrà stagion, voi, ehe tra danze e eanti Per estrema viltà vivete alteri, Verrà stagion, che gli Ottomani arcieri Le patrie vostre lasceran fumanti. Vedrete in forza di superbi amanti Passar l'egre consorti i gioroi interi, E perché sian contro Gesú guerriari. Sommo dolor l giannizzerar gl'infanti-Allor tra ceppi dannerete ignudi L'ozio, che lusingando og si v'atterra; Ma dopo il danno corso invan s'impara. Or e da gonfisr trombe, or e da seudi

Imbrareiar forti, e da provarsi in guerra, Se a' vostri cor la libertade è cara, LVI

Lungo lempo non ha; dolen a membrarsil Che furo in grembo alla lur propria Toti, Orridi d'arme, i veleggianti abeti Per tutto l'Oriente atflitti ed arsi:

I Turchi in Asia, o per la Libia sparsi Non son giganti, o del gran Marte atleti, Son stnol, che d'un tiranno aspri decreti Spingono a morte, od a malgrado armarsi. Perrossa d'arco, che per lor si tende, Non è gran piaga, e le lor fronti invano

Elmi di torto lin copre e difende. Abl che se di lungh'asto emple la mano Eoropa, e di giust'ira il petto accende,

E da lei poco il trionfar lontano.

LVII

Azzappi, Alcansi, miscrabil gentel E lor, che svelti non eresciuti ancora Dal sen del genitor traggono fuora Delle patrie mazion vita delente. Ignobil greggr, ehr alle prede ardente Di verace virtà nulla s'onora, Son quegli Eroi, dalle eui trombe nenora Stidare Europa, e minaceiar si sentr.

Ma a ella un gio po de suoi Duei egergi Risveglia il cor, gli abbominevol schiavi, Rapidi al gel della lor Sriria andranno: Incliti cavalier, sangue di regi, Nati alla gloria fra gli allòr degli avi,

#### Qual alte palme da sperar non hanno? LVIII

È ver che in Asia trionfando ha sparte Ottoman l'armi, e rhe l'Egitto ei frena, E ebe superbo alla superbia Armena D'ubbidir paventando insegna l'arte: È ver rhe Lihia, è ver, ehe Europa in parte, Tragge a' suoi duri gioghi aspra eatena,

E ehe quasi Nettun per ogni arena Alzare antenne, e rilegar può sarte, Ma di lui vinto fian le palme eterne, Ne voi si gloriosi in vil periglio Spirgar dovete l'onorsta insegna: Non assalta leon basse caverne.

Ma fa d'orsi feroei il pian vermiglio, E quinci altier per le foreste ei regna.

#### LIX

Tergete l'aste, e su per gli clmi, o franchi Guerrier d'Europa, racerndete i lampi, Che se dell'Asia trascorrete i campi, La fieno i Turchi a contrastar non atanchi:

Pur einto ognuo d'alters spada i fianchi Orme in quei regni infaticabil stampi, E d'ira in fronte mioaceioso avvampi, Ne per terror, ne per percosse imbianchi. Tra perigli supremi slza vittoria

Trofci sublimi, o dell'orribil morte Nobil eampion non shigottisce al nome. Su dunque all'armi, o generosi: gloria Nata vilmente non apprezza uom forte;

#### Ma con alto sudor a orna le chiome. LX

O se pure alla fin tromba d'onore Di magnanimo ardir vi empie le vene, Si che per Dio le Palestino areno Toechiate un di sulle spalmate prore, Quanta vi eresreran forza e valore Di quel sacrato ciel l'aure serene?

E gli alti alberghi, che Sion sostiene, Di quanto spirto han da colmarvi il core? Mirarsi del Giordan l'onda da presso Fia sprone all'armi e del Cedronne il corso

Ecciterà l'insuperabil destre Di voi ciascun quasi leon, che oppresso Da non usata fame luaspra il morso, O tigre orbala per viaggio alpestre.

I Guerrier sacri, a cul lodar le voel Qui ricerchiam più e-lebrate, e conte, Gravi il petto d'asciar, gravi la froute Ornaro il manto di purpuree Gaori.

E quasi piuma di falcon veloci Corsero in armi all'usurpato Oronte, E für devoti di Sion al monte In guerreggior, quasi iron ferocit Commossi dall'ardor d'intrepad' ire, Sponendo a morte l'iovincibil core, Fransero i ferri, ed il furor degli empi:

Or se ad ognora il singolare ardire Con elti gridi incoroniana d'onore, Con quale onor n'abbandooiam gli esempi?

#### LXII

Forse aspettium, che le Cancasee eime Lascino per pirit glu orridi Seiti. E costra l'armi d'Ottomano arditi Rompano il giogo, osde Siona s'opprime ? All che la Croce riportar sublime Dobbiam pur uni di Pelestine ai iti, Gui nel chiaro dell'aria appena naciti Sacrosante nel petto ella g'imprime:

Sacrosante nel petto ella s'imprime: Carmelo, Ebron, di Bettelem le nsura Gridano ognor: Gerusalem cattiva Ambe le palme Isgrimevol tende: E calpeatata da ria gente impure Del celeste Giordan l'inclita riva

Del celeste Giordan l'ioclita riva I nostri spirti alla bell' opra accende

### LXIII

Che largo sangne, o che al gran sudori Possono in riva del Giordan venarsi, Che il sofferto martir debbe upnagliar-l Al pregio altire degli apprestati onori? Oh di che palne, oh di che verdi allori Vedran la fronte i vincitori ornari! E quanti, oh quanti sorra lor concarsi

L' quatt, ou quant sorra lor coapara Fien per amiele man nembi di fiori I I cari nomi liufino al ciclo andranno Fra liett eanti, e le nette controde Aimbomberan del celebrato affanno. L' attr, gli acudi, e le sanguigne spede, E gli alexai cinitre si serbrranno

## l'er maraviglia alla futura etsde.

Non ais quervire, ele del asereto eccisor Per tanessa di morte il non diasmi, Quando e terra cader fiza al bell'aemi E quaggini tuonfer del tenpo arrao s' Per Ini supribi a'erperan di Paro Sorr' ampie base, e scolpienza il anemi Use auree note d'ammirabi cermi A' secoli futuri il farna chiaro. I vecchi incirco il discono. Na gii aprio ce della robusta etele Suspirando n'andran l'alte memoria ; El el ei nel cie ottinofanti repreji

Fiammegglando di piaghe alme e beale S' illustrera di vie più nobil gloria.

### PER IL SIGNOR FRANCES

Non spargete sospir, diletti an Non piangete di me: non era Quella veracemente onde fui Vita questa è da dir, che ogg In pace eterna, ove desire e Senza alcun fin vanno compa Cosl commise dopo morte il Che s' intagliasse il sno sepole Con poco di ragion prendiam Di durar longamente in quest Mondo, che non tien fede, c Con promessa di bene, ond'e

#### 11

#### PER IL SIGNOR RICCARDO

Mio nome fo Riccardo, e gli oc In grembo alla bellissima Fir-Abbondsi di ricebezza, e non Giammai da me el scompagnò Però non sia shi di mia mor

## PER IL SIGNOR FRANCE

La bella cetra, che scolpita sple In questi marmi, ti può far Che il Basi qui sepolto era n Dell'amabile arnese, O lieto E lieto il Mineio, che d'udir Il suon soave, che non mai s Le bellissime rive dell' Eurot Negli anni antichi, e s'egli a Sorpresi all'armonia dell'aus Taccano i venti e s'arrestava E chinavano i pin l'altere ci Perocchè egli soles, non la i Dell'alato figlinol di Citerea, Ma cantar degli eroi l'alme Or voi cortesi, che per via Di voi prendavi duol: l'alte Delle Sirene e dell'Aonie Me

## Mai più non siete per udire PER IL SIGNOR JACOP

Perché non fu nessuno nuqua Che si onorasse, però qui ri Tatto ripien di carraresi ma

Se chiedi quale ei fu, basta che io dica Jacopo Doria; ebe di nobil sangne Egli splendesse, che sovrani scettri Ei sovente mirasse in man de' snoi, Ciascon sel sa; ma veritate ascolta Grande ad ndirsi: cosi fatte doti, Onde l'umano ingegno è tanto altero Non mai nel petto suo crearo orgoglio. Sempre a lui visse cortesia compagna; Ma la sozza avarizia ebbe in dispregio. Not saperan tacer del bel Parnaso L'inclite ninfe. O scellerata Cloto, Maledetta tua man, per cui si estiose Di verace virtù si chiaro lume, Ogando erano fra noi l'ombre più folte.

Nell'alme schole della saggia Alfea Appresi giovinetto il bel cammino Da sormontare all'Ippocrenie piagge, E ginnto colassù mi dieder mano Cortesemente Calliope e Clio, E dell'alloro, che fioria sul Tebro Mi cerchiaro le tempie, onde mio nome Non mai sommergerà golfo di obblio: Oninci impari eiascun, che per virtude Trionfar pnossi dell'orribil morte. Ebbi per patria la città di Giano: Pornii mici giorni non ancor canuto: Qui mi ban sepolto i non bugiardi amiei.

PER IL SIGNOR GIAMBATTISTA PINELLI.

PER IL SIGNOR BARTOLOMMEO RIARIO. De' Biari fu prole, ed ebbe enlla, E sepolero in Savooa. Ei giunse a morte Condottovi da pietra in gioventute. Ma pianger non si dee, come per tempo Dal mondo uscito: Voi, mortali, errate, Per vero dir, nel conto della vita

All'opre gloriose di virtute,

# Sol numerate gli anni, e non gnardate

#### PER IL SIGNOR AMBROSIO SALINERO.

Fo ver che Ambrosio Salinero a torto Si pose in pena d'odiose liti Ben lungamente, e vero fu, che a torto Assai più Inngamente a soffrir ebbe Tormento d'infestissima podagra: Ma non per tanto è verità, che ei vinse Con franchezza di cor pena e tormento, E fu forte a segnir le belle Muse. Non è chinso sentier, che meni all'ombra Dell'amate foreste di Parnaso, Che a lui fosse nascosto : e non è calle. Che scorga a' puri rivi d'Ippoerene. Che a lui non fosse aperto. Il sa Sayona, CHIADRERA, TESTI &C.

Ove nascendo ei vide il primler Sole, Ma non gli fece onor di sepoltura, Perebe alla nostra età non prende i cori Altro che l'oro. Or questa rimembranza In questo picciol sasso ha qui riposta Il senza lui soliogo sno Chiabrera, O tn ebe passi, e queste note leggi Credi, ehe grande amor non mi abbarbaglia. Fu costui degno, ehe di sua memoria Dari dove è memoria del Permesso.

#### VIII

#### PER MONSIGNOR GIUSEPPE PERRERI

ARCINESCONO DI ULBURO.

O to, che mpovi alla toa strada intento. Avvegna che t'affretti, il corso arresta, Che non avrai di che pentirti. Io nacqui Dentro Savona di gentil famiglia, Poscia la gioventú spasi snl Tebro Fra'stndj sacri, ed il roman pastore Diemmi d'Urbino a custodir la greggia. Molto veggbiai, molto sudai; ne forza Ebbi per isebifar strano disdegno-Da'maggiori del mondo io fni percosso, Ma non cadei, che la virtù mantiensi Saldamente appoggiata a se medesma: Al fin servendo al glorioso Enrico Re di Parigi, io mi vedea vicino A raccor di sua mano alta mercede, Ma venni a morte: or to ebe leggi, im-Quanto in sua fede è traditore il Mondo, Ed in Dio spera, al cui gindieio eterno Devono sottoporsi anche i potenti.

#### IX

#### PER MONSIGNOR ABATE

FRANCESCO POZZOBONELLO.

Non senza gran eordoglio il zio ripose, Però else il padre allor vivea lontano, Qui dentro il dilettissimo nipote. Egli chiamato a nome era Francesco, Pozzobonelli la famiglia, e quando Rinebiudeansi le membra in questi sassi, Andò tutta Savona in caldo pianto. E perche no? fiorito appena avea Il ventesimo april della ana vita, E con vera virtù porgea speranza D'allegrezza alla patria, ed ai parenti Prometteva conforto, e degli amici Non lasciava languire i bei pensieri. Or come non son sparsi a gran ragione Dirottissimi pianti? O qoi nel mondo Anima poco tempo peregrina, Godi l'aure screne dell'Olimpo: E giuso in terra a questi marmi intorno Sorga di rose eterna primavera In rimembraoza del gentile odore, Che sentiasi spirar da' tuoi costumi.

#### X

#### PER MONSIG. FRANCESCO PANICARULA.

Se fosse umana fama altro che fiato, Che si dilegna in un momento, forse Ti spargerebbe iu petto arida invidia Del bnon Paniearola il sommo pregio, Se però tn che leggi apprezzi l'arte Del favellare. Ob che volubil fiume Di ben seelte parole egli spandea Dal cor profondo! ob che soave giogo Imponevan parlando all'altrul mente! Pno dirlo Italia, cui sovente scosse Col dolee fulminar delle sue note. Ma che? sorpresa da silenzio eterno Or giace muto in questi sassi, Adupone Affermeremo, che non lia virtude Contra l'aeuta falce della Morte L'alma virtù? non certamente; ascoso Stassi il Panicarola oggi sotterra, Ma risuona per tutto Il suo gran nome; Ogni orecchia l'ascolta, ed ogni sguardo Il si vagbeggia : il divenir di gelo, L'incencrirsi è fin della natura : Ma muore il negbittoso, a eni non sorge SI tardo il Sol, che non gli sia per tempo.

### ХI

#### PER IL SIGNOR GIROLAMO MERCURIALE.

fnlmine, ebe spense la seïenza Già d'Esculapio, perch'ei tolse a Stige Ippnlito figliuol del boon Tesco. Al gran Mercurial diede consiglio Di nnn tornare in vita i già sepolti; Ma disarmando d'ogni forza i morbi, Ei solca conservar gli egri mortali. Non lagrimò per loi tenera sposa I suoi diletti; ne canuta madre Mai recise le chiome in sulla tomba De i carissimi figli, auzi il nocebiero Tetro d'Averno, non avea eagione Di tragittando maneggiare i remi Per li lividi lidi d'Acberonte. Or ehe da terra egli è volato al ciclo, Prendiamo guardia : la costui partita Ha ritornate sue ragioni a Morte.

#### XII

#### PRR IL SIGNOR LORENZO GIACOMINI.

Un, the di senne c di doltrina adorno sphendesse latremente i un, the d'argentio Molto abbondause ; na, ele di nobil sangue Avesse pregia, non saria fellec Stimato in terna? e pur di queste dodi Compilamente il Giscomin fornita Run fu felice : della rea conocchia Per lui tatane fillò da son bramarai. Duaque mortale peregria del mondo L'argeplio sumoraza infine che miri il Sole Dimori esposto a' colpi di fortuna: Ma se dentro Firenze a chieder prendi Del Giacomin, non ti sarà celato, Ch'ella s' ornò di si subtime ingegno.

#### XIII

PER IL SIG. LORENZO FABBRI. Nel paese di Lucea il bel Collodi Mi fece, ivi la stesso mi disfece, Le genovesi mura mi albergaro Lunga stagione, e rimirai del Solo Quaranta volte ritornare al Tauro Le belle rote : non mi fe' d'argento Natura in fasec copioso crede, Ne me ne calse: lo ben serbai nel petto Anima pura, e degli amici amica, Altro non debbo dir, perche s'intagli Questo sepolero mio de'miei costumi. Avverrà forse, ebe per gentil modo Cura ne prenda Gabbriel Chiabrera, Cui vissi caro; e s'avverrà ch'ei sparga La rimembranza mia d'osenra obblio, Nulla non monta: di l'arnaso i canti, Le lunghe istorie, di che van famosi Tanto gli Scipioni e gli Alessandri, Non recann conforto in questo regno Oltramondano. È vanitade il mondo, Sou vanitate le sue glorie, ed empie Rio lusingbier di vanitate altrui, Se ben salda ragion nnn nel disende.

#### XIV

#### PER IL SIG. ROBERTO TITI.

Forse ragion di bnon governo trasse Il Titi fuor di Pindo, e condannollo A questionar ne i menzogner palagi, Ove con or si compra ogni solisma; Ma pure al fin la lealtà del core, E dell'ingegno suo la candidezza Lo scorse a corteggiar le belle Muse; Quinei le dotte senole di Bologna Fur liete di sua voce, ed ammiraro Il dolce suon delle Nestoree note. Ivi vivca giocondo, e i suoi pensieri Erano tutti rosc. O mal sienra Da dolorosi intoppi umana vita! Ecco repente lo condusse all'Arno Alto comaodamento, e fece udirsi Per poeo spazio nella Tosca Alfea. Che ombra sovra di morte il ricoperse. Piangane Italia, che solea mirarlo Campione incontra il barbaro furore Ne i furor della guerra letterata.

#### ...

#### PER IL SIG. JACOPO CORSI.

Il Corsi mortn è qui sepolto, a cui Di gentilezza e di candor di core Non fu mai paragon. Pessima Cloto,

named a Christia

Lachesi fiera, als non cannto ancora Con dura man lo ci rapite l c tanti Suoi pregi di virtù non lo salvaro, Ne lo salvaro delle Grazie i prieglii, Né pure i prieghi dell'Aonie Muse, Che da lui mai non si partiro, e sempre Seco l'ebber su i gioghi di Citera: Ma tuttavolta non gli venne meno, O erude Parche, de' diletti amici L'Amore ardente; anzi trovossi alcano, Che sul lido solingo di Savona Erse per lui sepolero; ed adornollo Di marine conchiglie e di coralli, Però che di diaspri e di alabastri Non avea copia, e cola sparse al vento Lunghi sospiri, e riversò sul seno Lagrime calde, e lo vedean dal mare Non senza doglia i passaggier delfini. O falce orribilissima di morte. Non mai per alcun tempo in questo mondo Troncberà stame di si pura vita.

#### \*\*\*\*

#### PER IL SIG. OTTAVIO RINUCCINI.

Se lungamente di tau cara vita S'avvolga il llio, o peregrin, coppargi Oueto bet asso d'oberati fiori: Egit del finnecia ricepte l'osa; Edit del finnecia ricepte l'osa; Dobre canalando, a talla nobli terma A cigal Peregria die meravigita Per modo tal, che ai fe'estra a'regi; Ma finalamente perrenuto a morte Lagrimando l'irreve alto il copiriz. To, Peregria, nosa vitaliner in Lette Leggia forbutato il tuo reuliero.

#### XVII

#### PER IL SIG. GIULIO ROMANO.

Belle ninfe de' prati, e belle ninfe De'chiari finmi, omai torbidi gli occhi, E della chioma scapigliate l'oro, Battete il petto; e tu non meno, amore, l'aventa, che tua face omai si spenga, E che si spezzi l'arco. Or tu, che leggi Queste note intagliate in questa pietra Non inarcar le ciglia, o viandante Ginlio, dalla eni bocca alta armonia Usciva a rallegrar la mente altrui Ha qui chinse le labbra eternamente. Non è danque ragion, che de i bei prati Le belle ninfe, e che le belle ninfe De' lucidi ruscelli aggiano il seno Pien de' pensier dolenti? E ehi giammai Farà loro sentir le care istorie, Che dettano le Muse in Elicona? Chi l'aure loro serenar? Chi l'acque Più rischiarare infra le rive erbose Possanza avrà con ammirahil cetra? Ma tu, liere figliuol di Citerea, Con qual voce adornar le tue vittorie

Speri ogglmai? Chi le bramate piag'ue Delle dolci ed acerine tne ferite Gebbera? Chi l'invisibi recep. Delle dolci ed acerine tale de acer. Delle delle delle delle delle delle delle Delle Parche disarmata more Secnell so questo sasso, e qui deglioso Da agno co' asport, come t'incresce Mirar pouto in silenzio il nobil canto Di questo incomparabil luo Ministro.

#### XVIII

#### PER IL SIG, CRISTOFORO BRONZINO

Non perche poche pietre peregrine Ornino questa tomba in cor ti vegna. Che il seppellito qui sia vil persona: Grande error certamente oggi ti prende, Grande ben molto, o passaggier, se eredi, Che il nome coosegnato a questi sassi Non se ne voli altier per l'Universo È qui chiuso il Bronzin, quel dagli allori: Egli molto onoro l'arte d'Apelle, E co' pennelli e coi color fe' vere Le menzogne famose degli Argivia Caro alle belle Muse, ond'ebbe in dono Castalia cetra, a cui sposando i versi Sembro Sirena; ci non fu già diletto Allo strale d' Amor, ebc lo trafisse, E lo fece adorar vedovo senardo. Ripien di froda; ma pentito al fine Die bando al Mondo, e si rivolse al Cielo. Nacque sntl'Arno; ivi fu earo a' regi; Amò gli amici, e degli amici amato Visse ora contristato, ora giocondo. Quaranta volte avea recato il sole Atte ciglia di lui l'aprec bellezze Dell'odorato april, quando suo stame Atropo ferocissima recise. Ti, che leggesti, se versar non puoi Sul sasso Indico balsamo ed amomo, Almen per tua bontà, fa ch'egli senta Un amoroso vento di sospiri.

#### XIX

#### PER IL SIG. ROBERTO DATI.

Ancora entro i confin di funciollera Fin dettinto Aurice presi in Milla Il bianco segno della noboli Croce; Nie per lo corno dell'ella robusta Schilia risco o fistes: in sull'arece Schilia risco o fistes: in sull'arece International Confinencia and a servere Vidi sonar le sanguinous trombe. Con in vissi, e non men delog, solo A mer rassembra di ricerer torto, Che appellio ella "armi io giungo al fine In sulle pianne del paterno albergo; sul prime del paterno albergo; sul prime del paterno albergo; sul consumino, ce nella necte arribo, Come l'amans riar fengli coss.

#### XX

#### PER IL SIG. LODOVICO CARDI.

Che sovente la Morte a mezzo il corso Facciasi incontro, e le vaghezze umane Abbatta in terra, a chi non è palese? Ma pure il Cardi ce ue porge esempio, Poscia che col valor di varie tempre Ebbe condotta la Pittura in cima De' pregi antiebi, e che o Fireuze crebbe Bellezza co'mirabil suoi colori: Andò aul Tebro, ed onorò pingeudo Colassuso il più bel di tutti i templi Non parentando paragon; ma quando Sperò di sua virtu ben manifesta Godersl la merce, eadde repente, Onal alto pin, che al fulminar trabocebi. Atropo iniqua, maneggiasti iodaroo La dura falce: lo spirare in terra Non è vita dell'uom; la nostra vita È gir volando per le bocche oltrui: Ma non fia voce mai di cor gentile, Che del buon Cardi non rammenti il nome.

#### XXI

#### PER IL SIG. GIAMBATTISTA VECCHIETTI

Sul punto eh' io morii, contara gli anni Oltre i settaota, onde nel mondo jo vissi Ben luugamente, e però far potrei Ampio raceonto delle mie venture : Ma pregio di modestia è parlar poco-Io mi naequi in Cosenza in riva al Crate, Ma fu la nostra sticpe entro Firenze Originata, e sovra i sette Colli Ebbe a fiorir mia giovenile etate: Quinci il Pastor ebe in Vatican corregge, Messaggiero mi clesse al Re de' Persi, Ed io valsi a fornir la luuga strada; Poi di peregrinar tauta vaghesti Il cor mi prese, ebe trascorsi agl'Indi, E vidi il Gange, indi sott'alte autenne D'Arabia corai e d'Etiopia i Regni: Per eotal guisa fummi aperto il vareo Alle reggie de' Graudi. Or io che tanti Vidi pacsi, e di eotanti regi Seorsi l'altezza, non mirai paese, Ove la morte non avesse impero, Felice l'uom che lietamente vive, E che lieto alla morte si apparecchia.

#### XXII

#### PER IL SIG. ANSALDO CEBA.

Posciaché sul Parnaso e nel Liceo Verghiato di san vita ebbe lo spazio, Qui si rinchiude il buon Ansaldo, e dorme, Però che si fatt'uom non può morire.

#### XXIII

### PER IL SIG. TORQUATO TASSO.

Torquato Tasso è qui sepolto: Questa, Che dal profondo cor lagrime versa, È Poesia: da eosì fatto pianto Argomenti ciascun qual fu costui.

#### XXIV

#### PER IL SIG. LELIO PAVESE.

O Lelio, o fior gentil di gentilezza, O tanto amico della bella Aglaia. Ed ob delisie de' leggiadri amori, Quale Invidia di morte in sul fiorire Svelse tpoi giorni? e quale ria ventura Ha rubati a Savona i pregi anol? Ella ti piange, e piangerà mai sempre, E a' aequa nou avrà, che fuor dagli occ Sparga a bastanza, pregberà Sebeto Che a lei ne venga liberal; Sebeto, Che ti vide morir tra le sue rive Nel casto grembo della donua amata-Che può riccbezza e gioventù? son police Nostre speranze: io lacrimando scrissi Amaramente queste note, e prego Ogni anima gentil, che amaramente Non meno lagrimando anco le legga.

#### XXV PER IL SIG. GIAMBATTISTA FEO.

Uomo non é, che pervenuto a morte Non posta raccontar della sua vita Longhi travagli. Il cavalier di Marte Dirà le pinghe, e lo splendor de' braofi, Ed il auou delle trombe: il condecoato Nelle gran reggie ad inebinar le fronti De' re scettrati parrerà le frodi, Le lunghe invidie ed i sofferti offauoi Infra le schiere de' bugiardi amici. Io. che mi vissi in au spalmate prore, Potrei rappresentar l'orribit faccia Del mare irato, ed i rabbiosì sdegni E d'Austro e di Boote. Anni ciuquante Comandai su galere a buon noechieri: Dal gran Peloro all'Atlantee colonne Non sorge moute a gli ocelu miel non sell E gll ampı golfi veleggiai più volte: D'ogui unbe, che in Ciel fosse raccolts, Seppi la forza, onde marino orgogho A'legui miel non valse fare oltraggio. Che nobil pompa non mirai sovente Sue regic poppe? e pure io provo al fint Che le disuguaglinoze nu'ora adegos-Tutti quaggiuso navighiamo in forse-Altri ha tempesta, ed altri ha calma, e post Nel porto della Morte ognun dà foodo Se di mia condizion saper desiri: Fui Savonese, e nobilmente nacqui, Corsi anni tre appra sessanta, e forza Di mal curata idropinia mi estime-

#### XXVI

#### PER IL SIG. JACOPO MAZZONI.

Ciò, che ne'chiostri per lo tempo antico Già risonò dell' Accademia Argiva, E ciò, che vintendea nel gran Liceo, Io tutto acppi: or perrenuto a morte i Certo son, che giammai nulla non seppi: Nacqui in Cesens, e de' Mazzoni: caddi Con negra chioma nell' uman cammino, Ma bella morte nostra vita eteras.

#### XXVII

#### PER IL SIG. BERNARDINO BALDI.

Alma cortese, che quinci oltre passi, Riposa alquanto i pie; ti prega il Baldi, Che non l'incresca d'inviar preghiere Per Ini qui chiuso al Redentor del Mon Questo è quanto appartiensi a' già sepolti, Tutto altro è nulla: se notar suoi pregi Fosse opportuno, fora poeo il sasso Di questa Tomba: quel ebe già serivea Lo Stagirita, e che scrivea Platone, Fu gentile tesor della sua mente ; E per dolce compagoo ebbe Archimede. Ne men colse l'onor delle ghirlande, Che intrecciano le Ninfe in sul Permesse. Al fin se sollevando alto da terra Fermò l'orecchie ad ascoltare il canto. Che già sacraro di Sionne i regi, E sul Libano pose il suo Permess Felice lui, che della lunga etade Non fece, come suolsi nu vulgar sonno, Ma veramente egli la visse. Urhino Di Ini s'opori, e Passaggiero, addio.

#### XXVIII

#### AL SIG. SPERONE SPERONI.

Umano ingegno non mai seorse Invidia Con più veneno di viperei agnardi, Che il grande ingegno di Speron. Ne mai Fu calpestata per ingeguo umano Nemica Invidia con valor più grande, Che per l'ingegno di Speron. Ben degno Fu, che vivendo l'ammirasse Italia, Come suo pregio, e che oggi morto il planga, Con dolore immortal, come suo pregio Degno è non maneo. Può vantarsi Grecia Di molti ebiari; ma se Italia prende Vanto a volersi dar di costni solo, Senza coutrasto, abbatterà quel molti-E se lo soffra Grech. Oltra ottant'anni Ebbelo lieto il Mondo, e può temersi, Che ottenta lustri volgeranno i Cieli, E di spirto simil non sarà degno Morte, se gode in rimirare i danni, Che fa sna falce infra l'umau lignaggio, Sieda an questa Tomba. Altrove in terra Ella non speri rimirarne uguale.

#### XXIX

### PER IL SIG. RAFFAEL D'URBINO.

Per abbellir le Immagini dipinte, Alle vive imitar pose tal cura, Che a belle far le vere sue Natora, Oggi vuole imitar le costui finte.

---

### LE VENDEMMIE DI PARNASO

#### -

- 1

So questa lira
La bella Clio dipinse
L'orribile ciughial, che Adone estimse;
E qui sospira,
Tinta di morte il viso,
Ciprigna il caro anciso.

Si detto affanno
Alla mia man ricorda,
Che per canto d'Amor non tocchi corda:
Crudo tiranno,
E che non sparge speme,
Salvo di doclite estreme.

Salvo di doglie estreme.

Danque giojoso

A te consacro i versi,

A te, che di Trebbian nettare versi,

Dio pampinoso,
Per eni lieta si avanza
Ne' miseri speranza.
Son lo sentito!

Mai vive nom, che non beve: Su, su rechesi vin, rechesi neve-Io tutti invito,

Beviam, che non è ria Una gentil follia.

### II

#### Lodasi la Vendemmia.

Parni, care Pizzardo,
L' Autumo a venir tardo,
Con tal deiso l'aspetto,
E tanta smanis in petto
Ho di torre alle viti
Gli acini coloriti:
Venturose giornate
A ragion desiate;
Veder chionse cannte,
E frecas gioventute
Gir per la Vigna intorno,
E ottella ratio giorno
E ottella ratio giorno
E i grappoli tagliare.

Alenno è, che racconcia La pulita bigoncia; Chi buon graticei appresta; Altri riponsi in testa Gran corba, e gran paniere Pien d'uve bianche e nere; Chi pigia, e cresce il vino Al ben cerchiato tino. Le vaghe forosette Succinte in gonnellette Fanno schiamazzo intanto, E sollevano il canto Gloria della vendemmia. Gravissima bestemmia Prenda l'nom, che fa l'arte Di ministrare a Marte Micidiale acciajo; Sia felice il Bottajo: Ei sol fabbrica in terra L'arche, dove si serra Di Bacco il bel tesoro,

#### 111

## Bello vie più che l'oro. Invito alla Vendemmia.

Belle Donne, che splendete Come Stelle in questi orrori; Deb correte, ove di fiori

Le eampagne or son più liete: E colà, dove più sola Sul mattino apre la rosa, E colà, dore odorosa Smalta l'erbe la viola, I color dolci coglicte.

Del ceruleo ramerino Le chiocchette ben fiorite, E le pure margherite, Ond'e bianco il gelsomino,

Vagamente lor giungete. Dell' odor, che all' anre manda Croco bel d'ostro dipinto, Di ligustro, di giacinto Deh tessete una ghirlanda,

E sul crin la mi ponete. Vuol ragion, che io si men vada Di bei fior le tempie adorno, Or che Bacco viemmi intorno Con bel nembo di ragiada, A temprar la mia gran sete.

Questo he divoto onoru, Or che il crin gelando imbianco, Che se Amor m'avventa al fianco Strale alcun del suo fin oro, Rintuzzato il mirerete.

Bellezze alme, e pellegrine Vostri assalti io prendo a seherno, Che degli anni il freddo verno Mi veste armi adamantine, Sieche in van mi combattete. Rubellante degli amanti

Prigionier Baeco mi mena; E si dolce ei m'incatena, Che fa suoi tutti i miei canti, Come chiaro oggi redete.

IV

Che per bevere lascia di amare.

L'aria del volto mio, Salvo la mia crudel, uessun la fugge,

Ma lei, ebe m' arde, e strugge Nulla fermar poss'io. Or tu verso il ruscel corri, Tanagro, Ore ella siede eon superbia tanta;

Dille, che se io non son qual Meleagro, Ella certo non è qual' Atalanta: Ma apargasi d'obblio Crin d'oro, eburnea man, gnancia di rosc:

Mie vaghezze amorose Sian poro vin di Scion () quel, che Omero auol chiamar Prannio.

Le querce pianti chi non temo orrore Di mar, che spumi, e ferva, L' ulivo di Minerva

Nudra in sassosa parte Chi dalle dotte carte Ama ritrarre onore: Ed io la vite su gli arsicei monti, Che di grappi acinosi il palo aggravi, Onde poseia in cristal corrano fonti l'er l'altrni lingua più che mel soavi.

Bacco d'ogni piacer volge le chiavi, Fundator di speranze, Ballegrator di danze, Disgombrator d'omei : Quinei de' pensier mici Il vo' gridar Signore.

VI

Lascia le varie setc, Filli, ehe pingi trapunto adorno, E facciamo alto rimbombare entrambo A queste logge intorno Bacco, Dionigi, Bromio, Ditirambo. D'odorate viole, e di ligustri, Gemme del prato, fa ghirlande all' oro, Che Amor sulla tua fronte orna, e governa; E delle belle dita i colpi industri Splie corde dell' chano canoro

Coll' areo churno di mia lira alterna. Filli, volino liete L'ore fugaci del volubil giorno. Su facciam alto rimbombare entrambo A queste logge intorno

Bacco, Dionigi, Bromio, Ditirambo. VII

D'ederosi eorimbi ogni Uom verdeggi, E tra pompe vinose or si festeggi: Deb che farà cantando Al nome di Lenco l'aer giocondo? lo di me stesso in bando Raccolco voce a rimbombar sceondo ; Su che oggi per Amor sia muto il Mondo, E sol di Bacco ogni spelonea cecheggi.

#### VIII

Ne per allegos farmi, or ito sopiro, La bella stedio sugleggiare Aurora; Ne la rega tra' neglegiare Aurora; Ne la rega tra' neglegiare. Ne suglegiare de la rega de la rega de la rega E qual d'ava liquor via più s'indora, la qual rendemnia è di mindi più indora, la rega di arca la rega 
#### 13

Rel mappo cristallino in coppa d'oro De l'asori di Bacco oggi arricchito Con groille di rose odore influro; E para acre di gelatu lito Par ivi icobtriandosi vien meno, A più soave ber soave invito: Di questo quel, ebe mi apirate in seno, Occhi, vogl'i o temprare aspro veneno.

#### ,

Quest'onda, che di porpora ai tinge, Per se non calpestate lagrimaro Une, che aul Vesevo crisa asnugime, Ed Aduinno, a dunsrie un dolee amero, lotorbidolla, e poscia in fredid ciotari Gli spirit d'Aquillon la rischinarao: Ur io questi di Baeco amabili ostri Pergo all'ostro gentil de' labbir vostri.

#### XI

No asetta d'Amor, che lu me si seocebi, Ma lunga este hirghi il sonno sgil ocebi. Lune pur chiefo, e tutta notte indarno: Lune pur chiefo, e tutta notte indarno: Lente di la massetato O lente, Lente di di ma sactato O lente, Lente di vin de regni di Arto; Ma che siccome l'or brilli lusente, Ma che siccome l'or brilli lusente, Ma che il vaso colmando indi trabocchi, se de Nijafa di fonte oggi nol tocchi.

#### XII

« di quel che si dolce Ischia matura le questa coppa d'o, vo' che tu u spanda, Sc di quel che ai bravo Iberia manda Sc di quel che ai bravo Iberia manda Illa dipinta di Ianro nas corona, El ivi dentro leggerai Savona; Mi questo unqua il pensier non m'abbandons Questo è il nettare mio, che ad ogni sorso Soate sulla lingua imprime un morro.)

#### XIII

Ha di rubiui in ai vernițilu muore lacco le graiie d'espi graiis ebiuse, Ed ogai graiis dell' Aouic Muse: lo l'aree labbra, e l'anclaste core, t'este il 36 fianneggiando in alto poggia, Vor infereeze di cosi nobil pioggia; Poi vo', elte tuoni il Crel di questa loggia, Ore tanto vi vibi uschi lacenti, Al rimbombar de'mici focosi escenti.

#### XIV

Miro, che i lidi tutti or son nevesi,
Anli del bosco, e qui le Banme sceresei;
Il selvoso Appenini forrì è lontano?

E ta fra'mosti per vigor famosi
Reca il famoso di Sicilis, e mesci:
È faceo deistati il bunu "Vuleno;
Ma pur è Basco vis più nobil faceo,
Perchè acco ha lo scherro, e sceo il gloco.

#### ,

Quest's aubroris del ciel, che in terra vino Per uom a'sppella, vieu dil grau Vesevo, Caro, e da riverini peregrino: Col hietoker primo cogi tristezza obbilio: Col hietoker primo cogi tristezza obbilio: Rista, nic a di, cel al econdo in bero, Rista, nic a di collega, con contra di colore: E dove il terro nou tralascio addietro, Non ha, selhe ione le spezzi, arne il dolore: Dels chi tre volte dunque il nobili retro Men reza pieno, or che m' a'llige Amore?

#### XVI

Di questa Greca vite il caldo orgoglio, Barco, non parento io, s'ei mi misuaceis; E se m'amelbiai il guando, arde la faccia, E rigonda le vene, io non men doglio: Sol negli assalti suoi Barco desio, Ch'ei mel mio petto non rinversi obblio. Dacco, di due begli ocebi io pensar voglio.

#### XVII

In quet terno cristal profondo e largo Trovo io per ogni mal Lete, e letargo: Se dell'auro Trebbisoo I Toschi fisachi, o Gelopea, son võti, Versa del grande Ispano; Ma fa che d'Appennia gelo vi noti: E mentre il petto allagheronne, acuoti Le piume o Filli, che fur ocebi d'Argo.

#### XVIII

Tutto infocato alberga Col gran Leon stellante Apollo, e fiammeggiante Riversa ardor delle vellose terga. Per l'aride erbe rivo onda non volve, E dall'ascintto cor l'arsa cicada, Sotto l'arso serca aparso di polve, Con rochi gridi, ognor chiede rugiada. Che cada omal, che cada So consete tazze il siclo:

Su queste tazze il giclo: Sia Mongibello il cielo, Purchè con fresca mau Bacco m'asperga.

### XIX

I sogir tutil confortar no ponno Mine ore, che distempre, Mine ore, che distempre, Come a forza di fiamma arido zolfo Mortil, Clori, e tempra Un hicebier ampio di gentil Gasodoffo, Codr., che fa. 75 non la lettia miscreza. Temprane un dibason Correo, un di hono Greso, Ed un d'ambissima Verdez. Lasso mio daol più si commove, e bolle: Que consigliaba avrisci: Ma se fire qualta di rino, parco, temprane il qimbio, e sin di sonno.

# XX Tosto che per le vene erra oudeggiando

Dalle bell'ave il sangue,
Mo cor, che per sei lasgue,
Ringioreniace ed ams;
Ne meco Euterpe chiama
Ad arpeggiar cantando.
Ed or di quel, che al l'éreux estima,
Versai, bes largo, ad irrigare il petto,
Tal che dal l'enconde oppi mio detta.
Falle, con aorra cetra oggi t'aspetto!
Deb vieni ad ouir, come

Lodar so delle chiome

Mirando, e desiando.

Il singolar tesoro, E gli occhi, ond'io mi moro

#### XXI

Se tod begli cechi vaghi, Filli, han da celcherni, Miri labhri ciridi ed arti Tua hianes man d'almo licore appaghi. Qui dore apargon ombra e viti ed oltra, Ure più col runcel Zeliro ficchina, Reca tre vasi imphiriaudati, e edimi Del vin, ehe onora Passilippo ed Ischia. E se ti cal, che vaghi

ll snon delle mie rime, Sieno i bei vasi pelaghetti e laghl.

#### XXII

l'utti gl' Indugi a bere omai fian mozzi, F'ebbrajo gelidissimo de' mesi, Non seuza gran ragion, earo Orzalesi, Par che gli Alari, cd i Biochieri accorzi: Il focolar già splende; or io consiglio Manometter di Fiesole il vermiglio, Fiesole cara, al mio diletto Stroazi.

#### XXIII

Cogli viola, o gelsomico, o croco, E Rosa condannata a viver poco. Di si bella ghirlanda, Clorl, fa l'oro delle chiome adorno; E lin, che tesse Olanda, Cingine erespo al puro collo intorno;

Poi colla mano, onde la neve ha scorno, Colma la tazza oggi, che l'aria è foco.

#### XXIV

Vadano a volo i canti: anima pura Sempre è sicura. Amici, ecco d'argento Ben lucidi bicchieri: Beviamo, e dinni al vento I torbidi pensieri:

Voi vel sapete: la stagion futura A tutti è seura.

#### XXV

Qual saggia frencia
Da Bacco or si disvia?
Sono io sentito?
Oggi mal reggerssi uom, che non bere:
Su, su renga Falerno, e venga neve.
Io tutti iuvito.
Beviam, che non è ria

Una gentil follia.

#### XXVI

Sorga nuova Maduna,
E coll' orror de' formidabil erini
Trasformi i petti avari in sassi alpini.
E come? oro ed argento,
E noll' altro quaggià può far contento?
Zefiro, che veloce,
Battendo le bell' ali, i rami move,

Diee con bassa voce, Filli, ebe tosto bassi da gire altrowe. Dunque tre volte, o nove Vo' con Falerno rinfescarmi il petter Se tre, conforto dalle Grasie aspetto; E se nove, ogni Musa Del così largo ber farà la scuss.

#### XXVII

Se per orgoglio di beltà sospira Amatore in amar non molto accorto, Spera piangendo ritrovar conforto, E di flebili corde arma la lira: Seiocehezza! eol buon vin cangia la dota! Evri gagliardo, fin ebe il eiglio associo, Geri qual volta Amor teco si adira.

#### XXVIII

Ch'io scherzando contrasti al duol profondo, lo nol nascondo. Perché nadrir tormento?

Dinian sarà com' icri : Beviamo, e diansi al vento l torbidi pensieri. Udite, udite amiei: un cor giocondo È re del mondo.

# XXIX

Per soverchio d'età sento agghiacciarmi, E tutto l'anno intero na verno parmi. Sole di due begli occhi io prendo a scherno. Non ai vantl con me viso leggiadro: Commetto al huon Dionigi il mio governo, E grido : Togli, Amor, che a te ie squadro. Passata è la stagion, perdute bai l'armi-

#### XXX

Degli uccellin pigliati aila ragnaja, O Clori, e de popon, ma di legnaja, Una matura pera, Non senza Marzolino, Ps, che io ritrovi a sera Nel mezao dei giardino. Ma se cola non porti ottimo vino,

# Fia col cembajo gire in colombaja. XXXI

Adacqui di buon vino.

Scrati l'arco in man, cara Fojoe, E percoti la iira, Cui Pansilippo ammira: E tu vibra ie dita Sulla cetra fornita Di sette lingue d'or, hella Alcatoe. E se prendi a spirar musico fiato, Che del flauto Alemanno esca da fori-Gisgone, oggi non è capo scettrato, Che abbia de giorni miei giorni migliori. To, fiorito Giacinto, orna di fiori Quella Tedesca coppa, Ond' io l' arsiecia bocca

E sposo io destino Alla figlia gentil di Leuconce.

# XXXII

Corri alla grotta, o Clori, Trova la manna di Savona, e spilla, Poi colma l'orlo de' maggior bicehieri. Tutta la fronte mia sodor distilla; Che mal prenda i icvrieri.

Da che la bella Aurora in cicio apparse. Finors i passi mici non für mai fermi. Che delle fere le vestigia sparse Cercai per poggi solitarj ed ermi. O forsennati cori,

Errar dal porto infra Cariddi e Scilla, CHIARRENA, TRATI &C.

Vadan gli Adoni della caccia alticri: A Bacco, che ci dà vita tranquilla, Son servi i mici pensieri.

# XXXIII

Deh follemente desiati argenti, E Potosi miniera l Corra colà ebi con ricchezan spera Ammorzare | tormentl. Si lontani conforti io non conosco: Conosco di buon vin buone ingnistare: D'april m'iofioro; e se ii Centauro appare Neil' aspra ciel, dono alle fiamme ii bosco. Morte passeggia ie città possenti Non punto men eke un' aja, E eo'snperhi re sea falce appaja Il villan guidsementi.

# XXXIV

Certo noo è vin Greeo

Scherzò ist, che dicea,

Come di Pindo il monte S'ornava per un fonte,

Non Asprin, non Scalca. Non Toscana Verdea, Che titolo d'onor non aggia seco. Tesor di Baeco pnossi dire Albano: Ne della Riccia la vendemmia è vite: Ma dove sieda un bevitor gentile, Veggo in aringo coronar Bracciano. Se alcun gindice strano Divulga altra sentensa, Fugga la mia presenza. Che immantenente azznfferassi meco.

#### XXXV

Che di freddissim' acqua indl correa-Non era quel ruscello onda mortaje, Certo non era, era d'ambrosia fiuma, E néttare divino; E néttare ed ambrosia aitro non vale In buon volgar, salvo che Etereo luma Di iampeggiante vinn. Mal si cantava Enea, E di Aebille Il furore. S'io qui prendessi errore, Spilla danque tre botti, o beila Enbea.

# Chi fu de'contadini il si indiscreto.

Che a sbigottir la gente Diede nome doiente Ai vin, che sovca ogni altro ii cor fa lietu? Lagrima dunque appellerassi un riso. Parto di nobilissima vendemmia? Lo seiocchissimo Autor della bestemmia Non mai per lui si rassereni in viso. Ma sempre lagrimando aggin divieto Di gire ov'ei si pigi; E faceia il buon Dionigi Per sua sete acerhissimo deerelo.

# XXXVII

Doose, vi sembra strano,
Che fosco, ciche barbato,
Io noo divegna mato
A farellar d'amore,
Quasi un vago amatore
Solo non ami invano.
Selocche donzelle, ndile,
Udite, the il mio dir noo è per giusoo:
Nettuno il chiomassauror empire di foro
Il bel cor d'Anditrite.

Chiaro vi parlo, a piano, Nulla son barba e erini; Ma tu de'miglior vini Cerca, Florin, l'insegna: Se ehiedi oggi ehi rrgna, Regna Montepuleiano.

### XXXVIII

A che stanearsi all'Orrino in seno?
Vegheza d'arricchie non vicu mai meno.
In suppo cristalisso, in roppa d'oro
De'tewri di Bacco oggi arricchito,
E pura nere di gelato lito
Con soave di rose odore insiono.
Solebi avaro nocebier l'ampio Tirreno:
Fassi anco al porterlo il i ciel sereno.

#### XXXIX

Che non prezza altro mestiere, che quello del bevere.

Nobile cavalier, vago d'alloro, Mette in resta la lancia, e vnol provarsi In sul campo Germano: D'altra parte coloro, Che amano entra pinga incoronarsi, Cervano toga sotto il riefi Romano. Nochier, che d'arricchini ande e sisvilla, Nel mar d'Atlante volentier s'ingolfa: lo sprono a tutta briglia in ver la Tolle,

Là dota Bassarco manna distilla.
O stolli, il tanto faticar che giuva?
Funno e la gloria, ed a natura basta
Assai poco tesoro:
In se Poomo ritrova
Il suo brn, se per se nol si contrasta;
Che son poutri deair nostro mactoro.

### XL

# Che non gode dell' acque.

Non così chiari Alfeo
Porta al mar suoi tesori,
E men si chiari quel che i primi allori
Vide Sorie Prneo.
Ouesto puro ruscel rivolge argento,

E per lo fresco delle verdi spoude I lassi perrgrin chiama a pusarsi: Ei se rincrespa al trasvolar del vento, E di bei faggi ben tessute fronde Il tolgono di Febo a' raggi sparsi: Bel sia, ma per mirarsi, E non già pee mois sete: Najadi, il pur dirò, voi mi spiacete

#### XLI

Che per la fredda stagione è da bevere.

Gonfo le gote Sorge Aquilon sdegnoso, E con apirti di neve il bosco ombroso Aspro percote,

Senza il buon Bassarco.

E va torbido e reo
Sul Regno di Nereo.
In gioghi alpini
Non segna orma destriero,
Ná si arrischia d'arar cauto nocehiero
Campi marini,

Campi marini,
Mai vuol rinchinso in porto
Dal boso Leneo conforto.
Ai rrudo verno
Movismo dolec battaglia,
Faccissi distilist mosto di Taglia,
Fiù buon Falerno;

Ciascun si rechi in mano
Gran tazza di Murano.
L'amo d'intorno
Sen va coo vario stile;
Quinci a poco vedrem l'amato Aprile,
Aprile adorno,
E liberal de'fiori:

# XLII

AL SIG. GIOVAN BATTISTA PINELLI.

Damigelia
Tysta bella,
Versa, versa quel bel vino:
Fa ebe osda

Or versa vino, o Clori.

La rugiada, Distillata di rubino. Ho nel seno Rio veneno,

Che vi sparse Amor profondo, Ma gittario, E Insciario

Vo' sommerso in questo fondo. Damigella Tutta bella Di quel vin tu non mi sanii:

Fa che cada La rugiada Distillata di topazii.

Ab che sprnto lo non sento Il furor degli ardor miei:

Il furor degli ardor miei: Meno ardenti, Men cocenti

Souo, ohime, gl' incendi Etnei.

Nuova Samma Più m'infiam Arde il cor fuoco novello: Se mia vita Non si aita, Ah I che io vengo un Mongibello.

Ma più fresca Ognor eresca Dentro me si fatla arsura:

Consumarmi, E disfarmi

Per tai modo ho per ventura. Dioneo, Tioneo

Quando fu che fosser rei? O Pinelll,

I più belli Son costor degli aitri Dei. Deh dispensa

Sulla mensa, Che ei fa si lieta erbetta, Damigella

Tutta bella Di quel vin che più diletta.

Già famosa, Gloriosa Si dicea la Vite in Scio;

Ma quel vanto Non può tanto,

Che si appaghi il desir mio-Odo ancora, Che s'onora La vendemmia di Faierno;

Ma per certo Più gran merto

È d' un pampino moderno. Ogni noja Vien, the moja

Annegata quando io bevo; Par beato Fa mio stato

La Vendemmia di Vesero. Or au movi.

Donna, e plovi La rugiada Semelea: Metti enra,

Ch' ella pura, Pura sia Tionica. Di mia Diva, Se ai seriva

Il bel nome, è con sei note; Or per questo Io m'appresto A lasciar sei coppe vote.

Ma se io soglio Nel cordoglio Sempre dir del sno bel ranto; Maggiormente

Al presente N' ho da dir, che rido e canto.

Son ben degni, Che io m'ingegni Quei begli occhi ad onorarli;

Son ben degni, Che io m'ingegni

Quei bei rin a cciebrarli.

Fama dice La Feniee Apparir nel mondo sois;

Che si mira, Che s'ammira Per ciasenn quando ella vola:

Che le piume D'aureo lume,

E di porpora è vestite; Che d'intorno Spande giorno

Con la testa orierinita. Qual Fenice

Uom mi dice? Fumi sono i pregi intesi;

Più si mira, Più s'ammira Sovra i liti Savones

Via più sola Qui sen vola La bellezza, onde lo tutto ardo:

Più di luce Qui produce L'Oriente del suo agnardo.

Viva rosa Rugisdoss

Di costei la guancia inflora : Mai tal ostro Non fu mostro

Per l'augei che al s'onora. O Fenice

Beatrice Del mio cor con tua beltate; Ben poria L' alma mia

Dire ancor tua feritate. Che se gira Sguardo d' ira La tua vista disdegnosa;

Non ha fera Cosi Gera Per l' Arabia serpentosa.

XLIII

Che non essendo riceo pensa solamente a provvedersi di vino.

Questo tronco di noce,

Stato al Sol quando ei cocc, Tre anni rovesciato, Ond'e ben stagionato, O Marangon, consegno Al tuo sottile ingegno. Alma ricca d'argento Faria comendamento, Ne fosser fabbricate Arche bene inchiodate, Da ripor aun tesoro: lo, ehe oneia non ho d'oro, Non ho cotal vagherra.

Che riechezza, e riechezza? Perano quante flotte Ci furo mai condotte : Dunque ogni affar tralascia,



Piglia la sega e l'ascia, E rompi ogni dimora, Strettojo mi lavora, Strettojo onde si schiaceia Ben forte la vinaccia: Sciocco l'uom della villa. Che disprezza una stilla Di quel degno licore, Latte del nostro core.

# XLIV Si attiene a bevere.

Allor che in gioventate D'una fresca virtute Fioriano i miei ginocehi, E mi splendea negli occhi Un grazioso lume, Era di mio custume Spiare, ove più belle Sebiere di damigelle Guidassero earole A bel suon di viole: Sciocchezza | ma sciocchezza. Che Insegna giovinezza. Ora tempo è venuto, Che sotto il crin canuto La vista mi s'invecchia. Ed è sorda l'orecehia : E tremo, e spesso eaggio S' lo fo lungo visggio. Adunque II mio danzare È starsi al focolare Careo di secco bosco, E schermirsi dal fosco E gelido febbraio : E se freme rovajo, Comandare a Siringa, Che del migliore attinga, Rosso, ma di rabino:

# Dolce, ma cotognino. XLV

AL SIG. JACOPO CICOGNINI

Invitalo con promessa di buani vini.

O Cicognino, o caro Della bionda Talia, Qui na vien, dove chlaro Mormorando ruscello al mar s'invia: Vedrai su piagge erbose Le Driadi fiorite, E su rive arenosa Le volubili ninfe d'Anfitrile : E con note amorose Sfogare I snoi dolori Zefiro vago, e sospirare a Clori-Qui non di gemme aspersa Opra di nobil mano, Ma lucida, ma tersa Tazza t'appresto, ed è cristallo Ispano: Di vin qual ambra puro,

Voglio io eli'ella trabocchi, Che dolce, che maturo, Tosto, che il versi ti s'avventa agli occhi; I grappoli suoi furo Della vendemmia egregia, Onde in Tescana Gimignan si pregis. Forse gioconde e liete Fian tue labbra non meno. Se spegneral la sete Col mosto peregrin che manda il Reno: Ma se per avventura Alle the vene access Vuol rinfresear l'arsura Con uve figlie di terren francese, Meco ber t'assicura Manna, che ad ogni sorso Bacla la lingua si che imprime il morso. Chinso ln grotta gelata, Per me s'attinge allora, Che amata e desiata

# Che deve a al buon rege il mio Permesse: Se tra gli affanni impetra, Per l'alta sua bontà, scampo mla cetra-

Del gran Cosmo al natal riede l'Aurora,

Allor d'almi amaranti Corona al crine intesso,

E meeo serco I vanti,

Ben son dovuti i canti,

# XLVI AL SIG. BERNARDO CASTELLI.

Polchè al forte cavaliero, Che si fiero Delle donne era nemico, Fatto fu per l'oste ispano Chiaro e piano, Quanto elle hanno il cor pudleo. Infra i risi, infra I diletti Di quei detti Appary'nom d'edera adorno, Che sul monte di Permesso Assai spesso Usò far dolce soggiorno. D'anren vin coppa gemmata Coronata Con la destra alta tenca, E giocondo il petto, a'l eiglio, E vermiglio Tutto il volto, alto dicea : Scenda qui fiamma celeste, Che funeste

Ben nel mondo è quel terreno, Nel oul sen non si pruduce Questa luce, Questo nettare trrreno. Di qui vengono agli amanti Rusi a capti

Da bear le nostre vite.

Sfortunato, aventurato,

Bestemmisto,

Qual tropcar vorria la vite. Alma vite, onde vien fuore

Il licore

Nel dotor dell'empia sorte: Di qui vengono a guerrieri Fier pensiera Nell'orror dell'empia morte. Ousle al mondo avria doleczza La ricchezza

Sensa aver questo tesoro? E nou son tutti felici i mendici. Se son ricchi di quest'oro?

Evoè padre Lico,

Tionen. Bromio, Bacco, Dionigi: Evoe padre Lenco,

Ecco io seguo i tuoi vestigi. Evoi tutto ederoso, Pampinoso ;

Ecco movo i passi erranti, E di nebride coperto, Nel deserto

Vo'cantar fra lo Baccanti. Evio sucor non era nato, Che infiammato

Giove orribilo acendea, E dell'alte fiamme accense Arse e spense L'alma vergine Cadmea.

Di qui l'inclito fanciullo, Che trastullo Por pop nato ebbe di fiamma, Se con altri o scheras, o giuoca,

Ei l'Iofoca, E lo fulmina, e l'inflamma: Ma se il mondo ha schifo il core

Di farore, Di Nisco l'orme abbandoni, Che io per me vo' che le veue

Mi sian piene E di turbini, e di tuoni. Sa di Tirso arma la mano, Gran Tebano,

Sgombia il vulgo a me davanti: Sn, che il sangue or ferve, e spuma, E m'impiuma Le parole, ond'io ti canti. Ms com'e, ch'or lo rimiri,

Che ai giri Per lo cielo un doppio Sole? Mugghia l'aria, o seco insieme Il mar freme Più feroce, che non auoie.

Oh che nembi l oh come bruna Notte aduna La caligine d'intorno!

Deb dormiam finch' esca fuora L'alma Aurora A menarne il nnovo giorno. Baon Castel, con si fatt'arte

in gran parte Tranquillossi il Saracino: Or se mai t'assai dolnre, Arma il core

Di bei canto, e di buon vino.

# XI.VII

Che i suoi anni vogliono anzi bevere, che amare.

Percho mostrarmi a dito? Son to forse schernito Perche Neera ammiro? E aus belth desiro Già vecchio divenuto? Dunque cost cannto Non saprò sospirare? Non saprò lagrimare? E con mesti sembianti Far l'aste degli amanti? Non averò parolo Da chiamarla mio Sale? Bella sovra ogni bella? Reca i' arpa Nigella, Recala tosto, or odi Se saprò dir sue iodi. Carissima Neera, Che d'ogni pregio altera, Quale cipresso, o pino In giogo d'Appennie Ti sollevi sublime. Oime perdo le rime, E se pe van dispersi Gli accenti entro i mici versi. O sacri Aonii chiostri, Perché de favor vostri Oggi mi scompagnate? lo mel so; voi dannato Per tal via mia sciocchersa Che volge la vecchiezza A giovenili amori: Or cost vada; o Clori, Via via colle man tne Non nna coppa o dne, Ma se discreta sei Colmane cinque, o sei. Riccia, Gandolfo, Albano. Caprarola, Bracciano Salderan mia ferita: In si spossata vita

## Trattare amor non deggio, Se io no tratto, io vaneggio. XLVIII

Invito a bevere,

ure serene e chiare Spirano dolcemente. E l'alba in Oriente Ricea di gigli, e di viole appare. Sulla sponda romita Lungo il bel rio di questa riva erbosa, O Filli, a bere invita

Ostro vivo di fragola odorosa. Fra mie tame più care Reca la più diletta, Quella dove saetta Amor sopra un delfin gli Dei dei mare.

#### XLIX

## AL CAVALIERO OTTAVIO LEONI

PITTORE (1).

Se al tuo bulin gentile Fosse in valor simile Oggi la penna mia, Ottavin, io ben poria Far gli altri pregi espressi, Quando rubi a noi stessi Nostre semblanze, e puoi Co' vivi studii tuoi Addoppiar nostra vita; Eccellenza infinita D'incomparabil mano; Ma se oggi io movo in vano, Ottavio a celebrarti, Chl sa se a consigliarti In vano io movo? Ascolta: Ottavio, alcuna volta Di vero amico sono I consigli un bel dono. Omai dell'arsa estate Son le fiamme temprate; Ed allegrano il core Al buon vendemmiatore L'uve ben colorite Figliuole della vite: Arrotano coltelli, Fan graticci novelli, E riveggono i tini Lo atpol de' contadini : Oui vaga forosetta Speciata in gonnelletta Taglia grappi vinosi; Là con guardi focosi Sott' occhio la rimira Il garzone, e sospira: Or questi a parte a parte Diletti in nobil carte, O mio leon, distendi; E guiderdone attendi Da Bacco, a cui son cari. Bacco, fra Numi avari Non può soffrir suo nome : Ed egli sa ben come Nol premiar conviene. Ne riempie le vene Di buon vigor; s'avanza Per loi nostra speranza; Ei ne fa coraggiosi: Negli assalti amorosi Per lui pertiam corona; A' gioghi d'Elicona I postri passi el scorge :

(1) Soprenominato il Padovanio, nato a Roma, e figire di Luipi, pillore, dello il Padovano dalla una patria Padova. Pa uno dei più valcuti pittori di ritratti. Dir quanti ben ne porge; Fora pigliarsi pena Di numerar l'arena.

# L AL VANNI PITTORE.

Se nella tua pittura Mirasl mia figura, Allor aubitamente Move a gridar la gente: Eceo quel Savonese; Cosl toa man cortese Onora mia sembianza; E non avrà possanza Oltraggio di cent' anni Di trasformarla, o Vanni, In qualche parte, onde io Vo' far pregbiera a Clio, Ch'eterni tua virtute: Ma perchè tua salute Ti si conservi intera, È da farsi preghiera A Bacco: ei per lo verno Ti mescerà Falerno, Manna Partenopea; O dell'apres Verdes, L'amabile licore Animallegratore; Poi negli ardor mortali De' giorni Vulcanali Porratti un vaso in mano Dell'ambrosia d'Albano. Vanni, lungi da loro. Che danno a peso d'ore Un detto d'Avicenna, Ne san far con la penna, Salvo un motto latino, Che ti divieta il vino.

LI

Ch'egli è per bere, e non per amare.

Longo al puro fiume, Ore batte le pinme Anra d'Euro leggiero, Non mi venga io pensie Fulgor di gran tesoro. Mal preoda argento ed oro: Mirò forse giammal Uomo del Sole i rai, Che eon or si schermi SI, che a trovar non gisse Le tenebre profonde? Danque presso quest'onde, Che con bei laberinti Tra Narelsi, e Giacinti Trascorrono il sentiero. Che verrammi in pensiero? Forse d'una donzella In su l'età novella Due guancie ben rosate? Mal prenda ogni beltate :

Io di vigor già scemo, Che per via erollo e tremo, Sparso di neve il mento, Deggio aver pensamente Di femminit bellezza? O Bacco, o mia ricchezza O miei leggiadri amori, O de'tuoi bei licori Onanto mi fora cara Una bella inguistara.

T.II Sull'età giovane, ch'arida anggere Suol d'Amor tossico, simile at néttare. Quando il piangere è dolce, È dolcissimo l'ardere, Celeste grazia sovra l miei meriti A me mostravati, Vergine nobile. Oh che agevole giogo l Che piacevole carecre! Or gli anni agghiacciano: lagrime e gemiti Or più non amano Vergine, e se amano, Amano lucido ostro. E vin gelido, amabite, Del qual s'io riereo l'aride viscere, Le Muse celebri sphito sorgono, Ed or temprano cetre. Ora fistole spirano. Se questi piaccionti masici studii, Andrò cantandoti, Cigno per l'aria; E tu volgimi gli occhi. Che altrui l'anima beano. LIII

Ditirambo all'uso de' Greci. in questa angusta Terra, Brevisaimo soggiorno de' mortali. Stuoladdensate pene Ognor muevono guerra: Ecco l' alme reali Non mai disattristate Curvaccigliata ambizion disbranda; E le dimesse menti ognor tormenta La corinfestatrice Povertale: L'arcier di Citerea Disviscera ad ognor la Giovinezza: E gli spirti canuti Guaiscono ad ognora Sotto la disamabile vecchiezza: Or enme, e da che parte Per noi conforto spererassi? e quale Det viver lieto insegneranne l'arte? L' almo Infante, Cni trasse il gran Tonante Dal grembo della madre incenerita,

Il qual poseis Dalla paterna eoscia Binato sorse a sempiterna vita: Ei spemallettatore Mette in fuga le noje; Egli vitichiomato A sé chiama le gioje.

Boon Lico, Buon Dionigi, Buon Nisco. Chi di ini canta sia novello Orfeo. Bella Filli, e bella Clori Non più par pregio a tue betlezze, e taci, Che se Bacco fa vezal alle mie labbra Fo le fiche a' vostri baci: Regni Bacco il cacciaffanni; Ei riversa nell'alme alma virtute: Ei fa torner nelle stagion canute L' allegrezza de' freschi appi. Regni Bacco il cacciaffanni. Or ehe ricopre Il cielo Il unbaddensatore Anstro piovoso, Recami di Rovajo Le ben care riechezze, lo dico il gelo, Sicché nel caldo agosto Io goda d'nn freddissimo gennajo. Discendi, Callinlee, Nella profonda grotta, Discendi, esperta vinattingilrice, Che quando bevo, allotta Io divengo felice. Piropi di Perù, Vene di Potosi. Sollevo gridi, e chiaramente il dico. Di voi non mi cal più: E te, sangne Ottomano, E sangue di Quirino, Prendo a acherno altresi: Fonte di nobiltate, Ed area di tesori, È nobit mosto in ben cerchisto tino, O Callinice, acqua nevata e vino. Cara di Bacco Napoli, Felice te, ehe pigi Meladdoleiti grappoli, Per te vendemmia su bel colle aprice Consolatrice lagrima Pansilippo nvamico: Lagrime di Piropo,

Onde to scaltro Ulisse Spense l'unico ciglio All'immenso Cielopo, Se sottraendo da mortal periglio: Misero Ini, se nell'orribil speco Si fidava nell'armi di Vnlcano, Ed il nettareo suco, Che distilla Nisco, non avea seco. Non move dengue invano Apollo II Cetrarciero, Che del buon Baeco va eantando i vanti; O bella Euterpe, secondismo i canti. Figlio di Semele. Chi non ti celebra Ne' golfi di Nereo possa affogar. Me per tal colpa

Non vedra mai dolente Lo spezzantenne, e formidabil mor. Or ehe dico io? È nelle ricche corti In pregio il Tesorier: Ma se miei votl Fossero uditi, esser vorrei Coppier,

E se troppo desiro,

Ch'all' odiosa prate

Fuga apporta e veneno.

Quaggiù valor celeste

E terso entro quell'onde

Deh forsi io Bottiglier. Bella Melpomene, Bellissima Calliope, Or ehi m'appresta Briglinderate Pegaso Nubicalpestator? Si, che porti per l' Africa. Si, che porti per l'Asia Del buon Dionigi il poco noto onor. Fia dunque ver, che si ritrovi gente Che di schietto ruscel faccia vendemmia? O scioechi d'Oriente. Lasciate che al deserto Predichi il vaneggiar di Macometto. Che sapeva egli il menzogner profeta? Voi fatti saggi rimembrate omai, Che balsamo di vigna imbotta e avena Omero il gran poeta.

# POESIE LIRICHE DIVERSE

#### CANZONI

--

•

AL SIG. ANTONIO COSTANTINI.

Benehė la sacra mano Del too divin Pastore Forza avesse e valore Sulle eelesti porte, Ei non per tanto invano Potea sentir desio Di contrastar l'obblio Compagno della morte: Mostro di denti adamantino, e forte A vincer la memoria, Che de' nomi famosi Fra noi vola e rivola, Guasten lo ogni lor gloria Con sliti fumosi Dell' infernal sua gola. Contra si cruda aspressa Non temprano l'incudi De' gran Cielopi ignudl Strala sonoro, ardente;

Ne'l bello Ermo ba ricehezza

A placar sia possente; Sol di Permesso ombroso acqua lucente

Nel ano liquido regno,

Che'l al terribil adegno

Febo immortal diffonde.

Splende ognora serena. Quinei l'alte corone Chiare fian sempre e conte, Che eerchiaro la fronte A' Pastor Savonesia Ed Arno d'un Leone Gode a' titoli egregl, Onde son vinti i regi Più larghi e più cortesi: Quinci scherne l'onor de' grao Farnes Lete profondo e cieco; In fin l'Aonie Dee Soverchiano ogni assalto; Ed or vengono treo Con cetre Aganippes Per Sisto, e per Montalto. Quanto il Romano Impero A' figli ed a' nepoti De' popoli devoti Fia earo e riverito, Tanto coo suono altiero D'infaticabil canto Sarà di Sisto il vanto Meravigliando udito: Esser ben può che si cosparga il lito Dell'atterrate moli, Orti, fonti, sculture, Gran templi al fin soo frali; Corso di pochi Soli Laseia ben mal secure L'opere de' mortali. Ma l'occhio ebe mirarle Non potrà dar spavento Al peregrin, eli' intento Fissa nel guardo i rai, Potrà ben ammirarle, O Costantin gentile. Nel tuo facondo stile Salde via più che mai; All'oprar suo cadneo il preglo dai Dell'immortalitate. Ma suoi ginsti pensleri, Ma di pietà ano zelo, Opre da te lodate Ci fan pronti e leggieri A gire inverso il ciclo.

п

GIO. VINCENZO IMPERIALE

Per lo stato rustico ec.

Con la scorta possente
Delle Muse immortali
Atti alberghi reali
lo trascorsi soventes
Ivi d'oro lucente
Vidi eoperte fiammeggiar le mura,
E von vagbl colori

Ingannar gli occhi altrui nobil pittura. Vidi eccelsi lavori

In marmi peregrini, E con arte infinita Dar sembianza di vita A duri sassi alpini.

Ivi pur gli occhi mici Ben sovente ammiraro Allor che rimiraro Altissimi Imenei.

Cetre di novi Orfei Alle vestigia altrui volgeano il freno; E femminil beltate Altrui spargea di care fiamme il seno:

Bionde chiome gemmate, E di viro ostro aspersi Bei sorrisi cortesi Poco di guardi accesi, Miracolo a vedersi.

O lucid'acque e vive Del real Mincio ombroso, O d'Arno glorioso Incliti Numi e Dive,

Qual sulle vostre rive Gia vidi ornarsi e passeggiar destrieri? E'n simulati assalti Quai vidi aste vibrar veri guerrieri?

Quas vidi aste vibrar veri gi Vidi fra gemme e smalti Così splendere un giorno Ampi testri egregi, Che d'ogni antico i fregi

Volano meno intorno.

Ivi non pur sul mare

Mosse finto Aquilone,

Ma dell'sima Giunone Le nubi or fosche, or chiare: Ivi siccome appare Del Gange uscendo a seminar rugiade Sorse bugiarda Aurora

E del cielo illustrò l'alme contrade; Così forte avvalora I peregrini ingegoi

Nel eorpo infermo e frale, Se destra liberale Quaggiú governa l regni.

Pur sazio il guardo mio Di pompa e d'alterezza, Or solamente apprezza Non superbo disio: Corso di puro rio,

Corio di puro rio,
Che serpeggiando lava erma campagna,
Par, eb'oggi a sé mi chiami,
E rosignuol, che sul mattin si lagna
Entro selvaggi rami.
Deh chi mi scorge dove

Io gods ombre romite? E piagge colorite? E fresche erbette e nove?

E fresche erbette e nove?
Ore d'Arcadia i montl,
Deaiderate sedi
Dalle città, miei piedi
A cola gir son pronti:
To, che gli Aoni fonti
Governi Euterpe, d'Aganippe l'onde,
Additami il sentiero;

Additami il sentiero; Sì dico,ed a' miei detti ella risponde: CHIARERIA, TESTI EC. Dolce e gentil pensiero, Fedel, t'Infiamma il petto; Alla virtude odiata Piaggia dissbitata È ben grato ricetto. Da ebe ferro ed acciaro

Divenne infra la gente
Quel primo oro lucente
A rimembrar si caro,
Intra i hoschi volaro
Pace ed Amore, e ratto seco insieme
Tranquillità sen venne;
Indi confeste a

Indi conforto, e non frodata speme Seco spiegò le penne, Sì tra foreste oscure Stansi le Dee giojose Per l'anime orgogliose

Mal note, e ben sieure.
Or s'al volgo nemico
Le pompe a dietro lassi,
Governerà tuoi passi

Spirto di Febo amico, Chiaro per sangue antico, Folgida stella alla Liguria splende; E su leggiadre pinme Contro le nubi inverso il cielo ascende,

Contro le nubi inverso il cielo ascendi E sno gentil costume Di dolci preghi al snono Pronta porger la mano, Ed io nel corso nmano

# Gismmai non l'abbandono.

Quando Febo al re Feréo Pasturó gregge lanose, Per temprar l'esiglio reo Pur con note armoniose Alma cetra egli compose,

Al pincer de' suoni uditi
Tutto il ciel si raddolciva,
Ne per monti, ne per liti

Fur latrati, o for muggiti.

A'auoi corsi pose il freno
L'onds allor del chiaro fiume,
E l'auretta in ciel sereno

Obbliando il sno costume Non sapca batter le piume. Discendean dell'alte piagge Alle corde lusinghiere E le Ninfe erme e selvagge,

E le Ninfe fontaniere Alle corde lusinghiere. L'alme Dive il sen velate Sol di Incido ornamento,

E la fronte inghirlandate
Faticavano al concento
Sempre in danza i piè d'argento.
E quel Dio sol caro argento
Delle corde alme beate

Delle corde alme beate
Variava il bel concento
Alle Ninfe ingbirlandate;
E sol d'oro il sen velate.
Quando poi tornossi al regno
Delle stelle auree serene,

Ei laseiò quel nobil legno Per conforto infra le pene Alle vite egre e terrene.

Or, Santin, tra le tue dita, Ei si ben risveglia il core, Ch'a danzar sempre u' invita Fatto in terra a tutte l'ore

Messaggier di dolce amore.
Tu yasciughi i caldi pianti,
Accompagui i prieghi ardenti,
Bacconsoli negli amanti
Il cor vinto da i tormenti
En ali acconi attraggimenti

Pra gli accesi struggimenti.
Ma se glà non lasci invano
Il fervor de' voti miei,
Non stancar la nobil manu
Sopra l casi o dolci, o rei
Da gl'incendi Dionei.

De gl'incendi Dionei,
Grande in arme intorno a'campi
Della Mosa on tempo aversa,
Più fra i nembi, più fra i lampi
Di gran gente al fin dispersa
Soggiogando il mar d'Anversa,

# IV

Fama, che d'aurre pinmo Tutta gorraita il tergo Di non fermare albergo thai per fermo costume; Te non torbido fiume, Te non mar proceilloso Co fier moggiti arreats; Ma su giogn neroso, Ma tra fotta foresta Vai pronta, vai leggiera Elerna mesanggiera,

Con occhi vigilanti
Travoli nottre giorno;
E eanti d'ogni intorno
Con lingue di diamanti;
Canti de gran regonati,
Canti del vulgo scuro:
Ne mortale accidente
Da' toni canti è sceuro;
Pur via più vivamente
Disveli i vari ardori
Degli amorosi cori.

Che Medea tanto ardesse A' raggi di Giasone, E che sul vago Adone Idalia si struggesse: Ch' lppomone giungessa La fuggitiva amata, To ci raccooti; & conti Semele fulminata: D' Ermafrodito i fonti; L'Augel Ganimedeo; E'l corso Arctusco. Divolghi a meraviglia Pictate e feritate E pregi di beltate Berli occhi e belle cielia: Ma s'altri a mirar piglia

Per l'amorosa istoria

Chinsa nel tuo bel canto, Non sente far memoria Dell'ammirabil vanto, Che'n amor più si prezza, Gioè vera fermezza.

Nel petto al grande Alcide, E di Tesco nel core Fior di al fatto amore Non mai per te si vide: Via meno il fler Pelide Fatto amator godea Titolo tanto egregno; Ma se per sorte, n Dea, Esempio di tal pregio Hai di veder desfo, Mostrarboti veglio io.

Io d'un volto sereno
Almo aplender mirai,
E da si ceri rai
Tutto avrampomoni il seno:
Ne che venisse meno
n'i l'accolto ardore,
Il valse a fare orpoghi;
Ne adegno, ne rigore,
Ne forza di cordoghio,
Ne aforzo di unstire,
Ni violenza d'ire.
Emmi si caro il foco
Di si somma bellezza,
Ch'io sosterogo ogni aspezza.

Ch'io sostengo ogni saprez Come soave gioro: Ognora in ogni loco Tanta beltà vagheggo; Se sorge il Soi dall'onde, Nell'Alba io la riveggio; E s'ci nel mar s'asconde, Nel sen dell'aria osenra Cintia la uni figora. In frecea aura che mova, In vago for di piaggia,

In piauta aspra selvaggia
Il mio pensier la trova,
Ed iorsa si riprova
Novo arco, e nove dardo
Farmi piaga amorosa;
Che nebbioso ogni sguardo,
Ogni guancia rugosa,
Ogni elioma cannta
E per me direnuta.
Vile ed jambili mesto

Vile ed ignobil merto
Cui non si da merrede
Per sempiterna fesle,
Meso non sia per eertn :
Veggano il fianco aperto
Gli occhi elte mi firiro
Pin che rimaogo si vita;
E l'ultimo sospiro
Dell'estrema partita
Col nome tuo a'invii,
O sin de' miei desii,

# AD ANSALDO CEBA'.

Aleun giorno Sorge il Sol nell'Oriente E ne varea all'Occidente Tutto adorno: Aleun giorno ei fa ritorno

Nubiloso, E di nebbie i raggi ascoso.

Spesso avviene Che Nettun rimbomba altiero Si ehe in mar canto nocchiero

Nol sostiene: Spesso ancor l'onde serene Rende il vento D'Anfitrite al piè d'argento.

Io, che miro Ciclo e mar così cangiarsi, Che'l turbarsi e'l tranquillarsi Vanno in giro,

Di mio mal poco sospiro; Anzi aspetto Dietro il pianto alcun diletto,

Sempre scura, Buon Cebà, non fia mia vita, Anco un di vedrò fornita Mia sventura:

Mal sn rota si figura La Fortona S' aver può fermezza alcuna.

RISPOSTA D'ANSALDO CEBA'

All' Autore.

Mentr' intorno D' Ippoerene all' onde lente, Che non s'apre a volgar gente, Fai soggiorno Da far onta al tempo, e scorno,

Che riposo Piò ti chiede il cor bramoso. Le eatene,

Onde stringe un dolce impero A cerear piacer non vero; Le Sirene, Onde avvien che t'avvelene

Rio concento Non pon farti il cor contento-Ne 'l desiro,

Ch'è si presto a sollevarsi, E si tardo a disarmarsi, Quanti apriro

L'Indie mai tesor, ne Tiro Nel tuo petto Ti pon far giammai perfetto.

Sol la cura Di seguir per via speditz, Gabbriel, chi a'ha vestita

Tua patura, Per amarti oltre misura, Pò ciascuna Voglis tus far men digiuna.

PAR GLI REGI

DELL'ILLUSTRISSIMA CASA CIBO.

Con ira il tempo torbido rimira I pregi di quest'alme peregrine : Ma per danno di lor non prova al fine Si possente venen, che non si scherna, Bella virtute anco i mortali eterna.

Questi versi non mai Lete ricopra, Ne perche sian rivolti a basso segno, Ne perche nuovo sien scherzo d'ingegno, Che dell'uom grande è da preszarsi ogn'opra.

Tra nobil gente,

Ocnor si sente, L'alto pregio di questa al fin sen va. Sua gran beltade Per troppa etade

Quasi Febo nel mar tosto cadrà. I tanti onori,

l bei colori. Di che la guancia un tempo alma fiori, **Impalliditi** 

Son al amarriti, Come rosa di maggio a meszo di-Sotto sue ciglia,

O meraviglia, Il bel foco d'amor non arde più;

Sol vi si scorge Lnme, che porge Segno del grande ardor, che ivi già fu.

In tal maniera Mattina e sera. Donna, sento parlar dovunque io vo;

Ne v'entri in core Perciò dolore:

Cosa mortale eterna esser non pò. Ma v'empia il petto Dolee diletto,

Che mentre fiamma da' vostri ocehi usci, Cosi s'aecese, Ogn' uom cortese,

Ch' a' ral del vostro volto inceneri. Tra' quali in seno

lo pur non meno Oggi serbo il desir ebe m'infiammo ; E tutto ardente Eternamente

Keina del mio cor v'inchinerò.

Con sorrisi cortesi
Con dolci sguardi accesi;
E con atti soavi,
Bella tigrr, gioravi,
Bella tigrr, gioravi,
E lieto io morirei:
Lasso, chi io moro cal ardo,
Ne veggio rise, o sguardo
Oni trovo al miei dolori
Pur ombra di mercede:
Ecco la bella fede,
Che con atti soavi,
Bella tigre giuravi.

### ХĪ

Agli occhi di Gelopea.

Ocebis, quando vi mico
Mojomi di mestiro,
Mojomi di mestiro,
Mojomi di mestiro,
Mojomi di mestiro,
E quando io non vi miro
Mojomi di martiro,
Ch' io pur mi verga meno:
Con vi miri almeno:
Con vi miri almeno:
Così mia dura sorte
Menami ognora a morte
Col duol di non haciarvi,
Cel duol di non mirarvi,

# SONETTI

-

AL PRINCIPA

D. CARLO MEDICI CARDINALE

Lodagli la liberalità.

Sempre del volgo vil vregibi la cura Genne solossado, e non è mi ilotaton Dall'arche acrate, e poscia ampio Oceano D'implicate il none, e ciece obblica el fora. Anima altera, e di geder sicura del consensa del gran Vatieno innatia i pregi: Ed io tou pregi innatiare è ca casto. D'arche si conducia l'apide casto. O l'arche si conducia l'apide il vatico d'arche si conducia l'apide l'apide d'arche si conducia l'apide d'arche si conduc

н

AL SIG. GIO. BATTISTA STROZZI Ch' ei non pensi sull'avvenire.

Strouzi, chi gode sal gioir presente Appațăi il cor; quel che per som s'attende Tempo avrain, verră quais forrente Quendo iributo di mar tranquillo rende: Quendo iributo di mar tranquillo rende: Contrarba l'orda, et alirita scende; Allor da longe ii peregrin, che sente I gran rimbombi, alto stupor no prende. Ma quel di retle piante emple le strade, E siforando nei campi argini e mura E siforando nei campi argini e mura Cito, chi a noi serba la futura ctade: Clò, chi a noi serba la futura ctade:

Di lontana stagion non prendiam eura.
III

AL SIG. CRISTOFANO BRONZINO

Dipartendosi da lui.

Gli con la notte paregrindo il giono. Febo de regis usui tempa l'aldore; Edu d'illi paterni io fo ritora. Del 196 de l'est uni con correction de l'est de l'

IV

AL SIG. DOMENICO BAMBERINI

Non è da fidarsi nel mondo.

Zedire corse, è presi i ormbi a sehermo La terra di bei fior lère piecenda; La terra di bei fior lère piecenda; La terra di bei fior lère piecenda; Le spibe a l'indesi Cerrer himèle: Ogti boso graiter di boso Fileros Viessere abtuno, che di feutti abbonda; boli spergrà sere ornàle Vrnes, le l'indesi de l'indesi de l'indesi della di lori se sono presi presi del violubil anno A fique pieser non prestar folic? Tere parta soni cerco d'affanos, le vicile si della di la considera di la considera di l'existe soni cerco d'affanos, le vicile si della manifesto piespo, le vicile si della manifesto piespo.

# AL SIG. LUCA PALLAVICINO

Mandandogli alcune sorti di vino.

Col soave lieor de'buon Falerni Luca, nel raggirar de i torbidi aoni Tempra il vigor degli Iperborei verni, E del petto gentil sgombra gli affaooi. Soll' altrui libertà fansi tiranui Del cor, s'ei ferve, i desideri interoi; Or perche l'alma a travagliar condaoni Assai men forte, ehe i giudici eterni? Se fian tempeste, o se terrassi a freno Marte, o s'Inopia abbatterà le genti, Il re del Ciclo il si rinchiude in seno.

Indarno son quaggiù nostri spaventi;

Sia l'aspetto dell'uom sempre serego,

Purebe proprio fallir mai nol tormenti. PER UNA GIUDITTA OIPIRTA

DAL SIG. CRISTOFANO ALLORI BRONZINO.

Quale aplendor? qual de' begli oechi ardore? Quale minaccia di sembiaote altiero? E come a bella donna aspro rigore Pon nella bianca man ferro guerriero? A ebe tien per lo erin (spettacol fiero!) Teschio cosparso di mortal pallore? Chi è eostei, elic nell'altrui pensiero Poò di se risvegliar tanto stapore? Ella è Gioditta: allor eh alti martiri Sgombrò felice dalla patria terra,

Mosse così del nobil guardo i giri, Così strinse l'acciar; così fe' guerra Al doce fier; eredilo to ebe miri: Chi qui dipinse in imitar non erra-

VII

# AL SIG. BERNARDO CASTELLO.

Qual duo leoni in Manritana arena Mossi ruggendo ad assalire armenti, Or fan macel delle nemiche genti, Castello, il gran Farocse, e'l grande Eumena Ma per Atropo ria, eoi oulla affrena, Por i lor giorni a mano a man fian apenti Onde la fronte, e i nobili occhi ardenti Mai sempre adombrerà tomba terrena. Ob creanto allor di rimirar fia vaga La gente i volti, e le superbe luci, E gli atti ferocissimi gnerrieri! Adunque movi, e tu ebe puoi l'appaga,

Avviva in carte i desiati duei,

E fregia Marte de' tuoi stili alteri,

HIV

LLO STESSO.

Odo ebe pien d'insolito lamento Piangendo il mio Castello inonda il petto, E por sospira Carlo il suo diletto, Sol fior de gli anni indegnamente spento.

Vesti piume volnhili di vento E conduciti, Musa, al soo cospetto; Loi riconforta, e con alcun tuo detto, O Melpomeoe, tempra il suo tormento. Ma se fresco dolor si lo percote,

Ch'egli dal lagrimar non si scompagni, E pasca l'alms di cordoglio solo; Tu su cetera mesta amare note Rinnova, e seco sospirosa piagni,

A cori amici vien comune il duolo.

PAR LO STERNO

Che dice Orfeo, ehe sull'eburnea lira Spargere at eiel fervidi canti io scerno? A ehe diee Arion ehe suona, e spira Soave al, eb'all'Ocean fa scherno? Diee Arion, che nell'oscoro inferno Sotto gran sasso Sisifo sospira; E dice Orfeo, che d'avoltojo eterno Eterna fame Prometeo martira: E ehe ritrar gli orribili tormenti?

Vista erndel! Perehê gli altrui dolo Fossero specebio ad emendar le scoti. Or ebi poò tanto in sempliel eolori? Castello, ad allettar gli oechi e lementi Nobile Orfeo fra nobili pittori.

# AL SIG. PAOLO VINCENZO RATTO. Vincenzo, se giammai per me si vede

D'amorose faville arder due eiglia. E sotto chioma d'or guancia vermiglia, O per legge di suon volubil piede; La bella Clio, che su Castalia siede A cetere temprar mi riconsiglia; E eosì m'empie il eor di meraviglia, Ch'avvegna stanco a novi canti ci riede. Fa come per l'april vago augelletto, Che lusingsto dal mettin serene Ben mille note vool discior dal petto. Or se questo mio dir dimostra appieno, Che poeo al sommo Febo io son diletto: Che assai ti pregio si dimostri almeno,

XI

IN MORTE GELL'ECCELLENTISHMA

# D. ZENOBIA DORIA.

Pianta, ch'eccelsa in sulla piaggia alpina Spande le chiome onor della foresta, Uuqua non sorge pià, se per tempesta, O per forza di fulmine ruiua. Ma bell'aulium al ciel sale divina Dopo l'orror della stagion funesta. A che tanto lagnaria? Alropo infesta

Fa di corpo mortal vana rapina. La nobil Donna a' pic di Dio sicura Sfavilla in alto, ove mirabill arte Farà d'altrui giovar con sua preghiera. Ed al Figlio gontil ramo di Marte, Tranquillo il see dell' Adstrite Ibera.

XII

# AL SIG. GIACOMO CORSI.

Queste mie labbra, e quota lingua appena Del too caro lier, Coris, bagrai, politico caro lier, Coris, bagrai, La scuar footue mi ternò lecra. Cennesi no cablo poi di vena in vena Connesi no cablo poi di vena in vena Contaci no cablo poi di vena in vena Contaci no cablo poi di vena in vena Sicchè membrano di un bel gazzio i ra-Sicchè membrano di un bel gazzio i raporti di propositi diffetto i conyo. Via più, che del Permeseo, alma Verdez, le mi rinfranco di un ton nobi nono conservationi di un condita contaci di propositi di un condita contaci di la conservati di un condita contaci di la conservati di un condita concello con disposi di un condita concello con disposi di un condita vena con la conservationi di un condita vena con la conservati di un condita di con-

XIII

Quando nel cielo io rimirar soles Nules e' raggi del Sol vaga indorarsi, E quando tra bel fibr cull' rela sparsi (Parado tra bel fibr cull' rela sparsi Quando solto aura, che gentil correa, Scorgera il sen del aura tatto inceraparai, E retta sull'areas argento faril Londo, che di Saffri dismi splenotas y Londo, che di Saffri dismi splenotas y Uson, che per sequetarne alta vapheza. Uson, che per sequetarne alta vapheza. Or non costi, che la mia fuera avveasa Meraviglicos vista. XIV

### AL CONTE PROSPERO BONABELLE

Questo geniti, che con leggialri esnti Oscari in paragon cient, e sircue Condarna trebit a mierabil pineti. Ma se co i dud a somui eroi sembianti Umqua dispiecher vele tirrene, Sforene di comp i a sostener estera, Condare con conservativa del conservativa del conda presso a vigi per dopoja straba Spromando se cel suo valere istena Pub far, che i nostro re licio sea vada; Pregio ben sero ad un mortal concessa Pregio ben sero ad un mortal concessa E se i casupi di Marte, e vali Permeson.

...

#### A FILLI.

Su questa rira, e quando il di vice fuori, E quando ri cade in mar, Filli superta, Sfoga miero amote i suoi dobri, E per te la sua vita appra ed acerba. Spesso del pinto suo rinforcea i liori, E appra di ferridi besi all'erdon; De del tuo bel piode orma si serba. Ano tabra il cor d'alli deiri hando più con con del più più più più Mette il freo del piò della serba. Mette il freo della deiri hando tabra di considera di considera più con della della considera di Mette il freo della deiri hando, o Filli, di mie voci il usono : Gran pietate de dorsta a gran martiri,

Non sdegnar; sono Amon ehe ti ragiono.

XVI

Poich' al desir, che rimirarti ognora,

#### AL MEDESINO.

Filli, mi contringes, tu stringt il ferno, Accò senta tus vitti il oro non mora. La pietade di sono non mi tien meno a. La pietade di sono non mi tien meno a. La pietade di sono non mi tien meno a. La pietade di sono non mi tien meno a. La pietade di sono di sono di sono di sono di sono di sono di mi tira biossi abismo, di la bei sigli al secono di sono di mi tien di sono di mi tien ottoria. No sigli alti buni ha di mostara contanea: Na crescendo consforto a mis ventora. Sia crescendo consforto a mis ventora di sono di s

#### XVII

#### AL SIG GARRETT CHIARRERA

Qual peregrin, che foor di sua contrada Per chiusa valle, e per aperto campo, Con piè, che tema ail ogni passo inclampo, Compagno delle tenebre sen vada: Tale, o Chiabrera mio, per quella strada, Che a l'indo è scorta, e ch'io vareare avvampo, L'orme notturor della mente io stampo, Onde convien, che misero alfin eada. Tu, che la via ben sai, siami, se godi, Che più non mi precipiti Il denio, Duce con l'ammonir, Sol con le lodi. E chi sa, ch' anno un di, posto in obblio

# Pianger, com'un crin biondo il cor mi annodi. Non sollevi Gioditta il canto mio? XVIII

#### RISPOSTA REL SIGNOS

# GABBRIELLO CHIABRERA.

Con due bei gioghi nella terra argiva Fende on moote gentil l'aure serene, Ed indi verso il pian l'almo Ippoerene Scende rigando l'odorata riva. Al mormorio della bell'acqua viva Par con cetera d'or Febo sen viene, lvi degna del soon l'alme terrene, E d'altra piaggia la sua voce è sebiva. Coro mão Giostinian, la greca seola Altrui corona, e con invitte piume Cigno di Grecia oltre l'obblio sen vola, Corri alle ripe di quel chiaro fiume, E la toa nobil sete ivi consola;

# XIX DI GABBRIEL CHIABRERA

Si viverai sovra l'uman costume.

# Ad Ansaldo Cebà per Federico Spinola.

Il pregio altier, che l'immortal Farnese olse dell'ampio Sealde in sulle sponde Il cobil cor di Federico accese Sicehe '1 eereò dell'Ocean fra l'oude. isselo il Belga, e'l congiurato loglere, Che giogo al fin non attendeano altronde:

Ma spento sul fiorir dell'alte imprese Ci cosparge di lagrime profonde. enterion non si soblime sorse Mai per altrui virtù nostra speranza Orgi 'nterrotta come fragil gelo.

'ar a'ei come balen quaggiù trascorse Elerno in alto di bei rai s'avanza, E fa più chiaro dell'Italia il ciclo,

# RISPOSTA D'ANSALDO CEBA'

#### SOPEA IL MEDESIMO.

L'ardente fiamma, onde 'l suo sangne spe Il re del Ciel con piaghe aspre e prof Il cor cred'io di l'ederico accese A dargli 'I suo dell'Ocean soll'onde, Ne I generoso ardor del gran Parnese Forse prendes le sue faville altronde. Ma quel ch' all' un vesti l'aurato arnese. Spinse l'altro di Scalde in sulle sponde. O se'l cor d'Alessandro unqua distorse Di men degno splendore altra sembianza, Donil' ci cangiasse sotto l'arme il pelo. Il cor di Federico, in cui non sorse, Se non di vera gloria alma speranza Accenderà d'un più hel lume il cielo.

# XXI

#### DEL REVERENDISS, DON ANGELO GRILLO.

Questi, eh'al suon di lagrimosa lira Or piangi estinti folgori di Marte, Han vita nelle tue funeste carte, E la tua fama la lor fama inspira. Ed al tuo caldo sospirar sospira Chi legge i casi infanati a parte a parte Nelle meste quercle, e ammira l'arte, E'I carme, in rui la propria morte spira. E perdendo han maggior vittoria quivi, Che non avrian vincendo ove i lor busti Giaequer; ma non l'ardir, no 'l gran valore. Deb | se d'onor trrren, spirti divini, Nel ciel vi cal, miratevi ora augusti,

# Ed immortali in stil, che mai non muore, XXII

# SISPOSTA DEL SIGNOS

# GABBRIEL CHIABRERA. Angelo, e come i cor divelle e parte,

Come l'anime Amor erudo martira,

E con qual violenza, e con qual arte Guardo di donna a vaneggiar ne tira, Toscana insegna; e di tormenti e d'ira, Di facelle e di dardi empie le carte, E le sovra Arno melodie cosparte Cigno di Citerra gorgheggia e spira, Ma le belle alme, Italia, onde fiorivi, Che ti cinsero il erin d'allori angusti. Qual nostra Pindo è, che cantando onore? lo ben già mossi al nobil canto, e rivi Sparsi di pianto agli onorati bosti: Ma che fcei io? se non mi scusa amore?

#### XXIII

# DEL SIGNOR GABBRIELLO CHIABRERA

ALLA SIGNORA ISABELLA ANDREINI.

Nel giorno, ohe sublime in bassi manti sabella imitava alto forore; E stolta eon angeliei sembianti Ebbe del scuno altrui gloria maggiore; Allor saggia tra'l suon, saggia tra i canti Non mosse pie, cho non seorgesse amore, Ne voce apri, che non creasse amanti, Ne riso fe', che non beasse un core. Chi fu quel glorno a rimirar felice Di tutt'altro quaggiù cesse il desio, Che sua vita per sempre ebbe serena

Oh di scena dolcissima sirena!

Oh di teatri italiei Fenice!

Oh tra' coturni insuperabil Clio! XXIV

REPOSTA.

La tna gran Mosa or che non può? quand'ella Me stolta fa dell'altrui senno altera-Vittrice; ond'é, eh'ogni più dotta sehiera Foror insago alto saver appella. Queste mie spoglie, il eanto, la favella, Il riso, e'l moto spiran grazie, e vera Fatta (pur sua meree) d'amor guerriera Avvento mille a i cor faci e quadrella.

Ma a ella tanto con lo stile adorno Ha forza : in me col suo valor accenda Foco, onde gloria ne sfavilli intorno. Per lei mio carme e nobil fama ascenda, Chiabrera illustre, ed avverrà, che un giorno Degno cambio di rime anch' io ti renda,

#### EGLOGHE

# ERGASTO.

Era il Sol ver l'Occaso, alla stagione, Che s'iofiorano i prati, ed io pensoso Moveva lento il piè lungo il Mognone: Pochi passi mutai, che dove ombroso In alto si sollieva un bel cipresso, Vidi Ergasto seder sul prato erboso. Crespa tronte, irto crin, ciglio dimesso, Nulla avea di letiata, in mezzo a' fiori Giacea la lira, ed ivi l'arco appresso;

oiche dietro al pensier de' suoi dolori Per lungo spazio andò da se lootago, Trasse dal mesto petto un sospir fuori: Indi la lira sollevò dal piano Con la sinistra, e già disposto al canto Recossi l'arco nella destra mano:

Ove le corde ebbe tentate alquanto; Ricercando su lor tuono di guai Fece sì fatte udir note di pianto: Veggonsi sull'April ranci gli erbai, Da ebe ti ci furò nostra sveotnra,

Ne qui più, Tirsi, odorano i rosai. empre sta so quest'aria nu'uggia oscura, Ben dovnta compagna a' nostri duoli, Onde più messe omai non si matura, Posano in secco tronco i loro voli E dolenti cominciano i Fringuelli. E rispondono mesti i Rusignuoli. E con lungo bebu capre ed agnelli Schifauo i rivi, e le più molli erbette, Né mugghiano, ma piangoso i vitelli.

Le tessute ghirlande a lor diletto Odian le Ninfe, o da' fioriti prati Per gli erti monti se ne van solette: Cessano tra' Pastori i balli usati, Ne possono fra noi cetere udirsi, Ed a sampogne non si dan più fiati: Ben è di dura quercia il petto, o Tirsi, Che può non iterar gravi lamenti, Senza per la tua morte intenerira lo certamento il auon de'mici tormenti

Sempro farò sentir quinci d'intorna Stancando l'aria con dogliosi accenti: Qui taeque Ergasto, e veone meno il giorno.

п

Lieo ed Elpin: Elpin in Val di Grieve Bel sonator d'ogni sampogna, e Lico Gran Maestro di ectra in Val di Sieve, Tirsi piangean sotto pn castagno antleo: Giunse primiero Elpin dolee caozone Allo sue caone, ed ocorò l'amico. Sulla riva dell'Arno e del Mugnoce Di peregrina mirra e d'altri odori, Tirsi, ricchi pastor faoti corone. E pur in sull'Ombron ricchi aratori malzaco sepoleri ad onorarti.

E lungo l'Arbia i guardian de' tori. Ma sn per l' Alpi in solitarie parti, Ove poveramente io viver soglio, O Tirsi, per onor, che posso darti? Con un poco di zufolo mi doglio, Cho altro non si concede a' miei desiri. E di qui mi si cresce anco il cordoglio. Qui tolse alla sampogna i suoi sospiri Elpino, o trasse la quorela a fine, Poi Lieo dié principio a' suoi martiri. Qual al tempo de' ghiacei o delle brino

Consolato si paseola l'armeoto Per lo tiepido pian delle marine; Tal per queste campagne aodai contento In fin che non ci fu Tirsi rapito,

Tirsi, ebe di noi tutti era ornamento.

Ma da quel giorno ch'ei sotterra è gito, Lo misero simiglio in questa civa Por dalla mandra un agnellin smarrito,

Che sprezza il rezzo, e le bell'erbe schiva, E sempre bels, il lupo alfin sen viene, E della mandra e della vita il priva, Si disse Lico, e le minute arene

Del bel torrente, e le montagne ombrose Rispondeano olulando alle sue pene. Poscia movendo sulle piagge erbose

Un'altra volta Elpin dal petto lasso Sospinse in verso il ciel voci dogliose: Se per Monte Morello nuqua trapasso Sieché da quelle balze io miri Sesto, Subito lagrimando gli oechi abbasso:

Indi colmo d'angoseia i passi arresto, Poscia dietro il furor, che a se mi tira, Conturbo le fontane, e i fior ealpesto. Per tal via disforata algoanto l' ira-E contra la ria morte il mio disdegno,

Per piangere il tuo fin tempro la lira, Spezzola poi, che l'infelice legno Ben risuona dolente a i casi rei, Ma nol sa però far, siceome è degno,

Ne seconda piangendo i dolor miei.

# MENALCA, LOGISTO,

# Menolca

Su questa bella piaggia, ove tranquillo Serpeggia il ruscelletto, ove fiorite Son le rive di menta e di serpillo, Ove con torto piè sorge la vite

Sul bianco pioppo, ove la vista è lieta Per le belle viole impallidite. Canta, Logisto, e la mia mente acqueta,

Vento non freme, abbajator mastino, Che tu deggia cantare eeco non vieta. Logisto.

Me lo vieta, Menalca, aspro destino. Per cui trafitto duramente a torto lo sono al disperar quasi vicino:

Che mentre mi fingea maggior conforto, E di maggior speranza era fornito, Venne Dameta, e disse: Ahi Tirsi è morto. Caddemi il eor tosto ch' io l'ebbi udito:

Povera ed iofeliee mia espanna, Gran saetta dal cicl ben t' ba ferito. Menalca.

A che l'anima tua tanto s' affanna Per la morte d'un uom? non è dornto: Che natura a morir tutti condanna. Io bella gabbia ho di mia man tessuto Nel freddo verno a trapassar le sere,

Ouando il velloso armento e ben pasciuto, Come un forte eastel, quadra a vedere. E sorgono eiascuna la ogni canto Di liscia canna quattro torri altere :

Qoivi un merlo è prigion, che negro il manto Delle sue pinme, e totto il beeco ha giallo, E toglie in aria ad ogni angello il vanto: Fit scendeva ad un'onda di cristallo,

Ed io sotto l'erbetta un laccio tesi Al auo volare, e al nol tesi in fallo. CHIAGREDA, TROTI EC.

Dal primo di che l'infelice io presi, Ad insegnargli faticai l'ingegno. Ed ha fioora mille modi appresi: Si fatto don del tno valore in segno Vo'ehe môstri a' bifolehi ed aratori,

S'oggi de' canti tuoi mi farai degno. Logisto. Menalca, laseia me co'miei dolori:

Oggi le voci mie pon son più quelle : Ma tu soverchio la mia cetra ocori. Orsu non molto indugeran le stelle, Che omai l'ombre lungbissime si fanno,

Andianne alla capanna, o pecorelle. Tirsi, le greggie mie ben poseranno

Finché del chiaro Sole il Mondo è privo; Ma per te non mi lascin naqua l'affanno: Partiti, Fosca, da quel pie d'nlivo : Guata se l'ostinata oggi m'ascolta, Ve', mal per te, se costassuso arrivo. Menalca, a rivederci un' altra volta.

#### DAMONE

Sparita ancor non era la Diana, Che nell'orto n'entrai del buono Ameto. E mi lavai le man nella fontana; E le più fresche foglie del laureto

E spico colsi, che fioriva intorno, E colsi sermolino, e colsi aneto. Poi come al Mondo fe'vedersi il giorno,

M'ba condotto ardentissimo deslo Il tuo caro sepolero a farpe adorno. Oui ti verso con l'erbe il pianto mio.

E qui ritornerò mesto sovente: Addio già Tirsi, ed ora polve, addiu. Ma qual fiero latrato oggi si scute?

Forse nel sangue dell'inferma greggis L'insidioso Lupo inaspra il dente? Ah Dio, che tanto male oggi non veggia l Melampo, già tu sai, che in fedeltate

Can di pastore alcun non ti pareggia: O ben difese, o belle torme amate, Di latte fecondissimo drappello, Solo sostegno alla mia atanca etate:

Per ombra di al fresco valloncello, Ove si dolci corrono l'aurette, Ove al chiaro mormora il ruscello,

ltene pecorelle, lte eaprette, Mandra forse non è, che in altro prato Aggia da pascolar si molli erbette.

Venturoso terreno, aer beato, In cui nebbia pestifera non siede, Cui non depreda peregrino armato.

Move il pastore alla cittate il piede, lvi cangia con ôr candida lana, Poseia sicuro a sua magion sen riede; Ogni molestia va di qui lontana;

SI vnole il gran Signor, che Arno corregge, Dell'occhio suo non è la gnardia vana, Quinei an tante scorze oggi si legge

Scritto suo nome, ed in cotanti accenti Odon suo pregio ricordar le gregge.

Ed lo cantando di soavi venti La ben cerata mia sampogna empiea, Finebe in tispidi pianti, ed in lamenti M'ha posto, Tirsi, la tna morte rea.

# MOPSO, DAFNE, MELIBEO.

Oggi il quint'anno si rivolge, ah dura Per noi memoria! che sul fior degli anni Tirsi fu chiuso nella tomba oscara, Mira, cho il vago Sol par che si appanti Di folte nnbi, e questa piaggia mesta A qualche gran diluvio si condanni. Soave rusignuel qui non s'arresta, Solo s'arresta tortora dolente,

O con ria voce nottola funesta. Ciò nostri danni ci ritorni a mente, E dell'alma gentil ne'cor divoti Non sian giammai le rimembranze spente. Dafne solleva su per l'aria, e scoti

Il caro cembanel ben conosciuto, Quando con dita musiche il percoti. E tu, buon Melibeo, non esser mnto. Con dotta mano ora riapri, or chindi I vari fori del tuo nobil finto. La gloria singolar de' vostri studi,

Amorosi Pastor, non venga meno Del nostro caro Tirsi alle virtudi. Dofne.

Morte erudel non spense Il tao veneno Tirsi, che col bel canto a tutte l'ore Spegneva l'ira delle tigri in seno? Melibeo.

Tirsi, che col bel canto ebbe valore Frenare i fiumi in corso, invida morte Non poteo raffrenare il tno forore? Dofne.

Non ti dolse di lul, di eni la sorte Ogni più dura rupe, ogni montagna A grand'onta di te piagne si forte? Melibeo. Odi crudel, come per lui si lagna,

Como incolpando te, traggono guai Ogni finme, ogni bosco, ogni campagna. Dofne. Or se il pregio dell' Arno amasti mal, E se pregi virtute, o peregrino,

Un si caro sepolero onorerai. Melibeo. Spargi croco, viole, e gelsomino, Che non vedral pastor tanto gentile, Ne da lontano mai, ne da vicino.

Dafne. Se lapo depredava il nostro ovile, Tirsi dava ristoro alle sventure, Che l'altroi pianto non aveva a vile. Melibeo.

Se tempesta offendea l'uve mature, Sempre le nostre lagrime dogliose Del soccorso di Tirsi eran sicure.

Dafne. Qual fra la ruta mammole odorose Era Tirsi fra gli altri in questa riva, Ma troppo tosto Morte il ei mascose. Melibeo.

Oual fra stagni a mirar fontana viva Era Tirsi fra gli altri in questa plaggia, Ma troppo tosto n'e rimasta priva. Mopto.

Limpido rivo, che da monte caggia, Spruzzando in più zampilli il puro argento Per solitaria via d'ombra selvaggia,

E tra rami di pin soffio di vento, Quando il celeste Can più coce l'erba, Non saprebbe adeguar vostro concento. Su val di Tebro omai voce superba

In van presume contrastar con voi. A' eantor di Firenze oggi riserba Febo il più singolar de' pregi snoi.

#### URANIO.

Bizzarro mio, obe si barbato il mento Movendo per lo campo i passi tardi, Come altier Capitan guidi l'armento; Perché si bassi, e si pensosi i guardi In terra volgi? e pure i pio ti miri? Ed oltremodo il tuo cammin ritardi? Per avventura Tirsi oggi desiri? E lui non rimirando hai disconforto,

E così ci palesi i tuoi martiri? Bizzarro mio, nostro buon Tirsi è morto; Per lunga strada di campagne senre Lunge da nol nostro buon Tirsi è scorto-Tu fra le balze delle rupi dure O ti dirocca mortalmente, ovvero

Apprestati a soffrir erude venture. Io poi, che più letizia unqua non spero, Da queste piaggie penso far partita, Ed a più non tornar fermo il pensiero. Foresta più deserta, e più romita Sara mia stanza; il cupo orror di Verns. O pur di Falterona avra mia vita. Strana cosa a pensar, ebe ei governa

Morte si ciccamente, e che nel Mondo Nulla non sia, che le sne leggi schernal Tirsi sul fior deetl anni ba messo in fondo. Ed alcun poscia lascerà canuto, Che a lui non sarà terzo, no secondo. Or che mi rechi, o Farfallin, vennto

A volo verso me senza ritegno? Ob la seconda volta eeco starnuto. Ciò di liete novello hassi per segno , Ma seloceo me: non cusi dice Alcasto,

Che ha nell'indovinar cotanto ingegno-Ei mi snole affermar, che invan contrasto, E che letizia non convien, che aspetti; Io per si dura vita omai non baato :

Lasso! dove son iti i mici diletti?

VII

ALCIPPO, AMINTA.

Aleippo. Certo, non leggermente io ti ravviso, Diletto Aminta, così sei cangiato Di domestiei panui, e più di viso. Dipartisti pastor, torni soldato; Attro, che cetra, e bosehereccia piva La spada, che ti pende al maueo lato. Or come oggi apparisci? e di qual riva? Chi tolse ad Arno il tuo soave canto,

Che per ciascun si volentier s' udiva? Aminta. Ch' io mi partissi la cagion fu pianto, Non potei rimirar queste pianure Morendo Tirsi, ebe io prezzat cotanto:

Da tonge me u'audai, per far men dure L'aspre miserie, e della lunga strada Lungo saria contar le mie venture. Alcippo. Ma pur, perché ritorni Uomo di spada?

Non pensare at eammin, ben alto è il Sole, Molto ha da gir, prima che in mar sen enda. Aminta.

Posiamei qui, poiché per te si vuole: Io parterò. Prest ad errare intorno, Perché il viaggio rallegrar l' nom suole. Adangue il mio cammin volsi a Livorno. Bitrovai quivi un popolo guerriero, Tutto di piume, e di bell'armi adorno. Era sul navigarsi: ogni nocchiero Spalmar facea del Signor nostro i legni,

Che assalir l'Oriente avea pensiero. Io veder vago peregriui regni, Entrai con gli altri, il navigar lontano Era appunto il miglior de' miei disegni.

Alcippo. Ferocissimo eor: sul mare insano Lunge peregrinar? grande ardimento! Me per compaguo spereresti in vauo. Sn per l'onde uon è l'istesso vento, Che su per l'aja: ebe cammin t'avvenne? Incontrasti veutura a tuo talento?

Aminta. Licti talor con incrociate autenne Quasi volammo sopra il mar : tatora Non pieciola procella si sostenne, E pur cola, doude esce foor l' Anrora, Finmmo sentiti, e vi lasciammo in pene It popol rio, che Macometto adora. Totte predammo le nemiebe arene:

Ma quanti de' Cristiau sul mar errando Furo tratti per noi d'aspre cateue? Lassi, che achiavi, e della patria in bando Mirando darsi a cara libertate, Voce altra non metteau, ehe Ferdinando. llo corso in guisa tal più d'uu' estate, Veduto ho varie terre, e varia geute,

Or mi ritorno a queste spiagge amate. Ma dimmi tu: eome felicemente Menate i giorni ? aneora vive Alfeo?

Che soleva cantar si dolcemente.

Arde più di Mirtilla Alfesibeo? Che fa Dameta, ehe fra noi pastori Era quasi no autico Mclibeo? Alcippo.

Son vivi: ed altri in dilettosi amori Consuma, ed altri di suo beu pensoso Det campo attende agli utili lavori. Aminta, il viver nostro è dilettoso: Quel Ferdinando, ebe i nemiei infesta, Anco a' popoli snoi serba il riposo. Arida fame qui non ei molesta: Ginstizia regna: è l'abitar sieuro, Come nelle città, per la foresta.

Cosl fosser con noi, come già foro Le cortesie del nostro caro Tirni: Ma tacerò, che il rimembrarue è duro.

Aminto. Aleippo addio, tempo è da dipartirsi.

# SERMONI

AL SIG. GIUSEPPE ORZALESI.

Giuseppe, altor che le giornate io meno Nel picciol cerchio di Savona, io sorgo Fuor delle piume, quando sorge il Sole Fuori dell' onde; e dove più verdeggia Erma peudice, io me ue vo solingo: Se forse in quell' orrore udissi it santo Di Melpomene bella, e di Talia. Care figlie di Giove; allor non eerco Quate è più dolee delle postre viti. O delle strane la vendemmia; e sprezzo Neve, ehe vegna ad onorar te coppe, Ove Baeco riversa i suoi tesori. It valgo, ehe mi mira andar eot gnardo Rivolto a terra, e colle labhra mute, Ride, che io mi dimagro: io non per tauto Rido de' risi popolari : ha forse Testa la plebe, ove si chinda in vece Di senno, altro che nebbia? o forma voce, Che sia più saggia, che un bebu d'armento? Lodo ben io, che le vaghezze umane Aggian misura, e di qui spesso io torno Delta bella Firenze agti atti alberghi, E qui depongo I pensier gravi, e svio Me dal Parnaso, e quei diletti cotgo, Per eui su Piudo a risalir sia forte. Rimiro del Brousin finti sembianti Far scorno a i veri: odo celeste voce Di Francesca bear gli spirti in terra; Scorro le Tempe; e nel mirabit Pitti Il ciardin dell' Especidi : talmente. Ginseppe, di mia vita il corso alterno: Non mai stancarsi in proracciar diletti E vivendo morir, ma d'altra parte Visor la vita è viver con conlorto.

11

# AL SIG. PIER GIUSEPPE GIUSTINIANI

Giustiniani, a cui mio buon destino Mi feee amico, le parole ascolta, Che senza pompa di parlar Toscaco, Io mnovo a farti. Qui dappresso il mare Sovra uno scoglio io fabbricai palagio, Di eni l'ampiezza ventieinque braccia Forse consuma : è ver ch'ei si naseonde Al crado Borea, e si discuopre a' fiati Tepidi d' Austro, sicelié spresza il verno; E quando poscia Febo allunga il giorno, È percosso da sefiri, per modo Che la calda stagion non si bestemmia. Di qui veggo i nocchieri a piene vele Passeggiar la campagna di Nettuno; E posso, quando il ciel non sia velato, Tanto quanto veder le ricche ville Onde son nostre arene alte, e superbe-Qui mi riparo, e dal rumor plebeo Involo i giorni, e colle Muse io vivo, E fommi Cittadin del bel Permesso, E ben mi so, che Poesia vien detta Fra noi felicità disfortuosta. Ricca di povertà; ma ci dimostri Seiocco Rialto, o Padovana scola, Sciocea più, che Rislto, ove soggiorni La verace quaggiù felicitate. Vistl be lange la Dora il si famoso Bastion verde, e dentro il lago Ocneo Ho veduti dappresso i regi tetti, E d'Arno la riva l'ammirabil Pitti : Ma non vi rimirai la bella donna, Ond'io ragiono: vi mirai speranae Mal affrenate, vi mirai timori. Vidl, ebe Odio, ed Amore il suo soverchio Ivi adoprava, e non vi vidi in somma Uomo, ebe usasse un nom ehiamar felice. Perche dunque sprezzar gli spazi augusti Della mia capannola, ove tsivolta Non sdegna di apparire il grande Omero, E talvolta di Pindaro si ascolta La cetra degli eroi coronatrice. O Pier Giuseppe, ore verran, che l'oro Porranno a ruba; c che gli scettri eccelsi Mireransi depor dentro nua tomba, Ma dalla falce, che ogoi cosa miete, Virtù pon teme; e rallegrar ten puoi, Poiche d'essa non sei timido assico.

Ш

### A MONSIG. GIOVANNI CIAMPOLI.

Fra i colli alteri, e lungo il regio Tebro, Ore per ciascun uom tanto si spera, E tanto si sopira, or che rimena L'anno cocenti i di, che fate, Amici? Quali son voatre Aurore? e come lieto Chiudete a sera il Sol nell'Oceano? Inforansi le mense, e di bel gelo Illustrate le coppe? il gran Vesero Vi mesce, o pure dal gentil Gandolfo Viene a' vostri conforti il buon Lenco? O fortunati, se speranza incerta Con dolce tosco non v'sneide; Rom Appar, non men che Circe, incantatrice: Vegna il senno d'Ulisse a farei sehermo, Ciampoli, quanto vegghi! e come tendi L'arco della toa mente? ed a qual segno? Rispondi a' gran Messaggi, e fai che tuoni Tua cara voce nelle regie stanze, Lusingando l' órecebie al gran Sensto? O del sommo Pastor le voglie esponi A' re scettrati? e solla nobil Senna E sull'istro soperbo, e sull'ibero Con meraviglia fai volar tuo nome? Vento di puro ciel t'empia le vele, Castore ti conduca, no mare immenso Certo ti s'apparecchia: io d'altra parte Stommi opioso in solle patrie rive. Qui solitario i miei pensier compongo Sieche da Inngi il grand' Urbano adoro: Te nel mezzo del cor porto rinchiuso. E del fumo Roman nulla sovvientni.

IV

ALLS SANTITA' DI MOSTEO SIGNORS

URBANO VIII.

Se riguardando le ragion d'Astrea Con occhio d' Argo, daodo bando a Marte. E della plebe dispensando a i voti Cerere bionda, non giammai sei atanco, O grande Urban; ms dalle rive Eoe Febo accompagni fino al mar d'Atlante Con alma sempre a si gran eura intenta-Qual sarà lingua che d'eccelse lodi Non t'incoroni? e fra le stelle eterne Astro non formi ad onorar tuo nome? Ma qual dall'altra parte orrido apirto Di barbaro Caton non fia cortese. Per modo che a Pastor d'alme infinite Non dia fia tanti affanni aleun conforto Alcuoa volta? Non distender l' areo Mai della mente; a eiascun' ora in mare Farsi nocchiero, e contemplare i lumi Del erudo Arturo o d'Orion nemboso, Chiede un corpo di selee e di diamante: Quinei lodato studio a re scettrato È cacciar fere, e travagliar le selve, E con tromba innocente eccitar armi, Non sangninose tra guerrieri amici. Or se spirito lasso in dettar leggi All' oniverso può pigliar diletto Lunge da biasmo, onde gli fia concesso Più drittamente, che dall'auree Muse? Sento il popolo sciocco alzar latenti. Sento mugghiar la plebe, e farsi incontra, E saettarmi con viperel acherni. Ms non fia ver, che me me caglia; frali Sono gli assalti delle lor menzogne, Se fu chi poetando empieso le carte,

E cantò Baeco, ed onorò gli arherzi Della Dea d'Amatanta, e di Citera, Non fo famiglia del verace Apollo, Ne mai dappresso all'immortale Euterpe Fermò suoi paast, o rimirò la fronte Dell'alma Urania, o lo splendor di Clio. È falso il dir che non so qual Parneso Le Muse alberghi, e ehe il gentil drappello Terre le chiome nel Castalio fonte. E raddolcisca con nettarea voc Ognor le piagge drill' Argivo Eurota. Se por vedute fur l'alme donzelle Mai fra quei monti, peregrine l'orme Cola stamparo, e si vi fur straniere; Lor vera Reggia e di Sionne in cima, E del Tabor fan volontier aoggiorno Salle pendici, e del Giordano all'onde Spandono il anono dell'eterce lire, Con vari modi screnando l'aure, Quinci de' cari auoi spirauo in petto Furor soave, onde quaggiuso in terra Soglionsi venerar, come erlesti. Tal, poiché spense a Farson l'orgoglio. Per decreto divin l'onda Eritrra, La sorella d' Aron diede cantando Granie al Tonante; e del morir sul varco Mosé spiegava d'Israelle al seme L'eterna legge con amabil carmi: E quando cadde a morte il fier Sisara, Per deatra femminil Debora sorse, E detto per Jahel versi di gloria Alteramente; arte cotal a'apprende Delle veraci Muae entro la scuola. E lo sai to, che alle stagion non gravi, Godendo il nobil osio, alzasti esempio Di chiaro canto a'più leggiadri ingegni. O te ben nato! per altrui virtote Già facesti sentirti altero Cigno, Ed or faran sentirsi alteri Cigni Per alto pregio di tua gran virtude. Deh qual possanza mi ritorna sgli anni Ed al vigor della fiorita etate? Dove sei, dove, o gioventute slata? Questo era tempo da stancar la cetra Dell'obblio vincitrice, e far che al cielo Volassero giocondi inni Dircei, Or mi doma vecchiezza, e tra le vene Sento correre on gelo, code a gran pena Per fiaso favellar muovo la lingua, Ne son signor, salvo di fiochi accenti.

.

# AL SIGNOR AGOSTINO DRAGO.

Drago, che fes seleeni trihonali, Ore lo stato nostro è sempre in forse, Mani la vita toa, come nocchiero la mezzo all'Ocria, che sempre mogghia; Birumi sulla tas fe: giammai ti prende Pietate alcuna della nostra etade? Dnolti di noi, quando per l'ampie sale Corre la geote di sè stessa in hando?

O palagi, soggiorno non d'Astrea. Ma di calamità! per quella parte Corre la vedovella a eui vien tolta L'insidiata dote; e per quest'altra Ne condoce i papilli il buon Tutore A dimandar merce contro i Potenti. Qui piange Pietro a eui senteoan avversa Ha rotto il collo; e là trionfa Marco Che la borsa empierà d'aurea moneta. Rimiransi apparir gravi Avvocati Con codazzo di gente, e siede in alto Il Giudice, a veder, qual Radamanto, O qual Minosso: egli la fronte increspa Tutto accigliato; non rivolge il guardo, Salvo severo; e se d'udir a'annoja, La maestà del volto ei non scompone, Ma colla man fa segno: io non so poi Pur di quella sua man eio che facesse, Ben lusingato in solitaria stanza, Che alfin la mano è per pigliar : dirai, Drago gentil, che la mia penna è tinta Di seuro fiel; così mi versi Clio Largamente la fonte di Parnaso, Come io del biasmo altrui non mi rallegro. Atto cortese è perdonare: io mossi A favellar di liti, e di palag Per dar ebiara corona a quei Gentili Che sanno quivi consolar gli afflitti: E fra tutti costor tu non risplendi Men che piropo, c non per tanto aleuvo Sul viao ti dirà, come è sciocchesas Non pesear nel gran fiume della Plata. Ma non abhandonar la bella impresa, E fatti sordo a' consieller malvazi. Mortal riechezza a mille rischi espons E rimansi di qua; vera virtude Sicura n' accompagna oltra il sepolero.

VΙ

#### AL SIG. LUCIANO BORZONE.

Borzon, tosto che torni il Sol nel Cancro, Fornirà l'anno, ch'io lasciava il Tebro, E tornava a trovar mia Siracusa. Come giunsi a Baccano, io diedi bando Al pensiero dell'ostro de' Romani, E dissi al Lettichiero: o Lettichiero, Se mai oon ti ai azzoppi aleun de' muli, Ne mai ti venga men ricoa vettura, Dimmi, seorgesti tu per aleun loco Persona, ehe sembrasse easer feliee? Com'ebbi così detto, egli distese La destra mano, ed additommi il Sole. Rispose poi: Per quel lume di Dio I. Ho condotti soldati, ed hu condotti Mercanti, or Cittodini, ed or Baroni, Ed ora Monsignori, or Cardinali, Giovani, vecchi, e di ciasuna etade, Ne mai m'avvenne d'incontrar pur uno Che drilo stato suo fosse contento. A questo è mosso un forte piato, a quello Il mal francese ha hen tarlite l'ona;

Chi languisce bramando nna Cornetta D'uomini d'arme; chi shandisce il sonno, Desiando il Toson del re di Spagna; Così fatta quaggiù trovo la gente. Cotal sua contentezza..... O contentezza Togli se sei cotal: Così dicendo Le mani alaò con ambedne le fiche, E fece un salto. lo nel mio cor dicendo: Deh gnarda qual Plutarco o qual Platone Ho ritrovato per la via di Roma? Indi meco medesmo io ripensai, Come sono quaggiù nostri desiri I nostri manigoldi. lo son ben certo, O Borzon, che la fiera di Piacenaa, E di Nove e di Massa altri decreti A' snoi propone, c che l' aver tesoro Toeca, secondo lor, l'ultima mela Ma che? l'oro non passa oltra il sepolero; Molti qui sulla terra abbraccian ombre: Gracchi il mondo a sna posta fortunato; Quaggiuso è 1º uomo di virtude amico.

#### VΠ

# AL SIG. BERNARDO CASTELLI.

Castello, se giammai eo' tuoi pcunelli, Onde onori le tele, a mostrar prendi Qual sia la goerra, non ti venga in mente Donna rappresentar, quantunque Gera, Quantunque eruda. Quelle teste orrende Cittadine di Lerna, e gli spaventi, Che fecero sudar Bellerofonte. Dipingi in carte; a che fian poco. Un mostro In cui regni il furor di cento mostri Hai da mostrar. Non prima cinge il fianco. Qual sia gnidon di regginosa spada, Ne prima sal cappel ficca una piuma, Ch'ei sa ginrar la fc di Cavaliere, Ma cotal Cavalier, non è bestemmia Che ad onta del gran Dio del Paradiso, Che in dispregio de' Santi, egli non abbia Ad una ad nna, ad ora ad ora in boeca Le spoglie, di ehe pensa ornar la patria Son sacri arnesi d'oltraggiati Altari Pur con sna destra; i prigionier legati, Che devono far pompa al suo trionfo, Sono orfanelli di sforzate madri, Nell'amiche città: predare i campi, Arder le terre, abbandonar l'insegne, Truffar le paghe è guerreggiar modern Ed hassi da sperar con queste squadre Sottrar Sion dal dispietato giogo? Gernsalem far franca? Aprire i varchi Per adorar la sacrosanta tomba? Malnate fasce, e scellerate quile, Infame eth. Ma non vogljo io, Bernardo, Uscir dall'alma Tebe, e far dimora Col erlebrato latratore in Paro Però dimmi, che fai? come ne meni Di luglio arsiccio le giornate odiose? Godi della tua villa i gioghi caposti Al trasvolar de' sefiri? se eredi A veerhio amico, che non vide i foeli Mai di Galeno, in guisa tal vivrai.

Come semini fior la vaga Aurora. Tu lascia lini, e vesti i panni, e poscia A passo lento va cercando i monti. Infin ehe alquanto ti riscaldi; ed indi Su logge fresche ti riposa a mensa': lvi, ma parcamente, adopra il dente; E di vin chiaro, c che non fumi, irriga Più liberale, e più cortese il petto: Quinci ti adagia, e di non longo sonno Vezzaggia il capo; e prega, che a tue eiglia Un papavero presti Endimione. Come la cicaletta ha posto fine A sue canzoni, tu discendi al piano: Fa cammin breve, indi ritorna, e cena. Alfin, come nel cicl faccia sue chiome Espero sfavillar, trova le piume. Ma dà bando alle cure, e sian sommersi Tutti gli affanni nel profondo obblio. O figlinoli d' Adam, grida Natura,

# Onde i tormenti? io vi farò tranquilli, VIII

Se voi non rubellate alla mia legge.

#### AL SIG. BERNARDO MORANDO.

Bernardo, in grembo a Lombardia famosa Voi dimorate, colà dove regna Cerere Italiana, e vi rinversa Cortesemente l'ôr delle ane apiche : Si fatto favellar non è mentire. Non è per certo; io contrastar non voglio; E grave infamia fare oltraggio al vero. Ma chi mi negherà, che le midolle Del terren grasso, e da cotanti fiumi Bene irrigato, non ministri al Sole Vapori grossi a condensar ben l'aria? Or io potrci narrar, che di qui nacque Il volgar biasmo alla città di Tebe. Ma non è d'aizzar col nudo dito La collerica vespa: i Littorani, Quali noi siamo, abitator di scogli, Hanno candide Aurore, Esperi puri, Ciel di aaffiri. Oh non mi s' empion l'aje, Non sentonsi scoppiarvi i correggiati. Che monta? Or or della famiglia il padre Grida per casa. Si risparmi il pane, Val sangne il grano, indi eeco correr voce Vele, vascelli, di Sicilia navi Vengono in poppa; in quel momento vili Fansi le biade; il Granatin s' impieca, E di giorno e di notte il forno coce, E il popolo fa sne geatoviglie. Quale appunto oggidi miriamo il mondo, Tale nsci dalla man del mastro eterno, Cisseon paese avea di che pregiarsi Di che lagnarsi infino allora: o bella Schiera di Pindo! elle trovaro nn oro, Onde diedero nome agli anni antichi, Con gran consiglio: in quei felici meai Eran di biondo mel carche le selve, E per gli aperti campi ivano i rivi, Altri di puro latte, altri di vino Isfavillante, allegrator de' cori. Le preorelle si vedean and terre Tinger le lane, e colorirsi d'ostro

Per loro stesse; degli aratri il nome Non era noto, ehé cortesi i solchi Porgeano in dono al contadio la messe, E rifiuto facean di sua fatica: Ma per quella stagion vedeasi in terra L'alma Ginstizia, e di eandor velata La Fede pura, e la dimessa in vista E dell'altrni dolor schifa Pietate. Quando poi sorse il minaccioso Oltraggio, E l'Ira, e la si pronta a dar di piglio Fra noi Rapina, e che laseivo arciero Mosse battaglia a mal guardati letti, Lo afaceiato garzon di Citerea, Subito il mondo ebbe a cangiar sembianza. Il suol di bronzo, il ciel venne d'acciaro, Fe' vedersi la Fame, e la ris Febbre Dispiegò tra le genti orrida insegna, Ed infiniti guai trasse in sua schiera. Qui faccio punto, e saldo ogni ragione. Tal godiamo il tenor di postra vita, Pur come fatti son postri costomi.

# AL SIG. GIO. FRANCESCO GERI

Geri, ebe fassi a'Marmi? Io son ben certo. Che non può peregrin ritrovar piazza Ove si provi più gentil solfazzo. Quivi passeggia Nobiltà fiorita, Croci vermiglie, eroci bianche, e quando Son per le fiere nel Mercato Nnovo Forniti i cambi, si rauna altora Pur quivi tutto it fior de'eittadini; E chi squaderna del corrier di Francia Lettere fresche, e fa che senta ognuno Ciò che dice Lion, ciò che Parigi. Chi parlamenta de Paesi Bassi, Che Olanda s'arma, e che con esso toro Uscirà d' Inchitterra aleun Mitorte. E metteransi in husca delle flotte. Nanni discorre intorno alla vendemmia: Senz' aleun dubbio imbotterassi mate, Ché li seirocchi ban danneggiato l'uva: Bunn consiglio sarà bere all'arpione. Bindo rivela eh' jeri alla Campana Discese ad alloggiar dama spagnuola, Bella, ae mai ne fo; spagnuola, e hasta. Ma ae t'incresce dar l'orecchio a cianec, Non ti vengnno men eose leggiadre. Vuoi tu Pittnra? incontrerai Brenzino: Musica forse? ndrai partare il Peri; E troverassi chi terrà sermone De'aublimi pensier det Galilei: Quei nnovi eieli, ove fra stelle eterne De' gran Medici nostri è posto il nome, Nome possente a crescer pregio agli astri. Nobil diporto! solamente un risco Spesso quivi s'incontra, ed è mortale. Vnotsi pregar, che non ti venga addosso, E non ti dia battaglis aleun poeta: Misericordia, ebe travaglio è questo? Starai godendo, o degli affari tuoi Tratterai con gli amici attentamente:

Ed ecco si disfila alla tua volta

Un di questi assassini, e non fi dice Il sudicio huon di, ne buona sera; Ma ti si pianta innanzi, e poi t'investe : Udite un Madrigale, il quale pseito Emmi non infelice dalla penna: Il Petrarea è divin, non vo' negarlo, Ma tuttavolta : . . E così detto intnona. Indi dal Madrigal sale al Sonetto. E dal Sonetto ascende alla Canzone. E per arroto egli di passo in passo La chiosa, la postilla, la comenta; E se non hadi, egli tl da frugoni. O belle Ninfe del Parnaso, o Muse, Oggi son eosi fatti i vostri Cigni? Ma, Geri, se tu scorgi anco da lunge Un di questi nojosi calabroni, Spulezza via, metti le piume e foggi.

#### X

#### AL SIGNOR LAZZARO CIRCAZANDO.

Lazzaro, un giovinetto, a eni par ora S'impela il mento, e senza padre, a eui Deggia ubhidire, e espitato in mano Della più fine e più solenne Circe, Che mai servisse in corte a Citerea. So dir, che non è scarsa di cor mio, D'anima mia, di vezzi, di moine, Care tanto a' cervelli innamorati; Benché con loro, che hanno sale in zueca Pesino meno ehe un guancial di piume. Tant'e; questo infelice a freno sciolto Corre alla mazza; jer si fece un censo, Oggi si piglia a cambio, e così vassi Sull' asino trottando per le fiere. Pietà mi prese e volli esperienza Far di mia lingua, o se per nulla appresi So'fogli del grandissimo d' Arpino. Lo trovai dunque; usai di quelle esordia, Che son più commendate, e poi mi misi Sottilmente a trattar luoghi comuni: Che femmina non è mercatanzia Da spendervi cotanto, e ehe assai tosto Egli vinto saria dal pentimento; Ma che il pentir non torneragli in borsa Il malamente dissipato argento. Rammentasse il suo sangue; nomo venuto Con titolo d' onore in questo mondo Dimorarvi dovea, doveva useirne Pur con suo pregio ed onoratamente. Molte cose io sogginusi, e feei in somma Un non poco isquisito parlamento, E provai di ritrario a miglior vita: Ei stette attento, e rese l'armi in parte, Siccome vinto; ma che fosse searsa Pur d'un minimo gran l'orrevolezza, Per dare il collo all'amoroso giogo, Françamente negò: dunque fia hiasmo Riconfortarsi al Sol della bellezza? Binaldo, Orlando, ehe non our fu conté. Ma Paladino, se n' andò sovente Dalla paterna Senna al gran Catajo, E vel trasse l'ardor della figliuola Di Galafrone, Aggiungo: il buon Ruggiero Che oon disse, e non fe'per Bradamante? Ma recitiamo, e raccontiamo i grandi Prontissimi a seguire il capitano, Che il gran sepolero liberò di Cristo: Quanti duci infestaro il pin Goffredo Per esser cavalier di quell' Armida? E l'alma valorosa di Tancredi Non amava morir sopra la morte Dell'amata Clorinda? È fare nitraggio Ad ngni cor gentil tenerln in bandn Da bella donna, ove ripari Amore. Amore i rozzi spirti illeggiadrisce. Non avete voi letto il Pastor Fido? Or come danque ha da soffrirvi il core Di dare infamia agli amorosi strali? Ei si diceva, e lo dicea per modo, Che coll' alto splendor di quei gran n Mi abbarbagliava in guisa tal la mente, Che quasi mi rimasi un bel pincone. In, fatto muto, rivoltai le spalle, Dicenda: O bel Parnaso, a bel Permesso l Ma voi poeti m'odorate certo, Sia detta con perdon, di ruffianesmo.

ХI

# AL SIGNOR FILIPPO ARRIGHETTI

Onal nom mortale, s'ei rignarda in cielo L'Alba apparir, delle rugiade amica, Tra gigli e rose, e presso lei veloce Via trascorrere il Sol, quasi gigante, Stupor non prende? E chi mirando a notte Stendersi intorno il padiglion stellato, Ed ivi dentro sfavillar Boote, Ed ardere Orione, ardere Arturo, Non si carea a raglon di meraviglia? Sommo poter dare alle cose statu, E trarle di non nulla ad un suo cenno; Ma tal somma possenza ed infinita, Non ha forza con noi, perche devoti Noi siamo, e pronti ad ubbidir soa legge. E pur la destra, onde s'ornaro i cieli Di tanto lume, ba ne profondi abissi Creata fiamma, e tenebrosi orrori, Per sempiterna pena a' suoi ribelli. Ne vi si pensa; ne tremiamo. Or dimmi: Che dee dirsi, n Filippo? In certo affermn, Che dentro le pupille de' mortali liegna gran notte, e che si vive al bajo. Alto grida Alessandro: è poen un mondo: Or che sarebbe se n'avesse cento Sotto a' suoi piedi? vincerebbe il tosco. Che si tosto lui vinse in sull' Enfrate? l'oco sopra la scena apparir l'altra, Dal gran sangue d' Assaraen disceso, E ciascuno appn lui quasi Infelice Ei sul beato; la beltà suprema Dell' inclita sorella di Polluce lla seen in letto. E che ne trasse al fine? Armossi Achille, e die battaglia a Troja, Rupper le turbe spente al Simoenta L'usato corso, ed i sublimi alberghi l'érai tape di belve. Un sol trastollo Costò cotanto alle Dardanie genti? osto cotanto, e per si fatto modn

S'atterrò d'Ilion l'aotica reggia. Non sia chi mi riprenda, o che si sdegna Contra'mici fogli, s'in oco parlo a grado. L'aom sulla terra di raginn furnito, Se adoprar noo la sa, perde suo pregin, E tal diventa, quale è belva in lustra.

XII

#### AL SIGNOR PIER GIUSTINIANI

Benebė la lunga età non mi consenta Peregrinare, e che l'ardente estate Oggi il corpo consigli alla quiete, lo se dal piede disgombrar patessi Gravi ceppi domestici, per certo Non mi starei: ma dispiegato il voln Dei pareggiati remi, pr sarei teco Alle bell'acque di Fassoln . . O rive Dilette a Teti, p sollevate falde. Care al enro di Bacco, e di Pamonal In le desiro, altro non mi è concesso, Godile tn. che pnoi. Per nostra vita Incertissimo stame Atropo fila, E sovente da mal poco temuto Siamp assaliti, e spesse volte ancora Siaroo lieti di ben poco sperato. Dunque viviamo, n Pier Giuseppe : omal Verra la Pace desiata, e seco Cerere sparsa di dorate spiehe. Opinci le damirelle di Parnaso Faran carole, ed acinoso Bacco Di spirti non plebei colmerà l'alme, E stancheremo l'Apollinee cetre Se altramente avverrà, nol trarrem l'ore Gioenudamente, e con franchezza. Il saggio È tetragono a i colpi di ventura.

хш

### AL SIGNOR GIOVANNI BATTISTA RIARIO

In quella fiera, che il passatn Maggio Si fece in Massa io non riscossi un anldo, Che mi fosse da Napoli rimessa, Onde quel mese, per ciascun finrita, Per me fn secco, e quasi vernn; poi Han sofferto mici piccioli poderi Tale staginn, che non si può dir peggio: Piogge nstinate ban fatte verminose E le mele e le pere, e son tornate In bozzsechioni le susine; sggiungl, Che negli angusti solchi del formento Loglio trionfa, e bestemmiata avena. Da tanti danni sbigottito, avea Speranza in Bacco, il boon Padre Leneo Fia libersle, e colmeranne i tini, Ristoreranne la vendemmia: ed eeco Trascorap un esecrabile scirocco. Che con torbida vampa in sulle viti Hanne lasciato i grappoli riarsi: La cosa è qui; che debbo far? Cnoviene Cercar ne' duri tempi un bunn consiglio: Se vien la roba men, farò che meno Vegnan le voglie, ed in bilancia pari Pesciò la vagliczza e la postaoza.

Un mantel di frisato e non di felpa Porrommi intorno; e non andrò qual verme Di seta ricoperto; al mio ragazzo Darò commisto, e salderò suo conto. Co' Pollajoli farò briga, in somma La Bita cocerammi un po'di bne: Ma quanto a' fiaschi io gli vorrò di Chianti, E son certo indovin, ebe la paneaceia Il becco batterà : deb che intervenne? Qual meraviglia? Or tu, Riario, prendì In tanti mormorii la mia difesa, E dà risposta a' nostri Salomoni: Di'che non è viltà lo spender poco : Vile sarò se spenderò l'altrui. Cuoco non bo; ma d'altra parte Isnardo Non mi tien debitor dentro al auo libro. Non metto piede in bisca, ma non seanso Il sarto, perch'el sia mio creditore. È susto sgretolare una pernice. Dispogliare un cappon, mirar la fante Recarti in un bel piatto una gran laccia Con buon savore; è gusto, io non tel niego; Ma nel petto io non ho molto coraggio, E lascio agomentarmi dalle Stinche. Oh, dice il Truffa, cancaro a' pensieri: Chi sa dell' avvenir? Godismo intanto. Truffa, la tua dottrina a me non piace, Lo apenaierato ha da pensar poi troppo-Totto eio che ne piace in questa vita, Non è vero piacer, falso diletto, Gli pomini al fin atrascina al pentimento.

# XIV AL SIGNOR ANGELO GAVOTTI

Se Alfonso andasse col tabarro lordo Di aucidome, e se il cappello masse Non come usa ciaseun, sicché le falde Possero atrette, e non s'alzasse il colmo Ben molto in su; chi toreerebbe il muso. Chi riderebbe; e se venisse Anselmo Di giorno passeggiando in calza intera, Ed una fosse bianea, e l'altra rossa Non correrebbe d'ogni intorno an O, O, Un O. O; al fattamente come un tuono? lo crederollo agevolmente: il figlio Del tale, ed il nipote del cotale, Nato per madre della tale, in piazza Fare il buffone? O nobiltà sprezzata, O vilipesa! Se in cotal maniera Movesae a favellare, o Nanni, o Bindo Avris ragion di non tacer; ma come Tacciono, adendo Anselmo in carne e in osso liatosi a gisoco, e non si tôr di mano Carte giammai, ne dadi? E porre ogni ora La dote della moglie, e della madre In forza delle zare, e degli incontri? Avanzasi egli per cotal maoiera La nobiltà? Dammi rispusta, o Vulgo. Addobbarsi vilmente ad uom ben nato E grave infamia, ed adoprar vilmente Fia gentilezza? Se guernisco il espo Di cappel disassto, io son denso; E poi a' ammorbo sotto coltre in braccio CHIABETRA, TESTI BC.

103 D'nna Gomedra infranciosala, ho cento Che fan mia seusa, ed ban di me pietade? O quanto male siede il mondo a seranna Per giudiearl forse verrà stagione, In cui si ammendi; ora volgiamo ad altra Materia più gentil nostri sermoni. Dimane apparirà la sesta Aprora Del bel mese di agosto; alma giornata, In cul si consegnò l'eterco manto Al valor grande dell'Ottavo Urbano. Angelo, diasi bando a'rei pensieri, Dispongansi le mense, e sian eosparse Di fresche frondi; il buon Francesco appresti Di fontana ginestra auree bottielie: Siri provvegga neve; arpe, viole Han da stancarsi in si bramato giorno. Giorno felier, e tra' più cari giorni Giorno più caro: al suo venir aen venne Giù da'stellanti alberghi invitta Astrea, E lungo il Tebro passeggiò Pietate.

#### xv

#### AL SIG. FRANCESCO GAVOTTL

Francesco, se oggidi vivesse in terra Democrito (perebe di lágrimare lo non son vago, e però taceio il nome D' Eraclito dolente) or se vivesse Fra' mortsti Democrito, per certo Ei si smascellerebbe delle risa, Guardando le sciocchezze de' mortali. Molti ne diran molte; io ebe p Parlo assai poco, tratterò sol d'una. lo rimiro le donne oggi far mostra Di sua persona avvolte in gonne teli, Che atancano le mau di cento sarti. Men ricamato stassi infra te nubi L'Areo baleno ; io tacerò dell'oro-Oro Il giubbone, ôr le faldiglie, ed oro Sparso di belle gemme i erini attorti. Negletta fra' suoi veli appar l'Anrora Sorta dall' Oceano. lo già non nego. Che assai sovente la beltà del viso Fa tradimento alla mirabil pompa-Or si fatta donzella è non contenta Di ana natura, ma levata in alto Sp tre palmi di zoccoli, gioisce Di torreggiare, e per non dare un erollo E non gire a baciar la madre antica, Se ne va da man destra, e da man manca Appuntellata su due servi, ed alza Il piede, andando, come sel traesse Fuor d'una fossa; onde movendo il passo, È costretta a contorcer la persona, E a ben dimenar tutto il codrizzo, O Democrito antico, ove dimori? Ove sei gito a sl leggiadre usanze? Ginngi earrozze da città, carrozze Per la campagna, seggiole, lettiche, Staffieri, paggi: Il padre di famiglia I golfi passerà per mezzo il verno Su frale pave mercantando, ovvero Coll'armi indosso segnirà l'insegne Fra mille rischi, e ne' palazzi alteri

194 Serva farà sua libertade a cenno D'aspro Signor, per adunar moneta, E poi disperderalla in compir voglic, E soddisfar vaghezze della donna? La donna darà legge? avrà la briglia D'ogni governo in mano? Oggi si mangia In Belveder, diman si cena in casa, Ove si vegghierà colle compagne. Fatto il comandamento, ecco la casa Tutta in scompiglio; spenditori attorno, Coechi in faecende, auceberi, vivande, Spese da nozze; e non si tosto tolte Pien le tovaglie, che portar vedransi Per entro tazze d'or carte Francesi; Quivi fansi larghissime primiere, Resti di doble. Ora dich'io, se vivo Per Italia Demoerito n' andasse, Spalsneherebbe la gran hoeca in risi? O la sl chinderebbe? È da pensarsi, Ch' ei fosse muto, rimirando avere I cotanto prudenti Italiani Mestier di tanto elleboro? Confesso, Che a diritta ragione ei riderebbe. Rida pertanto, io d'altra parte ammiro, Che menando la vita a lor talento Infra cotanta copia di tesori, In mezzo delle pompe e de' sollazzi L'onestà femminil stia salda in piede. Gloria grande all' Italiche donzelle, Che Amor non ne trionfi, e che non aggia Arme contra i lor petti adamantini. Che sua face si spegna, e si riotuzzi Ogni più forte stral di sua faretra.

AL SERBISSIMO ORAN DUCA DI TOSCANA

# FERDINANDO II.

Omai non lunge è la stagion, che seiolto Sarà tuo braccio a maneggiar lo seettro, Per eui t'elesse il gran l'ettor del ciclo; Scettro non punto vil, ma che ti dona Il pieno arbitrio su' bei campi d'Aroo, E che la tua fedel l'alma Firenze, Nobil paese, ove Nemea non nudre Folti bosebi al ruggir d'aspri leoni, Ove speco di Lerna in sco non chiude Le teste d'idra intisicate, ed ove Non agomenta eo'mostri alta chimera: Ma per aperte pisgge i solchi indora Cerere hionda; ma su' colli aprici Coce ridendo Baceo auree vendemmie, Minerva gli ulivi, e d'ogn'intorno cari pregi suoi spande Pomona. i c Febo indarno, e non indarno Marte a chiamando seguaci. Armate prore rtago in Libia cavalier crociati All' orgoglio domar d' empi tiranni. l lungo l' Arno, cume neve alpina dalle Muse son dettate in Pindo, > ...ando al canto le castalie cetre. Visco regno, e da bramarsi. O chiaro

Astro d'Italia, e per le sue speranze De' gran Mediei nostri inelito germe. Ma dassi a te, perché pungendo il fisneo Di Turco palafron eacei il einghiale? O l'animal delle ramose corna? O perché, seiolto il ghermitor falcone, Per li campi dell'aria armi gli artigli Contro l'acceggia? non si da per certo, Ne to tel credi: tu seguendo l'orme De'più famosi, con guerriere insegne Devi forte atterrar nemici assalti : E con fermo tenor d'aurei costumi Crescer ghirlande a tua città. Non sorga Severo scano, ed Il mio dir corregga, Come ardito soverchio : io non straniero Pongo oggi il piè nella tua nobil Reggia, Già trenta volte Il Sol rivolto ha l'anno. Da che le logge io passeggiai di Pitti : Quivi mirommi Ferdinando, allora Ch' ei die l'alta Nipote al re Francese; E quivi Cosmo rimirommi, quando Venne l'eecelsa Donna, onor dell'Austria, A licto farlo di mirabil prole: Ne quivi disdegnò sentir mici carmi Che orosvano l'imprese, onde s'adoroa Livorno, i presi, e di catena avvinti Ladroni, orror de' Cristian nocchieri. Ah Cosmo, ove sei gito? ove soggiorni? Innaspando tuo stame a mezzo il corso Atropo si stancò; dunque lampeggia Sn bel cerchio di latte infra gli erol. lo eol tuo successor farò parole: Signor, cui vera fede e vero amore Mi stringono a vergar quest'umil foglio. Che il forte Aleide in Gerion apegnesse Tre fiate la vita, c ch'ei scoppiasse Il figliuol della Terra, e eh' ci tracsse Cerbero fuor delle Tenarie foei, Non si dee ereder no; ereder si dee Ch' ei fren ponesse agli sepetiti, e ch'ecli Domasse il rubellar de'rei pensicris E schifo d'ozio in gloriosi affanui Versasse dalla fronte ampi sudori, Sempre a conforto dell' uman lignaggio: Poi le asggie donzelle del Permesso Rabbelliro co' rai del suo gran senno I fatti egregi, acciò si fesser specchio Con meraviglia alla ben nata gente; Perche le note degli Aonii Numi Altameote lusingano i morteli. Di qui ben pronto il giovinetto Achille Sprezzò l'amor della Reina in Sciro. Che addolciva con vezzi il cor feroce: Ne prima incominciò lo scaltro Ulisse A lodar l'asta de'guerrieri Argivi, Ed il valor delle Dardsnie spade, Che nel figlio di Teti arse il desire Del sanguinoso acciar: fonte d'argento Non cosi trasse a sc soelle cervette, Come trasse Scamandro i pie d'Achille, E non all trasse in vano: ei per tal modo Sul Xanto maneggiò l'armi materoe. Che l'altrui gloria lo sospinse a Troja, Ed ivi fessi glorioso in guisa, Che ad opere di gloria oggi n'infiamma. Sommo d' Eaco pregio : ur tn non manco.

O giovinetto re, del prender norma Da onmi per virtù fatti subliml, E quinci sublimarti appo coloro, Che rivolgeodo gli anni ndran tno nome. Non soco io solo a così bel consiglio Darti, o Signor, ma lo ti dà quel Cosmo, Già padre della patria: odi Lorenzo, Sul flor degli anni Italian Nestorre: Attendi all'altro Cosmo, il cui fulgore Non sa nebbia Letes come l'adombri : E chi poò non ndir là dove chiama L'ioficito valor di Ferdinando? E dove ehiama il terzo Cosmo? or credi Tn, di cotanti Regi altero sangue, Che le Sirene il canto hanno-soave Per affogarne al fin: bella virtude Fanne aempre quaggiù scorta sicura, Poi ne conduce infra le stelle, ed ivi D' ogni nostro desir la sete appaga Con la dolcezza de' nettarei fonti.

#### XVII

#### AL SIG. AGOSTINO GRIMALDI.

Del viaggio superno delle stelle lo non so nulla; e maledetta riga, Ch' io leggessi giammai dell'Almagesto: Ma ac alcuo move a domandar, che fia Fra gli comini nel corso di cent'anni, lo franco renderò salda risposta: Fia quet che fu nel corso di cent'anni; Vestiransi sull'alba, e colcheransi In aulla sera e sederansi a mensa: Altri fia col dottor per suoi litigi; Altri fioterà l'orme dell'amica; Il ginocator bestemmierà le zarez Il soldato la pace; e finalmente Speme e timore, ed allegrezza e doglia Agiterà elascun, questo è sienro; E più aicuro che anderassi a morte. Alta rocca oon è dove non saglia Morte importuna; e non è forte muro Ove non faccia il suo cannon la breccia: Ma se Grimaldi la tua mente è vaga, Che io nel Parnaso ascenda, e di lasanso Spieghi aentenze non volgari; ascolta: Stassi in error, ne saggiamente pensa Chiunque aool pensar, ehe altri non pensi. Per l'uomo l'innocenza è forte usbergo; Furto, ed osura al fin divien compagna Di povertade ; traboccar non tema. Quaodo altri la virtù prende per gnida. Chi far noo usa al poverello oltraggio, Chi non apoglia il pupillo, e chi difende La vedovetta, e chi non ama orgoglio, Con esso lui t'aggiungi ed a lui fida. Che lettera miglior non ha Rialto.

#### XVIII

#### AL SIG. FRANCESCO RONDINELLI.

Se ripien di vergogna, ed annojato Alcuna volta, perocché le Muse Mi scaccino dal monte d'Elicona. Ne mi lascino corre alcon fioretto Di quei tanti, che serbano a' Poeti Nostri moderni, io spiaccio a me medesmo: Per mio conforto, o Rondinelli, allora Cerco commedie, e fabbrico teatri Dell'intere provincie; e recitanti Fannomisi veder tutte le genti: Spettacolo mirabile, giocondo. Non è sollazzo rimirare il Zanni Che vibra scettro, e signoreggia in scena? Certo è sollazzo: e se vorrà fortuna. Quasi scherzando sull' nmana orchestra. Ornar di ricchi manti nn personaggio Alteramente, il qual, se to lo squadri, Fia Pedrolino, frenerai le risa? Io non per certo: or va di passo in passo Spiando il mondo, e troversi, che molti Dimostrano di lor falsa sembianza. Tal veste da Ruggiero, ed è Martano Uno schiavo in catena dell'nsura Mette la mano in tasca, e dà per Dio. Creder forse potrem, che Donna Elviro, Col coprirsi di vel, quasi matrona, Faccia rompere il collo a sei fancinlle Ambasciatrice di dagento Adoni? O quanti volti mascheratil o quante Anime via peggior, ehe mascheratel Ma verrà l'atto quinto, e fia disdetto Rappresentare altrui tante menzogne. Il grano oggi sepolto in mezzo all' aja Tra la lippa, tra il loglio, e tra l'avena Hassi a vagliare; e serberassi il grano, Del rimanente pascerassi il foco : Ma, Rondinelli, tu dirai: pon fine A cotesta gravissima omilia : Seneca è morto ha già mille anni; attendi A cantare: O begli occhi, o pupillette, S'ami la ghirlandetta dell'alloro. Orsù t' intendo: ecco m'acqueto e tacelo.

#### XIX

# AL SIG. GIO. FRANCESCO GIUSTINIANI

A givinetto, che di nobil naque
E matemo e patremo in patria franca
Sorger veggiamo al mondo, il cul lignaggio
Di destati titoli risplende,
Ed in Bona per porpora fianmeggia;
Ed in Bona per porpora fianmeggia;
Che prephereno, o Gian Francescor E quali
Per sua felicità faremo voti?
Per sua felicità faremo voti?
Los d'atto cetto non saperi far pregbi,
Che chalance a goder le sur conce.
Che balance a goder le sur venere.
Chalance le domnelle di Paranso,
Che già nell'antichisime giornate
Efficio di finapo Prometeo

190 Un' immagloe d' uomo, ed Indi ascese Negli alti Regni, e del celeste lume Portò quagginso una facella accesa. Con quel celeste fuoco egli die vita Alla figura d'impastato limo, E l'Uomo diventò Signor del mondo. Ora mi volgo a te, come a fanciullo, E spongo il senso de' Febei secreti. Quella fiamma superna è l'intelletto, E l'umana ragion : chi la nutrica Per queste basse vie, giammai non erra; D'nomo terra divien, divien sozzura Chi tenehrar la lascia, e chi la spegne, Dunque per tempo attentamente attendi A farti chiaro con si hella luce: Primieramente il Crestore adora Con puro core, e la sua legge adempl; Siati il nome paterno in riverenza, E la Patria mai sempre ama, e difendi; L'oro non disprezzar, ma sopra l'oro Il vero onore, e la virtude apprezza. Così erescendo sorgerai, qual suole Lungo limpido rio caro arhoseello, Di eni foglia non casea, e finalmente Carco di frutti per ciascun s'ammira,

# XX

AL SIG. JACOPO GADDI. Gaddi, ch'oggi sull' Istro, e per li campl

Della fredda Lamagna ami battaglie La gioventute, e sia disposta all'armi, Negar non oso, e negherò via meno Che dentro i diechi della hassa Olanda Si rimirino popoli feroci. Più tosto affermerò, che di huon grado Allo squillar di mattutina tromba Laseino il sonno, e che gravarsi il dosso Con ben soda eorazza, e porsi il peso D'impennacchiato elmetto in sulla fronte Han per trastullo, ed acconciarsi in spalla Un moschettone, il ei diranno i Tersi, E della hrava Spagna i gloriosi Mastri di eampo: ora assommiamo, o Gaddi: Dico, che nella Fiandra, e nella Francia, E ehe, dovunque il Sol mostra i capegli, Nascono destre da vibrare un' asta, Da stringere una spada, ed avvi gente Da piantar palme sulla lor Tarpea. Tutto vi posso dir: bella fanciulla Appiattar non si deve; e similmente Sincera verkà non vuol tacersi; Però così parlai: ma d'altra parte Forte contrasterò, che ne per Fisadra, Ne per dovucque il Sol mostra i capegli, Gente leggiadra mirerai, ebe agguagli La leggiadria dell'italica gente. Chi muoverassi a contraddirmi? E dore Calzar potrassi una gentil scarpetta? Un esleagnetto al polito? Arroge I bei tioechi del nastro, onde s'alfaceia, Che di Mereurio sembrano i Talari. lo tacrio il feltro de'eappelli tinto Ohre misura a negro; e taceio i fregi Sul giubben di ricchissimi versoigli.

Chi potrà dir de' collarini bianchi. Più che neve di monte? Ovvero azznrri Più che l'azzurro d'ogni ciel sereno? Ed acconei per via, ebe non s'aiconde Il groppo della gola, anzi s'espor Alle dame l'avorio del hel collo? Lungo fora a narrar come con gai Per trapunto i calzoni, e come ornate Per entro la casacca, in varie gnisc Serpeggiando sen van bottonature. Splendono soppannati i ferrajuoli Bizzarramente; e sulla coseia manea Tutto d'argento arabescati, e d'oro Ridono gli elsi della bella spada Or prendasi a pensar quale e miraral Fra si fatti ricami, in tale pompa, Una bionda increspata zazzeretta Per diligente man di huon barhiere Cou snoi fuocbi, e suoi ferri; e per qual modo Vi sfavilli la guancia sl vermiglia, Che può vermiglia anco parer per arte; E chi sa? forse forse . . . O gloriosa, E non men fortnuata Italia mia, Di quella Italia, ebe domava il mondo, Quando fremean le legion romane. Che taoto trionfar? Non è bel carro Da trionfare un letto? Ed un convito Non adegua il gioir d'una vittoria? Fuggono gli anni rottomente, a tutti, Tutti torniamo alla gran madre antica Gaddi, non dirò più giusto disdegno

# Altro che ciance: lo ti saluto, e quando XXI

Forse mi tirerebhe a porre in carta

Per l'ora fresea tu passeggi a' Marmi

Salutami eli amiei, e statti a Dio.

AL SIG. ALESSANDRO POZZOBONELLI.

Dall'Ariete omai prende commiato Febo, e da presso ode mugghiar quel toro, Che hanno i saggi riposto infra le stelle. Struggonsi i ghiacci, e si disvela il cielo A'sospiri di refiro scavi, E per li campi se ne va snceinta lo verdissima gonna ogni Napea. Triton bandisce ne i nettunii regni Stahile calma, onde si cinge Dori Di perle il collo, ed alle rote agginnge Galatca, quasi nuda, i suoi delfini E però sarpa ogni nocchier: chi dune Mi serra in porto? E dispiegar mi vieta Su negra nave le velate antenne? E mi contende il desiato aspetto Del Tebro actico, e rimirere amici Cari cotanto? Oh si rinchissla in fondo Degli atri shissi ogni sanguigna insegna Del ficio Morte, e nel profonde inferno Rimbombi il suon delle funeste trombe : Quale sciocehezza? e qual furore? Inenntra Parsi alla morte, e disundare il collo Alle percosse dell'odiata falce? Ah ehe pur troppo ells per se s'avventa. Ma se le nostre colpe hanno dal sonno Al fin svegliata la Giustizia eterna.

Nal'altro omni, Pozzobonelli, avanza, Sibn pentini, de dunendare i falli Geo cer dolente: lo, se ne' di presenti Na ni vedrò, vedrovri a miglior tempo.' Nos sime nati a fornir tutti i deviri Quegissoi in terra; ha da quataral l'alma, è per colla ragioni faria felice: Cer se odel maremme, e se nell'erto De' gidid Appennin trovism riposo, in é Sparta, in' è Atene, el ai vi è Roma.

#### XXII

#### AL SIG. JACINTO CICOGNINO.

Jacinto, l'altra sera io mi posava foirtto, come soglio, ad un librajo Colà presso le scale di Badis. Attendeansi da me le ventiquattro Per recirmene a veggliis, e passar l'ore Al bellissimo giuoco di picebettu; Ed ecco on uom togato. Avea costui Le nascelle ingombrate di gran pelo, E le ciglis aggrottate; a rimirarsi Uno straniero: a sorte volse Il guardo Alle rime del Varchi, e stette alquento Pensoso, e poscia dispettoso disse Verso di me, che lui giammat non vidit Prossi egli perdonare? Un intelletto Acconcio a penetrar tutti i segreti Più chiusi di natura; un nomo nsato A passeggiare collo Stagirita, Noto pell'accademia di Platone: Passa egli perdonar? perdere il tempo In sillabar parole? in teaser versi? È cosl donque vil l'umana vita, Ca'ella si debba consumare in ciance? Quiri batteo le palme in anlla panca, È volsemi le reni, e va con Dio, Per borbottando. lo plen di meraviglia Rimasi senza spirto, e senza moto, Come la statua del gigante in piazza: Scossimi al fine, e mi fei vivo, e meco Presi a così parlar: Dove siam noi? E pur questa Firenze? or donde appare Personaggio si fatto, che divulga Cosi pronta sentenza? e dà sul viso Un fregio d'ignoranza all'universo? Come fia ciò? se il Varchi era intelletto Actoacio a penetrar gli alti segreti Più chiosi de natura; e s'ei sapea, Oumto veracemente egli sapea, Non sapev'ei, che portando egli era Degno di colpa ? il poetare è ciancia? Disperdersi la vita in poetando? Ah seigechezza I ah bestemmia! adunque in vano Csotò l'Argivo, ed il roman Parnaso L'ira di Achille, e la pietà d'Enca? Si dicendo mi accesi, e per disdegno Battel col pie le lastre, e misi un grido: Non più, non più; chi m'appari fu larva, Se non fu bestin. Or, Cicognino, ascolta: Se Omero in sulle rive d'Elicona Malamente per sé fesse ghirlanda, E commettesse error nell'arti sue, Che farebbe esti allor? erito non altroSalvo aprir nostre bocche a gran sorrisi: Ma se nel suo mestier Galeno Inciampa, lo rinchinso men vo sotto na avello, E mia famiglia vestirassi a bruno: Bartolo intende sanamente un testo, È vineitor d'un piato, i tuoi poderl Ouinci son salvi dalla frode altrui, Dolcissime vendemmie a tuoi figliuoli Andranne maturando il buon Lenco: Ma se in cima di Pindo un sacro ingegno Forte fa risuonar Castalia tromba, Ecco doma l'Invidia, ecco sepolta L'obblivion della Letea palude, E della falce disarmato il Tempo. Quinci volando di Enggiero il nome E di Goffredo, se ne van per l'alto: Fansi le città chiare, e d'aureo lume Eternamente quell'età s'illustra.

# XXIII

# AL SIG. GIO. BATTISTA DE SIRI.

Siri, conosco la Roms na uomo armeno, Che tutto vôlto a studiar del cielo I moti, I siti, a sè non da mal pace Per alcuna stagion; ma se rovajo Sgombra le nubi, c fa ben l'aria tersa, Ei giocondo sedendo in su i terrazzi, Vegghis le notti fredde, ivi misura Ogni minimo passo de i Pianeti, E quelle immensa region degli Astri; E stemprasi cercando, oud'e, che il Sole Ora a' ionalzi, ora s' abbassi, ed ora Come spedito, ed ora par ehe zoppo Sia per lo calle de'eclesti segni. Costui, se scende a passeggiar Navona, Come apolai talor, tutta la piazza In lui rivolge il guardo, ognun l'addita: Dice Pietro a Simone: Ecco il gran saggio, La ragion degli Eccentrici, la norma Degli Epicieti ei sa. L'altro risponde: O fortunato il podre, un uomo in terra Saper tunto del cicl? gran meraviglia? Tal si favella di costui, che dotto D'alta ignoranza va formando il cielo, Come gli sembra: e d'altra parte ascolto Dir parole di liel ver gli Alebimisti: Gente sflumsts, e di carbon ritinta, Cui rubano il cervel bocce, e fornelli; Per se non buona, ed agli amici odiosa Che tracciando ricebezza, al fine è preda Della fuggita povertate. Or io Fermar non voglio la plebea sentenza Del vulgar tribuual: la plebe è bestia Di centu teste, e non riuchiude in loro Pur oncia di saper; pussa, o non possa Per industria mortal crearsi l'oro, lo non lo so, ne tuttavia m'accerto, Che le ruote del ciel siano massicce, Ne che degli ammirabil volgimenti Alcun possa quaggiù farsi maestro; Ma facciasi; qual pro per la cittade? Che il cittadin sia sperto degli celissi, Degli orti delle stelle, e degli occasi. Qual guerra vincerà? quali edifici

Alto olleverà per adorantà? Ma l'Alchimia son terrapita a vide; Bi era l'ora, ei cerca l'ora, ei dece al l'ora, ei cerca l'ora, ei dece al l'ora, ei cerca l'ora, l'ora ei cerca possanza infra mortalà. Chiedine a cavalier, chiedine a dato di mondo, io così credo : Altri forre dirà, che io sono un bue; No per questo diri grave bestemnia.

# XXIV

AL SIG. CONTE ORSO D'ELCI.

Oggi, che avete alle bell'onde d'Arno, Dopo longo cammin, fatto ritorno, Deh ditemi, signor, di qual diletto Più fortemente ba confortato il core Il costro re, che sal fiorir degli soni Prese per norma di Laerte il figlio Peregrinando? ba trapassato l'Alpe, Varcato ha l'Istro, e nella reggia altera Ebbe a mirar la nobiltà germaoa, E pria mirò della bell'Adria in seno La città sposa di Nettuno, ed ivi L'adorno seggio delle leggi antiche, Ove la cara libertà ripara Ma pria con meraviglia in val di Tebro Le dissipate, ed atterrate moli Trasser and mente ad estimar, siccome Trascorre il vento degli umani orgogli; Noo per tanto colà santa si adora L'eccelsa Sede del pastor Sovrano: E fiammeggia la croce, al eui fulgore Sono vil cosa di Quirino i fasci, E di Quirio le seure, arrogi l'ostro, L'ostro non punto vile, e fra quell'ostro Le chiome bianche, e la canuta neve Delle barbe severe, ampio Senato, Scuola, dove s'affina il mortal senno. Non sara stato certamente in vano, Volgendo diciott' anni il Signor costro Rimirar da vicin cotanti lumi, Sogliono i Grandi in tempo della vita Ordinar sol mattio, non a gran giorno: Ma non dobbiamo dispregiare i pregi, Onde Roma s'adorna; i sacri tetti Tutti di marmo lampeggiaoti, e d'oro, Che di là dalle unbi han le lor cine, I regii alberghi spaziosi, gli orti, Mirabili soggiorni di Naper, Le tante fonti strepitose, schermo Contro l'ardente Sol, quand'egli vibra Accesi rai coll' Erigonia fera. Mirabil Roma! ella è mirabil certo: Non son ritroso, ma mio dir non vada Condangato da te, rome lusiogs, O solendore dell' Arbia, anzi l'ascolta, Siccome suono di verace lingua, E porgimi l'orecchio, lo metto un grido, Ed ardiseo affermar, che Ferdinando Oggi non meno ammirerà Firenze Di quel, ch'ei l'ammirò sul dipartire : Oso affermarlo. È forse gita a terra La macchina superba, onde combatte

Tatti I scroli antichi il Brunelleschi? Son dileguati i Pitti? i nobil Ponti. Su quali ogni ora si passeggia l'Arno Coo cotant'agio, le marmoree vic? Forse ad onta di agosto, e di gennajo Non daranno a Firenze il pomo d'oro? Non l'incoroneranno? Io ben mel credo. Ora paciam dalle mura; ecco pendici Bel campo di levrieri, ed ecco poggi Destinati ad amabile vendemmia. Vendemmia cara ad ogni mese; piani, Cui liberal Tritolemo trascorre; Giardioi, alme ricchezze di Pomona. E ebi può numerar le stanze egregie Coo ricca man di Dedalo cosparse Quivi d'interno? Il Pratolino, il Pogglo, Il Trebbio, il Caffagioli; ove tralascio La lictissima altezza d'Astemino? Che dirò di Castello? i eui cipressi Ogoi più fresca Najade trascorre, Altercando co' fischi delle fronde I suoi non men doleissimi susurri? Ma ben per questa, che oggidi s'innalza, Villa, ed a nome Imperial s'appella Dall'alta donna d'Austria, ban da tacersi I celebrati onor del re Frace; Ed io non mento. Ora dirammi un saggio, Che gli anni consumò dentro al Licco Lungo l'Ilisso: è vanto popolare Il vantarsi per piante, e per muraglie, Opre caduche: la cittade ha pregio, Quand'ella rende i cittadin felica-Per drittura di leggi, e di costumi. A questo dir non contraddico, o conte : Ma certo del buon Cosmo il degno erede Ha di che celebrare il padre, e gli avi: Ne qui voglio accattar greci entimemi, Ne chiamar meco quel d'Arpino: il Sole Per se chiaro si fa: la veritate Col suo proprio valor si manifesta. Or dimini: in quale parte oggi risplende La candidezza della vera fede Più puramente, e dove men s'arrischia Spander venen la perfida eresia? In riva d'Arno Astrea stringe la spada, Ed ella è di diamante, e non di piombo, E via men d'oro: alla dimessa plebe Non calpesta la fronte il grave orgoglio D'oltraggiosa ricchezza; ma ritorno Al mio Parnaso, e nnn vo'tesser inni-Non ebbe dunque, o conte, onde partirsi Il signor nostro, e non per tanto affermo, Che fu saggio consiglio il dipartiesi. Ha visti in strani regni i lumi altrui, E vibrovvi non meno i lampi soci, Sieche fu glorioso infra i lodati. E s'era Ferdinando omai vicino A signor farsi del paterno regno, E se reggere i regni ha del celesto, Non doves riccrear celeste aita Per l'alta impresa? O su stellanti campi Singolar di pietate imperatrice, Dianzi agli altar della magion tna sacra, Pregio cecelso d'Italia, il rimirasti, Porgerti prieghi, e consacrarti vnti, Voti, e preghi non già, perche al suo regno Cresac confin, ma preché la bontada sis sempre reco a outener la necitivo, Siende itano felici i moi fedeli, Ne pietada immortia ennya distino del pieta del mortio en propieto del propiet

#### XXV

#### AL SIG. NICCOLO' GAVOTTO

DEL SIG, LOBSEZO. Niecolò, mio signor, l'altr'jeri in loggia Udia parlamentar fra' cittadini, Snlla bussola prima, e far sebiamazzi : Era vil fango ogoi altra cosa al mondo, La nobiltate aommo pregio; alcuni Coal diceano, e soggiungean, suprema Ventura poter dirsi a bocca aperta, La bisavola mia stata è figliuola O del Commendator di Calatrava, O pur del Marescial di Santandrea. lo non oso negar che il sangue illustre, E la chiarezza della schiatta onori L'umana vita; bo ben fermato in petto. Esser la nobiltà, come un fiscale, Che acerbissimamente altrui condanna. S'amiamo traboecar nelle sozzure. Qual cervo io fuggirò dalla muraglia, E ginrerò la fe di gentiluomo, Ne crederò che l'uditor soggbigni? Farò forza all'onor d'una fanciulla. Darò delle mazzate al bottegajo, S'ei ebiede sua merce; santo nel cielo Si grande non sarà che io non bestemmi, E poi toccando gli elsi della spada, lo dirò son ben nato? lo se nipote D'Eaco fossi, o se fasciato in enlla Fossi, come un Arsacide, non sono, Non son, così vivendo, altro che un lro Non altro che un Tersite. È nobil Curzio. Che spronando gittossi entro lo speco, E la patria salvo: nobile è Decio. Che offerse la sna testa, e trovò scampo Alla superba rupe di Tarpea: Ma chi vien dalle reni d'un eroe. Ne sa fare azion, salvo plebea, Castra sua nobiltà. Regna una senola, O Gavotto, oggidi, ebe nobiltate Sia non far pulla in sulla terra; basta Da ebe la bionda Anrora esce dal cielo, Finebe Febo si tufti in grembo a Teti, Battere il becco, e ben grattar la panela; E però fa ritorno il secol d'oro. Ho detto assai, perché seberzando lo vergo Un domestico foglio, e frodo il sonno; Ma se corressi l'altra via, che corse

Quel da Venosa, lo ebiamerei gli seettri, Chiamerei le corone; c ebiederei, Chi del Figlinel di Dio guarda la tomba? Chi bee dentro il Giordano, c etti riposa Del gran Sionne e del Carmele all'ombra?

# XXVI AL SIG, VINCENZO VERZELLINO.

In spalmata galera io me ne giva, Vincenzo, a mezzo april verso Livorno. Nella poppa sedea gente diversa, Ma duo romani facean gran contrasti, Sopra le cose da pregiarsi in terra Fra i popoli formati da Giapeto. Dicea Gnaltier: Posso portare in petto La croce bianca e la vermiglia, provi Col suo tesor Gisgon di gire a Malta, Nato di terra come nn fungo: scosse Le temple Iroldo, indi soggiunse: Illustre Sarò, se dotto spenditor, se cuoco, E se dotto ruffian non mi vien meno. O tordi, o baccelloni! argento ed oro, Oro ed argento fanno l' nomo altero. Sorga del re lo sdegno, e easchi nn grande Della gran Spagna, e dipelato vada, Poi trovi na ganapan, che par gli dica, Vnestra merce. Così diceva Iroldo. Quivi mi venne in cor che quel gran Fante Dopo date le leggi a tante genti Fu rimandato a postnrar sua greggia, Allor ciascuno si guatava in viso, E dicea: qual misfatto? Ha per ventora Costui manifestati i gran segreti? O falsamente impressi i gran algilli, Come Mazzocchio? No: sua colpa è seura Ma dal terreno Giove egli è percosso Colla folgore acuta; el n'era degno: Avea fumo più ch' Etna; un pentolino Già lo sfamava il di di Pasqua, ed ora Al briccone putivano i fagiani : Posso memoria far del gran Pasquale, Costode de i tesor; costui bramoso Pur d'avanzarsi e di vestirsi d'ostro, S'avvenne in un cortese maniguldo, Che il undo tergo gli coperse a rosso; Porpora d'una scopa, è fragil vetro Ove s'appoggia la grandezza nmana. Vendo io menzogne? Se io le vendo, dies, Dica la veritate il Dragoniero: Non portava costui fronte rugosa? Ciglio aggrottato? Non vibrava guardi Torbidi di venen, qual basilisco? Vedeasi passeggiare intra duc fila Di trenta alabardieri, e col sembiante Sentir facea ribrezzo a mezzo mondo; Ma tanta tracotanza e tanto orgoglio; Qual fine ebb' egli? Un colpo di manusia Trancogli il collo, ed insegnò siccome Apprende senno in sul morir chi vive Senza cerrello. Or se quaggiù ricebezza, E nobiltà non son veraci scorte Da condur l'uomo alla magion felice; Che rimane a seguir, salvo Virtude? Virtute amabilissima donzella,

Che per forza, o per froda altrui non ruba, Che di laido amor non si riscalda, Disposta a disprezzar l'arco di Morte; E cerviera così, che non s'abbaglia Per folta nebbia, che le venna incontro.

#### XXVII

# AL SIG. GIO. BATTISTA FORZANO.

Quando sorge l'Aurora, e tronca Le soavi rapine degli amanti, E quando poseia il carrozzier celeste Ricerca di Nettun nell'auree stalle Nettarca biada a ristorar Piroo, Stanco sotto la sferza, altro non odo, Salvo oricalchi, e minacciosi Araldi Forte hattendo lozorar le euoia D'aspri tamburi, e solamente io miro Quinci, e quindi increspar nobili piun De'gran cimieri, e con stridente lima Elsi pulir di damaschina lama; Tiensi ogni cosa a vil, solo s'appressa Solfo e salnitro, ebe da cavi bronzi Fulmini in goerra formidabil tuono: Stagione afflitta I vecchiarelle a sebiere Fanno ognor pissi pissi, ed a man giunte Già non le stanea un dir di Pater nostri, Ed ogni donna sa cioccar le labbra Divotamente, e cotal santo invoca, Di cui tra danze non sapeva il nome. Ma le barbe eauute in sulla panca Siedono a scranna esaminando l'opre Dell'eccelse corone : alto consiglio De i grandi dell'Esperia! Inelito avviso De'marescialli l ecco l'Europa appesa Ad un filo di refe: ah eani, ah lupi Per loro in oro mesceransi i vini Più cari a Bacco, e coceransi a foco Misurato fagiani, e coturnici, E si faranno il gorgozzul heato, Squazzando a mensa, il villanello intanto Forar vedrassi i seminati solehi? Sforzeransi le donne, e fra'tributi Sprttacol fia la nobiltà pelata, Gia lampergiante di ricami e d'ostro? Per cotal guisa io ben sovente ascolto Parlamentar; ma non ascolto fiato l'ur d'una bocca, ed affermar che in terra Sa'decreti celesti è sparso obblio. Che scacciata da noi sen vola Astrea Verso le stelle, e else avarizia spiega Ampie le reti, e che dall'arco scocca l'ar sempre Amor le sue saette indegue, I d arde i cor d'abhominevol fiamma: A ciò parlare ogni palagio è muto, Tacene ogni Rialto; e pur Bellona, 11 Forzáno, perció vibra la spada, E perciò, della Morte aspra compagna, l'este mena la falce, e d'ognintorno l'a per l'aria volse vedove strida: Cost romanda il Correttor del mondo, l'ui non consente serenar l'aspetto ostinata malizia de' mortali. 'la fia chi dica. Gabriel Chiabrera Vestir si vaol la cappa del l'itonto,

E consurer Peranso. Ei non numerata Che forte imprate e dirusar l'unes al ena, Forzia, parla contait come un Catose; Non è che por le diti entre a'vepa; E però laceronami. Or to ritorna Con lenda puso alle dilette socle, Metti Tercenio in sersa, e sargi inue Allo scaro partir del Venosilos; O per il recen solle mani I versi O per il recen solle mani I versi Versi devi finono il cato, di cipo Lengo il Calitro in sal mortri; rerai Cato mell'oreccio lattra i semano il pregio

#### XXVIII

# AL SIG. NICCOLO' CUNEO.

Delle vergini figlia d' Acbeloo.

Era nella stagion che tutto adorno Fa Zefiro vedersi alla sua Clori, Ed io godeami il mar lungo la riva Della Legine nostra, ivi sul letto Scorsi bamboleggiare nn drappelletto Da maneggiar, quando che sia, la marra Per servire a Pomona, e in un Leneo; Ciasenn di Ioro io chiamerei so Pindo A nome Menalchetta e Titirillo. Erano scalzi, e tutti quanti in zueca, E con semplice mano orgean d'arena Cotal città sul margine marino; Vedeansi i muri cortiusti, e fuori Spingersi i baloardi, e d'ognintorno Correre i fossi : pervenuto al colmo Il forte faneiullesco, alto gridaro Gli Antionetti delle nostre ville : Algieri, Algieri, Algieri, e col rimbombo Della bocca sparar s'udisa hombarde. E colle palme percuotendo il petto Toccavano tamburi. In quel momento Pur dall'aura sospinto un picciol fiotto Assaltò la fortezza, e la disperse, E via la si portò dall'altrui sguardo s I reeszzetti riguardando il ciclo Trassero giù dal fianco un Oh ben langa, Ripieno di dolente meraviglia: Ed io sorrisi alquanto; indi ebiamai A segreto consiglio i miel peusleri, E favellai dentro del core : O quanti Non bimbi no, ma pur col pelo la mento Perdonsi a fabbricar, non sulla sabbia, Ma nel vôto dell'aria, e fra le nubi? Conco diletto, alrun nudre la vita Con latte di dolcissima speranza. Il mio parente è vecchio e senza prole, Doniane, o l'altro se n'andrà sotterra, Ed su mi leechero quel buon retaggio; Danque squazziam, Ciò detto, eccolo in bisca A tentar sue venture infra le zare Col primo Sole al Greco, e sulla sera Al Porto ed al Piovano, indi la notte Colle più celebrate di via mozza. Il boon parente serra gli oechi intanto, E lascia allo spedal censi e poderi Divetamente; ma lo sciocco crede Rimane brullo, ed alla fine è scorto

Solememente all'amerite Sthehe.
Un altro vende le paterne case,
E le ville degli avi, a corre al Tebro,
Né vede l'ora di vestirai d'oatro;
Ma torbid' Austro di maligno automo
Fa che gli tagli Cloto il fil degli anni;
Ed ecco le speranse, onde oredea
Ornar fratelli ed illostrar nepoti,
Se ne vanno ella fossa in un ferêtro.

#### XXIX

#### AL SIG. FRANCESCO FERRERO.

Nella trascorsa settimana, allora Che te gote gonfiava aspro Boote, Per noi ai provvedean contro Rovaio Accorti schermi; si ponean polite Le tavole dappresso a picciol foco, E ai spargean di varj fiori, ed ivi Di mano in mano si vedes dovizia, Altra che di sal hianco; in varie gnish Taccio i minuti volatori, e taccio Le pon minute che fra sterpi ascore Pernici al bracco fiutator fan scorno. Ma pore indarno; mille salse e mille Manicaretti, intingoletti, e tutti Conditi col saper del nostro Erasto. Poteva egli il cappon meglio arrostirsi? Un color d'oro: ragioniam dell'oglia, Onde la Spagna è ghiotta; alme vivande, Vivande per un morbido palato, E dottrinato ia scola d' Epieuro. Deggio parlar del vin ? vnolsi egli d'oro ? Vuolsi egli di robin? Totti eran quivi, Ciascun soave, e dava morsi e baci, Almo licor disgombrator di noje, E fondator della mortal speranza. Tal godessi per noi; quando repente Da' sette Colli si spicco rimbomho Che tutte folgorò nostre allegrezze: Ah falce odiosa d'importuna morte, Chi mai terratti a freno? Anni fioriti Di ben rohusta età, santi costumi, Seppo assegnato alle stagion canute. Non ha fatto men ratti i tuoi furori Come fiero Austro in un momento abbatte Mirto aplendor della natia aua riva; Tal del nostro Gavotti ella divelse La di virto si carea gioventude. Onde piange Savona in veste negra, E dovrebbe a ragion rader le chiome. Dunque a'nom peregrino in questo verbo Della vita mortal spera, o Ferrero. Sereno agli occhi suoi non fuggitivo, Ei ben puossi onorar tra i scimuniti D' una bella ghirlanda. O folle, o stolto Nocchier che lascia in terra e scalmi e re Aver eredendo pur mai sempre il vento Souve in poppa ! ei salterà per prora Imperversando, e chiedera la forza Ed il andor delle nervose braecia-Però godiamo, as ne vien gioconda Portuna in viso, ed apprestiamo il core A contrastar con lei, s'unqua s'adira. CHIABBERA, TESTI BC.

#### XXX

#### AL SIG. PIER MARIA CARMINATI.

Allor che corre il Sol tra sesta e nona, Io, seguendo mio stil, faceio ritorno Al nostro non grandissimo Rialto, E quivi sento bucinarsi, e molti Far capannole e divulgar novelle Nominando corrieri. Arde di adegno L'empio Interanismo di Sassogna, E gonfia contro il ciel trombe d'inferno. Ma d'Austria l'asta imperial difende, Pur come suol, del Vaticano i pregi, Incoronata d'ogni onor Famiglia. lo, fatto schivo di pensier funcati, Rivolgo il tergo, e longo il mar tranquillo Verso l'amata Legine m' invio Erma mia stanza: qui risplende il eielo Come zaffiro, e qui verdeggia l'erba Come smeraldo, ed ogni fior d'aprile Liberal d'ogni odor quivi sorride. Io fatto lieto vagheggiava; ed ecco Muovere verso ma gente di villa, Fosca lo sguardo, e rimirando a terra. Colla man destra percoteansi l'anca. Ob dissi loro : Onde cotanto affanno? Coraggio, amici; ed un rispose: Ah guai ! Pur dianzi l'aspro suon de' rei tamburi E lo spavento della peste mise Nel fondo d'ogni mal queste contrade, Ed or per fame vegniam manco, Aratri Miseramente logorati e marre, A che più state in nostra mano? E quivi Trassegli in terra. Alla dolente vista Cordoglio mi sorprese, e procacelai Ragionando agli afflitti dar conforto; Poi mossi ad appiattarmi entro d'un bosco Di quercie ehe fur spiche al secol d'nro. Quivi in petto volgendo i di presenti, lo cantai meco del figliuol d'Isal L' alte parole. Seco disse il folle: E nella del pensar rhe ci sia Dio: Qoinei bramaro abbominevol opre Guasti gli nomini affatto, e sulla terra Che si volgesse al ben non fu pur uno. Dall'altissimo campo delle stelle Dio diede d'occhio, e rimirò s'alenno Aveva senno, e si volgeva al cielo. Traviossi ciascun del dritto calle: Indarno era lor vita, e sulla terra, Che si volgesse al ben non fu pur uno. Si fatte note m'ingombraro il petto Di timore agghiacciato, e sulla fronte Arriceiommisi il erin per lo spavento, Immantenente diventai di smalto. Tal qui mi vivo, o Carminati, e voi, Che fate in mezzo alla città di Giano, Mercato ampio di Enropa, ove trascorre Ad ora ad or la novelliera fama? Che dipinge il Borzon, di eni le tele Trionfar sanno d'ogni tasca avara, Tanto son vaghe a vagheggiar? Che detta Oggi il Cavalli mio, per cui s'arroge

Ligura Musa alle donzelle Argive, Abitatrici delle rive Arcree? Tn. dopo fatti i giusti priephi a Dio, E ben pagato a' Banchi il suo tributo, Corona di Muran le trea coppe Di Barco Avignonese, e gli dia pregio Candidissimo gri degli Appennia!; Poi brinta, ed indi col Toscan Poeta Pensa, che questo di mai non reggiorna.

#### POEMETTI

# LE NOZZE DI ZEFIRO

AL SIGNORE FERDINANDO BIARIO

MARCRESE OF CASTIGLIONS.

Stanco di celebrar armi d'Eroi Sull'atto Pindo, lo fei preghiera a Clio, Che mi narrasse i trapassati scherzi, Quando il soave Zefiro fu Sposo. Ella mi fu cortese, or tu mi ascolta, Pregio de' nostri lidi, onde discendi, E pregio del bel Renn, ove soggiorni.
A te fin earo, o Ferdioando, il dono, Poi che dell'alma mia tanto sei carn Caro per la virtà che in te florisce. E per l'amalo nome onde t'appelli, Che tal chiamossi 'I mio gran re, cui l' Arno Scorse fermare in sulle terre Astrea Già fuggitiva; e con mirabil scettro Rinnovò glurioso al secol nostro La bella etate, e di Saturno i giorni: Or sul cerchio di latte almo fianimeggia Astro d'Italia, ed lo rigonfio il petto, E spargo per lo elel spirto Febro Per lei cantando, e suni grand' Avi illustei; Maneando triegua al faticato fianco Oggi a' piè di Parnaso io mi ricoreo Enten le unzze del piacevol vento. Avvenne un di, che delle instabili onde La superha Reina a sé davanti Fece venir fra cento fide ancelle La sua più fida messaggicea: a nome Appellossi Procella; avea sembianti A rimirare altieri; i piè leggisdri, Sieche trascorrer sa l'umide vie In un momentu; e con volubil corso Cercare i campi dell'aereo regno: Ora joverso costei sejolse la voce, E al disse Anfitrite : Affretta I passi Intra le nubi colorite, e trova Ne'seggi aoui l'alma Ginnone, e dille: Che dove sorga in cicl la terza Aurora, Deve all'amabil Zefiro appsarsi Calua tra le mie Ninfe, a me più cara; F. però prego sua cortese Alterza

A volere oporar questi Imenci Con ana prescosa. Ella qui tanquo, e ratta La messaggiera si metteva in via; Lasciò gli umidi fondi, e là sen venne, Ove l'alma Giunna facea soggioros Tra' chiari nembi : ella inchinolla, e poi Fe'dal petto volar queste parole: L'alta Anfitrite a le mi manda, e dice, Che dove sorga in ciel la teras Aurora Deve all' amabil Zefiro sposarsi Calma, tra le sue Ninfe a lei più cara; E però prega tua cortese Altezza A vulere onorar questi Imenei Coo tua presenza. Così detto tacque, E dell'aria inchinò l'Imperadrice, Ed ella dolce raggirando il guardo, Lampeggiò con un riso, onde serena L'aure d'interno, e fa venir tranquille Fra le tempeste il rio foror de' nembi, E tal diede risposla: Emmi soave Ascoltar delle coaze, onde s'allegra La vostra Corte, e più soave aneora Sarammi il rimirarlo; in prontamente Son per venirvi, e vive grazie rendo Alla tua Donna del giocondo invito. Noo più diss' ella; e di veloce corso La messaggiera dentro il mor discese. lvi fe' di Giunon palesi i detti Ad Anfitrite, ed Anfitrite allora Cura commise a soa fedel famiglia D'apprester l'alta pompa, e fare adnra Con lungo atudio i ben fondati alberghi: Appena l'alba tra rugisde e rose Al disinto giorno il vacco aperse, Che giojosa del mar sorse ogni Niofa: La bella Eudora dalle chiome d'oro, E la soave ad ascoltar Melita Furono al letto d'Ansitrite, e pronte La sollevar dalle nutturne piume : Lisianassa ingbirlaodata i crini D'Arabo nardo, ed Elimene, esperta Con bei trapunti a ben fregiare i manti, Alla spnsa gentil furono intorpr Per adornarle il fior della beltate; Ma con esse Feruza, Erinomea, Succiple i fianebi, e enturnate i piedi, Aperser loggia nve le regie mense Innalzar si doveano, inelita loggia; Loggia ad altri Imenei non mai dischiusa : Con cento alte coloone ella risplende D' almo cristallo, a riguardar lucente, Cui la base facean tersi asoctisti, Tersi coralli il capitello, e sopra Si vedea sfavillar fregio, e coroice Di scelto e serenissimo anffiro: Le salde lastre, nve riponsi il passo, Eran berillo, e biancheggiava il tetto Di compartite in oro ampie conchiglie, Che già chiusero in grembo Indiche perle: In tal soggiorno le leggiadre ancelle Spendevano I pensier sull'apparerebio De' gran conviti; e gla nel mar discesa S'appressava Ginnooe a' gran palagi. Allor die fiato alla ranora conca, E riogonfia Triton l'umide gote. osi chiamata la cerulea Corte

Tutta adnnossi ne' reall alberghi; In mezzo a eni mirabilmente adorne Gioconda a riverir mosse Anfitrite L'alma Gionone; e quando pose il plede Sulle gran soglie, essa inchinolla, e poscia Fe'dal petto volar si fatte note: Forse fia stato grave a vostra Altezza Il si lungo sentier; ma tanto onore Suole a ciascun venir dal vostro aspetto, Ch' io non seppi frepar le mie preghiere: Così disac Anlitrite; a cui rispose La amprema Reina delle nubi : Dolce mi tornerehbe ogni fatica A te servendo, che cotanto onoro : Or che dirò, che di tue grasie godo? Cosi risposto s'avviaro dove Splendea stanza dorata, e lietamente Ivi posaro in su dorate sedi; Ne molto ando, che 'l Correttor de i venti Seco in mezzo di Libico e di Coro Zefiro scorse: ei di fiorita etate Volgea lucidi sguardi, e d'aurei fiori Gl' inanellati crin tutto cosparao. Moveva appresso al suo signore il passo, Ma come foro all' alte donna innanas, Elle s'alsaro dalle sedi: allora Piega il ginocchio, e con leggiadri accenti Gentilmente la lingua Eolo disciolse: Del gran favore, ond'egli è fatto degno Dal tuo benigno spirto, alta Reina, Viene questo fedele a darti grazie, Ed io con seco: in ascultando fassi Zefiro presso ad Antitrite, e bacia I ricchi lembi della regia gonua, Ed a Giunon non meu i lieta Anfitrite Poseia, ch'all'accoglienze e pusto fine A se elijamò la giovinetta aposa; Ed ella venne, ed appari siccome In verde prato un arboscel fiorito Al vezzeggiar di Primavera, o quale In ciel ai mira l'ammirabile Iri, O tra belle aure la rosata Aurora: Era aua gonna di cerulee sete Serpeggista d' argento; e l'aurea chioma Splendea raccolta con gentil lavoro Tra reti d'oro; in così nobil pompa Vermiglis il volto, slabastrina il seno, Spargendo d'ogn'intorno aure Sahee, Piena di lampi il guardo ella sen veno Per cotanta beltà ciasenn fu preso Di meraviglia, e l'agitato sposo Ora fassi di neve, ara di foco, E dall'aperte labbra a pena spande Un mormorio, che la favella intiera Interrotta fra' denti si disperse: Ciascun dolce ne rise; onde gioconda La gran donna del Mar eiascuno addusse, E fe' sedere all' adornate mense : Poi che d'alme vivande ebber diletto Preso a bastanza, e con nettarei sorsi Colmato il cor d'iocomparabil gioja, Tatta lieta Ginoon volgendo il guardo Incominciò: non è ragion, ch'indarno lo sia atata presente a' tooi conforti, Leggiadra Ninfa; anzi voglio io che duri Teco dell' amor inio lunga memoria;

Però non mai per le marine piagge Ti farai rimirar, che-'l mio gran Regno Non sia tranquillo; io così giuro, e sempre Nel Mondo il mireran gli occhi mortali, Al dolce suono de' Giunoni detti Sorse de'fieri veoti il buun tiranno, E prese a dire: O dell'instabile onda Ad ogni voglia tus moderatrice, Per onorar la tua grandezza io scelsi Fra tutti i miei fedeli il più gentile, E lo fel sposo alla tua Ninfa; or odi Ciò che per suo conforto io qui prometto: Non vo'else del mio Regno egli trascorra, Softiando intorno, se non pochi giorni Dell'anno dolce, e più fiorito: e voglio, Ch'egli non mova, se non quando il Sole Avrà compita la metà del calle. E sfersera Piron verso l'Occaso: Così hen lungamente a lui concesso Sarà servire alla diletta sposa, E del caro Imeneo fornir le leggi Sos vemente. Ei coal disse: Allura La Reina del Mar giojosa impose, Che alle cetre d'Amor fossero seosse Le corde d'oro; e fioché notte oscura Non ricondusse a carolar le stelle, Foro li sposi in dilettevol danza. Ed io lor porgo, o Ferdinaudo, i prieghi Per questi vaghi fior, che in Elicona Colsi a lor gloria, acciò sempre secondi Siano nel hasso mondo a' tuni desiri: E se gianumsi nel Mar sciorrai le vele. La bella Calma t'aecompagni, e dove Spronerai corridor supra la terra, Zefiro dolce si sereni il ciclo.

# IL FORESTO

CANTO PRIMO

Per qual maniera si traesse a morte Artila fiero, e dal mustal periglio Avesser schermo d'Aquilea le mura, Ozgi longo il hell' Arno a cantar prendo Su oova cetra; ne seguendo Enterpe Chieggo bugiardo onor dalle sue note: Dirsono i versi miel del bon Foresto Veraei palme, Italiano Ettorre, E sommo pregio flegli Estensi Eroi: Francesco, ebo di lui tanto ti pregi, E pur eo' pregi tuol tanto il pareggi Dammi l'orecchio, ed udirai supremi E di pietate e di fortezza esempi Negli avi antiehi te mirando espresso: Ei come eerte le novelle intese Del furor empio, else metteva a terra Degli Italici scettri ogni salute, Luciù la sede de Monselce, e ratto E tutto ardente ad Aquiles sen corse: Ivi col brando invitto, e col sembiante Coraggiose tornò l'alme amarrita; Ma per quel tempo su nojose pinme Languia cruccioso, e sostenea con fra Non lieve angoscia di ferite acerbe: E non per tanto ne i celesti chiostri L'eterno Regnator scelto l'avea Sommo campion dell'assalite mura; Ei su nell'alta region stellante Ove da legge, e tiene a freno il mondo Ver Pietro suo fedel così dices Pore in guisa mortal con note eterne: Credesi il cor dei colà giù regnanti, Che qui nell'alto eiel non sia chi regni; E però sorge la malizia, e quinel Veggonsi fulminar nostri disdegni: Provollo Acabbo, e di colul lo scemplo Ch' in Gelboè sè stesso ancise, ed ora Esempio non vulgar ne fia Menapo, E seco l'Unno al Vatican rubello: Ecco ei s'affretta minaceioso, ed arde Di porre in fiamma, e dare in polve al ver Il tuo sscrato e venerabil templo, Ma nol farà: via se ne vien veloce E fassi da vicino il gran momento, Ore egli ba da saldar tanti snoi torti: Moverà ginste le bilancie, e tronchi Fian per lo scampo suo tatti i perdoni: Si disse, ed a quel dir d'eterei lampi Tutti i campi dei ciel furo cosparsi: Ma giù nel mondo ad Aquilea d'intorno Fremeva Aletto invenenata i crini D'angui fisebianti, e seco alto Megera Divampava da gli ocebi incendio d' ira, E cruda nei sembianti empia diceva: Omai l'anno secondo il Sol rivolge, Ch' Attila mosse dalla patria sede E qui fra l'armi e fra gli assalti ognora Via più superbo questo popol trova; Tenor di fama ad ascoltsesi indegno: Nulla può dunque l'infernal possanza? A che più travagliar? tutte le palme Sono serbate al guerreggiar dei eieli; Che si frangano in pezzi, e sia conforto Lo struggimento lor de gli ocebi miei: Tal bestemmiando fisse il ciglio in terra, E batten-lo le paime ella sogginnge : Di che parenta? e che sostien d'affanno Per esso noi questo Menapo? ei sempre, Ei sempre a lato alla consorte amsta Gode di lei come in stagion quieta, E con pompa adornando il fior de gli anni Sa rallegrar la principessa Agave : Se dilettando in così nobil figlis; Ed è chi lascia le natie contrade, E vesta nabergo, ed il morir disprezza Per difesa di lui; gran meraviglial Condotto ha di Schiavoni inclite spade Il fiero Adrasto, e qui l'Italia è corsa: Qui fiammeggia d'acciar popol di Marte s Ma sol Foresto è chi mi tiene in forse. E chi mi toglie la speranza; stirpe Eccelsa, invitta, che virtude apprezza, Che d'ogni altiero pregio ascende in cima; Se non eba troppo il Vaticano adora:

Questi già delle plaghe, onde è percos Sano rifassi, e s'abbandona il letto, E veste l'armi: o Regnator degli Unni Quanti trascorreran fiumi di sangue? Cosl Megera: Aletto indi rispose: Se bustasse il voler, se fosse assai O forza avesse una preghiera ardente A sotterra mandar popol nemico, Omai tronesto a brano a brano, om Spento Menapo, c d'ogni male in fondo Onesti popoli snoi foran sommersi: Ma noi siamo ombre; a mio malgrado il diao; E troppo è disarmato il nostro Inferno Però m'affliggo; ed oggimal non veggo Ch'Attila s' apra questi varchi, e giunga Con asta vincitrice ln val di Tebro Ed ivi strugge la magion di Piero Non però perdo l'atterezsa : franco Fia mio cor rubellante al sommo Olimp Sempre più d'ora in or : portisi pena 1 Infernale campion non sa pentirai: Mentre così diceva atra cosparge Ira dagli occul, e dibattendo l'ali Onde l'aria contrasta, ells discende Alle di Flegetonte orribili onde; Ivi trascorre, ivi imperversa; a nome Chiama I più forti de' Tartarei mostri : Tesifone s' adi, eb'errando intorno Facea di Stige pei sulfurei campi Strazio degli empl, onde al fier latrati? Qual ria novella per gl'imperi nostri? Asia forse à commossa a cangiar fede? O corre Libia ad adorar la eroce? Tal Tesifone disse; e quivi Aletto Con occhi biechi e con terribil suono Dammi l'orecchio: il regnator degli Unni I sette colli d'atterrar bramoso È posto la corso; ma non ba fortezza A farsi aperte d'Aquilea le mura. Menapo i preghl, e le minaccie spregia, E franco per valor d'almi campioni Mena in mezzo agli acciar vita gioconda; Ma non il campo nostro indictro torni Forse annojato dall' indugio, o forse Datosi al disperar, prende panra. Or chi farh divieto a'nostri scoroi? Chi l'antecesserà? da porre in opra Forza ed ingegno non è questo il tempo? Allor traendo per furor muggiti Tesifone gridò : non fia per certo; Ne punto cesse, ma volando secese So negre pinme alla città steccata, E come ella si sfaccia a pensar prende: Qual non ricco pastor, cui fa rapina Odioso lupo, a vendicar si volge Con sdegnoso pensier per varj modi Ed amerebbe di abranar la belva Con spessissimi colpi, ed a lei spenta Rimproverar le pecorelle aneise, Tale il mostro infernal tenta, e ritenta Le sue furie sbranar per varie strade, Ne sa posar lo scellerato ingegno; Ma quasi stanco in consigliar se stesso Alfin disponsi asercitar le frodi: Dunque sottil candido lino invola, Che camicia dal vulgo usa appellarsi

Ed era ricco di Menapo arnese; ladi in val d' Acheronte egli sen vola : E dove rimbombando atra foresta Tartaro inonda tra sulfurel gorghi, Ivi ben sette volte ella la bagna; Pol dell' orride pinme il negro volo Tatto rivolge alle campagne apriehe Del chiaro mondo; e dove erbette, e fiori Smaltano delle valli il chiuso grembo La più aoave primavera miete, E l'appestata tela empie d'odori; Mortale inganno l indi trovava Areta Dell'alto eielo al gran Rettor diletta. Viveva Areta in solitaria piaggia, Na chiara molto; sì di ciò, ch' invoglia Nostre vaghezze e che estanto brama Il forsennato mondo, ella era schiva : Erano suoi conviti erba di prato, l rivi il ano Falerno ; e se per l'alto Pebo sfersava ad illustrare il Capero Il cotanto di rai sparso Piróo. O s'ei facea eol Capricorno albergo, Ella sul terren doro amava il sonno Dare alle stanehe membra, ed indi in planti. Indi in sospiri, indi in pregliiere ardenti Pacea vedersi alla bontate eterna Merce chiedendo: il di costei sembiante Prese lo spirto abitator di Stige; Ed aspettò che la reina Elvira Senza corte de' suoi facesse chiusa Dimora dentro dal reale alhergo: Allor fasal veder: ma bigio involve Manto sue membra, e di sprezzati veli Totta copria la scarmigliata chioma; Ambo le guancie di pallore offese; E sotto il eiglio rosseggiavan gli occhi Di molto lagrimar chiaro argomento: Al sno venir la maestà d' Elvira, Che della santa donna avea contezza Rasserenossi, e per le labbra liete Fe'dal petto volar queste parole: Oggi per qual cagion? molti son giorni Che non ti vidi Areta, or come a dove Per te deggio adoprar nostra possanza? Dillo, del ciclo e del mio cor ben cara-Qui tacque Elvira; e l'infernal sembianza Dimessa il guardo, e mansueta in voce Tal die risposta: o del signore eccelso Sentenae oscure: a della mente eterna Profondi impenetrabill deereti! Ecco diluvio di schierate genti lnonda intorno, e scellerati regi Pan paventarne i più temuti oltraggi. Ma l'aita del eicl non sarà scarsa Per nostro scampo, se cangiando stile Ci volgerem del pentimento all'arte: Intanto a' rischi di Menapo, intanto A sua vita real fis provveduto Con novo usbergo, e an novella inende Fatto temprar da non mortale ingegno. Ecco il ti porgo, e ch'ei ne vesta il busto Sia tuo pensier, non volerà quadrello, Spada non vibrerassi, asta ferrata Non potrà tanto, che ne beva il sangue Mentre di questo arnese il trovi adorno, E quanto possa il guerreggiar s'inaspri:

Qul taeque il mustro, ed offeriva il dono All' alta donna, che i Tartarel lini Accettò dalla man Tesifonea; Ed indl chiara di bei raggi il guardo Feee sentir queste parole alate: S'aleuna in tanto duol può Insingarmi Non vana speme, e se gli spirti afflitti Osano ricercar qualehe sosterno. Solo il sanno trovar nel franco petto E nell'alta virtù del gran Menapo. Or ae pegno al earo a me conservi, Se mel difendi, io fin che mirl il sole. Fin ehe l'anima min meeo soggiorna Non sarò più di te, ehe di me stessa? Si disse Elvira, a eni rispose il mostro: Non ti da la mia man l'alta ventora Che tanto appreszi, ed accettar non deggio Il tenor delle lodi onde m' opori; Lodisi Dio: nel cosl dir s'inchina Segno di riverir l'altiera donna ; Ne più fe'motto; ma levossi, e sparve; Sparve come talor nabe di famo Al trasvolar di boreal buféra; Ma d' Elvira I pensier fûro sorpresi Da meraviglia, e le nudriro il petto Di non usata in core nman dolcezza: Corsero poscia le dorate rote Dell' almo Feho, e si lavaro in fondo Delle del gran Nereo piaggie ondeggianti. E diede bando alle eure aspre ll mondo: Ma quando apparve l'Acidalia stella Cara del chiaro giorno apportatrice Si mouse Elvira, e ritrovo Menapo Soletto in letto: ivi gli diè contezza Della vennta vecchiarella, e come Laseiò lo seampo per la regia vita: Al primo snon della novella ndita Seossesi il re giocondamente, a sorse A seder sulle pinme; indl circonda Tre volle il collo alla consorte amata Par eon le braccia, e la copri di bael, E presela par man fa d'ornintorno Soare risonar queste parole: O dell'anima mia solo conforto, Solo diletto, o delle mie speranae Combattute da guai solo sosterno, Quando venisti a me che il tuo cospetto Non mi colmasse di hramata gioja? Ne m' arricchisse di dolcezza? ed ora Ne vieni a farmi senza fin felice: Eeco, la vita mia contra le piaghe De' micidiall aceiar fia riverita; Farò mirarmi fra' perigli, ed altì Ouivi darò della fortezza esempi, Aprendo il varco alle vittorie, omai Franco è mio scettro, e la corona in fronte Riposerà del snecessore Infante A nol al earo; al dicea sorpreso Da soverchio piacer d'alta speranza, Ma verso il sommo Correttor del mondo, Onda ei eredea, ch' a lui venlisa il dono Cotanto singolar, non mandò lodi, Non mandò preghi, e si guerniva il busto Del fier venen della palude inferna Mal medicato degli odor soavi, Ed addobbospi delle regie vesti

Di passo in passo i ove Dedalea mano Fatto avea fiammeggiar vago trapuoto Ricco di gemme, e di rugiada Eoc. Poi di feltro impennato il erin ricopre, Ed al fianeo sinistro il braodo appende, Ed esce in ampia loggia; ogni parete Avean dipinto Policleti e Zenai Con lungo studio, agli occhi altroi conforto: Vario spleodor di Paretoni marmi, E marmi argivi ricopria gli spasj Del pavimento; in si real magione Soleano i duei riverir Menapo Uso venirvi con la prima aurora: In su quel punto era sorgiunto Adraslo, E seco Ernesto, Adresto unico germe Di Perafan degli Sebiavon tiranno: Avea costul trenta fiate aprile Fiorir vedoto, e risplendeva altiero Del più bel fior della mortal beltate. Spada cingeva, e s' avvolgea d'usbergo Per franca far la principessa Agave, Onde era amante, e riamato; solo S'attendeva cessar l'opre di Marte, Ed indi eelebrar lieti imenei; Ma di Trevigi, e delle belle intorno Molte castella era signore Ernesto Già figliuol d'Erimanto, era leggiadro, Bello a mirar, ma di beltà guerriera; E poco diausi egli varcò venti anni, Fortemente diletto al cor d'Elvira, Onde osava sperar la regia sposa: Costor guerniti di metallo, e d'oro Moveano il nobil piè dentro la luggia Fin che Menapo fe'vederai: allora Fermaro i passi, ed abbassaro in terra Quasi il ginocchio, e dimostraro al vento Seoperto il crin di riverenza in atto: Il re cortese con la man fe' segno Che ne vengaco a se, poseia commiss Coprire il capo, e finalmante ei disse: Molto amati campioni, alla cui destra Voglio dovere il Rrgno, e la eui vampa Di vero amor tanto m' accende il petto. Che spegner nol potranno acque d'obblio. Vostra virtù fin qui stata è siccome Argine all'innondar del fier nemico; E salvò la città, ma quioci innanzi Con più franchezza maneggiate l' armi, Che messaggio del ciel reca novelle D'alto soccorso, e si dicera: ed ecco L'afferra gel, che fa tremarlo, e casca. E gridò nel cadere; ahi che mi moro. Qual per cirlo seren spande colombo L'ali dipinte, e va cercando rivi, Ove lavar la dilienta piuma, Ma trova areier, che hena esperto scocca Dardo impennato, a gli trafigge il volo; Onde trabocca, e non temes del colpo, Tal di quel re mai fortunato avvenna: Totto cosperse di pallore ei versa Sospiri odiosi di sulfurco fumn Dall'atra bocca, e fortemente anela : E vuol parlar, ma di parlare in vece Ei seilinguava; disse al fine: O duei, Al mio fanciul deh lealtate e fez ten Altro non giunse; e su quel punto l'alma

Se ne volava alle magioni eterne: Ernesto, Adrasto, e le segnaei schiere Ciò rimirando non facean parola, Ma l'un ver l'altro a' affisava in volto: Come arator, se nell'alzar del giorno Vede repente scolorirsi il Sole Allor, el'ei aoffre dalla luna oltraggio Lascia l'aratro in abbandono, e guarda Il sorvenir dell'affrettata notte Ingombro di stupor, similemente Stette pensosa quella nobil turba Sul venir men del re, poscia dogliosi Misero gridi, e riversando pianti Faceano alto risonare omei: Immantenente la città percossa Fu dall'aspre novelle, onde cordoglio Totte trascorse quelle vie funeste; Ne penò molto ad impiagar l'orecehie Della donna real: sol primier snoon Fu quasi pietra ne'sembianti; ed iodi Tornando viva ella scagliò lontano L'aurea corona, e si diavelse i crini, E trasse mogghi di profonda angoscia; Pur dianai Il ciel mi promettea soccorso, Ed or mi spoglia d'ogni aita? e dove Dove appoggiarsi la murtal speranza? Fra questi detti ella fremeva, i fiumi Spargea di pianto in sulle belle guancie; E poi di novo comiociò tamenti: Manti superbi, e regi letti, letti Non più, ma tombe, a ohe dolente pu Or mi tracte? O ma felice, a'era Nascendo destinata a vulgar culla: Misera Elvira I In si crudel stagione Chi ti fa schermo? chi ti serba il regno? Chi dà scampo al figlinol? si dice e presde Rapido corso a ritrovar le membra Del suo re spento: Ella incontrò per via Ernesto, Adrasto, che recava in hraccio Il freddo corpo del Signore estinto Verso le stanze dell'usato albergo: Essi come für presso, e vider tinti Di mortal pallidezza i bei sambianti Dell'alta donna, e come scuro il gaardo, E delle chiome rabbuffata l'oro Costretti da pietà sparsero pianto: Ma la reina quanto pnò s'avventa Verso il caro comorte, il collo einga Tenacemente, e mille volte il bacia, E sovra il petto abbandonata gamma Delle lagrime sue non pnoto avara: Or come al lamentar non ponea fine Adrasto le diceva: inclita Donna Deh perelië t'abbandooi? a' grandi e biss Non trionfar delle fortune avverse. Ella dopo gravissimo sospiro Guardando fissamente il corpo estinto Fece a sè forza intra singhiozai, e disse: O di quante gioconde avea speranzo Solo sostegno, e ne' miei guai conforto, E sola vita del min cor Menapo, Perche vivere io più ? forse per sem Qui lagrimar toa miserabil morte? Ma s' 10 volessi, onde n' avrò possanza? Sono io diamante? ho di macigoo il pette? Ah eh'io sento perirmi! In queste ook

Cadde and apolo ; ivi si scosse alquanto, Poscia anelando se ne ando lo spirto. Quei duci afflitti tenebrosa pompa Fero apprestarsi, e dolorosi onori Per li regj sepoleri; ed indi franche Volsero l'alme a travagliare in guerra.

### CANTO SECONDO

Ma per l'orride imprese al fin condotte Tesifone empia raddoppiò l'orgoglio, E fatta vaga di spiegar snoi vanti Tra' mostri inferni ella ne va veloce Alle d' Averno penosissime ombre: Colà auperba in vista alza la fronte, E trasvotando con tartarei gridi Faceya alto sonar gli aotri infocati i Dicea le frodi, onde ella spense i giorni Di quello eccelso regnator, dicea Le fiere angosce della trista Elvira; Onde ella cadde, il general cordoglio Ove è rimasa la cittate oppressa Non tacque punto; nmai le mora aperta Per cui tanto sudossi, oggimai l'aste Andran degli Unni a guerreggiar sol Tebro Colà faransi i venerati altari Stanza di betre; e quello cerelso, ed alto Monte del Vatican darà tributo Di folte apiebe a' vincitori aratri: Tal per l'Erebo tetro alteramente Pur bestemmisado ridices suoi pregi: E l'inferne falangi unqua non atanche Faceano udir l'abbominevol nome Con somme lodi: allora infra quei mostri Uno ve n'ebbe, che svegliò l'ingegno, E cercò gloria in danneggiar la terra Presso a perir senza il real governo, Ed in profondo affanno omal acpolta : Questo soles nell'infernal baratro Asmodeo dirsi; ed era sempre intento Ad affinar della lossuria l'arte: Sono opera di lui quanto d'amaro Vedesi sofferie da petti amanti Di tormento, e di pena: ei mosse, e see Se lusingando egli dices per vis: Se Tesifone nostra ornar le tempie Brama di lauri gloriosi, e chiede In riva d'Acheroote alzar trofco. Non brama a torto; egli e hen degno; ed io Amo, ch'a bello oprar si dia mereede Perche la spero: e non è forse giusto Che fioriscano in me salde speranze? Stara forte Aquiles se scossi Trois? Ela non è ver, che Simoenta, e Xanto Corser di sangue? ed il Sigeo non seon It figlinol di Peleo serrarsi in tomba? Sparta già diede al mondo occhi si eliiari, Che per arte di me posero in fiamma Dell'Asia i regni; io di cotanti rai Feei ant Nilo fiammeggiare un volto, Ch' orbo ne venne il gran campion di Roma; Onde Egitto ne planse, e ehiuso in nembi D' alto cordoglio sospirò Tarpra: Ne questo giorno apparirà men forte

La mia possanzas si parlando ci ginnse Alla eittà mal fortunata; e quivi Con pronto ingegno esaminò le strade Da porla in polve; e ritrovolle in breve : Or discendendo dal Permesso ombroso Cantane Euterpe, e l'ona e l'altra gnaneis Di fresche rose colorita, o Clio: Era d'Elvira e di Menapo figlia La giovinetta principessa Agave; Di cotanta beltà, oli'almi guerrieri Per lei giojnei distruggeanel in fiamma: Uno era Adrasto del signor ehe regna Iotra fieri Sehiavoni unico erede, Chiaro per lo splendor dei bei sembianti, Chiaro per l'opre del gentil eostome, Chiaro non men per la franchezza in armi ; Ouinei sovranamente al re fu caro, È caro insieme alla reina Elrira, E se godean della bramata pacc Dell' inelita fanciulla, il faccan sposo: In tale stato egli lattava il core. E nudriva il desire, e cotal volta Faceva atti d'amor per la speranza; E tempo fu, eh' egti mandolle in done Alto regalo; incatenate gemme, Perle di Gange, e di Perù piropl: Ouinei pendea seolpito in piastra d'oro Il navigar dell'Agenorea figlia Sul toro ingannator; vedeansi l'acque Scherzar gioconde, e su per l'alto l'aure; E vezzeggiando il trasformato amante Dar baci al pié della beltà rapita: Con si fatto guerrier facea contesa D'smore in campo; e per le regie nozz Dell'alma Agave sospirava Ernesto Prenripe di Trevigi : In lui virtude E ben fondata nohiltà splendea, E sfaviltava dell'età sul fiore : Questo tenor di cose al fiero mostro Tostu fu noto, ed el svegliò sno spirto A porre in opra non piacevol froda; Compose a se d'Intorno aeree membra Uscite omai di gioventute, ed ara D'alcona crespa il volto, e vela I crini, E dentro a foselil manti egli a'involve; Fassi Frontea, della fanriulla Agave Nudrice un tempo; e così fatto apparve La dove Ernesto in solitaria stanza Guerniasi d'arme; egli II saluta, e dices Ernesto già to sai, che fui d'Agave Nudrice; or odl me, ch'a te ne vengo Inviata da lei; mentre fur vivi I genitori ella celò sue voglie. Ne volle far contrasto a' suoi desiri, Or che vive in balfa di sè medesma Offre la sua beltate alla toa fede Per fartisi consorte; or quando, e dove Fa di mestiero, adoprerai l'Ingegno Di cavaliero e d'amatore; intanto Tu di questo monil cingiti l'oro At collo intorno; ella il ti manda, ed ama Spesso mirar ehe tu ne vada adorno: Nel così dire egli porgea l'arnese, Onde era stato liberale Adrasto Ver la beltà d'Agave; in qual maniera Città steecata da nemiche squadre

Langne în mesto digiun ; ma se le ginage Soceorso amico apre le labbra al riso; Ciascuno apprende a rallegrar sembi E sulla fronte serenar la speme, Tale in quel punto fe' vedersi Erneslo: Ridean sue labbra, e sfavillava il guardo, E sulle guancie non so che di licto Subito apparve; ei cento volte e cento Baciò le gemme e ribaciolles al fine Fe' dal petto volar questo parolo: O immensa beltà eb' altro non sal Salvo, ebe 'l servo tuo render felice Immensamento; a tno favor aian pronti Sempre di tutto il elel tutti I favori : Ed io traboechi degli abissi in fondo S'unqua mi pentirò d'esserti servo: O bella fronte; o belle eiglia, o specehil D'ogni altiera bellezza, infra mortali Andrete voi di gentilezza esempio, Ed io di fede; ei così disse : il mostro Prende commista ed indi move i passi; E non gli move indarno; Adrasto trova E per tal modo gli ragiona: Adrasto, Mentre da genitor si resse Agave Ebber le vele tue vento secondo : Or non è calma; io veggo molto Erneato Andar brioso; a mi ritorna a mente, Che usanza femminil non è fermezza Serbare amando; così detto el taequo; Ma fiamma e gelo in un balen trascorse All' amanto guerrier per ogni vena, E di vari color si tinse il volto: Fiammeggiava lo sgnardo, e dantro al petto Fremea per ira, e di se atesso tolto Motto far non poten; quinei d'Averno Lo acellerato messaggier diparte, E trasvolava alle sue frodi intento: Per cotal modo corse il giorno, e chi Si stette Febo dentro il mar d'Atlante: Ma come l'alba seminò aue rose; Il poco avanao dei miglior gnerrieri, E quelle teste più esnute andaro Verso il palagio a raunarsi, ed ivi Cereare appoggio al ruïnoso impero-Per quel eammino raffrontossi Adrastn Con riso Ernesto; Ernestn iva pomposo In spoglie d'oro, e gli pendes sul petto Il d'Agare monil tanto pregiato; Ed ei fattone altier movea giocondo: Come lo scorso Adrasto immantenento Piccagli Il guardo addosso, e bicco il gnata: Ma rimirando pni l'oro, e le gemme Onde alla bella Agave ei feee dono. Splendere al collo del rivale intorno, Vassene in foco d'ira; osenra il ciglio; Dibatte i denti, o duramente freme Così gridando: onde eotesto hai tratto Real tesoro? e come indegnamente Te ne arriecbisei? alle parole acerbe Meravigliando dié risposta Ernesto: Portoin percho voglio; e l'ebbi in donn Da tal, che la mia fo ne fece derna: Non è ciò ver, sogginnse Adrasto; il purti Perche ne fosti ladro: allnea entrambo Sfodrano i brandi; e già no va per l'altn Feroce il ason de ripercossi acciari;

E l'aria s'empie di faville; quale Se per bella giovenca in prata erbe Agitati d'amne dansi battaglia Tori cornapuntati, alto muggito Spandono all'aura, e con la fronte ba Non mai son stanehi a rinfreseare assalti: Mirasi intanto Incerati fianebi D'ampie ferite, e di ben calda vena Sangue abbondante riversar gozzaje: Non con minor possanza, e minor ira Provano quei guerrier di trani a morte Con spessi colpi; ora nel petto, ed nra Nel ventre, ora ne' fianebi, or nella fronte Erano intente a ritrovare entrata Del nobil sangne l'assetate spade, Ma sempre indarno; così fatta è l'arte Ch'aveano entrambo nel mestier dell'armi : Al fin siccome fulmine fremente Ch'arrenta Giove adunator de' nembi Scagliossi Adrasto, ed allungò la spada Quanto mai più potea verso il nemico; Trovbeli il braccio destro, ed ivi aquarcia I nervi, e frange l'ossa; indi la tragge E fortemente glie l'immerge in petto : Subito cadde in sulla piaggia, o lungo Fece d'intorno risonare il piano; lvi gemendo intra aingbiozzi fugge L' alma pronta a volar per le ferite, Ed ei vien freddo con mortal negrezza : Il vincitor volge le spalle, e riedo Pieno di rabbia a' snoi riposti alberehi : Ed ivi pensa all'infedele Agave Profondamento arso di sdegno, e seco Quasi saldando ane ragioni el dice : Spento è l'infame, e del suo aciocco ardire Data ha la pena; nr quelle carni indegne Giacciansi sposte per convito ai cani: Ma qual di te prendo vendetta, Agave? O dell'arso mio cor sola regina Or fra ebi regneral, se to non regni Come sovrana fra le donne ingrate? O oerhi, nve d'amor tante faville Splendere lo vidi, e voi gentil sembianti, Chi l'arte v'insegnò di tanti inganni? Di tanti frodi? e si dicendo ei batte La trista fronte con la destra, e pensa Fisso col guarda in terra; Indi ai scote E eol pie batte il pavimento, e grida: Cingl la spada Adrasto; esci dal regno, E vieni pronto ad incontrar percosse, Vieni; ebe poscia tradimenti ed onto Non mancheranti: ah erudel gente, ah nome Femmina nata all'onde inferne; scenda Fulmine che l'involva; atra tempesta Le spenga e le sommerga; indi s'emenda E dice: adunque lascerassi Agave? Ella si lasei; de' nemici in preda? E de' nemiei in preda; eternamento Sarà eiò pena de' suoi vili amori: Si dice; e ver le mura il piede affretta; Giunge alla porta, e chi guardava i varchi A loi bea noto trapassar consente; Egli sen esce e per diritto calle Stampa i vestigi vorso i ricohi alberghi Del re degli Unni: per ventura il vide. E ravvisolle Absirte, uom di gran pregin

E molto inpansi all'ungaro tiranno: Costui feroce maneggiando l'armi Sulla muraglia in sanguinose assalte Rimase prigionier: Menapo allora Molto gli si mostrò di cor gentile, E con atti cortesi ebbelo seco: Allora Adrasto lo si fece amico; Però da lui non fa si tosto scorto Che prontamente gli si more incontra; E con un oh di meraviglia chiede Donde? e perché? nel cosi dir l'abbraccia, Poi dolcemente lo rignarda in viso: Posto il termine nsato alle aecoglienze Risponde Adrasto al cavaliero: io parto Dalla cittate infino a qui difesa Per me contra ragion; vegno bramoso Di dar le mie fatiche al signor vostro; Però condurmi al ano real cospetto Sia di te cura: qui tacque egli; Absirto Per man lo prende, e se ne vanno intrambo Dove il dnee aovran facea dimora; Il ritrovaro: ei di corazza acciaro Vestiva ardente per piropi ed oro; E dal ainistro fianco anrea gli pende Fulgida seimitarra, il petto, e'l tergo Tutto a' involve di purpureo manto, Manto, cui distingneano alme a mirarsi Gemme, tesor dell' Eritree maremme; Tal passeggiava entro a' guerrier più scelti Con esso lor trattando opre di Marte: Absirto inchino gli a' appressa, e mostra Il campion strano, e dà di lui contessa: Attila il chiama, e ben l'accoglie, e parla Ver Ini cortese in cotal guisa: ho caro Voi meco aver campion di tanto pregio Per onerarvi; e s'avverrà ch' io deggia Operando mostrarlo io sarò pronto: Allor il cavalier con alterezza Non senza riverenza a parlar prese: Alto signor da gran ragion commosso Mi feci difensor di queste mara A voi nemiche, e da ragion non meno Per oltraggi sofferti oggi ne vegno A dare assalto, e traboccarle in terra Per te non meno, e non ragiona a voto: Menapo re da subitano assalto Fu percosso da morte, ed indi Elvira Chiuse gli occhi per doglie in sonno eterno; Il figlio anccessor puossi dir bimbo Si scarso à d'anni, e che governi il regno Testa non è di riverirsi degna ; La greggia popolar vinta, accasciata Poco non fa se con le donne afflitte Prega gli altari, i duei, uno hai davanti; Erpesto dianzi per mia man trafitto Versò l'alma col sangua, e più non vive: Non negherò eba ci riman Furesto litustre per fulgor di nobili avi Unde discende e per tesor possente; Grande in asta vibrar, grande per senno, E per trionfi e per vittoria grande; Ma carco di ferite or si condanna Star sotto coltre, e riposar tra piumes Donque qual cor paventa? e chi consiglia l'osar, sommo signor, la tua possanza? Che non si spande ogni bandiera al veoto? CHIASRETA, TESTS &C.

Che non aquilla ogni tromba? io non ti scorgo Con mortal risco a rinnovare assalti; Vi conduco a gioir d'una vittoria Che vi si dona in dono: in tal maniera Parlava Adrasto, ed inchinato ei taeque Risponde il re: tempo è da porre indugio E tempo è d'affrettar, se disventura Dell'inimico a guerreggiar ne chiama Corriamo all'armi: come dunque sorga La bella Aurora, e ne rimeni il giorno Cissenn a'accinga al generale assalto; Di tutto ciò prendi pensiero Absirto Con pronto studio, e non soffrir che acemi Di tuo valore, e di tua fede il pregio Chiaro estanto: el più non disse; e tacque La maestà dell'ungaro tiranno: Incontanente i cavalier partiro; E fece Absirto trasvolar palese Il decreto reale infra le squadre : E eo'dnei minor tosto dispiera Tutto il tenor della battaglia, e loro Cresce coraggio ad incontrar la morte Con forti detti, e se ne va veloce La fama intorno, e dibattendo l'ali Grida, ch' all'apparir del bel mattino Darassi assalto, e la eittate in preda Rimarrami al valor dei più gnerrieri: Quinci le turbe intalentate a guerra Danno bando al riposo; altri racconeia Archi mal tesi, altri saette arrota; Chi brandi terge, chi cimicri impinma; Chi prova il ferro de' dorati usberghi, Se fia possente a dileggiare i colpi Quando più erodo adirerassi Marte: Qual se talor d'Autonno alma stagione Bassareo liberal dell'aureo mosto Vnol ehe si calchi in ben cerchiati tini I grappoli acinosi, ognun a' adopra Uomini e donne in affilar coltelli, la tesser vimi, in risaldar graticei; Ogni eosa è bigonci, ogni lavoro È rivedere e racconciare arnesi Della bramata da ciasenn vendemmia: Tale era quivi rimirar le turbe Intente a raffinar le spoglie e l'armi-

#### CANTO TERZO

Con sì fervido eor, eon si fremente Rabbia nel petto s'attendea che l'Alba Crocaddobhata aprisse vareo in eiclo Mettendo in eorso l'immortal Piroo; Ma su per l'alto dell'Olimpo eccelso, Eteree eime, onde il Bettor supremo Seote la terra, e da la legge all'onde, O pur col cenno fa tremar gli abissi Altro si stabiliva alto deereto: E questo fu, che nella mente cterna Permò dell' universo il gran munarca Fare Attila dolente, e di sue colpe Esporre al guardo nman giusta veudetta; Però dinausi a lampeggiante trono Di solendore infinito, ove ei s'asside, Fe' di l'ietro venir l'alma diletta: Indi sciogheudo dell'eterca voce

210 L'Immenso suon divinamente ei disse: Venuto è l'ora che 'l signor degli Unni Saldo dispregiator di mia pietate Con la giustizia si corregga; ho scelto Per teale ministro a dargli morte Foresto Illustre regnator d'Ateste, Nipote d'avi che in seguir virtute Diedero a lul beo manifesto esemplo. Ed egli è tal che sferzerà ben forte A gloria procaeciar figli e nipoti; Ma di presente non bastante all'arme Tra fasee e piaghe ha per albergo il letto: Tu movi e porta a lui salute e forza Da reggere armi: più non giuose, e tacque La sempre invitta ed eternal possanza: Allor per tutto il elelo arse di lampi Nova chiarczza, e le falangi eccelse Dell'esercito eterno alzaro note Cantando del gran Dio le glorie immense: Ma lascia Pictro de' supremi campi La non per or da misurarsi ampiezza, E prende il volo suo verso Oriente Nel basso mondo: ei rassembrava stella Che d'oro striscia per seren notturno; Ne si posò che nel mirabile orto. Onde mal sagglo discacciossi Adamo Dentro non fosse; ivi per aria lieta, Che non sa d'aquilon soffrire oltraggio Sorgono piante, a eui non lascia aprile Ungoa di frondi vedovarsi i rami, E s'ailegrava totto il suol de' fiori, Quanti ne soglia distar lo sguardo Per suo conforto, infra cotanti un solo Ne colse Pietro; ed era il fior contento Pur di tre foglie, nna verdeggia, l'altra Era quai pura neve, e qual piropo Spiendea la terza sfaviliando to ostro: Cosi fornito se ne vien del ciclo L'aito messaggio là ve giace infermo Il eampion destinato alla grande opra: Correa la notte, e dei cammino oscuro Era sul mezzo, e gli animanti io terra Tutti godeano in disiato sonno; Ma non Foresto chiudra gli occhi, e posa Dava nel petto a gravi auoi pensieri; Ansi spiaceva a se medesmo, e caldi Traca sospir quando ascoltava il suono Delle trombe alla guerra eccitatrici, Dicendo seco: sen andranno a terra Queste oporate mura, e ch'lo tirassi Colpo di spada per le sue difese Sul punto estremo non sarà memoria? Ni latto onor per così bella impresa lilostrerammi? e per si fatto assaito Tra sommi duci volcrà mio come? Così dicendo ora il sinistro, ed ora li lato destro rivolgea tra' iini Tutto eruccioso di non cinger spada: Ed eeeo entrar del regnator superno Il messaggier nella rinchiusa stanza Difondendovi dentro on mar di Ismpi: Vinto Foresto con le man fa sebermo Al subito ferir del troppo lume: Ma Pietro fa volar suono celeste l'ormando note umanamente, e dissa: Foresto, io seendo dalle altezze eccelse

Del Paradiso: l'immortal possanza Del sempre invitto correttor del mondo Mi manda a te: dammi l'orecchio, e credi: In questa notte ha da condursi a morte Attila scellerato: or to disponti A troocar con tua man l'indegna vita : Opra, che fia possente a porre in corso L'alme ben nate, ed acquistar corone; E veggio nn forte fra gli altier oipoti Farsene specchio tal, che presso al Lambro Spegnerà re non meo feroce ed empio; Degli altri la tacerò: fama pon vana Alto ne eanterà di tempo in tempo: Qui taeque: ed indi col mirabil flore Toccò le piaghe, ed elle venner sane; E del corpo guerrier le cobii membra Doppiaro forza : più veloce il piede, Il polso della mao via più gagliardo, E per le vene via più ferve il sangne; Onde in guisa cotal Pietro ragiona: Della bramata giovenil fortezza Io ti lascio giojoso; or vesti i panni, E vesti l'armi; io riporrotti in mezzo Degli ateceati, ove riposa l'Unno; Qoi tacque: ed Indi al eavalier s'invola : Ratto Foresto delle vesti nsate Adorna il busto rinfrancato, e cinge Brando temprato en maestra incude Con junco studio, ed adorno con m La fronte giovenii d'elmo lucente, Che ricco incendio di piropi ardenti D'ognintorno versar non è mai stanco ; Ai fine Imbraccia di beo saldo acciaro Ben forte sendo, in oni di perle spiega Gangetico tesor; candide piume L'aquila Estense, quando armato li mira Pietro nel porta infra le regie tende. Ove posava il regnator degli Unni: Notte correva intanto, e più che'i mezz Omai fornito avea di soa carriera; E mirarsi facean l'eteree piaggie Popoiate di Inmi, onde per l'ombra Potea gioiral di chiarezza in terra: E Pietro disse al bon Foresto : il campo la che provarsi dee la tua virtute Hai qui presente; to rinfranca il core; E se qui spenderai la nobil vita, Fla bene spesa, e così detto el sparve. Il Cavalier pien di pensier volgea L'animo forte a cominciar l'assalto; Ne molto dimore: sobiera d'armati Moveva intorno a visitar le guardie Di quei ripari, ed incontrossi in lui; Dorialo il Duce alsa la voce, e gridat Donde si vien? dove si va? chi siete? liendimi il nome: il cavalier celesto S'avventò erudo, e gli squarciò la strozza; E quei agozzato trabocco sul piano: Come talora all'apparir d' Arter Fulmine ardente, che seoscende i nembi Lampeggia e tuona in un momento, e fere; Cotal Foresto mise man ai brando, Spinse la destra, e incerò quell' Unno In un sol punto; e come quercia in monte Ove seberniva il minacciar degli Austri

Subito casea folminata, e lunge

Fa co' rami sonar le rive ombrose : Cotal aen venne quel Barone a terraj. E l'aureo seudo, e la enrazza e l'elmo Alto sonaro: meraviglia immensa Oninci sorprese i cavalier seguaci; Ma fice Foresto sollevò la spada Inverso il capo d'Agricalte, e fende Giù pee la fronte, e per lo collo in gnisa, Che sopra il destro, e sal sinistro fianco Si rovesciava la partita testa; Ma le midolle del cervella sparse Corsero a terra; le ginocchia ei piega E dà col petto in sul terren là, dove Sonno di ferro eternamente il prese : Non per questo cessò l'inclita destra; Nearco affronta; era d'orribil belve Non mai pago necisor; ben grave d'anni Ma cruda, e verde si goden vecchiezza; Vestiva in vece di ferrato nibergo Orride sete di cingbiale alpestre, la eimirar da spaventarsi arnese. Ma non paventa del campione Estenso L'alto coraggio, che tra costa e costa Vibra ferita, e duramente estinse Ouelle freschezze del polmon ventoso: Ei diede alquanti erolli, indi col tergo La terra impresse, e scolorito in viso Con narici affilate, alzò singhiozzo, E dir volea, ma drlla vita il filo Atropo gli recise: oltre sen passa Foresto, e taglia a Rimedon la destra, E fa caderne l'arrotata seure Onde egli promettea colpi di pregio Villanamente; e poi di novo immerge Nell'anguinaglia il sanguinosu acciaro ; Rimedon casca, ed il guerrier calpesta Le lorde membra; indi atterrava Ofelte: Questi fidando la se medesmo, note Faceva ndir di barbaresco orgoglio Al vincitor ben già da presso; ed egli Profondandogli in petto orribil punta Tutto il fegato scempia; onda di sangue Sgorgò fuor di quello antro, ed il superbo Rimase desiata esca di corbi: Alloe comincia ad ingombrar viltate L'anima forte di quei duci, ed alto Ciasenn gridava all' armi: entro i ripari Sono i nemici : all'arme, all'arme, all'arme Al gran rimbombo, che per l'aria vola Mosse la squadra delle regie guardie : Era duce Nearco: ei giva altiero Per anni freschi, e per guerrier sembianti, E tutto involto di purpuree spoglie Portava in cima del cimier con arte Scolpito il monte delle flamme Etnee; Venta saltando, e fier siccome torn Se per bella giovenea in valle umbrosa Scalpita co' pic l'erba, e fa col rorno E col mugghiar brava disfida all'aure: Dall'altra parte se ne vien l'Estense Come Leon quando le ciglia aggrotta, E con la coda amisurats i fianchi Aspro flagella, e che ruggendo ei toona: Allor rimbomba la Caucasca selva, E sul periglio di parrinti armenti Stan tremandu i bifolchi: or chi bastante

Fora a narrar le minacciate piaghe? Il suon de' brandi? il fiammeggiar dell'armi? E de'nobili cor l'alto disdegno Sparso per gli occhi? il feritor primicro Fu la barbara destra; ei Isneia un' asta Non men di tusco, che di ferro armata; Ei sforzò le sue forze; il dardu fende L' aria ronzando, e nello sendo avverso Strada a'aperse, ma non giunse al petto Ove era vaga di ferir la punta: Neareo sfodra di forbito aceiaro Gran scimitarra, e destinava piaga Verso la tempia del nemico : ei schermo Fassi pur con la spada; indi percote L'elmo per modo tal, che d'ogninturna L'Etna dell' pro semino faville; Sangne non corse già, ma sotto il colpo Tentenna, e mal si sostenea Neareo: Non lascia il brando riposar Foresto, Ma spinse l'armi entro il belico, e dietri Va furioso, e lacerò le reni; Tale in duo fonti di bollente sangne Atroremente inebbriò la spada: Cascò Nearco, e sul serrar degli occhi Obblio nul prese de' paterni alberghi: Mal fortunato, ivi lasciò partendo Carissima beltà d'inclita sposa, Ed in sno grembo ammammellato infante, Che mai non vedrà più: scorse cascarlo Sinolfo possessor d'ampio tesoro, E per questa cagione al Re diletto Vide easearlo; ed avvampogli il visu, E per entro le vene incendio d'ira; E fra snoi mise nn alto grido: n pera; E chi di noi più mostrerà la fronte Non vendicate al Re? tanto dispregio? Oggi tanta viltate? i cor codardi, Scrbinsi a' corbl. ed al digion de' cani; Ed in primiero: ei cosl grida, e scaglia Il darde; e cento secondaro: alcuni Forte fero sonar l'aurea celata; Altri graffiaro del gemmato manto I ricchi fregi; e ebi percosse l'oro, E lo splendor del ben temprato seudo, Ivi oltraggiando del reale augello L'invitte piume: a tanti gridl, a tanti Colpi, ed a tante dell'orribil Marte Acerbe farie tenne saldo il piede L'alto gnerrier, ne sa cangiar sembiante : Onal s'armando talor rozza falange I montanari cacciator sen vanno Giocondi a guerreggiar porco silvestre, Egli tra canne paludose, e giunghi Suo forte albergo, se ne sta ben franco, E guarda bieco, e per soverebin d'ira Gli occhi rivolge rosseggianti, e mostra Pronte a ferir le formidabil zanne: Ma disperato alfin a' avventa ed apre I chiusi varebl, e frange spiedi, e sventra Veltri, e molossi, ed ogni incontro abbatte, E dell'opposta gioventu fa scempio Miseramente: a tal sembianza in campo Trattava l'armi l'immurtal Foresto: Per fama intanto, e per messaggi inteso Attila aveva if non temuto assisto, E la fredda paura, onde eran piene

112 Tutte le squadre; di stupor s'ingombra Come eiò fosse; e travagliato in vista Appella i duei, e ciò ch' oprar si deggia Non è ben certo; allaperfine ei pensa Di prova far quanto potesse in guerra La maestate, ed il reale aspetto: Dunque la spada al maneo lato appende; E di fidato morion ricopre E le tempie, e la testa; e seudo imbraccia, Armi dorate, armi gemmate; ed ivi Ei risplendea siecome in eiel screno Il tempto fulgor del can celeste: SI fatto esce di tenda, e l'orme affretta, E collerica fiamma ardegli in petto; Ch' ei mena smanie; e seco parla, e nota Non puo formar: se fra stellanti chiostri O nell'oscuro delle tombe inferne Alcuno è, che governi, e regga il corso Della speranza, e dell' nman spavento, Costui senta mie voel, e porga ajuto In questo punto a disfogar mici sdegul, E s'aleuno non è, che regga il mondo, Nulla non me ne cal; potrà mia destra Fulminare, e tonar sopra i nemici Per se medesma: in guisa tal sen corre Gorgogliando bestemmie entro alla strozza: E già nel ciel verso le porte Ece A gran passi venia quasi gigante Il Sol portando l'alma luce al mondo, Ed Attila girando il guardo intorno Potea speechiarsi nella fuga indegna Degli amagati popoli: eiascuno Lunge da se gittava archi, e faretre; Aste, e brocchier son disprezzati; ognuno Discarcasi dell'armi, e sol al spera Nel veloce volar del piè codardo: Tanta viltate riguardar non valse Il Re superbo, che doppiando l'ira Non tonaue del cor miunecie ed onte Verso i dispersi, o di guerrieri a nome Chiamati a torto; a gran ragion le apade, A gran ragion da voi cacciate l'aste, Che son zappe, ed aratri I vostri arnesi; Ite alle stalle, ed al grugnir de porci, Per eul nasceste: oh s'io ritorno al regno; S' io vi ritorno! si dicendo ei spande Vampe dagli oechi, e fa erocchiare i denti Per lo disdegno, e per la rabbia : Intanto () earco di trofei ramo di Marte Astro d'Italia, e per la via del eielo Illustre scorta degli Estensi Eroi Vibravi il brando fulminoso, e tronelle Shranavi membra nun mai stanco, ed ampio Versando sangue funestavi i campi; E come avvien, che divenendo sazia Di specchiarsi nel Sol volgesi a terra Aquila altiera; e tra belle erbe, e giunchi Vede stagnarsi un pelaghetto; quivi Lirta eon largo piè voga per l'onde L'ora cianciera, e vezzeggiando pompa Fanno del longo collo i gru dipinti, E nel eristallo van tergendu l'ali I eigni cari d' Amatunta al nume : Ma vago di ghermir scendendo a piombo L'augel di Giove col vigor del rostro Sparnagga gl'infeliei; allor per l'aura

Volano penne dissipate, e l'onda Del piccoletto mar torna sanguigna; Tale era quivi a rimirar fra l'armi Il Gedeon della magion d'Ateste; Oninci in mirar la miserabil strage Tanto di rabbia la petto Attila colse Che forsennava: el mise l'ali al piede Per tosto guerreggiar l'aspro nemico: Mosse; ma lasso lui, che di sua vita L'estremo fil gomitolava Cloto: Tosto, eb' ei fu da presso alza la desta Col ferro micidial verso la fronte Tanto odiata, e fa volar in scheggle L'oro dell'elmo, ma rimase esposto Il destro fianco all'inimico, ed egli \* Sospinge dell'acciar l'aspra acutezza, E spessa l'osso, e trova il core, ed a Fiume di sangne, che la sabbia inonda; Casca il tiranno, e fa sonar l' arena Con la percossa; ei scosse poco il plede, Che gelo il doma, ed un negror coperse Eternamente la real palpebra: Allor Foresto sollevò dal petto La nobil voce, e fece udir tal grido: Chiunque sprezza del Monarca eterno La data legge, e prende a seherno il cielo Qui fermi il guardo: rassembrò quel grido Strepito d' Occan, s'unqua s'adira 11 Tridentier dalle cerulee eblome; Quinci barbaro cor non più rammenta Clie ala hattaglia; e dileguò veloce Per la campagna da temenza oppresso; Quivi cinta di nembi errava intorno La sempre vaga d'ogni mal Megera, E seco Aletto; a cui dicevs : or quando Pur doveano venir taute aventure, Porta di qui lontano il Signor morto, Che fu servo di noi; vergogna immens Fora farsi veder vivanda a' cani Il mar sempre devoto a' stigi numi; Ed io procurerò, ch'abbiano scampo L'afflitto avanzo delle turbe: entrambo Chiuser le labbra, e al metteano all'opra; Ma venuta a suo fin l'eccelsa impresa Piera Foresto le ginocchia, e rende Fervide grazie al correttor del mondo; ludi si volge alla città: ben folte Di gente ne venian fiumare allegre Verso il liberator; tuonu di gridi Este portava su per l'alto, ed Este Pronte quaggiuso rispondean le valli, Este per tutto risonava, ed Este: Così raccolto nei difesi alberghi, Con la bella arte dell' amabil pace Delle hattaglie ristoraro I danni: Fin qui dices lungo l'Aonia riva La bella Euterpe delle cetre amica; Ed to de' lauri per le seorze eterne Le care note ad ora ad ur scrivea : Tu vero snecessor de' tuoi grand' Avi Faracasco in seggin riponevi Astrea, E di Cerere I eampi aveva in eura Per alloggiarvi Pace amabil Dea: O lor felici, e fortunati loro, Che sotto il pome tuo, povo Saturno, Godono in questa etate il secol d'orn.

# POEMETTI PROFANI

# LA CONQUISTA DI RABICANO

AL SIG. IACOPO FILIPPO DURAZZO.

Se, mentre vago di gentil diletto, ni il fianco a' destrier d'oro frenati, Mai ti sovvenne d'Arion, che Adrasto Portò ani dorso, e rivolgesti in mente Cillaro, caro allo Sparten Polloce; Oggi non disdegnar la rimembraoza Del si famoso, che reggeva in gnerra L' invincibil Signor di Chieramonte. Il nome degli Eroi sveglia a virtute, Ed a verace gloria i nostri spirti. Correva nn tempo le campegne Eoe Il bnon Rineldo, e desleva ardente Periglio ritrovar d'alta ventura. Se ne give pedon, che di Bajardo, Per etrano caso, egli perdeo l'impero, E se l'avea di Serieana il Rege. Ora un di, ebe rosata ambo le palme, E co' piè d' oro trascorreva il cielo La bella Aprora, ci raggirando il gnardo Presso un' alta spelonea a piè d'un'alpe Totta selvosa, un corridore scorse. Era si negro l'animal guerriero, Qual pece d'Ida, e solamente in fronte, E sulla coda biancheggiava il pelo, E del piè manco, e deretano l' negbia; Ma con fren d'oro, e con dorati arcioni Sdegna tremando ogni riposo, e vibra Le tese oreochie, e per levarsi avvampa, E col ferrato pie non e mai stanco Battere il prato, e tutte l'anre sfida Al sonar de' magnanimi nitriti. Il buon Rinaldo in rimirare ammira. Che il pregio singolar del buon destric Fosse senza signor per le foresta, E se ne va pien di letiaia il volto, E fatto da vicin, stendeva il bracci Cupidamente alle dorate briglie; Quando ecco apperve, inenarrabil vista ! Fuor di quegli ampi spechi empio gigante Carco d'acciar, d'immense membre, e quale Su acoglio alpestre rimiriamo eccelsa Fiarmmeggiar torre, che da lunge addita a mocchier stanco i desiati porti; l'al dimostrossi: ei di metallo ardente Dromwa, e d'ôr lo smisnrato busto: brene infernat, cui sulle parti estreme ampeggia di rubin gemino giro, colla destra egli vibrando ergee 'eso di spada al ciel, ebe ernto destre

gai mon reggeris d'altri mortali.

Cotal guardando formidabil scioglie L'orrida voce, ed a Rinaldo parla. E sembrò toro, che mnggbiasse: Scorgi, Egli diceva, o Peregrin, tant' ossa, Onde questa campagna omai biancheggia, Furo campion, che del destriero egregio Ebber troppa vagbezza, ed io gli ancisi: Fattene specebio. Ei si gli disse; intanto Arse di Chiaramonte il gran guerriero A se provar nella famosa impresa, E sfodre il ferro, e va movendo assalto Del fiero mostro all'orgogliosa altezza, Quel se mastin, che nelle selve Iberne Crebbe i denti feroci, onqua s'affronta Con toro ispeno in popolar teatro, Ei va latrando d'ogn'intorno, e schiva L' incontro fier dell' abbassate corna; Ma pur gonfio di rabbia al fin s' avventa Sotto i gran fianchi del nemico, ed aspro Nelle pervose orecchie il morso imprime. E si l'atterraz in tal maniera il forte D'Amon figliuol, come accerchiando il mostro Per piccol'ora, indi scagliossi, e corse Inver le membre amisurate, e apinse Nelle grande anguineglia il brando ardente; Indi repidamente il risospinge Nel gran bellico insino all' else; e poscia Ei salta addietro, non la forza estrema Dell'uomo vasto il conducesse e morte Con qualche colpo; ma versando il sangue Dagli antri delle piaghe Il fier gigante Si venie manco; onde di gbiaccio in volto Tutto erollò, poi traboccò sul cempo. Come veggiam, che pe' boscosi monti Ouercia di Giove infra le nabi asconde La chiome antica; ma nocchiero ingordo La spianta a farne naviganti antenne, Ed ella cade, e colla cime ingombra La bassa valle, e le natie foreste Ne diffondono intorno elto rimbombo: A tal sembianza colla fronte eccelsa Il fier gigante ruinando a terra, Percosse il prato sanguinoso, e scosse L'erma campagna, e scosse i gloghi alpestri, E scosse de'torrenti il corso e l'onda. Allor cortese il vincitor s'appressa Al moribondo, e si gli dice: Avvegna Che ognano in guerra le vittoria brami, È tottavia de' vinta alto conforto, Cader per man di cavalier famoso 1 Io son Kineldo, e non pur te, ma molti E duci e regi la mia destra anciac, Come dispose il Correttor del mondo; Or l'alma acqueta, e raccontar ti piaccia Per qual cagione il corridor fu posto Sotto la tua difesa in queste piagge; E quei rispose: Galafron bramava, Che il suo figlio Argalie giostrasse invitto Contra la forza del Francese Impero; Quinci per arte maga ei feoe d'oro Un'asta tal, che traboccava in terra Ciaseun nemico, ed adoprò non meno Tutto l'Inferuo a far veloce in corso Quel negro corridor che la rimiri. Argulia furte di si fatta incanti Ver Francis mosse, e qual pensiero il trasse

Volcomi i Duci, e tu di gloria altero La bella Italia a rallegrarne andrai. In pris che tu diparta, ecco ritorno A te Tancredi, ed al tuo cor pictoso Ciedo quella merce, ebe in ogni temp Altrei comparti, e che già meco nsasti. To sell'incendio dell'afflitte mura, Ore to vissi reina, in merco il sangue lepido di segnaci e di parentl, Di ne piangesti, e dall'orror di morte Mi cooducesti alle miglior speranze. Si l'increbbe di me, che mi porgesti La destra invitta, a ti mostrasti vago Men di vittoria allor, che di elemenza la quel momento, a noo tenermi ancella D'apre venture, e mi eredei, che in vano A tanto vincitor questa mia vita No dovesse esser mai solo felice. Na sé lange da te sola rimango, Rella è di me. Tolti mi aono i regoi, Il padre estinto dalle vostre spade, La renitrice sol Sion sepolta. Per tal modo deserta in Oriente Alcen leogo non ho dove ripari. Dunque, o pregio d'Europa, o pregiu all' latento sempre a sollevar gli oppressi, Segui two stile, e me eon te conduci, Se non vnoi per consorte, almen per serva. Non sia peccato appresso i cor gentili, Orde l'Esperia gloriosa abbonda, Doma salvar, che al nascer fo reina. Na se di feritate alcuno biasmo Danners gli attl di pietate, alfora Dir gli potrai, come piagato a morte Gisceri in Siria, e che soll'ore estreme La sfortunata Erminia ti soccorse; E che grude ferite ella ti chinse, Ne ti fu scarsa delle proprie chiome. Con dicers, e da'bogli occhi intanto Versava onde di lagrime correcti Salla neve del petto, ed a Tancredi Novella doglin alle aue doglie agginnge; E di quella dolente sito sospira, E seco pensa; findi risponde al fine: Il sobil sangue, e lo tuo stato acerbo, E la chiara virtude, onde il sostieni, E seco il pregio della fresca etade Non lascerebbe il cor, benché feroce, Se non molto piegato s'tuos desiri. Or the debbo far io, the se risgnardo Il chiaro Sole, a se quest' sure godo, Tutto, Erminia, mi vien per la toa mono? Risco non ha, non ha temnta impresa Nell'Universo, che per farti lieta, Viscerla e auperarla io non presuma. Na degli amori mici, che altrui son specchio D'altrui miseria vo'parlarti alquanto. Poiche neil' ampio nesalto, ove esser viote Era mio bene, io vineitor rimasi, Ne per quinci fuggir, mi era concesso Romper la vita abbominato, io diedi Pegno di fede a cavalier, che in terra Non saria donna, cod'io vivessi amaote; Non più sarvir per amorosa legge Stato è mio voto: e se rivolgi in mente L'arte crudele, onde io par dianai amai,

215 Di teco soggiornar non sarci degno. Ma perebe per mio onor tieta ritorni, Ed abbi I regoi già perdutl, e quale Io pur mi sono, o lungo il grande Arasse, O sovra il Nilo, o pur vicino al Gange, Non paventar, ti troversi regina. Certo non lascerò tua nobil fronte Senza corona. Così disse alzando La destra verso il cielo; e feo sican La bella donna di sue gran prome Ed ella mesta, e di morir già vaga, China l'umide ciglia: Indi sospira, E poi soggiunge: Se venir non deggio Teco in Italia, prenderò consiglio Meco medesma; e fermerb la, dove, E non mai che soletta, io mi dimori Più non diss'ella, e ratto il piè rivolse, E rivolgendo in se l'antico stato, Onde è caduta, e la miseria estrema, Che pur le avanza, e la speranza spe E la via chiusa a'desiosi amori, Pa di plù lenga vita empio rifioto. Dunque non alle tende, anzi si affretta Ver le foreste solitaria, e schiva I eampi impressi da vestigio umapo. Colà ricerca, é colle eiglia Intente Va per aspee pendiel, e va per mot Nociv'erbe cogliendo, ond' ella pre Licor tempto di mortal veneno; E poiché presti a sna mortal vaghessa Ave gli atri aconiti, ella s'adagia Soll'erma terra, e di una quercia al tronos Appoggia i fianchi travagliati, e seco Di se stessa doleote a parter prende: Già non credea tra'mici foror nemici Raccoglier tal pictà del boon Taneredi; E che eletta del cielo a darli vita ... ... Con queste mani, io poi davessi indorno Chiederli refrigerio a' ariel dolori, and ma Lieta Clorinda, ed a region felice, min Che partita dal mondo ancora ti ama. Misera Erminia, a cui, perche non viva, Il ginsto invito dell'amor ti niege. Or se per me nel mondo nitro che affan Non è rimaso, e se di doglia in doglia Devu i giorni menar sopra la terra, Ricerchisi qui deotre alcun conforte. Così disse ella, e le purpuree labbra Del tosco asperse, e quell'orrido suco Mando nel petto a saziarne il core. Indi la bella testa alquanto inchina, E sulla bianca man posa le tempie, E nel sereno cialo il guardo affisa: Come nocebier, che per la notte os Chinso da foschi nembi il legno adduce A acogli, mentre egh aperava il porto; Ben alto ei geme, e sospirando accusa L'aspro voier, pur nell'angoscia attende Forte a soffrir l'inevitabil morte: Cosi l'inetita vergine attendea Con saldo cor della sua vita il fine: E quando elta vien men, quando s'accorge, Che l'alma trema per volarsen fuore, Scioglia dall'aoreo erin candido velo, E la pallida faccia indi ricopre; Poi rammentando i possednti regni

Già sull'Oronte alla alagion felice, Gelata, e aparsa di audor la fronte, Chiuse tremando e palpitando i lumi.

III

### L'ALCINA PRIGIONIERA AL SIG. GIO. BATTISTA CASTELLO.

Perché favoleggiando empiono i versi Di mille vari seberzi i gran Poeti, Battista, per che gli dispregi il vulgo; Ma to, Castel, ehe non movesti il plede Sall' orme della plebe, or ne vien meco, E posa all'onda di Permesso ombroso: Io ti vedrò pennelleggiar le earte, Che di tua mano, a meraviglia industre, Alluminate ridono; tu lieto Udirai me rinnovellar memoria Di ciò, che in riva al Po disse di Alcina Quel Grande, che cantù gli amori e l'arme: Così quinei a mille auni andrauno insieme Per l'Italico eiel lunge da Lete I tnoi cari pennelli, e le mie penneg E sarà forse allor chi lungamente Di te ragioni, e che di me non tacci Ma per altro paese i giorni eterni Noi trarrem sciolti da terreno affanno, Tn co' famosi, onde si onoran i'onde E dell' Arno e del Tebro e della Parma, Con quel di Urbino Italiano Apelle; Ed io co' Cigni di Sebeto e d' Arno E del gran Po, ma da lontano, inchino, Grazia mi fia sol che ne senta il canto-Intanto rimembriam l'iniqua Alcina: Che fu di lei, quaudo, predato il Regno, E foggito Ruggier sola rimase? Cantane Urania, che nel cielo alberghi. Ella d'odio e d'amor cotante fiamma Rinchiuse dentro il sen, che per lo sguardo Invenenato se ne uscian faville; Ed or pensando al eavalier perduto, SI caro obbietto, ora volgendo in mente Della nemica maga il grave oltraggio. Si strazia i crini, e ai percuote il petto: Ma pur molto più lieve, e menu acerbo Le giunge il duol della battaglia avversa, Ne piagne i regni depredati, o duolsi Della vittoria, e degli altrui trionfi. Tu che nei petto de' mortali infondi Soave il suco degli amari assenzi, Tn si la sferzi, Amor, si la trafiggi. Danque ne dolce sonuo a lei comparte Aleun riposo: o che Cimmeria notte Si torni, o torni luminosa Aurora, Sempre tra' rei pensier vegghia, e sospira. Spesso mirando i più riposti alberghi Nel dorato palagio, o per le selve tili spechi ambrosi, a le fautane arnate, liatto a mente le vien, quando fra loro linggier fu seco alla stagion felice, in che tutto appagava il suo desiro: Allor eresce l'aftanno, allor tempesta lo grave duol i aixoa intiammata, pens Qual via rimanga a racquistar l'amente.

Degli aspri incanti, e delle occulte note Vana e l'aita, che par dianzi scorse Fuggirsene Ruggier da lei lontano. minei seco dolente aleun consiglio Va ricercando a sua fortuna, e gira Torbido il core in mille parti, e dice Piangendo al fine: Or se non ban po Contro questo Guerrier magiche note, E se nostra beltà, che or si abbandos Forza non ha, che il fuggitivo adeschi, Trovisi Amor: dell'amorosa angoscia Facciamo alta querela al suo cospetto. Ei ch'è di strali, ei ch'è d'ardor possente Render lo ei potrà. Cotal dicendo, Mirabil carro adorna, onda trascorre A suo piacer per l'onde, e per le nubi; Ma pria raccoglie i crin, che il duolo ha sparai Non com'era nea infra diamanti, ed ori, E dl na oscuro vel ricopre ii tergo, Che già teneva a vil spoglie di Tiro, E di Fenicia, e d'Oriente i pregi. Cosi negletta, e lagrimosa ascende Sul forte carro, e la volubil rota Sferrando muove all'amorosa Beggia. Celatamente intanto avea Melissa, L'amica di virto, fatto ritorno A spiar l'opre dell'irata Aleina, Ed avvolta di nembi era per l'anre Intenta a rimirar, quando ella vede Lei, ehe s'affretta, e per cammin pen Va ealpestando i turbini sonauti: Ratto dietro le muove, e colle piume Pur fasciate d'orror suo corso adegua Rapidamente, e già da lunge il tetto Punno veder degli amorosi alberghi; Ed ecco son aulla marmorea porta. Sull'ampia soglia inglarlaudata i crini, Vestita a verde, sorridea Speranza, Falsa donzella, e colla destra ainta Dall'alto carro a giù calarsi Alcina; Indi le mostra, dove Amor soggiorna Dentro l'aurea magion folto verdeggia Bosco di mirti, ove sull'erba in terra Suoi pregi vago April tutti cosparge, Gigli, amarauti, violette e rose, Giacinto, amomo, incenso, acanto e croc Ivi son antri, che agli estivi ardori Danno bando coll' ombre, ivi son aure, Ivi son unde, che correndo intorno, Fanno all' orecchie altrui dulce lusinga; E pur, come d'amar porga consiglio, L'onda d' Amor, d' Amor mormora l'aur In si fatta foresta almo riposo Traeva Amor, lasso di star sull'ali, E di avventar non paventava piaghe; Seco sua corte a quel soave resso In ozio desiato si trastulla: Il riso, il giuoco, i fanciulletti alati Sempre fugaci, in una parte i Prieghi Dolei la lingua, e mansueti il volto: In altra l' Ire di color sanguigno Tutte dipiote; in solitaria piaggia, Con nubilusa fronte in grembo ascosa, Giace l'Affanno; ma sciogliendo al vento

Ga-conde note la Letizia seherza:

In messo for eola dove diloga"

Limpido rascelletto, in braccio a' flori Stava coreato il sagittario Infanie, Dolce soggiogator dell' Universo. Siedegli appresso il poco noto in terra Diletto: ci colle man nobile cetra Torcando, i canti colle corde altern E l'aria intorno di dolcezza asperge, Alla bella armonia, colmo di gioja, Si vagbeggiava ana immortal foretra. Che l'alma Idalia gli donò pur dianzi : Questa formata di rubin fiammante, Da lunge abbaglia, e per tre giri aurati Cerchiata, in quattro spazi era distinta, Ben degno albergo degli strali ardenti. Ouvi dentro, a veder gran maraviglia, Scolpita fu l'innamorata Psiehe: Il suo mirar l'amante, empia vaghezan Le langhe insidie, e quei sofferti affanni; Quando la varia, inoumerabil biada In picciol' ora distingueva, e quando Del terribile armento i ricchi velli Rapiva in riva al tenebroso fiume: Vedeasi mesta rimirare il giogo Dell'alpe immensa, e si vedea pietosa L'Aquila riportarle il vase, e l'onda. Altrove appar, che Citerea sdegnata Prender le fa cammin per l'atro Inferne La bella donna del Tartareo speco Trapassa l'umbre, e del crudel Cocito; Varea il bollente varen d' Acheronte, Finche all' atra Tesifone s'inchina; Ma ritornando a riveder le stelle. Gli ocebi gli richiudea Stigio letargo. Aller benignu di ana man conforte Amor le dona, e riserrando il varco All' indegne muerie, in sull' Olimpo Degna ia fa della nettarra mensa ; Tal che, le fiste immagini godendo, Pasceva il guardo, e la memoria antica Nuove doleesse gli metteva in mente. Onando presso di lui, fosen la fronte, Pervense Alcina, e distillando i lumi Tepido pianto in salle gote oscure, Prima lo riverisce, indi gli dice : O su gli affanni, o su gli altrui corducli Largo despensator d'alta dolecaza, Alcina già solea condursi avanti Al tuo cospetto, ed arrecarti in dono Ampi tesori, e colla voce in parte Renderti grazio del felice statu In else, la tua meree, dianai vivea: Or lassa non cosi, che il tempo lieto È men vennto, e de' miei regni antichi Han fatto dura preda i miei nemiei. Gira gli occhi ver me; non son più d'oro, Ne di pompa real miei vestimenti: Le mie rieche provincie, e la mia Reggia Ha posta in fiamma, e coll'altrui possanza, Spente mie forze la erudel Melissa. Ne fu sazia di eiò, che n mio tormento Mi ha svelto dalle braccia, e posto in fuga, Da me lontano, il più pregiato amante, Il più gentil, che unqua vedesse il ciclo. Con esso ben poten temprar mia doglia, Potea con aua beltà prender conforto Del regno andato: ora per lei mendica, CHIABRERA, TRATE EC.

317 Or vedova per lei, come rimango l O della face, o della fiamma eccelsa Forte Custode, o degli strali invitti In terra, e in mar saettator famoso, Odi i mici preghi: e se ripormi in regne Troppo ti sembra, e s'io, che dianzi altiera la mano scettro, e in fronte ebbi corona, Ho da menar mici di serva, e deserta, Deserta, e serva viverommi: almeno Tendi l'arco per me ; fa che s'arresti. Fa che ritorni il fuggitivo amante; Vaglia tuo dardo si, ch' entrambo amiamo. E forse cesa, di che Amor si pieghi Pió giustamente? In questi detti aperi L'affitta Maga il suo cordoglio, e quasi Commasso a quel dolor piegava il pette Amor cortese a sazior suoi prieghi, Se non Melissa, a rivelar sue frodi. Squareiava il folto nembo, ove si chim Ella con nobil guardo in atto altiero Dolce saluta d' Acidelia il figlio : Ei si solleva, e con onor l'accoglie, -E lieto fassi; ma dal duol percosi E dallo sdegno, la rimira Alcina Con spuma at denti, e con faville agli s La nobil donna non rivolge il guardo Ver la nemica, e ne' sembianti argno Pa di sprezzarla, e verso Amor favella i Si querela costei, che del ano impere Sia posta in bando, e del suo amante priv E me piangendo e sospirando accusa: Mirabil arte | nell'altrui tormento Durar erudele, e poi ne' propri affanni Farsi maestra di singbiozzi e prieghi: Or, che tolto di man le sia lo scettro, Ben ti confesso; ma per mia possanza Non perse il regno, to non le mossi ai Ne per suo danno mi succinsi in arme: Per se medesma da laseivia spinta Spiegò le vele, e se ne corse a' porti Di Logistilla, e le offeri battaglia. La magnanima donna in mezao l'onde Arse le costei navi, e diede in preda La gente a' pesci, e per tal modo ha vinti, E per lat modo I regni suoi governa. Ma dinne to, che si sovente appelli Il too scettro, il tuo regno, onde ti venne? Per quali antichi, tuoi ne fosti erede? Non l'usurpasti a tradigion ? rapito Ei non pervenne a te per modi inginsti?" Dovrà lodarsi in te, che altri si spogli Furtivamente, iniquamente, e ehe altri De te riscuota il suo dovrà biasmarsi? Ma se di quel paese anche potesse Direi reioa naturale antica, Lagnarsi non potrio, che altri il si tegna, Si pobilmente ella ne resse il freno: Entro un fetido mar d'empio diletto Innabissata, non volgeva in mente L'onorato piacer delle tue leggi. Solo aveasi colà fermato alberga Lunga lussoria, indi erudel tormento: Da tutte parti con sottile incaptu A sè tracva cavalieri, ed arsa Guastava un tempo i lor gran pregi, e p Gli traeformava in sassi, in fere, in tro

Tra questi era Ruggier, campione invitto, Se vibra l'asta, e di valor gentile Il mondo tutto ad illustrar possente. A costni porsi aita, e lungi il trassi Da questa tigre, e da' suoi scempi indegni, Non già da te, ch' ci la tua face inchina, E porge il nobil collo a tue catene. Nacque sopra la Senna alma donzella, Chiara di sangue e di beltà famosa, Mirabile a vedre, se spada impugna, O tra' nemici il corridor sospinge. Per questa egli arde, e già di loro il mando Giocondo attende anccessor guerrieri, Che col pregio dell'armi i più gran cigni Han da stanear, cho unqua l'Italia avesse. Or pensa to, se interrompendo il corso Di cotanta virtà, devi sepolto Tenerlo in sen della lasciva Alcina : Nol farai certamente, anzi flagella Questa malvagia, e sia per te palese, Cho lei disprezzi, e che, se l'alme accendi, L'accendi ad opre graciose e belle. Cosl disse Melissa, e per quei detti Diverso dal primier preso consiglio Amor pensoso. Ei fa venir l'Affanno, Duro ministro, e vnol che affligga Alcina. Ei l'incatena, e di sna man la serra Dentro dura caverna; ivi percosse Con dura aferza l'odiose membra. E l'empie voglie, o la lussuria doma.

### IV IL MUZIO SCEVOLA

### AL SIG. AGOSTINO PINELLL

L'arida Invidia, venenosa i guardi, Dell'umana Virtute i pregi cecelsi Rimira intenta, e non men aspro il Tempo Fassi pemico a' celebrati nomi E sparge a sua chiarcaza ombre leteo. Ma Inngo Eurota, e d'Aracinto in riva Le fornite di eanto inclite Dive Muovono a' fieri mostri altieso assalto Immortalmente, e dagli Aonii chiostri Sparso di rai cetringemmato Apollo, Sforza lor odio a riverir gli eroi; E non indarno: i generosi spirti Sprezzano rischi, e nel dolor son lieti, S'hanno speranza di venire eterni. Ascolta dunque, e giù del petto in foodo Serba, o Pinelli, i celebrati esempi, Onde al vero valore altri è sospinto Lunge dal vulgo. Tu colà ben forto Muovi le piante, e con ben alti voli Cola ti chiama il gran valor degli avi; Ma non per tanto esser ti dee men caro L'almo campiono, onde onorata e Roma. Poiebe Porsenna, cho do' fier Tirreni Reggea l'impero, disperò coll'armi I Romani aforzar prole di Marte, Volse la mente con orribil fame A trionfar di quella gente invitta:

Contra ogni porta mise guardia, e chlose

I varchi, ed ingombrò l'ampia campagos

Di folte schiere, e divietò che ajuto Non si appressanse all'affamato mura: E già più volte su nel ciel trascorso Avea la bella luna il pieciol anno; Onde tra sette Colli ivano meste Le turbe sfflitto dal digiuna, e gli occhi Mostravan egri; e dimagrati i volti, E di via peggio era apavento: adnuque Come talor, che sotto Aquario sfersa Febo le rote luminose, ed ceco Pioggia versarsi, e rimugghiar le nubi Con spessi tuoni fiammeggiando, allora Forte s'attrista il montanaro, e cresce Il duol, temendo, che ssetta acuta Uceida fra gli armenti alcun de' tori Cornapuntati; a tal sembianza Roma Sofferia danno, e per più reo periglio Viveva in pena; ma de rischi al fine Ritrovò scampo la cittade eccelsa. Fra l'alma nobiltà, ohe il nobil Tebro Forte apprezzava, risplendeva in cima Musio per avi, o per parenti altiero, Vago per età fresca, e fiero in arme, Vibrando asta ferrata, e via più noto Per meraviglia, che nascendo ei diede Allo del gran Quirino inchte turbe. Quando s'espose, e dai materno chiostro Sen venne sotto il sol, parve alla madre Non già mirare un desiato bimbo, Anzi mirare i paventati velli Di fier leone, e le donzelle intorno Già non udire ivi suaire lufante. Ma tra le fasce sollevar ruggiti Altieramente. Alto disperse il grido, Ne tacque Fama l'ammirabil caso : Onde in qualunque parte egli apparivi Ei venia segno a' popolari aguardi, Esso additaudo, ed ei nel petto intorno Tenca forte svegliati i suoi pensieri Per opra far di singolar memoria, Ed al fin trasse i suoi desiri a riva. Passeggiando le strade ampie di floma, Per quella etade un peregrin Tebano, Caro di Febo oltre misura, voce Avea cotal, che sul morire un cigno Con esso in paragon sembrava fioco: Ma d'altra parte sue pupillo afflitte Notte premea di eccità natia, Ne seco mai s'accompagnò riochezza; Ma per man liberal faceasi schermo Da' rei diginni, e provvedea cantando Cerere e Bacco, onde nudeia la vita. Ora un giorno costui lungo esso il Tebro Percotea di più corde arpa sonante, Ed ascoltando d'ogn'intorno il vulgo Coll' orecchia bevea l'alto parole Meravigliando: l'ammirabil cieco Facea racconto dell'eccelse imprese, Onde ban corona i venerati eroi. Foreste d'Erimanto, antri di Lerna, E del corno d'acciar avelto Acheloo. Argo, cho in fabbricarsi, i monti argivi Spogliò di selve, o che del Fasi i campi Dieder non spiolie, ma falangi armate : Faceva udir, che il successor d'Egen Giù dall'Erebo trasse il caro amico,

Onta di Dite: e raccontò, che Codro Daudosi in dono alla diletta Atene Sacrossi a morte: felicissimi anni l Sol, che l'ampiezza degli eterei campi lo su rote di fiamma ognor trascorri, Ove scorgi oggidi sl fatti esempi? Ove gli scorgi? d'Acheronte in riva Fanno forse gioir quell' orrid' ombre, Che sulla terra se ne errea indarno? Così dices fervidamente, e gli atti Erano d'uom, elle da se solo ascende La cima dell'Olimpo infra Celesti. Come in silenzio pose ambo le labbra, Il popol si disperse, e sparse in alto, Meravigliando, un bisbigliar, qual suolo, Se fresco fischia infra lo froodi il vento. Muzio, volgendo in cor le note udite, Rimase acceso, ed eccitò nol petto Immanteneote i generosi spirti, Ne può tenersi a fren l'alma agitata: Morir senza lasciar di se memoria, E la vita finir senza esser nato? Già nol farò: così dicendo, ei ferma Nella sua nobil mente alto pensiero. Che fece, o Diva, che circondi in Pinde Le tempie di biondissima ricciaja? Egli addobbossi qual Toscan guerriero, E quando i gioghi all'accoppiato armente Toglie tra'solchi l'arator già stanco, Dalla rocca Tarpea feee partita; E finche d'ombra fu coperto il Polo Fra'campi s'adagiò; ma quando apparve La rugiadosa, e d'odorose rose Seminatrice per lo cielo Aurora, Ver le tirenne tende ei volse i passi, E di Porsenna al padiglion a accosta, Ezli a'auoi falsi numi ardeva incensi: Eragli a lato Automedonte, nom chiaro Per val de Macra, e poco dianzi venne Da Luni, in che regnava. Il fiammeggiare Dentro i manti dell'oro, e la sembianas, E le maniere, onde appariva altiero, Del gran domano al cor fecero inganno: Ebbelo per Porsenus, onde rivolge Dimesso il guardo, e mananeto attende Un invito di tempo a dar gli assalti. Come addivien, the sotto il Sol cocente A-pe sul mezzo di ponsi in aggusto Dentro folti spineti, e se trapassa Pastor sonando le forate caone. Ei tosto gli si lancia, e gli si sceglia, E dagli morso di venen, talmento Automedonte dal Boman percosso Mortn cadeo: bene arrotato ferro Gli fieca in petto, e de' polmon fa scempio, Ne a' arrestò, che non trovasse il core. Qual se talor di maggio, onor dell'anno, Dalle porte del ciel piomba fragore, Folgoreggiando, ed ampia quercia atterra, Le forosette, che in menar carole Ivi godean, chiadono forte gli occhi, E con ambo le mani ambo le orecchie Di repentina meraviglia ingombre, Tai fore a rimirar gli alti campioni. Ma tosto poi co' brandi, e con quadrella, Con minascia di gridi, e con oltraggi

Aspri gli sono addosso, è fan che ferm Del re sublime alla presenza ci stasse. Porsenna il guardo in lui fissando, e gli occhi, Torbido d'ira, e con acerbi accenti, Cosi gli parla: Or chi sei to, che tanto Matvagio osasti? e chi ti spinse ad opra, Perche debba lasciar l'indegna vita? SI disse, e per quel dir Muzio comprese, Essere il re, che favellava, ond'egli Seco adegnato sollevò tal grado: Mano, ch' errasti, to ne paga il fio: Cosi dicendo, egli cocca la destra Per entro i fuochi dell'altare: allora Per cosl straoi medi il re commosso Feceli forza a dar di se contezza; Ed ei la dié ferocemente : O sommo Re de' Toscani, alto Porsenns, io naequi Fra' sette Colli, e non oscuro, a nome Muzio chiamato, e fra' tuoi stuoli io ven Con ben fermato cor di porti a morte, Ma delle brame mie non son glocondo, Perelie mi venne men tua conoscenza; Tuttavolta odi me: Cento guerrieri Hanno promesso at Cirl con ginramen Di darti casalto, e di versar tuo sangne, E di Roma allegrar; non fia cinseuno Come state son io mal fortunato, O regnator de' Toschi, alma romani Altro non is temer, the servitute. Così dicendo, e con altier sembiante Negli occhi del tiranno ei ferma il gnardo, Come leon per le foreste armene, Che dalle turbe eseciatrici è cinto. Alle voci magnanime Porsenna Stette mirando taciturno alquanto. Qual nom, che move in sen gravi pensieri, E quasi sees mormorando disse: Certo non dee perir somma virtude. Indi rischiara il ciglio, e fa gioconda Verso Muzio volar si fatte note: Del sangue di Quirin sorgona spirti Da teuer ears: lo rimirai sul ponte Rompere il corso a numerose schiere Orazio solo, e rimirai fanciulla Disprezzar le superbe onde del Tebro, E gir notando alle paterne case: Ma quale scarso non derassi pregio Del forte Curzio alla mortal carriera, Quando l'ampia caverna a chinder corse? Di te mi taccio: O actte Colli eccelsi. O fortunati, che il nobil germi In voi nutrite; or tn ritorna a' tuoi, Ed espooi al saper del gran Senato, Che a discinger la apada io sun ben pront Con ogni atto di fede, e ginrar pace Se lo prendono in grado. Ei più non diase Vassene Muzio a Roma, a fa palese La non sperata da' Roman novella. Che ginnse eara, Indi cessaro i suoni Delle sanguigne trombe, e furo in pregto Appo ciascuno i manueti aratri, Spiche apportando alla gravosa falv

LA LOTTA D'ERCOLE, E DI ACHELOO

VITTORIA DELLA ROVERE.

Unqua non fu, che femminil beltate Non fosse giogo per uman desire Soavemente, e che struggendo in foco-Di due eiglia serene un cor leggiadro, Non chiamasse doleeaza il suo martiro: Fama ne canta: ed io dirò quel solo, Che dentro della mente oggi m' inspira, Seuotendo Euterpe colla man di roso La di eacore corde armata lira. Alta Doona dell'Arno al re compagna, Del cui scettro si pregia il mio Paroaso, Non mi sdegnar; picciolo rio s'affretta Dimessamente mormorando, e pure Ricco di taoti finmi il mar l'accetta. In. se cantando in aul vicipo Oceaso. Fossi qual aigno, spanderei per l'aura L' ioelito nome de' vostri avi eccelsi, Quegli, per cui Metanro almo risuona, Ed i Pastori in Vatican già sacri, Ond' nsa il volto serenar Savona-Ma ehe? d'ogni valor varcando i segni, Ad onta dell'obblio, lungi da Lete Vincono morte, e della morte i regni. Danque scherziamo, or che Piron focoso Sotto l'astro Nemeo tanto s'avanza : Ecco ne chiama d' Aganippe l'onde, E l'aora fresca del l'arnaso ombrosa-Di Calidonia governò l'imparo Un tempo Enco, e trascorrea ben chiaro-Il nome ano per la real possanza : Ma nolla men gire il faceva altiero Lunge, ed appresso la bellezza eccelsa-Di Dejenira aingolar ena figlio: Ella avea d' oro il erin, d'avorio achietto La tersa fronte, e per eclesti rose La fresca guancia risplendea vermiglia; Purissimo candor di perle clette Erano i deoti, ed avventava squardi Nell'altrui oor di Citerea saette. Quinci spronati dal desir non furo-Sommi campioni a desiarla tardi Sotto l'Espero eiel, sotto l'Eco. Fra gli altri Aleide, e lo spnmante in corso D'aeque celebratissimo Acheloo. Costui non par per onde era possente, Ma cotanto da Giove ei fu gradito, Che a sua posta cangiar potea sembiante, Ed ora farsi toro, ora serpente. Per cotai pregi divennto ardito, Propose dimandar l'inelita sposa: Aduoque moye a ritrovare Enco. E vi giungea, ehe a far gli stessi prieghi Ivi apparia l' Aostrionia prole. Giocondo Eneo gli raccoglie entrambo, E ben tosto gli adegia in seggio d'oro, Ed indi dolen fa sentir sun voce: Quali per me venture oggi son queste,

Che repentinamente entre a' mici tetti Veggio posar si gloriose teste? Qui tacque; ed Acheloo le labbra aperse: Sa dee l'uomo il godere alma beltate Recarsi a gloria, il ci mostrò palese Colui, che tuona, a l'Universo scuote, E gli altri Numi eo' ben spessi esempi. E però mio pregar non paja strano, O ben sectirato, e fortugato Enco, Ma prontamente le mie brame adempis Di me che deggio dir? non ti si ascondo Lo stato mio: quanto terren trascorro Etti palese, e tra che belle rive: Finme non corre al mar coo si bell'onde, Che ardisca porsi innanzi a' vanti mies; Ma pienamente io mi dirò feliec, Il mi dirò, se tu vorrai, che io goda Di Dejaoira tua gli alti imenei-Si disse, e quel suo dir forniva appen Ch' Ercole udendo inscerbi sembiante, E aubito crollava ambe le tempia, Fuoco gli corsa il sangne entro ogni veni Per forza d'ira, e con si fatti accenti. Nel re fissando gli occhi, ei fe' scotirsi: Che costui posto tra i Signor dell'acque Aggia suo luogo, a contraster non prendo; Mo, ch'ei s'agguagli col figliuol di Giove. Con alcona ragion non può soffrirsi, Ma superbo parlar seherzo è de' veoti: Usciamo in campo, e facciam prova in lotta; Chi fornito sarà di men possanza A non tropp' alto desiare impari, E di gioir nell'ammirabil letto Non più dia nutrimento a sua speranta. Si, disse Alcide, e dallo separdo acceso-Figumeggiava di là dal modo nsato. Subito Enco ad ambedue rivolto-Feee ascoltar la ana real parola: Sentenza non vo' dar sul vestro stato. Ma già non tacerò, che la mercede Dirittamente ai dispensa allora, Che per lo merto del valor si chiede: Si, disse, e tacque il re. Subito sorse A quel parlar l' Antitrionia prole, E si discinse, iodi gettò da lungo L'orrida spogha di Iron Nemeo s Ne prima il fiume Calidonio seorse I nervi, l'ossa a le massiceie polpe, Che della sua sventura chhe sospettos Ma pensando alle frodi, ond celi abbonda, Pnr tenne franca la speranza in petto; Quinci mostrossi nudo, e coll'arena Impolvera le palme, e fortemente Su' piè si pianta, e l'avversario guarda. Non perde tempo il huon figlinol d'Ale Aozl s'avvents, e colle mani invitte Ambo la braccia all' inimico afferra, Tre volte il crolla, ed a se forte il tragge, E fece si, ch'egli baciò la terra. Levoni iotorno di diverse voci Tuono festivo, ma nol cor dolente Per li vantaggi anoi pensa Acheloo. Dunque sul enmpo, meraviglia a dirai! Di squame a'arma, e sibilò serpente, D' acerbo tosco rigonfiava il collo, Batteya i fianchi colla coda immensa,

E foor degli occhi sfavillava ardente Orribitmente. Quella nobil turba lvi d'interno rimirando il mostro, De subito terror non si difese, Se ne difese il coraggioso Alcide, Che seo mai di viltade apprese l'arte, Ne giammai del terrore entrò la scola: Sorrise, e poseia, come tal che scherna, Fe' dal petta volar queste parole: Misero me, se mi veniva incontra Si formidabil angue in val di Lerna. Non disse più, ma colle braccia aperte Arrentossi alla belva, indi circonda, El indi stringe la viperea gola, Strinsela si, che al trasformato amante Ogni speraosa del suo bene invola; Però del serne abbandonò le larve E fier toro mugghiante ivi divenne. Osi stette siquanto riguardando, e parte Come aonojata incollerossi Aleide. E colle man di bronzo, unde la fronte Portò si spesso d' almo lauro adorna, Mosse a rinnovellar sue prove eccelse. Diede di piglio alle mal nate corna, E contorse la testa, e dal profondo Delle scheroite tempie ei glie le svelse. la quel momento il Calidonin fiume Diessi per vinto, e ratto fe' partita. Ma fino al ciel si sollevava il nome Del chiaro vincitur, come è costume. lafra goegli atti d'allegressa sorse Schiera di Ninfe, e con le man cortess De terra il corno fortunato colse, Ed all'alma abbondanza il free sacro: Di vaghi fiori a coronarlo prese, E de più cari, che la terra Argiva Allora avesse frutti appien l'ornaro, Crescendo i doni pur di mese in mes ) bella Euterpe, e sull'eburnce spalle, losperso il erin, metrodorata Apollo, se Toschi Regni non coglican le Nint di frutti, e di fior pregio più grande? erto nembi d'odor, salvo men esri, a greea Primavera naroa non spande: re di si vaghissimo vermiglio osa risplende? ed ove appar giacinto en simil pompa di cerulee foelie? per quali altre valli apresi il giglio, he in paragon con la più fresca neve, i piò fredda stagion non sia mai vinta? los Tempe fia, che di Carano al pregio hi agguagliarsi? e qual si nobil piaggia pomar Pratolin non viene oscura? be del Trebbio dirò? ebe dell'apriche radici d'Artemin, la cui bellezza er ingegno mortal non si misura? ni mai sempre ridendo ogni Napea melta la terra, ed oggidi più lieta imperia più, più ebe giammai l'innostra; oqua non visto aprile aura vi cres; erche degna di loro aggia ghirlanda a chioma d' or della reina nostra. kna reina, al mio Signor diletta, nde più lieto, e più superbo è l'Arno er l'alta proie, che da lei a'aspetta.

VI

IL CHIRONE

NO GRAR DUCA DI TOSCARA

FERDINANDO II.

Meotre dell'Arno tuo l'acque lucenti, E di Fiesole antica il vago monte Da lunge bramn, e suoi gelati rivi, Per l'alma Clio nuovo Castalio fonte, Che dirti deggio, Ferdinando, a cui Flora s'inchina, e colle mani churne Di fulgida corona nena la fronte? Per certo Il suon dell' Acidalia cetra, E volgar canto prenderesti a sdegno: Danque in Parnaso è da pigliar consiglio, E rimembranza far con note antiche De i veri pregi, onde s'illustra un reguo. Ascolta, o del huon Cosmo amabil figlio, Cosmo, per cui fra noi tutte fioriro L' alme virtù, che abbandonando gli anni Il bel titoln d' de già dispariro.

Sedeva un giorno Il giovinetto Achille Là, dove apriva il sen grotta ederosa Presso il mar di Tessaglia, e stava intento All' onda, che d' argento era spumosa; Quando veloce in su cerulee rote À lui sen venne Galatea giojosa: Ella scese dal carro in anll'arena, E giunta nello speco il gran fancinilo Rivert con inchini, ed indi aperse Della tenera bocca i bei rubini, E disse: Germe del gnerrier Peleo, L'amor di Teti, onde ho ripieno il core Fa, che a te mi conduca, e obe m' ingegni, Con si fatti presenti, a farti onore: Preodigli in grado, e sì dicendo porge Un candido monil; gran meraviglial Perle più scelte, che del mare in grembo Unqua non vide oriental conchiglia: Indi soggiunge : Apparirh stagione In che tu giorni d'almi imenel, Allora adorneral della consorte L'alta bellezza, e cingerai l'avorio Del sno collo gentil co' doni miei; E quinei serberai la rimembranza Pur del min nome. Ella qui taca, e torna Al nobil carra, e lascia in preda all'auro L'increspato tesor delle sue chiome, E l'azzurro de' vell, onde s' adorna. Trovossi ivi Chiron, nobil Centauro, Famoso goldator del giovinetto, E ben conobbe all'affissar del goardo Ne'ricchi arnesi, ch' egli aveva in pregio Quegli ornamenti, e ne prendea diletto: Quinei compose colla mano i pell Della barba cannta, e gravemente Cotali accenti fece nacir dal pettor O figliuol di Peleo, figlinol di Teti, E d' Eaco nipote ad altro segna, Che alle vaghezze di gentil donzella Voglio che sian rivolti i tuoi pensieri : Sei nato a scettri, e del paterno regno

Nelle tue mani ha da recarsi il freno : Fa dunque si, che di real corona Fama immortal deggis gridarti degno, Ed altieri desir chiudi pel seno. In prima Dio sinceramente adora; Dio, che all'altrui bontà serba corona; Din, ehe disperde l'adoprar degli empl, E loro incontra fulminando tuona: Poscis con larga man, fatto cortese, Della tua gente le vaghezze adempi; E sopre ogni tesor gradisci Astres: Ne disprezzar, come i villani ingegni Hau per usanza, l'onorate Ninfe Del bel Parnaso, compagnia Febea; Ma ria speranza non ti ponga in mente, Che, neghittoso riposando in piume, Goder tu deggia i lor nettarei canti: Amano spirto di virtute ardente, Che de i pensier della viltà s'annoi, E che tra' rischi ami di farsi eterno; E per si fatta via corser gli Eroi. Rommenta d'Argo il aingolar drappello, Nocchier si chiari: ei non cangiò sembiante Per lo sembiante d'Oceano ignoto, Ma l'orgoglio domò de i nuovi mari, E del barbaro Fasi in aulta riva Pose a giogo fammo i fieri tori, Dalla cui fronte usciva, aspro a mirarsi, Etna d'ardori, e con altiero sguardo Rimirò per incaniti aste lucenti Cradelmente vibrar falange avversa, Nati guerrier di seminati denti: Al fin mal grado dell' orribil belva, Che n'era guardia, depredaro l'oro All'alta selva, indi al paterno lito Volsero i remi, ove per fama eterna Ebbero il vanto degli onor sopremi-Cosl per calle, nve si traccia onore, Sudor si spande; ed abborrendo l'oaio, Alma vien grande. In guisa tal Chirone Sveglib la gioventù del fier Pelide Alla virtute, e con nettarce note Robusta fea l'infemità degli suni; E quel giovane oor facea conserva Degli alti detti, e diveniva amico Al bel desir degli onorati affanni. Quinei ei audrira spirti, ande tempesta Sorse di Marte, ed inondò Scamandro Fatto sanguigno su' Dardanei campi; Ed el con asta ad Ilione infesta Fu trionfante dell' Ettorea spada, Perebé tra' venti la superba Troja Polve divenne, e sna dorata Reggia Rimsse albergo a'faleiator. di biada. Ma to, che sorgi degli Imperi Toschi, Eccelsa speme, ed ammirato crede De i regi alti dell' Arno, i eni vestigi Nobilemente imprimi, ed in cui splende Insieme d'Austria e di Loreno il sangne, Legnaggi i terra oltra il pensier sublimi, Non hal mestler d'altro Chiron : tua stanz Cosparsa d'or, l'incomparabil Pitti Son per te fatti di Tessaglia l'antro: A che teco svegliar la rimembranza Dall' Argo Argiva; e raccontare in Colco I dati a morte celebrati mostri

Dell'antico Giasone sita possauza? Campo maggior di perigliosi mari Aran tuoi legni, e più dorato vello Tolgono al Drago i tuoi guerrieri armati, Rompendo il corso a'predatori avari. Sommo trofeo, spezzar ceppi ferrati, Onde la gente franca proi gli altari, Onde le spose rascingando i pianti Gridino Ferdinando: onde Livorno SI faecis poto ad orfanelli infanti, Cha si crescean d'ogni speranza in band

### VII LE METEORE

ALLA SERENISSIMA ARCIDUCION

### MARIA MADDALENA D'AUSTRIA GRAN DECHESSA DI TOSCANA

Perehė tal volta negli serei campi Fuoco a accenda, e vi trascorra, e com Di diversi color tinte le nubi Mostrinsi in alto, ed onde mova il vento, Onde le piogge, in su novella cetra Di raccootar nuovo desire io sento. Non vulgar canto; e che al tuo cor gentile Ginnga gradito, io nob lo spero s torto, O stella d'Austria, e dell'amabil Arno Degna Regina, e del mio Re conforto. Ma queste ascose, e rare colte intese Cose dal vulgo, onde averem parola Da aporte si, ebe ne divenga udendo Dell'Italica gente il cor giocondo? Ed onde mai piglio principio? Il Sole Su rote accese raggirando il mondo. Tragge dal seno immenso della terra Vapore in alto, or acquidoco, ed pra Caldo ed asciutto; e qui rammento altrui Che dal Fabbricator dell'Universo. Si diede all'aria il patural avo luorn : Sicebé di sotto ave la terra e l'acqua, E sopra intorno le si volge il fuoco. Or di quest'aria la volubil massa In tre distinte region si parte: Una é suprems, e perebé a lei si appres Il fuoco ardente, ella mai sempre e calda; Ne men perche dal Sole, e dalle stelle Focosa qualità le si comparte, L'altra s'adima, ed al terren s'accosta; E quando il Sol dirittamente il batte Ne i mesi ardenti, ella però si accende; Ma quando poscia la dorata faccia Erli allontana ne i gelati mesi, Vinta da quel rigore ella s'aggbiaccia. L'altra, che in meazo a queste due ripon Discosto dalla terra, unqua non sente Di suo calore; a pur lontana sempre Dall' elemento eccelso delle fiamme, E più dal Sul, non può venire ardente a Sieché ognora di gel son le sue tempre. In questo campo, e così fatto, ognora Sna prove fa ciò che la terra spira, E ciò, che co'suoi raggi il Sol ne tragge :

Che se il vapore è secco, e tanto ascende, Che giugner possa alle supreme piagge, In sembianze diverse egli s'accende; E quinci appar piramidal figura All'altrui aguardo; o por egual eolonna Di pura luce fiammeggiar nell'alto, O trascorrere atetla in eiel sereoo : Ni men fassi veder fulgida immago Di capra, che si more a salto a salto; Talor di fuoco vi s'imprime un drago, Che in se stesso in più nodi si raggira, E l'ali apande; ed aneo avvien tal volta, Che orribile cometa ivi si mira-Ella con lunga chioma arde e rosseggia, E la semplice turba al ciel rivolta Il ciglio inarca, e nel sno cor predice Ric cordoglio di morte a qualebe reggia; O Marte atruggitor di gioventute Scoterà l'oata; o, funestando i campi, Morte precerrerà fame infelice : Cosi duolai la plebe. O fortunato L'uom saggio, al cui valor non so Son dell'atte opre le eagion segrete. Ei non a'affligge indarno, indarno oppressi Ei non ai scorge da vulgar apavento; Ma saldo atassi, e nell'immobil petto Serba per ogni tempe il cuore armato. Fortunato non men chi sol Permesso Ha l'alme Muse d'ascoltar diletto: Elle eon boces di purpuree rose Sogliono raccoptar dell' Universo A' servi anoi le meraviglie ascose Sa bella cetra adamantina, ed essi Cantable poscia inghirlandati i erini A re scettrati in gloriosa sede, Dalla eni nobil mon larga dell'oro Sogliono riportar degna mercede. Veggiamo aneor eiò che la terra csala Sovente aver d'aridità gran forza, E mentre che nell'alto ei si sospinge, Rompe gelida nube il suo viaggio: Ella in se lo rinvolve e lo ristrioge, E lo rinserra; ed ei quasi sdegnoso Suolai infiammar per lo sofferto oltraggio; E ai fa forte, e finalmente aquarcia L'orrido grembo della nabe oscura, E di qui fanai udir baleni e tnoni: Ma se il chiuso vapor tanto s'indura, Ch'ei venga pietra, egli quaggiù s'avvenla Solforeggiando, e tra si fiero ardore, Che eiascun'alma di spavento incombra: Le rupi acosse se ne vanno in sebegge, Ascondonai le belve, ardono i boschi : E chiude eli occhi di se stesso in forse Il pastorel, che si riposa all'ombra. Or prendo a dir, che dalla terra un fumo Snol sollevarsi, ed è sottile e secco; E giunto a' regni, ove più l'aria è fredda. Da i vapor freddi è ricacciato a basso. E contro a loro, a contrastar converso, Calar si adegna, e nel pugnar non lasso Entro l'aria quaggiù corre a traverso. Onde il Sol cade ed onde ei sorge ed onde Splender veggiamo i galidi Trioni, Ed onde il basso polo a noi s'asconde; Da quel sentir, ebe trasvolando ci varca

Ogni un di lor sua qualitate acquista. Qui narreremo noi bionda Talla Riposti canti, ond' io rallegri il petto Alla gran Donna della eetra mia. Fama é, che Astrea colla rosata Anrora Generamero I venti, ampia famiglia; Ma furon quattro i più possenti e fieri, Zefiro, Argesto, ed Aquilone e Noto: Zefiro erespo i eriu, gli ocehi lucente, Ambo le guanee di rosata neve Laseiava d'ogni Ninfa il eor ardente: Ma fra tutti que' pregi e quegli ardori, Che disperdesse Naiade, o Napes, Ei fu di ghiaccio, ed infiammossi al fi Per la beltà della leggiadra Clori, Di eul poco ritrosa a' snoi desiri Dopo breve sospir sposo divenne. Costei cara a Giunone e cara a Teti, E cara a Berecintia, arte sapea Per dolce tranquillar l'onde marine, E sapea il suolo seminar di fiori, E le nabi sgombrar dall'aria intorno Tanta virtù dalla consorte apprese Zefiro accorto, ed alla vita umana Suol di si cari pregi esser cortese: Ei rasserena i cieli, adorna i prati, Dell'immenso Oceano i campi spiana, E se la belva orribite Nemea Vibra dall' arso eiel raggi infocati Ei, soccorrendo a' mostri spirti afflitti, Ne rinfresen le vene, e ne riereas Allor tra'marmi delle logge aurate, E nei giardin dell'ammirabil Pitti Col carissimo Re muovi, o Regina, A far aoggiorno, e del bel vento quivi Senti l'aure volar mormoratrici, E ristorata to ritorni al peso Dell'alma Reggia, e del auperno s Onde i popoli tuoi fansi felici. Ma ritorniamo al tralarciato canto: Se giammai per l'autunno, o quando aprile Bingiovenisce l'anno, il Sol cadendo Alza alla bassa region dell'aria Un nmido vapor raro e sottile, Ei se a'addensa per la notte oscura Con pieciol freddo, quondo avvien che cada, Ingemma l'erbe di minuta stille, E al fatto vapor detto è rugiada: Ma se l'ombra notturna unqua lo stringe Con acciba freddezza ad indurarsi, Di bel candore osa vestir le piagge, E brina da eiaseun auole appellarsi. Or l'ocenita cagion, perche discenda Pioggia, gragnnola, indi candor di neve Altrui sia noto: nn vaporoso umore Laseia il terreno, e su per l'alto poggia, Ove il measo dell'aria e più gelato; Ivi a' addensa, o divien nube, e pol Che il Sol eo'raggi auoi ben lo dirada In gocciole disperso egli sen piove: Ma se incontra lassuso aspro rigore, Ogni stilla rassoda anzi che cada; E per tale eagion piomba gragnuola. Ah ch'ella frange i pampini talora, Onde batte la fronte, e si contrista Il villanel, cui la vendemmia invola:

Ma se rigor non fortemente acerbo Stringe per l'aria il vaporoso nuore, Neve diviene, che dispersa e lieve In falde candidissime discende, In così fatto giel fiammeggia Amore, La dove Teti la Liguria bagna, Che ivi ogni bella col fedel contende A spessi colpi di compressa neve: E tra'risi dolcissimi, e tra'sguardi Insidioso Amor la mira prende, E nel mezzo dei petti avventa i dardi, Scherzo centil; ma via mazzior diletto S' ha dalla neve, ove in prigion si serba A far ne' caldi mesi amabil verno. E ebi non gioirà, quando egli bea In gelido cristallo il buon Falerno? E sotto il Sirio la veraec ambrosia, Che sull' Arno real detta è Verdea? Fia che altri chieda omai, perche la nube Varia si tinge, a cui darò risposta Per cotal guisa: se vapor si leva Umido e denso si, che il Sol posi Non sia co' raggi a penetrarvi dentro, La nube è negra ; e se vapor sottile A'bei raggi d'Apollo si dispiega, Ella biancheggia; e se disponsi a piova, E si risolve, il fiammeggiar di Febo Fa si, che a' nostri sguardi ella verdeggia; Ma se percosso dall' etereo lome Si solleva vapor di varie tempre, Apparir come d'ostro ha per costume: Quinci d'intorno alla notturna lampa Passi corona, e quinei alcuna volta Il Sole in aria nn altro Sole stampa; E quindi avvien ebe il popolo rimiri L'Arco, eb'ei suole nominar Baleno: Ma fra le Mose in sull' Aonie rive Chiamast fielia di Taumante, ed Iri. Pompa del cielo, e d'ogni cor terreno Saldo conforto in rimembrare in segno, Cha il mundo mai sotto piovosì abissi Non perirà per lo divin dudegno: Che per altro pensando a nostre colpe, A'nostri falli tanto gravi, e tanti, Paventarne ogni di fora ben degno. E dove corse mai l'antica etade, Che in male oprar noi non passiamo avanti? Quali raffrena il eore empi desiri? E dove ardita non si pon la mano? Non si dispressa ognor l' etereo regno, E sottosopra non si pon l'umano? O fortunato e ben sicuro il mondo Da rio flagel, se nella bella Flora, Per sè stesso emendar, fissasse il guardo: Qui l'alto nome del gran Dio a' adora, La gente s' ama, e al sno Signor s'inchina, Ed egli a nei bear non è mal tardo: Egli dall'alma region divina In salda seggio ha richiamato Astrea; Sicché sotto i suoi scettri acerbo orgogiio Non minaccia d'oltraggio umil fortuna; Ne mai la bionda Cerere sofferse Rimirar di sue spiche alma diginna. Santissimo Battisla, onde s'asperse Della bell'acqua il Redentore, eccelsa Reina delle stelle, a cui a'accende

Mai sempre odor di venerali inoensi, Udite i nostri prieghi, e conservate Il regio stame della nobil vita, A cui la vita di cotanti attiensi.

### VIII

### DELLE STELLE AL PRINCIPE D. CARLO MEDICI

### CARDINALE.

Carlo, che non sdegnando il bel Parma A me ti fai benignamente appoggio, E mi scorgi su lui con man cortese. Mira per te come trasvolo, e come Varco le nubi, e delle atelle acorse Quante ne suol mostrar notte serena, Noto gli alberghi, e ne racconto il nome; Non t'ineresca l'udir : cosa terrena A' teoi secri pensier nulla convicasi ; E dell'Ostro immortal sparso le chiome Siedi anl Vatican, dove altri volge Dell'alto ciel la sacrosanta Chiave a Di lui per tanto, e de' suoi vari lumi Oggi alquanto ascoltar non ti sia grave. Allor che l'alto incomprensibil Dio Col suo volere onnipotente, eterno, Creava l'universo, ei si rivolte Sul quarto giorno alle già fatte Stelle, E le cosparse di grau lume, e loro Fece di più bei lampi il volto adorno: Ne s'appagò, che cielo ampio e sublime Avesse tanti lumi in auo governo, Traendo lor con sua rattezza intorno D'Oriente mai sempre in Occidente Sovra i poli del mondo, anzi die legge, Che contra quel cammin le flamma erranti Fossero in giro volte, e sero insieme Si volgessero gli astri scintillanti: Ocinci coll'almo ciglio, onde ei corregge La gran militia de' creati spirti Nell'alto a se chiamolli, ed essi intenti Coglicaco il suon degl' immortali accepti; Ed ei dieeva: Abitator celesti, Quando a me stesso piaeque, lo mossi ad opra D'infinita possanza, e posi in stato I bassi campi, e questi eterei regni Perche di mia bontate, e di mia gloria Segni fossero altrui ben manifesti: Ma questi lumi Infino a qui son degni Stati d'un solo corso, e vanno appresso Dell' altissimo Cielo al movimento; Ed ora io vo' fermar, che lor concesso Sia nella stessa via sentier diverso Sotto altra scorta, onde a' mortali in terra Spargasi più conforto, e si comparta Al fin perfetta forma all'universo. Dunque del valor vostro omai sian cura Lor movimenti, e si temprate i giri Di queste eccelse, belle e nobil sfere: Che fallo ne' lor corsi nuqua non miri: SI fatta eura seminar piacere Vi dec nell'alma, e farvi il cor giocondo, Perche sono io che ve l'impongo, e poi

Perché di qui se na migliora il mo Ma non per tanto io vi fo eerti; ndite La voce mia, che al destinato tempo Verace fia: non doreravvi eterna La cura imposta ; e si vedrà ehe un giorno Le rirolte del ciel saran fornite. La destra mia, che a suo voler governa, È per destare incontrastabil foco Sorra l'immenso velto della terra. E di quel fiero incendio ai forti lampi Distroggerassi ogni abitato loco: Atterreransi i monti, e senza schermo Diverso secca polve e valli e campi. Quinci al sonar di formidabil tromba La già condotta a morte umana gente Farassi viva, e per giudicio orrendo Saltra fuor della funerea tomba: E quinci parte nei eelesti alberghi Eternamente raccorrassi, parte In fiamma, in solfo nei profondi abissi Preverà di giostizia orribil'arte Sotto l'impero dei demonj. Allora Mirerassi oggi moto in ciel posarsi: Così da prima eternsmente piacque All'alto mio consiglio: Ei più non disse, E lieto volse gli ocehi eterni altrove Fisso pensando; e non sl tosto ei tacque. Che gli Angioli dimessi al primo detto Chinaro il tergo, indi con voglia ardente Al divino voler diedero effetto. Quioci non par dall'Orto in ver l'Occaso Fassi il cammin delle stellanti rote. Ma nell'istesso tempo inegualmente Volgonsi i cerchi Inminosi ancora Dal Tago al Gange, ed or da presso all'Anstro, Or gli veggiamo avvicinar Boote. A si fatto girar, gran meraviglial In se stesso discorde, e si costante I fielinoli di Adam volser le ciglia Volgendo gli anni, ed appellaro a nome Quelle alme fiamme, ed a pigliar non lenti Ne für conforto, ed a schifare affanni. Però non sempre d'Occan nel grembo Spande le vele il buon nocchiero a' venti: Ed il discinto villanel, che senote L'auree spiehe di Cerere, prevede Se correrà diluvioso nembo: E sa se deve il gnidator d'armenti Dai rozzi alberghi allontanare il piede, Mirabil cura! or con novelli accenti Racconterò di quegli ingegni eccelel I langhi atudi, ed ornerò le tempie Con vaghi flor, che la Elizona io secisi: Il più vicin, che alla terrestre mole Lume si volga è della Luna il carro, Ch'or povera di raggi, ora superha Di molta lnee i corridor suoi sferza, Fd orgogtiosa si pareggia al Sole. Sovra quel primo cerchio il cerchio gira lo ebe Mercurio, ambe le piante alalo Celeste araldo, fiammeggiar si mira Oscnramente; indi salendo in alto Vago apazio di ciel via più heato, Apresi al guardo di sereni ardori Piaggia, che di bei rai l'alme rierea:

Quivi reina de' celesti amori

CHIABBERSA, TESTI AC.

L'aria Infiammando, e d'Anfitrile i campl, 🗵 E sulla terra de'mortali i cori. l eari imperi suol tien Citerea; Ed ella sparsa di nettarei lampi La bella fronte, e fra viole il seno Velata appena incomparabil move Di varie gemme eireondata i fianelil. Tal volta chiama dagli Esperi liti Le tacite ombre della notte, e porge Soave requie agli animanti stanchi: Tal volta il giorno ella precorre, e sorge Fra le fresche rugiade dell' Aurora, E sulle pinme di nevosi eigni Le fosebe unbi del mattino indora: Del ciel possiede il quarto regno, e corre lo fra le vie de sei pianeti il Sole Fonte dell'aurea luce, almo a mirarsi, Quale mirarsi suol sposato amante, Che ver l'albergo d'Imeneo s'invia, E rapido sen va, siecome snole Affrettarsi in cammin forte gigante: E da lui, che or vieinn, ora discosto Imprime l'orme eon viaggio alterno, Vien, che diletta di l'avonio appare La di fior coronata Primavera : Poseia lei, che le spiehe ave la governo, Arida Estate; e pampinoso i crini Il padre Autunno liberal di mosto : Al fin tra ghiacei assiderato il Verno. Presso il regno Febeo tien suoi confini Marte, che erraodo per l'Eteree strade Dall'acceso Piroo lunge non parte; Seeo le piaghe, e le discordie e l'ire Accompagoò la favolnsa etade, E earcollo d'acciar, terribil asta In man gli pose, e gli guerniva il tergo, E l'ampio petto di diaspro, a d'oro Lucente, ardente, oechiahbagliante usbergo : Ma Giove, a oui nel volto arde sereno, Che eli spiriti altrui desta a giolre, Passeggia i eampi della sesta sfera; Saturno è sopra lui, che a passo lento Forma i vestigi ; e pien di rughe il velto Trema le membra, ed ha di neve il mento. Cantan di Pindo le piacevol Ninfe, Che a lui già fu dei regni il seggio tolto, Onde vivesse peregrino in terra; E per quei giorni tribunale odioso Grave discordia a' cittadio non erse; Ne solean trombe insanguinar la guerra, Ne piangea madre in sul figlinol sepolto Per l'aspre piaghe delle spade avverse. Si fatti alberghi per li sette erranti Almi splendor la vecchia età distinse : Ma sovra lor di quelle terse, e pure Sehiere di fissi lumi, onde risplende La scintillante region celeste, Otto, e quaranta immaginò figure, Di eui la lingua, ehe a parlarne prende, È giusto, Urania, che ti chiegga aita. Adunque, o Diva, ehe in eerulea veste Voli succinta, e tra purpurec rose Del erespo erin l'oro immortal elroondi. Tempra le corde, ed armonia m'inspira Atta a cantar le meraviglie aseose : Temprale si, che non le prenda in ira

226 Come suono vulgar l'inclito Carlo; Carlo, onde io pregio la mia cetra, e muto Sembro a me stesso, se di lui non parlo. Due punti son nel ciel, ebe giuso in terra Chiamansi Poli, ed è ciaseuno immoto: Ma non per tanto sovra lor si volgo La macchina del ciel cotanto immensa: Un stassi verso Borca, ed è ben noto A' eittadin dall' Emisperio nostro; L'altro per noi mai non si scorge, e fassi Manifesto a quei popoli, onde spira Il tepido Anstro dall' Eolio chiostro. Di più nell'alto campo, ove è cospersa Tanta milizia di notturne stelle, Ammirabile fascia si raggira Obbliquamente, ed a' Rifei conversa Ora s'appressa, ora di Libia s'regni; Gran conforto del mondo, ella dispiega Composta di fulgor dodici segni. Primier con terse lane a mirar lieto, Ed il dosso gentil ricco di stelle Movesi l'Aricte : ei caro a Marte Vibra to corna con altier sembiante, Del Greco Frisso alta memoria, e d' Elle. Segue suoi passi il Tauro, ed ha cosparte Di vario lume le robuste spalle; E con bella aura di muggiti ei desta Zefiri dolci, e per fiorire i prati Ad aprit, che ritorna, allarga il calte. Poi l'alma prole, ed ad un parto nati Anrei Gemelli, e poscia move il Canero Con otto pio su per l'etereo smalto; Ma quasi i snoi splendor son tenebrati: Costui l'aspro Leon non abbandona: Aspro, ma nobil di stellante foco. Tutto avvampando, se ne va per l'alto. Vago di tanti rai qui tosto ha Febo Ampia magion, eui non minaccia il tempo, Ne gli anni unqua non stanchi hanno ardimento Incontra lei d'apparecebiare assalto; Cosl fondata, e d'ogni intorno è forte. Oui di vivi rubin logge trecento Ardono di piropi, e il pavimento; Scolpite di diamante alte colonne Reggono i tetti, e son zaffir lo porte. Fassi poscia veder la bella Astrea Inelito pregio dell'Eterce donne: Ella già visitò gli egri mortali Duando fur giusti, e non faceano oltraggi. Ma poi schifa di piagbe, e di rapine Rapida colassà dispiegò l'ali; Ed ora a quei, cho già lasciò, viaggi, l'atta amica dell' Arno, ella ritorna: Tanto porge diletto agli ocebi snoi De' gran Medici il seggio, e tanto ammira L'inclito scettro de' Toscani eroi. Appresso lei posta è la Libra, ed indi Muovero i pio lo Scorpion si mira: Indi il Centauro colla destra appare Armato d'arco, e dictro lui s'affretta Orrido a rimirarsi il Capricorno. Sotto costor non si travagli il mare: Verna la notte nubilosa, e spuma Il gran padre Occan: con gran periglio Porterebbe poechier le merci intorno, Undecimo sen vien crespo te chiomo

Regio garzon, che lucid' acqua spande. E si dimostra al fin Gemino Pesce Le pure squame di fin or distinto. Cotal circonda il eiel fulgida fascia Obbliquamente, e di virtà ben grande. Or ebi desira ravvisare i lumi, Di che si vede popolar l' Olimpo Erga 1' orecchio ad ascoltarmi. Inverso Il Polo Boreal scorgonsi fissi Non più ebe sopra venti astri locenti: Due son le due bello Orse: il terso appre È quel dragon, la cui memoria in terra Deono invidiar gli altri serpenti; Quarto o l'Artofilace : indi si gira Fatta di nove stelle alma corona: Poseia quel fier che s'ioginocchia, ed alza La dorissima elava: indi o la Lira. Vecchia fama tra noi dolce risuona, Che de' snoi cari amor vedovo Orfeo Trascorse del Pangeo l'aspre foreste; E temprando col anon l'angoscia rea, Te dolce sposa, te ne' gloghi alpestri, Te, se soggiornò, te, se annottò, piangea, E facca l'aure lagrimose, c mesto : Altro che rimaneva, onde conforto, Onde ricercar tregua al duolo interno? Come sforzar del ciel l'alto decreto? E con quai pianti raddolcir l'inferno? Ben satte mesi alle Strimonie piasse Fe' sue querele, e sette gli antri Alpini Sorpresi da diletto al suo lamento Corsero i tigri per udir vicini: Tal per le selve rosignuol doglioso Lacrima i ficti, cui rapi dal nido. Ancor senz'ali, dura mano, ed egli Sovra esso un ramo intra le foglie ascoso Il ben perduto miserabil piagne; E tutta notto rinnovando il duolo Empie de' pianti suoi l'ampie campagne. Nulla bellezza il vinse, ebbe a disdegno Qualunque tetto; e lagrimoso, e solo Lungo le sponde de'gelati fiumi, E fra l'orror delle rifee proine Tracva guai sovra il suo easo indegno: Dalle repulse, quasi oltraggi, at fine Arse le belle della Tracia armaro La fiera destra; o per gli patrii campi Dando orribile assalto all' infelior, Il bellissimo corpo empie sbranaro: Allora il tronco bnato Ebro volgendo Tra'gorgbi inverso il mar, la nobil testa Chiamò con fredda lingua anco Euridice: Ed ivi l'alma in anlla fura estrema Dicea con note ad ascoltar mal vive: Ab misera Euridicel e d'ogni intorno Pur Euridice rispondean le rivo. Tal Orfeo giacque; ma l'amabil Lira Onde ebbe tante meraviglie il mondo, Nell'alto delle sfero oggi a'appendo; Ed al guardo mortale, alma memoria, Con rai di nove stello anco risplendo. Poscia l'albor delle famose piume Dispiega il Cigno, e presso lui Cefeo; Indi vicin Cassiopea rivolgo; Ed Andromeda poscia il suo bel lume; Ne meno i suoi fulgor vibra Perseo

Mirabilmente: non lontan Gammeggia Chi solle rote carreggiò primiero. Vedesi poscia un che terribil strigne Serpente intorto; indi lo stral lampeggia, Cui già ripose Alcide in sua faretra: E poseia degli augei l'alta Seina Allarga i vanni, e nc'celesti alberghi Chiare fiammelle per suo pregio impetra: Quinci è vago veder l'umana belva, Per eni vinse Arion l'onda marina. O di frale tesor malvagia sete, A che non traggi i petti? Avara turba A prieghi fatta, ed a querele sorda Già sospingeva il giovinetto in mare. Ed ei dolente in solla Lira accorda Flebili note cotla nobil voce: Ed eeco vinta da pietate appare La gentil fera, e lo levò sul tergo, E lo condusse alla Tenaria foce: Quinei di sua pietà bel goiderdone Gode il Delfin, che dalle salse spume Levato al ciel per li leggiadri ingegni, He fra le belle stelle aurea magione; Quinci il destriero, ed a mostrar poi viene Le chiarissime penne il grao Pegaso : L'atto Pindo con l'unghia egli percosse, E ne fece sgorgar l'almo Ippoercue; Ammirabile fonte, onde commosse Son della gente peregrina, e scelta L'anime pate agli Apollinei caoti: Al fin fassi mirar l'Argivo Delta. Si fatto in ver Settentrione è fisso Nomero d'astri : ma nel Polo Austrino Si volge l'Orca, del cui fiero aspetto Già paventava il popolo Etiopo: Seco s'aggionge il finme, onde si riga, Di pioggia in vece, il regno di Canopo: Pogge da poi la timidetta lepre Di sei splendor le belle membra sparsa; Ed Orion, di formidabil cinto Guernito i fieri fianchi, e d'aurea spada, Minaccia a'naviganti aspre tempeste: Iodi latrando per l'eterea strada Sembra, che muova Sirio, e dal suo corso Non ai scompagna un varco il Can minore: Ardentissimi lumi, alle eni fiamme Viene arida la terra, arida l'aura; Felice allor, chi d'un gelato rivo Può dare al petto il cristallino umore Ora inpalza le ciglia, e venir mira La nave, che Ocean solcò primiera, Ed oad disprezzar l'alte procelle D'Aufitrite ne i campi. lo sull'arena Passeggiava una notte, e lungo il mare Ascoltava di lei per simil guisa Cantar aoavemente alma Sirena A vaghe Ninfe; già gnardossi in Colco Per acerbo tiranno un vello d'oro, Altiero arnese, e sua gentil ricchesza Di molti duci il desiderio accese : Al fin con mille Eroi sorse Giasone, E fabbricò d'abeti eccelsa mole Sovra eui dell' Egeo soverchiò l'onde Nocchiero invitto, e del gran Fasi al fine Giunse alle sponde: ivi terribil mostri Ebbe all'incontra, tori alto mugghianti,

# E per gran corna di metallo orrendi: Forte e pensar, che delle fiamme Etnee Spandeano intorno minacciosi incendi; Ne men dal grembo dell' areta terra Germogliaro guerrier, prole di Marte, Che aste temprate con tartarei canti Vér loi vibrava, e l'assaltava in guerra; Vedessi sposto a rio morle, se vaga Di lui Medea non diveniva amante, E di campar non gl' insegnave l'arte. Costei figliuola del tiranno, e maga Trasse cotanto ordor dal re straniero, Che arse per ogni vena; elto contrasto Ella ben fece alquauto al ano pensiero; Ma vinta al fine abbandonò sè stessa Per duo begli ocehi, e dispregiar dispose Ed i phrenti, ed il paterno impero: Onioci domò la eiglia al gran serpente, Che da Cimmerio orror non si vincea. Lo cosparse di sonno; a l'anrea spoglia Entro la man del peregrin ripose, E seguitollo nella terra Achea, Misera lei! ebe in breve tempo apprese Siecome Amor nelle Cancasee selve D' orrida tigre raseiugò le mamme, E siero erebbe fra terribil helve; Egli a lei madre de'figlinoli il sangue Spargere consigliò, malvagla madre! Malvagia madre, o pure atroce Amore l Atroce Amore, e tn malvagia madre, Che a tanto acempio rivolgesti il core. Coil dices del mar la bella Diva; Indi segul, che l'oporata pave Collocossi nel cielo a render chiari l gran viaggi della gente Argiva. Poscia vedrai l'Idra, e seco il Corbo, Il Corbo già al negro, ora al chiaro; E seco insieme la gioconda coppa, La coppe di Lenco: seco ella mena Il padre Autunno pampinoso i erini; Lictissima stagiou, che l'alme avviva, Che tra le cure acerbe il cor screna. Non chinismo le ciglia; il huon Chirone Ecco sen viene i al germe di Peleo, E d'Escolapio, alla più fresca etate, Ei dottrina d'onor diede in Tessaglia, A coloi einse il hrando, e disse come Correr doves tra le falangi armate, Onde lo scorse fulminar Scamandro, E dare ad llion erudel battaglia: Infaticabile, implacabil spinse All'atro inferno le Dardanie torme; Ed al fin, di disdeeno altiero esempio, Sferzò d'intorno alle trojane muras E trionfo sovra l' Ettoreo scempio: Ah fiero petto, ed ove rabbia il tire? Per li eampl d'Assaraeo travolve Lni, ehe fu della patria alto sostegno: Ne lo commove Andromache, che il mira, Ad Esculapio raccontò d'ogni erba L'alma virtote, e fe'palese quale In se possunas richindesse ogni onda, Onde guardò da morte ogni mortale: Ne gli hastò, che di Corlto I gorghi Berossi a vile, e se' di Teseo il figlio Abbandonar la region profonde;

Ma dall' ombre d' inferno il gran Tonante, Sdegnando in vita aleun mortal tornarsi, L' operator di così gran virtude Arse fra'lampi folminosi, e spento Precipitollo alla Letea Palude. Chi erederia, ebe nelle rote eccelso Splendesse il Lupo? E tottavia vi splenda Di varie stelle infra le fiamme chiare: Ma dentro quattro loci, ed egnalmente Fra lor distanti, e ben disposte in quadro Si scorge stelleggiato un ampio altare: Scorgesi poscia d' laion la rota: E finalmente il vago pesce appare. Così del eiel per lo ecruleo smalto Son posti i Inmi, e nell'orror netturno Delle stelle l' esercito fiammeggia; Ma oon perche sian nominate l' Orse, Ed Il Leon Nemeo, ragion consente, Ch' elle sino colassù creder si deggia, E che facciano in ciel soggiorno i mostris Finto è così, perchè all'umano sguardo Più ehiaramente ogni Astra si dimostri, E di lui fortemente si rammenti: Fiogesi ancor per accennare altrui La lor virtute, e come sian quei luml Qoaggiuso in terra ad operar possenti; Ne men per onurar l'alte fatiche Dell' alme grandi, e rischiarar lor gloria, In eui mirando le leggiadre genti Vengano poscia del valore amiehe, Oh se a' di nostri rinnovar memoria Per tal via fosso dato a' sacri ingegni, Quanti di stelle, e d'osservati lumi De'gran Medici il sangue avrebbe segnl? Ver Boote girarsi altra eorona Per se nel mezzo de superni ardori Vedrebbe Cosmo il fondator di regnia E spargeriasi di più gran splendori In eiel per Ferdinando eccelsa immago: Ne dell'inelito erede a l pregi altieri Formeriansi nell'alto Astri minori Ma per te, gloria delle patrie sponde, Del chiaro Tebro desiderio, e speme Carlo, farian le Muse un segno solo? Certo non già, ma negli eterei fochi Ben cento de i più grandi, a foran pochi.

IX

IL PRESAGIO DE GIORNI

ALL' ILLUSTRISSINO ED ECCELLESTISSINO PRINCIP

### D. LOKENZO MEDICA

Se giumai per compagne alpestri ed erme Ruppe In exect une bruma improvia, Iarulando a' tuoi diletti, ascolia O de regi l'irenia anabili greme. Quel, elt oggi io esato, e it iim conti i giorni di periodi di periodi per esta della periodi di giorni accessiva di periodi di periodi di periodi di periodi accessiva di periodi periodi periodi di periodi di Seprati da i combi irati, e dalle pome De i fler torreuti assievare le sehere: Ne seen spiegono le velate antenene Apprenderst quando s'adegua in calma. E quando il mare ha di gonfiar costun Io non vaneggio; a' pie di Pindo intesi Delle vergini Muse i canti egregi, E gli commisi alla mia cetra intenta Mai sempre in terra a riverire i regi; Or dà l'orecchio a l non vulgari accenti. Se quando l'Ore con la man di rose Al focoso Piroo mettono il freno, E l'Alba dell' Olimpo apre le porto Al Sol, che torna ad illostrare il mondo, Ei eosparso di maechie sangulnoso More per l'alto, e rogginosa nube, Quasi di fumo il va tingendo intorno, Si ehe'l volto di lui non sia giocondo, Posa Lorenzo, e nelle regio stalle Laseis il destrier, che ne i turbati giorni È mal consiglio travagliar lo selve : Godano aleuna requie i fier moloasi E stian sieure in suo covil le belve; Però ebe i prati, e le soleate piagge Inonderà nembo di verno, e secsa Dal seno delle nubi orrida pioggia Trascorrerà le region selvagge; E se vedrai del Sol la faecia offesa D'atri colori, e rosseggiare a seras O se quaodo del mar tocea i confini Ei disperge per l'aria i raggi d'oro Confusamente, e si rabbuffa i erini, Aspetta il giorno, che verranne appresso, Aspro, e perverso: orribilmente foschi Fieno I campi dell' aria, e fioro sdegno D'acque sopra la terra, e Borca, ed Ostro Impetuosi abbatteranno i boschi Tal era il Sol, quando su rei Ciclopi Fe' del morto Esculapio aspra vendetta: Allora ei tese l'arco, e seclse i dardi Nella faretra, che pendea ani tergo; E tre fiate con la destra irata Scoeeò la corda, ogni percossa stese D'un fier gigante le riarse membra Sull'ampio suol dell'affumato albergo, Ne meoo al guardo uman segno sieuro Porge di tempo rio l'umida luna, Quando sorge novella, e quando appare Per lo smalto del ciel di velo pscuro Tutta eoperta: e s'ella poi sen puggia Per le superbe vie bruna lo corna, Regnerà pioggia; e se nel terzo gioroo. Da elic mostro nell'alto il paro argento Le pareggiate corna al ciel rivolge, Regnera vento: ma tien fisso il guardo, Che se nel quarto di, da ebe raccese Cintia la face ne i fraterni lumi, Da densa nube ella sostiene oltraggio, Ed abbia corns rintuzzate, allora Torbidi udransi risonare i fiomi Per grassa piova: e rinforzando orgoglio Useiran mostri dall'Eolin apeco Ganti le gate, e tempestando i campi Apporteranno all' Arator cordoglio, Or solleva la fronte, ed alza il esglio Per lo seren delle celesti piagge, Mentre Pebo nel mar lava le rote Dell'infocato carro, e terge i rai Nell'ampio sen della cerulea Teti-

Pon mente, e quando colassà vedrai Fuor di costome stelleggiar fiammelle, E per lo spazio de i notturni orrori, Oltra l'usato scintillar le stelle, Non aspettar ebiara stagione : e quando Il bel fulgor di quelli eterni lomi Si tinge di livor, prenda eonforto, O Lorenzo gentil, tua gioventute. A suon di cetra festeggiar donzelle In regia stanza, e fa piacevol schermo Del di seguente alla nojosa asprezza Minaccioso di lampi, e di procelle. Ma non però sempre a fermarsi intento Vo' nell'alto del ciel dannarti il gnardo i Cento quaggiù certi messaggi lo terra Ti narreran, quando aspettar dei pioggia. La Rondinella, se d'intorno al fiume, O dove lago limpido ristagna, Tesse, radendo terra, i sooi viaggi, O lieta in quello umor bagoa le pinme: E se mai per aperta ampia campagna, Pascendo lungo i ruscelletti ebiari, Solleva la giovenca alto la testa, E l'anre accoglie con aperte nari i Il gufo, il gracidar della cornice. E del corbo non men la negra voce, Che bagnerassi al villanel predice. Che più dirotti? La sfacciata mosca, Se a ripuguere altroi riede veloce; E se soverebio, e se nojosa erocchia Istabilmente la gallina, e l'osso Pur del beeco si fices entro le pinme, Altrui consiglia, o non salire in sella, O di rigido feltro armarai il dosso, Ritrarsi in parte è natural costome Della civetta, tutta d'oro il guardo, Ove l'acque cadenti ella disprezzi, Qualor no teme: e mirerai ben ratta La dipinta anitrella ire all'albergo, Ne far dimora sotto il ciclo aperto. Chi crederà, che da viein conosca L' ore plovose l'ingegnosa pecchia, Sicche da lungi alle magion cerate Ala non spiechi? ora seren non speri Ne' giorni asciutti chi vedra speasate Le belle sete, che per l'aria fila La scioeca Aracne. Era costei donzella Già vermiglia le gote, e neve il petto, dalle ciglia sfavillava ardore, Ardor, che in seno altrui spargea diletto, ingolar pregio di quei tempi, ed era ); lei gran pregio colla man leggiadra edere al subbio, ed ordioar le tele: La sera virtú la fe' soverebio altiera : fidò Minerva, e di lavori egregi i mise in prova, e cadde vinta al fine: a viricitrice per l'orgoglio indegno, pogliolla di beltate, e la converse tetro ragno: ahi troppo tier disdegno! l'infelice, in così vil sembiansa, serba ancor quelle vaghezze istesse: rea I woghi remoti, e quivi torce prei fili, e solitaria tesse ; a grando il cielo è sullo spander pioggia, la bers poco nel lavor a' avanza. il fil si tronca. Or narrerotti quando

Repente Il mare è per gonfiare il seno : Dunque là, dove se ne torna al lito L'umido mergo, e se ne van seberzando Le folagbette in sull'arena, allora Troppo sarebbe il pescatore ardito, Fidando all' onda le piombate reti; Ma quando senza vento in mar sentito Fia ebiusamente incominciar rimbombo, E quando poi dell'Appennin an' gioghi Udrai la selva risonar da longe, Fermati in cor, che sorgeran tempeste: Via più, se l'Airon forte sull'ali . Dispiega il volo, e sovra i pembi asenndes Via più, se vedrai ber l'Arco celeste. O di Firenze tua diletto, e speme, Ove ciò scorgi, noo soffrir Lorenzo, Che legno sciolga, ne se fosse legno Ben corredato dello stuol fraterno: E ben mi so che le toscano antenne Sforzano ogni onda, e ebe terribil verno Non basta a sbigottir tirrena prora; Ma troppo immeoso e sovrumano assalto L'ira del vasto mar muove talora: Il vidi già ne' procellosi golfi Imperversarsi, e le profonde arene Sparger su' campi seminati, e l'acque De i gran torrenti rimandare a i fonti : Allor superbo sommergea gli scogli, E quasi nel furor scoteva i monti: Fremcano i venti, e tra'apezzatl nembi Tonava il ciel: quivi in crudel sembiante, Che fu mirarsi il Tridentier tirappo Andar mugchiante? andar sonmento? ab provi Tal ira il Trace alle sue navi intorno; E noi l'empia stagion lieti rimiri In bella calma entro il real Livorno. Dir deggio omai, quando aspettar sereno Dobbiam, che rida agli occhi nostri, e quale Sarà il presagio, e ebi darallo: ascolta, Che in brevi detti narrerollo appieno. Se mai la luna per gli eterel campi, Poiché feo manifesto il caro argento ln sul quarto apparir, le corna aguzza, E schietta mostra la gentil chiarcaza Della virginea faecia, è van spavento D'aerea ingiuria, tinebè in ciel non cell Il bel fulgor del variabil volto: Possono ricelii fregi, e panni aorati Vestir giovani donne, e sceglier fiori Per l'aperte campagne, e far ghirlande: E possono carcar legni spalmati D'indiche merci i Littorani Iberi, Ed arricchirne di Liguria i porti : Ma da chi s'averan segni più veri, Che dall'istesso Sole? Il Sol quando esce Dall' Ocean, se via più grande appare, E sormontando poi torna minore; E se quando risorge ba ebioma d'oro, E terso il volto, e di vivace ardore; E se tale mantiensi, ove s'affretta Di là d'Atlante, e tu giocondo il mare, E seco l'aria di zaffiri aspetta. Si fattamente per lo ciel si volse Nella stazion, che Cosmo ineliti voti All'alta Imperadrice delle stelle Nel Tempio eccelso di Loreto sciolec;

Quantinque allor non pure aura soare Sgombrò le nubi, e fe' tranquille l'onde : Ma sotto il caro piè ereava il suolo, Ovnnoue trapasso, fronde novelle, E a'ornavan di fior l'alpestri sponde; E le verdi Napee einta le ehiome Di bei corimbi gli tessevan canti, Ed ogni antro cecheggiava al chiaro nome. Che più? se dall'Olimpo in terra seesa L'amabil Pace gli volava avanti Del eivil odio medicando i cori? Sieehė l'aspre eittà sbandite l'armi, Ed ascoltando d'Imeneo le leggi Fean per tutto sonar estre ed amori Tempo dunque vrrrà, che psdri ed avi Additeranno a' pargoletti i sassi, I campi, le foreste, ove ripose Si nobil re peregrinando i passi; E narreran, come in gelato mese Corser, quasi d'april, tepidi venti: Tanto a lui dimottrossi il eiel cortese.

Х

# IL SECOLO D'ORO

### IL SIGNOR MAFFEO BARBERINI

Allora cardinale, ed oggi papa Urbano VIII.

Tolto dagli oechi altrui movea pensoso Là, dove di Savona il mar tranquillo La bellissima Legine vagheggia, E nel riposto sen d'antro ederoso, Dal vario calle, e dal pensier già vinto, M'assisi; ed eoeo a me mostrossi Enterpe, Quale in cima di Pindo apparir snole, O tra i bosebi d'Eurota e d'Aracioto: Cinta di rose entro ceruleo manto Ove eran delle stelle i rai notturni Trapunti d'oro, ella mostrava il seno, Quasi svelato, e delle belle gambe Il parissmo avorio in bei coturni : E con sembiante, a rimirar sereno, Sciolse l'amabil voce a confortarmi: Nostro fedel, ehe non si tosto al Sola I lumi apristi, ebo desir ti prese Di tesserti sul erin fronda Febes, Acerbamente, ed a ragion, mi dole L'avverso tempo, che ti move incontra : Che non sorge per noi stagion si rea. Come quella di Marte, ed ora el gonfia Con fiato inferno le tartaree teombe. Vago di riversor fiume di sangue, Ed i campi gravar di membra sparte: Ma sla tceo speranza, e volci in mente. Che siecome di qui sparvero gli anni, Già detti d'oro, han da sparir non meno Questi, ehe noi veggiam, earehi d'affanni-Tempo già fu, che tra la mortal grute Del sommo Dio ben s'adorava il nome. E eiò ehe intorno la Ginstisia giva Dettando al mondo con rterca voce,

Ascoltando ogni eor pronto ubbidiva, In quella età non distinguean confini Ampia esmpagna, a tra' pensieri avari Non too s'udiva risonar, non mio In bocca de' doleissimi vicini : Në per tesor, në per solcare i mari Si vedevan eader l'alte foreste Sotto l'acciar di rustiesna seure; Ne s'era posto ancor nome alle stelle, Per vincer di Nrreo l'alte tempeste. Allor sena' altra fossa eran sienre, E senza torre le città; fornace Non sapeva temprare aste ferrate, Che sli arnesi di morte erapo irpoti Per la virtù della perpetua pace, Anzi ne pur sulle pereosse incodi Formossi aratro; ne martel sonanto Apparecebiava al villanel le marre, Si cortese il terrrn dava le biade, E eari frutti producean le piante. O fortonata a rimembrarsi etadel Seorgea da' larghi fonti in vece d'onde Correr Falerni, e dalle dure queroc Mrl più soave distillar le frande: Ma non fremevano orsi, o fier leoni Traran roggito, o vomitando tosco Giva serpente: in mezzo a' prati erbosi Chiudeva gli ocebi, e si dormia la gente, Gente, di eni le danze erano eterne, Eterni i canti, a cui sorgean l'aurore Senan oltraggio di nubi, a enl serene Volgean le stelle nel nottorno orrore. Venne poi manco, e passo passo sparve Il secol d'or tanta innocente : e rea Più sempre feasi la malizia umana; Prrò sdegnando le gridava Astrea: Onde torcete, sconsigliati, i passi? Ed ove gli volgete? in tanto obblic Abbandona il cur vostro i mici consigli? Dunque non vi sovvien, siecome liete Per me traeste l'ore, e per qual modo lo rimossi da voi danni e perigli? Ah ebe eadrete d'ogni male in fundo -Vedrete i eari dimagrar mendici -Vi assaliran le febbri: i voster tetti Con ferro e fiamms predrean prmies Ingioriosi : le eonsorti amate Non faran parti d'Imeneo ne i letti A' padri lor per onestà sembisati. Ogni eosa fia froda, i vostri risi Torneranno in eordoglio; amare strida Dall'ancer cetre shandiranno i canti. Cosl gridava, e con turbatl accenti Scoteva l'alme, e ne i malvagi petti Mai non lasciava tranquillare i cori, Ma non per tanto le perverse menti S'affrettavano dietro al rio costume: Onde schernita al fin la bella Diva, Prendendo adeono, abbandonò la terra. E vér l'Olimpo dispiegò le pinme. Ma dire ardiseo, ed il mio dir non erra, Che, trascorrendo il Sol, non andrà molto. Quando a' preghi d'un grande ella commoss-a Dimostreravvi il destato volto, E farà eara l'odiosa etate. Sul fin del così dir fece ritorno

In sulle piagge di Parnaso amata La, dove lava d'Ippocrene all'onda Le terse trocce, e con nettarei fiori Tesse fulgidi fregi a sua beltate. Al suo partir sulla solinga sponda Muto io rimasi, e su quel dir pensoso, In cor mi venne il singolar tuo nome, Nobil Maffeo, eui non Sidonia, o Tiro, Ma sacro il Vatican tinse quell'ostro, Di che t'adorni l'onorate chiome. Già lungo il l'ebro per tua man rimiro Farsi flagello onde percosso in bando Sen va l'Oltraggio e la Malisia, ed odo Astrea discesa divulgar sua legge Fra i sette Colli, e l'Innocenzia è seco. Da che vegghiando il tuo saper corregge: Ma quando al sommo degl'Imperi giunto A' sacri baci offerirai le piante, Roma non pur, non pur vedran suoi colli Splendere l'oro del buon tempo antico, Ma ciascun regoo, ove il gran Dio s'adora, Tornerà lieto, e di virtute amico.

ХI

### LA CACCIA DELL'ASTORE

### ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNOSE

IL SIG. DON VIRGINIO CESARINO. La bellissima cetra, onde gioiva L'onda di Dirce, e del Tebano Asopo, Oltra ciascun diletto in pregio io tenni Mentre che gioventute in me fioriva : E di sue corde e di suoi tuoni altieri Si l'arte appresi, che illustrar potei Con non vulgara onor aommi guerrieri: Corser poi gli anni, e di vecchiezza il gelo Vinse con tal rigor gli spirti mici. Che lei più maneggiar non san le dita. Ola se in quel tempo tua mirabil luce Era sull'orizzonte almen salita, ) i te, Virginio, che dicean miei canti scritati dal merto? e come dolce >tato mi fora celcbrar tuoi vanti? lie ti vien manco? lo splendor del sangue? la romana è la stirpe, onde discendi : orse tesor? ma di tributi abbondi: orse belta? ma come un Sol risplendi: aro alle Muse; e dell'argivo llisso macli i gorghi più cupi e più profondi ossente a passeggiar l'ampio Liceo. ve trascorro? Ah che mi aforzo in vano: gran titoli tuoi Ciampoli dica ga Pindaro novo, e novo Alceo. potrà sostener l'alta fatica, tae annidarsi in Castalia ha per costume: trastullando il tuo pensier vo' dirti, predando per gli aerci campi ghermitor astor spiega le piume. annado vibrando l'or de i chiari lampi, waa più breve corso, il ciel rinchiude mostro giorno in grembo a Teti, e spira maa per l'aria di Boote il fiato, casi fnor col predatore augello

Sul nobil pugno, trascorrendo il prato, E dove di cristal move ruscello, O dove in lieto piano acqua ristagna, Ne men su falda di sclvaggio monto S'affretti il passo, e ricercando preda Non si lasci quetare altra campagna, Un si fatto diletto a te concede Febo, da che movendo il carro aurato. Si lascia addietro lo Scorpion celeste. Ed il Centauro ad illustrar sen riede. Tu, se per addoleir cure moleste, E perché il volator provar sen deggia, La mano allarghi, il mirerai veloce, Quasi strale avventarsele sal tergo, Come la scorge, e strangolar l'accepcia, Ne meno il mirerai da presso un lago, Ove pinta anitrella elegge albergo: Costci pasciuta in sulla riva aprica Vaga di mareggiare in limpide onde Vi s'attuffa scherzando, ed or le penne Ne bagna, ed or la testa entro v'asconde: Talor de' larghi pie facendo remi Solca del pelaghetto intorno ai lidi, E gorgbeggiando, dal contorto collo Fa per l'aria volar festosi gridi; Ma sul goder delle piacevoli ore Sotto l'artiglio del feroce angello, Ed al ferir del curvo becco piagno La miserella i suoi sinistri, e muore. Che dirassi de' gru, che le campagne Varean dell'aria, ed han cotanto ingegno, Che per la longa via san squadronorsi? Col pie atringono pietre, e ai fan gravi Incontro al aoffio d'Agnilone, e pure Dall' inimico astor non san salvarsi. S' unqua gli assale. Ma quantunque m Il gru si vago, e variato l'ale Di più color, non ti enrar su mensa Di volerne acquetare I tuoi desiri; Vile esca popolar; ma se ti cale Con nobil cibo celebrar tue cene In lieti ciorpi, ed oporando amici. Spiega l'insegna, e movi guerra a starne, E fa di dar battaglia a coturnici: Di qui potran vantarsi i tuoi conviti D'offarire ad altrui care vivande, Quando il secolo nostro omai condanna La stagion di Saturno, e stan sepolte In lungo obblio le celebrata ghiande: Se poscia a Dame altere, allor che regna Dolce Imeneo fra le eapore danze, Sei bramoso apprestar pasto sovrano, Tralascia infra gli eserciti volanti Ogni rapina, e trascorrendo i campi Con intenso piacer preda il fagiano, Afflittissimo Ini, ehe altrui pascendo Sempre è famoso. Era costui figliuolo Di Tereo, e Tereo era Signor de i Traci, E Progne ebbe a consorte : ella era proie Di Pandion, già regnator d' Atene. Vissero un tempo in riposata sorte Appien felici in sulla terra, e poscia Svegliossi Amor, fabbricator di pene, E gli coperse d'infinita angoseia: Lunga e l'istoria: io trascorrendo il colmo Sol delle cose ne farò memoria.

Filomena di Progne era sorella, E fo, che di Tereo data alla fede, Ei le tolse l'onor d'ogni donzella A viva forza, e perche l'empio oltraggio Non potesse ad altroi far manifesto, Le divelse la lingua e la favella, Fatto sordo a' suoi pianti, e la nascose Tra chinsi boschi in solitaria cella. Ma cor perverso si difende indarno, Che il Ciel punisce al fin l'opre odiose: Ouinci la mota vergine dipinse In su candido lin con varie sete La sua tragedia, e fe' vederla a Progne. Progne rapidamente a lei sen venne: Ma chi può dir quanto dolor la vinse Per quella vista? E qual martir sostenne? Sparse fiumi di pianto, e co' sospiri Riscaldò l' aris, e si stracciò la chioma E duramente si percosse il petto: Indi raccolto in cor gli amor traditi, E la fe rotta, va pensando come Vendetta far del marital suo letto. Inforiata dà di piglio ad Iti, E totta intenta a tormentarne il padre, La fortennata ogni memoria spense Nell'agitato sen, ch' ella era madre : Strascina dunque il pargoletto, e mentre Ch' ei le fa veazi, e che ver lei sorride, D'esecrato coltello arma la destra, E le tenere membra ella recide, Progne, che fai? dove è l'amor materno? Con esso te perde il poter Natura ? Deb che dico io? sua ferità non placa Femmina, che in amor sia presa a scherno, Ma più che tigre, e più che scoglio è dura: Poco fn di sbranarlo; il capo tronca, E coce il husto, e su piacevol mensa Ne sazia il padre : abbominevol caso, E tra' mortali a ricordarsi indeguo l Se non, che per ischerzo il ricoperse Di sue vaghezze, e l'adombro Parnaso. Cantasi collassà, che fier disdegno L' infame Tereo in opppa converse. E Filomena rusignuol divenne. Che sì dolce lagnarsi ha per costume. Ma Progne trasformossi in rondinella, Ed lti di fagian vesti le piume : Nohile augel, ebe la dorata coda, E di negro color le spalle e l'ali Sen vola punteggiato, e s' altrai pasce, Di singolar diletto empie il palato. Or chi dell' uccellar dato a' piaceri Governa astore, ei di fallace speme Veracemente non ingombra il seno; Ma senza pena di goder non speri. Primieramente il non ci dà natura Ubbidiente al nostro impero; è forza Ben avvezzarlo del predare all'arte; E quando poscia con nojosa cura l'atto è maestro, sua gentil persona Da varie infermità non è sicura: Ardelo febbre nelle vene, e rende l forti vanni a trasvolare infermi : Asma l'assale; e giù per entro il cor Ei snole generar tosco di vermi. Talora in testa gli si aduna umore,

Che gli serra le nari; e finalmente Tormentario vedrai fiamma d'amore. Allor, fatto selvaggio, odia le prede, E, smanisndo per l'interno affanno, Prenderebbe a foggir dal spo Signore. E non ei sol; ma quanti in aria, e quanti Stan sulla terra, e d'Ocean nel fondo In foco tutti, ed in furor sen vanno Alcuna volta, e fan vedersi amanti. Allor più che giammai spande raggità Indo leone; e per le piagge Armene Fa strage orrida tigre, e gonfia il collo Di più crudi veneni aspro serpente. Ne più per altro tempo alzan muggità I tori altier; pascolerà talora Un rugiadoso pian bella giovenea:, Ella con atti vaghi, e con sembianti In lor cresce il desir che gl'innamora; Ed essi infelloniti il corno orrendo Vihransi incontro con geloso assalto, Sicché di caldo sangue i fianelii inonda L' atra hattaglia, ed no rimbombo immene Da' folti hoschi se ne vola in alto. Non veggiam noi, che spuma oltra misura, E scalpita col pic l'ermo sentiero Il fier cinghiale? e che a rohusta quercia Freza le rozze coste, e i denti indura? Ma che dirò del corridor destriero? Solo che odor della giumenta rechi L'aure bramate, ei di se stesso in bando Luogo non trova: indarno onda e torrente Gli traversano strada; alpe e foresta Non è auoi corsi ad arrestar possente: Tanto è possente Amor, che lo molesta.

### IL VIVAIO DI BOBOLI AL SIGNOR GIOVANNI CIAMPOLI

Occi secretario di nostre sienore Urbano FIII.

Ciampoli, se giammai dai sette Colli. A toe chiare virtù degno teatro, Riedi sull' Arno, e tra' gentil diletti Cerchi conforto, o di leggiadro ingegno Vuoi pigliar meraviglia, odi i miel dettis Entra nei Pitti, incomparabil mole, Varca sue regie selve, e volgi il tergo Al freddo Borea, e colà drisza i guardi Ove tiene Austro nubiloso albergo, Qui mirersi sentier, che sotto il piede Ti farà germogliar fresca verdura : E pure a destra ed a sinistra alzarsi E rami e froudi mirerai, per mano D'ingegnosa Napea conteste mura: Corsa la bella via, fassi davanti Al ciglio peregrin non picciol piano, Ben rieco d'erbe; e se del Tauro illustra Lampa di Feho le stellate corna, Il vestono di fior mille colori, Quivi s' ergono al ciel boschi selvaggi Con gentil ombra a rinfrescar possenti Del Can celeste i paventati ardori; E qui va trascorrendo aura serena

Le folte foglie, e sual sospiri invia Zefiro vago alla diletta Cluri. Ne menu a sera, e sui mattin diseioglie Note prù chiare Filomena, e porga Alto diletto co'soavi accenti. Che direm di costei? piange sue sloglie Per la sucmoria deefi antiohi affanni l O d'amoruso ardor afoga i tormenti? Meraviglia uon sia; poi che nell'unde Impiaga i pesci, e negli erbosi eampi Noo laseia gregge Amor, ehe nnn soggiogisl Ne sull'alpe animal, elle non avvampi. Per entro il seno a si gentil foresta, Cui fa contrasto in van, quento ne seriva lotorno agli urti del Signor Feace L'antica fam 1, e solle Tempe Argive. Tondeggia di enlonne un doppio giro, Marmi di l'aro; e si rinchiude in loro Onda, eui fa sentier langa caverna, A cui non scalda il Sol quando più ferve I corsi epachi, ed I cni tersi argenti Limpidissima Najade governa: Sulle colonne da searpelli industri Sculti son vasi peregrini, e quivi D'infinita beltà serbanci fiori : Croco, giacinto divennti illustri l'er lo favoleggiar del buon Permes E l'orgoglinso, che sprezzava i preghi D' Eren dolente, e sulla chirra fonte Acquistò morta in vagheggiar se stesso; Vago diletto a rignardar. Ne meno Danoo diletto altrui piante straniere: Altra surse nei regui dell' Aurora, Tepidi liti, e rimirà siecome Al mattatino Sol l'umida Teti Con ta cerulca man lava le ruote; Altra venne di là, dove rimira Etice belta earreggiar Boote: E sul nunvo terreno e pien cortesi Di Ine bellezzo ogni stagion fan lieta: Sprezzan del verno I duri oltraggi, e sano-Altoggiar Primavera in strani mesi: Ne questo pregio é quivi sol; più granda Narrarne io vo': fra le colonae han posto Mitte canne di bronzo, onde si rigna Il pelaghetto, e dalle terse canno Umida Ninfa inverso il eiel sospigua Ben milte chiari ruscelletti: aliora Par che aottile si dispieghi nn velo, Cui se percote il Sol, rimiri un'Irl, Ch' Iri ai vaga non adorna il cielo: Ma la bella unda ch'avventossi lo alto Trabocca in giù piogge minute e chiare, Per cui tutto increspando il sen d'argento Vedesi ribullir quel pieciol mare; Stanza a' mortali disiabil : eerto Chi può qui dimorar quando eocente Sfavilla il giorno, ei d'ogni ardor disprezzi Ogni spaventn; e chl di cure ingumbro a si bel auon può trapassar le notti, D'aspre vigilie non avrà tormento, si nell'acqua de'fonti ei si trastulla, E scherza Cosmo al Ciel diletto, e desta Vei cortesi stranier dolce stupora. Ma nell' acqua dei mari egli noo seberza; Miza l'antenne, e fulminando in guerra

GRIABARRA, TESTI 20.

I barbarici pelti empie di orcore : Cora fatica alle Castalie Dive. Per eni d'altiere corde armano ectra Da sonarsi d'Asopo in sulle rive. Però qui taccio, ed alla vista io torno Dei regi laghi: nel vivace argento Non spiacevole careere, si pasce Franco dagil ami, e non paventa rete Di muti pesci uno squamoso armento: E qual volando per gli aerei regni Tessono giri, in lor eammin confusi, Angei dipintl, in guisa tal guizzando Quivi ad ognor le natatrici achiere. Per le liquide vie fan laberinti. Quivi ba non manco, anzi più esta sede. Che negli stagni del Caistro, è solca Il non salato mar turba di cieni : Essi finno eammin, col largo piede Lenti remando, e sul eeroleo piano Sembrann navigar careki di neve, Nulla temendo dello sgoardo umano: Ed a ragion, chi tenterebbe oltraggio Dell'aurce Muse a si gentil famiglia? Quando credersi dee ch' a si belle aeque Scendann assai sovente, almen velate, Non degnando di sè mortali ciglia; lo qui per certo nua ne vidi un giorno: E elie eio fosse il mi diera sno canto, Che le cose del ciel molto somiglia. Nel più riposto sen dell'onde terse Siede Isoletta: ed ella serba in grembo Loggia, pure a mirar, stanza di regi; Contra il furor delle stagion perverse Sustengono colonne altiero tetto, Libici marmi ed artifici egregi: Qui donna io scorsi dell'età sul fiore Bruna le chiome, e su Dedalea cetra Faceva risonar note soavl Con vario canto, e rallegrava il core: Ella dicea le meraviglie antiebe Del grande Atlante, e celebrava il duce Ch'a gir per l'aria, e so Nettuni regni Di forti pinma si cineca le piante: Cantava gli orti, ova fiorfa tesoro Ch' altrove in orto non mirò Pomooa, Singolar pregio delle Esperie genti; E rammentò, eb' a ben gnardarne il varo Vegghiava eternamente angue feroce Coa tosco rio di formidabil denti. Onivi l'inclita donna altò la voce, E disse lieta: il regnator dell' Arno Tesor non ama, ch'a terribil mostro Sia dato in guardias ei con la man cortes Espone agli altrni voti alta ricchezza, E aempre intento ad immortal virtuda L'arene d' Ermo, e di Pattolo sprezza. A gaesti detti rischiararon l'onde I lor cristalli, e sulla piaggia lutorno Totte vedeansi rinverdir le fronde : Fuggian la nubl, e per lo cicl sereno Più che mai trascorreaco aure giocoode,

## xiii I

# L'AMETISTO AL SEC. LUCA PALLAVICINO.

Poscia che Bacco trionfò de gli Indi Domati in guerra, e che gli onor suol sparse Per tutti i lidi, onde esce fuor l'Aurora, Ei serenando di letizia il guardo Correa aul Gange: ivi mirò solinga Vergine bella ju sul fiorir de gli anni A meraviglia; ch' al volar dell' aura Gudenai del mattin l'ore aerene. Ella era a rimirarsi alto conforto D'ogui anima leggiadra: in varie gemme Raccorlieva la chioma; e solo un velo Copriva il latte delle belle membra, Di bianche perte, e di rubin succinta. Subito ebe le ciglia in lei rivolse, Chi potria dir come n'andaise in fiamm Il fieliuolo di Semele? tremando El acolorussi in volto, e dentro il petto Scolpio l'immago della donna amata; E quando alquanto rimirata l' chbe, Quasi fuor di se stesso egli ai scosse, Ed a gran pena ritrovò la voce, E formò le parole, indi le disse : Donna, in qual parte della nobil terra Sono i tuoi regui? dove fermi albergo? E chi sei tu? non mi celar tuo stato, Ch' io non nudrisco barbari pensieri : Son Bacco; e per mia man raccolse il mondo L'almo lieore, onde cotanto è lieto. Per tutto l'Oriente alzai trofei. E fia servo mio scettro a' tuoi desiri. Se non lo adegni; in ascoltar sue lodi Tipse la giovinetta il viso d'ostro, Ben vergognando: e ripensando al fuoco, Che già scaldava il petto al buon Dionigi, Subito ghiaccio le restrinse il core Si, che volgendo a terra il vago sguardo, Con tremanti parole a lui rispose: In questa nubil terra io non ho regni, Ne degno ne saria mio debil merto: Sono Ametisto, solitaria Ninfa Di queste rive, ed è gentil eustume, Che ti fa ragionar senza dispregio Di mia persona: ella si disse, e pose Le rose della bocca in bel riposo, Ed inchinando ella facea partita: Ma Bacco soggiungea: dove ten vai? Ninfa, dove ten vai? fernia le piante, E non negar degli occhi tuoi conforto A chi languisce; ella chiudeudo a' gridi La casta orecchia trascorrea veloce Senza calcar col piè la tenera erba. Allora ardendo il vilipero amante In maggior fiamma, aggioga ambe le tigri Al ano bel carro; e au v'ascende, e sferza La rapidezza dell'orribit belve; Ed esse van quasi delfin per l'oode, Saltando i campi; e son ben tosto appress-L'orme fugaci della nobil Ninfa. Ella il gian corso, paveutando, aceresce,

E con la man tremante innalza il lembo Di quei veli trapunti, onde ai veste A far più pronto, e più spedito il piede. Come infestata da veloci veltri In folto bosco se ne va cervetta, Ch' ad ogni fier latrato ella raditoppia La lena al fianco, oude ruscel non trova, Ch' ella non varehl, no traversa il calle Fosso, ch'ella non salti ; in cotal guisa Ratto sen va la perseguita donna; Ma pure ad ora ad or perde in camm E l'anelar delle sferzate tigri Sente cost, che le riscalda il teren: Allor rade la speme, e'l vigor cessa, Onde era franca, ed un timor gelato Entro le veoc le comprime il sangue, E si le stringe il cor, else non respira, Perdendo al fin la giovinetta vita. Ella nel maggior corso immobil fassi, Qual marmo, che d'interno a regia fonte Ebbe da Fidia femminil sembianza, Se mai a espone a peregriuo, inganna I suoi eupidi sguardi, e quasi viva Va risvegliando in lui spirti amorosi; Tal d'Austisto, e dell'amante avvenue: Et la raggiunge, e va pascendo gli occhi Or sulle belle guance, ora sul petto Fiamma crescendo a' suoi desiri: alfine Non micando spirarle apra di fiato. Chiaro comprese, che suoi verdi giorni Fossero estinti acerbamente: allora Volgendo l'alma a' auni perduti amori, E ripensando alla erudel ventura Dell'amata donzella, egli discioglie Giù dalle ciglia un amoroso rivo: Colanto odio d'amor fu nel tuo seno. Che me fuggendo tl mettesti in via D'incontrar morte? o rimirata appena, E perduta per sempre, storen gradisci L'onor, che per me fassi alla memoria Della tua gran beltade: indi egli preme Con man le viti, onde ingbirlanda i crini, E large asperge de' nettarei suchi Il gel di quelle membra: immantinente Più che puro cristal vennero chiare. E soave color le ricoperse Di violetta mammola, conforto A rimirarsi d'ogni eiglio afflitto. Poscia Bacco soggiunse: oltra ogni stima Altrai sian care le tue pietre: io voglio, Che chi seco l'arà campi securo Dal timor de' miei torbidi furori, In rimenibranza del tuo caro nome. Cost dicendo egli sali sul carro, E con mesto sembiante indi si tolse. Si meeo Euterpe dell' Eurota all' onde Sono le corde della ectra Argiva, Pallavicio, mentre coll'alma intenta Tu pur vegghiavi della patria ai pregi, O seliermendo il furor del Caue ardente. Fiero compagno del leon Nemeo. Cercavi l'ombre del Parpaso eterno: lvi lauro non è, che non rinverda Sue care frondi al tuo bel nome, ed ivi Suoi più vagbi elierial edera indora Per farti cerchio in sull'amate chiume.

### XIV

### GLI STRALI D'AMORE

AL SIG. GIO. AGOSTINO SPINOLA.

Già fo stagion, che gli amorosi strali Pinga facean, che conduceva a morte Senza aleun scampo, ed i piagati amanti In lunga pena di sospiri accesi Perdean la pace dell'amato sonno, E sempre afflitti da pensier nojosi Volgrano il gnardo nubiloso a terra: Quinci d'Amore era odiato il nome Siccome orrendo; e l'universo udiva Farsi ognora d'intorno alte querele. Sn eiò pensando, e del figlioolo a' biasmi Volgendo l'alma empiea di dnolo il petto Venere bella, ed aggiogando al carro Con bei legami d'or l'alme colombe, Le va battendo per gli acrei campi, E da Citera in Cipro ella pervenne: lvi nel grembo d'una valle ombrosa Tra verdi mirti, al mormorar dell' aure, Trovò la madre il ricercato infanțe: Egli con l'onde d'un argenteo fiume, So duriasima cote iva affinando L'armi dell'invincibile faretra; Ed a lui con sembiante, ove lampeggia E di nietate, e di disderno un raggiu-Aprendo varco tra nettarce rose A dolcissime voci, ella dicea: Ancor non sazio delle piagbe altrui Orribili cotanto, ecco t' affanni A dar più filo alle saette aeute? Mio figlio, no: che? ti produsse l'onda Del mare irato, e le nerose eime, E l'aspre balze de Caucasei monti? Se non ti cale degli amari pianti, Che versa il mondo, e s'a te poco incresee, Che senta la tua corte alto cordoglio Per tue quadrella, or non ti frena almeno Nel gran furor la non usata infasoia Che t'accompagna? e non avvampi udendo Scatemmiar coteste armi? io certamente iaccolgo ognora e di pietate, e d' ira mmense strida; e non ascolto voce, Che senza oltraggi al mondo oggi ti nomi. li pregi forse esser mostrato a dito siocome peste de mortali? e godi, the sotto la tua destra ognun s'affligga? ii tra perle e rubini ella favella on tal sembiante, ch' ammorzar può l'ira o' una orba tigre, e disgombrar le nubi )a i zaffiri dell'aria, e far tranquilla iell' Ocean apumante ogni tempesta. lei rivolto, e con dimessa fronte, irando i suoi begli occlii, apre un sorriso i là dal modu dell'uman costume, tolce a vedersi il Dioneo fanciullo. poi la man di rose al molle petto ieve accostò, quasi giurar volcue, nds il volu disciolse a cotai voci: erdere i dardi, e dell'amabile arco 'oasa vedermi disarmato il tergu,

E vada altri signor di mia faretra, Se dell' immense colpe, onde m' accusi Non son lontano: ah si veloce ai biamri Seiogli la lingua, o genitrice, e careld Me, tuo figliuol, di si gran colpe a torto? Gli strali mici son di fin oro, in Stige lo non gli tempro ad inasprir le piaghe; D' atro aconito io non gli attosco, e quali A me già fur commessi, io gli sactto : Se pur l'aggrada, ed a giustizia stimi Ben convenirsi, che rimanga ignuda La destra mia d'ogni possanza al mondo: Se tu, ch' intenta alle mie glorie l' alma Aver dovresti, e d'avanzar miei pregi, Non mai pentirti, ami ch' io giaccia inerme, Ed insegna d'onor non mi rimanga, Ecco gli strali bestemmiati, e l'arco Abbominato: a tuo volce gli spezza, Ardi la formidabile faretra, Ed i titoli miei l'abisso involva-Ei coal disser e l'Acidafia Diva Fra le braccia d'avorio il si raccoglie Teneramente e lampeggiando no riso Con bei baei di nettare il vezzeggia, E gli dicca: vadano in mar sommerse Le fattaci bugie de' tuol pensieri: lo non vo', che tua destra si disarmi Ma vo', ehe l'armi tue, come giocoude Sieno bramate da' leggiadri amanti; Fidami tua farctra, e come in ciclo S'apran le porte alla seconda aurora, Vientene a me volando in Amatunta Sul fin delle parote in man si reca Salendo il carro gli amorosi strali, E sferza le colombe, ed esse aprendo L'ali di neve trascorreano i nembi, E spirando d'intorno aure di eroco Venner della speranza all'alto albergo: Mirabil monte, a eui mal sempre spiega Febo in serena fronte i raggi d'oro, Ne mai sostien, ch'egli patisca oltraggio Dat folto orror della Cimmeria notte: Ma di Incidi fiumi amate rive, Ma lucide aure, e su dipinte piagge Di colori, e d'odor varie vagbezze Sempre ba d'intorno, e sulle fresche fronde Iti sospira Filomena, ed Iti Iti la terra, ed Iti il eiel sospira, Alternando dolente a quei dolori Soavemente, Infra delizie tanta La bella Ninfa de' mortali amica Chiusa soggiorna; e dal seren del core Le sorge un lume di letizia in volto. Che di caro sorriso empie i rubini Dell'alma bocca, e dagli sgnardi vibra Il più soave fra mortali ardore. In verdissima seta ella è succinta Leggiadra gonna, e le fiorisce in testa Ghirlanda, ehe disprezza i fieri orgogli D'ogni aspro verno; e non risorge aurora, Ne mai tramonta Sol, ch'ella non stanchi Con le dita di rose eburnea cetra, A lei sposando armoniose note: E pur allor canto, come tradita Dal re d'Atene in solitaria piaggia Sparse Arianna alte quercle al vento,

Non si mirando intorno altra che moste: Ma poscia sposa di sublime amante Ebbe regno superbo, ebbe corona, Non mai goduta da mortal donzella, Appena chiuse le rosate labbra, Che Citerea le fu da presso; e poseia Ch'ebbonn posto all'aeroglienze fine, Venere bella a cosi dir le prese: Ninfa gentil, else de gli umani cori Sempre pietosa il loro mal consoli Per via ch' a sofferir fassi men grave, Oneste del mio figliuolo aspre saette Ginngono altrui nell'anima al forte, Che'l mondo duolsi, e con querele eterne Ei ne bestemmia il violento arciero p Onde io m'attristo: or lu gentil, che tempri Co'bel segreti tooi l'umana angosee, Ungi queste armi d'alenna arba, o note Mormora sopra lor, che sian possenti A svenenarle, e n'avrà pare il mondo, E tu gran fama di pietate, ed lo Nun mi seiorrò giammai da' merti tuol. A questi priegbi la gentil donzella Diede risposta prontamente, e disse: Ne to di cosa indegna unqua desire Aver potresti, ed alle tue vaghezze Io non posso venir giammal ritrosa : Al fin delle parola alla raccolse I fieri dardi, e d'un lieor gli sparse Meraviglioso alla mortal credenza: Con questo tempra ogni cordoglio, e seem Ogni urribile angoscia; onde il martire Non laseia in preda a morte alma dolente: Si medicata la terribil punta De gli aurei strali, a Citerea gli porse. Ella partissi, e ritornando al regno Poi ridonogli all'amoroso Infante; Ed ei piagando altrui non die ferita, Che fosse a sopportar senza diletti. Accia qui fin la dilettosa istoria : E se rismmal ne l campi d'Anfitrite Trascorrerai, Gian Agostin, co' remi Cercando l' aure volatrici allora, Che latra il ean dalle stellanti plagge, O se giammai sovra florita erbetta, Cui portseima Najade rinfresebl, Ti schermirai dalla stagione ardeote, Rivolgi ivi la mente al mio Parnaso: Che se di poebi fiori oggi t'onora, Tesserà forse on di maggior ghirlanda.

### X٧

### IL DIASPRO

AL SIG. GIO. FRANCESCO BRIGNOLE

MARCHESS DI GAOPPOLL

Un di soll'apparir dell'alma Aurora Per la stagion d'april, che l'alme espon Al bello ardor dell'Acidais stella, Amor disposto a guerreggiar ne i cori, L'arni provò di sua faretra: ci trasse Ad una ad uno fuor l'auroc quadeclia, E mentra ci lucca coll'eburnee dita La eruda punta di quei derdi, incanto Un se ne punse, e leggiermente afilitto Dalla rosata man sangue cosparse: Immantenente el rinversò dagli occhi Tepido rivo; e sbigottito in volto Per l'insolita piaga, ei sclolse il volo Inverso Febo, a ricercar conforto t Poco penò salle volubil piume, Che fu per entro il quarto cielo, e seorsa Del biondo Apollo l'ammirabil stanza, Ei trapassò della gemmata porta La soglia d'oro, ne fermò le penne, Che fu da presso al luminoso Nome. Erano al carro fiammeggiante, ardente Di topazzi, d'elettri e di piropi Legati i gran corsieri, Eto, Piroo Koo, Flegonte; e dell'ambrosia eterna Dalle nari spandeano aure immortali; E mal soffrendo del cammin l'indugio, Calpestaran eon unghia di diamante Il chiaro smalto dell' eterro eampo; E da' fulgili freni il gran tesoro Avez già Febo nella manca, e pronto Moveasi omni per l'infinito spazio Delle strade stellanti allor, ch'ei scerse Il tristo aspetto dell' Idalio arelero: Subito allor l'infaticabil destra Egli ritanne, ed arrestò la sferza, Che minacciava alle nettaree groppe: E ver l'eccelso percerin movendo Con lietissima fronte, in bel sembiante, Pece sentir queste parole alate: Oode oggi vient? e qual ragion t'addure A questi alberghi? è già non pleciol tempo, Che non eli festi di tua vista deeni. Unico re dell'invincibile acro, Che pur sovra ogni cor ti dona impero: Ma perché gli occhi molli, e'l bel tesoro Veggio turbarsi dell'amabil froote? A cui di Citerea rispose il figlio, Alzando II dito sanguinoso, e disse : Mira, che forte plaga, e che ruscello Sgorga di sangue: io rivedendo il filo Di mie quadrella, e colle proprie dita Amando farmi del lor taglio esperto, Mi son trafitto; e tuttavia traboeca L'onda vermiglia della piaga acerba; Ma tu, Signor dell' arte, onde salute Vicoe agl'infermi, al cni saper son conte Di ciaseun'erba le virtù segrete : Ne chiusa valle, o solitario giogo Nubil foglia produce, i cui licorl Siano alla vista di tua mente ignoti, Alcun conforto a'mici dolor comparti, E frena il sangue, e la ferita chiudi, Onde jo sono infelice, e de' tuoi doni Non pur meco sarà lunga memoria, Ma non giammai porragli în cieco obblio La bella qui fra voi mia genitrice. Cosl diceva, e sulle guance adorne L'ostro per lo cordoglio impallidiva; A eul rispose dell'eteres luce Il nou mai stanco guidatore eterno: lo non dirò per aggravar parlando La doglia, onde vai eareo; e eon mie voei Risnovare al presente ingiurie antiche,

Che non convirtul; ma tu plangi, ed alzi Le grida al eiel, perchè graffiata alquanto Ilanno la pelle tua le tue quadrella; Ma quando tendi l'arco, e di gran forza Tiri la enrda, l'altrui petto impiaghi Profondamente, apri la bocea al riso, Ne ti cal ponto dell'altrui cordoglio i Cosi nel di elic la leggiadra Dafne Tu m'offeristi, e che negli ocehl ardente To soggiornando m'avventasti al core Degli acoti toni dardi il più focoso, Ebbi conterza della tua pictate: Arsi in quel ponto, e nelle vene un foco Mi corse seerbo, e non visibil fiamma M'inceneriva le midolle interne: E pop avendo al miserabil duolu Altronde scampo, accompagnai col pianto Umili note, e ripregai gemendo It sordo cor dell' indurata Ninfa : Ed ella quasi avesse ali alle piante, Rapida sen fuegiva, e dava al vento Il pon usato ardor de' miei sospiri : Atlora, o figlio di Ciprigna, e quantr, E quante volte fei sonare in terra Il tuo gran nomo, a mio favor chiamando Gli strali alti e possenti? ab else selsernendo L'alta mia pena, non scoccasti un dardo Verso l'orgogliosissima bellezza: Ed era por tua gloria il menar presa Anima si ritrosa e rubellante : Ma più non ti dirò, che di vendetta Questo rimproverare avria sembiaoza; E la vendetta fra' gentili spirti Non deve usarsi: ora rinfranca il core, E shandisci la tema, e su i berli orchi Rasciuga l' onda lagrimosa; io pronto Son per donar salute alle tue piaglie, Cosi disse egli, e l'amorusa manea Strinse colla man destra, ed in un punto Quasi balen fra le cerulce nubi Ei ai condusso alle montagne Eoc: Quivi nel sen d'insuperabil alpo Era nua selce, a cui temprato acciaro Mai sempre indarno tenterebbe oltraggio, Indomita durezza: era a mirarsi Verde come d'april morbida foglia Cresciuta al mormorar d'un fresco rivo: Su lei fermò la tormentata mano Del bel fanciullo, e ristagnossi il sangue Immantenente, e prese fuga il duolo: Quinei Amor baldanzoso alzò la fronte Sparsa di gaudio, e la faretra scosse, E tese l'areo; e sulle varie piome Andò dell'aria trascorrendo i regni; Apollo poscia ad Esculapio nota Fe' la virtu della gran pietra, ed egli Non ne volle frodar gli egri mortali: Ella sul verde di minute stille Splende sanguigna; alta memoria al mondo Dell'amorosa piaga; e fra la gente Con proprio nome s'appellò Disspro: Si fatto dir dall' Eliconia Ninfa lo raccolsi di Legine sul colle lofra lunghi pensier staneo e romito. Mentre nel grembo al si famoso Albaro, Brignole, ne trapassi l di gelati,

# XVI

# AL SIG. AMBROSIO POZZOBONELLO.

Fra terribili mostri, onde assalita Visse l'umana sente affitta in terra. Un già ne sorse oltra misura orrendo: Chiamossi Inopia; insopportabil schiera D'altri avea seco abbominati mostri: Ciò fu l'orrida Fame, il vil Dispregio, Lo seolorito e taciturno Affan E la temuta a gran ragion Vigitia. Da queste fere soggiogati al ciclo Lagrimavano gli uomini dolenti Chicdendo aita: in sull'eccelso Olimp Allor Giove adupò l'eterca Corte, E raggirando interno il guardo eterno, Seiolse l'immortal lingua in questi accenti: Eeeo, Numi superni, a voi pervieno L'aman conloglio; e colaggiù mirate Gli uomini dati in preda a' fieri mostri Non aver pace: or se d'alcun soccorso Esser volete larghi a lor salute, Nol ml tacete; io vi ritorno a mente, Che solo in teres fra' mortali è l'uomo Conoscitor della possanza nostra; Oode è ragion, che della loro angusela S' aggia pietà. Così disse egli ; o crebbe L'almo seren delle eclesti piagge Con un sorriso. Intra i superni Numi Taequesi alquanto; Indi levossi Apollo, Che sferza della luce il carro eterno, E così disse: a sbigottir goel mostro llo giù nel basso mondo un figlio ignoto, Che strali avventerà quasi possenti Quanto i tuoi tuoni; io con Cibele antica Già lo produssi; o nell'immenso grembo Dell' immobile terra el fa soggiorno: Questo, se sorge, e fra l'umana gente Mostra il suo chiaro volto, in un momento Tolto agli affanni, sarà lieto il mondo. Si dolee Apollo ragionava: e piacqua Il auo consiglio. A ben fornir l'impresa Elesse Giove di Mercurio il senno: Egli prese da Pebo ampia contezza E della stanza e del sentiero occulto, E rapido al viaggio indi s' accinse: Scese per l'aria, e ricercò la terra. Che mal non scorge di Boote il carro; E gianto a quei confin, ebe non trapassa Il Sol, quando si volgo al Capricorno,

Calò per via d'una spelonea oscura Ioverso il centro: lvi troro palagio Tal, ehe non lo comprende uman pensiero: D'oro fiammeggian le colonne, d'oro Sono i gran palehi, il pavimento è d'oro, E d'oro gli archi e le pareti immense, Ivi sovra alto e ricco seggio assiso Vide Mercurio un giovioetto: il guardo Avea sereno, e nella bocca un riso Gli lampeggiava, e la gioconda fronte Chiara mostrava la letizia interna, E dava a divederne il bel sembiante, Che del rio tempo non l'offeode oltraggio; Cotanto fresea sua heltà fiorisce Ad ora ad ora: a lui fatto da presso Il bnon Mercurlo salutollo, e disse: Criso, sopra la terra han gran battaglia Gli nomini dall'Inopia, orribil mostro: E Giove vnol else tu gli mova incontro In modo, che per te sentano aita Da' fieri assalti: ei ti ritorna a mente, Che solo in terra fra' mortali è l'uomo Conoscitor della possanza nostra : Oode è ragion, che della loro angoscia S'aggia pietà. Così diceva, e Criso Dolce rispose: Del gran Giove pronto Sono i cenni nbbidir, quando ei comanda, Però veloce correrò la terra, Porrò quel mostro în fuga, e farò lieti Gli uomini lagrimosi. Ei più non disse : Onde Mercurio ritornossi in alto: Quale Airon, se da Iontan comprende Torbida d' Aquilon mover procella, Spiega le piume, e per l'aereo campo Soverchia i pembi, e non arresta il corso, Finche sotto i auoi piè franco non mira Le folte nubi; in guisa tal sen riede Verso l'Olimpo il messaggier veloce, E Criso impon, che il soo destrier si freni: Destrier, ebe I fianchi e le nervose gambe Discloglie in velocissima carriera, E ehe d'ali possenti il tergo impiuma, Sicebe trasvola i larghi fiumi, e sprezza Dell'irato Ocean l'oode sonanti. Or sul nobile dorso egli s'adagia, E le lucide briglie indi governa Colla sinistra, nella destra ha l'arco, Egli pende sol tergo ampia faretra, Piena di strall folgoranti : strali, Che domano ogni usbergo, a cui non regge Ferrata porta i le falangi in terra Tremano pe' lor lampi, ed a fuggirne In mar son leute le velste autenne. Si fatto ei sorse a passeggiar la terra; E come fuga il Sol le scure nubi Lunge dagli occhi altrui, tal ei disgombra Dall'altrui petto l' odiose noje. Trafitta da dolor lasciava Inopia La chiara luce, e s'ascondea degli antri Dell'alpine foreste, o per gli acogli Si raccoglica sulle deserte rive. Quinci giocondo ritornava il mondo, È già si celebrava almi Imenci, Tempravansi le cetre, ed era in danza It vago pie delle leggiadre Niofe: Songeano inverso il ciclo aki palagi;

S' indoravano fonti; aprile eterno Facea sogglorno in sulle piagge, e lieto Amor volava saettaodo intorno. Or come in tal dolcesza i petti umani Rimirò Criso, egli beoigoamente A se chiamolli, e così disse : Udite, L'omini abitator del basso mondo. Omai per le mie man domato è il mostro, Che si vi afflisse, onde soavemente Mroate i di della soave vita : Perché duri con voi tanta ventora, È questo il modo: hassi a shandir l'oltraggio Da' vostri alberghi, e rimembrar mai sempre Queste bilance, che net ciel governa L'alma Giuatinia: se fermate in petto Oneste parole, io fermerò miei passi Con esso vois ne lascerò che volga Senza vostro conforto un solo giorno: Se le mie voci apargerete al vento, lo da voi fuggirommi, o rimanendo Con esso voi vi colmerò d'affanno; Senri vedrete i giorni, e senza posa Vi laseeran le notti, aspre contese Innaosi a duro tribunsi faranna Strazio di vostra vita, e finalmente L'orrida Inopia torneravvi innanzi Orribilmeote. Ei cosi disse, e tacque. Or perché veggio al tuo gentil costume Easer care la legge al mondo imposta Dall'alto Criso, io fermamente apero, Ch'ei teeo, Ambrogio, fermera suoi passi, Ne ti scompagnerà de' suoi conforti.

> XVII IL VERNO

AL SIGNOR BARDO CORSI

SIGROR IN CAPATEO.

Tempo già fu che dimorava il Verno Presso no bel fuoco di cipresso allora, Che via più longhe rivolgean le notti, Ed era a vegghia la Pigrizia seco, Donna canuta, e che rugosa il volta Mai di hoon grado non suol movere ore Ella posando in ampia sede chorna S'abbandonava, e sulla manca coscia Adagiava la destra, e sopra il petto Incrociechiava l'oziose braecia; Ma perche gli occhi dell'oscuro Sonno Lor non fossero chiusi, a parlar prese Verso l'orrido Verno, e gli dicen Di bellissima Ninfa, al eui sembiante Si allegrava la terra, e veola chiara La campagna dell'onde: a questi detta Sollevava dal sen l'orrida barba L'ispido Verno, e le chiedea qual fosse La bellissima Ninfa, e per qual modo Ei potesse mirar l'alma sembianza, E lentamente la Pigrizia disse: Febo, correndo per gli eteres campi, Giunto là, dove fra diciotto stelle Fiammeggia il lucidissimo Ariete, Scorse una pargoletta, e si dispose

L'orfanella raccor siccome figlia; Quinci la diede a Berecintia, ed ella Pojché erebbe in bellezza ed in etade, Usò chiamarla Primsvera a nome: E se mai Febo il fiammeggiante earro Troppo attontans, Berecintia invia Costei, che da vicin lo riconduca; Però se vegghi, e se tu poni agguati, Esser non può giammai, che non la mir Più non partò la neghittosa donna: Allora il Verno di vederla ardendo, La beltà celebrata attese al varco; Ed ella un giorno indi passò: splendeva Sua gioventote, ed era bianea il petto, E bruna gli occisi, e sulla guancia neve Fioria di rose, e biondeggiava il erine; Ma col labbro perdesno ostri di Tiro: Lieve volgessi, e di coior contesta Vari la gonna: e sulte terse chiome Spargeva odor vaga di fior ghirlanda; E di fior nembi seminava intorno La man leggiadra; ove fermava il piede Verdeggiava la piaggia, e mormorando Battevano le piune aure serene, E facean ercspi, e via più freschi i rivi. A tanta vista di bellezze il Verno Meraviglioso riscaldo le vene, E dolcemente le facea lusings: O bellissima Ninfa, in cui rimiro Pregi si grandi, che mirarli altrove Fia vana la speranza, ove t'invii? Arresta il corso, ché passando inuanzi Troverai campi polverosl, ed ore Cocenti si, che stroggeransi i fregi Di che t'infiori. Odo narrar, che 'l Sole Quinei oltra alberga cul Leon Nemeo, È spande fiamme: ah non ti tinga il viso, Ed al puro candor non faccia oltraggio: Vientene alla mia reggia, ove mai Febn Non vibra i racel suoi, che non sian cari: Ne cusa verrà men, ch'a tua beltate Doivi ai deggia, e che di te fia degna, Nun son Principe vil: Li sotto l'Orse lo targo tospero, e su per l'aria regno Ben largamente; uso frenare i fium! selando i loro corsi; eecito i venti, E fo svelte eader l'alte foreste, posso sollevar l' onde marine nfino al cielo. Ei si gridava, ed ella Latta fuggia, ne pur mirollo in viso; d ei sprezzato, di se stesso in bando ermossi alquaoto, indi rivolse il piede il chiuso toogo detle sae dimore. vi pensoso, e da' desiri oppresso iti ocehi rinchiuse, ed eeco a lui Morfeo, iglio del sonno, se ne vien volando. lostui per l'ombre delle nottl oseure ma di dileggiar le menti altrui on vari scherzi, ed or sembisma prese sell' alato figlinol di Citerea, d al Verno dicea queste parole: be fai to fra le piume? I miei fedell teono come enerrieri cuer ben desti: orgi, sorgi oggimai; la bella Ninfa governata per le man dell' Auno

ome sei tu: vattene a lui volando

E fa tnol preghi, egli è Signor cortese, Ne lascerà gir vôti i tuol desiri. Così gli disse, e dispiegò le pinme Fortemente ridendo, e quel al acosse, E ripensando alle parole udite Feee Borea chiamare, ed ei sen venne; Allora gli diceva: Voglia ml stringe Di pervenire alla magion dell'Anno, Ma per calle si lungo i piedi bo lenti: Portami tu colà, che sel fornito Di moite penne : immantenente Il prese Borea sul tergo, ed assai tosto Il pose Dell'altiero palagio in sulla soglia: Era tondo il palagio; immensa mole: Partito in quattro alberghi, ed ogni albergo Avea tre stanze; il primo era smersido, Il secondo piropo, il terzo spiende Insieme d'oro, e di smeratdo, il quarto Parea candida perla, e bel zaffiro. la questi almi sogglorni, ampia famiglia, Più che trecento trascorrean sergenti. Come di snella cerva il piè veloci; Ed ognuno, a contarsi alto stupore! Mezzo biancheggia quasi neve, e mezzo È quasi pelle d' Etiopo oscuro: Fra costor passa il Verno, e trova l'Anno, E gli s'inchina, ladi cost favella: Se maggiori di me non fosser prest Nella rete d' Amore, lo sarel lento A teen raccontar gl'incendi mici; Ma chi non sa di Dafne, e di Siringa? Chi non d' Europa? e di costoro alcuna A l'rimavera non s' adegna in pregio; Non certamente, jo se di lei m'accendo, Di bissmo no, ma di pietà son degno, Però degna miei preghi; e tu, che puoi Fa, che giocondo nelle fiamme lo viva : E dammela consorte. Ei si diceva, E con sospiri interrompeva i detti. A eui l'Anno pensoso diè risposta Posatamente: è verità, ch' io reggo Non men che te la Primavera, o Verno; Ma regger vi degg'lo con quetta legge Che 'l Creator dell' Universo impose : Che vai eereando tu? vostri desiri Foran sempre diversi; e vostri parti Forano mostri: bassi a gnastare il mondo Per condurre ad effetto un tuo pensiero? Pensa più saggismente. Ei più non disse, E quasi dispregiando il tergo volse; Ma verso i regni snoi fece ritorno Afflitto il Verno: ivi sdegnoso il petto Altro non sa trattar salvo baleni, Salvo tempeste, e le sue rabbie sfoga Infuriato con procelle orrende. Deh chi sebermo ne fa da' snol furori Quando imperversa? oh per miei exemi, o Corsi; Alla sainte tua non fosse acerbo, Corst, fra I nomi del mio cor diletti, Antico nome : ed onde mai non sento Invecchiar nel min cor la rimembranza.

### XVIII

# LE GROTTE DI FASSOLO

ALL' ILLUSTRISSIMA

## SIGNORA EM!LIA GIUSTINIANI.

In sul mezzo del eiel Feho trascorso Vulcea le rote luminose, e grave Spandeva ardur giù per gli aerei eampi: Già stanco l'arator preudea riposo Sotto verde ombra, e le selvagge fera Cercavano l' nrror dei fulti bosebi A sé sehermir dalla stagion escente. Ne men da' suoi pensier tutta sorpresa Galatea seese dal eeruleo carro, E si nascose in solitario speco Non lunge ad Etna: era lo speco alpestro Coverto il pian di verdeggiante inusen, Cui bagna il mare, indi vicin sua fore Avea puro ruscel, ch' onda d'argento Ocnora porta alla marina riva, E fa col lento mormorio dell'acque Quetarsi in sonno l'annojate erglia. Sullo speco s' ergea d'ombrose piante Antica seena, e fra tessuti rami S'annidavan d'augri schiere dipinte, Nate a bel canto, In al gentil soggiorno Pose la bella Ninfa il piè di neve; E se stendendo in sulla bella erbetta Appoggia Il tergo alla sassosa sponda, Alto pensando: poi che fisso alquanto Tenne lo sguardo in terra, alsò la fronte, E tra lunghi sospir sciolse la voce, E cost disse : D' infiniti guai, Onde porto nel petto il core oppresso, Che dirò prima? che dappoi? mal nato Giorno, ch' allor per me sorse dall' unde; Io m'adornava, e di purpurei manti Cingrami inturno, e la dorata chioma Arriechita d' odor lasciava all'aure : E mi sparsi sul sen perle di Gange: Dicea fra me: delle bellezze d'Aci Farò felice il gnardo: udrò sue voel De me sovra ogni cosa al mondo amate; Gioirò de' sonisi ; i suoi sembisati Non mi fian scarsi. lo si dices quel giorno, E volgeva nel cor esre lusinghe, E meno stessa studiava I vezsi, Onde addoleirlu: esaminava i modl. Con ehe dolce scherzando, al fin notessi Crescer di mia beltade i suoi desfri Si fattamente io movernell incontro; Così gli stringerò l'amiea destra : Questi fieno i miel delti; a sue risposte Cotal dare risposta : abl me dolente: Abl me sommersa d'ogni pens in fondo, Tanto da me sperata allor dolecrase Fur, eh'io lo vidi per le man d'un mostro Giaceral estinto, e del soo nobil sangue Totto bagnarmi il grembo, e farsi un finme: Che prenda ngni miseria il fier Cielopo, Che s'innabissi, e nell'orribil centro

Se l'inchiotta la terra. O bella Aprora. Non segreere dal cielo pra serena All'empio aguardo, e tu, gioronda Luna, Fa, ch' ei non vegga mai tranquilla notte: Non dovete laseiar disperse al vento Le mie preglaiere, els'amorosa fiamina. O belle dive, mi ti fa compagne: Rivolgete la mente s' fulti boschi Ore le belve travagliar solea Cefalo un tempo, e sull'acrie cime Venganvi la cor d'Endimione i sonni: E tu, supremo adunator de' nembi. Giure sei disarmato? alla tua destra. Ozei vengono meno i tuoni ardenti? E folgore non hai per Polifeino? Deh come arvien, ch' a paragon d'un mostro Si mi disprezzi? or non son io di Dori Verace liglia, e d'Octan nipote? Non è col tuo giunto il miu sangue? e pure Piango ad ngnora, e giù per gli nechi inondo, E verso sovra il sen lagrime amare: Non serbe cosa il mar, che mi conforti, Ne le larghe provincie d' Anfitrite Han di che consolarmi, ed è functo Al mio guardo il regno ampio di Nereo. Oh poco nel suo mal trista Aleione Parez:iata con me: sensa il consorte Ella rimase, e della fresca etate Fu costretta a menar vedove l'ore: È verità; ma non lo vide in risco; Non lo vide morir: quando ci spirava, Ella non fu presente, ed oggi insieme, Vestita per pietà nova sembianza, In riposo d'amor passano i giorni: Ma lassa, to che non vidi in su quel punto? Che non soffersi? e da quel punto ionanzi Qual fu mia vita? e di che fier tormento Or non mi faccio per gli amanti esempin? Belle Ninfe del mar, che sciolte andate, E franchi avete aneor vostri desira, Prendete guardia, e rifintate l'esca, Onde n'invita Amor. Che fa de' dardi ? Che fa dell'areo? ed a che fin riserba La face ardente? Il traditor non value A campare il più bel de' suoi fedeli, Un, che dalla parole, un che dal volto Spirava pregio altier d'ogni bellezza: Ei non campollo; e tuttavia si chiama, E si grida figlinol di Citerea. Ah ehe non Citerea, ma lo produsse L'onda di Stige, e l'infernale Aletto E dell' Erebo i mostri. In questi detti, Dietro la rimembransa de' snoi guai Trasse dal fispeo fuor caldi sospiri. E sparse di bel pianto ambe le guauce : Indi le ciglia sollevando in alto Sciolse la voce, e pur piangendo disse : O dolce, o caro, ed o bellissima Acil Se statl I voti miei fossero in cirlo Ben ascoltati, lungo spasio in terra Sarebbe corsa la tua nobil vita : Or else posso io? godi riposo eterno In meszo queste note alto singhiozzo Ruppe la voce, e dolorosa nube Turbò l' aria gentil de' suoi sembianti, E quasi en sasso al rimase immota,

Sp quell'ora triton, rapido araldo Del Tridentier Nettuno, indi correa, E fatto presso alla spelonca, scorse Galatea dolorosa: il corso ei ferma, E le si appressa, ed a si dir le prende: Perche da si begli occhi esce di pianto Cotesto fiume? unde cotanta angoscia? Chi sl t'affligge? Ei si diceva; ed ella Stavasi muta, onde Triton loggionge: Teco non discendo io dal gran Nereo? Non siam sno sangae? or perché dunque A me del tuo dolor gli avvenimenti? Ah tu m' nltraggi: Allor col bianco velo La Ninfa asciura l'amorose stille, Che rigavan del petto i vivi avori Tepidamente, e sospingea la voce Fuor delle rose, onde fiorian le labbra: Fora forse il tacer minor tormento, Ella riapose, ma se vuoi, che io dica, lo pur dirò. Della leggiadra figlia Del bel Simeto, e d'un bel Fanno al mondo Aci sen venne, e senza pari in terra Fu di beltà: vili le perle, e l'ostro, Vili i gigli, e le rese appo quel volto Ed era vile il Sole appo quegli occhi. Egli si avvicinava al quinto lustro, Quando Amor di sua man dolce n'avvinse Con caro nodo, ma non fu contento Di vincer poi, che per suo gran trofeo Con mia bellezza Polifemo accese: Orribil mostro, che nel ciel disprezza Il gran Tonante, e pur da me trafitto Apprendeva a formar dolci parole, Benche tonasse favellaudo. Un giorno Tra le foreste egli sedea d'un monte, Che in mare lungi s' esponeva, ed Aci Era meen a gioir lungo la riva. L'alma inumana delle mie beliezze Facea racconti, e degli orgogli insiema Aspra querela: egli dicea, che rosa Men Goriva d' April, che le mic gote : Ch' erano ambra le chiome; e che sul pette Mi fioceava ad ognor candida neve: Ma che rabbia di Borea cra men cruda Delle mie voglie, e che le rupi d' Etna Vinceva in paragon la mia durezza: E poscia da suoi pregi a narrar prese: Ho nel grembo de' monti ampia caverna. Ove forza di Sol non fa sentirsi Nea giorni ardenti; e quando regna il verno, Soglionai trapassar calda le notti : Ho tanti armenti, che si prova indarno Altri a contarli: nell'erbose valli l'arte si pasce; e se ne pasce parte f er la foresta, e parte entro gli alberghi I fedeli bifolchi hanno in governo. Or di me che dirò? mira che monte Alea cima non ha, che io non pareggi; Mira bosco di barba, che mi adombra " ammenso petto, e delle folte chiome I. " orridità; quinci può farsi altrui Marsifesto il vigor di queste membra. aria forse ragion, ehe io sia men caro, erche di un occhio sol la fronte adorno? rarade sciocchezza! or chi disprezza il Sole 11 alto Olimpo? ed egli pur discerne CRIMBLERA, TESTI &C

Sol con un occhio l' nniverso appieno: E nou per tanto, o Galatca, mi fuggi: Ne ciò ti basta, anzi ti doni ad Aci Vil garzoncel; ma se giammai ventura Mel reca innanzi, io saprò far vendetta De' miei tormenti; non gli fia difess, O Galatca, che tu si forte l'ami: Io gli farò lasciar l'indegna vita Su questa piaggia, e shranerò le membra, Che sviano da me le tue vagbezze. Così gridando egli menava amanie Per troppo fuoco, e trascorreva il monte, Qual reggiamo talor redovo toro: E trascorrendo n' chbe visti. Allora, Ecco l' ultimo di de' vostri amori, Intonò forsennato. Al fiero grido Bispose di Sicilia ogni spelonca: Ed ci scarliò con mano orrido scozlio. Parte del monte, che giungendo ad Aci, Il frames e sangoinoso il ricoperse, E per me tolse il Sol di questo mondo Ecco l'istoria de' miei lunghi affanni, Da' quali vinta omai nulla disiro, E nulla spero; anzi mai sempre intenta In lor col pensamento io mi distruggo, E prendo a sdegno l'immortal mia vita. Ahi tassa, ahi lassa me! sempre ch'io miro Queste pendici d' Etna, il fier Ciclopo Emmi nceli occhi, e l'escorata rupe, Che indi volonne, e che del sangue amato Bagno l'arene. Ella si disse; e forte Cosi dicendo disgorgò dagli occhi Un finmicel d'innamorato pianto, Triton stette pensoso: indi ver lei Cosi parlava: O bella, o di Nereo, 1400 E di Dori carissima fanciulla, Tempra alquanto il cordoglio, e ti rammenta, Che Amore ama far strasio degli amanti. Non perdonò sno strale a Citerea, Sua genitrice, cd cbhe il cor si fiero, Che sovra il bello Adon la fe' dolente: Tu, se vuoi menomar l'aspro cordoglio Che si ti rode il car, togli dagli occlii Questi luoghi, ove ei nacque, ed onde sorge De' tuoi sì duri guai la rimembranza; Ma se di qua partir prendi consiglio, Odi mie voci, e non voltar tuo core, Salvo al confin de' Genovesi mari. lo soglio errar per l'Ocean, trascorro Ogni riviera, c veramente affermo, Che noo può ritrovare altrove na' alma, Ove tanto appagarsit in quelle parti Alpe non c, che tuoni, e che fiammeggi Solforeggiando; nun inghiotte Scilla L'armate navi, e col letrar Cariddi Non ingombra i nocchier d'alto spavento; Ma miransi del mar tranquille l'onde; No sa volcere il ciel salvo sereno. E di puri zaftiri; in que' bei monti Bacco gioisce, e per le helle piagge cari suoi tesor versa Pomona, E ride ognora inghirlandata Flora. Che dirò di tor Ninfe? il vago Albaro Una governa riccamente: un'altra Regna di Cornigliano in sulle rive, Di larghe frangie d'or succinta ognu

Ognuna arciera, esturnata ognuna; Ma fra due monti, onde si stringe un golft Tutto gratil soggiorna il bel Fassolo: Qui sulla manea, e sulla destra sponda Verdrggiano orti, ebe di quei d'Atlante, Gindiee loi, lasciava vili i pregi: E quando il Sol eresce gli estivi ardori, E ebe langue la terra, ivi son grotte In freddissimi scogli, opaco albergo, Ove scherzano freselie ed onde, ed aure-In questo fra' mortali almo ricetto Spesso fa riverir le sue sembianz La grande Emilia per cento avi illustri Ilinstre al mondo, e per eccelso senno Novella Egeria. Dagli accorti detti Arte potrai raccor da far men gravi Tue tante pene, e da pigliare a scherne Pienamente il furor d'ogni aventura. Cost disse Tritone, indi per l'oude Segui suo corso, e fece star pensoso Il tormentato cor di Galatea

# XIX AL SIG. BERNARDO CASTELLETTI.

## LE PERLE

Qual per lo dosso di selvaggio monte Fra duri bronebi, e fra spinosi dumi È meraviglia, e non minor diletto, Veder la neve di bel giglio, o l'ostro Piorir di rosa, in guisa tal non mrao Fassi quaggiuso rimirare nn'alma Agli occhi altrui di gratilezza adorna. Nasee ad ognora navigante ardito, Che sospinge le prore oltre Bengala, Bramoso d'oro; a lunebe schiere, e folte Mira di viti ingbirlandar Leneo I biondi crini, e le acvose tempie. E per le labbra i suoi nettarei fonti-Grida ogni lingua ove si canti il nome Del frodolente Areier di Citerca. E s'adora suo stral; ma d'altra parte Ben è picciolo stuol, che abbia contessa Delle donzelle del gentil Parnaso; E pur son Dive, e fan contrasto a morte. Chi prende a ripensar, perebé nel cielo Soffra la Luna senza lume oltraggio? Perché le rute luminose affretti Aleuna volta in auo cammin Pir E talor tardo si conduca a sera? Quanti son, else net cor volgono l'arco D'Iride bella? ed onde nasca l'ostro, Che si la fregia in seno all'aria? a quanti Amano investigar, perché si gonfi Tanto mnggbiando l'Occino? o pare Il suo confine indi sforzar pavanti? Poohi per certo: e son color che al cielo Volano sulle piume del pensiero, Per meraviglia delle eose belle Ne da costor tu raggirasti luuge, Bernardo, i passi: al tuo gratile ingegno Appressar non si vide unqua viltale. 'tu dell' Olimpo le bellesse eterna, Tu l'ornamento degli aerei campi

POESIE Vagbeggi latento, e tutto ciò che asconde Di pregio peregrin la terra lmmensa Fai nobile tesor della tua mente. Tu per gli umidi mondi d'Ansitrite Vai col pensiero spaziando, e miri Le riechezze maggior del gran Nereo; Lo splendido vermiglio, onde s'illustra Il ramoso corallo, alto monile Sal puro sen dell'amorosa Dori: E l'amabile perla, a eui non giunge Altro candor nell'nniverso, pompa Ben singolar delle cerulee Ninfe. Di questa gemma hai senza forse udito Parlare i saggi nelle dotte scole; Ma eiò, che di Parnaso in solle cime. E lungo Eurota ne ragioni Euterpe, Forse per te non s'ascoltò giammai: Nol disprezzar, ebe le Castalie Dive Con meraviglia fanno udir suoi canti-Tanta possanza, o d'amorosa face Invitta fiamma, ba femminil beltate, Che d'Elena gli sguardi un mar di sangue Fero un tempo versar l'Asia e l'Europa: Ne solamente allor donne terrene Videro in arme travagliar auoi figli : Ma per lo scampo de' dardanii mori Mennone, prole della bella Aurora Cinse la spada, e d'altra parte Achille Contra Ilion vibro l'asta possente. Costoro un giorno nella pogos acerba Furono a fronte; a rimirar qual Austro. E qual è Borea per gli aerci campi, Ciascun ben vago d'occuparne il regno; O come duo Iconi in val d'Atlante Sopra le membra di ecryetta apoisa Infuristi da digiun: non l'unghia Allora e pigra a disbranar, no 'l dente Stancasi di far sangue; alti ruggiti, Tuoni del petto lor, scuotono il bosco. E fan lunge sonar t'ampie spelonche: Ben è feroce il Mauritan bifolco, Se ivi non trema: in guisa tal nou me L'aspra famiglia delle nobil Dive Moves con forte man l'orribil armi Da se sgombrando il rio timor di morte: E già scendeva all'Occano in grembo Il Sol dorato, e s'allungavan l'ombre : Quando il micidiale acciar dell' asta Sospinse Aebille, ad impiago nel petto Profondamente degli Etiopi il duce. Venne il misero a terra, e sonno eterno Gli circondò le giovinette ciglia. Come tal volta il villanel, cui meno Vengon del tetto le tarlate travi, Corre tra' boschi, e con polita accetta Recide il tronco di durissima elce; Essa trabocca, e ne risuona intorno La selitaria sponda: a tal sembianza Mennone cadde; ma l'accebo Achille Guardaudul fe' volar queste parole: Infin dal Polo, onde si move l'Austro. Tu sei venuto ad incontrar la morte : Misera madre! e così detto ei cessa Dalle battaglia, poiché cessa il giorno. Ma gli sendier dell'Etiopo estinto, Turba infelior, sollevare il corpo,

E lo portero alle reall tende, Vagbi d'ornarlo. In quel momento Gli affanni lor Tersicore, seave Ninfa di Pindo, e dispiegò le pinme Inverso il ciclo, e ritrovò l'Aorora. Era l'Aurora d'odorate rose Sol far ghirlande, e raceogliea bei gigli Per seminarli in eiel, tosto, ebe il Sole Sgombrar volesse la Cimmeria notte, Gli egri mortali risvegliando in terra: Ed eeco sparsa il crin dell'auree trecee, E scolorita i rai del ebiaro sguardo A lei fassi veder la nobil Niefa, E con fervido sdegno a parlar prende Pur lagrimando: Dell' Aooie Muse lo mi sopo ona; e lo Strimonio fiuri Ebbe prole di me, che i Tracii regni Già governava, ed appellossi Reso Egli sen venea ad ajutar di Treje Il rege amico; e nel miglior del so Igando affatto in sollo proprie piome Con ferro Ulisse traditor lo speose: A poco dianzi del feroce Achille L'asta micidial Mennone necise, E vanne altiero, e del suo mal si gode: Or vedrò se sei madre, o por se obblio Lungo ti prende dell'amabil parto: Che non corriamo a piè del sommo Gieve? Che non voliemo a dimandar vendetta? Non deve il nostro duolo aver conforto? Non siam noi Dive? A si erudel novella Trasse luege da se l'Aurora i gigli, Trasse le rose; e per l'eburneo petto Mandaro que begli ocebi un fiume a terra; Al fin gridava : in sul florir degli appi, Quando era de goder tua giovinezza, Mennone giungi indegnamente a morte. Eri tal nomo te, che il mondo in pregio Aver non ti dovesse? o son miei pregi Vili cotanto, che io sia fatta degna Di udire, e di soffrir tanto cordoglio? chi verrà vago di servira a Giove Imai per l'avvenir? se io, che fo scorta ternamente al gran cammin del Sole, lo tal mercede. Ora abbandoni il mare, orga Tetide in cielo, rlla raccenda ill'Universo i mattutini albori: o tra gli abissi abiterò; là dove Jennone giongi a dimorar per sempre. osi dicea, ne si vedea far tregna o'fervidi sospiri, anzi dal Ganco ofra singbiozzi gli spargeva intorno ia più cocenti e più dolenti ognora : già Pebo era presto al gran viaggio en Inminoso, e seoi destrier veloci lmai pascinti di nettarea biada hiedean nitrendo i freni d'ore, e d'oro errato il pie, feaco socar sappando pavimento dell'etereo smalto. la non vedeansi del zaffiro eterno Oriente disserrar le porte, er dare il giorno a risvegliati spirti s erò commosso di Saturno il figlio, andò repeete alla dogliosa Aurora ide messaggiera: ella volaodo

rovo l'afflitta Dive in en memento;

E eon labbra di rose e dirle prese: lo vengo a te, ebe di Saturno il figlio Lo mi comanda: è suo volere, o Diva, Che te noe lasei i comandati uffici, Acciocche il mondo non ne scota offesa: Fatti saper, ehe sopra il pian di Troja Cadde pugnaedo Sarpedone neciso, Prole sua bee diletta; e quinci a poco Pianger vedrassi la marina Teti Sovra la morte del suo caro Aebille. Qui taeque la celeste messaggiera, È ritornò volaedo al suo soggiorno. Ma l'Aurora adempiendo il grap volera Del sovrano Monarca, aperse il varco, Per come sempre, all'Apollineo carro, E precorreva i suoi destrieri ardenti. Non già punto gioconda; anai piovea Dagli occhi lomicosi amare stille D' alma rugleda; ed elle, scese in grembo Soavemente all'Oceano Eco. Il fero ricco di locenti perle A femmieil beltà sommo tesoro. Ma come poseie soa mirabil polve Aggia virtà di medicare Il core, Che dentro il petto sovrassalta, e como Rischiari le pepille annuvolate, Nol ti dirò: to per te stesso il sal, O ben vissnto Castellettl, in cei D'ogni cosa gentil fassi conserva, A coi segreto aleun non si pascoede. Che sia prezzato da' leggiadri spirti.

## XX

IL RAPIMENTO DI PROSERPINA

- ALLA SIGSORA

ISABELLA BERTI CICOGNINI. Mille prove d'Amor so mille cetre Già si cantaro infra la vaga gente, E crearo quel canti almo diletto: Ora ona Enterpe me ne torna a mentez Ciò fu quando Plutone ebbe nel petto Feoco più forte, che la fiamma ieferna, Onde iovolò di Proserpina Il volto, E di geelle bellezze ornò suo letto. Donna, che d'Arno in riva il core hai volto Verso Ippocrene, e che non poò sventura Disviar da quei gioghi il tno pensiero, Porgi l'orecchio a mia canson novella i Tu seorger pont di Pindo I bei segreti Chiusi alla plebe, o fra le Aoeie Dive Ad onta del destin, saggie Isabella, Odo narrar sulle castalie riva, Che il superbo figlicol di Citerea Un di vantessi, e sull'Olimpo eccelso Fra gli altri Numi sollevando l'areo Colla man pargoletta, elto dicea: Ecco l'armi possenti, onde trionfo Snpra qualonque cor dall' Universo: Chi negarlo oscrà? questa faretra Gli orgogli abbatte d'ogni spirlo avverso. Or eiascon tremi: e cosl lieto in viso Vibrave i dardi, e balener facea

244 Da i rubio delle labbra un bel sorriso. Nella corte del ciel non fn sembiante, Salvo dimesso; e rammentossi Giove, E l'antico Saturno ebbe in memoria. Come già per l'addietro ei visse amant E fe' più ebiara l'amorosa gloria : Fra tanti Momo soi hatte le palme, E fisa gli ocebi nell' Idalio Nume: Spirto afacciato, e che ciascuno emenda Arditamente; e eler ripien di tosco Nulla cosa iodare ha per costume. Costoi disse ghignando: Agevol cosa È di sua propria man farsi corona; Amore alto sublimi il tuo potere: Ma senti ciò che ai mondo altri ragiona, E ciò ebe io ti ragiono: ardere ii petto Di Giove e di Saturna, al biondo Apollo Per beila Ninfa saettare'ii core, E gravare a Nettun di giogo il collo Per Anfitrite è di tua potestate Certo argomento: ma qual meraviglia? Per se medesmi son Numi benigni, E tutti acconci ad apprezzar bekate i Ma scendi un poco dell'Inferno al centro i Provati a saettar gli aspri macigni Di quei petti feroci : assalta Bronte, Piaga Piraemo, e fa, elie sfoglii ii core Sterope amando in lusinghevol voci, E d'aito ailor ti cingerò la fronte. Se l'eecelso Pioton, re degli orrori, Non ha di ebe temerti, e s'egli a nome Non conosce tuo stral, di che t'onori? Amor, quando vedrò nell'ime parti Del Tartaro profondo i tuoi deereti Farsi legge al Signor, che ivi governa, lo dirò, che sei scarso in celebrarti. St disse Momo; ed ascoltando Amore Torbava gli atti, ed a sembiante lieto Cospargea non so quai nube nascosa; Poi tenne il guardo aiquanto fiso, e volse Sopra cose diverse il suo pensiero: Al fin si scote, e spicga l'ali, come Le dispiega augellin, quando s'accurge, Che strali incocea l'appinttato arciero. Donna trovò che Iniquitate ha nome, Carea di lunga etate, e che parole, E che aguardi e che moti e che penaleri Accompagnar con frodolenzia suole, Vaga di male, e che gli altrui tormenti Quasi non sa guardar, se non son fieri; Costei obiamò per nome, indi le disse: Perche nell'nniverso il pregio eresca Di mia corona, e non sia cure ardito A far difesa, e contrastar miei strali, lo vorrei saettar con beila prova li principe di Stige e di Cocito: Ma non vo'tra quei finml e tra quell'ombre Del paventate orror dibatter l'ali, E però vegno a te; tu non rifiuti Far quei viaggi, anzi frequenti ed usi Frequente passeggiar gli antri infornali: Non negar dunque i tuoi cortesi aioti. Ma scendi fra gli abissi, ed opra in modo Cise abbandoni Pluton l'atro soggiorno, E vegna a vagbeggiar i'anre serene : S'egli ei viene, ed lo porrogii aggnati;

E con l'aita di alcun viso altiero Farò, ch' ei sentirà delle mie pene. Qual poi verso di te per tal servisio Nodo mi stringerà, nol ti vo' dire; Ma eb'ei grande sarà creder conviene. Cosl parlava di Ciprigna il figlio Verso l'iniqua donna; e discioglicado La lingoa attossicata, ella rispose: lo per modo a Pluton darò consiglio, Ch' egli verrà sulle pendiei Etnee, Bramoso di goder feste amorose: Ora Amor senti me: presso quel monte Proserpina snol far chiuso soggiorno, Ed ivi Berecintia genitrice Le bellezze di lei serba nascose : Viso al mondo non è cotanto adorno Ch' ella nol vinca ; ed è parlare invano Nominar perle ed oro, e gigli e rose, Tanto ad ozni beltà eostei fa scorno. Dunque per i'onor tuo fatica prendi, Che agli ocehi di Piutone ella s'esponga: Se fai eh' egii si accosti a cotal foco, Già lo veggo distrutto in grandi incendi: Ma perche tua bontade offre mercede Al mio servir, elò ehe io desiro, intendir lo mi sono una, ebe ad altrui non cerco Punto piacer : gli affari miei procuro: E se avvenisse, ehe di amieo affetto S' ingombrasse il mio cor, mi fora duro; Però prometti, che di tua saetta Ei giammai per sentir non è percossa, E ch'ei di non amar sarà sicuro: Fin qui diss' ella : indi rispose Amore: Se l'Universo avesse alenn potere, Che avesse più virtà del poter mio, Per quello io ginrerei, che ie mie voglie Sarian sempre seconde al tuo desto; E però la di Stige ombra profonda, E di Cocito l'Infernal palude, Sireome eosa vil, pongo in obblio, Ma sulta fede mia faccio promessa: Ecco, rimira, also la destra, e giaro, Che io non giammai percoterò tuo core Sieebė ei di non amar sarà sienro-Fornito il dir si dipartiro entrambo, Vagbi di trarre a fine il lor pensiero. L' iniquità per la Tenaria foce Precipitossi a piombo inver gli abissi Di là di Flegetonte atri sentieri; Ne si fermò finche non fu davanti Al gran Plutun: quivi abbassò la fronte, E piego le ginocchia, ed adorollo: Ed ei le disse eon altier sembiante : Qual ragioo ti conduce ai mio cospetto? E di qual parte vieni? ella rispose: Vegno dalle fresche ombre d' Eficona, Ove sentia cantar le belle Dive. E Pluton: Che direan l'inclite Muse? Essitavan l'onor di mia corona? E l'orribite donna allor soggiunge: Con bella man sp i cembali sonori Dicean di Giove adunator di nembi-E di Nettuno imperator dell'onde Per belle donne i già sofferti amori; Come un togliesse alle Fenicie aponde La cara Europa, e come l'altro in petto

Per Anfitrite raccogliesse ardori : Ma di te, gran Signor, nulla memoria Parnaso feo, come di Re, ebe sempre Stassi sepolto in tenebrosi orrori E ebe della beltà sprezza la gloria: Ed è per verità gran meravielia. Signor si grande non trovar diletto Dentro un bel vito, e nel felice lame Di duo begli occhi non fissar le ciglia. In che le volci tn? forse di Aletto T'invogliano le serpi? e di Megera Gli angui aunodati tra' aulforei orini? E di Testfone atra il fiero aspetto? Oh ae tu miri mai vergine altiera Per bellezza mirabile : se mai D' una fronte gentil miri il sereno Di viver sol qual pentimento avrai? E se fosse atto vile, e fosse indecno Beltate amar, non amerebbe Giove, Ne men Nettuno: bacei maggior possanza? Questi nel mare : e quei nel eiclu ha regno: Ma se nel petto tuo vagliezze nuove Or vuoi mutare, ed ad amar ti volgi, Diman aull' Alba, appo le rive d' Etna, Beltà vedrai non mai vedata altrove: Di Berecinlia la figliuola quivi Andrà soletta: oh buon Plutone, oh quale Alto eonforto, e qual piacer t'aspetta, Se quella di te degna alta sembianza, O Plutone, a rapir tu metti l'ale? Ella adegua Giunon, se non l'avanza Cosi parlò l' Iniquità, Plutone Dentro pensoso si commosse, e disse : Facciasi di veder l'alta bellezza, Onde favelli, e ricerebiamo in prova-Quali siano d'Amor l'alte dolcezze : Saro cal Sole in sulle rive d'Etna. E l'orme seguiró de i gran fratelli. Tacquero a tanto: e dell' ombroso inferno Al fier governo egli rivolse il core: Ma la donna crudel si mise a volo. E di quanto Pluton fermato avea Diede notizia, e ne fe' saggio Amore: Ho fin qui travagliato, e s'altro avanza Da farsi, e tu comanda, ella dicea. Amor le reude grazie, iudi soggiunge i Donna del regno, e della mia possanza Tu non sei vaga, e però buon consiglio Sembra al mio cor, che tu ne viva lunge! Vanne dove t'aggrada: e cosi detto Ei Lensa al modo di domar Plutone. Ne pria la bella Aurora in Oriente Facendo scorta al Sol, di fresche rose Si compoura sul crin vaglie corone, Ch' ei pensa all'opra: a se chiamò lo Seberzo, Il Riso, il Gioco, singular famiglia; E dove Proserpina ave sua stanza, Cola gli spinge so sonore corde A far eo'snelli piè Dedalea danza. La verginella a quel gentil romore Fuore usel dell'albergo, e per diletto Moveva le belle orme appo coloro, Che la tracan, dove volcva Amore. Fra il re dell'abisso in riva d' Etna Gia pervenuto; e s' avvolgea d'un nembo, Che altrui lo nascondes, ma sensa orrore;

E quando seorse la real fancinila, Per Amor si plagò dell'anreo dardo, Forte eosl, ebe di menar la vita. E di gioirne, senza lui fu natta, Come regio falcon, ehe volge il guardo Contra angellin, eosl Pluton si avventa Verso la bella donna, e via la porta, Ella straccia le chiome, e si lamenta, Ma l'amator la placa e la conforta; E eh' ei regna sotterra, e che di Giove Egli é degno fratello ei le rammenta: O bellissima vergine, sopporta, Egli dicea, questo improvviso oltragrio, Come segno d'amore: Amor m' ba spinto A fuore uscir del mio auperbo impero, E m' ha spinto a fornir tanto viaggio: Torniti a mente, che da Amor fu vinto Un tempo Giove, adunator di nembi. E per Europa trasformossi in toro, E via la trasse dal paterno albergo: Ella per entro il mare ebbe spavento, E sospirò dell'amator aul tergo, Ma poi felice si condusse in Creta : Ivi de' danni suoi la prese obblio, E non a torto, che di prole eccelsa Soyra eiasenna madre ella in lieta, Or per te così fia dell' amor mio, Tu reina sovrana, a te lo scettro Porrassi in man di pn'infinita gente, E di te fornirassi ogni desio; Dell' universo sulla terza parte Senza contrasto tu saral possente: Aseiuga il pianto, rasserena il volto: Ah ehe son troppe le querele sparte, Per si fatta maniera el la consola, E dolce la vezzeggia, e de' begli occhi Ei terge le rugiade, e dalle rose Di quella bocca alenni baci invola, Per cost fatte via tutte amorose Ei la conduce ne i profondi campi, E coronolla di real ghirlanda, Ed in seggio onorato ei la ripose, Ciò rimirando Amor, lieto la fronta Lieto I begli occhi, e le fattezze lieto, Ratto si mise a volo, e si condusse Sopra le piagge dell' eterco Polo; Colà bravando alzò la voce, e disse i Dove e l'ardir dello sfacciato Momo? Momo dove é? duve é? questa faretta Pur dianzi il petto al gran Pluton trafisse; Taceiasi Momo, ed ogni lingua taecia: Al valor di quest'areo aleuna meta Ne si preseriverà, ne si prescrisse. Tanto vantessi, e per quella alta Corte Boeca non fu che favellare ardisse. Si fatta Impresa mi dettava Euterpe Lungo l'altiero Tebro, ove pensose lo sospirava la riviera d'Arno, Saggia Isabells : or fanne ll cor giojoso, O Doans, în ascoltar ciò che ridico: Ridi in leggendo; e se non d'altro, ridi Delle scioechezze del Parnaso antico.

## XXII

. 8 C I O

# ALL ILLUSTRISSIMO SIGNORE IL SIG. PIER GIUSEPPE GIUSTINIANI

- O bella Euterpe, che di Pindo il regno Con anrea cettra rassercia, o Diva, Che altrai di chiari spiriti empi l'ingegno Con le helle acque dell'Aona riva, A' miei atanchi pranier porgi sottegno, Sieche ascosa memoria al mondo lo scriva, Onde possa colmar nobili cnorl Pard di diletto, e me medesmo onori.
- Già di Scio nella terra, alma Isoletta Fra regni Argiri, alla stagion felica Una Donna ci naque al ciel diletta, Che detta da ciascun fu Callinice: Costei l'etate ioferma e pargoletta Crebbe con Melibea su genitrice, Che Erasto il genitor dopo non molto Il natale di lei giacque sepolto.
- Ella per nohiltate è per tesori Splendera altiera, e a'adegnara a'regi E ersecera ornamento a tanti onori Con eccelleras di costami egregi; Ma della sua beltà gli almi splendori Vili facesa di tutta l'Asia i, pregi, Ed ogni donna invidiara, come DI Callinice risonara il nome.
- Gual se il carro nel mar Febo rimena, Espero i raggi ba di vibrar costame, Tal sotto le sua fronte alma e serena Degli occhi ardeni farillitas il Inmeq E qual tenera rosa in piaggia amena Tra fresche aurette al mormorar del finne, Su eni vampa di Sol mai non percote, Tal di vivo rossor splendena le gote.
- Appo il collo gentii sembrava oscura Nere cadata su per gioghi alpini, Ne l'ambra in paragon giva secura Con to splendor degl'incerepati crini i Ambo le l'abbra, a cui fidò natura 1 sorrisi d'Amor, parcan rubini, Ed ivi perle si scoprina talora, Che sol Gange non vide mqua l'Aurora. Opeste bellezse ad infisumura la cente
- Ornar soleva; ed or cerulea veate Spargessi intorno; e ii chiudea sovente In ricche gonne, e tutte d'or conteste: Spesso di più color manto lucente Apparie la faceva lri celeste, Quando sue pompe dispiegando intorno Chiaro promette, e più sereno il giorno. Ma Ineido oro i suoi dezir non prese,
- Ma Incido oro i suoi desir non prese,
  Ne ciò che d'ostro la Fenicia aduna,
  Anzi avea di vestir le voglie accese
  Sempre di seta tenchrosa e bruna;
  E seco a mezza notte, in mezzo il mese
  Allora scorno sofferia la Luna:
  Si fattamenta dalle spoglie negre
  Spandea di san bettà le luci allegre.

- Quinel la gloventuta alti sospiri Per lei traea dall'infiammato fianco; Ne dall'assalto di si hei desiri Spirto allor fu ehe rimanesse franco; Ma vinto dall'angoice e da i martiri Osman sovra eiuseun ne venis manco, E distruggendo il cor pena infinita Menava l'ore in miserabil vita.
- Ei nacque in Leabo; e singolare erede Rimaneva a Giaffer, eh'emplo di core, Abbandonata di Geuì la fede, Fessi schiavo de' Turebi al Gran Signore; E corseggiando, ed adducendo prede Longa prova mostrò del sno valore, Sicche illustre nell'armi Infra più chiari Fatto Ammiraglio, comandava a' mari.
  - ratto ammiriguic, comandara a mari. Onde arricchito alta magione edi erse Dentro Bisanzio; indi partito Oimano, Peregrinando la hellezza ei secrue, Che tanto udiva celebrar ioniano; Ed ella con tal forza il cuor gli apera Che a risaldario fu la apeme invano, Ne mai poscia di ila mosse le piante; Si fortemente ivi direnne amante.
  - Miserol che mai sempre il passo ha lento, La fronte bassa, impallidito il viso, Ed in hando gli tiene il fire tromento Dagli occhi il sonno, e dalla bocca il riso; E per tal visi d'ogni allegazza spento Ila sempre in Callinice il pensier fiso, Nè della patria il punge unqua desio, Ed ha posto sei stesso anco in obblio.
  - Sol per ogni contrada, e a cisseun'ora Imprime l'orme alla donzella appresso, E le mostra il désir, che l'innamora Con unil cor nella sembiana espresso: Ma da quella bettà, perch'ei non mora, Pietoso sguardo non fin nai concesso, Ne mai segno gli dié, che fosse accorta Dell'alta famma, che nel seno ci porta.
  - Ed egli ardendo volentier sostiene
    La feritate, in aspettar, che Amore
    Modo gli presti di contar sue pene
    A lei, obe lo nudricee in tanto ardore:
    Ed ecco la giornata al fin sen viene
    Si desista da sfogare il core,
    E da far manifesto il suo desire:
    Ma nulla ne trasse ci, aslvo il morire.
  - La bella doma alla stagion nojosa, Che fa più grave il Sol scultrii al mondo, Cercar solea per la campagna combrosa Il hel fiato di Zefiro giocondo; Ed area stanta dentro na bosco aseona, Longo un roscello di una valle in fondo Comodamente alla città vicina, Ne lunge al trisonar della marina.
    - Opra di gran scarpelli al ciel s' ergea, E dentro con lavor d'annra pittura Mirahilmente agli occhi altrui splendea; Ma foori intorno alle marmorce mura Del cibiarissimo rio l'onda correa, Ed ivi quasi di Meandro al finme Stranni i Cigni dalle hianche piume,

Nohile albergo, obe di selce dura

- A ciasenn' ora quel piacero l'ento, Che fea del bosco mormorar le fronde, Doloc feriva nel vivace argento Del bel torrette; e n'increspava l'onde: Ma chi potria narrar l'almo concento Degli augelletti, ehe la selva asconde, Quando il Sol mette a' suoi destrieri il freno, E quando possa da Antitrie in seno?
- Tra gl'infiniti, che innalzando i canti, Mandano al ciel le care note insieme, Talora udiasi rianovar acot janti La tortorella, che nolinga geme; E la dolente, che cangiò sembianti, Posta da Amore intra miserie estreme, lti chiamava Filonena, ed Iti, Ah misero lti, rispondeno i liti.
- Or quivi stando Callinice, offerse In loggia aperta d'in nbel Sole a'rai Sue belle chiome, che in belle onde terse Si chiaro il Sol non rimirò giammai, Ed it misero Osnan toto le secree: Ei procaeciando di dar pace a' gual, Da quelle selve dipartir non suole Ed ecco vide il suo hel Sole al Sole.
- Subitamente dal desir sospinto,
  A lei manifestarsi ci morce il piede;
  Ma tosto poi da riverenza vinto,
  Timido divenoto, indietro ci riede;
  Di pallor, di rossore in viso è tinto,
  Non sa s'el vede il vero, o s'ei nol vede:
  Da al diverse passioni opprosso,
  A quella loggia al fin fassi da presso.
- La bella donna a ravvisar non tarda
  Il Turco amante, e ne pigliò diadegno,
  E co' begli occhi occuramente il guarda,
  E si scottendo, di partir fe' segno,
  Ed ei gridava: Un, che si strugga ed arda,
  E così donnue d'ascoltari indegno?
  Infinito dolor non si consola?
  Tanto timor d'una prepliera sola?
- A questi detti di partir s'invoglia La Damigella; Indi si ferma in petto Quivi ascoltar, per dimostrar sua voglia, Poi fargli sempre nniversal didetto: Allora il Teroca rascontar sua doglia, S'apparecchiava, o con affilito aspetto, E sospirando, e papitando fisse Gli oschi nel volto della donna, e disse:
- Donos, se miei pensier, se miei desiri, Che serbassi nel cor sineero e puro, E se il focoso ardor de miei sospiri A'sereni occhi tosi non ponto oseoro; E se la sofferenta de i martiri Non usati a provarsi, io ben misuro Con quella cterna rigidezza, ondo armi L'alma genthi, gran meraviglia parmi.
- Ne so trovar cagion, perché toa mente Si trastulli nel duolo, onde io mi moro, Se non perché da voi diversamente Nell'alto ciel la Deitata adoro: Se ciò ver me ti fa erudel, repente Vedrai lasciarmi ogni costume Moro, E tu, cha nel mio cor siedi reina, Mi dettera la legge anco diyna.

- Ma colà, dove a gindicar si prendo Sul guiderdon d'un amorono ardore, Dere forse bastar, s'egil 'attende Solo alla legge, che ne detta Amore; E trattando di ciò, chi mi riprende l' Quando peccai' dore commisi errore? Certo il misero Uman non poò dannarai Fin qui dal giorno che ti vidi, ed arsi.
- Non pria ginnse il tuo volto al guardo mio, Che tatta l'alma alle tne voglie esposi, Siecciè del genitor mi prese obblio, E le case paterne in bando io posi: Qui di fermare albergo ebbi desso, Qui far la vita, e qui morir disposi: E nel fulgido ciel di queste parti Inchinar tun bellezze, ed adorarti.
- E perché no? se de tesori suoi Natura in te tanta abbondanzia piove? Che fuor del volto, e de begli ecchi tuoi Farsi felice nomo dispera altrove. Puoi col bel guardo inecnerir; ma puoi Rimoovellarre poscia in forme nnove: E son tue grazie a tramutar possenti In fonti di giori tutti i tormenti.
- Oh sovra ogai altro peregrin beato,
  Oh venturosi in vinggiar miei passi,
  Se, Te chinando dall'eccelos stato,
  Me tuo fedel de'tuoi favor degnassi;
  E se ben tanto ti seconde ill Fato,
  Che ogai mortal prosperità trapasi,
  Pur, se a me non adegnar pieghi tuoi spirti,
  Non arai, Calinico, onde pentitri.
- Qual sia lo scettro suo, quanto Ottomac Quaggiò comandi a chi non è palese? Ed egli di teor con larga mano A mio padre Giaffer stato è cortese: Giò che in armi solear per l'Oceano Di navi suol per lo reali imprese Ei regge; ed è soggetto al soo potere L'onorato valor di mille schlere.
- Penas quinci si pad quante ricebezze, E gemme e pompe ed nonzeta poglie, E quanti servi e quanti ancelle avvezzo Saramo ognora ad nabidir tue voglie : Perchè dunque nudrir tante fierenze? Perchè beramar elvi omi consumi in doglie? E sostener che si rimiri nom vivo, Ma d'ogni bene, e della vita privo?
- Appro destinol e chi nomar poà vita Questa, che in guias tal mi si concede? Il vito chim, la guacci impallidita, Nubilosa la fronte, infermo il piede: Sempre fanon voipri dal petto oscita, E gli occhi allitti il sonno unqua non vede, E nel prodond dell'angose cureme Non mi conforta pure umbra di apeme.
- O per gli egri mortali in questa etate
  Ui celeste splender lampa anperna,
  Se quella, onde afaviliti alma beltate,
  Siccome immenas, anco diventi eterna :
  Deh per ta non si gunga a erudeltate;
  No l'imperio d'amor mai sempre scherna,
  Ma schita al fin d'abbominerol acempio
  Immanga al moudo di cieunza acempio

Con alquanto di sdegno a parlar prese: Che nella grazia d'Ottoman salita Di dignitate, e di tesoro abbondi Tno genitore, be di buon grade udite, Osmano; i vostri di sieno giocondi; Ma del martire tno, quasi infinito De'mali, ehe in parlar fai si profon Non ti porsi consiglio ad incontrarli, Prendi dunque a pensar come cessarli.

Eccitar nel mio cor voglie amorose, O me sposar tu vanamente speri, Il ti contrasta infinità di cose; Volgi a porto migliore i tuoi pensieri. Ciè detto, al favellar termine pose, E guardando ver lui con modi altieri, Schifa si dimostrò di più sentire, E già moveva l'orme a dipartire.

Allor gridava Osmano: alma spictata, Perché tanto fuggir? ferma le piante. Che se prendi a disdegno essere amata, Ed io mi pentirò d'essere amante: Voce d'amor non fia per me formata : Begli occhi, io sarò muto a voi davante: Ah petto di ria selce; ogni parola A lei cresce le piume, onde sen vols.

Mentre piagne così, con lieve passo La bella donna agli occhi suoi si fura: E quei con guardo nubiloso e lasso) Immobil stassi in pena acerba e dura. Qual se searpel di peregrino sasso Tragge in sembranza d' uom regia figura, Che poscia fonte in verde bosco onora, Si fatto il Turcu era a vedersi allora.

Poseia che muto, e nel profondo immerso Alquanto stette dell'angoscia atroce, Egli si acosse co' pensier converso Pur a lei, che spario tanto veloce; La bocca apri, ma tutto il sen cosperso Di pisati amari, non trovò la voce; Pur finalmente d' amorosi accenti Un cotal suon fece volare a i venti:

Misero ! in qual paese, ed in qual ora Fu proposto a mirare infra mortali, Che per mercede un amator si mora Con tanto peso di cotanti mali? O tu, che il mondo riverente adora. Per l'immenso valor degli aurei strali, Amor che attendi? e dove gli occhi giri? Cotanta iniquitate oggi non miri?

Per tal modo suoi regni un re governa? lo fedele a' tuoi- scettri acerbi e duri, E non ti cal di me? ma che ti scherna Quel rubellaute eor nulla non curi? Ab mostro, sli furia della valle inferna, Nato negli antri d'Acheronte oscuri, E poi audrito di crudel veneno All'empia Scilla, ed a Cariddi in seno.

Ben sclocco è l'uom, che al nome tno s'inchina, Se mi riguarda; o che spicgasse i rai, O s'ascondesse il Sol nella marina, Non diffusi sospir? non trassi guai? Belta d' un volto non mi fei reina? Non l'ebbi a riverir? non l'adorai? A'soli cenni suoi non fui divoto? L'anima ardente non gli porsi in voto?

Parte di questo a cisscuno-altro amanta Recato avrebbe disiata sorte, E tutto insieme a me non è bastanle, Salvo a dar pena, ed a spronarmi a morte: Ab cor di tigre sotto umil sembiante! Fossi io, deb fossi a vendicarmi forte : Pascer ben mi sapria ne i tuoi tormenti: Ma s' io nol posso, almen fortuna il tenti.

Giù dal fondo infernal mandi Megera Febbre più ria, che tua beltà deprede, Sicebe fra donne, ove or trionfi altiera, Gran vergogna ti sia movere il piede; Ed ad onta di te turba gnerriera Rapisca tnoi tesor, strugga tna sede; E ti deserti; e di tuo stato antico Gussti l'onor: ma lasso me, che dico?

O sulla terra, oltra l'nman desire Di beltate, ammirabil Callinice, Soverchia passion, troppo martira Oggi fa traviar questo infelier, Non ti turbi disdegno: a così dire Corse la lingua, il cor nulla non dice a Vivi pur liets, e del tuo viver sienn I giorni lieti, e fortunati appieno.

Mentre così dices, vennegli in core Per fnggir pens, abbandonar la vita, Onde per entro un boschereccio orrore Mosse, dove s' estelle alpe romita; E pensando in cammin an quel dolore Grave cotanto, che a morir l'invita, E sul ben trapassato, onde godea Dianzi in Bizanzio, a così dir prendea:

Poteva erli per nomo unqua aspettars i SI miscrabil caso in un momento? Dianai godei ciò, che più suol bramarsi, Gioventu, nobiltate, oro ed argentn; Ed or mici pregi dissipati e sparsi Cascano a terra, e va mia speme al vento, E sol mi avanza di morir desio: Cotanto costa porre il piede in Scio-

La bella calma, che mie navi scorse Sull' infausto confin di queste sponde, Chi me la diede? a mio gran mal non sorse Allor adegno di Borea a turbar l'onde: In tal guisa parlando, il piè trascorse Le chiuse vie delle selvagge fronde; E d'una balsa in eima ei ferma il passo, E così dice riguardando a basso; Tempo è da ricercar stato giocondo,

E qualche speme di fortuna lieta; Ma da cercarne in alcuno altro mondo, Però che in questo Callinice il vieta: Quinci dall'alto in un vallon profondo Sengliossi l'alma torbida, inquieta; E tra le rupi del suo sangue asperse La bella etate in sul fiorir disperse.

- Era quivi a mirar l'aspro tormento Focr degli abiasi, regionn oscura, Tetro un demono, che a ciasento 'cra intento Di Scio le pene, ed i dolor procura: L'empio s'immagino del corpo spenta Potersi succilar strana ventura, E col martir del giovinette morto, Tòrre all'lado bella ogni conforto.
- Quinci an dal terren le membra ci loglie Sililanti ancor nella mortal ruina; Indi versa Bisansio il violo el scloglie, Che presentare al genitar destina: Su quel punto Gisffer tutte sue voglie Volgeva a trastullar sulla marina, A pie d'un monte, che con verde eterna Occio divaggio di Sol prendeva a seberno.
- Ugoi otraggio in soi prenoeva a ecorma. Nel più soblime giogo, altiera mole, Stansa di marmo singolar uplendea, Che quando cade il Sole, Correr per l'alto i ausi destrira ecorgea; Ma se scherza plactio, o come ci snoto, Giammai freme Nettun per l'anda Egea, Veggonsi di cola, vistu noavi,
- Solcar gioconde, o travagliar le navi. L'alte apalte del monte orridamente D'oga intormo ricopre ampla foresta ; Ma per industre calle secvolmente Quelle erme balte il peregrin nalpesta ; E nel gentile orror doppio torrente, Bagnando il hosco, di sonar non resta, Finche ira'ssasi ripercosso ci posa
- Nel gran seco del mar l'onda spumosa.

  Cotal godessi per quella alpe ocenza
  Dolce dielto; ma del mare in riva
  Agli umani piacer pronta natara
  Per eutro les larga spelonea apriva:
  Quivi soil, come cristallo pura,
  Acqua gorgoglia di fontana viva,
  E fotta arregegiando cefera intorno
  E fotta erregegiando cefera intorno
- Di corimbi copría l'ampio soggiorno.

  Quindi del queto mar l'onda d'argento,
  Allor che a' lidi louinghevol viene,
  Vedeasi, ad ascoltar dolce concento,
  Lavar gli scogli, e raggirar l'arene;
  Vedeasi a schiere la aquamoso armeoto;
  E quando trascerreano aere serene
  Sotto il volo leggire potes mirarai

Il pelago vicin totto incresparsi.

- Qoi dalla turba popolar lontano E dal fasto real prendea diletto Gialfer superbo, e seco aveva Orcano Di segreti pensier ministro eletto; Ed a costati così parlava: Unmano, Che tanto è dire, il cor di questo petto, Come vaghezza gioreneli el prese, Mosse coreando peregrin paese.
- Ha set volte la Luna in ciel rivolto
  Il carro, ed seți appașa il non didn,
  Ma senas vapleggiră quel caro volto,
  lo giammis non appago il duir mio:
  Varie term ba trascorar; ed ora ascolto, .
  Ch'ei lictamente fa soggiorno in Selo;
  K'e perche to seriva, ed a tornare il prepăt,
  Vegrie, che al mio pregar l'animo piegul.
  callanzas, tratt co.

- Tu va coll, dore el ce mena i giorni,
  E digli, che lo per loi pena sopporto;
  Però subitamento a me ritorni,
  E renda al vecchio padre el auo conforto:
  Gió detto impon, che duo begli archi adorai,
  Ed un si rechi a loi trando ritorto,
  Ove sull'oro, e sulle gramme sparte
  Veggibò di Siriae del Biransio l'arte.
- I ricchi arneil con piacevol eiglio Consignolli alla man del mesaggiero, Acciocchè poseia dati al nobit figlio, Se n'allegrasse il giovenil pensiero: Ed ecco a consumar l'empio consiglio, Vicu dall'atro Aeberonte il menzognero, Che lamentando con uman sembiante, Il sacerato Onman pongli davante.
- Il lacerato Osman pongli davante.

  E dice: In Selo, per ingiuntissima ira,
  Hanno condotto a tal questo innocente:
  Mira lo stratio displetato, e mira
  Son devi odistr la scellerata genite;
  Poscia qual nube in ciel se llorea spira:
  Al forte soffo, se no va repetetto
  Tal dagli occibi dolenti il fifero mostro
  Torna alle fiamme del Tattareo chiostro.
- Allor che forza di crudel tormento:
  Nel tristo cor è de sentimento avesti?
  Come piangesti to ? sul liglio spento,
  Giaffer infelicissimo, che festi?
  Stracciossi i crini, e gli disperse al vento,
  E sul petto inondò pianti funesti,
  E d'informo a quei monti, ed a quei liti
  Fea risonar sospiri, anal ruggiti.
- Forcenato, gridava, e chi ti spose Sul fior degli anni a miserabil sorte, Osmano? onde le piagbe sanguinose? Per qual esgion così modotto a morte? O guance, o labbra già rabini e rose, lo serglieva per voi degno comsorte, Ma se l' ba prevo in ginoco il elelo avverso Nelle miserie mie tutto gonverso.
- Poteva pur sul mare, e fra lo rdegno
  Di cutante procelle anzi affogarmi,
  Chn viver tanto; o difendendo il regno
  Del signor nostro, traboccar fra l'arani i
  Oggi dunque a finir mio strazio indegno
  Almen s'apra la terra ad ingojarmi;
  O diacenda del ciel fulmine ardentn
  A tormi questa viia egra e dolente.
- Ove bo da fermar gli sechl'i lo quale aspetto; Misreo mel quol rimirar sembanan ? E che'omai più cel mondo alcun diletto Trorar mi degni, ore rimana perenna? O del grande Uttomano alto ricetto; E di tanti Baroni inclita stora; Addio restato, ogni allegrezza è gita: Un aotro oscoro ha da fornir mia vita. Mentre il cordoptio a displerari ill gnida, Mentre il cordoptio a displerari ill gnida,
- E la forza del duol si mal sostiene, Che fino al ciel manda sospiri, n grida Abbandonato nella proprin pene; Ecco turba di servi a lui più fida Piena d'affanno, e di pietà sen viene, E di porgli conforto ivi s'ajuta, Ma tolto di se stesso egli il rifiuta.

Alza alulati oltra l'uman esolume, E, battendo le palme, il sen percole, E benché agli occhi venga manco il lume Dal pinnto, ci piagno, e fa senir tai note: Non farch lagrimando on largo fiume? Non gridero, non graffierò le gote? Non piangerò? chi può hiasmar s'io piango? Che dell'union figlio orbo rimmpo?

Lassol che Luna per lo ciel correa
Allor che sposo mi coresi fra i lioi?
Di che martir? di che miserie rea?
Come ministra di crudel destina?
E come infinuta per lo ciel a'ergea
La voce de i cantac falsi indovini,
Che presagio faccan tanto gioconde
Sal primier punto cite venisti al mondo.

Per te chiari trofci, chiare vittorie Potenae in Tracia riportarii Umano, I gran titoli altrui, l'altrui memorie Doveano teco paregiarai invano; Ed ora, ecco i trionfi, ecco le glorie, Di che gioir dovea per la lua mano: Perdide insidie poste a tua salute, E chiano il varco alla tua gran virtule.

Qui tace; e come chi di duol vien meno, Cader si lascia sovra il corpo ucciso, E pure al pianto rallargando il fieno, Con langhi baci glie ne lava il viso; Poscia risorge, e di mestinia pieno Tiene in quelle ferite il guardo fiso, Muto ed immoto per la pena atroce; Al fine immoto per la pena atroce;

Se di nobile guerra intra i furori Guerriero d'Ottuman caderi morto, Per tuc chiare prodezza a' mici dolori, Alle mie pene rimanea conforto; Or per inique man di traditori Fuor di battaglia ausaninato a torto, Che di te mi rimane, alma dietta, Salvo, giunto dezir d'alta vendetta?

Ed io farolla: addosso al popolo empio Spingerò del re nostro oggi bandetra, Funchi diveoga lagrimoso esempio Di quella luola imqua oggi rivera: Sofirma le donaelle oltraggio e scempio, A giogo andrà la nobilate alliera, Fia la terra disfatta, aras, deserta, Ed in faer nembo di dolar coperta. Quinci con vitat venenosa, oreura,

Pieo d'orgogio erudel more repente, E lascia i servi suoi, che a repoltura Dieno le membra lacerato e spenite: Sembrò lecon, se escriator gli fura 1 figli inermi, che sen va fremente, E con alto ruggir daloga l'ira: Trema il pastor, che per campagna il mira Trema il pastor, che per campagna il mira

Udi le note minaceiose, e serviei Dell'orrido demo l'arte spietata, E che Seio tonto caderia s'accorse Di Francesco fedel l'alma heata; Onde agitato da pietà sen ecosa Oltra l'ececha region stellata, Campi immensi di luce, ed iri inchina La tempietra potetà divina.

E dice: incontrastabile potere,
Che l'universo a tuo valer governi,
Tosto vedrem la bella Scio endere
Per la malragità de' mostri inferni:
Ma per me dentro lei non mai tacepe
Odonni gl'inni, e sono i conti eterni,
E sempre a mio favore ardono incensi;
Perè de la o l'ami, a carità conviensi.

Dunque riguarda, e l'iofernal furore
Forte corregi, e non aprezara miei prieghi,
E che all'Islado bella il suo apiradore
Tattavia dari, tua bontà non nieghi,
Coi rispande de' cicii il gram Motore:
Veraccancate tue pregbiere impieghi
Ia opera di pieti, m. non contente
A noe la mis giustizia essere elemente.

A oct la mis giustiin soure chement.

Bi quel popole in falli infiniti
Hanso d'egni merce passate il reguo,

se ond disperanzami ance pentul,

se ond disperanzami ance pentul,

se on di disperanzami ance pentul,

se on disperanzami ance pentul,

se on misso ura; di Sisnost i liti

se on misso ura; di Sisnost i liti

se on consiste ura; di Sisnost i liti

se on consiste ura; di Sisnost i liti

se on con con contra con contra con contra con con contra con

lettra s'falsi pensier l'usono non vada;

la ridi regui perio, mi regua aneora

Con lei giustina, la oni forte spada

Gii sediruti peresori d'ura;

li pio Pracerno seginapra allora,

li pio Pracerno seginapra allora,

Certo nos des sediri dron errarggio

De i gran Giustinian l'alto legnaggio. locilta grote, che divota appieno Della tus legge a'ascrossali imperi, Or di quella città rivolge il freno, A la sempre volgendo i suoi pensieri: Qui con sembiante a rimirar sereno Il Brittor depli eccelsi ampj emisperi Spande un mare di raggi, onde lampeggia Di lume etcrop l'immortal una reveini.

E diec: longe dal erudel fotore Dell'Ottoman questi ben nati andranne E quanto in petto ler spleode valore, Per chiara prora testimon daranno: Altri pompa mortal, mortale onore, E mortali sollazia i a scherno avranno, E chiusi in cella per ardente selto, Faranti eari, e ben diletti al cielo,

Di questi no, che di picciolo convento Tra' muri sugusti abbatterà l'inferno, Fia tal, che in giovinezza, alto ornamento, Arrà mille conventi in sno governo; E poi che oprando e favelhado in Trento, Il sno bel nome sari fatto eterno, Goderà, tolto al solitaria chicotro, La saera incegna del più nobile ostro.

Ed altri presso lai morendo il piede, la celeste dosire anima accesa, bi questo ostre non men farassi erede, Grande splendor della romana Chiesa; Pronto a partir la pena e la mercede, Franco ne i rischi d'orgni bella impresa, E sue vagheasa a ralfrenar possente, Ne caso incerto incanneri sua mraste, Serberè di costui la rimembranza Sull'Italico Reno ampla cittate, Poicibè raccamandata a sua possanza Avrà goduto festunata etate; Ed a raçione, oltre l'umana usanza, Autrea dazagli le bilance amate, Se ben l'alma gentil non fie mai schiva .-j Di dispensara la diazza oliva.

Andrauce a paro a par seco il Germano, Qua su volgendo i suoi pensieri intenti, Meotre pictoso sotto il ciel romano Volgerà fren di tributarie genti, Benche ogni impero egli terrà per vano Se non se quel di soggiogar le menti, Sicchè de' suoi desir nesson risorga A gir per via, dove virin non seorga.

E nella bella Reggia, ove l'Impero Della Ligaria e stabilito a'mari, il sacrio d'un sorgei tanto alticro, Che additato saraone intra i più chiari: Costui fra tutti apparirà primiero, Nato la giò, perehe da lai a'impari Arte ben certa di menar la vita Gioconda in terra, e su nel ciel gradita.

Tosco d'imidia tormentargli il petto Non osera; ma degli estranei pregi, Qual de'isnoi propri sentirà dietto; E vorrà, che virtute il privilegi; Ne della patria alle fatiche eletto. Avralle a schrro; anzi de i carchi egregi Egregiamente reggeri la sone. E fia tuo coro, e porterà lao nome.

E quando al mondo rimarrasi estinto Nel pub bel corso del verace onore, Vedrasi il Eglio in fresa e tai sospinto Da' patrii pregi, procacciar valore: Ei da piede morial giammai non vinte Sa nobil campo apparisi cursore, E giovinetto illustrerà suoi vanti Con soave armonia d'incliti canti.

Crescerà suo valor, siecome in 1800 Di fertule terren palatano suole, E fia sua gioria, come in ciel erene Espero teno allo sparir del Sole; Ne si vedrà gianunai che vengan meno Titoli chiari alla centil sua prole, Che di virtà sull'elevate cimene. Fia di sua sitipe imitato sublime.

Alto diceva; e ne pighò conforte

Il più Francesco, che nel tempo avverse

Il gran legnag; io rimerva in poeto:
Poscia il Dio grande a celebrar converse
Fra d'intorno aonar l'Oreaso e i'Orte
Con le schiere degli angeli, che ardenti
Spandean rimbombo di beati accenti

## POEMETTI SACRI

### LA DISFIDA DI GOLIA

# ALLA SERENISS, CRISTIANA DI LORENO

GRAN BUCHESSA DI TOSCAMA.

Inclite Muse, che nel ciel cantate I veri pregi de' beati spirti, Voi con la forza delle note eterne E tranquillate e screnate i eori, E versate nell'alme almi diletti : Da voi, lunge da voi fugge l'affanno, Da voi la noja, e se ne vanno in bando Pure al vostro apparir doglie e sospiri; Però fervidamente i priegla invio, Che or siate meco, onde cantando io vaglia Alcuna volta raddoleir la mente, E dilettare il cor d'altà reina. Ella trebbe di Senna in sulla riva, E fece que' bei regni un tempo altieri Con sua dimora, or co' begli occhi all'Arne. La, dove ella soggiorna, i pregi accresce, E l'alma Italia alteramente onora. Seco è vero valor, acco è virtule, Onde il petto real sempre s'infiamma, E sempre il suo pensier s'erge alle stelles Quinci tacete opre terrene, e Dive, E su nobile cetra a lei cantate, Come a donna del viel, vose celestic E pria l'assalto, onde David estinse In val di Terebiato il fier Gigante. Dall'aurea porta d'Oriente il Sole Era più volte d'Occidente al varce Corso, sferzando i corridor volanti, E l'alte gemme del volubil carro Lavò più volte ne' cerulei campi, Indi sorgendo più lucrate al mondo; E pur d'orgoglio il Filisteo Gigante Gonfiava il petto, e con terribil voce Sfidava i forti d'Israel guerrieri, Che alenno uscisse a singolar battaglia; Ma dentro i gran steccati ognan rinchiu Fermò le piante, e di timor gelato Si venia men di quelle voci al tuono. Qual tra le mura de' nottorni alberghi Sta palpitando mansoeto armento. S'nde per l'ombra dell'insidie amica Lopi ulular per gran digiuno in selva; Tal freddi il petto, impalliditi il volto Erano udendo i cavalier Gindei. E di loro spavento alto cordoglio Al lor sommo tiranno empieva il seno: Ei nella real tenda altera, immensa.

252 D'ostro contesta, e di gran gemme aspersa Sovra rieco tesor d'eburnea sede Stava pensoso, e anhiloso il guardo, E con la manca sosteneva il mento, Sovra essa alquanto ripirgando il tergo: Quando il huon germe del canuto Isai Al ano cospetto alteramente apparve, Vermiglio ambe le gote, e biondo il erine, E tutto ardito in sul fiorir degli anni; No prima scorge il suo Signor, che il capo Inchusa umile, o le ginocchia ei piega, Poi riverente il favellar, discioglie, Cosi dicenda: Or non perturbi il petto, O sommo re, fra le tue squadre aleuno: Lo tuo fedele accetterò l'invito. E pugnerò col Filisteo Gigante. A cui rispose d'Israele il Bege: Mal fornito d'etate e di possanza, Non durerai contra si fier nemico. A questi detti sfavillò dal guardo. Nobile ardire il buon figlio d' Isai, Indi soggiunge: il tuo fedel sovente Pascea ne'eampi le paterne greggie, Ed or venla leone, or veniva orso, E delle torme depredava il ftore, I'd io metteva a seguitargli l'ali, E percotendo il lor furor, traeva Da'denti ingordi il depredato armento: Volgeansi incontro me l'orribil fere. Io lor prendendo con le mani il mento Le soffocava, e le stendeva ancise; Cosl tno servo orsi e leoni estinsl; Ed or sark il gigante a lor semhiante, Chè anciderollo. D'Israele il Dio, Che vincitor mi fe'dell'empie belve, Farà, che io vinca il Filisteo non me Cosl diceya alteramente umile Del spo Signore alla real possanza: Ed ei riscose al giovinetto: or movi; Dio sia con teco, Indi recar commise Arme di gemme, e di grande or lucenti, E di tempra possentis elmo fiammanta Di ricchi lampi, luminosu usbergo Tutto eosperso di diamanti, e spada Gemmata, anrata, insuperahil ferro Di lavoro ammirabile e superho: Ma come ricoperto il capo, e'l husto Fu di metallo il huon David, e cinto Del brando altiero, ei contrastar sentissi L'almo vigor delle leggiadre membra: Qual se mai di Partenope ne regni Indomito destrier vien che si elegga A tirar carro di real donzella, Il hnon maestro ora gli avvolge al eollo, Per lui domar, morbido cuojo e lana, Indi le lunghe einghia, indi gli appende Nojoso esrco di volubil rota: Ed egli usato a disfidare in corso L'anre volanti, ed innalzar disciolto Il pie veloce, da' novelli arnesi Tutto occupato a se nicdesmo incresee; Tale in quelle armi disusate spiacque A se medesmo il huon David, e disse: Non posso, no, per questa guisa in campo Uscire a gnerra: indi sgravò la fronte, E totto il busto de'pomposi acciari;

Ma prese in quella vece il suo vinci E eingoe selei di torrente ei soelse Lucide a monde, e le si pose in tasea, Che siccome pastore al fianco avea, E prese fionda: e cosl fatto i passi Ei mosse contra il Filisteo nemico Qual giovine sparvier, se rende il gi Bunn cacciatore alle fasciate eiglia, Volge superho gli occhi franchi, e sec Le sparse piume, e sovra il piè s' innalia E travagliando al suo Signore il pugn Mostra, ch'e nato a nobil volo, e sembra Tutti voler cercar dell'aria i campi; Tal ripien di vigore era a mirarsi Per la campagua il buon figliuol d'Isai: E d'altra parte minaccioso i passi Contra movea lo sfidator Geteo. Grande elmo in testa, grande nsbergo inde Gran spada al fianco, e gran metal guernira Ambe le gambe, e sul terribil tergo Grande acciar risuonava, e grande scudo, E con immensa man tronco regges Dismisurato. A rimirarsi orrore Era in quelle armi, l'ammirahil mostro; E l'aureo Sol che dall' eterce piagre Spandendo lampi, percotea quei ferri, Ne facea sfavillar l'aria d'intarno, Raddoppiando ne'anori alto spavento. Qual nel grembo all' Egeo pave perce Da procelloso fulmine raccoglie Ne' fianchi antichi la celeste fiame Indi nudrendo per la negra pece I gravi incendi, se ne va l'ardore Imperioso alle velate antenne In no momento, e per la gabbie eccelse, Onde da lunge il pescatore ammira L'alta sembianza delle vampe Etnee. Tal fiammeggiava il Filisteo Gigante Sotto le piastre de ferrati arnesi: E fattosi da presso chbe in dispregio Del buon David la giovenil virtute, Onde ridendo egli diceva: Or forse Ho sembianza di can, che tu ne vieni Col tuo vineastro? indi salito in ira Gridando ei minacriò: Fa che t'appress Sicché io disperga le tne carul pasto Alle fere dell'aria e della terra A cui rispose il buon figlinol d'Issi: In nella spada, e to nell'asta hai speme In nello seudo, io mia speranza ho posta Nel Signor degli eserciti, che regge Onnipotenta d' Israel le squadre, Cui tu dispregi, e Dio porratti in forsa Della mia mano, e troneherotti il capo, E donerò de' Filistei le membra Alle fere dell' aria, e della terra, Acciò comprenda l' Universo, con L' eterno Dio con Israel soggiorna. Oui d'atro ficle il fier Gigante acces Alto disdegno, ed affrettava i passi A calpestarne il giovinetto, ad egli Di darissima selce empie ta fionda, E sovra il capo la si gira intorco Ben tre fiate; indi fermato in terra Il pic sinistro, ei lo sospinge innant E quando intento la percossa ei sciogi

La destra pianta sollevando, allunga La man diritta, e v'aecompagna il fiance : Scoppia la corda liberando il sasso Ferocemente, ed ei ne va fremendo, E fende l'aria, e l'orgoglioso incontra, E nel gran spazio della fronte il fere. Ei di se telto impallidisce, a trema, Al fio trabocca, e la pianora ingombra Con l'ampio petto: rimbombaro intorno Per lungo apazio la riviera, e'l monte, Onde i pastor per le lontane piagge Meravigliando dier l'orecchie al auono. Ma noo indugia il fiondator, che altero Corre aul vinto, e gli disarma il fisneo Della gran spada, a verso il ciel Incente Per eon ambe le man l'acciar solleva, Ed indi i nervi, oade si lega al busto Opel teschio minaecioso, egli pereote, Doppiando i colpi, e gli recide al fine. Qual a' Austro irato, e se Aquilone atterra Alto cipresso, che le nuhi appressa, L'accorto villanel, perche si tragga Comodamente alla cittate, il parte; Onde lucida score in man si rees, Ed alza ambe le braceia, e giù dal petto Tragge gli spirti faticati, e fere, E spezza al fio la riversata pianta: Tale affannando le robuste braccia Il boon David del Filistro disciolse L'abhomioata, e spaventevol testa. Ampio correa dalle troncate canno Il sangue speoto, e dilagava il pian Siccome fiume: e da terror commo Volsero il tergo i Fillatei fuggendo: Ma il buon David col fiero teschio anciso Entro Gerusalem facea gitorno. н

#### ...

LA LIBERAZIONE DI S. PIETRO. Come in Gerusalem forza celeste Togliesse Pietro al dispietato Erode Or cantero; tu su dal ciel mi spira, Inelita Musa, e le mie voci illustra; Posciache pronto a lusingar gli Ehrel Jacopo apense, e delle belle vene Macchiò ana spada il dispietato Erode, Qual Libico leon, che infra gli armenti Tingendo l' orrida unghia il cor con placa, Ma furor eresce, ei d'altro sangue ingordo, Pietro serbava a più erudel percossa. Già dentru orribil earcere rinchiusa Tenea tra ferri in mezzo d'armi ingiuste Del ginstn vecebiarel l'alma innocenza: Ma del ano scampo in su gli eterei regni, E della sua salote obblio non gionse, E nell'alta virtu, che in terra nome Ha Providenza: Ella guardando il risco Dell' nomo afflitto, al Creator sen corse. Tempio è nel ciel sopra la stelle cecelse, D'ore cosperso, e di zaffiri eterni, E d'eterni diamanti, onde si spande -Per la Corte stellante un mar di lampi: Sede fulgida immensa; indi sublime Sedendo il sommo Correttor del mondo,

Guarda l'Olimpo, e delle fiamme i campi. E la sonante region de' nembi, E l'ampia terra, e l'Ocean fremente Ed indi irato con la destra avventa Onnipotente i fulmini tremendi; Onde con vasti torbini conturba I monti e l'onde e le colonne scuote Dell' noiverso. Or da si nobil sede Il Motor sempiterno delle stelle Volgeva l'iofallibile pensiero, E del Giordano e del Sion a' lidi: Quaodo a' beati pié l'ioelita Donna Giunse pensosa, ed al Signor s'inchina, Indi favella: O dell' eterno Impero Eterno Re, che con la destra eterna Totto sostieni l'universo immenso: Già tu meco benieno a parrar presa Fotura istoria, e de' celesti annali Lango tenor an' tuoi Campion sublimi. Motto non solei far, che Pietro in terra Tinger dovesse di Giudea l' areos s Bensi dieevi tu, che infra ric selel, Arme d' Inferno, e deotro no mar di sangue Stefano su uel eiel verria primiero; E che altrui secondando il fier Tiranno Asta feroce vihrerebbe, e spento Jacopo altroi rallegrerebbe il guardo; Ma non Gerusalcia di Pier amperba Vedria la morte; or come adungoe avvinto Sta fra eatene? e minacciato attende Là giù l'oltima piaga in man d'Erode? Ciò paventando di mortale affanno Stanno i compagni suoi tutti ingombrati, E to n'ascoiti ognor dal cor profondo Fervidi prieghi, e loro scorgi in pianto Le eiglia, il volto e l'amoroso seno. Così parlava umil l'inelita Donna, A eni rispose il Creator eterno: Sgombra dal cor la tema; indarco Erode Di Pier s'é dato a procurar lo strasio, Che io ne 'l difendo: ei fra dolori immensi Fetida earne laseerà lo membra, Pria che l'alma di Pietro a noi ritorni; E quei gravosi ferri, onde ha costretto Le mani e i piè dell' innocente, ancora Giù nel mondo saran saera memoria. Tempo verrà, che in venerabil Tempio Farassi sopra altar pompa sacrata Del nobil ferro, e da iontano infermi A loi verran per aequistar salute, Di cotanta virtú son per degnarlo: Ma Pier disciolto alla Gindea soe note Farà sentire, e nella Siria al fine Fermerà sull'Oroote altera sede; Indi ei rivolpera forte la piante Inverso il Tehro, e quella orribil gente Ne fia pensosa; e seuoteransi l'alme Al feroce tonar della sua voce. l colli ceccisi, e quel cotanto in terra Tarpeo superho, e le dorate mura, Che degl' idoli il nome ban seritto in fronte, Mal sosterran d'on Pesestor l'assalto; Ma fuggendo il furor d'orribile ira Aspro Tiranno a lui torrà la vita. Ma del veccisio diletto aneo la morte Fia venerata, e dove a morto ei ginnse

454 Templo a lui s'ergerà fino alle nubi : A lui non pur divota Italia, e Roma Ver me conversa, ma l' Esperia terra, Ma là 've Borca il ciclo empie di ghiaccio, Ma al' Indi ardenti inflammeranno incensi: Anai trovando calle oltra Occidente Per mondo ignoto, le provincie ignote All'alta soglia tributarie andranne: Colaggiù volgerausi ambe le chiavi D'ogui salute, e s'accompagna indarno Con esso me, s'altri la Sede sprezza, Che fia nel Vatican per lui fermata. Cost lieto diceva: indi rivolee Sotto il cirlio immortale il guardo eterno Al campo ardente de' beati spirtiz Milizia eccelsa, che ne' cenni intenta Sta del Tonante, e vigilando attende Pronta agl' incontrastabili comandi: O se dall'alto ciel scender convegna Sull' ima terra, e degli abissi in fondo Fidi messaggi, o se vestendo l'armi Arder negli elmi, e negli eterei usberghi, E forte soggiogar l'inique genti Intanto in alma pace alzano canti Giojosi, e del gran Dio cantano i pregi Fra schiere alterne: alto risnona intorno Delle celesti piagge il bel sereno, E gli anrei cerebi delle stelle, ed alto Scosso rimbomba il laminoso Olimpo. Tra questi immensi eserciti superni A se Dio chiama il bnon Michele, e dice: Fedel ministro, e dell'eterca corte, Cosi gik volli, non ignobil parte, Scendi là ve tra ferri in eieco orrore Pietro è rinchinso, e prin che sorga il giorno Per te disciolto ei si ritorni a' suoi. Taequesi a tanto, e'l buon Michele adombra Gli omeri eterni di veloci piume, E per lo mezzo delle fiamme erranti Laminoso trasvols, indi rischiara D'almo splendor le tenebrose nubi. Come se schifo di poggiar sublime, Ver l'opda di Caistro il corso inchina Candido elgno, ora battendo alterna L'ali di neve, ora adeguando il volo, Fende la vana region dell' aure, E dal elel rapidissimo si piomba; Con veloce il messaggier divino Entro l'aereo pelago sen varea: E già dall' Occan, bruna le pinme, Uscla la notte ad offuscare il mondo. Quando Michel Gerusalem rimira: Allor misura il volo, e poiche folta Del meszo del cammin distende l'ombra, Ei giù volando alla prigion discende, E luminoso vi trapassa: avvolti In forte sonno i fier custodi allore Giacean distesi, e per le nari sparso Sonar s'ndiva il faticato spirto: Ne men dalla stagione, e dal rio peso Vinto de' ferri ii prigionier bento Chiudea le eiglia, e tranquillava il core; Ma con la destra man l'alto Messaggio Gli scuote il fianco, ed a quel sonno il toglie, E poi dice ver lui : Sorgi veloce. A questi detti dalle man di Pietro

Caddero i ferri, e l'Angelo soggiunse: Succingi rattamente il fianco, e vesti L'ignude piante; e Pier non ode indarno : Al fin disse Michel: piglis tuo manto, E vienne meco. Ed egli allora il segue: Si dietro l'orme Angeliche sienro De' custodi primier varea fra l'armi. E de' secondi, ed alla porta aggiunge, Che d'alto ferro la città difende: Ella al passar di lor ratto s'aperse, Ed essi entraro, e poiché spasio alquanto Michel di via col prigionier trascorse, Ritornandosi al ciel subito sparre. Ma Pietro inverso Dio leva le palme, E con fervido cor seco raziona: Or si conosco io ben, che dalle stelle Angelo venne a liberarmi, e vano Lascionne in terra Il rio furor d'Erode. Così dicendo per la notte oscura Alla magion de'suoi lieto ritorna.

## ш

## IL LEONE DI DAVID,

Deh scendi in riva al Galileo Giordan Celeste Musa, e meco narra, come David toglicue al fier leon la vita, Ocando in val di Betlem paseca la greggia: Omai troppo sovente il mondo intese Favola dirsi del figlicol d' Alemena, Or per noi senta di più vero Alcide. Già rugiadosa d'Oriente al varea Con le dita di rose apriva il cielo L' alba, chiamando a sue fatiche il mondo, Quando il buon figliosdel canuto Isai Le giovinette membra al sonno tolse, E per nacir co' mansueti armenti Guernisce Il dosso delle usate spoglie. Ei di lini tessuti in prima copre La molle earne, e poi sn lor succinge Lana di Tiro, che al ginorchio aggionge, Ne col purpures tembo oltra discende; Poscia rilega, e di sua man circonda Candido panno alle nervose gambe, E di euojo durissimo difende Da duri dumi le veloci piante; Ma per difesa della pobil testa Ei di lupo cervier tutti copriva, Forte eappel, gl' innancilati crini : E quasi armar volcase il regio buato, Contra gelido ciel si stende intorno Irenta pelle di terribil orso, L'orribili unghie di grande or distinta, Per tal mode vestito in man ripiglia Series flonds, e sulla spalla appende, l'eso caro e gcatile, arpa sonora : Dal chiuso albergo al fin le gregge invia Per la foresta, e sulla verde erbetta Guida i lor passi lenti, ove e più viva La regiada dolcissima notturna; E mentre a suo diletto il prato pasce Fra l'aure dolci il mansueto armento. Mira David d'una grand'elce i rami Carchi d'augei, ebe per diversi modi Paccano versi a salutar l'aurora.

Sotto quell'ombra era minuta e folta L'erbetta, e verde si solleva, e piega Sotto il volar della doleissima aura. Per merzo mormorando iva correndo Onda d'argento, e eo' soavi umori Sotte il fervido Sol nudrisce il prato. Caro albergo di zefiro: nel mezzo Di si romito praticello appoggia Davida il tergo alla robusta pianta: Ivi cal suo pensier volando al Cielo Brams, che scenda omni la forza eterna, Tanto promessa a liberare il mondo: E lusingato da pensier ei seioglia La bellissima cetra. Ella contesta Per lai già fu d'incorruttibil cedro, Cha sul Libano eccelso egli divelse: I molti pesni, onde egualmente appese Giù discendean l'armoniose corde, D'oro splendeano; e d'ebano lucente, E d'oro totte era distinto il legno Dolce canoro. Or poiché lungo il petto Il si distese, ci con la man veloce Cercando va le più soavi note; Indi eon lor non men soavi accorda Si fatti accenti: O d'Israele, intendi, Rettore eccelso, il mio pregare ardenta: Tu, ehe sembiante a pecorella guldi La cara di Gioseffo umil famiglia, Che dentro l' arca delle paei eterne Savra esse l' shi a Cherubin soggiorni, Deb fattı omai, deh di Manasse a gli occhi, Deh fatti a gli ocebi d' Effraim palese, E scendi forte ad arrecar salute. Cosl cantando all'albero sonoro Scotea le dolci corde, e lieto il viso Intentamente rivolgeva al ciclo, Ouando s' udi fuor delle selve un suono Useire immenso, a cui la valle intorno Alta percossa orribile risponde: Ciò fu Leon, che di terribil chioma Movea superbo a divorar gli armenti, Al quale unque non dic Libica arena Mostro sembiante, al qual non è sembiante Mostro, ch' a depredar corra sul Ganga. Dove ai volge il bnon David, e mira Il grave risco dell' amata greggia, Batto di dura selce arma la fionda, Cosi pregando: O d'Abrasmo, o santo Dio d' Israel, tn pure il Dio sei grande De gti avi miei. Così dicendo ei rota Tre volte il sesso, e lo diseioglie al fine: Ei l'aria fende impetuoso, e fere L' orrida fera alle vellose coste, Ma lievemente offende il gran nemico: Ed egli al feritor non pria si volge Cb' a Ini minaceia sanguinosa guerra. Erge la giubba atroce, etroce ei gonfia Il collo d'ira, e tutto inarea il tergo; Spunnagii il muso, e la volubil coda Ftagella i fianchi smisurati, e sveglia Con apessi colpi la superbia interna: Ma tru i gran velli delle eiglia irsute Il mortifera sguardo aspro divampa Quasi di fiamma; e come allor, che in ciclo Crudo Orione il bel seren perturba, Tetro nembo veggiam, ebc dalle nubi

Folto si forma, e quando è ben condenso S'apre tonando, e fulmini saetta; Cosi dappoi, che l'implacabil mostro Gravido d'ira più feroce apparve, Le sanguinose guance allarga, e spande Aspro ruggito, onde la valle erbosa, Oude la selva tenebrosa, ed oude Il monte intorno, e tutto il eiel rimbomba: E eome il mar, che procelloso fieme, Veggiam, ehe spinge a terra orribil onda, Cosl contra David l'orribil fera Infurista, e rapida s'avventa; Ed ei costante al braccio manco avvolge La spoglia d' orso onde guerniva il tergo, Ne pria la belva indomita s'appressa, Ch'entro le ingorde canne ei la profondas Indi saltando le si pon sul dosso: lvi eol destro de'giuocchi el preme Inverso il prato, e con la destra afferra A se traendo le superne fauci, E spinge con la manca a terra il mento. Qual si rimira il sagittario Scita. Se arma di lungo strale arco possente, Ch' ei con una ricerca il ferro aento. Con l'altra man tragge la corda al petto; Cotal movea David le braceia invitte. E già di sangue era infocato il volto Per l'alto aforzo: e si vedean le vene Tutte goosie segnar le stanche membra, Quando pien d'ira e di virtnte eterna Squareia la gola divorante, e frange La dura vita all'animale immenso, Ch' a terra polpitando al fin si stende-Allor scendes la montanara turba Da gli alti colli, onde mirò l'assalto; E vista da viein la fora estinta, Ciascon volgea meravigliando il guardo Or so I'nnghie ferrigne, ora sul dente, Già seempio degli armenti, ed or an gli occhi Così dissnimati ancor feroci; Indi con lunghe, e con veraci lodi Il nome di David portava al eielo, Il Dio Iodando d'Israele eccelso.

th Dillivio.

L'onda ministra del gran Dio, eba seese Si fortemente, ed annego la terra, A dir m'accingo; ma da chi soccorso Deggio sperar nella sublime impresa? lo lo spero da voi celesti Muse, Nell'actica stagion, che al Ciel rivolta Pur tenca l'alma, e con l'nmil famiglia Suoi giorni puri il buon Noè traeva, Su per la terra avea fermato il regno Mulisia estrema, e degli abissi inferni Ella sparse il venen per l'Universo. Non fu securo allor da fiera destra Capo fraterno, e le midolle e l'ossa Ardeva altrui cruda lussuria, e 'l nome Del gran Tonante era tenuto a vile: Invan girando il Sole, alma bellezza, Chiamava il mondo, si quaggiù vivea Schift del ciel la scellerata gente;

256 Ma dal regno superno i cuori iniqui L'eterno Re non riguardava Indarno-Fra nova Cori, innumerabil Corte, D' Angeli saeri onnipotente assiso Reggeva il mondo: e quei beati spirti Spandeano voci di letizia, e loda Sopra l'onor del Creatore ectelso: Come da tetri abissi il mondo in prima Tracese in bella forma, e d'aurea luce Empiesse it sen dell' Universo immenso: Come spiegsase il ciel, come la terra, Immobil pondo, ei stabilisse, e come Termini saldi all'Ocran preserime. Cosl cantava la milizia eterna, Quando il sommo Signor fece sembianti Con l'alta man, ch'ei favellar volesse, Ed ecco allor, che per l'eterce sedi Chiuser le labbra, e le gioconde note Posero in bando, e si mostraro inebini Pronti a raceor la ireontrastabil voce: Ma per l'aria quaggiù lampo non corse, Ne vento udissi, e per lo mar tranquilla Si giacque ogn'onda, e le foreste, e i fiami Tacquer nell'ampio grembo della terra: Cosi per ascoltar l'alto Monarca Tatto quetossi il ciel, quetossi il mondo. Ed egli aprendo il soo pensier rinehiuso, L'alma favella, ed immortal disciolse: Udite, eterni abitator celesti, O delle voglie mie per l'universo Fidi ministri, io colà giuso in terra Ho pigliato a nudrir l'nmana gente. Pregiando lor siecome figli, ed essi M' hanno in dispregio, e m'han voltato il tergo; La terra, ch' io ereai per mia fedele. Tornata è meretrice: in lei doveve Fiorir virtute, c d'ogni vizio in fondo Robeliante da me totta è senolta: Però sul capo dell' iniqua gente Spargero come fismma il mio disdegno, Tenderò l'arco, vihrerò la spada, La spada mia, ebe i peccator divora, Ne poserò mia destra Infin che il mondo Non vegga in solitudine diserto: Quanti nomini ha laggiù, quanti animali Tanti sommergerò: quaranta giorni, Quaranta notti io verserò dal cielo Forza di pioggia, e d'ogn' intorno accolto Alto diluvio inonderà la terra. Solo del mio pensier caro e diletto Noe, dall' onda fia securo, e seco I figli insieme, e le dilette noore. Costor rinchiosi entro ammirabile area. Marchina eccelsa, e per mio dir com Vinceranno il furor dell'alto abisso, E senza risco nell' Armenia andranno: Con essi alquanti serberò rinchiusi D' ogni animal per abitar la terra, Possiache sotto il Sol fia discoperta; Tutto altro; è ciò ben fermo : or non mi volg Per altroi suppliear; totto altro immerso Perirà dentro il vasto sen dell'acque, Del mio disdegno rimembranza eterna-Così per entro un pelago di luce Alto ei favella; ed adorando inchina Raccolse i detti ia stellante Reggia;

Poscia del gran Signor vanti rinnova Doice cantando, e con charace cetre, E con belli archi di gemmate lire Empiono i folti popoli superal L'aorea magion d'incomparabil gioja. Quale al giocondo april la, dove il mondo Tra novi fior di gioventù si veste, Se dal grande Ocean, cui dentro il Sole Lava le rote, e lo splendor del carro, Ei bel risorge, e na rimena il giorno, Le piote schiere de' pennuti augelli Alzano canti rimirando il lume, Onde ogni cor si rauserena in terra; Cotale a' raggi del Signor supremo Cantan gli alati eserciti giojosi. Ma rimirando il Creatore eterno Gli nomini in terra, e gli animali eletti Chiusi nel sen della grande arca, Impose Aprirei in ciel le cetaratte, e farei Dall'alte nubi alto diluvio immenso Ratto a' cenni di lai aquadre volanti D'angeli sacri per lo ciel si mosse Rapida inverso i cardini del mondo p Ivi con tromba adamantina innalza Ciascon aua voce, e del gran Dio palcas Il saldo incontrastabile decreto: Non cost forte, s' Ocean percote I fianchi alpestri dell' Erculea Calpe, Rimbomba l'onda minacciosa, come Allor dell'aria rimbombaro i campi. Nembi, dicesa, ebe da principio nembi Non eravate, aozi eravate, o nembi, Nulla da prima, e con la destra etern L'eterno Creator vi pose in stato, Udite attenti il soo voler eterno: Ei perehe aplenda sua giustizia ba fisso Che I mondo tutto si sommerga: or voi Quaranta di, quaranta notti intere Spandete l'onda de'plovosi grembi, Ed annegate ogni mortale in terra. Cost dicendo ripigliaro un volo Gli alti messaggi, e ritornaro in cielo. E già di nubi tenebrose oscuro Velo si stende, e se ne copre il volto Chiaro del giorno, e dall'aeree fonti Spandesi immensa, insuperabit pioggia: Tanta non mai, benebe Orion superbo L'aria torbasse, e procelloso Arturo Nell' alto risorgesse, onda si aparse; Immantenente i seminati campi Foro dispersi, e la fidata messe Per gli aratori al grembo della terra. Tutta predaro i turbini celesti: L'alte foreste de' gran gioghi alpini Syelte cadean, che già cento anni, e cento Guerreggiaro con l'impeto de' venti, Usciva omai di sua sembianza il mondo Onda era il piano, onda la valle ed onda Già quasi i monti, e dietro l'onde errando Sparse perdeansi le apperhie umane: Gli nomini di pallor tinti le gnance, E freddi il sangue infra le vene, il piede Moveano intorno a procurar salute. Chi sosteneva Il genitore antico, Chi porgea mano alle consorti, ed ella, Versando in sul bel petto amari pianti,

Stringeansl al seno I pargoletti infermi: Così movean le abigottite turbe Inverso i monti; e colà suso in cima Altri piangea dolente i anol tesori, Altri gli amor di alma bellezza, ed altri La sommersa carissima famiglia: Era ebi vago rimirava l'acque Tanto diffuse, e si seriveva in mente L' acerba viata dell' orribil esso, Per farne istoria a' snecessor nipoti? . Lasso I ma van fo sno spirar, ch' al fine Salendo l'onda imperiora ascore Totto equalmente il volto della terra. Solo infra le procelle, infra gli abissi, Infra i tnoni, infra i turbini, infra i lampi, Allor tutta secura a riverita Nnotava l'area; ed ascoltando 1 gridi De'cor sommersi, e l'orrido rimbombo Dell'onde irate, il buon Noe tranquillo Canta la forza del Signor superno: Ch'ei scoterà la terra, e i monti eccelsi Al sno voler commoveransi, e ch' egli Comanda al Sole, che ei riluca, e chinde, Se ben gli sembra, li splendor celesti; Che là 'v'egli percote altri non sana L'acerbe piaghe; e a'egli altrui rilega Non ha destra quaggiù, che ne discioglia: Mentre col suo poder frenò l'abisso, Campò la terra; or ebe rallenta il freno A gran dilnvj snoi tutta a sommersa: È ginato, è ginato Dio, però convienal, Che ginstamente il nome sno s'adori-Così rinchiaso il veccbiarel beato Umil cantava, e la fedel famiglia Alternavano seco in dolci note Fin che la pioggia ricoperse il mondo. Poi quando il gran Signor serrò le nubi, E seemò l'acqua, ed appariro i lidi, Usei Noe sopra la terra, ed crse Altare e fece sacrifizio a Dio 1 Ed ei gradilln, a benedisse il seme Dell' uomo ginsto, e di sua boeca impose, Che desser prole ad abitar la terra; Ed indi patteggiò, che in mezzo a' nembi Porrebbe un arco a rimembrarsi, come Non più con acqua affonderebbe il mondo.

r

LA CONVERSIONE

DI SANTA MARIA MADDALENA

Perudo a cintar secone a Die conversione van Vernaus Maddelne alto cordojicio Na come fin, che dell'amor terreno Frontpendo l'oppi, al Redentor ren core Frotz piangendo, ed impetrò salute? I Pal ciel diecesali, el cie ci narra, o Musa. Ella, come era nasta, a pra col Sole Sorre dal letto, e con fialto speculos. Sorre dal letto, e con fialto speculos. Corre dal letto, e con fialto speculos. Quando ceco Marta, a cui dolor profosio l'ocuna nel cor que siosi lascrii amori, Le sovragginne, e di pietle coperas CRIARISMA, PASTI EC.

La fronte e gli occhi, a così dirle prende: Benehe tante frate, o cara, e dolce, Ed a me giocondissima sorella, T' abbia pregata ad ammendar costume, Oggi non rimarrò di farti i prieghi Già tanto nditi, e fin che io duri in vita, lo pur ti pregherò di quento stesso: Che io non posso mirar, che in preda al senso Si lungamente te medesma inganni; Che eerto è vero inganno, attender pace Da questa carne, e per le sue lusinghe Non prender guardia da'tormenti eterni. Ma le parole mie non ban possanza Verso di te, perché elle son mortali. E formate di bocca peccatrice: Che ae per min consiglio unqua t'adduci La voce ad ascoltar del Gran Maestro, Ben ti veggio pentir di te medesma, E segnare orme per novel sentiero: Che il suo parlar non è parlar, ma fiamma, Che accende l'alme vivamente, e forma, Siecome a lni più giova, i sensi interni: A' detti snoi vedrai tornar le lingua Alla perduta lor favella, e gli occhi Già tenebrosi rimirare il Sole; Dileguarsi le febbri, e l piedi infermi Imprimer per la via ratti vestigi: Ma che? pur dianzi dalle man di morte Non tolse il figlio, e più che mai gioconda Non ne tornò la vedova dolente? Or cotanta virtù non sei tu vaga Di rimirerla in parte? a ae lontano Suggiornasse da noi per Inngo spazio, Breve non ei parrebbe ogni cammino Per udire, e veder tanto Maestro? Ed egli è qui; da noi non torce i passi, Vive con esso poi; la strada Insegna Della salute: ab teco stessa omai Prendi a enrar di te medesma, e pensa Che il tempo velocissimo cammina. Così le dice, e da pietà commossa Versava per lo sen fervido pianto. A cui rispose Maddalena, e disse: Io già meco, sorella, avea fermato Di vedere ed ndir le meraviglie, Onde ragioni: e forse il Sol nell'onde Oggi pop scenderà, che pop s'adempia Aneo per me nostro comun desire: Or più non lagrimar; troppo severa Scrivi la legge della fresca etate. Ella eosì dicea, qual chi discorda Col favellar da' suol pensieri interni; E mirandole il cor Marta sul viso, Move dogliosa il piè per altra parte. Ed ella intenta di bellezza a' pregi Piega i biondi capelli in varie trecce, Ed in nastri dorati indi gli chiude; Ma per le tempie, ed alla fronte intorno Innanellati gli dispone in giro; Poscia ad ambe l'orecehie, onor del Gange, Con oro appende gemini diamanti; Ma l'alabastro del bel collo adorna Puro tesor dell'Eritree marine: Indi da'fianchi infino a' piè distende Ricca faldiglia di purpurea seta; Indi veste su lei candida gonna 33

258 D'oro contesta, e per Dedalea mano D'argentei seherzi variata il lembo; Poscia d'aurel legami ella s'annoda Cernleo vel sull' omero sinistro, Cui deggia l'apra dispiegar per via : Di leve legno, ebe di seta e d'ostro Tutto è coperto, ella guernisce il piede; E la man poseia di rubini ingemma, I cui vivi splendor miri la gente Fiammergiar sulla neve delle dita. Al fin dell'aeque e degli odor Sabel Tutta s'asperge, ed in maggior eristallo La procurata sua beltà vagheggia, Ed lvi i suoi lavor spesso corregge. Si dal vetro fedel preso commisto, Esce dalla magion tutta pomposa, Totta odorosa ad infiammare amanti: Leggiadrissima i piè, lasciva il guardo, Fassi veder ne' Templi; indi partendo Per ogni strada la città trascorre. Come da rio digina Delfin sospinta Per l'ampio seno dell' Egeo si gira, Intento a depredare i pesci ineauti, Cosi la Donna ad involare i cori, Pronta eon gli occhi la eittà eirconda. Ma dentro i Tempi, e per le vie non ode Altro che ragionar del Gran Maestro: Cb' egli a' primi suoi detti al corpo estinto Diede la vita, e pelle fredde membra l'atto fece alloggiar l'alma partita; Ode dirai feliec, ode beata Chiamarsi appien la vedovella madre, Che cotanta dal cielo impetro grazia: Da si fatta favella ella rammenta Ciò ebe a lei Marta favellò por dianzi: Onde nel petto, già fallace albergo Di vani amori, ella venir s'accorge, E non sa contrastar, nuovi pensieri; Quinci va taciturna a' propri tetti, lvi s'asside, e l'agitata mente Negli studi d'amor non si trastulla, Ma nuovo affanno, e non sa qual, l'ingombra. Si fattamente trapassò la luce Del ebiaro giorno, e poiebe il Sol nell'onde Tutto nascose il luminoso catro, Non trova pace in sulle molli pinme; Ma quando gli angelletti in earo nido Stanchi fannu posar l'ali dipinte, E li squamusi pesei in mezzo il mare, E ciascupo animal sopra la terra Sonno raccoglie, e per le selve ombros Dietro le fere il cacciator non suda, E lascia lasso il villanel l'aratro. Ella più duri i snoi pensier volgea: Sente nel cor profondo alta vergogna Degli anni spesi vaneggiando, e brama L'anima ornar di via miglior costume. Ma d'altra parte abbandouar non osa I cotanti domestici diletti: In cost dura pugna ella non ebiude Gli occhi giammai, se non che presso l'Alba Pare il sonno l'entro sotto le eiglia : Ed allor di pietà ver lei sospinto L'Angel, di lei fatto eustode in prima, Le s'appresenta, e tra gli aerei nembi Forma se prende, che a mirarlo in volto

La propria genitrice le rassembra; E poi con voce di pietate, e d'ira Così le parla: In veritate io debbo Grazie alla morte, ebe mirare al mondo Non mi lasciò di te tante vergogne, O non tanto per sangoe, e per fortuna, Quanto per ozio, e per lascivia illustre; Dimmi per Dio, dove Mosé descrive La legge, ebe per te eosi s'ademple? For forse l'orme immonde, ebe calpesti, Segnate da Ginditta? o pur l'esempio Doll'antica Racbel cost t'informa? Per certo I loro amor son forte scuss Di tua lussuria; Ah, Maddalena, omai Pensa, ehe oltra la vita, ehe disperdi, Altra vita è per voi non più cadnes, Ma sempiterna: se giammai fu tempo Da fermarsi nel cor cotal pensiero, Oggi esser dee, poi sulla terra aptende La stagion di pietate, e di salute: Questa lieta stagion, questo bel giorne, Quanto il bnono Abraam, quanto bramolla Il bnon David? e a te di lei non cale, Se non via men, che di volobil gioja? Non cost Maria; i cui consigli, o pronta Seguir tu devi, o reputar che indarno Ne piangeral fra le miserie eterne. Cosi forte le disse: e in grembo a'veoti L'aerce membra egli depose, e sparve. Ma palpitando dall'affanno interno La peccatrice rapida disgumbra Il souno, e verso il eiel tende le palme, Alto gridando: O di pietate immensa, Divino abisso, aneo dal eiel non adegni Inviar verso me santi messaggi? Cosi gridando ella rivolge in mente Gli anni trascorsi, e le entante colpe Commesse amandu, e le tessute frodi. Onde fe'guerra all'innocenza altrui: Rapida allor dalle notturne piume Esce dispersa il erin, nuda le piante, E grida errando nel rinebiuso albergo: Mossa dal mondo a contrastar la legge Da Dio formata, ebbi possanza, e forza Ne mai ful stauca ne'mici prapri oltraggi; Dunque se contra il mondo nra mi accisso, Da Die commossa, anco possente e forte Per mia propria salute esser dovrei; Ma se l'uomo à quaggiù polvere ed ombra, Invan di mia virto prendo aperanza, Padre del ciel ; pur la tua destra eterna A me fia larga di pietosa aita. Se a ben pregarla, ed impetrarla imparo. Cotal dicendo il così caro innanzi Tenero avorio de'ginocchi piega Sul terren duro; e sospirando giunge Le palme, e verso Dio prieghi rimova: Quanti di, quante notti al viver mio, Signor, donasti, to tutte in tun dispregio Con lungo studio a tuo malgrado ho spes Ora non trasse Il Sol, che a te nemica Ogni mio senso lo non mettessi in opra: Lo sguardo, ebe dovea l'alte belleaze Mirar del ciclo, io sempre a terra il tenni; Le labbra, ehe dovean pregbiere e lodi Alla tua gran bonta, furo macatre

Di Iminear con amorosi accenti a Parte non è di me, salvo che rea Di pena eterna; e ben leggier tormento Fia, se tu miri al min pecear, lo 'nferno; Ma se non è laggiù chi si rivolga Verso il tno nome, oggi risplenda un giorno, Che sia giorno per me di tue mercedi. In messo questi voci ella rammenta Le numerose squadre degli amanti: Allor più caldo il lagrimare sgorga, E singbioszando incontra lor favella: Alme, che liete correvate il tempo Di vostra vita, ed io crudel per via, Lassal v'ancisi, nuqua per voi consiglio Si prenderà di proeseciar salute? Ab, ebe se mar di vano amore in fondo Vi riterrà, questi miei erin, questi nechi Colpa n'avran, che tenebrusi e spenti Stati fossero allor, che ve gli offersi, Così diceva, e disperdeva intanto L'ôr della chioma, e con le proprie palmè Battea le eiglia, e di percosse alterne Faceva il volto risonare e'l petto, Ivi tingendo di livor la neve, Che tanta a gli occhi altrui die meraviglia. E già per l' Oriente il Sol spargeva Candidi raggi, e Maddalena Intenta A sua salute, entro suo cor favella: Ecco la luce che risveglia il mondo, Tempo è da gir, siccome Marta impose, Al buon Maestro: ei che del figlio estinto Seppe allegrar la vedova dolente, Forse mi degnerà d' alcun conforto. Cosi dicendo ella s'avvolse intorno Negletto manto, e rimirando i frezi D' oro e di gemme, e le superbe pumpe, Onde soleva ornar la sua bellezza, Le straccia, le disperde e le calpesta: Non prende rete, onde i capei rinehiuda, Non ricea fascia, di che il sen succinga, Non flor d'Arabia, onde per l'aura odoris Ma gli irti erin su gli omeri disciolta Vassene scalza, e sulla bella guancia Appariva dipinto il gran cordoglin. Le turbe in rimirar chiedean dahbiose S'ella par fosse Maddalena, e quale La percotesse repentino affinno; Ed ella fissa ne' pensier celesti Cercando andava il Galileo Macetro: Poi dove Intese, che Simone a mensa Seco l'accoglie, di pregiato unguento Vasel procura, ed a' besti alberghi Con frettoloso passo ella s'invia, E ratto varea alla bramata stanza; Ne prima scorge il gran Signor, ch' umile Gli a' avvieina, e taeita l' adora, E aul diletto pie versa gli odori, Con gli occhi suoi tutto lavando intorno. Oual auole in bel giardin correr fresca ouda Per netta doccia, s'ortolano a sera Ne brama ricrear pianta di cedro, Cotal correa di Maddalena il pianto h' ella sparges del Redentore a' piedi; Cui poscia del bel erin mesta tergea, Baci figendo alle beate piante. di meno angoscia vedovella geme

Se rimira morir l'unies erede, Di quella, oade Maria s'afflisse e pianas: Ne pianas in van; che da pietà commossi Sulle sue colpe il gran Signore eterno Un larpe Gume di merce diffue; E contra i biasmi altrui le fece seudo Con la sua voce, e le donò la pace, Che mai poscia da lei non ai digiunes.

## VI

## I CINQUE TIRANNI DI GABAON.

Mentre lu riva dell' Arno atti e sembianti Erato canta, e femminil beltate, To giù dall' alto eiel stellata il manto. Urania, scendi, e meco altrul racconta Dell' ebreo duce in Gabaon i pregi, I cinque re, eb'ei di sna man trafisse. Sazio di seguitar l'orme fugaci Del campo avverso il vineitore ebreo Tornossi a'campi di Maceda altero; Ed ecco, ebe dal ciel discesa a gli ocobi Di Giosne l'alma giustizia apparve. Ella beata in sulle stelle eterne Appresso il seggio del gran Dio soggiorna, Në discende quaggià, se non apporta Per decreto divin degni supplici, E degne pene a'scellerati in terra s Ed or perché einque tiranni a morte, Empie corone, Giosae tracese, Dalla superna region si move. Lucida spada con la destra Impugna, Ferro di tempra adamantina, e strigne Con la sinistra mano aurea bilancia: Il bel corpo di neve ostro le vela, Che fiammeggiando Infino al piè discende: E largo einto di rubin contesto, E di giacinti le circonda i fianchi, Lleve stringendo le mammelle, e perla Colà, dove s'affibhia, ampia riluce, E di rai candidissimi afavilla Si fatta al duce ebreo l'altera donna Chinso nel padiglion fassi davante, E dice: O forte, ed al gran Dio diletto Successor di Mosé, che oltra il Giordano I suoi segnaci di tua man conduci: Già sai tu ben, che nell'orribil pugna Dianzi mirando il popolo disperso, I regi per viltà gittaro l'armi E dentro una spelonea ognun s'ascose; Or ta, da quelle tenebre fugaei Tratti alla luce, di tua mon gli oncidi: Che? tanto si assicura nmano orgoglio, Che per virtà d'un scettro, egli dispressi La spada, ehe a mia destra il ciel commise? Siano specchio costor, che da'più grandi lo suglio ricerear più gran vendetta. Cost dicendo, di veloce valo Entro l'umide nubi si nascose. Ma il gran guerrier, tutto inflammato i sensi D'onesto sdeeno, e nel real semblante Tutto cosperso di terribile ira. Esce del padiglion. L'altero busto Era coperto di Incente usbergo,

Pregio infinito; e dal sinistro fianco

Pendea la spada: il flero acciar locente Era rinebiuso io caudido elefante, Merce dell'India; e quello avorio int Avea gran fregi d'ametisti e d'oro; Ma l'else aveau fra l'or vivi Smeraldi. Ed aurea testa di leone Ireano, Forte crinita, era del pomo in vece; Tra l'auree labbra di piropo I denti Vibra feroci, e uelle ciglia irsute Vivace di rubin foco fiammeggia. Cotale usel fuor delle tende; poscia A sé chiamato Otoniel, gli disse: Arma tua squadra, iudi colà t'invia, Dove in chiusa caverna stau nascosti Gli empi tiranni delle turbe oppresse, E qui gli mens. Otoniele inchina Il somma Duce, e per la via con Alla chique aprionea affretta l'orme. Ma Giosne de cavalieri aduna Le schiere armate, e con celesti note Verso lor taciturni alto ragiona: Quel che a'vostri avi, al dipartir d'Egitto Per bocca di Mose, l'Oonipotente Avea promesso, o fortunati Ebrei, Ecco adempiuto, c stabilito in parte: I vostri piedi oltra il Giordan son fermi; Per voi stampansi l'orme in quella tarra, Che di latte e di mel terra può direi: Dunque d'amore, e d'umiltate ardenti Il Dio lodate d'Abraamo, e ferma Tenete verso lui vostra speranza: Con che valor la sempiterna destra A vostro scampo ei commovesse, aperta Prova farà di Gericonte il pianto ; E voi pur disesi rimiraste in campo Ohamo il re d'Ehrone, e'l re Giaffia, Che signoreggia in Lacbi, e'l fier Feran Signor di Gerimoto; e'l rio Dahira, Bettor d'Eglone, e l'orrido Adouiso, Ch'è di Gerusalemme empio tiranuo: Di costor l'arme, ed i guerrieri uccisi Per vostra mano, ha Dio lasciati in terra Esca di caui e di rapaci augelli, Or di loro tirapni il vostro seuardo Vedrà tronca la vita, e voi securi De' regni lor rimanereta eredi, Siccome ha l'alto Dio fermato in cielo. Coil dices, quando co' fier tiranui, Di guardia ciuti, Otoniele apparve: Mesti lo sgoardo, e pallidi il sembiante Venian pensosi; e Giossé comanda, Che ciascun Duce Ebreo (lungo tormento) Col piè calpesti a que' superhi il tergo, Indi verso gli eserciti favella: Chi dianzi in arme servitute a morte Vi minacciava, eccogli atesi in terra Sotto il piè vostro, or confermate il core; Cotal sempre uou meno ogni tirauno Daravvi in forza il regnator celeste. Come in tal modo ha favellato, impone, Che tratti i prigionier gli sian davanti; Poi come gli ha d'appresso il guardo affisa Ne' lor sembianti, della fronte al piede Gli va spiando taeito a pensoso : Al fiu sospioto da furor celeste La spada impugna fulminoso, e fere

POESIE Al fiero re di Gerimoto il petto: Frange l'acoto acciar la carne, e frange L'ossa, e s'immerge uel polmon veutoso; Subito crolla, e le ginocchia ei piega Impallidito, e palpitando a terra Va sulla plaga; ivi di sangue un rivo, Mentre che fra singhlozzi amplo diffonde, Sonno di ferro a lui volò ne gli occhi, E di teuebra eterna il ricoperse. Quando del rege Ebreo l'ira riguarda Dabira, allor di se medesmo in forse S'atterra lagrimoso, e giunge insieme Le palme, e forte sospirando il prega : O care al Cielo, ed al grau Dio diletto, Guerrier aublime, omai ciascun sel vede, Che sei solo Signor di nostra vita: Or perché duoque vincitore in guerra Le tue vittorie, e le tue palme ecceloe Vuoi col saugue macchiar degl'infelici? Noi non armammo nostre genti, in campo Noi pop oseimmo d'alcuno odio accesa Contra di te, poseci il ferro iu mano Comun disio di conservarei il regno, Del quale or privi ti preghiamo almeno, Per tua pietate, non ci trarre a morte: Rammenta il mondo instabile, rimira Il como incerto di fortuna; dianai Noi regnavamo, ed al girar d'un ciglio Ci a'iuchioava popolo infinito; Or fatti servi ti piaguiamo a' piedi: E forse ver, ch'bai teco il padre nutico, Che 'I lungo affanuo dell' età consola Con la tua gloria : or per la sua salute. Per gli anni suoi canuti io ti scongiuro, Per l'amor della nobile consorte; Se'l Ciel henigno il suo favor presente Alla famiglia tua conservi intero; Se fortunati, e del tno regno eredi In pace i figli tuoi serrino gli occhi A te già stanco di regnar, ti caglia Di questi preghi. Ei si dicea piangendo, A cui rispose il viocitore Ebreo: Rammento il oorso di fortuna incerto; Rimiro Il mondo instabile, ma quando --Usurpator delle provincie altrui Regnavate terribili ed ingiusti, Non avea corso di fortuna incerto, Non avea moudo instabile, non Dio Era nel ciel che giudicasse altrui : Ora egli vuol mostrar come e caduca Sotto il suo braccio ogni real possanza. Cost dices : con la sinistra in tauto Il crin gli afferra, e gli ripiega il collo, E con la destra gli sospioge il ferro Giù per entro la gola infino all'else. Allor scannato la orrvice ci piega, Sieche la nuca gli percuote il tergo; ludi trabocca in sulla polve, e sgorga in Tepido sangue; e fra gelato orrore L'anima se n'audò per l'ampia piaga, Non però di pallor tinto i sembianti. Ma contro il grave risco il re di Lachi Con saldissima voce a parlar prese: No lagrimarmi, në caderti a'piedi Tu mi vedrai, në spargerò sospiri, Che l'esser nato re nol mi consente;

Ms se too cor d' nmanità adegnoso Non schifa ragionevole preghiera, Io reputo d'avere, onde parlarti Per nestro scampo, che con tal possanza N'hsi combattuti, che a n'un rimane Coss onde raequistar speri suo regno; Non città forte, non tesor, non gente : Or da che parte dei temer la vita D'uomini di fortuna si deserti? Aggiungi pol, che per la nostra morte, Disperiti a ragion di lor salute, Ti faran gli altri re via più contrasto; Ma, se fidando in tno valor, non euri Al mondo forza di nemico, almeno Opora Dio, ch'ha titolo di pio, Così diceva, e Giosne risponde: Perehe s'onori il sommo Dio, convengo Dar vostro sangne alla Ginstizia eterna: Ei me lo 'mpone; e si dicendo ei vihra La sanguinosa punta la mezzo il ventre: Ivi squarcia lo stomaco nervoso Impetuoso, e tra le reni impiaga Con largo foro, e quei supin trabocca. Tal bella pioppo, che dell'Arno in riva All'anno caldo le fresche erbe adombra, Che trapassando Il villanel destina Snoi forti tronchi a ristorar le rote Del vecchio carro, onde recisa a terra Traggela al fin la rusticana scure, Ed ella nel cader forte rimbomba; Tal ruinando rimbombò sol piano L'afflitto re, else sul fuggir dell'alma Gemendo sospirò l'antico regno. Ma per lo strazio altrul scorta d'appresso Omai sua morte, il re Giaffia sospioto D'alto furore a Giosue ragiona Gridando: ab can d'inestingnibil rabbia, Ora è al fatto il guerreggiar co'regi? Così s'adopra la vittoria? i prieghi Schernir de' vinti? a confondendo il sangue, L'un sopra l'altro dissipargli? e poscia Osi chiamarti esecutor del Cielo? Che tuoni Dio: che un fulmine ti spenga, E t'innabissi, orrido mostro. Or quivi In se più queto il grande Ehreo rispose: Chi aerve, e teme d'Israelle il Dio, Per se non teme o fulmini od shissi; hia tu pur mori, e col tuo sangue inseg Come l'ira di Dio fulmina e tuoni: Non avrà sposa, che ti lavi, o madre, Che di ana man gli occhi ti chiada: I frutti Son questi al fin della malizia altrui-Al fin delle parole alsa la destra, E colà fere, ove si lega il colle Con duri nervi alla sinistra spalla; Scende il ferro feroce in mezzo il petto; E quei fatto di gel trabocca a terra, E la chioma real per entro il sangue Atro si macchia; in cotal forma alquanto Solleva gli occhi ricereando il Sole, Poi scotendo le gambe, esce di vita. Sopra lui morto Giorne non pora, Clie di Gerusalem spegoc il tiranno: Egli presto al morir non fe' parola, la con esso le man gli occhi s'ascose, orte aspettando la crudel percossa;

E Giosne an per la lesta il fere, and E spezza l'osso, e la cotenna, e parte me Il crado ferro le cervella, e scende Giù per la gola, e gli disperde i denti, Che lauge ei vomitò per entro il sangne. Quale alta quercia, che divelse un nembo Al ventoso apparir del crudo Arturo, Cade sul prato, e fa sonar la valle; Tal cadde quegli, e fe'sonar la terra. E come allor, che alle helle onde intorno Stansi le mandre de'hifolchi Eoi, Se Gangetica tiere assal gli armenti. Spandesi un lago sanguinoso, e stesi Stanvi per entro lacerati i tori, Che dianzi di muggiti empiean le selve: Cost dall'alta man ciascun percosso Giaccan tra il sangue i principi Amorrei. Ma Giosue dalla foresta impone Trar cioque piante a'suoi guerrieri, e porte Parte sotterra, e sollevarle al cielo; Iodi a quei tronehi immensi il busto appende De'regi ancisi, e finche il Sol trascorse Stetter per l'aria, miserabil vista; Poi quando scorse l'umid'ombra oscura A ricoprire il volto della terra, Foro sepolti entro quell'antro istesso, In eui dianzi fuggendo, ehber speransa Di porre indugio all'odiata morte.

#### TII.

# LA PIETA DI MICOLE

MARIA GIOVANNA GIUSTINIANI.

O del sacro Giordan lungo la riva Mossa lunge dal volgo abitatrice Candidissima Vergine discendi Su piume d'ôr, ne mi lasciar qui solo: Tu non Giacinti sul Parnaso Argivo Tessi caduchi, o frali rose, o mirti Di hreve odor; ma le tue man son vaghe, D'eterni gigli, e quegli odori apprezzi, Che spiransi da balsamo celeste. E ehe san medicar piaga di morte; Però vientene, o Diva, e meco esponi La pietà vera della bella Ebrea, Quando al consorte procacciò salnte, I paterni furor prendendo a scherno, Ben degna, o Dira, di ghirlanda, e degna Di farsi specebio a femminili ingegni-Ora a te, che su' gioghi del Carmelo Ascolti più, che in Pindo, inclite Muse, Qual verrà canto sovra eterea ectra, Che sia più caro? o qual dirassi istoria Egualmente diletta a tua pietate? Per tanto, o se movendo in riva al mare Dài co' begli ocebl meraviglia a Dori, O se infiori co' piè l'alte pendici Tra l'aure fresche del gentil Fassolo, Cresci tal volta i tuoi diletti, ndeodo Il vero amor d'pna real donzella. Posciache pieno il cor di tosco inferno Provò Saulle in van di trarre a morte

Con asta infesta il buon figlinol d'Isai, Con perverso pensier prese consiglin D'averlo in forza; e disfogar ano sdegno Pur con lo strazio della nobil vita: E però chiama pa de'sooi Ducie e poscia Con altiere parole a lui comanda: Prendi nna squadra di fedeli; e cerebia L'nsato albergo del figlinol d'Isai, E come parta l'ombra della notte, Fa, che tu lo conduca al mio cospetto. Più Saul non dieava: il Duce allora Inchino adora la reale altezza, Indi fa dipartita, e al provede Di schiera eletta, e pone guardia agli usci Dell'usata magion del buon Davitte. Onale il villan, eni della fertil chioccia Involusi la picciola famiglia Da volpe insidiosa, ed el non ode Sonar pi, pi, come solea, per l'aja, Ponsi in aggnato; se gli avvien, che trovi Il chinso albergo dell'odiata ladra, Ordina assedio, e caoto serra I varchi A quello insuperabil scaltrimento; A tal sembianza dal real ministro Davitte forte si stercò. Micole, Micole bella, e del consorte amaote, Ne raccolse sospetto, udendo d'arme Onalche stropiccio, e bishigliare armati: Spiò da varie parti, al fin conobbe Di Davitte il periglio, e d'alto affanno Tutta percossa ritrovollo, e disse: O del mio letto, e de' pensier compagno, Dammi l'orecchio, e meco pensa attento, Come schermirti da mortali rischi Omai presenti: il padre mio non resta Dal preso sdegno, e tuttavia s'invoglia D'averti in forsa, e del tuo sangue ha sete. Ho visto colaggiù d'armata gente Folto drappel, che a nostre porte intorno Stassi vegghiando; e se per l'ombra oscura Batto non prendi fuga, e non t'involi. Certo nulla sarà di tua sainte : A me dentro dal petto il cor vica meno, Solo in pensar di te: l'alta possanza Del gran Din d'Abraam eangi consiglio Nel re mio padre, ed a pietate il pieghi; lo certamente a lui davanti in terra M' abbatterei, gli darei baci a' piedi Dimessamente, a giù dal oor profondo Farei per la tuo scampo alte preghiere: Ma qual aperanta? ha di diaspro il core. Ne dipartirai vuol da crudeltate: Gionata già ai mosse, mise in prova Quanta ha vero figliuol di tenerezza Con l'orecchia paterne, e fece un fonte Di pianto gli occhi, o ne cosparse il petto, E par nulla impetro; dunque rimanti Per soccorso trovar la lontananza; Però vien meco, e proversi di quinci Calarti giù per la finestra al piano, E spaziar per la campagna, e porti In sicura cittate a tuo talento: lo ben mel so; già ne son certa; io sento Le grida omai dell'adirato padre, Odo gli oltraggi, e la minacce ascolto Di furor colme, e le sembianze miro

Andar tutte avvampalo in faceo d'ira: Ma non che sian possenti i suoi disdegni A far che verso te vegna crudele; Io nol vorrò; s'ei mi shranasse, e pasto Ei mi facesse di rapaci fere. Cost dicea la damigolla, e mesta Dava fervidi baci al caro sposo Con leali d'amor distruggimenti; Cni, sparso il volto d'amoroso foco. Diede risposta il huon figliuol d'Isais O non men chiara a trapassar, che Lia, E che Rachelo, alla futura etate, Specchio d'amor, specchio di fede, accetto Di buon grado, o Micole, I tuoi consigli; lo fuggirommi, io sottrarrommi all'ira Del tuo fier genitor, cho mi persegue : Ma non per tanto d'Israelle io chiamo Il Dio si grande, e fedelmente io ginro, Che mai nel petto mio pensier non sorse, Ne dalla bocca mi volò parola, Che del re nostro meritasse l'ira: Certo è così ; ma chi ereò le atelle, Chi diede moto al ciel, chi lo governa Vorrà termine porre a' noatri affanni. Quando che sia; quioci sereni i giorni Volgeransi per noi, sicché felici Ancor potremo rivederei : intanto Faran l'anime nostre i lor viaggi, E disaeerberan la lontananza In qualche parte. Si dicendo abbraccia La cara donna, e la si stringe al petto, E le sparge di baci ambe le gote Teoeramente: alla per fin trovaro Canape bene attorto; e fortemente Legaro an capo alla fioestra, e l'altro Feeer che discendesse infino a terra. A goesto diede mano il huon Davitta, Poi fuor della finestra el si sospinse. Ed appoggiando al muro ambe la piante, A passo a passo si conduce al piano, Ivi dall'alta donna ci a accommiata Con bassa voce, e poi si mette in via: Ed ella fin cho lo bastò lo sguardo, Fisso lo segnitava; e quando aparve, Sollecita levando inverso il cielo A Umidi gli occhi, ambe le palme giunge, E dallo in guardia al Regnator asperno Con forza ardente di divoti prieglil. No fur preda di venti, n dentro il mare Giacquer sommerai; anni il figlinol d'Isaa Franco pervenne al singolar cospetto Del sacro Samuelo entro Ramata : E valse ad aspettar l'altiero scettro, Cui destinollo il gran Monarca eterno,

#### ---

PER S. CARLO BORROWEO

## AL SIG. BENEDETTO RIGCARDI.

Non perché sempre con gli spirti intenti La man tu porga alle Peonie carte, Acciò la fanoa di Liguria cresca, E con la studio, onde famosa è Coo, Ognor allanghi il di dell'altrai vite,

Oggi, o Riecardo, a me venir t'incresca: Puoi con le forza del sublime ingegno Maodarne voto il rio nocchier di Dite. E le eime salir del boon Permesso. Là, dove innge dalla volgar gente Tratti la cetra del gran Febo istesso: Che diremo oggidi, quando si volge Secolo a riguardar tanto dolente? Quando si nega, e si sottragge a' templi Il lor tributo, o ne' fraterni petti Le vive fiamme dell'amor son spente? Ouando di Bacco e di Iussaria esempi Sorgono strani, ed al vicin periglio, Onde minaceia formidabil Marte, Non è chi sappi rivoltar la mente? Ecco ogni suo quadrel farsi vermiglio, E spender tutte in noi le sue faretre Giura Ottomano: e nel cristiano Impero Solo Discordia I regil cor governa; E dagli abissi rei sorta Megera Fassi undrice d'eresia germana Con empio tosco di mammella inferna. Certo il tenor di così torbidi anni Per dire io aon, che la bontate eterna Ha tutto in ira, onde le nostre colpe Vnole panire, ed adeguar co' danni ; Ma, che io nol dica, mi ritiene il lampo, Che nell'ampio Milan pur dianzi apparve D'ogni virtnte. Uomo diletto al Cielo, E che il Ciel dienne nell'oprar salute, Chiaro per sangne, e di cento avi illustri Unico crede non prezzò ricchezza, Che l'aggravane per l'eterco callo. Dicalo Roma, che in sovrana altezza Lo scorse dar sul Vatican le leggi, Quando al gran slo tutti atterrati i regi Porgeano baci alle sacrate piante. O meraviglial di cotanti onori Potrò giovine far taati dispregi. Poi l'alma Inmbria per ben lunga etate Seppe sempre mirarne esempi e pregi. Città fundata su montagna eccelsa Non può celarsi : ciascun'alma il vide Spandere immensi d'eloquenza fiumi. Or dolee incoronando altrui virtute, Ora topando sovra I rei costumi. Ne valse d'alcon scettro ira anperba abigottirlo, o l'arrestò per via Peroce orgoglio: ei sfavillando in zelo Comtra ogni tempestar si fece sconlio. e men veloce per lontan sentiero lad mostrarsi alla diletta greggia, a Dio commessa alla sua nobil fede. antaperabile alpe al bel pensiero om die apavento, ne gonfiò torrente, Le con sue spume gli frenasse il piede pzi quando dall' alto nmido stelle crumvan pioggia, e sotto il fier Centauro piagge Febo ricopria di gelo,

lui, di vivo amor gran peregrino, asembrava per via tepido il cielo: se mai col Leon apandeva lampi Sol di foco, gli non men cho all'aure, rar ya que frenche della bionda Aurora, rreva i campi: o qual trovò diginno, cuà di sovrenir fosse mai stanco?

E qualo afflitto, a cui d'uman conforto Venisse manco? o no i moderni tempi Antico specchio, oade ciascan a'emendi. Lingua non fia, che in celebrar tuni merti Non s'affatichi, e non sia spirto al mondo, Che non canti le palme, onde t'adorni: Ma chi ti spregia, ne' sulfarei gorghi Caschi tra fiamme, e degli abissi in fondo, Tetre caverne: ivi bestemmi e latri L'empio Lutero, e fra tormenti orrendi Faceia alto risonar gli alti baratri, Empio, che stigia nabe a' cor divoti Parlando asperse, e contra il ciel converso Osò negare a' sacrosanti Spirti Fumi d'incenso, inni di gloria, e voti-Ma noi per calle a quei sentieri avverso Volgiamo i passi, e di bei fior ghirlande Ognor tessiamo a' tnoi novelli altari, Supplicando al tno nome inelito e grande, Or mentre umili, e con le menti inchine Alsiam fervide voci a tua virtute, Tu glorioso, o fra le stelle accolto, Impetrane quaggiù grasie divine,

IX

## PER S. MARGHERITA

ALL' ECCHLERTISSINA

# D. MARGARITA MADRUCCI

Se dell'alma Donzella, onde t'appelli O nobil Donna, ami ascoltare i pregi, Como detta ragione, i versi mici, Per se medesmi vili, a te fian ebiari, Poiche prendono a dirti i suoi trofei: Per certo all' alto, e tuo gentile ingegno Men chiara e men soave rimembranza Sarebbe canto di sentirsi indegno: Non è per te di popolar Parnaso Volgar soggetto, uan virtute eccelsa, D' uno eterno valor fulgido specchio, E del Cielo un trionfo è tao diletto: Ne con nome diverso ha da chiamarsi Di Margarita il fier contrasto in terra, Quando pur col morir sorse alla vita. Ella fermò la mente, e fe' pregarsi D' amore indarno; lo sfrenato orgoglio Dell'iniquo Tiranno ebbe in dispregio, E contra il minacciar mostrossi acoglio: E ciò fu sal fiorir di gioventute, Allor ebe il mondo rimirar non auole Splender virtute. Come tigre Ircana Sul nido depredato orribil freme, Fremes del fiero Olibrio il cor superbo; Ne potendo espugnar l'alma costante Della vergine bella, in ira sorse, E recossi a vergogna essere amante. Spirto, che dell'inferno odo la voce, Sempre a' comandi di ragione è sordo. Quinci sentenza divulgò feroce Olibrio, o condannò la fresca etate Dolla Donna innocente a fier martiri.

L'empio fece stancar verghe ferrate, E forti braccia in sulle carni ignude; E quanto più le membra eran sbranate, Ei più gioiva, e dando a lei tormenti Porgea sollarzo a sue vaghezze crude: E già dal collo, e già dal petto eburno Più d'un rivo di sangne ampio corres; Ed ella, i fulgidi occhi al ciel conversi, Sospir non scioglie, ma del duol sofferto Al grandissimo Dio grazie rendea: Ne vanamente, che nell' ser tetro Angelo apparse, e medieò le piaghe. E d'eterna bellezza ei le cosperse. Che fe' l'empio Tiranno, nve ei le vide? Ab, che d'acerba spuma empie le labbra: Ab, che batte le palme, e fra bestemmie, Onasi belva rabbiosa niula e stride. Con asprissimi nodi ei le rilega Crudela ambe le gambe, ambe la braccia; Le bracois oime, eni non adegna neve Dell' Appennin sulla più chiusa sponda; Indi in gran vaso vnol che si rauni D'acqua non picciol mare, ed indi impone Che sommersa s'affoghi in mezzo all'onda: Dunque in fondo a quel pelago repente Ei traboccolla, ma la voglia iniqua Del rubellante a Dio vien dileggiata. La sacra Donna non tuffossi appena In quel malvagio nmor ch' ella risorse: Ciò come avvenne? e di ebe parte mosse, Chi la soccorse? dall' Olimpo scese Forza, ohe tutta l'aria empieo di lume, E ebe la terra infino al centro scosse. Allora in mille pezzi andaro i lacci, Ed ella franca dimostrò la fronte Tutta serena, a rimirarsi come Pura Colomba, che lavò sue pinme In bello argento di corrente fonte. Allo splendore, ed al fragore immenso Abbarbagliata dileguò sa turba Da lui raccolta; ma d' Olibrio l'alma Sebisza per gli occhi fuore atro veneno, E più s' inluria, e più diventa infasta; Alza voce incomposta, al fin comanda, Che della tanto al Ciel cara Donzella Casebi recisa l' onorata testa. La santa Donna alla erudel parola Fassi gioconda, e le ginocchia pone In sulla terra; indi si reca al petto Ambe le braccia, e riguardando il ciclo Al sempiterno Dio suoi prieghi espone. Ne molto va, che l'empia spada innala Il rio ministro, a laseia gire il colpo Sul collo eburno: tra sanguigni rivi La cara testa da lontano sbalza Con bei sembianti, avvegnaebė non vivi, Ed il corpo gentil, fatto di gelo, Giù traboccò sulla sprezzata polve. Ma la bella alma di sue pene altiera Se ne volò trionfstrice in cielo: Ivi tra vivi lampi a' cor divoti 202 Non mai cessa giovar con sua pregbiera.
Però con tutti i sensi a lei conversi a ma Ardisco supplicar, ch'ella rimiri Sopra la nobil Donna, a eni consaero Il poco chiaro suon di questi versi tenti

Faccia lieti e contenti i suoi desiri Perfettamente; e chiuda sempre il varco Al temuto faror de' casi avversi, Finebe nel cici soggiorni eternamente.

## PER S. AGNESE

AL SIG. GIO. BATTISTA SERBATO. O care, e di Parnaso alme donzelle, Sacrate Muse, non in van diceste, Ch'all'aptico Orion torbide nubi Fallace Immago a rimirar si diero Sotto sembianza di Giunon celeste; lo veramente in sul florir degli anni, Eth non saggia, in poetar soffersi, Or me n' avveggio, così fatti inganni: Allor credei mirar vostre bellezze Veracemente, e pure il guardo apersi Non in voi no, ma simulato aspetto Ehhi a mirar del vostro viso ardente. Merce ben degna delle mie sciocehezze. Or scioechezza pon è fermarsi in mente Esser nel vostro Coro, ed udir note, Onde possa oltraggiarsi alma onestate? E volersi vantar d'esser seguace De' vostri passi, e camminar per via, Che non el sa condur salvo a viltate? l saggi antichi v'appellaro, o Dive, Vergini pure, e se volgesse il core Lo stnol, che verso Pindo oggi s'invia, A questo detto, di più nobil corde Armerebbe la cetra, e i pregi eccelai Ei prenderebba di cantar diletto. lo lor tralascio, e le vestigia antiche Più non calpesto: le bellesse eterne Or slen mia cura; e te fra l'altre, Agnese, Con nuovi carmi a celebrar m' appresto. Costei del Tebro in sulle belle sponde. Come cipresso in sul Sion orescea, O buon Serrato, e di beltà siccom Siepe di rose in Gerico splendea: Ma sn per l'alto Olimpo, ove non vola Amor di plebe, a ritrovarsi sposo D'alti pensieri ella spiegò le penne; Ne frale pompa, ne mortal tesoru Unqua mirò; ne d'infiammato amante O preghi, o pianti d'aseoltar sostenne. Quinci d'aspro Signor nel orndo petto Ira svegliossi, ed ei le diede assalto, Pereb' ella al sommo Dio rompesse feda Ed a gl'Idoli inferni ardesse incensi. Ma come queroia, ehe sospinse in alto L'aeree eime, e giù dell'alpe in fondo Lungo tempo mandò salde radici, Disprezza il minaccior delle tempesto, Cotale Agnese ebbe i nemici a scherno. E durò ferma nel pensier ecleste. Che non tentava allor l'empio Tiranno? Che non tentava? a giovenil vaghezza In preda die le belle membra oneste. Ma giù dall' alto ciel, milizia eccelsa. Angelo corse, e fe' vadar palese

Quanto candido cor per Dio s'apprezza.

Vibrò sdegnoso il cavalier superno La spada invitta, a l'adunate torme In solla terra sanguinosa sparse. Cosl disperder sool pinte anitrelle Regio falcon; ma non per tanto in ira Sorse più grande il fier Tiranno, ed arse. Tigre via men, ehe depredar si mira Il natio apeco dal terribil petto Fremiti innalza; ei di venen cosparae Ambe le gote i torbidi occhi gira, E che ne venga il fier ministro ci grida, A cotal voce serenava Agnese L'inelita fronte, e s' offeria gioconda Allo spietato acciar, pereb' ei l'ancida-Chi vide mal, quando Orion commove Nel mar procella, e che rimugghia il cielo, Entrar lasso noechier nei patri porti ? Ei dal cor, che par dianzi era di gelo Sgombra la tema, e torna lieto il elello, E solla fronte l'allegrezza avviva; Cost l'altiera Vergine sorrise Per la minacela del mortal periglio. Le befle ciglia vér le atelle innalza Piene di gandio, e ne i sembianti appare L' anima forte; indi I ginoechi in terra Piega umilmente, e rende grazie al Cielo Per l'alto don della hramata morte: Qui recatesi al petto ambe le palme Il collo stende, e della cruda secetta Immobilmente la percossa attende, Ne molto attese, che calando il colpo Fe' scemo il hosto della nobil testa; Ed ecce disgorgò con larga vena Un vermiglio ruscel dal collo eburno Tepidamente, e le gelate membra Si riposaro in sulla secca arena: Ma l'anima gentil prendendo un volo Sprezzò la terra, e sull' Olimpo ascese A gioir dell' eterna aura serena. XI

# LA GIUDITTA

# AL SERMISSIMO GRAN DUCA DI TOSCAPA

#### COSIMO II.

Mentre, intento a calcar l'orme paterne, Di gloriosi esempi a te fai sproni Per altissimo calle, e non mai stanco. Di mille chiari raggi il erin coroni, Cosmo, dell'alme Mose attendi al canto. Elle non di vil riso, o di vil gioco Bugiarda istoria recheranti a mente. Ma di Giuditta il memorabil vanto: Udrai riomar Gerusalem sovente, Per cui salute i tuoi Loreni altieri In sn dorato arcion lungo il Giordano Guerreggiando vibraro asta possente; Or fatta e preda di rei mostri e fieri, Sommo scorno e dolor di nostra etate: Ma dal profondo useir di tanti affanni Per la tua destra è gran ragion che aperi; Che come di quegli empj in guerra avvenne Così verrà degli Ottoman Tiranni: CHIADRESA, TESTI &C.

Già fiero in mezzo lor hatte le penne Il vostro nome, e per l'Egiaia rive, E per lo sen dell'Anfitrite Egea E noto il volo delle vostre antenne: Ne vaglia dir, ch' han si possente il Berno Fu si fatto il valor d'una Giuditta, Che degli Assiri il Re poco il sostenne. Or vieni, Euterpe, con eterea lira, E dimmi l'opra che nel cielo è seritta Poiché allo scampo delle patrie mura Giuditta volse il cor, se n'usel fuora Con un' ancella per la notte ombrosa : E già con aurea man la bianca Aurora Spargea nembi di rose in Oriente. Quando desto drappel d'Assiria turba, Che a ben spiar l'ampia eampagna attende, Lunge dall' alta Donna il cammin acate; Fisa lo sguardo Agitercano, e dice: Cosa mnove colà, che si risplende? Mira Arlasatto, e l'alta Donna ei soerne, Scernela, e pienamente egli pol erede: Di nuovo agnaza il guardo, e in dubbio stassiz Parla alfin: Donna a, che cola si vede Indi co' snoi l'appressa, e le dicen: Peregrina, onda viensi? ed ove vassi? Ella posatamente: lo sono Ebrea, Per mia saluta di Betulia foggu; Ouinci devota ad Oloferne io vegno, Ed appianando Il varco a' suoi desiri Darògli In forza d' Israelle il regno. A queste voci quel ministro: Avviso Ben consigliata al mie Signor venirne, Tanto d'amarsi, e di servirsi è degno. Poi con quel vivo Sol di leggiadría Verso il reale padiglion trapassa: Cede la guardia, ch' ha di lui conteara, Ed egli entrato nmile il capo abhassa, E tutto riverente Indi favella: Donua fuor di Betulia nacio soletta, E sopra il campo Ebreo t' offre vittoria, Se tna grandezza ndir non si disdegna, Ella piano farà, coma il prometta. Piega Ololerne, e eon la fronte accenna, Ch'ella s'addues: Agitercan la chiama, Ed ella move. A quella ince viva, A quel fulgor delle serene ciglia, A quelle chiome, a quelle labbra ardenti A quella con albor guancia rosata Ingombrossi ogni cor di meraviglia. Come se cinta d'arco i erin lucenti Move l'Ancella di Giunon, ver lei Rozzo contadinello i gnardi gira, Cotale di stupor s'empie Oloferne Per l'altiera bellezza peregrina, Tosto, che a se dinanai ci la rimira. Ma Giuditta ove andaodo ehbe da presso L'alta sede, ove il harbaro dimora, Pon le ginocchia in sntla terra, e piega La testa, e scaltra il gran nemico adora; Ed egli impon, ch' ella s' unnalai, e dice : Sgombra ogni rio penslero; archi, quadrella A te di paventar non dian cagioue, O saggia, e leggiadrissima donzella: Ma dimmi, qual vaghezza il cor ti prese, Che a'nostri campi volontaria vieni? Tacquesi a tanto; e con lo sguardo ingordo

266 Mandaya giù oel eor fiemme emorose Fissamente mirando: ella i rubini, Che le ridono in bocca alquanto aperse, E eon eiglia dimesse a lui rispose: Viva il gran re delle provincie Perse, E to, coi saggio il gran Signor commelte Ornor dell' armi sue l'alta possanza: Ma contra il Re della celeste Corte È del popolo mio si duro il core, Che Dio per ira l'abbandona a morte: Oulnci seonfitti in vostra man fian dati, E nell'alto si vuol, che al tuo sapere I decreti di Dio sian manifesti. Io verso sua bontà farò preghiere, Ch'ei mi rivali il dl de' tuoi trofei, Ed ei, ehe irato ama panir quegli empi, Il mi dirà: per modo tal ragiona, Ed oeni cielio era rivolto in lei, Chi la soblima per gentil beltate, Chi di senno sovran la dà corona: Come sen van per la primiera estate Sn gioconda foresta a par col giorno Nobili damigelle; una dall'aura, Ch' Euro sospira à lasingata, ed altra Gioisce in vagheggiar l'erba novella, Ed altra all'oada, onde la piaggia è vage, Da vanto: e par eiascana in quei senticri Diversamente in sno lodar favella: Tal eon Giuditta fean quel Cavalieri. Ma la lingua Oloferne a dir disciolsa: Fu consiglio di Dio, che ti sottrasse, Siccome affermi, di Betulia a' gnai, E che le tue vesticia a noi rivolse : Ove non solo alta merceda avrai Dal mio Signor, ma per li regni Eci Con grido eterno gloriosa andrai, E dal suo scettro ogni sublime altexa Si farà riverente a' presi tuoi. Che son sommo valor, somma belleaza, Oni tacque, e dice al sno fedel Bagoa : Sotto pena di morte a te sia chiaro. Che ogni spa contentezza è mio volere. Ella inchina risponde: I tuoi favori Son per si vile ancella oltre misura: Solo chieggo io, che tra' notturni orrori Mi si conceda nscir per la foresta Senza divieto, e che all'usanza Ebrea Il sommo Dio liberamenta adori. Piega Oloferne a quel suo dir la testa, E con l'occhio lofocato, e sol sembiaote Mostra l'animo pronto a farla lieta, E fa veder ch' ai si rimane amaota. Giuditta ndendo mnove foori i passi, Ed é seorta colà, dove risplende Tenda di seta, e di lavori altieri; Quivi riposa il piè, quivi soggiorna, Tempo attendendo agli alti suoi pensieri, Ma d'ogni altro pensier sgombrando il petto Langua Oloferne tra novello ardore; Ora speme il solleva, ora temcoza L'abbatta si, che in varia guise oppres Di dolcissimo fiel nudrisce il core, E quando afflitto di desir vien meo Chiama Baron, e così fa sentirsi: Bene apre il varco alle guerriere impres Questa gentil, che di Betulia viene,

Ma col some ordor degli occhi soci L'alta beltate ha le mie voglie accese Danque resl convito oggi s'appresti, E ehe non sdegni del venir l'invito, Tn pur con esso lei forte procura; Forme per ogni via prieghi soavi, E che della mia fe nulla paventi, Ma d'ogni suo desir falla sieura. SI dice il Perso, e quel fedele inchina ll tergo, e forma così fatti accentit Viene soletta, e vagamente ornata, E promette aitar gente nemica, E casta durerà? perebé io lo ereda Non sia lingua mortal, che oggi mel dica Ah che chinso desir qui la sosplage; Arde, Signor, di ti si dare in prede, Si dicendo s'atterra, iodi diparte, E va là dove à di Betulia il Sole, E eon le mani al petto ivi l'adora, E dice: Donoa, a eui simil non vide L' ocehio non pur, ma ne l'uman pens Onal sara prova ad onorar tno merto, Che oggi per te fnor di ragion si espetti? Il Signor, che obbligasti è si cortese, Che a gran valor gran guiderdon fian certi Intanto egli festeggia, e manda e prega Per me sno servo, aceiò coo tua presenza Al convito real tu cresca onore; Se il gran lume del ciclo unqua non niega Suoi reggi al mondo, e dall' Occaso all' Orto Ricreando i mortali, ei gli dispiega, E tu degli occhi tnoi danne conforto, Si parla, e traria teota al soo volere, Giuditta il guardo onestamente ebbassa. E con voce soave indi favella: Soverehi, amico, se ne ven tuoi detti. Che del grande Oloferne lo sono aneella, Allora il servo move lieto intorno, Chiamando i Duci alla gran festa eletti: Ma l'alta Donna ogni sapere adopra, Perche via più la sua bellezza splenda. E di bei raggi più sfavilli fi viso: Il biondo erine ella innanelle, e sopra Vi stende velo, acciocche scherzi all'anra, E sul sollo alternò perle e zaffizi. Con verace splendor d'Indiche camme Orno l'orecchie, a delle bella braccia La neve, ad infiammar gli altrui desiri; Indi sovra anrea gonna un mento allaccia: E qual de' gigli infra il candor l'Aurora, E con hel erine in Oriente ascende. Così fatta Giuditta entra là, dove Cinto di cavalier l'arso Oloferne Con lungs brama il sno venire attende. Ei vien tutto pallor, tutto rossore; Poi fa seco sederla, e mille estre Odonsi allora unitamente; e quale Velloso armento in rugiadose plaggie Al dolce mormorar di rivi amati Divora per April paschi fioriti. Cotale io vasi d'or quei sommi Dnei Con lieti sgnerdi, e con giocoode fronti Paceansi a bere graziosi ioviti. Baeco erescinto, al Sol, nato nei monti Ad altissima voce ognuo chiedea; Ed in questa fra lor lieto Adenghile,

Sparso di chioma profumata il tergo, Colmava un'ampia coppa, indi dicea : Chi brama vineitor, chi trionfaute D'Assiria il Re, sparga le enre al vento, E di questo licore empia le vene, Così dicendo tutto li petto allaga Dell'or, che appena con le man sostieue; Gli atti festosi ogni guerrier seconda; E non so che di lieto e di soave Abbonda in Oloferne oltra l'usato, Pur gli occhi foschi, e pur la testa ha grave; Il paleo sembra gli si giri Intorno, Di mille cose dir vieugli vaghezza, Ma la favella in sua halfa non ave: E già lasciando entro all' lhero il giorno, La notte ultra l'Olimpo era salita, Ed ogui cavalier da sonuo preso, Ed in gran parte di se stesso in hando Dalla tenda real facea partita, Lasciando in letto il suo Signor disteso. Alto sileuzio era ne l campi armati; Giuditta allora alla compagna disse; Sta fuor le tende, e fissamente ascolta, E tutto volgi a ben spiare il core i E poscia grida inverso il Ciel rivolta: Guarda, Dio grande, che Israelle adora Gerusalemme di suo stato in forse, E contra il minacciar del rio Tiranno Questa mia frale destra oggi avvalora: Qui slega il hrando, che sul letto pende, È ginuge: O Dio del tuo soccorso è l'ora, Poi con la manca al grau uemico afferra La chioma, e con la destra alsa il coltello, E Pemplo collo addormentato fende. Vien dalle tronche canne ampio ruscello; Gelida pallidezza occupa il viso, Che ppr dianzi avvampò. L'altiera Ehrea Piglia il teschio di sangue aucor stillante, E portalo a colei ehe l'attendes Oltra le tende del erudel Tirauno, E lasciando la turba iniqua e res, A consolarne i cittadin sen vanno,

XII

## LA GIUDITTA

# AL SERENISSINO

---

COSMO DE'MEDICI

GRAR DECA DI TOSCARA.

# CAPITOLO PRIMO

Mentre intento a calear l'orone paterne De l'ghorioi cempi a te fi sproni Per l'erto calle delle mete eterne, E d'incitta vitude il erin coroni, Comuo, dell'alte Muse intendi il eano, Comuo, dell'alte Muse intendi il eano E di lor eare cette secolta i suoni. Elle non di vil rino, o di vil pianto Bugiarda istoria recheranti a mente, Ma di Giodilita il memorabil vanto. Udrai nomar Geroaslem sovente, Per oni salutel tuoi Loreni alteri Guerreggiando vihraro anta possente. Or fatta e presed di rei mostir e ferri; Ma dal profondo nucir di tanti affanal Per la tas dentre è gran ragion, che uperi. Vergio hen lo, che rivolgendo gli anni; Come di quegli antichi i guerra avvenne, Per te verrà degli Ottonan Tiranti. Gli dero in mezo lor hatte le penne

Già tiero in mezzo lor hatte le penne îl vostro nome, e duro duolo, e adeguo Gli turba il volto delle vostre antenne. Ne vaglia a dir, eb'han al possente il Regue: Dio col solo valor d'una Giuditta Ruppe de' grandi Assirj ii fier diseguo.

Or, hella Euterpe, contro il tempo invitta, Vientene a volo giù per l'aria pura, E dimmi l'opra che nel clelo è scritta. Poichè allo scampo delle patrie mora

D'unini I operate de les cette è serte.

D'oisbè allo scampo delle patrie mora.

Si rivolse Gindit, da lor partita.

Fece per l' ombra della notte osenra;

Va con l' ancella sua tutta romita,

Né di timor la guancia discolora,

Per certa speme di ecleste aita;

Ne di timor la guancia discolora, Per certa speue di eclette aita I E già con aurea man la bianca Anrora Spargan nembi di rose lu Oriente, Scorta dall' almo Sol, chi'indi appar faora; Quando desto d'rappei d'Assiria gente, Che a ben spiar l'ampia campagna attende, Lunge dell'alta Doma il cammon sente:

Pissa lo sguardo Agitercano, e preude Poseia a parlar verse i eompsgni armati; Cosa muove cola, che si risplende? Mira Arfasatto, e tra' gran manti aurati Scerne Giaditta, che affrettava Il piode,

Fulgida a luminosa i orin gemmati; Scernela, e pienamente egli uod erede: Di nuovo affina il eiglio, e in dabbio stassi; Parla al fin: Donna e, che colà si vode. Indi co'suoi meravigliando, i passi A lei porta da presso; Ivi dicea:

Peregrina onde viensi, e dove vansi? Ella posatamente: lo sono Ehrea, Di Bétulia fuggeudo io mi allontano, Per tôr mia vita alla fortuna rea: Io so, che i miel contrasterauso in vano

A voi cou armi, e che d'orribil adegno Specchio arau per vostra nobil mano; Però divota ad Oloferne vegno; Ed appianando il varco a' auoi desiri,

Darogli in forza d'Israelle il reguo.

A queste voci que i ministri Assiri
Ne'suoi guardi tenean lo squardo fiso,
Stupidi, che si dolci ella gli giri.

E risprondean: Ban consigliato avviso
Dani al mio re, dal cui leggiadro petto
Per alcun tempo Amor mon é diviso.
Como etn giunga al suo cortese aspetto,
Odi il melo favellar, siccome vero,
Sol di vederti lieta avrà diletto.
Poi giocondi morvean, come Nocchiero

Ore espugua talor nave famosa, Mossa da'porti dell'Egiato Impero. Ella d'Arabi fior, merce odorosa, E ricca il grembo degli Esi tesori La Tracia siva lascetà pensosa; Ma nell'Italia farà licti i cori: Il viucitor per la cerulea via Intauto pensa a' suoi dovuti onori.

Tal con quel vivu Sol di leggiadria, E di beltà non più veduta in terra, Tutto giojoso Agitercan sen gia: Varcando l'armi, di che forte in guerra Il campo spleude, al padiglion trapassa, Ove il supremo Capitan si serra. Cede la guardia, e gire dentro il lassa, Che ha di lui ben contezza, ed egli entrat Subito il espo umilemente abbassa,

Poi così favellò: Sia fortunato Sempre, o Signor, tuo brando e tua memoria, Ne d'obblio tema, ne del tempo alato.

Donna, sui di beltà cede ogni gloria, Dianzi fuor di Betulia naci soletta, E sopra il campo Ebreo t'offre vittoria; Qui l'abbiam scorta, e fuor le tende aspetta,

Se tua grandezza udir non si disdegna, Ella piano farà, come il prometta. Piega Oloferne, e colla fronte segna. Ch'ella s'adduca, Agitercano nsciva,

Perche la bella Ehrea seco ne vegna. Ed ella mosse. A quella luce viva, A quel fulgor delle serene eiglia, Che soave abbagliando altrui feriva, A quella con albor guancia vermiglia, A quelle chiome, a quelle labbra ardenti Ingrombrossi ogni cor di meraviglia.

Come se, piogge tranquillando e venti, L'ancella di Ginnon scu va leggiera Cinta dell' areo immenso i erin lucenti, Subito ver l'ereelsa Messaggiera Rozzo contadiuello i guardi gira.

Che di tanti color la vede altera: Così quei Duci, ed Oloferne ammira La vedovil bellezza peregriua,

Tosto che a se diuanzi ei la rimira. Ma Giudit come andando ebbe vicina L'alta sede, ove il harbaro dimora, Pou le ginocehia in sulla terra, e china La testa, e sealtra il gran nemico adora. Ei, che da terra ella il levi, impone, E così de'suoi detti indi l'onora:

Sgombra ogni rio pensier, dritta eagiona Hai di farti sicura, archi e quadrella A te di paventar non dian ragione, O saggia, o leggiadrissima donsella;

lo non procaccio in arme altrui cordoglio. Se a Nabuedonosor non si rubella: E se i popoli tnoi soverchio orgoglio

Non rigonfiava, incontra lor cortese lo stato mi sarei qual esser sogtio. Ma dimmi quale ingiuria il cor t'accese, Che a' postri campi volontaria vicni,

Fatta nemica del natio paese? Ei phi non disse, e con gli agaardi pieni Di fiamma, pur coglica fiamine amorose Da' guardi della douna almi e sereni, Finamente mirando. Ella le rose.

Che le ridono in bocca, alquanto aperse, E con cirlia dimesse a lai rispose : Viva il gran re delle provincie Perse, Degno, che miri a' cenur mol soggette

Totta le genti al suo gran scettro avverse,

E tu, cui saggio il gran signor commette Ognor dell'armi auc l'alta possanza, Perché sian negli error l'alme corrette; Displega per lo ciel tua nominanza Da lunge, e da vicio volo si chiaro,

Che di qualunque fama il volo avanza Tu per pictate, e per giustinia caro, Negli aspri orror delle hattaglie forte Non di tesor, ma di virtude avaro. Ma contra il re della ecleste corte È del popolo mio si duro il core, Che Dio per ira l'abbandona a morte Però dell' armi tue l' ha preso orrore; Ginngi, che fame omai vince le genti,

E per la sete altrui non ha licore: Speresi sanepe di avenati armenti. E ne'cihi per legge a Dio sacrati In dispregio di Dio, pongonsi i denti: Ovinci sconfitti in vostra man fian dati ; E nell' alto si vuol che al tuo sapere

I decreti di Dio non sian celati; Ond' ei qui mi sospinge alle tue achiere, Qui, ch'ei m'annunzii il di de' tuei trof Al monarca del ciel farò preghiere; Ed ei, else irato ama punir gli ebrei, Il mi dirà. Per modo tal ragiona,

Ed ogni aguardo era rivolto in lei, Chi per la voce, che al dolce suona, Chi la sublima per gentil beltate. Chi di senno sovran le dà corona. Come sen van sulla primiera estate Per gioconda foresta a par col giorno

Nobili damigelle innamorate: Questa dall' aure, ebe volando intorno Euro sospira è lusingata, quella Dal spol, che ride di fioretti adorno:

Un'altra all'onda, oude la plaggia è bella, Da vanto; si ciascona in quei sentieri Diversamente in suo lodar favella; Tal facean con Glodit quei cavalieri, Ma la lingua Oloferne a dir disciolse Già sentendo di fiamma i suoi pensieri a Fu consiglio di Dio, che ti ritolse,

Siecome affermi, di Betulia a' guai, E che le tue vestigia a noi rivolse, Ove non solo alta mercede avral Dal mio signor, ma per gl' Imperi Eoi Con grido eterno gloriosa andrai : Coprirà d'ombra i Persiani Erol L'ammirabil tuo merto, ed ogni altezza

Si farà riverente a' pregi tnoi; Che son sommo valor, somma bellezza. Oui dal dir cessa, ed al ano cor prometta L'amorosa ineffahile doleessa, Poscia a Bagoa, che tra le turbe elette A lui servir fo più fedele e caro,

Della eara Giodea eura commette : Sotto pena di morte a te aia chiaro, Ei soggiunge, o Bagon, che al suo volere Esser non dei di nulla cosa avaro: Ogni sua contentezza è mio piacere

Ella inchina risponde 1 I tuoi favori Son per si vile ancella oltre doverez Solo chieggio io, che tra' notturni orrori Mi si conceda uscir per la foresta.

Sieche il mio Dio liberamente aduri.

Piega Oloferne a quel suo dir la testa, E con l'occhio infocato, e col sembiante Mostra l'anima pronta alla richiesta, E fa veder, ch' ci si rimace amante. Ciò sentito Giudit fuori sen torna, Ed nmile Bagoa le giva avante, Tenda è nel campo, che di fregi adorna, Splende di seta e di colori alteri, Quivi è scorta Giodit, quivi soggiorna, Tempo attendendo agli alti suol peosieri.

# CAPITOLO SECONDO

Ma d'ogn' altro pensier sgombrando il petto Vinto Oloferne, tra novello ardore Sempre ha l'aoima volta al soo diletto. Ora speme il solleva, ora timore L'abbatte si, che'o varie guise oppresso, Di doleissimo fiel nudrisce il core-Il senno agli occhi tuoi non vien mai pre Ma per la notte in ogni parte ei mira Della bella Ginditta il volto impresso: Tutti i sooi detti rimembrando ammira Come soavi, come saggi appieno, E quinci palpitando ei oe sospira. Or quando afflitto del desir vien meno, Chisms Bagoa, e gli vuol far palese La eblusa fiamms, che gli avvampa io se Ben apre il varco alle guerriere imprese Questa gentil ebe di Betulia viene Ma sua beltate ha le mie voglie accese; Tanto da quelle ciglia alme e serene S'avventa ardor, che degl' incendi loro Già tatto ho pieno il cor, piene le vece, Però di tanto mal qualche ristoro Vuolsi eerenr; eontra ragion m'aito, O mio fedel, se ioceoerisco e moro. Certo non già ; duoque real coovito Per te s'adorni, indi eoo lei procura Che non rifiuti del venir l'invito; Fo seco i prieghi dolri oltra misura, E che della mia fe nulla paventi, Ma d'ogni suo desir falla sieura. Si disse il Perso tra le fiamme ardeoti, Bagna la testa umilemente piega, Indi risponde eusi fatti accenti: Come t'aggrada, la mia vita impiega; Ma senta il mio signor di quella amata Ciò che questo suo serva a lui dispiega: Vicos soletta vagamente ornsta, E promette guidar geote nemica Dentro la patria a sna difesa armata Ed ella serberà l'sima pudica! Stranissisno a pensar, perebe io lo ereda, Noo sia lingua murtal, che oggi mel dica. Arde, Signor, di ti si dare in preds; lo porrò nondimeo l'ingegno e l'arte, Perche l'effetto allo sperar succeda. Si dicendo ci a' atterra, indi diparte, E va là, dove di Betulia il Sole Dando lode al suo Dio, l'ore comparte, Cul capo chin, come per lor si suole,

E enlle mani al petto egli l'adnra,

Poi dimesso formò queste parole:

Donna, di cui simil non vide apcora L'ocebio ooo pur, ma oe l'uman pensiero, Là ove il di cade, ed oode appar l'aurora; Beati I geoitor, che al moodo diero Sol di tal meraviglia; e questa etate, Che rischiara suoi giorni al lume altero. E ool, ehe io gnerra e colle destra armate Fra perigli di morta a di tormenti Degni siam rimirar taota beltate. To, se merce per le rinchiuse genti Mnovevi a ripregar, tnol cari detti Certo lasciar ooo si dovesno a' venti. Or ebe vitterie, or che trofei prometti, Ousl sara prova ad operar tuo merto. Che oggi per te Inor di ragioo si aspetti? Veggio ad ogni tua speme il varco aperto; Il Signor: ebe obbligasti è si cortese, Che a grao valor gran gniderdon fia certo. lotaoto celi festezzia a far palese La grao letizia, che riochiode la core, E ebe per l'alma tua venuta el prese; Conviti appresta, e delle squadre il fiore Fia seco a mensa; e qui mi manda, e prega, Che coll'aspetto tno gli cresca onore. Se il grao luma del cielo unqua non niega

Snoi raggi al mondo, e dall'Occaso all'Orto Ricercando I mortali, es li dispiega, E to degli occhi tuol danne conforto : Da foote egual di graziosi rai Eguale grazia non si ebiede a torto: E poi che lieti, e che beati fai, O donna, i nostri cor, contra ragione Coo esso noi qual prigioniera stai? Sempre chiusa dimori; uo padiglione È too solo soggiorno, ah non conviensi; D'alquaoto rallegrarsi oggi è stogione, Fa, ebe il giorno presente almen dispensi Al convito real, perché to vegna, Son del grande Oloferne i prieglii intensi: Ei regge l'armi dell'Assiria, e regon A pieno arbitrin so cotante schiere, E pur servirti, ed ubbidir noo sdegna. Si parla, e trarla tenta al sun volere : Giuditta il guardo abbassa, e come stella, Che risorga dal mar fassi a vedere, E con soave voce iodi favella: Soverelii, Amico, se ne vao tooi detti, Che del grande Otoferoe io sono socella, E son per farmi iocootra a' suoi dilettà, Bagoa l'inchina; e muove lieto intorno, Chiamando I duei alla gran festa eletti. Ma l' alta ebrea, ebe il desiato giorno Scorge da presso, ogni sapere adopra A far ano viso oltra l' usato adorno. Il biondo crine ella innanella, e sopra Vi stese oscuro vel, ehe in vari giri

Dall' aura mosso per ischerzo il copraz

La oeve, ad infiammar gli altrui desiri,

Sotto i eui fregi via maggior lampeggia

Indi sovra aurea gonoa uo manto allaecia,

L'alma beltà, che le rituce io faccia:

E con bel croco in Oricote ascenda

L'alba lasciando di Titon la reggia:

Qual de' bei gigli iofra il candor rosseggia,

Sul bel collo alteroò perle, e zaffiri,

Cerchiò coo oro delle belle braccia

Cosi fatta Ginditta entra la tende, Là 've tra' cavalieri arso Oloferne Con lunga brama il suo venire attenda: Ne l'amata bellessa ei pria discerne, Che vien tutto pallor, tutto rossore; Vestigio espresso delle fiamme interne, Poi fa seco sederla a grande ouore, Siedono poscia i più gentil camploni, Par volti di Giuditta allo splendore. Allor di mille cetre allegri suoni, E di cantori misurati fiati Odonsi in varie note, e in vari tuoni : E quale armento in rugiadosi prati Divora per l'april paschi fioriti Al dolce mormorar de'rivi amati; Cotali in vasi d'or cibi couditi Pascean quei Duci, e con gioconde fronti Faccanal a bere graziosi inviti: Raceo crescipto al Sol, nato ne' monti, Ad altimims voce ognun chiedea, Ma non chiedeva alcun Ninfa de' fonti. Mentre così sè stesso ognun ricrea, Sorge Adenghile, e di Leuco spumante Colinava un'ampia coppa, indi dicea: Chi brama vincitor, chi trionfante D' Assiria il Be, chi dalle fredde arene Dell'aspro Eusino all'Africano Atlante, Di quest'almo licore empia le vene: Così dicendo tutto il petto inonda Dell' or, che appena ci con la mau sostier Gli atti festosi ogni Gnerrier seconda, E pon so che di lieto, e di soave, Oltre l'usato, in Oloferne abbonda. Ma eli occhi foschi, ed ha la fronte grave, Il palco sembra gli si giri intorno. E la favella in sua balía non ave: E già lasciando entro l'Ibero il giorno, La notte in sull'Olimpo era salita, Rinchiusa in manto di gran stelle adorno-Indi al riposo ogni mortale invita, Ed ogui cavalier da souno preso, Dalla teuda real facea partita. Lascia nel letto il auo Signor disteso Bagon, che spande dalle nari il fiato, Immobil, come da letargo offeso. Pigliando poscia da Gindit commisto. Esce dal padiglione; alta quiete, Alto allenajo era nel campo armato. Proenrava ogni squadra ombre segreta Per le sue piume, e l'aspettato orrore Spargea sopra ogni spirto onda di Lete. Allor Giuditte alla compagna: Fuore Sta delle tende, e fisamente asculta, E tutto volgì a ben spiare il coro-Così le disse, e verso il cicl rivolta: Guarda, Dio Graude, che Israelle adora, Gerusalemme di spavento involta, E questa inferma destra oggi avvalora, Poi slega il brando, che sul letto pende,

Si colla manca al fier nemico prende

E l'empio collo addormentato fende.

Vien dalte tronche canne ampio suscello,

Ed il busto riman qual toro anciso,

Che steso sul terren lava il maccilo,

POESIE E'l vero Agnel di Dio lor fe' palesc. E giunga: Oh Dio, del tuo socorso a l'ora. La chioma, e con la destra alsa il coltello,

Gelida pallidezza occupa il viso, Che pur diauzi avvampò, L'altera Ebrea Afferra il teschio di sua man reciso. E portalo a colei, che l'attendea Oltre le tende del crudel Tiranno; Poi lasciaudo la turha iniqua e rea A consolarne i cittadin sen vanno.

# IL BATTISTA

## AL SERBNISSING FERDINANDO MEDICI

GRAN DUCK DI TOSCARA

### CANTO PRIMO

Musa, che su nel cielo alma risplendi D'aurea corona, e di stellato manto, Vesti le piume sempiterne, e sceudi Oui dove umil del gran Battista io canto; E dimmi tu, che ogni segreto intendi, Come più ch'altro glorioso a santo, Il producesso in pria l'alvo materno Con alta prova di favore eterno.

Come tra folti boschi ei si nascose, Si presc il mondo scellerato a schivo, Come il nadrir nelle magion selvose Mele, e locuste, o dissetollo il rivo; Verace Precursor, genti ritrose, Popol perverso, e di giustizia privo Con saggi detti alla giustizia accese,

Ma se l'opre di lui, che in bei sereno Con fama eterna ad ora ad or sen vanno, Ne vuoi sue glorie raccontarmi appieno, Che dell' Occaso paventar uon sanno; Narrami il pregio della morte almeno, Eterna infamia al Galileo Tiranno, Che da rie danze lusingato e vinto,

Mirar sofferse il si gran Santo estinto. E tu, per cui d'Italia il noma altero Or più seu va per Universo, sita Porgi, gran Ferdinando, al gran pensie Che a superno Elicona oggi m' invita: A te ricorro, ed e ragion s' io spero, Che per l'alta bontà, che in te s'addita, Ove d'alcun celeste odi le lodi, Del vanto ano, più che del proprio godi

Tutta eloconda il cor, tutta lucente Di gemme, tutta di ghirlande adorna Spleude Firenze tua, se in Oriente Del cariasimo Sauto il di ritorna: Oginei a lui celebrar divenne ardente. Ed ci, che fra le stelle almo soggiorna, E per gradir, che non siau scorte indarno Sue Muse dal Giordano al tuo grand' Armo. Mentre del Redentor givano sparsi Per Siria i pregi, anai Satan s'uniro Dentro da' regui tenebrosi ed arsi I rei ministri d' immortal martiro; Da quegli iniqui egli bramò contarsi L' mana e colps, lor sovran desiro; E quanto fosse, esaminar volea, Vér Dio i a Trara peccatrie e rea.

Aspri Demon dagli Emisperi Eci, Là dore lampi d'or l'Alba diffonde, E di là dove stanos i destricr suoi Febo nel grembo di Nettuno asconde, Erman apparei, ed onde Nilo i tuoi Alti principi manifesti, ed onde Bores gonfio le gote, antor di gelo, More soffiando, e rasserena il ciclo.

source sommand, e rancrena in circio.

Già negli ordia abissi oltra Aberronte,
Oltra i nembi di Stige, atra Palude,
Stansi i regul di Dite, e l'legetonte
I varchi attorno innavigshil ebiude,
Furic d'angul e di tosco irra i fronte,
Vegghiam nal sempre trascorrendo, a erude,
D'aenti ferri ambe le palme armate,
Vietano, lindi froggir l'alme dannate.

Per entro assorbe, a rimbombando incende Atro bollor di atroce fiamma eterna; Me là nel menzo apresi ettra, e fende L'inestinguibil campo ampia caverna; Tanto fra balne e precipiti; scende, Duro a pensarii, la spelonca inferna, Quanto nel gran sentier gira distante Dai vollo della turra il ciel stellante.

Dell'ima tomba nell'orribil fondo D'Erebo è il centro, e fieri tuoni, e venti Secotono intorno, a di sozure immondo il tempetano ognor piogge bollenti Ombra caliginesa, ortro profondo Quegli antri ingombra d'ogni luce spenti, Se non dan lame al formidabil loce Sulfurei lampi di funereo foco.

Quiri empio, atrope oltre l'annan pensiero, Sotto giogo immortal d'arse catene, Giacessi il re del condannato impero, Anch'ei dannato ad ineflabil pene: Che agli nomini del ciel a' apra il sentiero, Ha cotanto dolor, ch' ai nol sostiene, Vorria atato engiarsi all'iniverso, E freme a lalra in gran faror sommerso.

Men anona incendio per foresta alpina,
Fatto più fier da' boreali orgogli,
Men sotto freddi giorni onda marina,
Che mnora assalto contra immobil scogli,
Men torrente, che in valle appor raina;
Ma pur tra quegli immensi empi cordogli,
Che udir volesse, con le man fe' chiaro,
Ond'alto grido te c'ud' alme' abtaro.

Ciascen s'avanta, e con alteri accenti
Narrava istoria di mortali errori,
Diceanui colpe di diadegni ardenti,
E larghi esempi di lascivi amori:
Spietati oltraggi di saporbe menti,
Rapine ingorde degli altrui tesori:
E tanti rubellanti al re celesta
Di bassa plebe, ed onorate teste,

Quando infiniti le divine offece Già dispiegate avens, come suoi vanti, Levessi in mostro, e che sovrane imprese Contar dovesse, egli faces sembianti: Dall'arna fronte, e dalle gunnes accese Dispombrò con furor gli angol fischianti, E dalle labbra di rio tosco asperse, E sull'orrido terpo ci gli cosperse.

Poi del Tartarco re, fatto bramoso D'udirlo, inchina il portentoso aspetto, Al fin con magghio cribile odisco Sespine: il suon dall'infiammato pettor Ginat'e, che chiere ser vata, e gloriose Ciascan di quei che insino ad ora han detto Certo di gloria, e d'ogni non ram degni, Tant'alme ban tratte a tanti falli indegni.

Or me, ciò che dirò non sol rischiari E Te, ohe hai di noi tutti elto governo, Ma sla gran specchio, ore mirando impari Immense colpe suscitar l'inferno: O degno, a cui nel mondo ergani altari, Grande di Dite regnatore elerno, Già d'antichi parenti attorno all'acque Del Galileo Giordano un fanciul nacque.

Né solo fa per la cannta etade,
Mai usa in terra a generar famiglia,
Ma pur per altro alle Giodee contrade
Il natal di costui gran meraviglia;
Crebbe con gli anol, e sempre alla bostade,
E fisca alla virtude ebbe le ciglia,
E sempre volse ad ogni calle il tergo,
Che lnoge andasse dal celeste albergo.

Schifo del vulgo e della nobil gente,
Elesse tra foreste ermo soggiorno,
Ore il solean nudrir l'onda corrente,
E le dure erbe, ch'egli avea d'intorno;
E sempre o pur gelato, o pure ardente
Per la varia stagion volgesse il giorno,
Egli amò ricoprirsi i membri ignudi
Con peli di cammello ispidi e crudi.

Così romito in volontari affanni, Tra caldissimi priegbi a Dio cosparsi, Scherniva il mondo, e da'snoi tanti inganni Paro e candido al Ciel seppe serbarsi; Ma pervenuto in sul bel fior degli anni-A'eupid'ocebi altrul volle mostrarsi Lungo il Giordano, e col fervor de'detti Empira di zelo e di ginetizia i petti. Corse la fama si, che a schiere a schiere Se ne giva appo lui gente infinita, Turbe vagbe dell'or, turbe guerriere, E totte e non perir chiedeano aita: Egli or con piane voci, or con severe Correggea di ciascun l'ingiusta vita, E gli inviava agli stellanti ebiostri; Gran struggitor di questi imperi nostri. Oni sul pensier di così grave offesa,

Che far doveasi? a che voltarsi il core? Vergona universal non far contosa; Ma per contosa fargli onde il valore? Pur dove travagliosa è più l'impresa, Ivi limpiegarsi è più vivace conore: Quinci ingiurie al gravi lo mal sostenoi, E per tal modo a vendicar men venni. 272 Di mille colpe e mille viri vioto,
Galilea fieramente oscopa Erode,
Ed ogni amor verso il fratello estinto,
Di lui jur vivo ei la consorte gode:
Ila costei di beltà pregio non finto,
E vien di leggiadria non falsa lode;
Para lei di più grazita cimpio Il sembiante,
Pereb'ella di più foce cimpi 2 manute.

Quinci mai sempre dal suo volto ci pende, E con tal forza quei begli occhi ammira, Che ciò chè lela una volta a bramar prende, Più che sna propria vita, egli deira. Fama per la Giudea le piume atende, E sonsudo per Siria si raggira, E tra cotanti popoli veloco, Messaggirea del vero sita la voce.

Messaggera det vero sita la voce.
Totto ingrombrosa di disdegno il petto
Gioranni, il gran nemice, onde ragiono;
Cbe per altro il Battista anco vien detto,
E di tal fama egli inflammossi al sonose:
Viensene del tiranno anti al cospetto,
E non cossente all'amanto prednoro;
Ma l'acerbe sue fiamme sapro correggo,
E contra il suo fallir piesca la legge.

In an quel punto ire diffonde estreme Entro il cor della donna appra e sdeguona, E nel fervido rege aglio insieme, Confosa di foror, flamma amorosa. Per vol qui di gioir non ba più speme; Vil uom vostri diletti offender osa? La Maesth real certo è scheruita, Se come accilerata altri l'addita.

In si fatti peasier tauto Inflammano Per se medesane le vagbesac erade, Che dentro Macheronie al fin fernaro Inactesata la si gran Virtode; Ed or, che tolto al eiel lucido e chiaro, Come morto tra vivi ei si rinchiade: Prori, se sa cou quel suo spirito ardeole, Da'regai nastri allontasar la geute.

Non purgherà gli iniqui altrui costumi, I gran pregi del ciel non farà consti, Non scorget gli errasti, e destro i finm Batterator non larerà le fronti. Così tra fiamone, e tra tartarei fumi A'negri spirti egli dicea; che pronti Altaro stridi di farore interoo, Onde allamente rimurgibà l'bferno.

Non suqua si sull' arenose sponde, Qanado per l'atto ciel vien she ai sdegai, E porti guerra d'anditria all'oude, Borea, signor degl' l'perborei regoi; Come per l'amplo laferno ai didinode Il confuso stridor de mostri indegai; Finché sel guardo, e colla detta espresse Il crudo re, eh'el farellar volesse.

Ratto opii mostro allor per le mal nate Tombe d'Averuo, region tremende, Premendo i gridi, e l'emple rabbie usate, latento agli atti del gras mostro attende, E frenando per via l'onde infocate, Cheto Acheronte, e Flegetonte seende, E stan di Stige le score acque immote, No per l'Escho immeuno ombra si scoto. Qual sull'aspra stagion che al Sole arversa Mette a freno colle el l'onde correnti, Corron per l'aria d'atre orror cospersa, Orribili ad odir, falmini ardenti; Tal per quei mondi sconsolati el versa Alto rimbombo di temuti accenti, Si prorompe tonando ogni aso detto Dagli antri inforni dell'orribil petto:

Dogia antri moran cet ortest peace; Noo fia giamani, eb' eteras gioria lo neghi Al chiaro opara di votra gran virtuta, Poiche è vec che si prosta cella s' limpieghi Del mondo contro l' immottal salute: Or le peano ciascuo per l'aris spieghi. Ne s'incontri sodor che si rifinta, Perchè gli uomini avranpi emplo denio, E upargan ciecbi il Creator d'obblio. Dell'altexas del ciel soo fattli degni,

E parşan circbi il Creator d'obblio.

Dell'altezza del ciel son fatti depti,
Nostro antico soggioroo; sh rimembranza!
Oude ciascon s'ionapri, onde si degrat,
Onde infamoni ciascon sus gran possanza:
Popolo omipoteote, a' vostri regni
Per quetta sola via pregio a' avanza,
Rapir; predar l'anime umane, e trarie
Nel centro in fiamma atroce, e torrentable.

Che se per gran destin foste contretti Gli eterci campi abbandonare allora, Ora è giori al vio fiargli negletti, Fargli descriti, Impoverirgli eggi ora: All'altezas del ciel gli uomini cletti? Nell'altezas del ciel faran dimora? Un ai fatto pensier non vi torneenta? Ab, per vostra virtà, non al consenta.

Sadate all'opra: ogni mortale appieno Easere iniquo per vostr'arte impari; Di tetra invidia loro empiete il seno, Fategli inghiotitior, fategli avaria Lascino acciolo all'avarini ai freno, laccontra l'ira lor non sian ripari; E dentro inoccolio di dannato amore, E d'iofame luisoria arda o gui core.

E d'intime tutairia avra o'gui corea.

E la fedel, per le oul ma si apinae
Quel gran Battista alla prigione oscura,
Fa al ch'ei pera, e chi colà lo strime,
L'estiogua ancor, tosto che puoi, procura
Sal, ch' Essis, che Geremia d'estime,
Né prorò Zacearia men rea ventura;
Gli esempj il tuo furor rendan più forte;
Il vero strasio de 'uemici e morte.

Tal comandava, e d'oge intorno ha stese Per mille bocebe abbominati orrori; Lezzo mortal, nobi di prec accese; Zolfi infocati, e tenebrati ardori; Poi trascorrendo a raddopiare ei prese Sull'alene, ivi sommere, aspri dotori, Sforrando i mostri a vinforsar au gil em L'alte miserie, u gil inefabil secempi.

Ma degl' iniqui il nuneroso stuolo, Scelto per guerreggiar gli egri mortali, Sorge nel mondo, e l'ano e l'altro polo Cerendo vanno, ecclator de' mall: Quali reggiam, l'Austro dispiega il volo, Traccorrer nubi tenebrose, tali Tetre la squadre scellerate e rie Van travolando per l'eterce vie.

- A varia parte so tartarei vanni More la peste in varie forme ascosa, Ma quel perseculor del gran Giovanni Nel regio albergo in Macheronte posa. Ivi sveglia l'insidie, ivi gli inganni, Ognora a rinfrescar fiamma amorosa Nell'arno Erodo; e di sua Donna in seno Rinerena di timos ratano veceno.
- Quando dall'Oceáno II di si desta, Ed a' viventi lo splendor comparte, Ei lor gli spirti, ed i pensieri infesta Per mille guine d'inseanibil arte; Poi quando Febo i rai dell'aurea testa Lava nell'enda, e che dal ciel diparte, Gon lumnagini finte ei s'appresenta, E more socui, ed ambedoc tormenta.
- Tanto d'acute frodi il fertil petto
  Andò senotendo, e tanti modi ei tenne,
  Che al desixto e scellerato effetto
  In brere spazio il suo pensier pervenne:
  Tu, che hai negli alti cieli almo ricetto,
  Muss, di'ciò cha fosse, e come avvenne,
  E largamente i gran martir fa noti
  Del Santo eccelso a'popoli divoti.
- In quella parte, che lasciando l'anno II ghiaccio a tergo Primavera adduce, Sorgeva il di, che al Galiico tiramo Nacque dell'aureo Sol Ia prima luce; Di ciò reloci messagier ne vanno, Perchè bramoso ogni fedel s'induce Alla memoria celebrar giocondo Del di, che il suo Signor sen venne al mondo.
- Quinci per la città giorni festosi Gridano bando all'odiose liti, E su cetre d'or canti amorosi Fanno alle danze giovanili inviti; Ne suda falciator su prati crbosi, Ne su per colli afrondator di viti, E non fanno mugghiar caone pungenti Sotto supro gioro gli aratori armenti.
  - Ma verso Maeherente, ove dimora
    Allor d'Erode la superha alterza,
    Yanno gli altier, eni nobiltate onora,
    O pur nelle cui man spiende ricchezza;
    E son dal re, che per lettira allora
    Ciascano accolto dolcemente apprezza,
    Lor fatte trapassar l'albe e le sero
    Con varie pompe di gentil piscere.
  - Or giù per entro il sen d'unide valli Predansi belve, or sulle cime alpine, Or per l'ampierza degli aerci call Fa peregrino Astor vaghe rapine; Or con vere armi un leggier cavalli Dansi battaglie simulate; alfine Pongli a'conviti sotto nobil tetti, Ammirabili magion de'auoi diletti.

## CANTO SECONDO

Cinta di vivo fonte, onde discende

- Onda mormoratire in ano vinggio, S'erge foresta, ebe del Sol contende Nell'amo ardente ivi l'entrata al raggio: Doppio sentier che s'interseca fende Is quattro parti il bell'orror selvaggio, E di bell'acque cristalline e chiare Ha ciascona nel grembo ne piociol marc.
- Di più candide pinne era vestita
  Turba di elgui per quel campi ondosi,
  E co' musici colli al canto invita
  Fra l'elci nere i rusigunoli ascosi;
  Ma quei larghi senteri, nod'è partita
  La freca selva, se ne vanno ombrosi,
  E ricchi d'acque con boltor gelato
  A terminarsi in spatioso prato.
- Nell'ampin sen di verdeggiante piano, Che lascia in prova gli smeraldi occuri, Siede piangio, e fianmeggiari lontano Porfodi il fanno, onde ha coperti i mun'i Son le cornici sue marmo africano; L'ampie finestre d'alabatti puri, La porta fra colonne, atto lavoro, Fane di bronzo, ed illustrate d'oro.
- Su salda base dalla destra ha l'emplo Già parte di gran monte, ivi gigante, Ch'erne la mole, condamanto esempio, Con mente ai superba al ciel stellante; Dalla sinistra il non minor, che scempio Già minocciava ad Israel tremante, E steso in Terchinto empioo la valle Colle gran braccia, e coll'immense spale.
- Per si gran varco in lastricata corte
  Di durissima selec altri sen viene,
  Che su colonne di disapro forte
  Grandissimi di logge archi sostiene;
  E quindi tra fulgor d'aurate porte
  Entrasi a passeggiar sale terrene,
  Sale, che ognor le peregrine ciglia
  Empionn in rimirar di meraviglia.
  - Di sublime pennel dedalea cara Sparse intorno alle volte alto ornamento, E d'aiabastro, e d'or mora pittera. D'alteri fregi adorna il pavimento: Era quivi a mirar, come s'indora Per tante prove mell'ebreo tornemo. E come in grembo all'Eritro apamono Smoi regni alfonda Faraon ritroso. Intrepido Mosè la destra stende,
    - Ed orribile il Nil sangue funesta; Stende la destra, e giù dall' alto scende Micidial d'ogni animal tempesta: Mirasi il Sol, che all' Universo splende, E che all'Egitto pur raggio non presta, Ma con Ber nembi su quell' aria siede Cimmeris notte, e'l Canopoe non crede.

279 Ed ecco orrendo il ripercote allora Il gran monarca de' guerrier stellanti, F. per quegli ampi regui in pletiol ora Ogni magion fassi magion di piauli: Iri non scorge al ritornar l'Autorra, Se non mestinis, c'di pielà sembiauli; Non scorge no occhi oo, rid'allo non pianga, Ne man, rbe di dolor rhioma non franga.

Lieto lursel per solitaria sponda Co' duci inianto a libertà sen giva; Armasto Porme Parano secondo, E dell'arabo golfo il gionage in riva: Entravi il seme d'Abramo, e l'onda Asciutto varco a lor vestigie apriva: Persegua Egitto le fuggenti spalle, E procella il sommerge a mezso il calle.

It rege, I due', la falangi spenie
Son de' surbini preda, onda erudele
Armi, destrieri, e rote, onda fremente
Assorbe alti lamenti, alte querele:
Ma voi sol braccio del Signor posseote,
Ma voi greggia di Dio, gente fedele,
Atzando eanti in sulla turba oppressa,
Gite a figui la region promessa.

Così la pena del tiranno acerba Il mare, i monti, la foresta, i fiomi Per modo il colmo della stanta aerba, Che sembrano spirar tra l'ombra e i lumi; Né smen ricebezza, oltra il pensier superba Racebiusi in fila d'or abbei profumi, Con bel trapunto di meonia sete,

Pompoaaneute adoabra ogni parete. Nel mezzo ciuta di bei seggi aurati Mensa è di cedro, che soave apira, E sa seriei drappi ba lin spiegati. Tetti per man di tessitrice Sira: Sopra lei rispfendean vasi genmati, Dilettoo stapor di chi li mira, Pien d'amabili cibi in più maniere, Ne' convii reali seche primiere.

Son cento a riversar d'erbe più care Sull'altrui mani distillati umori, E cento a raseingar queli' oude chiare Con bianche tele, e peregrini odori: Ed ecco allor, che ivi chiamato appare Erode in ostri risplendenti, ed ori, Con lungo manto di lavori egregi, E con corona in testa, uso de' regi. Seconda il tergo suo schiera infinita, Illustre fior di cavalier, giojosa Negli atti e ne' sembianti, e si vestita, Che non men che gioconda, era pomposa; Prime e soletto il re terge le dita Dell' adorifer' onda, indi si posa Eccelsamente in solitaria sede, Da lui remoto alquanto ogni altro siede.

Allor nebile gente, ognuno adorno
I regii caochi a ritrovar d'affetta,
E fan cen vario cibo indi ritorno,
Condito si, che ogni appetito alictta;
E non men porta nobil gente atturuo
In locido eristal vendemmia cletta,
Che le sembianze altrui renda serene,
E di viva allegerzaa empia la vene.

Odonai pronti a raddolcir le menti Con soare armonia suoni diversi, E spargono fra lor misela accenti Scetti cantor di eelebrati versi; Ma tenne alle soc note leori intenti Più vivamente un, che di pel cospersi Non avea i labbri giovinetti ancora, E di fulgide rose il votto infora.

Alle eorde gentil d'eburnea lira Comanda con bell'areo, e coo lal'atte Dai petto gioreil la voce spira, Che dolecza di cielo altrui compatte: Non coi l'ilomena, ore sospira, li ilerando infra le fronde sparte, Lusinga il ciel con gli ammirabil pianli, Com'egli ivi gori cor con questi canti.

Quando per fiera invidia alto furore
A apegner valse natural pietate,
Sieche a taoti frate isofferae il coro
Vender Gioseffo in sulla freesa etate;
Allor dal son bel volto useita aplendore,
Si celeste di grazia e di beltate,
Cite seco in paragon furo men degui,
Quanti na aven ne' paretonii regni.

Quinei in mirario d'amorosa pena
Ogni donzella seolori l'aspetto,
E raccogliendo ardor per ogni vena,
Sentia nuovo martir, nnovo diletto:
Ma più dura, ch' ogni altra, ebbe esteni
Al collu intorno, e trapastò nel petto
Invisibilemente nu stral più forte
Alla genti dei soo signor consorte.

O come atrove conturbó sua mente!
O come l'agità l'egro posiero!
O come venne inferma, e come ardente
Al primo incontro, ed al guardar primiero!
Non è l'affitta a sofferir possente,
Che si volga nell'aito un giorno iotero,
E ch'ella intenta in bell' Ebreo non miri,
Ne lassa il può mirra, che non sospiri.

Poi quando per lo ciei notte distende L'ombra nemica s'sfortunati ananti, Por no punto di sono ella noe prende, Si versa da' begli occhi on mar di pianti: alior da lunge i cari detti intende, E da lunge vagheggia i bei sembianti, E per gnie infinite il si figura,

E crace fiamme all'amorona araum. Coal predata da penier, che sieceo A lei va per le vene al core intorno, Ta pena sua, tu suo piacer l'hai feco, Ta val venir, ti sul partir del giorno; Vodge in petto sovente allor, che seco Snol far dimora il Giovinetto adorno, Cil incerdi pialeargii, onde "a'famma, Indi i consigli unoi metat condama. Struggai intato, che d'ebgli occhi i raï

Rider nun san, ne le serene eiglia, E son le rose dileguate omal, Onde la guancia rilocca vermiglia; Pare alcon scampo ricercando a' goai, Con amoroso ardir si riconsiglia, E chiusa in luogo solitario chiama Soletta la beltà, che cotant' ama.

- Ivi pensoa, e di suo stato ineerta,
  Abbassa Il volto ora infocato or bianco,
  E vuol pregra, ma nella bocca aperta
  Langue la voce, e sull'useir vice manco;
  Gran aegno al fin di passuoo sofferta,
  Bompe un scapir dal travaglisto fianco,
  E per l'orme di quello atta infelice
  La fredda lingua papitando, e dioc:
- Non più t'affligga di Giudra praniero, O rimembrana di Sion molesta, Poich'alta orota sell'Egini impero Somma per te felicitate apprenta: Quanto teor, quanto di pregio altro Non gode altrore coronata testa, Tutto ne' nontri alberghi a ciascun'ora, Negar nol puoi, tua giovinezza onora.
- Or perché lieta e tra mortali appieno Passi l'atate in sul fiorir contenta, Corri fra queste braccia in questo seno, E di mia vita possessor diventa. Ne tiensi archente in quel parlare a freno, Che verso il collo amato ella s'avventa; Ma Giuseppe di maruo il cor mantenne, E per indi fiuggir mise le penne.
- Così la gloria eon soavi note
  Del buono Ebreo rinnovellava etrrna;
  E secondo la man, che la pereuoto,
  La cetra or alto ed ora basso alterna:
  Né cosò di cantar, conne si scuotr
  La donna a colpi di sua furia intrrna;
  E come d'ira e di dolor coufusa,
  Fatta nemica, il già diletto arcuna.
- In an quel punto per gli alberghi aurati
  Bel gran rege al esupettu, ecco apparia
  Per mani industri, e per industri fati,
  A di moro allegrarlo, alma armonia:
  Quattro muinei in pria bossi forati
  Di apirto empiesa, che subbidiente uscia,
  E quattro difioneloso dotce diletto,
  Parto dell'apre, ch'essa vaesu sul petto.
- Quattro segnian, le cui sinistre dita
  Van selle corde a violoci d'oro,
  E d'arco chomo l'altra man fornita
  I canti tempra, ed i silenzi loro;
  Schiera, che d'oro innino a'pie guarnita,
  E per suecinta d'or l'aoreo lavoro,
  Tarda movea le riverenti piante
  Innanzia a'dona di real sembiante.
- E costei, ohe no vien, l'alteris figlia p Dell'iniqua cognata al re diletta, Vergine, di betili gran meravelia, Si tatti i cor soavemente alletta: Vermylla il volto, e dalle negre ciglia Pure il soave agoarlo arde e savita; E sempre o ch'ella il posi, o ch'ella il giri, Ammirabile irio ivi rimiri.
- Le labbra di rubio, che almo diffonde Per l'aria lampi di bell'ostro ardenti, Perle chiudean, che le Gangetich' onde Perle uon san undrir tanto Incretti; E neve d'Appenini, che sulle sponde Senza offesa cadeo d'umidi venti, Perde ano pregio, a im paragon vien meno Colla bianchertas dell'eboraco seno.

- Quale in nembi dipinti apparir fuori Suol Alba, nuntia dell'anabil giorno, Tale apparro coasti trà bie colori Di vari veli, eli ella avea d'intorno: Testi in candida seta argenti ed ori Facean la gonna, e di smeraldi adorno L'aria de'riecbi raggi il fembo empiea, Ne basso più, che sul tallon accadea.
- Grave di analti in fulgid'òr cooperia Stringe l'ampiera della nobil veata Cinto, che a 'fanchi intervo era a vederai Qual Iri, che dal ciel sgombri tempeta; E d'odorifer onda i erini asperai Serpeggiando se van aull'aurea teata, Ove falta di gemme era ghirianda, Che l'Inda Teti, e d'Eritrea me manda.
- Lungo monil, ben singolar tesoro, Gira al collo d'avorio, onde discende Gemnas, che per riccherata e per lavoro, Quasi vampo di stella, in sen le aplende: Ne men lucido perie in anel d'oro Archive de la collection de la presenta E d'anthedue le una punt tufinita. Pur con genime sell'Irulia vena le dita. Tal entro appelle peregrine avvolta,
  - l'al entro spoglie peregrine avvolta,
    E di beltate a deith sembiante,
    Move dauzando, e studiosa ascolta
    Le leggl, che il bel suon detta alle piante;
    Quinci leggiadra ella si gira in volta,
    Or cede indietro, ora truscorre avante,
    Or inchia cortese, ora sedegosa
    Bivolge il tergo, ora s'affretta, or posa.
- La nobil turba, che a i begli atti attende Si vivace diletto indi raccoglio, Cho da quei moti intta immobil peude, Ne guardo piega, ne sospir discoglie; Ma l'alta fontantire, ove compronde Quasi del ciglio altrui paghe le voglie, Dal hallo cesaza e fasai al re vicina, E si gli dice umilemente inchina:
- Sommo nignos, al deziato giorno Non fia, che al viver tuo P'età rinnovi, Che ogui affanue da' tuoi uon sgombri intorno E sempre l'almo fer liete, non trotty Ma por sopra ciascano al suo ritorno lo, coavien che nel con dolerzza provi, E ehe per ogni via con licti segni Mio gran piacer manifestata m'ingegui.
- Or cento volta alla real tas vita Fi risorga dal mar chiaro e aereno, Në mai si vegga stanco alla partita Colmo laseiaril d'allegrezza si seno: Quil la luce degli oceli alma, infinita A terra inchina, e bel rossor non meno Sovra il candido volto ella dispiega, l'ur vergognando, e le ginocelia piega. Il re, che udendo singolar dolestra
  - Trasse da' sagri detti, il guardo intente Forma nell'ammirabile bellezas, E lieto seioglio cotai note al vento: Vergine, del mio eor somma vagiezas, Vergine, del mio eor somma vagiezas, Vergine, de' miol regni alto ornamento, Sovra ognano a ragion bramosa sel De' suiri lunghi sani, e degl'imperji mica.

Che mentre alla mia vita il corso avanza, E tra l'aure del ciel l'alma respira, Sempre fia di mia reggi ogni possanza Pronta a fornir ciò che il tuo cor desira: Meco non disperar, nulla speraosa Di questi secttri ad ogni pirte aspira; E se con froda, e se e mia fe mentita, Dura m'aspecti, e miserabil vita.

Tanto Erode le parla; ella repente Per lo gaudio del cor via più serena Rassembrò di Ciprigna in Oriente L'Idalia luce, che il bel di ne mena: Sfavilla il minio sulle labbra ardente, E l'infocato sguardo arde e balena, E sulle guance per candor nevoso, Aprono accere in più bettà le rose.

Tal del tiranno all'ammirabil sede Piegasi rirerente, indi s'affretta A colà por tra riccha stause il piede, Ove la madre i suol ritorni aspetta; Ed ella da viein prima non veda La tanto a se venir cara c diletta, Che tragge dall'albergo in sulle soglie, E aon aperte braccis in sen l'acceglier.

Colma di ferrentasimo desio
Baci le porge, e nel baciar le dice:
Sulla fronte gioconda, or che leggo io
Da più gioconda fir la genitrice?
O gloris, o pregio altire del grambo mio,
O delle norze mic parte fetice,
A che del tuo piacer pur meco taei?
E la stringera, e le doppiara i baci.

Ella negli occhi, di beltà splendore, Affina, c licta ne nactati i rai, E dice: lo fet vederni al mio signore, E per lui dilettar, vaga danzai: Fui fortunta sì, che ii regio core Tanto per tempo alcun non vinue mai, Në mai tanto giori gli misi in petto, E prora alta mi dié del suo diletto.

Ogni mia voglia, ogni desir del regno Non poca parte cgli mi offerse ancora, E giorando affermollo: or quale è degno Far prego al re, che in modo tal m'onora? Duro mostro d'inferno, al tuo disdegno Tanto opportuana non perdetti l'ora, Che sul fornir dell'aspettata voce Alla madre agtassi il cor feroce.

Subito giù nel sen noore sparento
All'empia donna il rio Demon corparac,
E d'ira e di farore in un momeoto
Orribili fiamma suscitando, e i l'arre;
Quinci chòra gi cocci di reneno, al renot.
L'orrida chioma, e rabbuffata aparac,
E sparsa di lirore ambe le gote,
Il cielo empie d'abboninerol note.

Deb, stridendo dicea, fanma funetta Bi stragga in polve; e di fier nembi involta, Senza più longo scorno, atra tempesta Me mel fondo del mar lasci sepolta: Dunque io vivrò, perche alla nobil testa La corosa reale or mi sia tolta? Ad ognus specchio? da ciacuau schernita? Perverso Ciel, she mi ponesti in vita.

Meglio era pur tra le mondane genti Non uscir usqua a rimirar le stelle, O sugger toseo de' più rei serpenti, Qosando latte mi dier l'empie mammelle: Qui selle proprie labbra imprime i denti, E l'irte chiome inforiata avelle, E fissa in terra i torbidi occhi, e poi Apre in vece di pianto i dolor sooi.

Come rinnorellar l'ingioric e l'onte, Che mis possanza oltra razion sostenne, O come soltera poso la fronte, L'antor membrando, onde l'offera avvenne? To stessa il sai, che del Giordano il fonte Abbandonando un noo so qual seu venne, Che bagnara le turbe entro quell'acque, Onde a lui del Barturat il nome nacque.

Once a let our partiest it nome inciper. Wile di stato Infra i miglior negletto, Rozzo le membra, in volto appro e setvaggio, Il mie co i re one separbili leto A bisumar cibe, cibe e dannar coraggio: lo ben di gistos degoo accesi il petto, E mossi contro il temerario olivaggio, E opegner volli il disrenato ardire; Ma tacque Ecode, e venne lento all'ire.

Solo a miei priegbi ardenti, al mio cordoglio, Al ferror delle lagrime diffuse, Per rinturargii un coi strano orgoglio, Tra ferri e ceppi il traditor rinchime: Ma qual conforto o sicurtà raccoglio, Se non fur l'empic labbra unqua mai chiuse? Anni contro mio seettro, e mia corona, Gridando ogno, dalla prigione et ianona.

Stanco non fia di rinnovarmi guerra,
D' impiegare a mio atrasio ogni sua frode,
D' annojar con sue strida e cielo e terra,
Finchè di braccio non mi tragge Erode:
Figlia, se nel tuo cor pietà si serra,
Odimi tu, poscia che il re non m'ode:
Mira il mio danno estremo, e di te stessa
Mira l'obbrobrio, e fiandmenta il cessa.

Polebé ad ogni tua brama oggi secondo Del Signor nostro il giaramento aventi, Fa che il nemico Geri accei in fondo, Fa che, morendo, d'oltraggiarme il resti; Per questo grembo, onde remisi al mondo, Per questo pretto, che primier suggesti, Per gli baci che in fasce a donar t'ebbi, Per le l'angbe rigilie, onde ti crebbi.

Ella fra queste note alto dolore, E suon confuso di sospir traea Profondamente, e di pietate il core, Colma la figlia, e di stupor tacca. Ma di quel suo tacer nuoro forore La madre inliamma disdegnosa e rea, Con voce supera, e con acceso appetto Si fatti accenti sospingca dal petio: Forse non è ragion, che a te sospiri,

Scampo cercando a mia fortona indegma? O pur forse è ragion, che tu mi miri Caimar d'infamia, e che per gioco il tegna? Erodiade lassal I tuoi martiri, Deh chi sarà, che a vendicar mai vegna? S'avrien, che anni tuo figlia oggi tu pianga, E ch'ella "ipianti tuoi sonta rimanga? Or su da' ceppl se ne sorga, e franco Ne' nostri imperi il mio nemico seggia, E perebè di desir non venga manco, Me fatta infame, a discacciata ci veggia; Altro avverrà, che trapassarmi il fianco, E del mio anagne fonestra la reggia, E queste membra tra' più fier dirupi

Dare in pato al digino d'orsi e di lupi. Mentre si l'empia doona orribil freme, L'inférnal foria alla donzella in seno Avventa fisman d'Aeberonte, e lusieme Degli angol, nod 'arma il erio, stigio veneno. Ratto quel mostro dalle parti estreme Al core, le orre, e di finor l'ha pieno, E l'agita feroce, e la confonde, Sicohè ardendo, e striedno elli risponde:

Pera, pera il ellon, atrasi e tormento
Non l'abbandoni, l'escerabil pera:
Ma tranquillati to, perchè ei sia apento,
Paronne al re mio debitor pregliera.
Indi il tergo rivolge, e in un momento
Trova il tranno a rimirarsi fiera,
Lo agnardo ba sangunoso, il ein disciolto,
E di tattares fel verdeaga il volto.

E on tartareo net verdregia il volto. Sobito de Velta papsa, gran meraviglia Del petto in fondo a quei baron discende, E l'ano incontra l'altro a guardar piglia, E ciastan cheto strocità o'attende: Ella al volto del re drizza le ciglia, Ed a lui fettolosa il corso dende, E fatta da vicin con fronte oscera, Cost gli paria, oltre il dover, sicora:

Diamini qui, se regio eor non mente, Troncato il teschio del Battais, e s'ora Meco d'esser leal tuo cor si pente, Mai non sarò senza cordoglio un'ora. Tanto l'appra donzella. Il re dolente Subito la sembianza discolora, E china il guardo, e giù dal cor sospira, Ed in cosè diverse il pemeire gira.

Ma pur del rio Demon l'orribil arte, E la fancinila d'attristar timore, E la fe data in così nobil parte, Nel dubbio assalto gli sforzaro il core. Quinci a sè con la man chiama Grassarte, Uom vil, ma sua viltà erebbe in osore; Poi tra le regie guardic il re l'elesse: A costoi, son fedet, san voglia capresse:

Vanne al Battista, ore prigion soggiorna, Fa che ratto alla morte ivi e i dia, Ed a questa mia cara indi ritorna Col tesebio che di lai tatto desian Qui l'egra fronte di bei lumi adorna Nuoru conforto alla donaella ria, E dal giocondo aguardo ella balera, SI nel riso del cor gli occhi serena.

#### CANTO TERZO

Ma dal guardo divin lnnge non vanno I furor empi delle forie inferne, Ch'i prieglis iniqui, a del crudel tiranno La fe giurata il sommo Dio discerne. Dunque soll'ora del mortale affanno Rivolge al suo fedel le eiglia eterne, E ebe per poco amor non l'abbandona, Con la Corte superna egli ragiona.

E che per poco amor non l'abbandona, Con la Corte superna egli rapidona, Corra quei cicli, il cui serco rilose D'una sol fiamona alteramente adorno, E sovra quel, che tutti lor conduce, E sovra quel, che tutti lor conduce, E tunti lumi a no volere intorno, Ampia, infinita è region di luce; Luce, che dore Febo apporta il giorno-Più sulla terra sfarillante e puro N'andrebbe in paragon trobido e scuro.

Né mai si senote, o mai volubil rota L'immena piaggi di fulgor ripiena Stabile ticula, inagitata, immota Di sempiterni acciar salda catena: Turbo uon é, ch'ivi giammai percota, Ne tenchrono nembo ivi balena, Ne spiega per quei regni almi e divini Fiera cometa, e spaventosa i crini.

Ma su colonne d'ametisto e d'oro, D'oro che più che il Sole aureo risplende, Erto colà nel mezza, almo lavoro, Fulgidissimo tempio in alto ascende, Piropi il tetto, e rilucea ria loro Purparro lampo, onde il rabin a'accende; E dore il ple riponi era splendore. Di vario opsilo, e di gran perte albore.

Quindi fra spirti alle sue voglie intenti Gaurda il gran Dio la region stellante, E i campi accesi e le procelle e i venti E l'ima terra e l'occan spomante; Quindi a pour le scellerate genti Verra nell'ire sue fiamma tonante, Onde gli abissi, e di tenerona cirrema Ciacona mortale impallidice e trema.

E quindi aprendo del suo cor l'interno, Prese a narrar, come quegli empj al fondo Calpesterà, ma che di pregio eterno Il suo fedel risplenderà giocondo; Ed all'al te parole il ciel superno Tacque adorando, ed acchetosal il mondo, S'acchetò l'aria, s'acchetò la terra, S'acchetò il mar, elha la circonda e serra.

Abitator di queste eccelse sfere, Alme, disis egli, in me mirar beste, Ben so, che di voi totte ogni volere Ha per termine sol mi volonate; Pur vi vo disvelar come potero Aggiano colaggiù voglie apicitate, Si che contra il Battista oggi sia forte La man d'Erode, e lo condanni a morte-

- Cotanto oitra ragion forse valore
  Non ha mia destra, ehe le atella accese,
  Che termise del mar pose al furore,
  Di cori iniqui raffrenar l'imprese?
  S'egli è talmente, il vi dira l'ardore
  Ch'in Pentapoli già fiero discese,
  E l'onda immensa che agli Ehrei s'aperae,
  E ehe nel grembo Farson sommerse.
- Dirailo il re, che eon gli armati Ausiri
  I regni oppresse dell'ebreo Giordano,
  Quando dentro una notte, alti martiri,
  Tanti suoi spenti traboccir sul piano,
  lo del gran eiei do movimento a i giri,
  llo della terra i fondamenti in mano;
  Comando al Sol, che pec cammin s'arresti,
  Ed i suoi consi al cenno mio non presti.
- Degli alti monti, se a tonare lo prendo, Le cine avrampo, e nell'altino i mari Fo tempestosi, e tutta l'aria incendo, Non pur son forte a sosterar miel cari; Ma quando in pena io gli abbandono; intendo Che sian per prova di visti più chiari Nell'universo; e del martir sofferto, Che lora i eresea la merche coi merto.
- Ben di Giovanni l'ammirabit vita Incontrerà malvagità terrene, E dal busto la testa alfan partita, Fonti aprirà dall'innocenti vene; Ma traslato qua su, pace infinita L'aspetta in queste piagge alme e seccoe, Ove fuor d'ogni tempo ha da bearsi, Ne di gloria i mortali a loi fina scarsi.
- Ei d'ogni pregio mirerassi altero, O'mnque il mondo adorerà miei regol, E saran sulla Senna e sull'blero, Al suo nome inebinar pronti gli ingegni: Ma nella reggia, ebe ha dell'Aroo impero Arrà d'onor più manifesti segoi; E saran verso lui più caldi i petti, E ognici del mie oer fian più diletti,
- Non coai l'empio; di miserie involto Andrà disperso, all' nniverso seberso, Vivendo Erode, e tra martie sepolto Traboceberà dentro l'incensiio inferno Eternamente i lo le preglière accolto Degl'innoceoti; io le maliaie sormo Di chi mi spergia e di giuttini e priro, E tulto in selece dei ni diamante io seriro. Oul tarque; e su mel ciel gli angioli assii-
- Qui tacqué; e su net cet gu angiont anni il sempliermo re pronti inchinaro, Poscia con atti di lettais i canti Della sus loda unitamende alzaro. Sonò l'Olimpo, e dove i rai fiasaro. Sonò l'Olimpo, e dove i rai fiasaro. Vibra il Centauro, e dove Arturo è chiaro. E dove l'aureo Sol sas lampe acconde, E sonò, dove a sera in unar ci accode.
- Qoal solla piaggia, e di Caistro al fiume, Allor che posa raddoleito il vento, Almano i eigni dalle bianche piume Il tanto ad ascoltar earo concento; Tal per ii regni dell'eterco laune Era ogni spirto a belle note intento; F. tra suoi eeppi rivolgea non meno A Die il Battista alti pessier dil seno.

- Quantunque delle membra il fragil peso Faccianlo a furra cittadin mondano, El col peniniero in sulle sticle asceso, Con la mente dal mondo erra lontano, Penas tra sé, ebe in milie gnise offeso È Dio, per poco predicato invano; Penas, ebe il nome suo si mal s'adora; E quinci un giusto sel l'arde e divora.
  - Signor, dicea, di cui is man pietosa .
    L'uona, ebe pose nel mondo il vi mantiene Con tante grazie; abbomineroi cosa, Che a lui del tuo volar nulla sovviene; Che per sac rie vagierare emplo uno ona? E come tua possansa a vil non tiene? Di che non s'arma ad oltraggiartil E forse Che sempre tua pieth non lo soccorse?
  - Quanto sonò de' messaggier profeti La voce a dielizare l'alta promessa, Che un di giungendo ai lin gli aspri divieti Strala da gire ai ciel fora concessa? Ed orgi per forair gli alti decreti Del Figlio apparsa è la persona istessa, Agnet di Dio, che fa quaggiuso albergo, Le colpe altruju per tot su il proprio tergo,
  - Di sua pietà fan memorabil fede Immense prore: I glà sepolit han vita; Il zoppo affretta l'orme; il eico vede; Nei duro inferno è sua parola udita: Ma qual di tanto aunor tragge mercele? È sua mercè, sua maesta sebernita; Longbe besteomie, dimoatrargii il viso Colmo di sdegno, e proenrardo ancias.
- Veracemente delle fonti eteroe
  Sperza Giodea la desabil vena,
  E dassi a labbricar rotte cisteme,
  Ove poò l'acqua raunarai appena:
  E l'occhio tuo, che su dai ciel lo secrue
  Ira non turba,? e ta tua man ripicua
  Di mille lampi mieressai senza,
  Un tuon per questi iniqui ? O sofferenza
- In questo apria della prigion ferrata
  I varchi anguati, ed odiosa gente,
  Di vilisime spale il lianco acmata,
  Ma cruda in atto e nel parlar freemente,
  Scorges Grasartei era a fatica cuttata,
  Che del gran prigionier l'alma innocesti
  Il tempo giunto del mocir comprende,
  E intio franco a farellaror prende.
- Alza la fronte in sulla parte oscura, E volge il guardo manneto e chiaro, E non che sull'estremo aggla paura, Ma sembra, chi la novir giungagli caro. Dice, o diletti miei quanti, astura Pose nel mondo, o tutti a morte andaro, O che n'andara pi di quotat fragil carne Il rio peso depor non dee turbueno. Tarbisi l'anomo; e di supremo orrore
- Seco stesso in pensar venga tremante, Che pee farne gindicio il gran Signore Vuol, ch'oggi spirto gli si scorga avante Se giusto visse, s'ebbe puro il core. Se furo l'opere a dio gradite e sante, Dell'also ciel fia cittadin; se a scherno Ebbe la irgge, abutra l'Inferno.

L'Inferno è d'ogni pena empio ricetto, E d'ogni orribit mal : grazie divine Spargono so uel cielo ogni diletto, Ne l'un ne l'altro è per conoscer fine : Questo, o diletti mici, rivolga in petto Ciascon mortale, e se medesmo affine, Ben ripensando, e eonsigliato, e saggio Dalla morte al gioir faccia passaggio.

Mentre dices, dall' innocenti ciglia Fuor trainceva an non so che celeste, Sicche del crudo re l'empia famiglia Non osava fornir l'opre funeste. Tutti ripiesi il cor di maraviglia Tencano inverso il suol chine le teste, E tratti a quel parlar fuor di sè stessi, Motto non fean, da riverenza oppressi.

Tacquesì alquanto, Indi il sermon primiero Segue il gran Santo ammaestrando, e dice: Appianata le vie; dritto sentiero Apprestate al Signor, mentre vi lice : Perché tauto travia l'uman pensiero? La seure à già del trouco alla radice: Albero, che a' suoi di frutto non rende, Esca farassi al fin di fiamme orrende.

Oual core infra Gludei cotanto obblia, Che del vecchio Abraam non si rammenti? Cui rivelato fu, che alto Messia Sorgerebbe a salvar tutte le genti; Scampo al desiato, opra si pia Scorgono finalmente oggi i viventi; Scorgono il Sol della Giustizia apparso, Ne di pietà, ne di salute è scarso.

Più dir volava, a con parole accese Di quegl'iniqui consigliare i cori A penitenza; ma suo dir contesc Il demon sorto dagl' inferni ardori, Per darlo a morte ei su nell'aria prese, Fingendo umane membra, uman colori, Ed apparva a Fineo di Galilea, Del re le guardie, ei capitan, scorgea.

Or di costni col crine orrido e folto, Rosso qual fiamma, e con quegli occhi sparsi Di varie macchie, ed in gran parte il volto Ingombrato di pel, fece mirarsi, E di Soria tra belle sete involto, Manti non cortl, e di molto or cosparsi; Cingea sulla sinistra aurato brando, E minacciava, colà dentro entrando. Con aspre note: or quale indugio? pronti Sete a servir per cotal via? mal mati, Fate ch' io veggia alzar coteste fronti,

O che più meco mai vi veggia armati? Amate forse, che costui racconti Del vostro buon signore onte e peccati? Porgete dunque a lui gli orecchi intenti? Ab sucidome delle regie gentil Oraŭ mnova la man, vibri la spada, Se alcan di vera fa pregio diletta, Che con tanto desir dal re s'aspetta:

E faceia, ebe il rio teschio in terra cada, Qual dove a traversare area contrada Sotto vampa di Febo aspe s'affretta, Che spande per furore, ond'egli è piene Con alto sibilar foco e veneno,

Tal quel mostro d'inferno era a vedersi; Quinei l'orride turbe in rabbia andaro, E poco del demon men crude fersi, Sl di sdegno le vene empie inflammaro: Ma mosse il più crudel di quei pervegsi, E d'una lunga spada il largo acciaro Dal fianco scinge, e la si reca in mano, E poco dal sant'nom fassi lontano,

Ei pronto a tralasciar la fragil vita Pon le ginocchia, e con sua man dislaccia I manti, e porge il collo alla ferita, Smarrito no, ma tutto franco in faccia. Allor con arte sua possanza aita Quell'empio, e lentamente alza le braccia, Pol rapide l'abbasse, e quanto puote Sul collo innocentissimo percote

Cadene il capo; e dell'immensa pena Segno non da, ne del sofferto affanno, Ma lo solleva ivi caduto appena L'infame turba, ed indi al re sen vanno: Non giacque il busto sulla nuda arena Lunga stagion, che ove per fama il sanno I seguaci di ini, corser dolenti, Ed al dovuto oper fore non lenti-L'anima intanto, che dal career frale

Del corpo, ova vivendo, ella si serra, Giva veloce, como angel snll'ale, Fo pervenuta a son magion sotterra, Non rik là dovo inconsumabil male Sempre s'avanza, o dove orribil erra, E fa tremar la region profonda Di Flecetonte infocatissim'onda.

Colà tra vampe d'infinito ardore Stridono gli empi; ma sotterra ascoso È lnogo, ove non entra unqua dolore, Luogo di tranquilissimo riposo. Onivi, aspettando Il ciel, tracano l'oro Adamo, Abramo e di Rachel lo sposo, E l'necisor del filisten gigante, E milla altr'alme a Dio gradite e sante.

Non così tosto il gran Battista i passi Lucido pon sulle segrete soglie, Che oguun di quei ben nati incontro fassi, E eon atti d'amor seco l'aceoglie. Ei dopo l'accoglienze a narrar dassi, Che presso è l'ora, che l'inferno spoglie; Che il bramato Messia dal ciclo è sceso, E quinei ognun d'alta letizia è preso,

### XIV

# LE FESTE DELL'ANNO CRISTIANO

A MORSIGROR

GIOVANNI CIAMPOLI Segretario di Nostro Signore

mario ai riostro Signore

PAPA URBANO VIII

#### LIBRO PRIMO.

Abe la cara e diletta rimembranza Delle belle alme, che l'Otimpo serra Dentro gli alberghi della pace eterna, Sia riverita ed adorata in terra. Biasma Luter, biasma Calvin, maestri D'alta scioccheasa nella sennia inferna-Latrator scellerati: alle lor grida Diano l'oreccbio di Sassogna i mostri Imperversati, e di Gebenna gli empi; Ma noi fedeli al Vaticano eccelso A spirti, divennti almi e divini, Sacriamo altar dentro marmorei tempi; Ed io sceso di Pindo In manti adorni, Oltra l'asato, gbirlandato I crini, Amo di celebrar con nnova cetra Per laro nome i festeggiati giorni. O Musa to, che ne i seren dell'etra Hai sede, Urania, ove bella arte apprendi, Onde l' nmane menti alto sollevi Onde gli spirti a ben cantare accendi, Spiega le piume, e mi t'appressa, o Diva, E le sacrate cose a dettar prendi Pra i sette Colli, a qui del Tebro in riva. Meco forse vaneggio? o pur si mira Per me la Ninfa del Castalio fiume? Mirasi certo: ecco per l'aria spande Inclite note con cterea lira: Deh volgi il guardo, e la raccogli, o Nume, Sorto a sgombrarne tenebrosi orrori. Ciampoli, grande infra più chiari lampi, E glorioso oltra l'uman costume. Nella stagion, che già a'allunga il giorno A passo lento, e che sen viene il Sula All' Orse stelleggiate, a ch'egli alberga Nella fredda maginn del capricorno, Dassl all'auno cristian cominciamento, E s'adora per noi l'alma ginrasta, Però che in essa cominciò del mondo Il Redentore a sofferir tormento. Eea dall'Ocean l'ottava aurora

Sorta della sua vita, ed ei s'espose Di sacerdote alle canute braccia: Il sacerdote con l'usate guise Tenute allor per immortal decreto, La pelle innocentissima reolse. Già non era mestier, che il gran Messia Serbasse in se l'universal costume, Certo non era; e nondimen cagioni Furo non poche, e tatte fur non lievi, Perchè a se quella piags ei non perdoni: Membra di vera carne egli avea prese: Non era uom finto, e volca farne prova; E questa verità con argomento Di sangue sparso divenia palese: Al buon padre Abraam gia in promesso, Che di sua prole apparirebbe in terra Il desiato dall' nmana gente. E comandossi ad Ahraamo istesso, In modo tal snoi snecessor tagliarsi. Dunque, che d'Ahraam fosse famiglia, E quinoi esser potesse il nostro scampo, Già non poteva al Redentor negarai. Allora il nome così caro ci piglia: Gesù s'appella; nome caro a dirsi; Caro sopra ogni snon d'altra parola, E pur sopra ogni suon caro ad udirsi : Nome, che in ciel sempre s'adora; nome Cni sulla terra ogni mortal s'inchina : E per eui nell'abisso, ove ci s'ascolta, Ogni demon per tema erge le chiome. Ma questo, che rinchiude in se memoria Di pena e di dolor giorno sangnigno Un altro seguitò, che porta gloria At Signor nostro d'ammirabil pregi. Arse per l'Oriente altiera stella, Unque non vista più, ma non ignota; All'incendio di la mosser tre regi. Essi la reggia di Sionne' entraro. Pronti cercando il regnator di lei Dianzi pur nato: ed in Betlem di Ginda Nel viliasimo albergo il ritrovaro. Ivi, siccome a Dio con nmit volto Inginocchiati sulla terra lgunda Porsero segno dell' interna fede ; Incenso, mirra e Incido pro offriro Ed indi a sna magion volsero il piede. Ed era allor ebe del gelato mese Facea Febo dorato il sesto giro; Ma poi che giunge, e non con multo ardore La febea Ismpa dell'Acquarin all'urne, E che banno aperto le volubit ore Venti fiate al Sol con man di rose Il forte smalto dell'eteree porte, Ecen adornansi altar: spoglie odorosi Apprestansi al vestir de i sacerdoti: Ed al baron, per oni Narbona è chiara, Votano d'ogn' intorne inni divoti. E qual sia tingua in celebraria avara? E qual pensier non gli dee dar tributo? Alto guerrier, che la miliaia altiera, Ove era scritto, e vi splendea sublime Seppe schernire; e posto segno a' dardi. Ad onta immensa del erndel tiranno. Scppe alzarsi trofei pur col morire. Che fero gli archi in Ini? crnde quadrella Apersero in quel sen fonti di lume,

Sieche nel campo delle efere ardenti Ora abbaglia il fulgor d'ogni anrea stella, Fatto divin tra le cadnche genti: E temerassi, ove ragion ne chiami Ceppi e catene, e sofferir tormenti? Ora oltra andianto, e trapassiamo il corso, Che farà quattro volte in gonna bruna Cimmeria notte, ore le stelle ban regno, E su rote d'argento erra la luna; Quiri farassi incontra alba serena, Amica d' Aquilon piodimpennato; Alba, che liberale all' universo D'alti conforti, ol rinfresca in mente, Come il gran rubellante, il gran nemico All'alma croce si mirò converso. O di Dio sempiterno, onnipotente Chiusi giudioi l se n' andava Saulo Rizonfio di minaccia i fier sembianti, D'ira avvampanta : desiava spento Per forza inderna de' Cristiani il nome. Qual si maneggia intra lanose mandre Lupe affamate, quando nere alpina Da folti boschi lo diseaceia, o come Nelle piagge del Gange empio leone Vs fra lo squadre de' mugghianti tori Spargendo d'ogn' intorno alti ruggiti: Sparentoso cordoglio a' buon pastori : Tal se ne giva in ben dorato arcione. A rapido deatrier pungendo i fianchi L'nomo superbo, e trascorreva il campo ; E mentre imperversando ei più s'affretta A' precipiaj del tartareo rarco Trovò somma pietate, onde ehbe scampo : Feglisi Incontra il Redentore, ardendo Fra'lampi in aria; e col parlar corresse Gli orribili pensier dell'alma arversa; Ed egli a' tnoni di quel dir pon resse, Ma trabocconna abbarbagliato in terra; Poi di Gamaliele a piè condotto Battesmo prese : o per tal via direnne Scelto dottor deel' incapnati inceeni. Allor che non fece ai? che non sostenne? Che non pensò? dove non volse il corso? La Siria passeggiò ; vide i Ciliel. Argo trascorse, visitò Corinto. Ed a quei d' Ercetao porsa soccorso. Che più? per entro il mar varcò veloce; Lesbo, Samo ed Eubea sporse di luce, Egina, Delo, Salamina e Rodi Trasse a pregiar la dispregiata eroce. Ne gli hastò; ma divenire odiose In Cipro fece dell'Idalio Nume Quelle usanze amorose; ed indi in Creta, l tanti opor della Saturnia prolo, Ritolse in mulla, rimanendo scherzo l Coribanti, e la bugiarda culla. Al fin mosso d'amor, franchezza invitta, Affrontò poverel l'alta Tarpea. Ore schernendo del tiranno acerbo L'alma infiammata di crudel disderno Salute offerse a' auccessor d'Enca, Per la virtù dell'adorato legno. Con diritta ragion dunque s'onora Virtà cotanta. Oh giù da eiel discenda Polgore acuta, che disperda i lanri Sul rio Parmano, che di lui non canta, CHIABBERA, TESTI SO.

E chi ne canta, come il Sol risplenda. Quando la gente a numerar febbrajo Rirolgerassi, e che i destrieri Eoi Andran andando nel secondo aringo Del freddo mese, fia nel ciel salita La celebrata aurora aggiornatrice, Ove col figlio presentossi al tempio L'alma del Paradiso Imperadrice. Ne fu tributo, o soddisfare a legge, Ma fu sovrano d' nmiltate esempio. Ella per tanto al sacerdote offerse Duo tortorelle, a dimostrarsi para: Ella, che di candor trapassa i gigli: Ella, ehe il Sol, quando è più chiare, oscurat Quinci vér Botelem fece ritorno Col pargoletto Redentore in braccio, Poiche con cinque sieli ella il riscosse. Ma tn, donna divota, in questo giorno Lascia per tempo le notturne piume. E nudrisci bel lume in bianca cera : Movi a tetti sacrati, ed ivi nmila Con le compagne va cantando in schiera: Alta memoria de'heati passi, Che mossi furo in quel grand'atto eccelso Dalle porte del tempio a' sacri Altari. Qual fu drappel, da che girossi il cielo, Degno cotanto : ed a mortale orecchio Quali faransi udir nomi al chiari? Anna la santa a profetare avvezza; E Simeone il celebrato vecchio; E la guardia fedel del buon Ginseppe: Pol la suprema di Maria grandezza, E seco il nato fanciulletto eterno: Arrogi l'invisibili falangi Dell' Infinito esercito apperno: Glornata eccelsa. Or quale eor s'invis Meco giocondo; a d'odorosi incensi Ben provveduto al dispone a gl'inni Per celebrare ed adorar Mattia? Alma dal Cielo al sommo grado eletta, Onde cadendo Inahissossi Giuda: Alma d'amore ardente, alma benigna, Opanto colei del traditor fu eruda. Di questo inclito spirto i sacri onorl Pansi alto risonar, poscia obe il Sole Corre illustrando de' celesti pesci Le belle squame; e che ne i campi foschi Del eiel notturno si nasconde Arturo; Onde Boren gonfiando ambe le guance Orridamente fa crollare i hoschi, Ed in mare il nocchier poco è sieuro. Ecco dell'anno, che cerchiando vola, Fa correre i suoi ginrai il terzo mese Marzo appellato : vanitate antica, E folle error di gravi colpe, oh quanto L'universo teneano tenebrato i Al vero Dio, dalle cni mani uscito Il basso mondo, ed il superno Olimpo Con tal belleaza intiarolta ha stato, Non si die nome: un che inghiottiva I figlia Un che al padre mostrò l'alma rubella, Saturno si dices, dicessi Giove, E volcasi adorara folli consigli! E per lui si nomava o ciclo e stella: Ne men la forza, e l'esecrabil arte, Onde si corre all'armi, onde si versi

382 Di samure miserabili torrenti. Idol si fece, ed appellossi Marte : Ma quelle seiocche Iniquità remote Ogni nebbia ricopre: e di virtute Chiaro splendor queste giornate adorna, Serbando l'orme delle guaste note. Come dodici volte la ciel vedute Sian le bellezze della fresca Aurora. Viene dal gran Gregorio il gran splendor Astro d'Italia; e di suo nobil merto Fassi con armonia sacro racconto. Ecli sovran dottor, sovran pastore, Sua verace pietà soffrir non volle Il tosco d'Arrio funestar le Spague; Di Maurizio spezzò l'aspro furore; Col battesmo salvò la gente Inglese : Domò l'orgoglio di Bizanzio; o franco Roma da ferri barbari difese. Cosi di lul eantando anrea ghirlanda Non di cadnehi fior tesse Parnaso, Ma Parnaso celeste, il cui concento Ed all'Invidia, ed all'Ohhlin comanda. Ne men canta di te, sacro Ginseppe, Della Madre di Dio Vergine Sposo, Poiché s' accosta di Latona il figlio Al ripien di vigore almo Ariete, Quando sotto hei rai l'aeree piagge Di bel seren per Agoilon son liete. O ebiaro germe della Regia Tribu, O figliuol di Giacobbe, o Betlemmita, I eni raggi oscorò già povertate: Di quale imperador gloria infinita Quaggiù lampengia? o qual s' innalza scettro. Che possa pareggiar tua dignitate? Tu solo scelto a ben servire il giusto, Dalle nubi piovuto, e snoi divini Tanto giocondi ad ascoltar vagiti, Tu raccoglicati; e dar potesti baci Delle beate fasce a i puri lini; To sugger nel diging vergine latte Il rimirasti; e per cotanti modi Iddio, fatto bambin, tu vezzeggiastl. Che posso io dir per illustrar taoi pregi, Che posso dire io più? danque men varco Alla bella stagione, in cul si diede A tanti ruai dell'universo aita, Da non giammal sperarsi altronde, in cui A germogliare il Salvator s'elesse L'inelita terra. Aller temprossi il ferro, Onde il furor dello Tartaree squadre Fu conquessato con prribit guerra. Allora al re de' tenebrosi abissi S' apparecchiaro adamantini eeppi Da rilegarlo nelle furie infeste; Ed all' incontro furo uditi I preghi, Perebé scendesse ad arrecar salute, L'immenso amor della bontà celeste. O promesse di Dio non mai bogiarde Ecco il roveto, che Moise percosse D' alto stapor, mentre sull' erta cima Del Sinai non si distrugge ed arde; Ecco non men di Gedeone il vello, Onando ascintta Issciò l'ampia contrad La dove era disteso; ed in lul piovva Il gran Dio d' Israel tanta rugiada. Adapque chiara e ben serena; adunque

Lieta quinta e vicesima giornata. E lieto Marzo; lvi spiegò le penne, E quaggiù divalgò fido messaggio La lungamente dissata pace. ln Nazzarette Gabbriel sen venne, Ed alla Piena d'ogni grazia spôse, O giorno singolar! l'alto decrete; Ed ella consentendo umil rispose : lu quel momento del perduto mondo Ebbesi al mondo il Salvatore; e fersi Alla natura non possibil cose; Le quali a dir pop ha Parpaso cetra. Salvo che bassa molto a farsi udire; Però tacciamo; ed ogni cor gentile Dark perdon; poiché non merta sousa Un fuor di speme, e sconsigliato ardire: Dunque meno alte vie corriamo, n Musa. Ecco ritorna, e ne rimena Aprilo L'aspettata belth di Primavera. Ella il candido sen tutta svelata Al bel Zefiro suo fa rimirarsi, I biondissimi erin florintresciata; E dovunque rivolge il piè vezzoso, Verdeggia di bella erba ogni pendice: Ogni onda di ruscel divien più obiara, E tra l'orror di giovinetti bosebi Più l'aura se ne va mormoratrice; Ma sullo smalto de' cernlei campi Fa nel ejelo strisclar lo rote d'uro. Febo sferzanda, e con la face eterna Le corna alluma dell'etereo toro. Ne perche toro in nomi il folle valgo, Poco pensando, mie parole seberna; Altre belve la suso hanno ricetto: Son eiò serpenti ed arieti ed orai. E non meno centaoro arco vi tende; Non per tanto è mestier sano intelletto, Mentre s' ascosta; che ove senno abbunda Spesso per buon consiglio alcana cosa Suona la lingua, altro rinchinde il petto; E per tal guisa a Marco il gran Cronista S' accompagna leone, ondo sia chiavo Con qual forza suo dir fosse sentito : Certo, eh'egli dal cor spinse la voce Contra harhara gente ed idolatra, Così forte ad ndir, come reggito. Ei resse d' Alessandria il sacro Impero Fedelemente; ivi d'iniqua spada, Perché gisse a morir, piaga sofferses Del puro sangue testimonio vero, Che per prezzo del mondo al ciel a' nfforse: È di sua pena il celebrato giorno, Che vigesimoquinto esce dall' onde; Ed in quel tempo è confermata neanza A coppia a coppia uscir teste sacrate, E la plebe raccolta in lungbe righe, Seco peregrinar per la cittade; Non già taccado; anzi con preghi ed in Fassi valare universal concepto. Invocando di Dio l'alta pietade: Ed ei non la ei nega, ove cosparte Vadano con dolor calde preghiore, Ne di finta bontà siano i sospiri. Deh chi di ben pregar n' insegna l'arte? Ed onde apprenderemo esser dolenti? Ecco ad ira commosso il gran Tonantn

Fa serno di voler che siano prova Della giustizia sna nostri tormenti, E gli antichi flagelli in noi rinnova. Misera etatel a cui fassi da lunge Ogni conforto; ed ogni sorte avversa Ognor più forte da vicin minaccia Pietale in fondo; e va scacciata in bando L'alma Ginstizia; e la sincera Fede Schernirai dalla Froda invan procaccia; E vinta dal furor l'amabil Pace Al fiero Marte i seggi snoi concede, Ne por osa mostrar la bella faccia. Quinci carca d' acciar sotto Boote Freme orrida Bellona; e non le basta Gonfier Tartaree trombe ; e dentro il sangue Colà del carro suo tinger le rote, Ma verso Italia vien scotendo l' asta; Ed ella afflitta da' prodigi impara Lagrimar la stagion non giunta ancora; Però colmo di duol guarda l'armento, Come cosa perduta; e mesto in volto Il montanaro i Tori aggioga ed ara; E per entro le Terre il popol folto Stassi dimesso; e di se stesso in forse Le vedovelle van chiedendo aita; E lasciando fra l'anre il crin disciolto Rinchiudonsi le spose in foschi panni, E per lo bianco sen versano pianti. E come no? Se mal sicure culle, Per non dire altro, han da trovar gli infanti? Denque por si vedran per modo indegno A froote a fronte al fin Cristiani acciari? E saogne inonderà gli ampi sentieri? Atterreranti le cittati? ed arsi Spelonche diverran templi ed altari? Cost tempo verrà; erndi pensieri; Che ove Dio s' adorò, latreran cani; E fieno roderan greggie adunate, Siccome in stalle; e nitriran destrieri, Nel Passaggier destando ira e pictate. Questi fleno i trofei i queste memoria Lasceran di loro armi i re guerrieri E questo il pregio fia di lor vittorie. Ma non perde franchezza in tanti affanni Urban sacrato, fa querele, e prega, Impiege alti messaggi; e non mai stanco I Grandi hacti raddoleir procura. Persopra una dileguera lo sdegno, Che ogni alma infiamma, ed ogoi petto indura, E fra nel Della Pace avrà sno regno.

LIBRO SECONDO.

Eco del vago Maggio il primo giorno, Dil'alma Estate, mesaggier forito, Vicoene adorno; e per lo ciel sereno Tra chiari rai d'I pienone il giorno S'affretta co' Gemelli a far seggiorno: S'affretta co' Gemelli a far seggiorno como Deladien non tensiam ghirande; Ani sposiamo a cetre inni diroti, E nell'alta vitti del servi suoi Celebriamo di Dio la pietà grande. Jacopo non el del dei cadoco ecempto,

Onde l'alma si volga a van diletti, Ne lo el die Filippo; altieri luml, Per cui nell'ombre della mortal vita Scorgesi calle di gentil costume. Ma pur come adivien, che in Oriente Facendosi veder l'anreo mattino Nel terao di di questo pleciol anno, Salmeggiando a gli altar, corra la gente? Ed in bei panni il cittadin festoso . Mette in non cale suoi guadagni, e dona A' duri aratri il villanel riposo? Perehè gaudio cotanto? alta Beina Verso Gerusalem mosse veloce, E sofferir non volle il cor fedele, Che fra sassi negletti in seura fossa Stesse l'opor dell'adorata Croce; Affaticossi; e da quel fondo indegno Ritornò elorioso in chiara luce Il caro Legno: il Legno, in cul soffsrac Il Figlinolo di Dio pena infinita, Per dare a noi del Paradiso il Regno. Ella marmi di Paro; ella d'Egitto Trasse forti diaspri, e pose in opera Mille scarpelli, ed erse alberghi altieri, In adornar le sacrosante travi Attenta consumò tuttì i pensierla Quivi le gemme for dl sua corona, Quivi del manto sno gl'incliti fregle Musa, che bai sull'Olimpo i tuol Permessi, Or dammi cetra, ora furor mi spira Si, che lo rompa il letargo a nostri regi, S'ascolti cor, che per pietà sospira: Prencipi eccelsi, che segnare in fronte La Croce onnipotente avete in pregio, Parvi giosto aspettar, che alme idolatre, Lasciando il Gange e la remota Aurora. Vestano l'armi a disgombrare i varchi Dal gran Sepolero, che per voi s'adora? Empia sciocebesza: ove torrete i cori? Ove in pace spendete, ove in battaglia Vostri tesori? se spiegate insegne, Se rimbombano trombe, ecco le piagga Totte inondar di battezzato sangne. Se depongonal Paste, ecco le cetre Guidar dolei carole, ed ogni spirto Sactusi all'ozio, ed in lussaria langue: Piantanii boschi; qui disgorga nn flume, La dolce si diffonde un picciol mare, Opre ingegnose d'ammirabil mano; Ma van correndo di Sionne il monte Turchi, Molossi, ed infedele armento Lavasi I piedi immondi entro al Giordano Totte lampeggian d'ôr, lampeggian d'ostrà Le nostre reggie, ed ban fulgor di gemme, Nel fango stassi Nazzarette intanto, Ed infra rovi non appar Betlemme. Ove spariti sono? ove sono iti I Duel illustri, che di fede il petta, Più che di ferro, in Chiaramonte arma Per esempio di nol spirti ben nati? Essi bramosl di celeste fama Con licto volto a bella morte andaro. Ma par, che non ven caglia, o re scettrati; E pur novello Urbano ecro vi chiama; E pur v'invita: a' sacri assalti ci grida, E vinto il gel della cannta etate,

284 Ed lo terra ed in mar vnole esser guida, Grazie impetrando alle falangi ermate. Ob se a'nostri desiri alba ne mena Ore si licte, c per si fatti voti Rivolgonsi nell'alto estri felici. Qual ne'monti Febei vedrassi vena, Che non trabocchi? ed a si bei trofei Quali non serviranno Aonii Cigni Contra la forza degli orror Letei? Donque aorgiamo a venerare I Santi, E perebe siano pronti i lor soccorsi, Segui mio core a raccontarne i vanti. Ove de' giorni suoi quindici corsì Non siano affatto, ha per nsanza Gingno Ornarc il nome, ed il martir di Vito: Vito, che tra lusingha e tra minacoe, E tra percosse, e tra cocenti fiamme Seppe nell'alto ciel farsi gradito: Lucidissimo speceblo, in cui al scorge Come le pene, ove per Dio sostiensi, Fanno felica: a gran ragion si vanta Di sì canuto senno in gioventute Sicilus, che ne fu la genitrice. Ma poscia che otto volte in bella sera Espero sorga, apparirà d'aurora, Che le fasce mirò del gran Battista, De cui la vite a raccontare in terra, Quanto fu grande, conversia, che il Cielo Mandasse fra' mortali il Citarista, Ei sen corre fanaisillo entro il deserto Di fere albergo: lvi fontane ed erbe Fur suoi conviti, e di cammello il pelo Le molli sete, onde vestiva il tergo: Ivi forza di Sol, forza di gelo, E dell'aria soffri tutti gli oltraggi. Pur flagellando in se somma innocenza; E quinci esposto agli altrui sguardi, ci fece Lunge volar delle sue voci il suono, Araldo a' pescator di penitenza: Ei raccolse I dispersi pei loro il calle Additò dello seampo, i cor perversi Tonando ei fulmino: seettri, corone Disprezzò, minacciò: spirto d' Elia Tu spandi lume; to precorri i lampi Del Sol superno; to riversi in fronte L'onda del sacro fiume al gran Massia. Per te scemò, per ta cessò l'orgoglio Il re d'Averno, che per te sue fiamme Ardeano indaroo; e fra tartarei solfi -Non aves pur favilla Etna d'infarno. O da' parenti già poco aspettato, Per angelica voce al fin promesso; E di grazie ripieno anni che nato A noi rivolgi il guardo, e per noi prega Il Signor sommo, a cui dimori appresso: Ma tn pregio del Tebro, e tu mio Nume, Ciampoli, cui ritolto al cieco obblio Fama cupidamente in gnardia prende, Vientene moco, ove celeste Euterpe A rimembrar di Pietro inclite prova Omai n'attende : qual feroce in arme Campion dispiega gloriosa insegne, Che non sia vile in peragone? a quali D'antica Macedonica falanga Non rimarran sulla riviera Eco Scure corone? Pescatore ignoto.

Dentro il picciolo mar di Gaiilea Mai sempre usato a remi, usato a sarte, Soletto se ne vien, scalzo ed ignudo Fra i sette Colli ad atterrar Tarpea, Ed al popol domar eruda di Marte. Quella madre di Dei, quella Giunonea Quel tra fulmini suoi tanto adorato Giove, fra mille schernl al fin divenne Larva d'Inferno; e sel mirò Nerone. Non per tanto, dirai, sotto il tiranno L'ardito pescator morte sostenne; Ei la sostenne: ma che poi? là dove Pigliò l'anima afflitta il suo bel volo, Chiara salendo alle anperna rote; Ivi appunto ed egnor bagnasi il suelo E percotendo il petto alte preghiare Fervidamente far turbe divote: Ne solo vien il peregrin, che gnarda L'Orse stellate, e per li campi eterni Volgersi attorno, e carreggiar Boote, Lume nell'ocean non giammai spento; Ms color, che rivolti al Polo d'Austro Godono il chiaro Sol per nuovi mondi, Dell'ardir Savuucic alto argomento: Quivi dan vanto alle riceheaze eccelse Dell'ampio tempio, e de i cotanti alteris Benche fra monti lor fiumi d'argento Se ne corvano ognor con foci immense, E che di gemme sian superbi i maria Tal feo deercto l'immortal possanza, Che dal seggio trabocca i ouogi altieri Ed i dimessi volentier sublima, Perché di lui si tema, e la lui si speri. Or noi sism pervenuti a mezzo il caliu, Per appresast la dissata meta, Ove correndo un anno, al fin si posa-Giugno se ne riman dietro le spalle, E luglio ardente ne raceoglie: omai L'arida cicaletta assorda Il eielo Con ostinate strida; ed ogni rivo Omai laseia languir l'erbe assetate; E Febo per lo ciel batte Piros Con l'aurca sferzas ed ci gli eterci smalti Calca verso il Leon, stelle infiemmate. lo non per tanto seguirò mia vic Fuor d'ogni affanno, che mi dan Le vestigia bellissime inviate Verso l'alta magion di Zacceria, Però che mossa da' segreti uditi La non meno che il Sol Vergine Con ratti passi a visitar a' accinse La virtù singolar d'Elisabetta: Ne di porpore il busto, e non al cina Di perle i fianchi: alla mortal vaghessa Dello stuol femminil laselò le pompe, E l'alterezza delle regie spoglie, Ella reina, e destinata a some i Dell' infinita region contra Con poveretto velo i crini adombr Semplicemente, e di vulgari manti Le membra scelte ad adorarsi vestes Ma stella scintillante io ciel sereno È seura luce, e tra sue rose Anrora Sorge dall'occán vile a mirarsi: Anai folgido Sol splende via meno, Quando dal sommo delle sfere ei spande

Baggi più tersi, e tutto illustra il mondo. Si dell'alma donzella il lume è grande, Vola d'intorno a lei, pronta difesa, Esercito divino, engeli alati; Ed a sgombrar presuntuose nubi Zefiri dolci vae spirando fiati: I dipinti augelletti empiono l'aria Di care note, e rabbelliansi i boschi Ottra l'usato lor frondichiomati: Eran perle i ruscelli, ed ogni riva Di rose, di giacinti e di ligustri Sotto il sacrato piè lieta fioriva : Per cotal guisa da' celesti campi, E da' campi terreni in vari modi Ben riverita il suo cammin forniva. O del buon Zaccaria per tutti i tempi Di secoli a venir nido felice l Chi potrà celebrar le rimambranze Delle meravigliose opre avvenuta Sotto l'angustie di quell'umil tetto? O d'Argivi Tiranni inclite stanze, E del Romano Imperio albarghi illustri Altro non siete già, che antri e capanne, E, poste in paragon, tane palustri. Ora io deggio cantar della ben nata Già peccatrice, e che amorosa asperse Di ligrime pentite al Redentore l piè sserati, onde impetrò perdoco, E le sue colpe in lungo obblio sommerse. Chi lusingato per le man d'Amore Sogge veneno, e se ne corre a morte Tra pensier egri, e chi mantien sua fede All'empia Citerea dagli occhi allegri Non perda speme: Maddalena spiega Stendardi a rubellarsi, a prender armi Contra le squadre de' pensieri impuri-Se ascoltiamo sue trembe, e se l'esempio Ci fermiamo nel cor di sua franchezza, Di postra libertà noi siam sicuri. Ma se fora soverchio ornar le rote Del carro suo, perché splendesse il Sole, Certo è studio perduto il cercar note, Per far ebiari di Jacopo gli onori; Sole fra' Senti: e Sol quando ei più vibra Terri dal colmo dell'Olimpo ardori, Quinci ben poco indugiera l'Aurora Il giorno a rimenar fatto solenne Per la virtù della santissima Anna. O bellissima Clio, che fra le stelle Di sempiterni fior tessi corona, Se oggi seberzo eon voi, ehi mi condanne? Sciocca menzogna e popolar, ehe in Delo Del Sol venisse madre unqua Latona: Anna è vera Latona; essa ne dicde Il Sol, che diede i raggi al Sol del cielo, Tosto ebe al moodo la stagione accesa Sorvien d'agosto, ei si torna in mente La gloria, che il Signor mostrò sul monte, Pietoso avviso della santa Chiesa. Ella vnol quinci incoraggiar la gente A soffrir pene, a non schifar perigli Per al fine veder cotanta gloria, E rederle nel cielo eternamente. L'alto consiglio non sprezzò Lorenzo, Di cui fra quattro di fassi memoria: Giovane altier, del eni vivace lume

Cresce I bei raggi sool l'inclita Spagna. Qual fia barbaro cor, che non ammiri Le tue virtuti, e' tuoi martir non piagna? Certamente non fu belva in teatro Pra tanti scempi, ne per nom malvagio Apprestossi giammai strasio cotanto. Oh destinato all'infernal baratro Empio tiranno, a che por fremi? al fine Pia degli seettri tuoi l'ira infelice. Ed a vôto vér lui tuoi sforzi andranno: Egli fra tanti ardor, quasi Fenice, Bella via più rinnovera la vita: E raccorrallo in sull'Olimpo eterno Il gran Senato; ma di cetre in terra A Dio dilette, e da divote voci Sempre cantato fia, sempre adorato. Tn nell' Erebo orrendo, in cui si serra L'afflittissima a Dio nemica gente. Statti penande in queeli orror funcati: O tigre, o mostro! ma non tempro il cante Oggi per condannere alme perverse. Mia eura è raccontar pregi celesti; E s'unque sospirai per esser forte A tanto peso, e se dal cor profondo Feci fervidi priegbi, acciò di Pindo S'aprissero per me tutte le porte, Fervidissimamente oggi sospiro. Omai deggio far noto o' cor fedeli, Come l'alta di Dio Madre risorta Esaltossi Relna in cima ai Cieli, Chi dunque mi sostien? chi mi solleve Sovra me stesso? e lo mio stil rischiara. Perché l'imprese eccelse oggi io riveli? Posciache, come il Sol dall'Occidente, Ove legge fatal lareiò caderla Ravvivata Maria per grazia immenas Ritornò come il Sol nell'Oriente. Seco la volle; e dal terreco albergo La sublimò sovra gli Empirei eliiostri Il sovrano Monarca omnipotente; Ed ella al mondo rivolgendo il tergo, Cinta di bianchi e di cerulei manti, Moveasi gloriosa a i gran vlaggi, Spargendo d'ogn' intorno na mar di fiamme, Ed un diluvio di purporei raggi: Sul parissimo cria splendes coroce, Che nell' coccisa region si tesse, E quaggioso non mai; dodici atelle, Di cui ciascuna ognor fulmina lampi, Che la lampa del Sol fao meno adorna, O eb'egli sorga, o che oel mar s'immerga, O che nel mezzo giorno iofiammi i campi Ne i caldi giorni, che al Leon sen torna; E dovunque ella appar proota l'iochina Dell'immenso a contar campo celeste Ogni falange: con volubil giro Tutte l'insegne, e con gentil rimbombo Tutte le trombe a riverir son preste. Angelo ivi noo è, ebe di zaffiro Arpa non tempri, adamantine cetre, Lire gemmate l'adoreto nome Fan risonar per le magion beate : Tessean per sno trionfo inno di gloria l popoli soperni; e noo mai staochi Pacean del pregio suo lunga memoria. Ella sul moote di Sion Cipresso,

Ella Orto chinso, e siglilata Fonte, E Mirra eletta, ebe da lunge odora, Pintapo ombrosa allo bell'onde appresso. Bella ne'campi a rimirarsi Oliva, Stella del mare, e rugiadosa Aurora. Fra tai concenti olla saliva in alto Divinamente, e sotto l'orme amate, Più che dir non si pnò, l'etereo smalto Divenia puro, e ne gioiva il eielo: Con nuevo Inme rabbelliasi Arturo : E non manco Orion fulgide rote Cresceasi intorno, e raddoppiava i lampi All' anreo earro, o lo tergea Boote. Deb dove te ne vai, lingna caduca? Questo mar non ha sponda: alta Reina, Cui son d'ogni pietate in man lo chiavi, Alle nostre miserie il gnardo gira; E noi caduti nel mortal viaggio Solleya, o del gran Dio contempra l'ira. Non soffrir, ohe fra noi perda speranza Spirto, ehe in suo periglio a to ricorre, Ed alla tna bontate alto sospira. O d'ogni pace memorabil Area, In eui nel mondo si serbò non Manna, Anzi dell' nniverso il gran Monarea, Piegati a'nostri prieghi: or che vegg'io In mezzo nn Ocean d'almi fulgori? Io veggio lei, che di merce fa segno: Ognun meeo s'atterri, ognun l'adori. E se fermi il pensier popolo pio Bartolommeo pregar non è men degno: Egli la maestà del gran Maestro Non tenne a vile, anzi l'amò con feda Cotanto avanti, che a crudel coltello Aspramente laseiò scorzar ane carni; Sommo tormento. E chi non è rabello D'oghi bontà, non neghera ghirlande Ad Agostin, forte African Campione. Col costni sforzo l'eresia non basta A tener campo; così franco ci sorisse, E per tal modo delle saere earte Ei seppe fabbricarsi e sendo ed asta, Ch'ei trionfò di chi la Chiesa afflisse. Con al fatte gioconde a rimembrarai Giornate il mese condurrassi a fine; Ma prima incontreransi atti di pena. Il gran Battista per malizia inferna Sofferse indegno oltraggio, onde egli apparse Tranjeo esempio an finnesta scenar Leggiadra Damigella Il volle neciso, Fecene prieghi con Erode, a seco Il favellar di lei fu di Sirena. Ab cieco mondo, e di laccioli ascosl Tutto eosparso in ano cammino; ah cieco Uom, ebe move, ove diletto il mena. Chiunque alla beltà rivolge il core, Nel profondo del sen cova pensieri, Di donde sorge finalmente Amore, Orrendo Basilisco: e quale al mondo Leggesi istoria, che de'snoi venenì Non sappia lagrimare il mal sofferto? E quale è regno, ehe non sia piangendo Dal sno fier arco, e degli strali caperto? Face amorosa, ohe il Trojan penalero Inflammò d'Alessandro, a terra aparse Pitope alto, e le Dardanie mura,

E sotterrò la regione Argiva In tanto duol, che dopo tanti lusiri Ognor più fresea la memoria dura, Ma se d'incerti esempi è fatta sebiva L'umana gente; o volentier condanna Mortal Parnaso, ella rivolga in mento La canutezza, che oltraggiò Sasanna: E negherassi che il figliuol d'Isai Al gran Dio d'Israel veniuse in ira Per la fancinlla del fedele Uria? Chlaro comprederà s'altri, vi mira, Che dal maligno areier di Citerea Si creano fra noi acempi infiniti, Volgasi il guardo alla giornata rea. Ove per gli occhi della bella Dina Morti forono a ghiado i Siebimiti: O bella fama, ebe ad ornor a'affina, Come oro in fuoco; o d'ogni onor ben degna La candidezza dell'Ebreo Giuseppes Egli al soave lusingar d'Egitto. Alle querele minacciose ed emple Sordo come aspe ai rimase, e seppe Contra lascivi assaltl essere invitto, E di be'gigli coronò le tempie: Ma noi per golfi d'Ocean profondo Fatto abbiamo oggimai lungo tragitto: Tempo è di prender terra, e di dar fondo

#### LIBRO TERZO

Se tesor fosse meco, i pregi altieri Del popolo del Ciel non tergerei Pnr col limpido fonte d'Elicona, Ma segno lascerei de' miei pensieri A' lor divoti con mirabil opra In riva al mar della non vil Savona. Selci Africane, e dell' Arabia marmi Ergerebbono nn Tempio: e monti Argivi Dariano alte eolonno; e d'ogn'intorno Starian Colossi poco men che vivis Oro gli altari, e de'sacrati arnesi Splenderlano per oro i fregl illnstri; E l'immense pareti, alta pittura, Terrebbon della turba I guardi intenti, Meravigliando di pennelli industri : Di vari regni innumerabil genti Vedriansi; e loro in mezzo ampio ateccato, Ed ivi eccelso an Dedalel seggi. Per ogni parte apanderia lontano Lampi d'ostro e di gemma il gran Senato: Ma fra lor sommo, e successor di Pietro Rifulgerebbe II sacrosanto Urbano, Pastor del mnndo: ei coronato i crini Del tesoro infinito, alma Tiara E fra le pompe degli eterei manti Sederebbe in sembianza oltra mondana; E tal porrebbe ad adorar fra' Divi Solennemente la reina Ispana. In eima dell'Olimpo i campi eterni Colmeria gaudio; e le magion beate Farebbe risonar canto divino; Ma pel solfureo orror decli antri inferni

Bestemmierebbe ognora arso e riarso

L'empio Entero, a 'l non miglior Calvino.

Tal è nel petto il mio desire : intanto Con dimessa armonia tesserò rime; Ne vili appariran, se loro avverso, Ciampoli, in Vatican non ti dimostri, O possente ad aprir nuovi Peghsi, E far su Pindo verdeggiare allori, Più secro Frbo de' Castalii ebiostri. Allor che Febo con l'Icaria figlia Fa sno cammino, e eba diletto a Bacco Ne vien settembre, e che dell'uve omai Altra divien dorata, altra vermiglia, Il Sol del biondo erin tragge i bei ral Tre fiate dal Gange, e mena il giorno, Ove Anna espose il gran Portato; giorno, Che il pome femminile alto sublima, E d'orni alta virtute il rende adorno. Maria ci naeque; ed è ragion, che gioja Ingombri a dismisura e Cielo e Terra. O peccator, di penitenza t'arma, Ed apprendi all' inferno omai far guerra : Non sgomentar se ti si fanno incontra Le colpe andate; al Tribunal divino Non scomentar, si trovera Maria Sempre Avvocata ad impetrar pictate. Ma quando più del Sol non si querela Il di, che della Ince ha parte uguale, E l'atra potte non glien sa rapina, Non daremo ane lodi al gran Matteo, Grande, perch' ei notò la gran dottrina Del gran Maestro; e perebe nobil morte Gli gnadagnò nel ciclo aurec ghirlando i Grande in piantare, e sublimar la Croca Fra genti strane; ed in gittare a fondo Altiere insegne de Tartarei grande. Indi non men per la miliaia immensa Dell' Angelico esercito festeggia Devotamente ogni cittate. Ed indi Di Girolamo fassi alta memoria: Memoria degna, che a'appoggia al merto, Merto, onde cresce il Vatican sua gloria. Ma poscia, ebe d'ottobre il quarto Sole Torrà dal Polo la Cimmeria notte, Il mattin viene, che Francesco onora: Maestro de' Mendiei, egli non scelse Le care a tutti i cor conche di Gange, Ed i tanto ammirati ostri Fenici, Ma grotte alpestre, i eui profondi orrori Il più fervido Sola naqua non fraoge; E di bell'Alpe infra solinghi albergbi Solo non dimorò; con Povertate Trassevi l'aspra, e di qoaggiù sbandita Eccelsa e profondissima Umiltate: E le non finta Caritate ardente, Cb' ama l'altroi, come la propria vlta; Ne men la Pudicisia, onta d'Inferno, Che da lascivia sa sebermir la mente. Oninci nella stagion, ch' ombra ridoce Notte più tetra, a' snoi amarriti passi Apparse scorta di celeste Ince Verso l'oltraggio di profondi errori; E nella forza dell'orribil verno Sotto I anoi piedi germogliaro i fiori Ei comandava; e per l'aerec piagge Venian gli angelli ad ubbidirlo intenti; E sulla terra delle nnhi ascintte Fea co' suoi detti riversar torrenti;

E nelle rive, in che volgeansi l'aoque Di vin costrinse mormorar bel fonte, Gentil conforto all'assetate genti: O spirto per virtute in te dimesso, E sovrano fra grandi, in quale parte Non corrusca il fulgor de' tnoi be' ral ? E sulla terra, e an nell'alto Olimpo Che non può tna preghiera, a che non fai? Ta gli occhi spenti rifiorie di lame : Tu le squadre de' morbi, e tu disarmi L'invitta morte della falce orrenda: A te danno sue prede oltra il costume L'oscure tombe, a nel profondo Inferno Fiero mostro non è, che a te contenda: Per te raccorre aspre montagne, e selve Aprono speehi; e suo furor perverso Volgono in vezzi formidabil belve. A che parlar, s' ogni parlar vien manco? Chi parlera d'nn Uom, che a Dio converso Valse immagine trar da quelle piaghe, Per cui trovossi scampo all'universo? Ambe le palme, a l'uno a l'altro piede Amor trafisse; e per amore il fianco De' martiri di Dio si fece erede: A che parlar, s'ogni parlar vien manco? Ora di Luca fassi incontra il giorno A tributo pigliar di sua gran lodi : Qual man al pigra, e si dell'oaio è vaga, E qual si fredda lingua oggi disnoda Fievole suono, e di tacer s'appaga, Che de' suoi pregl ragionar non goda? OiLnes, o chiaro d'Antiochia Inme l Viverà spirto d' Uom cotanto ingrato, Che non sollevi fisso a ciel tua loda? Spirito uman fia che di te non scriva, Di ta, che a poi si volentier scrivesti Le sacre carte, onde s'addita il varco Da pervenire alle magion celesti? Ed altra volta di più bei colori Pennelleggiolte; e ci dipinse in terra Il caro volto, che nel ciel s' adora, SI che potism goder l'alma sembianza Di lei, che saldo a peecator fa schermo, E non lascia crollar l'altrui speranza. Ora chi troverem, perebe si chiuda Con nomi eletti a ben graditi il meso? Noi troverem Simon, troverem Ginda, Stelle maggior nel Firmamento access, Vien poi Novembre, e seco viene insieme Ad essere adorato no mar di Santi, De' quali al nome non ha tanti l'anno Giorni, che sian bastanti a celebrarli Ad uno ad nno. Esercito infinito. Ove anima fedel pronta ricorra, E ne i travacti dell' nmana vita Sia certa ritrovar chi la soccorra. E a' alenna si volge al Turonese Pastore in Francia, ella non fia pentita. Mai sempre desto per gli altrui conforti: Nudi coperse, rabbelli leprosi, Il Sole a' ciechi, e die la vita a' morti. Ma non son Cigno a celebrar sue lodi, Salvo hen floco : e rimarran mie note Affatto mute, se vorrò far conta Di Caterina le mirabil rote. Ella nascendo sulla terra apparsa

D'inclite sangue, e nella prima etate Non foro di danzar anoi studi primi. Anzi cresciuta delle Muse in grembo, Apprese di lor bocca arti sublimi; E fatta avversa all' idolatre torme, I vani Idoli lor pose in dispetto, Alto consiglio; ed a' ministri acerbi Confesso d' adorar l' odista Croce, Ne di ria morte paventò periglio: Le sagge teste, a cui la terra Argiva Di sommo seno concedea corona, Vinse con seuno, e con nettarea voce, E viuse aspri flagelli, e viuse orrori Di carcer tetro, ove affamata visse; Lungo disdegno di tiranno atroce: Sprezzò la vista di Tartaree rote, Macchina orrenda, ed arrotati acciari: Sprezzò ceppi e coltelli, e mostrò come Chi per Dio soffra, i gran tormeoti ha cari-Speechio a' mortali, onde nei tempi acerbi Farsi costante il core afflitto imparia To nel digion, to fra dolor funesti, O Sol d'Egitto, tu negli antri oscurl Di prigione aspra rimirasti pronti A tuo conforto messaggier celesti: Per te nell'alto le falangi eterne Scelsero Dnei a dissipar le travi Di ferro armate; e con la destra ardeote Per te sospinsa nelle tombe inferne L' anime ingiuste, e verso ta spietate. Ne quando usci dall' ammirabil seno Tno paro spirto, del saperno Olimpo A te venne, o reina, il favor meno; Che Ministri di Dio su folgide ale Scorta gli faro, e gli farmaro albergo Sovra i campi stellauti in bel sereno: E la bellezza della membra ancise Fn dell' Arabia consignata a' monti, Altra Fenice; ivi del corpo spento Ad ozpi ora licore almo diffonde, O del mondo, e del ciel grande ornamentol Viensene pol, perebè di lui si dica, Già pesestor, Signor di poche rete, Senro nocchier nel mar di Galilea, Indi gran Tifi, a far l'anime linte Per entro l' Oceán dell' universo. Deb per noi pregbi, e ci sia scampo Andre Ora dell'anno, che si muove in giro, Omai l' nitima parte a cantar vegno. E pria di Niccolò, che con tesoro Dotò la povertà di tra fanciulla, Vero di bella Caritate esempio. Ed indi il Milanese, che sul volto Al non pentito Imperadore Ispano Serrò la porte del sacrato Tempio. Fassi poseia veder l'alma giornata Ove nel grembo ad Anna genitrica La di Dio genitrice, alta Maria Ebbe il principlo suo, sempre besta, Sempre cara del Ciel, sempre felice, E per not peccator mal sempre pia, Ma chi me stanco omal sostiene, e porge La maoo? e di Parnaso in sulle sime, E del puro Ippoerene la sulla riva Iofra Muse ociesti oggi mi scorge, Si, ch'io vaglia a parlar della mia Diva?

Certo, s'a contemplar l'aulme purè Prendo giammal, che so nell'alto han seggio Ciascuna io conto; ma ne I pregi intento, Onde le glorie sue cresce Lucia A lei do vanto: ella, vennta appena Fuor dell'acerba etate, ebbe in dispregio Mortal consorte; ed al gran Dio conversa, Solo bramò di puritate il pregio: Ne fralemente cootra lei a armaro Squadre d'Inferno, e di Cocito sorse Mal esperta milizia a darle assalto; Ne di Tiranul scallerati in terra Con picciol' ira s' innaspri l'orgoglio A contrastarla; e di vaghezze avverse Con poca pena ebbe trionfo in guerra, Mirabile a contarsi l aspri Jegami Splie tenere membra ella sofferse: Ne si penti della padica impresa; Ausi ricinta di terribil foco Serbò sno voto, e disprezzò costante L' orride vampe della fiamma accesa. D'insolita pietà le turbe vinte Parte piangean, parte di gbiaccio il pette Isbigottian deel' inficiti ardori-Ma la dannata Vergine gioconda Non cangiò volto; ed in pensier supern Alto sapea gioir de' suoi dolori : Deb ehe fn rimirar dal collu eburno Largamente agorgar fiumi di sangue Sulla neve del petto? e fra le dure Pene a soffrir di si vicino Occaso, Non dare un erollo? e non cangiare aspetto? O bella, o saggia, e qui nel mondo esempio D' alta franchezza, il benedettu giorn De' pregi tnoi vien nell' orribil Verno, In cui le nevi, in cui le nubi ban regno, E giglio non abbiam, che an gli Altari A te si dia di puritate in segnor Ma to ben nata, delle nostre rime Fatti ghirlanda, e graziosa ascolta I nostri prieghi, o di Gesù dilette. La tua cara pietà noo ei si niegbi. Ora sorgiuoge il tempo, o boco Tommaso Di te cantare, e d'incansar tuoi Tempi: Tu rivelasti il Sol per l'Oriente A quel, che ivi vivean sotto l'Occaso Tanto, o messo di Dio, fosti possente. Così cotante a raccontar giojose Giornate bo trapassate; a sonmi avanti L'ore beate del sovran Natale; E però che risplende alta umiltate Nell' eccelso mistero, lo de' miei canti Vergogna non avrò, se il suono è frale, Che se a' tesori del saper divino, E dei potere oggi salir volessi, Non ppr d'un Cherobio basterien l'ale. Dunque nelia stagioo, che regna il gelu Onaudo nel suo cammin la notte ascende Consigliando a silenzio alto e profondo, In Betelemme entro una stalla angusta Naeque l'eterno Creator del Cielo; Uomo mortale a dare scampo al mondo Maria fasciollo, e nel Presepio il pose; Forte a pensarsi l ma dall' alto in questa D'Angeli scese carolando stuolo, Là 've io campagna non dormian pastori;

E rivelaro for l'alta novella Del Messia nato, e palesaro il luogo Indi per entro un mar d'almi fulgori In ciclo all'aurea region tornaro : La pura gente in Betelemme i passi Rivolse pronta; e eiò, ehe lor si disse Esser sermon di verità trovaro. Or qual di gemme sfavillante scettro A se trarrammi? e da' tuguri vostri Semplice gente svierà miei versi? Qual fia di Re corona oggi bastante A far si, ebe per lei disperda inchiostri? Fortunate capanne e liets ovili, È cari paschi: in pastoral magione Oro non splende, e non fiammeggian ostri, E ricebezze Eritree vengono meno; È ver, ma quivi non si teme insidia, E per industria di malvagio erede Con vin famoso non si bee veneno. Quai miglior piume, che la verde erbett Se in lei si dorme? e cho varranno i lini Per Araene filati a re possente, Se ivi entro araldo di battaglia aspetta? In mezzo de' trofei vegghia, il famoso, Che vince l'Asia, e non riman contento, Ma vuol di nnovi allori ornar le chiome. All' incontro il Pastor gode riposo, Sono i popoli suoi picciolo armento, E prato erboso sue provincie dome: lvi candide lane ha per tributo, Con fresco latte regalarsi impara, Verreggia i figli caramente, ed arde Pur nell'amor della consorte cara: Pura turba innocente, il eui desio Odia gli oltraggi; e della cni bontate Il Monarca del ciel non prende obblio-Ecco per opra de' eorrier divini Vanno al Presepio, e sono in terra i primi Gli occhi a bear nell' umanato Dio. Quale di tanto onor grazia si serba A gente altiera? als else d'infami esempi Per ciascuna stagion vaghezza abbonda Dentro le mura di città soperba Stefano il sa tra miserabil scempi: () te, Giudea, da qual furore inferno, Da qual tetro demon dirò rapita? Chi si t'innaspra? chi cosi t'indura? Perehe pronte le destre a fare strazio Dell' alma santa, immacolata o pura? A che vaneggi? il Correttor superno Non abbanduna nella pena indegna L'anima d'un fedel sensa mercede. Volga, deb volga in questo specebio i lumi, Se pur a mie parole altri non crede: Ecco i macigni, onde s'apriro in finmi i.e vene elette, che di sangne aspersi Or fansi cari la sua memoria, e santi: Ecco volano al ciclo incensi e fumi, E sacre note fanno ndirai intorno; Ne fronte coronata e al sublime, Che non s'inchini a venerarne il giorno; Ed ei del ciel sulle stellate cime Trascorre fulgidissimo fra' lampi D'ammirabile porpora contesti, E per la luce degli eterei campi Guidn trionfatore alme infinite.

Invitte al mondo tra martir funcsti-A quest'alma gentil, che tanto onore Gode nell'alto, s'accompagna un'altra Von gla minore: appostolato ell'ebbe, Elibe virginitate; e de' segreti Grandi del eielo ella si fa scrittore: Ma per te, sacratussimo Giovanni, Entrare in campo, ed appressar mie rote Alle tue suete, non mi basta il core, Onde rivolgeronimi a quei begli anni Rubati all'ionocenza, che 'soffcrao L'aspra rapina, e non conobbe i danni Qual sol Gange leon, qual tra le selve Tigre di Scizia, ove digiun l'incenda, S'avanza in rabbia a pareggiar tiranni In forse posti dello secttre? Erode, Condotto forscunando in fier sospetto, Stendardi dupiegò contra vagiti, E per fermarsi la corona iu fronte, Le fasce insanguinur prese a diletto, E funcstò le culle a' Betlemmiti. Lasso, che fu mirar no petti infermi Vibrar le spade, e disprezzar le strida, Le strida, che sembravano rnggiti? Misere madri! altra non han possanza, Salvo pietato ricercar pregando: Ma che giova pregar turba crudele, E elie per furza di real decreto Convice, che mandi la pietate in bando? Non pertanto sia modo alle querele, Ne più traete guai autle ferite, Misere madri; anzi vi sia conforto, Che ogni percossa di si fatta morte Ha con seco il gioir di mille vite; E non faccia sentirsi Idra d'Inferne Contra Silvestro alto pastore, avvegna Ch'oi fusse possessor d'ampi tesori: Egli seppe vestir povero mante, E viver chiaro in Vaticano: ei seppe Carico fiammeggiar di ricche spoglie, Ne però meno in clel gimene santo, Che la ricehezza le virtà non toglie. Cotale alberga di Gebenna il lago, E latra ognor contra il roman tesoro, Che di quanti tesor si gloria il Gange L'avaro suo destr non saria pago, Che Roma abbondi, e che sia forte ci piange; Ne può soffrir, che la beata Chiesa Bitolta a poverta d'ostro s'adorni: Ma s'ei l'avesse in man senza difesa Non le farebbe altre che oltraggi e scorni. Dieasi omal, se l'eresia ribolle, Se Pannonia d'arcieri emple Ottomano, E la greggia di Cristo al pastor corre, Che può far ei con disarmata mano? Tal volta forse ne travolge il sangue; Ma te per certo non travolve Urbano: O te ben nato, dal miglior cammino Non torci i piè: tu la diletta sposa Delle sne doti sconsolar non sai; Anzi le serbi, e le difendi Urbino; E quinci glorioso al ciel ten vai.

## MEGANIBA

### FAVOLA BOSCHERECCIA

AL M. ILLUSTRISSIMO SIG. FILIPPO DEL SIG. EVERARDO SALVIATI.

lo non posso molto illustr. sig. Filippo non fare alcuna parola sopra questa mia favoletta, anzi che io vi conduca a leggerla; e ciò sarà intorno alle rime, le quali ella fa sentire per ogni sua parte. Veramente aleuni riguardando, che il verseggiare in scena rappresenta il favellare vicendevole, vogliono per rappresentare in ciò maggiormente la verità, che le rime se ne shandiseano aflatto. Alenni altri stimano, che 'l verso toscano privo della rima, rimanga privo di sua propria soavità, e forza, e sulle scene l'hanno rimato, ma senza ordine certo, e con una larga licenza; onde si viene a soddisfare alla grazia del verso, ed al debito delle scene: quale sia l'opinione migliore io non so: eredo, ehe nell'uno, c nell'altro modo si possa verseggiare senza colpa niuna. Ed ora ho preso consiglio di non abbandonare le rime: che poi io non abbia posto Prologo alenno non si maravigli; perciocche quante volte le favole si recitano, tante pare secondo i luoghi, e i tempi ch'abbiano bisogno di novelli prologhi: ed il eoro rappresentando un popolo, in reputo che non debba luogo avere in azione privata: laonde io mi sono ritennto di frapporvelo. Ora di questa si fatta favoletta ho voluto farvene dono; primieramente perchè voi vi dilettate nella poesia: ed essendo la poesia cosa gentile, bene a voi si conviene, che siete dirittamente ripieno, e colmo di gentilezza: son poi sienro, che'l nome vostro tirerà molti a leggerla con buon animo; ed ultimamente io con questo segno d'amore vengo a rispondere agli atti cortesi, ed amorevoli, coi quali oltre al mio merito mi vi siete fatto incontra molte volte nella patria vostra.

GASSRIELLO CHEARBERL

### PERSONE DELLA FAVOLA.

Mecania giovane innamorata d'Alcippo. Assetua vecchia parente di Meganira.

Losssto fratello di Meganira. Servaccio comporno di Meganira.

ALESTTO innamorato di Meganira.

MELIERO omico di Alcippo. Unamo podre di Alcippo.

Tirst

La favola si fioce in Arcadia pei monti Caff

ATTO PRIMO

SCENA PRIMA

Aretusa a Meganira. dret. Or che m'hai fatta lieta,

O Meganira della tua presenza, Per grazia non t'incresea Darmi contessa de' parcoti tuoi ; Che novelle mi dai del boon Logisto? Fi crescea, come giovine arboscello 1 Mantiene ei son bellezza Dal di ch'io non l'ho visto?

Certo vantar ti pooi D'un ben gentil fratello, Meg. È la nostra famiglia in lieto stato; Menalca, ed Antigene Reggono il peso della lor vecchiezza;

Il mio fratel Logisto Si rode il fior della sua giovinezza. ret. Dianene lode a Dio; per la sua mano Il ben ci s'avvicina,

E la sua maco istessa Il mal ei fa lontano ; Ms di te, che presente io veggo adorna D' ona somma beltade

Che chiederò? Non altro certamente Foor, che tu voglia dire La verace carion del tuo venire Per la nostre foreste;

Chi t'ha fatta sceura Verginella soletta? Non ti prese paura Di ficro incontro d'animal selvaggio,

O d'altro liero oltraggio?

Meg. Aretusa, gli strali, e la faretra Di qualunque timor ponno sgombrarmi; A vergini d'Arcadia Non veramente son concesse l'armi; Oggi qui son venuta

I giochi a rimirar della gran festa: Ed ancor mi sospinge Uo possente desire, Il qual si mi molesta, Che non ba pace il core.

dret. Questo novo rossore O Meganira, che ti copre il viso, Mi sveglia nel pensier qualche sospetto; Ms sia che vuol, non mi tener secreta Tna gioja, o tno dolore: Svelami la cagion, che ti conturba,

Ancor che fosse amore. Meg. Ubbidirotti; omai due volte il verno Gli alberi ba scossi della natie frondi,

Che se ne venne Alcippo Ne'eampi di Liconte a far dimora; E venne per cagion, che Menalippo Sposò sua figlia al giovine Terillo; Or fra le molte schiere ivi raccolte D'amorosi pastor, nessuno in danza, Siecome ei, destramente i piè movea, Ne contra gli animali infra le selve Arco più fortemente alcun tendea; Di gran lupo cervier vestia la pelle, Soa chioma innanellata era fin oro, Fresca rosa le guaneie, e gli oechi stelle.

Aret. Sema che più tu dica emmi palese, Che la belta d'Alcippo il cor t'accese; Ma dimmi to, da cotesti occhi tuoi Usciro fiamme tali,

Che lasciassero caldi i pensier auoi? Meg. Ciò, che teco parlo io di sua beltate, Ei dicea della mia; Ma io parlo di lui veracemente, Egli forse di me dicea bugia; E tutto il tempo, che'n Liconte ei visse,

Ninfa alcuna non fu, s' a' suoi sembiauti Hassi da prestar fede, Che più di me gradisse; Sen venne al fine il tempo Che qui ne monti Caffi ci fe' ritorno; E fu più daro il fiel della partita, Che non fu dolce il miel del sno soggiorno; Dissemi sul partir, che non mai meno Verrebbe nel suo cor la mia memoria; Fece preghiera al Ciel, che se giammai

Vedesse uu solo di, ch'ei non m'amasse, Col più torbido tuono il fulminasse. E per segno d'amor mi porse in dono Questo candido vel fregiato d'oro Che caramente in sulle chiome io porto; E nella Inntananza, e negli affanni, Ed in ogni dolore emmi conforto.

Aret. Ma dopo la partita Hai ricevuto segno, Che duri nel suo cuore

L'amorosa ferita? Meg. A me di lui novella unqua non venne, Onde movo a cercare S'io debbo di sua fede

Sperare, o disperare.

dret. Meganira, l'amorè a gioventule È come luce a stella; Vergognarti non dei d'essere amante;

Ma non vo', che rimanga in queste pene Tuo cor più lungamente; To sei bella; e tuo sangue alteramente Orna queste foreste;

Gli avi tuoi da Cillenia son discesi, La qual fra noi terreni Era come celeste;

Alcippo d'altra parte oggi non meno Splende di giovanezza, E suo sangue ne vien dal gran Penco,

Che fra gli Arcadi ancor tanto s'apprezza; A ragione Imeneo Deve con esso Amor sempre legarvi; Rimanti, io vo' saper, a'Alcippo in petto

Serba l'usato foco: Ed indi procacciar, che fatta sposa

Ti si rivolga in diletto La tua penna amprosa. Meg. Quando da prima Aleippo

Con sua beltà m'aocese, Della passata vita odio mi prese, Si la stimai d'ogni dolcezza priva; Ed oggi, che d'amor provo il tormento,

Cun tutto il cor sospiro La libertà perduta, E d'esser serva per amor mi pento; Cosi lassa desiro,

Ed a'miei desideri non consento; Ma chi veggio apparire? Parmi Logisto, ed è seco Selvaggio; Già non voglio da lorn essere scorta;

Chiudendomi qui dentro, E se vorranno entrare Faro, che'n van percoteran la porta-

### SCENA II Logisto, Selvaggio e Tirsi.

Tir. Or se più, come dite Giovinetti gentili Non fosse in questi giorni in queste selve, Gran meraviglia arete In veder tante turbe a passar l'ore

Cosi gioconde, e liete; Vedrete in prova arcieri, Vedrete lottatori, E trascorrer leggieri, Come se piume avessero, cursori. Log. Ottimamente spesi Dunque fian nostri passi;

Ma Tirsi io non intesi Perché cotal stagione Empia si d'allegrezza il Monte Cafilo. Sel. Di farcela palese non t'incresca,

Se ne sai la cagione. Tir. lo solla appieno, c m'apparecchio a dire: Ne sarb lungo, udite, Che fia dolce l' ndires

Già bellissima Ninfa in queste selve Nacque di sangue oltra ciaseuno altero; Chiamossi Hiante, ne giammai faretra Serbò sactte si temute in cacris

Da fier einghiali, e da terribili orsi; Che più? eol pie leggiadro ella per via Ogni cervetta si lasejava a tergo E ereder fea, che solte biunde spiche Ita sarebbe, e sovra il mar spumante Ed appena baguate aria le piante; Splendeva allor non meno in questo mont Di nobiltate, e di bellezza Alcasto Cacciatore infra gli Arcadi famoso A meraviglia; egli col cor feroce Fería leoni, ed ogni fier ruggio Per solitario orror d'alta foresta Era da lui cupidamente udito: Cosl pari d'eta, pari d'onore, E pari di valor furono accesi Di pari fiamma: era comun desire De' padri lor farll consorti, ed era Omni vicina la giornata eletta; Gioiva Arcadia, ed era tutta in festa, Quando improvviso navolo ili piaoti Ci ricoperse, e le bramate nozze Rivolse in lutto e la cagion fu questa: Aveva Aleasto un singolare amico Detto Melompo; la beltà d'Iliante Il distruggea, ma tenea ebiuso il foeo; Questi veggendo nelle braccia altrui La carissima Ninfa, empio pensiero Feee per acquistar l'alta bellezza; Ben è ver, ch'ogni legge Amor disprezza; Egli Aleasto invitò, che sceo a eaceia N'andasse incentra i lupi, e traviollo Con molte fredi, fra remote halze Lunge dall'altra turba; ivi coglicudo E tempo, e loco insidioso spiase L'incauto amico in precipizio, e poscia Algò le strida, e dimandando aita Tutti ebiamava i eacciator segoaci, E con boriarde lagrime giurava Voler useir dall'adiosa vita; Corse la fama dolorosa, e spense In questi boschi ogni gioir, ma quanto Lagrime sparse, e come al ciel si dolse Mal ai potrebbe dir, la bella Diante; Si visse un tempo in queste angoseie, al fine Manifestò Melampo il suo desire Chiedendo Hiante per isposa; Hiante Facea rifiutor con Aleasto estinto Non era estinta nel ano cor la fede : Pur di Melampo i pregbi, ed il consiglio Forte d'ambo i parenti le piegaro Il pensier saldo; dell'attrui votere, Ella a se feee legge, e suo mal grado Volentier secondò l'attrui piacere; Or quando delle norse il di vicino Sen venne, fe' vedersi alla soa donna Il morto Alcasto repentinamente; Apparvele dormendo in sul mattino L'ombra dilacerata, e pienamente Spiegò la froda del eradele amico; Le braccia, a cui ti doni, in cotal guisa Già mi conciaro: ah se l'amor fu vero, Che mi mostrasti un tempo, ora contrasto Fa di quell'empio a scellerati inganni; Te ne scongipra il tuo fedele Alcasto; Cosl le disse, e dispari; pensando Stette la Niofa in forne, e della vista

Tanto dolente, e dell'iatoria atroce , Ch' ndita avea, ma sul mattin seguente L'ombra medesma a lei mostrousi, e disse Gli atessi avvenimenti, allor fermossi Ben persoasa un gran pensier nel petto; Pemo faral di fede altero esempio, E vendetta pigliar del soo diletto; Si finte dunque lieta oltra l'usato; E tra ninfe, e pastor seelse i più earl, E tra i primi Melampo; indi con arco, E con faretra se n'andaro a' monti, Ove Aleasto fu morto, ivi intra I gridi Del comone piacere ella nu quadrello Pon sulla corda, e quando ogn'uno intent Rimirava qual fera ella implagasse Con forte sdegno la saetta avventa Contra Melampo, ei sulla ria ferita Cadde supin totto di sangue involto, E tutti i eacciator tinsero il volto Di meraviglia e di terrore: Hiante Allor gioconda alzò la voce, e disse Il tradimento occulto; e fe' palese, Perelie quello infedele ella trafisse, l'oi mosse il piede, e nelle chime selve Tra monti inaccessibili si visse A ciascono invisibile; stimaro Questo esempio d'amore i nostri antichi Cotanto avanti, eh'a costei sacraro Giorno giojoso rivolgendo l'anno; Perché goi si festeggi omai sapete,

Ma quanto he seco di piseer la festa Gli occhi vostri diman sel micranno, E così favellando Nostro vizggio essi condotto al fine; Colà son le capanne Delta vostra Arctuna: or siate a Dio. Log. A Dio Tirsi; felici Sieno i tuoi giorni, e credi Che'a tutto di servitti ho grau desio.

Ma qoi rinehinso è l'uscio, Ed al nostro picchiar uessun risponde. Log. Andiam verso la piazza de' pastori. Colà vedrem gli amiei. Poseia qui tornoremo, allor tornata

Tir. lo te ne rendo grasse.

Sel. Così ti dico anch'io:

Forse la troveremo.

### SCENA III

Meganira.

Se qui faran citerno, a me conviene
Di qui far dipartita;
Non rob, che per Logissha mis,
Non rob, che per Logissha mis,
Cernhend d'Arcinas, o peri d'Alenpo
Secretamente, se possibili fla;
E perché pousa centur, fassolo la porta
Ne aperta, ne chiona y
Stemo a pensar, che da principio Amere
G porge en pisser tugats aperaman,
E che poi fra delove
Per pero da spreza rolla n'axanea.

#### ATTO SECONDO

### SCENA PRIMA

Alcippo e Aretusa.

Alc. Non con maggior dolcezza

O Aretusa la primiera volta

lo vidi gli occhi snoi, Ch'or sia per rivrderli; io veramente Troppo son stato lento

A preentare it fin del nostro amore; Non già, che la cagione Sia per poco d'ardore; Ma mentre a raccontare

Ma mentre a raccontare All'orecchie del padre i mici desiri Voglio tempo apportuno,

Se n'e trascorso il tempo.

Aret, Forse è ver; forse ancora

Parli così con arte;

Alcippo io temo per un detto antico; Se l'orchio non rimira, L'anima non sospira; Ma dimmi tu per vero:

Ancor dimori ordente Per la tua Meganira? Ami to veramente?

Alc. Se'l nome d'altra ninfa Arctusa esce mal ne'mici sospiri, Gelo eterno di morte

Occopi la mia lingna; Se mai di Meganira È per pigliarmi obblin,

Pigli non meno il Cieln Questa mia vita in ira; Fulminata eader questa mia testa

Veggasi dagli amanti lafra turbini e tuoni, Che mi s'apra la terra, e che m'inghiotta,

L'abisso, io son contento Allor ch'io sarò reo di tradimento. dre. Alcippo nn grande amore

Snole seeo aver giunto nu grande affanno; Ma tu con arco e strali Vai tra' boschi giorondo Intentu a far degli animali preda;

Intento a far degli animali pre lo non so che mi creda Delle tue fiamme, Aleippo; Di belle e fresche rose Il viso hai colorito;

Oh come poco Amarc Con suoi colpi l'affligge, Se pure ci l'ita ferito. Alc. Chi ti detta Arctusa Cosi fatti argomenti?

Vivo lieta e giocondo, sereb'ognora Un soave pensier di Meganira Con esso me dimora;

Erro per fulte selve, ed ogni tronco A me mostra dipinti i anoi aembianti; L'aurette, rhe tra hor vanno veloci hii portano all'orecchia Il desiato suon delle sue voci; Nel sole, e nelle stelle ho per costume Vagheggiar vivamente De' snoi begli occhi il lume; E però son giocondi i giorni mici; Se ciò non fosse, non else fosser licte

L'ore della mia vita,
Ma un momento sol non viverei.

Aret. Se senza Meganira
Dangue la vita non vi

Danque la vita non ti fòra a grado, Che badi negbittoro, Che I padre ad altri l'aecompagni? forse È ragion eh'ella invecchi,

Mentre tu pensi di venirlo sposo? Omai rompi gl'indugi; Ch'a dietro non ritorna il tempo corso. Alc. Credi pur, che sian rotti:

dic. Credi pur, che sian rotti:
Poi ch'ella è qui presente
Non vn' ch'ella diparta,
E non rimanga mia;

Mio padre di sua mano È per darlami, o pure Fatto consorte mi vedrà di lei

Per alcuna altra via.

Per alcuna altra via.

Aret. Ecco siam giunti; qui rimanti, ed io
Entrerò dentro, e le darà novella

Della venuta tua.

Alc. lo senta per le vene

Un insolito foco Che mi colma d'affanna e di piacere;

E por sento gelarmi
Si, ehe reggermi in piedi
Quasi non ho potere;
O possanza ineffabile d'Amore!

Con desiderio estrema
Occhi cari v'attendo,
E pur pensando di vedervi io tremo.

E pur pensando di vedervi lo tiento.

Aret. Qui dentro ella non è; mi meraviglio

Della sua dipartita; io la lasciai

Per trovar te, fermando

Ch'aspettar ci dovesse.

Alc. Ah che tu prendi gioco
Di mia penn a gran torto;
Bla se per prova tu sapessi quantu
I tormenti d'amor sono molesti

Di me pictate aresti; Strano ben mi parca, ch'esser dovessi Cotanto fortunato. Aret. Non prendo gioco no; qui la laseisai. Perché partita sia non indovino;

rerette partita Ma non indovino;
Ma non ti conturbare;
Movi il' intorno, se per sorte in lei
Tu sapessi incontrare;
lo qui l'attenderò, non farà sera
Ch'ella non ci ritorni.

SCENA SECONDA.

Meganira.

Quando io vivea da longe, Avvenga, che l'aspetto D'Alcippo e' snoi begli nechi Solo fossero il fin del mio diletto. Non senza soffercora **394** Privata lo mi vivca Dell'amata presenza; Dettavami ragione, Che rimirarlo io disiava in vano, Mentre ei m'era lontano: Ma oggi qui venuta, ove sperai Acquetar questa vista De' caldi suoi desiri, Ogni minimo indugio M'empie d'insopportabili martiri; O amorosa corte, Come se' to ripiena In ogni tempo e loco, E per ogni persona Di tormento e di pena! Altri godendo all'amor sno presente Piange, che non ba schermo Dal sempre consumarsi in fiamma ardente; Altri adorando una erudel bellezza Preghi ricerca indarno Da vincer l'implacabile durezza; Alcun per gelosia Sepolto in fondo de' più rei tormenti Odia la cosa amata O gli sia ernda o pia; Cosi vive penando, anzi ben vive Un fedele d'Amore;

Ma pure, e la cagion dir non saprei, lo volentier torrei gli altrui dolori Per non soffirie i mici, Parmi ebe eiascun anima amorosa Possa a ragion chiamarai Se meco si pareggia, Ne trista, ne dogliosa; Oruì aenza dolerci

Partiamo volentieri Questi graziosi affanni; E cerchiamo colui, Che con ana dolee vista Ce li può far leggieri.

SCENA TERZA

Alcippo.

Giro i passi e rigiro In questa, e'n quella parte, Ne mi si dona d'incontrar colei, Che cotanto desiro; Piè miei, che foste pronti A partirmi da lel, E me da' suoi begli occhi Tanto sapeste mantener lontano, Giusta è questa fatica, Che voi durate in ricercarla invano; Occhi mici lagrimosi Del vostro lagrimar non vi dolete; Non foste vol possenti Lasciar quei lumi ardenti? Or a'amaste trovar tenebre oscure Per entro lor vivete, Che giustissime son vostre sventure; Infelici occhl miei, Non v' incresca soffrire

La pena dell'errore,

Onde vui alete rel;

Ma tu, benigno Amore, Non voler misurare E mie colpe e miei merti; Volgi sol tua memoria alla mia fede; Fa, Signor, ch'io riveggia Gli occhi di Meganira, E ciò d'omi mio duol sia la mercedo.

SCENA QUARTA

Meganira.

Creder vogl' io ch' Amore Abbia coperto d'una nebbia oscura Alcippo, ed al mio guardo lo nasconda; Cotanto hollo cercato, Ch' omai vo' rimanermi Di più cercarlo, mentre Lui non so ritrovare Che cotanto desio, Temo di dimostrarmi al fratel min Cui mi vorrei celare; Penso finché sia sera In queste folte macchie, Che qui veggo, appiattarmi; Come l'aria sis nera Ricercherò d' Alcippo o d' Aretnsa Con minore periglio; lo non son per lasciar queste contrade, Salvo felice appieno od infelice ; Regga Amor mio consiglio.

ATTO TERZO

SCENA PRIMA

Alcippo, Logisto, Selvaggio.

Atc. Godo ben, che vennti Siate a piglari diletto De' nottri giochi; ma non taccio il vero; Parmi, Lopisto, che si disconvenga A gentil giovinetto Mirar l'altri valore, E del sno non far prova; E del sno non far prova; E forne teo d'accompagna Amore Prins quanto gradito ed ammirato Mira del presenti del consistenti del siate del Sci per farti vodere.

Di fronde vlucitrici incoronatu.

Log. Consento al luc consiglio,

È per cammino lo stimolal Selvaggio

A porsi in paragone

De' veloci cursori;

Ei di sperar vittoria ha gran cagione;

Rapidissimo piede,

Infatleabil lena, Poco ch'ei s'affatiehi Non lascia suo vestigio in sull'arena;

Ma io quale speranza

Posso aver di corona, Se contra gli avversari Poco arò di possanza? È cosa ginata non sperar merecde, Se virtù n'abbendona.

Sel. Io vo' sudare in eorso, Certo ehe il mio nemico Un caldo e spesso fiato È per trarre dal fianco, Pria ch' ci mi vegga stanco; E s'io non vincerò, le turbe folte Che ci riguarderanno,

Che ei riguarderanno, o Diranno maggior lodi al vineitore, Ma me non hiasmeranno; Or tn, ebe ei conforti A travagliar pegli onorati giochi.

A travagliar negli onorati Alcippo, che farai? Vincesti tanti premi Forse nel tempo andato,

Che ne sei sazio omai?

Alc. lo son per ricoprire

Le gnancie di rossore,

Ma pur dirò: i premi mici, Sclvaggio,

Non ti potrei contare.

Non it potres contare, Cotanti furo; il singolar valore Dell'altrai gioventute Non ha mai per addietro Lasciato in questi monti Apparir mia virtute;

Un anno io ricercai
La palma infra corsori,
Ma di piè si leggier Clorindo apparre,
Che fece in mezzo al campo apparir lenti
Totti noi, che superbi,

Nome avevam, come il proverbio dice, Di contrastar co' venti: Altra volta provai, Miscorza e mis ventura Go' lottatori, e par sotto Peloro In sulla terra andai: ultimamente Presi a sesglar da lungi il pal di ferro,

Ed un cerio Efialte Ci spogliò d'ogni loda; Costui si maneggiò quel peso grave Come eon rozza mano Lieve canna maneggia Un robusto villano.

Un ropusto villano, Rimarrebbe a provarmi Contra i saettatori; Ma non vo' ricercar più disonori. Ly. Il tno si schiettamente ragionarmi Sarà eagion, Aleippo,

Che teco parlerò sinceramente; lo per li nostri monti Guadagnai fra gli arcier tante corone,

Ch'omai mi si sconvien più disiarne; Però vo'farti un dono, Cot qual sicuramente Diman rimirerassi

Cotesta amica fronte incoronarsi; Or stammi ad ascoltare. Alc. A tuo grado favella,

lo m'acconeio ad udire, e son sieuro Che dirai cosa graziosa e bella. Log. Volgonsi omai quattro anni, Che per accompagnare Aleimedonto

Che per accompagnare Aleimedonte

Feci atauza în Tessaglia, Egli v'ando abandito Perch' uccise nei hoschi di Liconte Per error Licofrone; Colassu dimorando io mi fei certo

Di ciò ch'aveva udito; lo voglio dir siecome in quella parte Molto fiorisce il pregio, E d'ogni inoanto la mirabil'arte. Alc. Così parlarsi intende;

Nelle scienze orrende
Han color gran diletto.
Log. È vero; ma fra gli altri era nna maga
Di poregrina fama,
Attierorea di chiano.

Astieropea si chiama,
Costei più di nna volta
Vidi cangiar nel volto della Luna
I candidi colori,

E con nn cavo ferro, Che di sua man percote Farla gir per lo ciel colma d'orrori, Vidila sul terreno Tutto coperto di mature apiche

Tutto coperto di mature apiehe Far sorrer cotal nelbia, Che in un momento a meno Venne la messe desiata, e tanto Alle campagne noce

Alle campagne noce
Solo col anon della terribil voce;
Questo vidi io: ma per la bocca altrui
Era io fatto sicuro,
Ch'ella apesso soleva a ano talento
Chiuder la sua persona
Per entro un nembo oscuro,

E gir per l'aria longe, Rapida come il vento: È general eredenza, Che con la forza de' secreti accenti Ella frena ed arresta

Il corso de' torrenti.

Alc. Tale è la fe del vulgo,

Ma le teste canute

E gli nomini discreti,

Che credean di cotanta meraviglia? lo per certo, Logisto, Credo che chi non crede ad ogni fama. Con senno si consiglia. Log, lo non vo' contraddire,

Log. 10 non vo' contraddire,
Odi pur: questa maga accese il core
Per mis hellezza; ella così dicea;
E ciò ch'io le chiedea per mio diletto,
Mentre là dimorsi,

Non mi negò giammai; Venne al fin l'ora ch'io dovea tornarmi A' monti di Liconte,

Ed ella a ripregarmi
Con ogni forza, eh'io
Le campagne paterne
Riponessi in obblio, e eh'io facessi

Mia patria le Tessaliche foreste; Oltra calde preghiere Ella meeo facca forti promesse, Non di cose leggiere

Ma d'ogni sforzo della sna virtute Non ch'altro, ella volca farmi godera Eterna gioventute; Io stetti alquanto in forse, e finalmento 3436 Elessi il dipartire: l'aventai suoi terribiti secreti, Ella non s'opponendo Alle mie ferme voglie Cosi mi prese a dire: È dover, che partendo Porti con esso teco Cosa alenna di me, che ti rammente Come sei stato meco; E che dell' amor mio faccia memoria; Dunque piglia quest' arco E questa mia faretra; Di qui spera, Logisto, eterna gloria; Quadrel non scoccherai, ehe fuor di seguo Posi giammai ano volo Sì con studio il composi, e si vegghiai Nelle grandi arti mie, quando il temprai; Coal fatto presente Ella mi fece, e non mi fece Inganno, Che non mai tesi l'ammirabil arco Che secondo il desire Entro il segno proposto Nol vedessi ferire, Questo vo' che diman nella gran festa Per te s'adopri, Alcippo. Alc. Cosa di gran stupore Ilai narrata Logisto, alla tua fede Parmi diritto accompagnar la mia, Ma stimerel bugia. Se questa veritate altri narrasse. Log. Non creder di leggiero, Ecco nelle tue man gli strali, e l'arco, Or prendi a saettar qual segno vuoi, Cosi con gli stessi occhì Vedrai gli effetti suoi. Alc. Per entro quelle macchie Vedi levarsi al ciel quella grand'elce? Il niù aublime ramo Vo' che vada a trovar questo quadrello. Log. Non percetere in quello, Lieve prova sarebbe Ferir ciù che tu scorri: Prendi la mira nel suo tronco ascoso Di tanti vepri, e vedi Se con giusta ragione

A mie parele credi-4lc. Eccomi ad uhbidirti

Spera indarno vittoria,

Logisto, quello arciero, Che col aignor di questo stral contende.

E ripiglia il quadrello, E guarda se percosse

Che s'onori suo nome,

Poco crescer di pregio;

Ma bel preglo d'amore

Con corona d'onore.

Là dove l'invissti. Alc. Attendetemi, io vado.

Log. Va per entro quel bosco,

Log. A me via più son eare

Le corone d' Alcippo, e più desio,

Che non desiro che s'onori il mio.

E corooar la fronte dell'amico

Sel. Già mille arcieri hal vinto,

Oh che volo l oh che suono l

Un fulmine sembro che l'aria fende,

Onde per to si tace? Tu mi sembri confuso. Alc. No tu, no l'arco mente; Ciò che non mai pensai Veduto han gli occhi mici; Andiamu a ritrovar la nostra gente. ATTO QUARTO SCENA PRIMA Alcippo. Non si tosto be petnto Lasciar Logisto, e rimanermi solo, Che qui ne son venoto A farmi chiaro della mia speranze; Dianzi entro queste macchie Raccogliendo lo stral, ch' avea provato, lo scorsi questo velo sulla terra s Raccolsilo, e compresi Esser lo stesso, che da lei partendo} Per la mia propria mano Ebbe la donna mia, Ecco rimiro pur quel propri fregi, Son questi certamente i doni mici; Di qui per certo eredo, Che Meganira In questi boschi ascosa Attenda ora opportuna a' suoi pensieri, Ma quali essi si siene Divinar non saprei: Ne men so per qual mode Questo donato velo Sia partito da lei,

Log. Ecco Alcippo pensoso,

La grande meraviglia il rende muto.

Che ritrovasti Alcippo?

O pur l'arco ha pigliato un novello uso?

La mia lingua è fallace?

Net chiuso delle frondi A scorger quella amahile bellezza. SCENA SECONDA

Cercherolla quivi entro,

E d'ogni cosa prenderò certexza,

Occhi miei siate pronti

Melibeo, Alcippo, Meganira.

Mcl. Oggi in queste contrade Ciascon prova sna forza, e s'avvalora, Ciascum rivede intento archi, e faretre, Bramoso di vittoria Ne gli onoratl giochi Della seguente ancora: Ed io men vo solingo in questo monte Schivo di rimirar feste pompose Ne mi cal di corona, Che mio valor potessi pormi in fronte;

A che peggio affannarmi.

E provat mia virtute,
Se bellisiama Clori
Or non paò rimizrari?
O pena del mio cor tanto soave,
Che mi traggi dal petto,
Qualunque allro diletto,
Rittorna, omai, ritorna,
Che exus al tuo splendore
Il sol dell' alto ciel qui non aggiorna,
Afc. Abbomissot strale

Ben fosti temprato
Da scellerata destra,
E eon arte infernale.

Mel. Odo gridare Aleippo: io ben conosco

Dell'amico doleissimo gli accenti, Quale strana eagiona oggi il conduce A far questi lamenti?

Ale. O turbine mi porti in merzo l'onde, Ed ivi mi sommerga: o mi divori Dente erudel di più terribil fera O empio falmia mi avvampi, io già non posso Omai, salvo che in morte, esser felice, Cotanto son vivendo Misero, ed infelice.

Misero, ed infelice.
Mel. Di lamentar non resta.
Pur dianzi il vidi licto,
Qual passion fia questa?
dle. Miserahilmente

Ale. Miserabilmente
Amata Meganiro, da patri boschi
Movi a trovarmi taeita, romita,
Edi io per modo tal qui ti raccolgo,
Edi io per modo tal qui ti raccolgo,
Che ti tolgo la vita?
Ah pera il di, eb io nagojo, o la nudrice
Pera il Blate chi in trassi
Faor del materno seno
Fero di Batte no fa veneno,

M.d. Nos vo' ch' ei tia pia solo
O ricerchia conforto, o pur socoron,
Seco a parte sarvà d'ogia uso duolo,
O compagno, co' assiro,
Perchè tante querrele?
Perchè di piagni, Arippo?
M.d. Deh che furelli ta com eso Alcippo?
I do nos son pia roola,
A turto con tal nome altri uni chiama,
Degno d'essere ancion
E più da chi uni anna.
Mel. Che verentura inconstrati

Diemi, ebe sofferisti?

O pur che di erudele adoperasti?

Ale, Che di erudele adoper?

Puossi egli adoperar per destra mmana
Cosa si lacrimota?

St terribit? al ria?
He trafitte erudel la donna mia.
Mei. È cous certa? o pure almen sospetto?
Deb raccontami appieno
Cotanta diveretura, io certamente
Crederla mai non voglio,
Se non é ben accura;

Alc. Fosse egli, o Melibeo.
Fosse egli pur sospetto;
Ecco mira la benda.
cniabrera, testi re.

Mel. Di cotesta tua benda io nulla intendo, Hai raccolto nel core Così fatto dolore, Che l'interno concetto non dichiari, Deb fammi pienamente manifesto

Des fammi pienamente manifesto
Tutto l'avvenimento
Di caso si funesto.
Alc. Poi ch'io deggio morire ho gran conforte;
Che i duri affami mici

Che i duri affami mici A te siano palesi Acciocche tu li possa altrui ridire, Oade i cortesi amanti Vengano larghi a mic miserie estreme

Di hen dovuti pianti.
Già fui nelle contrade di Liconte,
lvi amai Meganira,
Pol di colà partendo a lei fei dono
Di questo vel dorato,

Oggi ella essi condotta in queste piaggie Sola eelatamente a ritrovarmi, Così m' ha fatto intendere Arctusa, Io mossi a ricercarla, e capitai Qui dentro a queste selve,

Qui dentro a queste selve, Che nate al mondo elle non fosser mai; Era meco Logisto, Fratel di Meganirs, E mentre egli desira

Che d'un dardo incantato io faccia prova, Tesi l'areo, e seoccai Inverso un tronco in quegli aterpi chinso, Poi lo strale a raccòr subito andai, Vidi ivi sulla terra

Vidi ivi sulla terra
Questa donata henda, e la conobbi,
Ed indi argomental,
Esser la Ninfa mia quivi celata,
Onde di qui tulal Logisto, e ratto
Son ritornato in queste maechie, ardendo
Qoegli occhi rimirare, onde tutto arsi;
Lei non ho già mirato.

Ma ben di molto sangue Ho reduto gli sterpi in terra sparsi; Intendi il caso miserabile; ora O Mclibeo con le tue man m'nocidi, O lascia ch'io mi seagli Da qualche balta; e finalmente io mora. Mel. Euer non pub, ch'errino gli occhi tuoi,

Aleippo, in ravvisar cotesto velo?

Alc. Che dici, o Meliheo? ben ereder puoi,
C'ho delle eose mie certa memoria.

Mcl. Per avventura il vel, eb'a lei donasti
Ella perdè, forse ad altrui donollo,

Porse vago dell'oro
Alle sue belle mani altri rubollo.
Ale, Chi come Meganira
Arde il vero amore

Si mal non guarda gli amorosi pegni; Per pictà, Melibeo, Dici vane ragioni, E la mia doglia consolar t'ingegni.

Ove spariro le traffitte membra? Morta dove è fugglta? S'egli è pur verità, che l'impiagasti, Forse ch'ella ferita Si chiude entro l'albergo De'suoi più eari amici.

Mcl. Ma se la trafiggesti?

Alc. Se fosse, Meliheo, come ta dici, Con Aretusa sus faria dimora, Ch'ella altrui non conosce, Con esso lei non c; solo, perch'ora

Di quello albergo io parto, Che vi condussi il suo fratel Logisto, Ah ch'ella è trapassata, il corpo spento

Ah ch' clia è trapassata, il corpo spento O lupo ingordo, od orso Ila quinci tolto, e ne' loro antri oscuri Di quella alta beltà gran strazio fanno;

Miscro me, quale altro amante in terra, O si visse, o mori con tanto affanno? O desir di vittoria

A che m'avete scorto?

O paterne foreste

Dogliomi forse a torto? Viene fra voi la hella donna mia Per darmi, ed ecco il perdo Ah per qual duro modo, ogni conforto.

Mel. Non c vano il timore, Lagrimi a suo talento; Piangendo si rallenta un gran dolore.

Alc. Quando mai rimirossi, n Meganira, Disavventura uguale? Tu cadi saettata, Ed il fratel ministra,

Ed il fratel ministra, E l'amante discocca il fiero strale. Mel. Vero ci favella; esempio

Miserabile ed empio.

Atc. Ninfa, else di belth splendesti in terra
Mirabile, Infinita,

Cosl da noi partita Volgi pictosa il gnardo a' miei tormenti, Senti, deh senti il suono Di questo sen percosso, Ascolta i mici lamenti in taoti guai,

Mira questi occhi molli, Ch'asciutti in terra non vedransi mai, Ben del commesso errore

Con pronta morte io pagherò la pena; Ma tu benigna a questa man perdona; Come d'alta beltade,

Come d'alta beltade, Così d'alta pietà porta corona. Meg. Non far più cha rimbombi, De'mesti gridi tuoi questa foresta; Aleippo, eccomi presta

Ad ogni tuo conforto; Deb ehe fai? le ginocchia alza da terra, Perchè ml t'appresenti Cesì tra viya, n morte?

Ceal tra vivn, n morte?

Alc. O pieta somma: da' beati campi
Anima benignissima diparti
A conselle o Mercele

A consolare nn' empio?
Mercede, o Meganira,
Che secondo il mio merto.
Or or di questin petto io foro soempio.
Meg. Frena la man, che fai?

Affisa gli occhi in me, son Meganira, Forse obbliata m' bai? Alc. Ben ravviso, ben veggio La sempre Incomparabile bellezza,

Ma cotanto l' offesi,
Chu mirar non la deggio.
Meg. Ascosta in quelle più teal lamenti

Meg. Ascosta in quelle piante
Dianzi raccolsi, Alcippo, i tuol lamenti,
E chiaro so, come te stesso inganni,

lo ml son viva, e vegno Non dagli Elisj eampi, Ma dal nostro Liconte: omai disgombra Tanti non giusti affanni. Alc. Se pur tu non adombri

Per consolarmi il vero, Deli narra la cagione, onde in quei vepri Così ti racebindesti.

Meg. La ti dirò; correa bramosa intorno Per ritrovarti, ma temea non forse lo m'incontrissi in mio fratel Logisto; Però colà m'ascosi infin che 'l giorno Venisse meno, che per l'aria seura Aeli occhi altrui concreta

Cercar di te volca; Sovraggiungesti, e saettasti; nad'io Vinta della paura Nella più folta selva penetrai,

Ed a fuggire intenta
Il vel che mi donasti abhandonai.
Alc. Ma quello sparso sangue,

Che sulla terra vidi, onde venne egli ?

Meg. Trasvolando lo strale

Mi punse, e non mi punse il braccio manco,

Non può dirai ferita, Cosi fu lieve il male: lo con immensa piaga arci pagato Il suon di tue querele,

Il suon di tue querele, Che mi fecer secura Come inverso di me tu sei fedete. Alc. Movismo alle capanne d'Aretuss,

Là prenderem consiglio Siccome ben conviensi Al passato periglio.

### ATTO QUINTO

### SCENA PRIMA

Uranio, Aretusa.

Ur. Non t'affannse parlando

Aretusa, con me più langamente;

Cosa altra disiar non mi asprei, Che rimirar nipoti, I quai sal fin dell'ultime giornate Chiudesser gli occin miei;

Io nella vecchia ctate

Sia persuaso Alcippo; Uranio è persuaso; Ar. Egli tanto di foco ha chiuso in seno;

Tanto per Meganira Si strugge, ph' oggimal quasi vien meno. Ur. Non vo', ch'egli si atrugga disiando, Struggasi dolcemente

E godendo, ed amando, Ma fuor di queste nostre selve, Amori ha ricercato? Non era qui tra' Caffi alcuna Ninfa,

Per cul fosse inflammato?

Ar. Chi de gli umani amori Narrar saprà giammai, Uranio, le cagioni? Dimorando ne' boschi di Liconte Colà di Meganira egli fu preso: Poi che qui ritornossi Non cerco d'altra fiamma Sendo già tutto acceso:

Ur. Adnnque da quel tempo egli ha serbato, Insino a questo giorno La passion d'amore? Certo, fra' giovinetti ba da chiamarsi

Non d'incostante core. Ar. Rivolge il secondo anno. Ch'egli aspetta opportuna Starion di rivelarti Il suo rinchiuso affanno.

Ur. Creduto arci, ebe di due mesi interi Non corresse lo spazio, E eb' egli non cangiasse E desiri, e pensieri.

Certo che la sna Ninfa Querelarsi non può di poca fede. Ar. Troppo poca virtude Assegni, Uranio, e troppo

Condanni d'incostanza Tntta la giorentude; Ma veggo a noi venir, a' io non m' inganno, Aleippo, e Meganira; E con lor Melibeo, Fatti all' incontra, e con sercuo aspetto,

L' animo lor: non forse di turbarti Avessero paura.

Uranio, rassecura

SCENA SECONDA Uranie, Aretusa, Alcippo, Meganira, Melibeo.

Ur. La Ninfa, Alcippo, che ti sta da lato, Si leggiadra, e si bella Viene tra queste selve Per prova far ue' uostri giochi anch' ella; S' io eredo alla sembisnza Ella è de' pestri boschi peregrina: Vnol duuque cortesia Ch' ella ne' nostri alberghi abbia sna staoza

Mel. Per più uobil eagiooe Che di feste, e di giochi Uranio, se ne vien questa straniera: E chiede ogni ragione, Che non per brevi giorni, Ma quanto dura il corso di sua vita Ella faccia soggiorno in tua magione: Ben vuol fartene Alcippo Caldissima pregbiera, Ma non ba per aprirti Il suo desio, la lingua hen disciolta,

Tu non rispendi alla dimanda mia?

Onde invece di loi Io ti dire, tn doleemente ascolta. Ur. Taei non far pregbiera O Melibeo, ne voler far iscusa Soyra il desir d'Alcippo, Hammi dette Aretusa

Con distese parole i loro amori,

Voglio io, che in questo giorno Si porga refrigerio a loro ardori; Alcippo, io ti son padre, E con paterna carità deggie lo Proenrarti doleezze. E non pene e dolori. Beltà tanto gentile Quanto in te si rimira Mi sforza, o Meganira, A pregiarmi di te, come di figlia, Omai con noi dimora Carissima e diletta, Alza da terra le modeste ciglia, O desiata e degna Di via più disiarsi Nobile gievinetta.

Meg. Uranio, lo mel conosco, Tuo costume gentile, E l'affetto paterno Fa, ch' io non ti son vile. In me pregio non è mio pregio solo A vincer te possente, Ch' io non son poco cara al tuo figliuolo; Certo é eh'ie non son hella Ma in quella vece io mi farò fedele, Teco mi viverò, nen come figlia, Ma bensi come aneella;

E poi, che per ventura Il mio fratel Logisto Con esso noi dimera. È mio sommo desio, Ch' egli pur con sua mano Mi faceia dono dello sposo mio. Ar. E questo il colmo delle contentes Entro le mie capanne ei dee troyarsi; Colà moviamo il piede.

Mel. Via più, che non si erede, Uranio, il tuo diletto esser dee forte : De'irei casi di morte Sono costoro neciti: Entriamo, e stupirai, Come to eli abbia uditi.

### GELOPEA

### FAVOLA BOSCHERECCIA

### PERSONE DELLA FAVOLA.

Geloral pastorella.

Liconi fante di Gelopea.

Filego innamorato di Gelopsa.

Escasto amico di Filebo.

TELAIRA sorella di Filebo. Beenlo innamorato di Gelopea.

Unario amico di Berillo.

Nasmo amico di Uranio.

La scena si finge in Promontorio, amenissimo loogo del sontnosissimo borgo di San Pietro d'Arena nella riviera di Genova.

### ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA

Ergasto e Filebo.

Erg. Se condurti io volessi Al loco di fatica. Non arei meraviglia del rifioto, Che to me ne facesti; Ma io ti faccio invito Perche tu venga meco, A dilettarti nella più gran festa Ch'abbiano le eampagne Del nostro Promontorio: A vedere una goerra, Che noi vogliamo far contra gli uccelli, Son fatte le capanne; è netta l'aja; Sono tese le reti ; Ogni cosa apprestata: Oggi la tutto il fiore Noi vedrem rannarsi delle ville Della nostra Posevera. Saravvi Il bnon Menalca, Che nell'eth canuta è ai giocondo,

Alcuna novelletta graziosa; Saravvi Alfesibeo, Che se in bocca riponsi Un picciolo fischietto empirà l'aria Di mille varie voci Naturali agli uceclli; Che più? Saravvi ancora Con la cetera dolce il bnon Galicio, Con la ertera dolce, che si spesso Facci il letto lasciar per ascoltario. Tu sai, che quante volte Ei ne va trascorrendo, Per gli dolci silenzi della notte, Noi tutti volenticri Cangiamo la quiete Del sonno col piacer di quel bel suono. Or questo al tuo Segaro, e a me promesse Di farel udire un canto Novamente composto per lodare Le guancie d'Amarilli, Della qual fatto amante Ei ne va tutto in foco : A si fatte allegrezze non verranno Meno quelle allegrezze, Che ci danno i piacevoll conviti? Or volgi nella mente Che letizia fia goella? Che festa? che diletto? Noi miriamo sovente Abbandonar le case i cittadini Della gran figlia dell'aptico Giano. E sofferire I gieli, E sofferire i venti, Per godere i piacer delle campagne. Or tu, come disprezzi Ne' tuoi propri pacsi Questi stessi diletti a lor si cari? Forse ehe la stagione Non ci chiams a goder delle foreste? Alza un poco la fronte: Mira nel ciel se pur na anvoletto Ove vi sai mirare. Ecli è tutto cristalli; Egli è tutto zaffiri. Dammi la mano; andiam caro Filebo, Caro Filebo andiamo: Noi sarem colassú che la brigata Sarà raccolta in parte;

Colassú dormiremo; Come sorga l'aurora e sorgeremo

Anco noi parimente.

Dalla porta del cielo Fra rose; e fra rugiade;

Che tanto ti diletti. Che tanto ti diletti, E tanto volentier ti facei amare.

Fil. Ed io non son canuto:

E pui non so trovare

Eh ehe mi par veder, eh'ella se n'esca

Già parmi di sentir quell'anra fresea

Quel fresco venticello, Che vista più gioconda

Puoi sperar da qualinque pastorella? lo non son già canuto, E pur non so trovare,

Che ritrovar tu possa nell'amore.

E sempre ha sulla lingua

Qual diletto tu trovi infra gli uccelli; Ergasto io volentieri Rimiro Gelopea, Perche son fra seguaci dell'Amore. Tu dolcemente perdi Il tempo della vita, perseguendo Il volo degli angelli. Altri ben volentieri S'affanna, travagliando Per arriechir con zappe, e con aratri. Ecci alcun, che si gode D'andar peregrinando, e non paventa Le fortune del mare; E così vien, eb'ognuno È tratto dalla sua propria vagbezza; Ma perehe tu fai pompa Con le parole tue di quei diletti, A' quali tu m'inviti, lo così ti vò dire: Ne conviti, ne canti Ne dolcezza d'altrui ragionamento, Ne sereno di ciclo È tanto prezioso, Che si debba cangiar con nno sguardo Della mia Gelopea Che cerchi più bell'Alba? Qual'oro ebbe mai l'Alba, Che non perdesse appresso I biondissimi erini Di questa pastorella? Ebbe mai l'Alba rose, Ebbe mai neve, o gigli Sulle guancie, e sul seno, Che non fossero accebi pareggiati All'amoroso aprile, Ch'ella porta nel volto? Quando vedesti in ciclo Un seren eosi puro Che posto al paragone Della sua ebiara fronte Non rimanesse oscuro? Giungi poi che sovente Il eiel non è sereno, E l'Aurora ha le guancie nubilose ; Ma sempre Gelopea E chiara, ed è lucente. A che dunque favelli Della belta dell'Alba Per farmi disprezzare nna bellezza Bella via più che l'Alba? Adonque per innanzi Taci queste beltezze, e taci ancora I tuoi fischi, i tuoi canti Del postro Alfesibeo. Del nostro buon Galicio; Ed i dolei diporti Del mio gentil Segaro: Che s' una soln volta Tu senti Gelopea, che si trastolli Col sno merlo; Ob cora veramente D'infinito piacere! Ella per suo vaghezza Con la sua bella voce Se l'ammaestra, ed or gli va cautando La cauzone, Amarillide, deh vieni ; Or quella else comineio,

Vaga au spina ascosa; E l'augelletto intento a' belli modi Di quella bella voce le risponde, Vaga su spina ascosa; Ella per vezzeggiarle Qui gli porge la punta del bel dito; E l'aogellin vezzoso, Dibattendo le piume S'avventa a quel bel dito per maniera Che directi di certo, Che voglia dargli morsi, ma beato Poscia gli dona bacio; Or io per mitle volte Usato a questi canti, Sai quanto stimo i canti di Galicio? Quanto se fosser pianti. Erg. Tn cosi fattamente l'arli di Gelopea, Che s'io veduta non l'avessi, certo Esser la erederei cosa divina, E pure quante volte lo l'ho veduta, tante Ilo visto nel suo viso la bellezza, Che vedo tutto il giorno Nel viso delle donne; Cosa per verità da non morirne, Per non esser a PALLA si VICINA Ousnto tu miser eredi: Si che temo assai spesso, Ch'ella non t'abbia fatto alcuno incanto; lo odo raccontarsi Istorie spaventose di costoro, Che voi chiamate amiche, Ed io le eltiamo peste Di nostra giovinezza, Ma pur ehe fine speri al tuo penare? Fil, Il fin delle mie pene Secondo me sarà, quando io sia fatto Signor di sue bellezze. Erg. Secondo me signore Sarai di sue bellezze, o se la sposì, O se per altro modo tu le godi. Fil. Goderle, e non sposaria È fuor di ogni speranza, E contra il mio volere. Erg. Dunque devi pregare, E devi tener modi, Ch'essa teeo si sposi Fil. lo non ho risparmiate Ergasto le preghiere, Ma mia bassa fortuna mi contrasta, Suo padre éssi fermato Di darla ad un bifolco Padron di molti armenti. E sdegna un pastorello Di con poche greggie. Erg. E mi pesa annunziarti, Che per queste cagioni Ella fia di colui; Che s'egli la desira, ed ha fortuna, Disiata da loro, Chi potrà disturbar le coator nozze. Fil. Le potrà disturbare Ciù che pur fino a qui l' ba disturbate, Gelopea non consente. Erg Eh speranze di vetro!

Gelopca non consente? Or se' tu così folle di ma Che credi, ch' una donna Vincer non si potrà dalle ricchezze? Mal conosci i costumi femminili. Filebo odi l'amico, To negli amor perduto non procuri I domestici alfari: Tu non pasci la greggia; tu non ari, Ne fai provvedimento Alena per la vecebiezza; Ella piena di guai Ti fia tosto olle spalle; e Gelopea Non ti tornerà giovine; Filebo Filebo ama te stesso, e non altrui: Con questo io vo'lasciarti. Perche venir non vuoi: statti con Dio.

#### SCENA II

#### Filebo solo.

O Gelopea più vaga a rimirarsi, Ch'on praticel fiorito per l'aprile Quando si leva l'alha, più soave A sentirsi parlar, ch' un fiumierllo, Che vada lento lento mormorando Giù per le rive erbose, più leggiadra A vedersi danzar ch'un zefiretto, Che voli su l'erba ripiegando Le cime tenerelle: o Griopea Gloria di questi monti: ocor di queste Valli, lume, e chiarezza di quest'aria, Tutta bellezza, totta gentilezza, Tutta doleczza, e por trovansi ciechi, E ppr trovagsi sordi, che hiasmando E riprendendo vanno il mio arguirti, E desiarti? Ma se questi tali Or mi drasero hiasimo, pereli'amo Le mie pupille, dovrrei eessare D'amar le mie pupille per udirli? E che far doverei delle pupille Se mirar non dovessi la tua fronte? Le tue guaueie? i tuoi labbri? e finale Tutta te stessa? io certo son fermsto Non accettar consiglio, se non viene A consigliarmi Amore; eternamente Son per esserti amante; io lo giurai A' tuoi begli occhi ardenti; e qui d'intorno I testimoni son del giuramento, In mille piante di questa foresta lo già l'ho scritto; e so per le montagne In più di mille pietre bollo intagliato: Esse dareran sempre, e sempre mai È per dorare il mio proponimento; lo voglio, ch'a costui si doni vanto Di liberare gli uomini dal biasimo Di esser di poca fede, ed incostanti; Or to dall'altra parte, o Gelopea, Mostraci, che la grazia, e la bellezza Non è la sola gioria delle donne, Ma eh'amano la fede : in queste arlve Sono rare a contar le pastorelle, Che sian fedeli: ognuna volenticri Si lascia comandar dalle ricchraze, E dispregia la fede; or tu si hella

Non esser così fatta, e per la gloria, Che a te si donerà della fermezza; E per la vitta mis, che verrà meno Se to mi saria tolta. Io veramente Non ho gregce, nè campi onde servitti Come Berillo, ma so ben che 'n petto Binchissido un core, onde posso adorarti Più, che conto Berilli.

### ATTO SECONDO

### SCENA PRIMA

Uranio e Berillo. Uren. Io veramente debbo Renderti mille grazie, Che to m'abbia voluto Far parte, e consigliarti Meco del tuo prasiero; Perché per questo Mi si porge materia Di farti giovamento. Siccome di far sempre ho procurato; E come son tenuto; Ma per ninna via lo son per consentirti il dipartire Di casa, abbandonando E tuo padre, e tua madre; I quali han per se stessi Cotanto di conforto solamente Quanto ti son d'appresso; Io non crederò già ebe'n paragone Tu voglia per l'amor di Gelopea Con l'amor di tuo padre; e di tua madre Ma eredimi pre certo, Che non ti sarà forza allontanarti Per uscir dell'affango Che ti porge l'amor di Gelopca: Perocché crrtamente To arai la tua sposa: E vieino di lei, E vicino de' tuoi Goderai la bellezza, della quale

Avera dire inteso,
Che contra dell'Amor la lottananza
Era ottimo rimrdio:
Lo fatto avera prova
E però poi, ehe indarno
Di guadagnarni questa pastorella
Si bella ed ortinate, and
Onde nance la famma,
Che mi ha già quasi tutto inecuerito.
Lym. Berillo a così fatte medicine.

Tu oggi disperato Te ne volevi andar peregrinando

A perder la memoria.

Ber. Urano io già da veechi

Le quali son l'estreme

Deve nomo por la mano allora quando Tutti gli altri argomenti Si son provați vani:

Hai tu fatto sapere a Gelopea, Che tu la sposerai? Ber. Glielo feci sapere

Ben mille, e mille volte. Uran. E per bocca di eni? Ch'è di grave momento in questi casi,

Ascoltar le parole
Da chi le sappia sporre.
Ber. Per boeca d'Atalanta

La sua cognata; io da principio tenni Modo di guadagnaria,

E con prieghi, e con doni : Ed ella poi con lei s'e fatleata In tutte le maniere

Di piegarla ver me; le mise avanti La mia ricca fortuna, Le sponeva miei prieghi

Le narrava i tormenti, ch'io pativa, Ma sue fatiche furo sempre indarno

Prese per mio soccorso.

Urun, Non disperar Berillo:
Sappi elle Il tempo ha seco gran possanza

Nelle eose del mondo; Odi; quanta coltura,

E quanta diligenza adoperasse Qualunque montanaro Aceio d'aprile il gran si maturasse,

Tutta sarebbe vana; E poi senza fatica,

Per se stesso di giugno si matura: Così voglio che speri Che 'l cor di Gelopea,

Che fino a questo giorno è stato acerbo Incontra il buono studio d'Atlanta Con nn poeo di tempo Lascierà per sè stesso

Affatto ogni acerbezza.

Ber. Uranio io non lo spero
Nè si deve sperare a mio parere;

Perciò che Gelopea Non m'ama perche veggia In me cosa niuna, che le spiaccia: Ma più tosto confessa,

Che molto degno son d'esser amato: E ch'ella m'amerebbe,

Se l'amor di Filebo non l'avesse Tutta quanta occupata; Or al come è possibile, che s'empia

Un vaso g'à ripieno, Così mi par possibile ch' amore Entri per me nel petto di costei

Entra per me nei petto di costei Già tutto quanto preso Dell'amore d'altrui. 'an. Or si come volendo empiere na v

Utan. Or si come volendo empiere na vaso, Che ĝià fosse ripieno, Converrebbe votario, similmente

A noi convien di trarle fuor del petto, Questo amor di Filebo. der. Or trova tu maestro, Che tolga il Sol dal cielo.

Che tolga il Sol dal cielo. Amico non ti dissi, Che per le pene mie non e speranza Torle dal cor Filebo? Uran. Berillo il tempo imegna Pur con esperienza alcane cose Che'l consiglio dell'uomo

Per se non troverebbe: lo mi son ritrovato con questi ecchi A vedere ammorzare

Un non minore amore: E con quell'arte stessa io son securo Di raffreddar costoro. Dimmi se'tu securo, ch'Atalanta

Sia per adoperarsi fedelmente Ad ogni tua richiesta? Ber. Ben securo, securo,

Uran. Or' odi un poco. Io vo' che seminiam Cotanta gelosia

Nel petto d'ambedue, Che nel loco d'amor agevolmente Sia per succeder l'odio.

Ber. E eiò come farassi?

Uran. Farassi in questo modo:

To voglio ch'Atalanta con bell'arte

Bagioni a Gelopea, come Filebo Pien dell'amor d'un altra pastorel Ha questa notte posto Ordine di trovarsi insieme seco:

E che poi le discorra, Com'è possibil coss, che Filebo Finga d'amarla per averla a moglie,

Essendo ella si ricca, Ma che veracemente egli non l'ama, Poscia ch'ama e procura

Poscia ch'ama e procura Le dolcezze d'un'altra: Non dubitar, che al snon di queste voci Non sorga gelosia.

Ber. Io lo vo' ereder certo.

Uran. Odi par: d'altra parte io terrò modo
Ch' a Filebo si dics,

Come pur questa notte Gelopea Ha fermato d'ascosa ritrovarsi Con un ano caro amante, Credi tu else'l suo petto Sarà senza veneno?

Sarà senza veneno?

Da si fatti sospetti nasceranno
Infra loro querele:

Dalle querele sdegui, e passo passo Per questo modo anderà rallentando Il loro amore, e noi staremo attenti ; E quando sentiremo Gelopea Alquanto raffreddarii,

Allora con più studio, Allor con più preghiere assaliremo L'animo conturhato. Berillo è questa l'arte

Di vincere una donna:
Donna non si governa con consiglio;
Suoi movimenti sono impetnosi
Ora t'odia, or t'adora.

Ber. Ma noi qual tingeremo esser il loco, Dove mentitamente Deono ritrovarsi?

Uran. Qoanto é più solitario
Tanto parrà per forti
Commessi par amore.
Ber. È così certamente.
Uran. Dunque vado pensando,

Che'l fenile d'Alfco

304

Sarchbe acconcis stanza.

Egli di qui non è molto lontano,
Ed è nella capanoa separato
Da tutte le capanne.

Ber. Donque sia questo il loco.

Ber. Donque ala questo il loco.

Ma dimoni se aspendo
Ciascuno d'essi il loco, s'invissae
Anco ciascuno in quella parte, e poi
Non vedesse pastore, e pastorella
Se non che loro stessi, non sarchbe

Manifesto l'inganno?

Uran. E se questo avvenisse, avvenirebbe
Il fin del mio pensiero;
E quant'acqua è nel mar nou laverebbe

Ciascheduno di loro Nel gindizio dell'altro. Ber. Orau venga chi vnole, alteremo

Almeno noi medesmi. Io son securo Dell'opra d'Atalania Con essa Gelopea; ma con Filebo? Uran. Ilo pensato a persona la migliore

Uran. Ho pensato a persona la miglior Per questi effetti, che sia nel paese. Ei saprà ben fare, E farà volentieri,

Ch'egli è molto tenuto a compiacermi, Per molti giovamenti Da me già ricevuti. Ber. Dunque tu sarai seco,

Ed io con Atalanta; e per adesso Non vol ringraziarti : Ne questo è benefizio, Per coi ti debba solo render grazie, Uran. Io ti sono obbligato di maniera, Che quando farò tutto

Uran. Io ti sono obbligato di manie Che quaodo farò tutto Averò fatto nulla in tuo servizio. Ber. lo me ne vado. Addio.

SCENA II

Alcon non può negare, Che per la giovinezza, Non sian condotti gli uomini ad errore, Che nell' età matura Essi stessi condannano, ne meno Si pnò negar, ch' Amore Col ano foco n'acciechi di maniera, Che non errare amando Sia somma meraviglia Amor quasi può dirsi un aratore; I buoi sono gli amanti; Or al come non possono non gire I buol per quella parte Là, dove gli sospinga l'aratore, Cost non può l'amante Non andar cola, dove Amor vuul, ch'rgli vada; E se l'Amor e cicco, Pensismo per noi stessi qual cammino Si possa far securo Sotto la scorta sua; Eeco Berillo a che s'era condotto: Voleva uscir di casa, Voleva abbandonar questo bel colle

Di cul sovente la superba falda

Con onda par di puro argento il mare Ligustico ne terge, e inonda, e bagna, Contristar suoi parenti, E forse di dolor Seppellir la vecchiezza Del padre e della Madre. Per al fatti dirupi il conduceva La mano dell' amore. lo spero col consiglio, E con l'arte pensata Trar la sua gioventù di questi rischi, Perche o veramente ei sarà sposo Della sna Gelopea. Ovver con la lunghezza Del tempo, rallentando la sua fiamma Pentirassi d'amarla. L'amor de' giovinetti È secondo il proverbio, Come il foco di paglia: Ei non dura gran tempo. Ma certamente iu questo pensamento Venutomi nel core Berillo ha gran ventura, Che si trovi in paese nna persona Di tanto accorgimento, Quauto ha Nerino; e che per sorte io sia State ane conoscente, Alcuna volta io stato aon pentito D'aver seco amistade: Ma pur provo, che giuva alcuna volta, Avere alcuna volta Amisth co'malvagi; E s'ei non é malvagio, Non ha malvagi il mondo: Ma quanto egli ha di reo, Egli ha tutto rinchiuso in mezzo al core. La lingua egli ha di mele, ed ha potuto Con essa, e co' costumi simulati Fare ingaono a ciascuno,

È desso? o pur non c? certo egli e desso, Mi risparmia fatica Di girne iu queste spiaggie ricercando.

Si quasi nomo santo è riputato:

Ma questa sautità faria per oro Ogni scelleratezza:

Veggolo io, che ne vicne

SCENA TERZA

Nerino, Urunio.

Ner. Dicesi, che nell'anno
E. bella primerera i
Elli bella è per certo
Sla, hella per coloriona
Sla, hella per coloriona
Sla, hella per coloriona
L'uru. Viruncue giù pensori
Gli non stimo del ci peusi,
Per lo ben di uluno.
Ner. Che giova am en la T Cielo
Sli freco, sia sereno
Sla freco, sia sereno
E e per pervertata lo sempre mai

Da riguardar sopra la terra in modo,

Con marre, e con aratri

Che non m'avanza tempo Da rimirar il Cielo. Uran. Ei move molto adagio. Ner. O oro degnamente Da ciascun custodito ! e s' è ragione Castodirlo, è ragione Aneora procacciar di farlo suo. Ma per via, che sia buona:

Or se non sono assai le male vic, Come lo farem nostro, Solo pur eon le hoone. Uran. lo son per indugiar per sino a sera

S' io non gli vado incontra : Dio sia teco Nerino. Ner. E teco o caro Uranio; Dammi la mano: oh come mi rallegro

Subito, che ti miro, ed a ragione: Perché è soave cosa La vista dell'amieo; Che pe vai tu facendo?

Uran. lo ti vidi da lungi, che venivi Inverso questa parte, Ed io mi son frrmato a favellare

Con esso teco alquanto? Ner. Hai to da comandarmi alcuna cosa. To sai, come io son presto

Ad ogni tuo servigio. Uran. lo ben lo so; laonde Non son per teeo near molte parole: Solamente ti dico,

Che voglio che t' impieghi in beneficio Del nostro bnon Berillo E to devi sperare

Che sue molte ricchezze Per li hisogni tnoi non saran vanc. Ner. La mia bella fortuna Sarà cagion, Uranio,

Che le cortene vostre io non rifiuti, E pur senza speranza di mercede, lo son per por la vita Per servir a Berillo. Or di'che debbo io fare?

Uran. Hai da saper in prima, che Berillo È forte innamorato Di Gelopea figlinola di Melampo; Or per questa fanciolla consumando

Ha fatto ciò che fanno Tutto giorno gli amanti; Ha sospirato, ha pianto, Ed ha fatto preghiere, E tutto ha fatto indarno; Ultimamente vinto dall' amore Egli s'offerse di aposarla; ed ella Pure gli fu ritrosa; Cercando, e ricercando le cagioni, Onde costei fuggisse d'accettare

Ciò, eh' ella doverebbe Aver per gran ventura, Abbiamo conosciuto, eh'ella amava Filebo, quel garzone Fratel di Telaira;

Cugino di Torilla; Ci fa dunque mestiere Di romper quest'amore E porre infra lor due Diadegni, e gelosie, CHIAFRERA, TESTI EC.

Onde a Berillo s'apra alcuna strada Abbiam per tanto detto a Gelopea, Che Filebo ha fermato in questa notte Di ritrovarsi insieme Con nna Pastorella,

D'amicarsi costei.

Or vogliam parimente, che si dica A Filebo, al come Questa notte ha fermato Gelopea

Di ritrovarsi con alcun pastore; E gliel dica per modo, Ch'egli debba ascoltarlo . Non altrimente, che per cosa vera; Or se tu ti disponi

Di porti a questa impresa, lo la veggio condotta A distato fine;

E però te ne prego, e ti prometto, Che non sei per sentir la carcetia, Che n'affligge quest'anno,

Ner. Uranio a dirti il vero è pieciol cosa Questa, ehe mi commetti A fornir per Berillo, c son per dire, Ch'é poca cosa ancora al uno valore.

Dormite di buon sonno, Tutto ciò fie fornito Anzi che'l Sol tramonti.

Uran. Odi, s'é fatto dir a Gelopea. Che'l loco destinato a questi amori È là presso del fiume Nel fenile d'Alfeo:

Rammenta questo loco, E contalo a Filebo; perché certo Andrà colà spiando; E son securo, ehe per Gelopea Non mrn vi fic mandato; e se per sorte Filebo fic veduto in quelle parti,

Il sospetto è per fare Alte radici in petto Di quella giovinetta. Ner. Favelli ottimamente. Vanne a trovar Berillo, e fallo certo,

Ch'ei da me fie servito, Uran, E to come spaceiato Tu ti sia da Filebo, hai da trovarmi.

### SCENA OUARTA

### Nerino.

Se si poca fatica, E al picciolo rischio M'ha da fruttare il viver di quest'anno, Si come afferma Uranio, lo non dirò giammai, Che atagion quest'anno

Sia stata altro, che fertile. Io per certo Per si fatta mercede Anderei prontamente ad ogni impresa. Qui dove son mandato, Che cosa ha di periglio

Narrare una bugia i E cercar di piaotarla Dentro del seno d'uomo innamorato; Oh fassi egli altra prova Tulto giorno fra noi?

30

Forse cl ha dell'infamia? E quale infamia? lo vo' lasciar da canto, Che l'infamia non sozza Quanto l'oro abbellisce: Puossi dir atto reo Vietar ch'nna fanciolla Non perda sna ventura Per un vano appetito? Qual giorno se non tristo, è per avere Gelopea nell'alhergo di Fileho? Se tuttavia Filebo Albergo ha, ehe sia suo; Dove all'incontro in casa di Berillo Starà sempre giojosa, E per comandar sempre a molte greggie. A molti armenti; parmi Ch'ella mi dehha render grazie, quando Udirà ch'io fui mezzo A farle tanto hene, D'altra parte non niego Che'l misero Fileho Non sia per iscannarsi, ma ciascuno Non deve in questo mondo esser felice; Che la felicità a mio parere In questo mondo è fatta Sol per li possessor delle ricchezze. Ma laseia eh'io ricerchi, E eh'io trovi Filebo, e ch'io l'ammazzi

#### ATTO TERZO

Con la verace angoscia

D'una finta novella.

#### SCENA PRIMA

Filebo e Nerino.

Fil. Voleva pur Ergasto Menarmi ad uccellar per le montagne, E m'empiya la testa Di mille sue promesse D'ogni forte diletto; Ma per certo il mio core, Che contrastò d'andarvi Era fatto indovin della ventura. Che doveva incontrarmi: Ergasto, n che diletto Perder tu mi facevi Co' vani tnoi diletti. lo dianzi andava intorno alla magione Della mia Gelopca Bramoso di veder quel suol begli occhi, Ond'in micto ogni bene, Ed eeco, ove io son presso alle sne case, Ella si mostra fuore Della sua fenestrella, Bella come un bel giglio; Ridevano quegli occhi, ed a mirarli Eran pieni di foco,

Ma di foco soave,

Che riereava il euore, SI come il Sol ricrea Un floretto gravato Dall'omhra della notte; Rideva quella hocca Di perle, e di coralli, Ove han riposto il meglio degli odori Le rose, i gelsomini Le viole, i giacinti. lo pieno di doleczza, Che quasi mi necideva Passava avanti, parte rivolgendo Gli oechi verso il sno volto, E parte inverso terra: Ma quando io fui vicino, ecco ella lascia Uscir delle sue mani Questa fascia di seta, che cadendo Ferimmi in sulla spalla; E poscia sorridendo si nascose: Or questa cara faseia, Si come è vero segno Del suo fervido amore Così sarà la pompa In ogni tempo e loco Della persona mia: Ne mi terrò men ricco n meno adorno Che s'io fossi gnernito Tutto d'argento e d'oro. E perché questo giorno in che son tanto Caramente onorato Viva ben lungamente, Voglio a forza intagliarlo Nel piè di quel eipresso Sotto cui si rauna i di solenni Tutta quanta la villa. Nor. Ecco pur finslmente Ilo trovato costui. Fil. Negli anni ehe verranno, i pastorelli Cola dentro scolpito,
Faran lungo sermone
Di tanta mia ventura, E se saranno amenti Sospireranno i mici si dolci amori. Ner. E hen che me gli appressi Non forse si partisse.

Fil. Ed io henehė sepolto Di si fatta memoria arò diletto. Ner. Dio sia teco, Fileho. Fil. E sia teco Nerino; ove ne vai? Ner. Vado appunto cercando Della persona tna. Fil. Io mi son qui ben pronto Ad ogni tuo servigio, or mi comanda. Ner. Non ho ehe comandarti; Solamente ti prego che m'ascolti, Perelië son per parlarti D'affari assai ben gravi. Fil. Cosi farò: comincia. Nar. Fileho, con Lucrino Tuo padre chhi amieisia

Ben stretta e ben leale; e poi che morte

Quel medesimo amore: e se fortuna

Accompagname il mio buon desiderio

Ne lo colse, ho serbato

Verso te suo figliuolo

Così ti gioverei Con opra e con ricchezze. Come or si poverello In pur t'amo col coore. Fil. Nerino, io l'ho per certo, e ti ringrazio. Ner. Devi danque sentir le mie parole. Come d'amico, e non negare il vero Securo ch'io ti parlo Per cagion di tuo bene: Filebo io so di certo, ehe sci preso, Nel negar, dell'amor di Gelopca, Ne io di questo amore O ti lodo o ti biasimo: L'amor è passion di gioventute; E ta se per amore Mai sposassi costei Avanzeresti assai la tua fortuna; Perch'ella in questa villa E fortemente ricea, e tra le doti E tra l'ajuto che potria donarti Suo padre, certamente Solleveresti ben la tua famiglia: Ond'io mon tl riprendo S'hai si fatto pensiero: Son ben d'opinion ehe i parentadi Debbonsi procurare Con l'opor de' parenti : E non contaminando Le donne di niuno: Che le cose mal fatte Mai non piaceiono a Dio: E ciò che a Dio non piace Non ba giammai buon fine-Fil Favelli ottimamente: Ma non no la cagione onde ti movi A così favellare. Se parlo ottimamente, Perché vuoi tu guastare La esstità della tua Gelopea? E a'io volessi farlo. Ella il consentirebbe? Tntto questo e menzogna.

Ner. Ed io la ti vo' dire, Fil. lo far ciò? non giammai; Ner. E se questo e menzogna, Come avete fermato Di ritrovarvi questa notte iosieme Fuore della sua casa, lu solitario loco? Fil. Quale uomo è tanto ardito, Che finga nna novella si perversa?

Ner. Filebo io ti dirò eotanto avanti, Ch'al fine eleggerai di confessarmi Ouel che non pnoi negare : Ascoltami, ti prego: la Licori, Fante di Gelopea è mia cognata: Costei sul far del ciorno È stata a ritrovarmi Tutta piena d'affanno: E ecreava consiglio se dovea O fuggirsi o fermarsi in quelle case,

Mi raccontò si come Gelopca lla questa notte posto Ordine fermo di trovarsi insieme Con esse un giovinetto Per useir di casa, e per tornarri Celatamente, aveva Seco comunicati i suoi disegni, Perché le desse aiuto: Ora Licori al trovava posta In mezzo duo pensieri, Ch' abbandonar voluto non arebbe Quella sua giovinetta: E d'altra parte teme

Le molte diaventure. Che possono avvenire, E però meco ne prendea coosiglio. lo che del vostro amore

Aveva già notizia, chiaramente Di aubito compresi, Che Filebo era quello, Con eui volca trovarsi Però meco ho proposto D'essere teco intorno A sl fatto oegozio Filebo io torno a dirti L'insidie e i tradimenti Non sono cari a Dio. Il padre di contei Se non oggi, dimanl

Certo è per risaperlo: Ne vorra tralasciar acuza vendetta Una inciuria al grave : Egli è possente, tu se' poverello ; Guarda in quanto pericolo ti pooe Biasmevole appetito. Fil. Nerino io te'l confermo

Di questo non so nulla, Ner. Come che non sai nulla? Non avete fermsto di trovarvi Dentro al fenit d'Alfeo? Fil. Meeo non ha fermato Di ritrovarsi in quello, No meno in altro loco; Se tal ordine è fermo

È ferma con altrai. Ner. Teco, teco è fermato, Che pur te solo ella ama; Tuttavia se non vuoi Aprirti meco, e uon vuoi palesarmi Il tno chiuso secreto,

Non monta nulla; pure Che to volga la mente a quale impresa Voi vi siete disposti, E che tu ben rimiri A qual risco to poni

La tua vita medesma, E quella di colci, Che tu dici d'amare Via più di te medesmo. Filcho, in te ne prego

Con quella tenerezza Che farebbe too padre, E poscia e ho fornito quello ufficio Ch' a me si conveniva.

lo mi dipartirò: rimaoti io pace.

#### SCENA SECONDA

#### Filebo.

() Filebo, che senti Per bocca di Nerino? Nel fenile d'Alfeo Per impresa amorosa Con altrni questa notte Deve andar Gelopea? f Ah Gelopea finora Nove cosi soavi l'ai fatte di veneno? Qual forza ti stringeva A mostrarmi sembianti Cotanto graziosi? Se'l cor non era mio, A che furone mici Per cosi lungo tempo Gli sgnardi e le parole? Ma se per qualche tempo Il tuo cor fu pur mio; Apri to la eagione, Unde subitamente Altrui n'hai fatto dono Che io per me non trovo La dove l'abbia offeso, Ne cosa, onde sia degno Di cosi grande offesa. O sere, o giorni corsi Con cotanti favori; O promesse, o aperanse, O nozze disiate; A si misero punto Danque siamo vennti, Ch' io nelle braccia altrui, Oda starsi godendo L1 perfida bellezza, Che per darmi la morte, Con tanto tradimento Tanto mi s'offeriva? Ab erodel gentel ah nome Senza amor, senza fede Femmina! Or dunque in elclo Non sarà tuono o fiamma, Ch' nn di faccia vendetta Di tanto ingrato seme? l'era il giorno eb' nscisti l'uor del ventre materno Iniqua Gelopea; Perano gli occhi tnoi Maestri di fierczzs, Nati per fare strazio De' enor anoi più fedeli. O to e' hai del sno petto, E non so per qual modo Intera signoria Giovine sconosciuto, Poggi, fuggi quest'empla, Lasciala in abbandono: Non eredere a' suoi vezzi, Che con casi l'ingrata Ha traboceato a morte Un ehe non seppe mai Salvo acmore adorarla:

Ma lasso, lo qui mi doglio Indarno, e mi lamento Pieno d'angoseia, ed essi Non si lamenteranno. Che bene accolti iosieme Fra glochi e fra dolcezze Si goderanno; come Ch'essi si goderanno? Or per me non rimane Almeno un' asta, un spiede Almen per vendicarmi? Non sapeva costui, Ch' io n' era fatto an Che quella empia bellezza Era già fatta mia Per cotante promesse? O misero Filebo, L'amor fin qui ereseiuto Così soavemente Terminerassi in sangue, Ed in ferro ed io morte: Ecco, dove mi tira Tua fede, e tuoi costumi Iniqua Gelopea; Che fossi io nato cicco: Che mi fosser enduti Gli occhi quand'io ti vidi, Che mi si fosse spento,

### SCENA TERZA

Il cor quando t'amai.

Telaira, Filebo. Tel. Veggio io Filebo là, che stassi in atto Di lamentarsi, totto Atflitto e tormentato ne' sembianti? Eeli è certo Filebo. Carissimo Filebo, Carissimo fratello, Ond' è, che ti rimiro contrislato? Perché ti veggo a gli ocehi Questi novelli pianti? Fil. O Telaira, quanto Megliu saria per gli nomini, che al mondo Non ei fosse d'Amore, O eh'almeno le donne Ci aspessero amare Con un poco di fede. Tel. Perché queste querele? Dillo, ch'io te ne prego. Fil. La nostra Gelopea, Come putrò mai dirlo? Ella s'e data in preda ad on amanle, E questa notte, questa notte deve Esser con esso lui. Tel. Ah fratello, ah Filebo Non dir queste bestemmie Gelopea con altrui? Qual fu l'nome maligne, Che disse la menzogna smisurata?

Fil. Non è uomo maligno;

Ilallo detto Nerino.

Tel. E come sa Neumo

Cosi fatto secreto?

Fil. Lo sa per la Licori Fante di Gelopea. Tel. E perché Gelopea † L'ha detto alla Licori? Fil. Per aver più bell'agio

D'uscire, e di tornare A mezza notte in casa. Tel. Ma perché la Licori Dovea dirlo a Nerino?

Fil. Nerino è suo cognato;
Ed ella paventando di quei rischi,
Che possono avvenire
In opere al fatte,
Corse a lui per consiglio.

Tel. Or quale e questo amante Uscito di sotterra Tanto improvvisamente?

Fil. Non si sa, ma Nerino sospettando, Ch'io non fossi quel tale, Venne per ammonirmi e per pregarmi, Ch'io non facessi ingiuria Si grave a quel casato; Ed io negando, come veramente Doves negare, ei quasi argomentando Contra di me mi disse,

Che il loco destinato
A questi amori ascosi
Era il fenil d'Alfeo,
E si parti ben certo,
Ch' io fossi quel pastore,
Che trovar si dovea con Gelopea,
Che così fosse ognuno
Con esso l'infedele,

Come vi fla Filebo.

7el. Filebo io nor vi dire,
Che Nerino l'inganni,
Più tosto erederò, ch'ci sia ingannato,
Ma, ingannato o no, che Gelopea
Sia cotanto malvagia
È certamente inganno.
Duolmi, che per l'amore,

Duolmi, che per l'amore, Che vi portate, a me sia divietato Eutrare in casa loro; E che sia divietato a Gelopea Il meeo favellare, Che certamente or ora Farei che con sua bocca t'aprirebbe

Farei she con aus bocca t'aprirebbe La strada da venire A trovar questa froda; Ma perche so come la gelosia Metta presto radici, Nel petto di chi ama, E so come ne tratta, io vo' condurti A ritrovare il vero

Vanne nascostamente Entro il fenil d'Alfeo E là dentro t'appiatta; Se non verrà niuno Tn sarai fuor d'affanno;

Per un altre cammino;

Se verrà Gelopea
Tu farai tuc querele, e tue vendette;
Ma nou verrà uiuno.
Fil. lo benché sia tradito

Ingiustissimamente, Non ho per tanto il cor con gagliardo, Ch'io le dia tanta pena, Quanta ella sentirebbe in rimirarsi Colta su tanto fallo, Da me massimamente;

Ciò non potria far mai; Ma si ben sommamente ho desiderio Di spiare chi aia Il tanto fortunato,

Il tanto fortunato,
Che trova tanta fede
In quel petto ove io trovo
Cotanto tradimento:
E però viemmi in core

Di vestire i tnoi panni, E per quelle contrade raggirarmi, Per questo modo io posso agevolmente Ben riconoscer loro

Ben riconoscer loro
Senza esser conosciuto.
Tel. Fa come più ti piace.
Fil. Come è possibil cosa,
Ch'ella doni se atessa a chi non l'ama?

Ch'ella doni se ateasa a chi mon l'ama Ma che aleun l'abbia amata, Non so salvo Berillo. Tel. Ah che tu di'pazziel

Tel. Ah obe to di pasziel 5 e Berillo più volte l'ha richiesta, Al padre per aposarla, E se il padre più volte 5 'è torbato con let, Perché non vuol sposarsi: Dev'ella eusergli amica Potendo essergli moglie?

Fit. Hai ragion veramente; io non ritrovo Chi possa esser costui. Tel. Ne tu ritroverai

Nel fenile d'Alfeo Aleun; sta di huon core; entriamo in casa. Fil. Entriamo, ch'oggimai

Il sole abhassa, e l'ombre Allungando si van sopra la terra.

## ATTO QUARTO

#### SCENA PRIMA

Licori e Gelopea.

Lic. O figlia, o Gelopes

Da me non meno amala,

Che se mi fossi figlia:

Odi le mie preghiere:

Pon mente che tn perdi

E la vita e l'onore.

Gel. Favella bassamente

Licori, e eredi che non ha periglio Il mio proponimento: Emmi cara la vita, E più caro l'onore.

Lic. Come nou ba periglio?

Andarsene una vergine soletta,

Armata e travestita

Per l'oro della notte? Che ti cenduce? io già non son si sciocca, Né così poco esperta Delle cose del mondo, Che non comprenda che tl è fatta forza Da stimolo d'amore:

Da stimolo d'amore: Se tu sarai scoperta, Si come agevolmente Ti potrebbe avvenir per mill

Ti potrebbe avvenir per mille vie, Credi eb'a tuo padre Non ne verrà notizia? Ed egli credi to, ebe sia per starsi Dolesmente con teco?

O tn forse possento Sarai per fargli credere, ch'onesto Sia stato il tno viaggio?

Misera me per certo la son troppo vivata: Vedendo queste cose. Gel. Ne stimolo d'amore

Gel. Ne stimolo d'amore
Licori mi fa forza,
Che seco abbia aleun vialo,
Né dentro questi panni in mezzo l'ombre
Della notte è possibile, che aleuno
Certo mi riconosca;
E quando io fossi conoscinta, quando

Ne ginngesse noticia anco a mio padre, Aprirei la cagione . Del mio cammino, ed ella mi porrebbe

Del mio cammino, ed ella mi porre Fuore d'ogni molestia. Lic. Or s'è cotanto giusta

La eagion, ebe ti move o Gelopca, Almen fammene parte, Ch' altrameute con l'anima turbata Non son per stare in vita Non eb' io deggia ubbidirti, Or tiriamoci alquanto più lontano

Del nostro albergo, aceiò seenramento Possiamo favellare.

Fonsamo invente.

Gel. Gli sai tu, che Filebo

Faceva apertamente

Le viste d'adorarmi,

Non che d'amarmi, or s'egli fintamente

M'amara io non lo so, so ben che vero

M'amava io non lo so, so ben che È stato, ed è l'amore, Onde l'bo amato, ed amo; lo con gran desiderio mi sarei

to con gran desiderio im sarei Seco sposata, ed egli Mostrava desiarlo; Ma pur mio padre è stato sempre avverso,

Ma pur mio padre è stato sempre avverso. Dicendo, che non era Onor di nostra casa

Darmi ad un poverello.

Jo contra voglia sua non ho voluto

Dispor di mia persona:

E non vorrò giammai.

Lic. Ottimamente hai fatto

La mia fanciulla: Dio ti benedica. Gel. Ma ben dall'altra parte io son disposta Di non voler marito Se non solo Filebo.

Ciò non è biasmo alcuno, Col marito per sempre Dura la compagnia; Altri deve pigliario a suo talento.

In questo stato d'animo vivendo,

Viemmi fatto sapere, Che Filebo non mi ama; Ma che fingendo amarmi, ogli proenza. Guadagnar quella dota, Che puì sperar dalla riechezza nostra; E così va cercando

E così va cercando
Or questi, or quelli amori,
E che pur questa notte
Ha da trovarsi nel fenil d'Alfeo,

Con esso nua fanciulla.

Lic, Ah non fedel garzone,
Or con si fatto cambio

Pagarsi dee la vera
Fede d'una donzella?

Gel. Dunque ho preso consiglio

Di vestirmi come uomo, E gire in quella parte assosameate, E veder se per vero

E veder se per vero
Ei vien meno alla fede,
Ond'è tenuto amarmi.

Lic. Se pur altro non vuoi
Salvo esser fatta certa
Se Filebo è per gire in quel fenile.
Perchè vuoi porti a riaco
D'aleuna disventura?

D'aleuna disventura?
Non sono io bnona a pormi
A così fatto aguato?
Teml, tn, ebe con fede io non riporti
Ooslunque avvenimento?

Gel. Licori una bugia,
Ed una verità, ch'e per costarmi
Tanto di pens, e tanto di conforto
Io non voglio fidaria,
Che alla propria vista;

To rimanti in riposo,
E vegghia volenticri
Per amore di me queste poch'ore.
Quando ritornerò trarrotti un sasso

Alla finestra pianamente, allora. Mi darai la scaletta, Ed io verronne, questo

In somma è quel servigio,
Che a te fia nulla il farlo,
E l'accettarlo a me fia somma grazia.
Lic. E se tuo padre non ti vedo a desco.

E dimandi di te, come poss'io Celar la tua partita? Gel. E tu risponderai,

Che gravezza di testa, M'abbia pigliata, e ch'io Però mi son colcata, e ch'io riposo. Lic. Carissima figlicola

Lic. Carissima figlicola

Questi pensieri a te gli detta Amore;

Ma pensa che sovento
Sono interrotti i peasamenti nmani,

Sono interrotti i pensamenti mmani, Tutto che sian ben cauti. A me trema nel pettu Il core, e abigottisco Solo a pensar, che tu debba soletta

In questa osenra notte
Andar per la eampagna;
Or se mai si sapesse;
Che sarephe di me? della min fama?

Or se mai si sapesse,
Che sarebbe di me? della mia fama?
E di mia vita? alla mia sola fede
Ha tuo padre commesso

L'onor di tua persona, a cui congiunto.

E pur l'onor suo proprio; Or non ne sarei detta traditrice? E dimostrata a dito in ogni loco. A me si come a vecchia Si conviene ammendare i tu

E to vnoi, Gelopea, Che cosi gli secondi? Gel. Licori to comprendi, Quanto ben eantamente

Mi metto a questa impresa, Ciò ti deve bastare; io risolnta Affatto son di trarmi Questa spina dal core;

Or non pnoi favellare, Che to favelli al vento. Lic. Almen serba nel petto Tutte le mie parole;

E siami testimonio in oeni le Come ti bo eonsigliata, E come ti ho pregata, E quanto affanno ho preso

Per questo tuo pensiero; Io giuro a questo Cielo, a queste stell Che su questo momento

lo cangiarei la vita Con ogni tormentata. Per me tu non diparti; io non ti lascio;

To mi fai violenza. Gel. Orsù rimanti omai, Che il ciel profondamente è fatto oscur-

Lic. Quanto è più senro il cielo Io men debbo lasciarti, almen ne porta O luce di lanterna, o d'altra face, Che ti scorga per vie si tenebrose.

Gel. Se mio proponimento È di gir sconosciuta a che vnoi pormi Por lume infra le mani, Che altrui mi manifesti?

Lic. Nell' andar, nel tornare Poò venirti in acconcin, La compagnia del lume: Porgi la mano, e prendi Almen questo focile:

Se ti farà mestiero, indi trarrai Per tnoi hisogni il lume. Gel. Saggiamente ricordi. Or sta con Dio. Lic. O Gelopea riguarda, Che puoi pentirti ancora; Ah figliuola consenti, ch' io ne vada,

E ch' io faceia la spia, Che saperò ben farla: Abbi pietà di questa vecebia, certo Sento venirmi meno. Gel. Io più non rispondo

Lic. Ella ha date le spalle Or poscia, che mici preghi Non han potuto ritenerla, sia

Qualche pietà nel Cielo, Che me la custodisca, e la difenda Nell' andar, nel tornare,

E le tolga d'attorno Pericoli di morte, Pericoli d'infamia.

### SCENA SECONDA

#### Gelopes.

Questa mia buona vecchia Parla amorosamente, ed è commessa Teneramente per la mia persona,

lo conosco per certo Il suo fervente amore. Il qual per mille prove Addictro bo conosciuto, e veram

Doverei rimanermi, Siccome ella ammonisce; Ma mi fa tanta forza

Il pessimo sospetto, Ch' Atalanta mi ha aparso nella me Che non posso disporre

Di me stessa a mia voglia Voglio alquanto specchiarmi In quelle gran bellezze,

Ch' hanno vinto Filebo, ed ha spezzata Nel suo cor quella fede, Di eni soleva meco Tanto spesso vantarsi,

Ma se questa bellezza a îni pareya Degna d'essere amata Via più, che Gelopea, Perché tanto segoirmi?

Perebe tanto pregarmi? Era forse obbligato, Amarmi oltre sua voglia? o pur temeva Non incontrare danno.

Se forse ei non mi amaya; Ma, ch' egli mi ami, e segua L'amor d'altra fapciolla Non è possibil cosa;

Indarno ei me lo giura; Chi ama, ama una sola; Infino a questo ponto io vivo in dubbio, Ne eredo, ne discredo intersmente; Egli per tutti i segni,

Ch'nsano dar gli amanti Ha dimostrato amarmi; Ma d' altra parte intendo, Che gli uomini san l'arte Di sottilmente fingere; ne vanno

Per altra strada amando, Che per quella una sola, Che sia più frodolente; Essi non han vergogna,

Ma prendono diletto D' esser chiamati ingrati; Ma se si danno vanto D' usare ingratitudine, per certo Filebo syra fra loro

Materia onde vantarsi Ch' io di me mi fermai Di volere sposarmi Con esso seeo, bo posto

Il mio cor in sua mano; Da lui s'incominclava Ed in lui si finiva Ogni mio pensamento; Berillo in questa villa Di pon bassa fortuna.

Ma moito ricco, acoeso,
Si come egli diceva,
Di questa mia hellezza, lungo tempo
Emmi venuto attorno
Beo fermo, e beu costante;
Dicalo egli se mai
Gli occhi miei lo miraro;

Ultimamente spinto
Da questo desiderio
Mi chiedeva per moglie;
Mio padre era rivolto,
E presto a compiacerlo, e reputava
Fosse per mia ventura
Un tal suo desiderio,

Un tal suo desiderio,
E per molte ragicoi
Noi reputava a torto,
Io il fesi contrasto, e non per altro:
Che per soveresito amore,
Ch' ho riochisuo nel petto;
Quante dore parole,
Quante dore parole,
Per tuota mia fermezza?

Quante misaccie ho possis sofferite Fer totat mis formezza? E tutto ho tofferito Allegra, e vedentierier, Che di a fatto amore, E quest la mercedo, Che cola a mezza nobte Andres investigant ho son contretta. Le feodi, i trasilimanto son contretta. Certo per mio consiglio. Non fine lenta a peulircio consiglio. A questa siferio sul tempo. A questa sifer

A questa sfortonata
Tanto di gioja, quanto
Or le dai di tormento.
Ma così passo passo in son venuta
Al loro designato,
Ecco il fenil d' Alfeo:
Loco, che per dolerzza, o per miseria

Mi sarà sempre fisso
In mezzo la memoria,
Or' io fra tante macchie
Ilo da cercarne alcuna,
Ore possa appistarmi, e discoprire
Ouinei iotorno ogni cosa;

Parmi, che quel roveto
Petrà ben ricoprirmi,
Entrerò colà deotro; e quelle spine
Saranno i primi frutti
Ch' io raccolga d'amore.
O Gelopea se alcunn

Ch' lo raccolga d' amore.

O Gelopea se aleunn
Mi ti richiederà, dove vivendo
Tu fossi più meschina.
Fa che tu gli risponda;
Ai famile d' Alfeo.

Ai fenile d'Alfeo.

# ATTO QUINTO

# SCENA PRIMA

Filebo.

Gii altri ehe soo presi Nella rete d'Amore Usano travestirsi, Usano travestirsi in strani modi. Per agio di godere, e corre Comodamente i fratti De'desideri loro, Ed io sono condotto a travestirmi, E porrommi nascosto a rimirare, Ch'altri mi tolga e rubi Quaoto di bene al mondo Ho sempre desiato Io beu vo' ereder certo, Che per addietro aleuno Non abhia amato, ne patito amando Con tauta disventura ; I campi oud'io speravn Le belle apiehe, hanno per me prodotto Solo logli, ed avene : Lasso, per Gelopea Solamente sperai, Che dovesse florire Il mio misero stato, ed ella ha mosso

Il mio misero stato, ed ella ha mosso Una tempeta, onde s'abbatte, e schianta Affatto ogni radice Di tutta mis speranza, gili occhi mici Mirar si straco cosa, E poscia alcona cosa, E poscia alcona cosa, Ros or gir internaciona, Nos or gir internaciona, Così gran tradiscento, Andreo peregrico Per pacsi stranieri, o se' deserti Mi viverò romita

In mezzo delle fere, Che se pur soutroudeli, Almen nosue sivine, Almen nosue sivine, In company sivine, Della bella città, el hano reina, Ma con gli come prima, altera sfede Di tutto il mar sopra superbo scoglio; Voi helle spisago, fa cui Son nato, e son modrito Coni scavremente, in mezzo a cui

Ho pascioto le greggie; e poi eredendo Dirittamente esser amato, ho tanto Infino a qui goduto, Meco verrette, e sempre Sarete nel mio core Con diletta memoria. Ma vol dall'altra parte non vogliate

Per mia tanta miseria
Di me dimenticarvi;

Apri quando passando Vedrete Gelopea, Allora o cari monti, O care valli, o eare Piante rimproverate A lei la rotta fede. E i rotti giuramenti. Ora s'io non mi inganno, Veggo poco lontano Il fenile d'Alfeo; Loco del quale io solo Non son per iscordarmi Io non volli scoprire a Telalra Affatto il mio pensiero, Perebe non l'impedisse; ma per certo lo nou sarò là dentro solamente Per vedere i miei mali, Anzi per vendiearli ; Se Gelopea vi viene anzi l'amieo, lo metterolla in fuga; Ma come vien colui Io raccorrollo, ed egli Lasciandosi ingannare a questi panni Mi si farà vicino, ed io con questo Trapasserogli il petto; Ciò fia per certo, or come Salir debbo là suso? Sta ehe per queste morse io condurrommi Al van della muraglia; E sal palco del fieno.

SCENA II

Gelopea.

L'oscuro della notte mi ha nascosto Il viso, e le fattezze Di questa traditrice, Ma non mi ha già nascosto il tradimento, Gelopea tu sei chiara, Gli occhi tuoi se l'han visto. E chi mai più fidarai Dovra d'nomini al mondo? Ah maledetta sehiatta Ch'ora s'apra la terra, ed inabissi La razza seellerata. Che ml ha giovato amare? Che sofferire amando, Che si perdono i giorni più soavi Della mia giovinezza? O Berillo, se forse Da me ti stimi offeso, Non ti mettere affanuo, Che to sei vendicato. Or va poseia, e sostieni I gridi, e le minacce Del padre, e serba il core interamente All'amor di costui: Dunque per me saranno Solo le frodi, ed altra Goderà degl'inganni? Io la scheroita? ed altri Goderà de' miel scherui?

Non fia così per certo. Che farai Gelopea? Ammazzerò costei: emanagan, Testi ec. E s'ella ha cominciate Le non sue proprie gioje, Farò che sian fornite: Ma se per sorte non l'ha comineiate, Io farò si che lenta Fia stata a cominciarle. Ecco comodemente da più parti Posso por foco in questi fieni, e a'ella Tosto non se ne avvede, Può la fiamma annegarla, e se per lempo Ella pur se n'accorge; malamente Poò, turbata dal risco, giù calarsi, Ch'lo nou le corra addosso. E con quest'asta non le passi i fianchi, E così non in tutto Potrò dirmi infelice. Orsù mettiamei all'opra; Lascia, ch'io tragga foco dal focile, Che non senza consiglio D' Amor mi porse di sua man Licori : E di queste eannueeie Componga una facella: Che si faro sentirle Foco altro, che d'Amore; Ma ehi mi fa seeura Ch'anzi, ch'io qui venissi Fileho dentro non si sia uascosto? Ed ei potrà perire Spento dal foco; o per fuggire il foco Giù ruinando a terra Fiaecarsi il collo, e sia; Piacchisi il collo e peras l'erirà forse mai salvo un ingrato? N'avanzerau ben tanti, Che tradir si potrà delle fanciulle. Ah tiranuia d'Amore; Non può la mano alzarsi; lo non ho eore, or come Potrò certificarmi ch'egli sia O ehe non sia qui dentro? Lascia, eh'io corra a casa a Telaira, Forse non fia partito Aneor di casa, e stassi ad aspettando, Che sia notte più alta; S'egli non fia partito, Telaira Lo saprà dirmi, e s'egli Per avventura fia partito, allora Meco anderò pensando Sopra la mia vendetta. Stelle voi ehe vegghiate In cielo eternamente Tutte quaute le notti, Vedeste mai, che notte si volgesse Piena si di dolore Per nessun' altra donna? Eeeo io sono all' albergo;

Io piceliierò questa fenestra, eh'ella

Ha letto in questa stanza.

#### SCENA III

# Gelopra c Telaira.

Gel, Su vien fnor Telaira; Telaira vien fuore; Non conosci to me? son Gelopea Vientene prestamente.

Tel. Or che sara? Dove sel Gelopea? Gel. lo mi son qui; non scerni

Per l'ombra della notte? Tel. Gelopen travestita

Va vagando a quest' ora? Che sarà Gelopea? Chi così ti consiglia?

Gel. Saperai tntto adagio, or mi rispondi, Dimmi dov'e Filcho? Tel. Costei per certo è piena

D'alcuna gelosia. Tu ricerchi Filebo, ed io ricerco La cagion, che tu porti

Cotesti vestimenti. Gel. La ti dirò, ma dimmi, Che n'importa il saperlo?

Dimmi dov'e Filebo? Tel. Filebo era pur dianzi

Meco a ragionamento Alla solita stanza, Gel. Dunque dimora în casa ? Tel. Oh non te l'ho già detto?

Gel. Ma l'affermi per certo? Tel. Per certo io te l'affermo. Gel. lo cosi va' cercando..., Telaira

Vien meco, lio gran mestiere Della tua compagnia.

Tel. Dove vuoi tu, ch'io venga a si fatta ora? Più tosto qui rimanti,

E dimmi la esgione Del tuo così vestire. Gel. Te la dirò per via;

Vical, perehe l'indugio Potrebbe ruinarmi. Tel. Eccomi teco, andiamo S' io stessa non vedessi

La tua persona avvolta in cotal veste, Altri potrebbe iudarno Avermelo narrato.

Gel. E si narra ben anco Alcuna cosa atrana, Ch'è vera alenna volta. Tel. Questa ne sarebbe nna. Ma chiariscimi omai

I tuoi novelli affari, onde trascorri Per l'ombre della notte Si come un cacciatore.

Gel. Son pur venuta al loco là, dov' io Gli ti volca parrare

Tutti listesamente; Ascoltami tacendo Quanto abbia amato tno fratello, e quanto lu l'abbia disiato Per mio marito, io posso

Chiamarne in testimonio te medesma: E quantu egli giurane,

Che non mi amava, ma che mi aderava, E che sol disisva le mie nozze, E che per ciò vivea; Tu pur lo sai, che di toa bocca tante Volte me lo dicesti; Or costuí si fedele Essi perduto appresso

Altri novelli amori, e questa notte lla fermato trovarsi entre quei ficui Con esso una sua amica;

L'amica è già venuta, E stassi ivi rinchiusa. Tel. E tu lo sai di certo? Gel. Ilolla veduta con questi occhi mici,

Che dentro quel roveto Stava tutto spiando. Tel. O cosa da narrarsi!

Gel. Da parrarsi per certo; Ma come estremo esempio di perfidia. Tel. E perebe vai picchiando

Alla fenestra mia, E mi meni con teco in questo loco ? Gel, lo volca vendicarmi,

E pagar le mie pene Col sangne di costei,

E voleva dar foeo da più parti A questi fieni; sllor per tal maniera,

O ch' improvvisamente sopraggianta Dal foco s' annegava ; () else fuggendo il riseo Precipitosamente si sarebbe

In terra traboccata, Ed io con questo spiede Le trapassava il petto.

Tel. Ab trista la mia vita! E perché non fornisti il tao disegno? Gel, Mi ritenne l'amore

Il qual dovca spronarmi; pavental Non fosse chiuso qui forse Filebo Aozi ch'io ci venissi : Ne mi sofferse il core

Che'l foco lo spegnesse, o che fuggendo Egli corresse risco di fiaecarsi Il collo, o di storpiarsi Per qualche altra maniera;

Cosi renni a tua casa; or poi che certa M'hai fatta, ch'egli chinso Apeur non c qui dentro, io volentieri

lio voluto, ebe vegga, e poi gli conti Le mie propric vendette. Tel. Dunque tu vuoi, che mora La donna qui rinchiusa; e vuoi lavarti

Le man dentro il ano sangue?

Gel. Or or tu lo vedrai.

Tel. Ed io lassa ti dissi,

E dissilo a buon fine, Che Filebo era in casa;

Meschina Telairal O esta Gelopea, Getta cotesto ferro.

Gel Non ha loco clementa Nel veodicar Amores Non ti doglia che mora Una donna impudica.

Tel. Ah Gelopea qui dentro Non è donna impudica.

Gel. Come non la vidi io?

Non la vidi venire?

Non qui dentro serrarsi?

Tel. Ah ch'egli fu Filcho.

Gel. In che modo Filcho?

Tel. A lui fu detto eosa Ne vera, ne eredibile, ma vinto Da passion soverchia

Egli par si condusse a sospettarne; In somma gli in detto, Ch'ascosa in questi fieni, e questa notte Tu dovevi trovarti

Con nno occulto amante.

Gel. Io doveva trovarmi

Con nno occulto amante?

Tel. Ed egli se ne venne
Così pieno d'angoscia, eli'a mirarlo
Era nna pena; e meco lamentossi;
lo che sapera come

Di te non si voleva aver sospetto, Per liberarlo affatto Da così grave affanno il persuasi,

Che qui dentro nascosto
Stesse attendendo il fine
Di si brutta bugia;

Egli prese il consiglio, e per più forse Coprirse a gli occhi tuoi Volle vestrisi panni femminili; Ed celli è la fanciulle

Ed egli è la fanciulla, Che tu venir vedesti, E che volevi morta. Gel. Or perché mi dicesti,

Ch'egli si stava in casa?

Tel. Dirotti; in cimirarti

Dentro cotesti panni,

Ed a tal'ora, io corsi col pensiero,

Ch'alenna calcair.

Ch'alenna gelosia Ti fosse entrata in testa; ed io pensava Acquetarti la mente, Se is facera eredere, che meco

Egli si stava in easa.

Gel. E se tu non venivi,

E l' io mon ti sforzava a venir meco,
Ch'avveniva di noi?

Tel. Meschioa me ch'io tremo

Solamente a penarelo. Dio pietoso Dal cielo ha volto gli ocehi Sul hoon animo mio.

Gel. Chi fu lo scellerato,
Che compose la pesaima novella

Della mia fama, e dissela a Filebo? Tel. lo ro' chiamarlo; el egli Meglio saprà narrartelo. Filebo, O Filebo vien fiore; Odi, son Telaira;

Odi, son Telaira, Vien fuor che ti vo'tòrre Da bnon senno il sospetto.

SCENA IV

Filebo, Telaira e Geiopea.

17t. Chi pur qui ti conduce? Che mi chiami con vore, Che all'ndir parmi licta. Tel. E perebé non debbo io Dimostrarmiti lieta, Ché ti veggo scampato dalla morte? Fil. Chi voleva ammazzarmi? Tel. Ah fratel! Gelopca.

Fil. E che va più erreando?

Ella troppo mi necise
Col mancarmi di fede.

Tel. Sciogli, sciogli la mente

Dal persuaso inganno.
Non ti diss'io, ch'era impossibil eosa,
Che'l eor di Gelopea si rivolgesse
Ad opra vergognosa?
Ella e qui, che desira
Udir da te, chi seppe sottilmente

Dant da te, em seppe sottilmente
Tanto ingannarti, guarda,
Se tu la riconosci;
Ella dentro quei panni ĉasi nascosla
Per eguale sospetto.

t.11a dentro que i panni éssi mascosla Per rguale sospetto, Ch'ebbe della tna fede; Ed appiattossi in quei cespugli, e vide Quando ti racebiudesti entro il fenile; E se pietà di Dio Non facera contratto,

E e pictà di Dioto,
Els accendera i feni, risoluta
Cuando fosi direco d'assalirit
Tutta turbata e d'ammazzarti, in tanto
Inganno l'avez tratta il no veslire,
Ed in tanto veneno
L'avez posta il florre
Dell'empia gelosia;
Or to falle palese

L' autor del 'tuo sospetto ; E fa ch'ella ti diea chi la pose, E come in questi affanni. Fil. O carrisima, ch'altro Nome non posso darti, Perchie mi sel carissima; Nevino E stato oggi a trovarni, Per modi non encut Questa notte cuer teco in questi ficni, M'affermara per certo,

Che doveri vtoirri, ed affermara Che eiò aspea per bocca di Licori; Così mi fe geloso Tanto chi on emorra; e Telaira Come colci, che certa Era della tua fede, consigliommi Ch'io qui venissi innanai, ed attendessi Il fin della menzogna. A me piazeque il consiglin; ma penasi

Cosa, che a lei non dissi.

Dissile solamente,

Che per via più celarmi,

lo mi volca vestir, sì come donna:

Ma era mio pensiero, Che se venia l'amico immaginato Dovesse per gli panni Ineautamente fermarsi a me d'appresso Ed in volca cacciargh Oursto pugnale in petto;

Questo pugnale in petto; E tu se a cotesto abito mentito O cara Gelopea Panto mi ti appressavi... Ma non vo'ragionare,

Che mi esce il cor dal petto Solamente a penasarlo. Ilo narrati gl'inganni, Che a me son atati detti, ho raecontati I pericoli gravi; Che queata notte ho coni:

Che questa notte ho corn:
Ma tu come ingannata?
Chi fn lo scellerato,
Che si prese diletto in tormentare
L'anima d'una vergine?

L'aoima d'una vergine?

Gel. Ella è stata Atalanta, e eol ano dire

Mi mise il eore in dubbio, e per ebiarimi

Volli venir io atessa,

E per andar secura

Nell'ore della notte.

Di questi vestimenti io mi copersi; Ciò che poscia avvecuto Mi sia, dianzi narrollo Telaira; Ma chi loro abbia mossi A così travagliarne, a più bell'agio

Noi ne ricereberemo, O Filebo di quanti Biasmi, di quante ingiurie Contro te dette, io devo Dimaudarti perdono.

Dimaudarti perdono.

Tel. Questa notte trascorsa

Con tanti fieri rischi, o Gelopea,

N'ammaestra, ch'omai

Fornir dobbiate i voatri onesti amorilo vi prego vogliste Accettar mio consiglio, Andiamo incontanente A trovarne Atalanta, e raccontiamo

Gli strani avvenimenti trapassati, Dappoi la pregberemo Che voglia aecompagnarei Con sue buone pregbiere, E far si, che tuo padre, o Gelopea Voclia omai queste nozze,

Che voi volete, e môntri, Che son volute in ciclo. Gel. Facciam, come tu vuol. Tel. Or moviamo oggimal, Fil. lo, perché nel mio core Non entré mai pensiero Salva d'opesto amore, ho per co

Fil. 10, perchè nel mio core
Non entrè mai pensiero
Salvo d'onesto amore, ho per costante,
Che Dio m'abbia gaardato
Da'pericoli coria; e parimente
Ei sarà per guardare
Sempre qualunque amente
Amerà drittamente.

IL RAPIMENTO DI CEFALO

Rappresentato nelle nozze della cristianissima regina di Francia e di Navarra

MARIA MEDICI BORBONA.

# INTERLOCUTORI

Possia fa il Paosogo.

Augona. Capalo. Titons.

Ocaano.

Faso.

Notte.

Banacistia.

Coro di Cacciatori.

Di Tritoni.

Di Amori. Di segni Celesti.

Fama dà la licenza.

# PROLOGO

## LA POESIA

Per scenari il non negli altrui cori Favolegiando in misuatti accenti lo nelle nobil menti Spiro dall'alto cel aneri farori, E di chi presso, rel anno Agito i petti, Petti di m'initia; Quinet a le accedo riverento, inditiao, Quinet a le accedo riverento, inditiao, Cui il raina Italia qual sao preglo addist, Ci il Francia alta desira, Ci il raina Italia qual sao preglo addist, Cil Francia alta desira, Cil altri cello di consolio anno del manie Gli ballie estra degli Annor compagna Le ploria foi di tius belti il coliner, Che Teti in grembo al mare. Ed in grembo alle nubi Iri si lagna, E lagnasi non meno Espero ardente in mezzo al ciel sereno,

Or tra le pompe, e gl' Imenei festosi Ampi teatri, e scene eccelse indoro, Espongo oggi fra loro Al forsennato vulgo amori ascosi,

E tra bei suoni, e canti Môstro d'antiebi Dei varj sembiauti. Tempo verrà, che de' tuoi figli altieri, In far cantando le vittorie conte, Sull'Eliconio monte Io farò risuonar versi gnerrieri, Oual rimbombo di venti,

O per distrutto giel goufi torrentl. In tanto l'asta gloriosa, e l'armi Non mai per forza o per insidia dome, E del tuo Marte il nome Impiumo si d'infaticabil earmi,

Ch'a minacciargli assalto Strale d'Invidia uon può gir tant' alte,

## ATTO PRIMO

AURORA, CORO DI CACCIATORI, CEPALO.

Aurora.

Piaggie del ciel serene Lusciar vostri bei lampi or non mi pento, Tanto in terra di bene

Mi fa cerear Amor col suo tormento. Uno de'Cacciatori. Cefalo sorei, che dal ciclo un Nume Entro nembi di rose a te s' invia: Di venerarlo, ed adorar fa segno;

Che se uon ben s'onora Eterna potestà si move a sdegno. Cefalo.

Qual to ti sia delle superne Dive, Che tra' mortali gloriosa seendi, Sia per nostra salute il qui vederti: Se Cintia sei, che per quest' erme rive Col corso usato di selvaggie belve Brami per gli occhi tuoi nuovo diletto, lo pronto sgombrerò di queste selve.

Cintia nou son, che a gli auimali guerra Muova con areo, e stral per le foreste: Io son l'Aurora, e fo vedermi in terra Per mitigar l'affaono, Che le ferite d'un mortal mi danno.

Cefalo. E ebi fu l'empio in terra, O bellissima Des, Che le celesti membra a ferir prese-Pera l'empio, ch'offese

L'infinita bellezza. Ch'egli adorar dovea. Aurora.

Non pera, no, non pera, Che non fora sicura oggi tua vita, Non fora uo sicura, Perché to fosti autor di mia ferita.

Cefalo. Lasso, deh lasso me, deb che sent'io? Autor io d' una colpa,

Che sovra ogni altra di fuggir desio? Forse scoceando a saettar le fere Questo malfortunato areo t'offese Contra ogni mio volere: Ma se volgi il pensiero alla mia mente, Tn lo sai come Des, sono innocente p Pur non sono innocente, io son ben degno D' nn' infinita pena: Prendi questo coltello; eccoti il petto,

O bella Dea mi svena. Uno del Coro. Ah che disdegno ed ira,

Ab non ti turbi il petto, Anco le vere colpe il Ciel perdoua, E con veraci esempi Ci dimostra ogni etate, Che nel cor degli Dei Nou può fallir pietate.

Aurora. A miglior tempo riserbate i pregbi, Non più fate sonar voci dogliose, Le piaghe del mio cor sono amorose, Che i lucidi occhi tuol Cefalo apriro, Ne per mia contentezza altro desiro, Che ne'regni del ciel farti beato. To le miscrie amane Fuggir oggi da te vedrai loutane, E caugerai da questa diva amato

Il tuo caduco a sempiterno stato. Cefalo. O gran pregio del eiel oggi che pensi? O compagna del Sol vuoi provar forse S' be rivereute il cor quauto conviensi? Ch'io tauto ardisca? Io dell' Aurora amante O bellissima Diva jo non son degno Di colà por le labbra, Ove tu pon le piante,

Aurora. Del Ciel le grazie da sprezzar non sono; Disgombra l' nmiltate a me nojosa, A te stesso dannosa.

Uno del Coro. Impetrerà mai fede Narrandosi ad altrui la meraviglia Ch'oggi per noi si vede? Cefalo.

Tu bellezza celeste Cercs d'un amator nel ciel sereno: lo vile uomo terreno Seguiterò d'amar bellezza nmana Entro a queste foreste.

Se terreuo, e mortale Schift nell'alto ciel di viver meco lo ceieste immortale Non schiferò quaggiù di viver teco.

Cefalo. A'sommi Dei non è da dar consiglio: Fia ben eiò che farai. Aurora.

Ove il piede rivolgi? ove ne vai? Cefalo. Per l'aspre selve a perseguir le fere.

Aurora Oggi dal guardo mio non fuggirai; Uomo non ave incontro a Dio potere.

Coro di Cacciatori. lo tra foreste, e tra nevosi monti Di Innghe aste ferrate armo la destra,

Ed a greggia silvestra Di cervi altier per le ramose fronti, Ed a Cinghial torbido gli occhi, e hianco Le curve zanne emplo di piaghe il fianco.

### ATTO SECONDO

TIYORE, OCEANO, PERO, CORO DI ORITA' MARINE, AMORE, CORO DI AMORI

Titone solo per l'aria.

Chi mi conforta nime! chi più consolami? Or che 'I mio sol, che ai bei raggi adornano, La bellissima Aurora, onde s'aggiornano Mie notti, innanzi tempo eceo alibandonami; Ne pensa che quest'ore unqua non tornano. Quinei sì trista in cor voce risuonami, Che tutti i miei pensier dolcezza obbliano, E rio sospetto a rie querele spronami. Diva, che gli oceni mici tanto desiano, E che nnove vaghezze oggi in te sorgono, Che dal mesto Titon si ti desviano? Deh se tne belle ciglia ora mi scorgono, Mira, che gli occhi mici lacrimo piovono; E che mentre dal cor preghi ti porgono, Mie voci co' sospir l' aria commovono. Oceano. Dispensator dell' ammirabil lume

Che su destrier volanti

L'universo correndo orni, e rischiari; Perché non săli per gli eterci eampi? Ed oltre al tuo eostume Lento soggiorni nel gran sen de i mari? Se de gli eterni lampi

Febo sei searso al mondo. Le strida de' mortali al Cielo aostranno;

Che'l pianto è grande, dov'è grande il danno. Febo. O dell'onde infinite

Sommo rettor tu mi condanni invano: Almo padre Oceano Al viaggio del di già non son lento: Ecco i destrier, e' han nelle piante il vento, Si, son disposti al corso; Mira l'aurato morso

A tutti intorno hiancheggiar di spuma ; Par ebe di calpestar gli alti sentieri Giaseun avvampi, ed arda: Ne la mia destra allo sferzar fia tarda. Oceano.

Dunque a' destrier focosi allenta il freno, E fa sonar le luminose rote

Su per lo smalto del bel ciel sereno. Febo. Come poss' io, se non appare ancora

Con la fronte di rose, e co' pie d' oro A farmi scorta nel cammin l' Aurora ? Oceano,

Perché cotanto indugia La ruggiadosa Diva?

Già per l'addietro di volarti innanzi Mai non mostrossi schiva?

Forse Titon con amorosi preghi Seco ritienta, e le fa forza al core;

Che ogni termine sprezza, Ed ogni freno, ed ogni legge Amore. Uno del Coro delle Deità marine.

Il fanciul, che raccende L'aria di si bei rai È forse Amor, ch' inverso noi discende?

Un'altro dello stesso Coro. Amor è, rimirate

E la faretra, e l'arco Che mortalmente impiaga; E pur ogu'alma di sue piaghe è vaga.

Amore. illustrator del mondo, Che ogni cosa discerni : Omai disfrena i corridori eterni. E sta del mar in fondo:

La bellissima Aurora a te non torna, E sai che senza Aurora La notte non s'aggiorna,

Febo. Come, come, non torna? e che raffecua? E chi da me disvia La bella scorta mia?

Amore. Ouesta immortal faretra Halle ferito il petto, E si dolce diletto

Ella un bel viso rimirando impetra, Che di te non remmenta

E non rammenterà, se pria non chiudo Quella percossa acerba, E non spargo di mele i suoi martiri.

E non le dono il fin de' snoi desiri. Oceano. O dell'alte quadrella

In terra, e in mar sactistor famoso, Espugnator d'ogni volere avverso, Dolee soggiogator dell' universo, Oggi elie fai? che tenti? Mira, che sull'Olimpo errano indarno I gran lumi celesti. Se 'n questi bassi foodi il Sole arresti.

Febo. Aulia forza contrasta

All'invitto valor del luo volcre, Ogni presanza trema

Al solo minaeciar del tuo potere; Ma perché lungamente oscuro nembo Vnoi che funcati il votto della terra, Ed ingombri i mortali Orribile apavento D'ineffabili mali?

.....

Perchié regni memoria
Entro il eor degli Dei del mio valore;
E nel mondo laggiù ereuca maggiore
Il mio pregio; e mia gloria
Stia rimirando, e taccia
La sempiterna, e la cadoca gente:
Ché puù la mia faretra
Giò che vnol la mia mente.
Uno del Coro.

Odi come superbo altrui minaecia? E pur gli scherza in viso Lusinghevole riso.

Amori, o vaghi Amori
San bell'ali veloei
Leggiadi volatori,
Dal vim arotio della gola or esca
L'aura gentil delle soavi voci,
L'aura gentil delle soavi voci,
E perche il pregio til mio atral più eresea,
Diea per l'oniverso,
Com'oggi s'inuamors

La bella, e vaga Aurora.

Coro di Amori.

Cite 'l valor degli strali

Oude Amor dolec, e lusinghevol fiede

Possa lu sanalto aprir de cori avversi;

Mortali, ed immortali

Con tante piaghe lor si ne fan fede,

Ch' omai sua gran possanza è da tacersi;

Tal ch'oggi io canterò gi lattri diletti.

Onde l'arco amoroso ingumbra i petti.

## ATTO TERZO

CEPALO, AURORA, NOTTE, CORO DI SEGSI CELESTI.

Cefalo.

Diva se non amata
Come Donna mortale,
Almen ai come Dee
Da Cefalo adorata,
A che mi vieni al fianco?
A che mi vieni al fianco?
A che pur prendi in aeguitarmi affanno?
Di si fatta vaghezza
Gli eterni Dei gran meraviglia avranno.
Aurora.

Non sai ehe per Anchise arse d'amore Gis lungamente il eor di Citeres? E che dal sommo eicl Cintia secndea Per l'altera heltà d'Endimione? Non è degli alti Dei biasmo l'amarri, Però els'amano voi sol per bearri. Cefalo.

Se nel colmo do cieti

Non si condannerà tua nuova fiamma,
Che ne favelleran gli uomini in terra,
Come lor si riveli?

Aurora.

Dovrebbono ammirar nostra bentate,
Per cui non siam di noi medesmi avari,
Ed inchini, e devoti

Renderne grazie, e consacrarne altari.

Cefalo.

Io non ho pieno il cor di si gran senno.

Che m'opponga al valor di tue ragioni,

Ma Ninfa alma, e gentile

M' ha coi preso il cor con le sue chiome,

E con l'ardor de' snoi begli occhi puro,

Aurora.

Se 'l vivo foco, che m' avvampi in seno,
Se la stanza immortal fra l'auree stelle
['Hanno men di possanza entre al tuo pette
Ch' un vile amor terreno;
Volgi la mente almeno,
Che s'io qui teco fo lungo soggiorno,

Ch' io più del ciel non curo,

Che is 10 qui reco to tungo soggiorno, Il Sol fia senza scorta, L'aria non avrà lume, La terra inferma perirà gelata:

Or vnoi to minar l'alto governo, Che diede al mondo il Creator eterno?

Cefalo.

O Diva il Mondo è nella man di Dio Egli sel curi: io eurerò me stesso.

Ed io verrotti appresso.

La beltà dell'Anrora
Per Cefalo hear ne gli alti Regni
In terra oggi dimora,
Ne si sa disdegnar eli egli la sdegni.
Dels ne gli umani ingegni
Tanto saper si desti,
Ch' intendano i mortali,

Come il lor vero ben vien da' Celesti.

Uno de' segni Celesti.

Tacita Dea, che ne' Climmerii campi
Tenchrosa soggiorni,
Ed indi uscendo per fatal decreto
Con prescritto intervallo il mondo adombri,
Perchè: contro l' usato

Perché contro l'usato
Fra le stelle del ciel prendi la via?
Che per te si desia?

Notte.

Lumi, che in alto fiammeggiando eterni
Craste in più manicre
L'immenso vel delle volnbil afere,
Anzi gli occhi di Giove io vo' condurmi,
El intender da lni,
Ch' ogni core a sus voglia ordina, e regge
S'a tatto l'universo ei cangla legge.

S'a tatto l'universo et cangia legge.

Un altro segno.

Ond' è cotal suspetto?

Chi fa di tanto mal tuo cor pensoso,

Chi fa di tanto mal tuo cor pensoso, Cheta madre di requie, e di riposo? Notte. Or non sa rammentarsi Il vostro cor, che la metà del tempo

Solo sopra la terra Gli umidi nembi bo da tener cosparsi? Un altro segno.

Non ti sembri fation Palese far, perchė così favelli Ombrosa Notte del silenzio amica. Notte.

Perchè pon sorge il Sol dall' Oceano Ma colaggiù rimansi oltra il costume, Ed io non so dal mondo

Come partita far senza il suo lume. Un altro segno. Forse non sorge il Sol, perch'egli attende La bella Aurora, che gli voli avante, Ed ella in terra divenuta amante Ne di Sol, ne di se non si rammenta;

Là dove Amor torments, Il core è morto, e la memoria è spenta. Notte.

Non vo' chiamar l' Anrora, Che da ciascana Legge un core è sciolto, Toelo ch'ei a' innamora: Ma dovrà Giove rivoltarei in mente,

E far al che uon pera Tutto il mondo sepolto In tenebrosa sera. Uno de' segni.

Or segui tno cammino Vola nell'alto, esponi Il discreto tenor di tue ragioni: Nulla cosa è uon piana Al gran saper divino.

Coro di segni celesti. Non è questo che splende il primier giori In cui superbo ne' celesti campi Amore illustri il sno possente Impero: Già di bel Sol, di vago viso adorno Soavi trasse e dilettosi lampi, Onde del gran Saturno arse il pensiero, Sieche il novel destriero L'altezza chiuse del divin sembiante, E mosse per le selve il piè sonante.

## ATTO QUARTO

RESECUTIA, AMORA, MERCURIO, CORO DEGLI DEL

## Berecintia.

Nella magion alcilante e luminosa. Eterni alberghi, non soggiorna no Dio, Cha per alta beltate alto desio Non gli abbia messa in cor fiamma amorosa, Ne pur è stanco ancor, ne pur ai pente, Ne pur si sania Amor di tanti esempi; Oggi fa dell' Aurora il petto ardente. Elta dall'alto eiel discesa In terra Non cura più di rimenarne il giorno,

Sol per le selve trascorrendo intorno Pace procura alla sua propria guerra. Ma se quel d'ogni cor dolce Tiranno Tosto la bella Dea non riconsola, Dal eolpo avrà d'una saetta sola Il mondo tutto irreparabil danno. Ché se del Sole ai rai l'usata scorta Nel viaggio fatal pop fa l'Aprora. Ell Sol farà nel mar lunga dimora; Si nel mio grembo ogni virtú fia morta,

Amore. Di ehe diletti il eor così cantando Antica Berecintia torreggiaute? Rammenti forse i celebrati ardori De'trapasati amori? Berecintia.

O fiero cor sotto ridenti eiglia, O tenero fancini d'infiniti anni Fabbricator d'inganni: Operator d'eccelsa meravaglia : Non canto no, non canto Miei trapassati ardori, Canto i novelli amori, Onde la bella Aurora infiamma, ed ardi, E piango il grave mal, cui to non guardi.

Non biasmar me ebe dal mio ardor non viene Mai carion di dolore, Vien cagion di dolor dall'altrui core, Quindi gl'incendi miei non ben sostiene; Pur ha tanto valor questa mia mano, Ch' ogni grave tormento ln un solo momento A voglia mia farà volar lontano. Berecintia.

Altrui ne può far fede; Ma fa che ebiaro tu lo mostri aneora Nell' amor dell' Aurora. Riposa omal, riposa,

Folle è chi ciò pop erede.

Prova di mille esempi

La bell' Anrora accor farò giojosa; Ma vo'mostrare in pria Quanto ha seco valor la face ardente. E la faretra mia.

Mercurio. Dove cercar d'Amore, E dove ritrovarlo oggi poss'io? Ei an dipinte pinme Ratto via più che stral, via più che vento Ha di volar costume; Dunque dove cercarlo, E dove ritrovarlo oggi poss' lo? Ecoo colà, a' lo non m'inganno il veggio. O pargoletto Dio, Spiega le penne, e sali Al concilio celeste :

Araldo degli Dei, Stellaute messaggiero, Deb mi rispondi, e di' se ti rimembra,

Cosl comanda Giove

Signor degl'immortali.

Quando feci Saturno Coprirsi nel sembiante d'on destriero? Mercurio.

Ciò fu quando di Pelio Infra le selve
Ei fe' l'aria sonar d'alti nitriti.

Amore.

Disoni ancor, ti rimembra
Quando per la bettà di Proserpina
S'accese il gran Plutone,
E di lei fo'rapina?

E di lei fo'rapina?

Mercuria.

Hollo ben fermo in mente:

Egli se la rapi presso Etna srdente.

dmore.

Dimmi ancor ti rimembra

Quando Giore versossi in pioggia d'oro?

E quando egli mugghiò converso in toro?

Mercurio.

Ben ho di tutto ciò ferma memoria,

Amor, ma non intendo

Amor, ma nou intendo
Perché di tanti amori
Or tu mi prenda a raccontar l'istoria.

Amore.

Perché ti sia palese Che s'al min gran potere Non é poter, che non s'inchint e pieghi, Mal consigliossi a comandarmi Giave; Ma doven farmi preghi: Dunque tornando al sempiterno regno

To gli dirai, ch'a lui venir non degno.

Mercurio.

Deb non t'inflammi sdegno,

Non hai cagion di disdegnarti, Amore;

Giove non ti comanda, anzi ti prega.

Del cosi favellar fu mio l'errore; Vientene meco abmrc, Degli nomini conforto, Delizia degli Dei, Che sol dell'universo Tu reguator, trionfator tu sei. Amore.

Or moviam, se t'aggrada: Nulla si può trovar, che più mi stringa, D' nna gentit lusinga. Coro degli Dei.

In queste d' almi, e di stellanti lumi Apeço, serà denni ne sumpre serreno, Dentro dell'altrisi seno Corroso cettrali dientini finani corroso cettrali dientini finani con conservati dell'altrisi seno Corroso cettrali dientini finani con conservati con con conservati con con conservati con conservati con conservati con conservati con c

Ingiustissimo obblio mai non consumi.

ATTO QUINTO

GIOVE, CORO REGLI DEI, AMORE, AURORA, CEPALO, CORO DE GACCIATORE.

Giove.

Dell'alto Olimpo abitatori eternia Benche beati in voi medesmi app Non cerchiate alenn ben fuor di voi stessi: Non fu senza ragion formare il mondo, Che di nostra bontà fosse vestigio: E per non discordar da noi medesmi Pur vuol ragion, che si conservi in atato: Però quando ne' secoli primieri Fetonte incauto sulle rote ardenti Smarriva il corso dell'eteree strade, Io perché'l mondo non andasse in fiamma Vibrai la destra a fulminar non lento: Or per alta cagion non minar risco Ecco sovrasta; divenuta amante La bella Aurora fa soggiorno in terra, Ne la legge del di più si rammenta, Ella non scorge il Sole, il Sol dall'onde Non mena il giorno, e tenebrosa notte Dell'aria i campi occuperà mai sempre, Tal ch'ogni cosa fia distrutta in terra; Ouinci all'ardor dell'amorosa Dea E gran ragion, che tua virtute Amore Termine ponga: onde tuo titol sia Conservator, non struggitor del mondo. Parte del Coro.

O bellissimo Dio,
Quando cra l'universo
In confusa caligine sommerso,
Tu pur fosti ad aprirlo,
Pur fosti ad abbellirlo.
Altra parte del Coro.

Donque perch'ei non torni Confuso un'altra volta, Le nostre voci, e nostri prieghi ascolta: Èmpi il comun desso, O bellissimo Dio.

Quantunque a richiarar l'alta pousanza De gli surati miri strati De gli surati miri strati Neno ogli miro consiglio, Ch'indi suacano malir Cio pienamento eggi farò palcer, All' inflammata Aurorey Ond'ella possa far letto rioteno Agli milica vitali, In terra io piesgo l'ali Vai un nel ciel cantate.

S'alla atagion primiera Stato non fosse Amore,

E al cara memoria

Δt

La bellezza del mondo naqua non era, E s'or non fosse Amore,

Il bel del mondo tornerebbe orrore.

Per mille nobil prove Già mia faretra io eoronai di gloria: Ma via più nobil pregio Certo mi rechera l'alta memoria Dell' Amor dell' Aurora : Si eol pensiero io veggio Ne' secoli futuri,

Di lei cantarsi l'amorosa pena In gran teatro, e su mirabil scena: Ma vien la bella Diva, lo qui vo'star nascoso,

Ed alquanto sentir ciò ch'ella dice Di suo stato amoroso. Aumong

Che si dirà tra le mondane genti Udendo raccontar che d'una Diva Per un nomo cadueo Fossero un tempo i desideri ardenti Infra'vili mortali Biasmo mi si darà, perehè del vulgo Sono i giudici frali: Ma certa son ehe alle reali orcechie

La fiamma mia non giungerà eol biasmo: Che i re come di stato Sono agli Dei vicini,

Cost non meno hanno i pensier divini. Amore

O fra l'alme beltà che'l Cielo apprezza Non seconda beliezza: Mira gli strali onnipotenti, e l'areo, Che nuovamente il cor si t'ha ferito. Aurora.

Saettator fornito D' altro foco infinito, Ond'ogni cosa accendi, Deh perché meco a saettar non prendi L'aspro smalto onde Cefalo a' indura :

Si eh'egli non rifiuti Del mio felice Amor l'alta ventura.

Amore. Cara scorta del giorno Ch'ove ti mostri fiansmeggiando in eiclo, Il eiel divien più dall'usato adorno: Porgi le belle orecehie al parlar mio: I secreti amorosi a me son noti Poscia che degli amanti io sono il Dio: Come Cefalo appar, non far parola: Stringilo teco, e verso il ciel ten vola.

Che mi consigli tn? s'egli non brama Meco bearsi in quel superno regno, To sai ch'ei non o degno. Amore.

To piagherogli il petto, E forte si l'iofiammerò per via, Ch'avrà sommo diletto Di eiò, ch'or non desia; Eeco ch'ei muove il piede Con pensoso sembiante: Prendi seco a parlar al come Dea, lo me ne torno su nel ciel stellante.

Aurora. Cefalo ascolta, eh'altra volta in terra D'nna sol voce mia non sarai degno: Hai to rivolto o forsennato il core Al ben ehe ti promette Il foco altier del mio celeste ardore?

Cofalo. Via più, che non solea Scorgo ne' tuoi sambianti D'almo splendore, e nal tuo sguardo o Des Ma dei supremi Dei le viste aterne Comprendono del cor le voglie interne Si ch'é selocchezza rea l'altrui mentire : L'amor della mia donna. Di eosi fiero ardor m'empie la mente, Ch'ei non mi lascia il tuo voler seguire,

E di cià non potere Ho bellissima Diva il cor dolente, Aurora, Di' tu veracemente?

Or porgimi la man, fammi sicura, Come il tuo dir pon mente. Cefalo. Poichè eosì m'imponi O Diva, ecco la mano.

Aurore. Ed io dal mondo or ti farò lontano, Salirai meco al sempiterno impero, Vedrai, ehe sulla terra nman pensiero Di ben versee è desioso in vano.

Coro di Cacciatori. Ineffabile ardore Ch'agli alberghi del eiel richiama il core Move si dolce, e si soave guerra Lusingando i pensier beltà mortale, Ch's volo un cor non spiegaria mai l'ale Per sollevarsi peregrin da terra,

Se nun scendesse a risvegliarlo Amore, Ineffabile ardore Ch'agli alberghi del ciel richlama il core, Caduca fiamma di leggiadri agnardi Ci dà per morto dilettoso assalto, Indi arma l'arco, ed iudi avventa i dardi, Che il eor piagato ban di bear valore,

Ma verace helta regna nell'alto. Ineffabile ardore Ch'agli alberghi del ciel richiama il core. Qual trascorrendo per gli eterci campi Il Sol quaggiù l'ombre notturne aggiorna Tal Amor sulle stelle almo soggiorna, E eosparge fra noi fulgidi lampi, Per invogliare altrul del suo splendore.

Ineffabile ardore Ch'agli alberghi del ciel richiama il core. Quando il bell'anno primavera Infiora, D'infiniti color rida il terreno. Onde infinite ha l'Ooran nel seno :

Ma minor pena al numerarle fòra, Che d'Amor eelebrar l'inclito onore. Ineffabile ardore Ch'agli alberghi del ciel richiama il core-

La Fama.

Poichè gli Esperci regni, e i regni Eoi Gran Ferdinando di stapor colmai, SI tue gloria eantando alto sonai La tromba amiea de' anblimi eroi.

Non credea tanto rimirar aplendore Su per le seene del real diletto, Che tno nome illustrando, io trar nel petto, Quinci dovessi mai voei canore. Ma chi fra rei furor del mondo armato

Con amabile pace apparve altiero A nulla impresa volgerà il pensiero, Che tacer possa l'immortal mio fiata. Figlio di genitor, ch'almi, e soavi Secoli adduce col vatore egregio, E genitor di figli, il cui grau pregio

La gran virtù trapasserà degli avi. Segui il tuo stil, poni il fier Marte in bando, Cerere prezza, orua la bella Astrea, Diletto al Ciel fatti beato, e bea; lo di te sempre volerò cantando.

### VEGGHIA DELLE GRAZIE

#### PROLOGO

L'oceasione, ed il soggetto è così fatto: Amore infermo è preso a ricrearsi dalle Grazie con una Vegghia, e per invitare a così nobile festa mortali ed immortali, Iride ne va parlando per l'universo. Di qui le ninfe di Pomona lasciate le eampagne s'inviano colà, ed i Numi di Silvano dolenti per non le vedere nell'usate foreste, sono dalla Fama informati, perchè elle siano partite, e si consigliano di raggiungerle per via; essi così fanno; e raggiuntele vanno danzando alla Vegghia. Ciò fassi da sei dame, e sei cavalieri in maschera convenevole a personaggi rappresentati. Fornito poscia il loro ballo, si danza nella sala senza maschere, e la danza è partita da due intermedi.

#### IRIDE.

Amor d'altroi ferir non mai pentito I snoi dardi a provar volse il pensiero, Ed un di quelli, ond'e più forte arciero, Gli punse alquanto, e sanguiuogli il dito; Ei forte lagrimò sulle sne pene; Ch'alma nuova al dolor male il sostiene. Idalia pronta, e con materno affetto In lui tempra il dolor, ch' aspro s'avanza; Ma l'alme Grazie d'ammirabil danza Prendono a procacciargli almo diletto,

E dolce a ricreargli I sensi afflitti Nell'alto albergo, e nel rral de' Pitti. Alme leggiadre, che d'amore al foco

Desiale affinar vostri desiri, E di lui sotto al giogo aspri martiri Un lieto sguardo vi rivolge in gioco; Gite a colà bearvi, ove soggiorna Somma beltà ebe l'universo adorna

Neve, ebe Borea sparga in gioghi alpini, Ross, ebc in bello aprile Alba colori, Oro, che sotto il Sol vibri splendori, Perde co'volti, con la mau, coi crini, Ma eol lampo degli occhi, in eiel serene

Febo, ebe 'n alto ascenda aneo vien meno.

La Fama parla a' cavalieri mascherati. Nou turbate le ciclia. Ne contristate il petto, o delle selve Pregiati abitatori, ed a Silvano Carissima famiglia;

Le sospirate niufe Dell'immortal Pepona Volsero a queste piaggie îl pie îrggiero, Vaghe di gir colà, dove aull' Arno Oggi fassi ad Amore

Per l'alme Grazie d'ammirabil danza Un non usato ouore; Movete i passi a ritrovar per via La bramata sembianza; ecco apparirle ;

Ormai porgete al bello avorio, e bianco Di quelle nude man le vostre destre, Fortmusto sosteguo Per l'alto calle all'affannato fianco;

lo moverò d'intorno, e farò conta La peregriua festa, Che dalle brile Grazie Al bello Amor s'appresta.

(Qui i cavalieri mascherati pigliano le dame mascherate per mano e ballane.)

# INTERMEDIQ PRIMO

Gel. Fra vaghi balli, e cauti

Fassi dalla Gelosia, e daeli Amori.

Nella regia Tirrena Godono con Amor notte serena L'alme di mille amanti. Ed io sempre di pianti, E ministra d'affanni Oggi con esso lor sarò men ria? lo di serpenti armata, Io cruda, io dispietata, Terribil Gelosia? Non fia, non fia per certo; lo segnirò mio stile; Ov' è valor, la sofferenza è vile; E pur troppo ho sofferto, Il caro varco aperto A così gran gioire Con la mia forza si rinchinda omait

E faeciansi i diletti Nel fondo de' lor petti Un' Occan di guai. begli oechi luernti Non mai vibrino raggio, Che con freddo timor non faceia oltraggio, Ai cor per loro ardenti; Ombre, larve, spaventi, Bestemmiati penaieri Le doleenze d'Amor rendano amare; Siano l'alme amorose,

Ma ch'a se stesse odiose Si pentano d'amare. Am. Escerabil sembianza,

Che con ocebi profondi, a guardi foschi Oni d'ogni intorno attoschi, Chi sci to? fra queste aure. Ed al bel ciel superno Oggi ehi sa spirarti

Simulsero d'inferno? Gel. Perché contra di me tanto dispregio

Vil picbe pargoletta? Onal io mi sia, d'Amor son rea nemiea, E Gelosia son detta: Ecco la fiera, ecco la eruda,

Chi le trafigge il cor? chi la saetta? Qui cantano tutti gli Amori in concerto.

Non mai ritorni L'orribil mostro. Ove soggiorni

Il signor nostro; Certo non siamo areier di piecol gloria-Se innalziamo trofeo di tal vittoria,

A messe bionda E l'ombra infesta; A nave l'onds, Se mai tempesta: Ma degli amanti le doloezze strugge

Questa peste erudal, eh'ora sen lugge. Liete danzate Alme amorose, Ne paventate

Frodi gelose, Ginsto è sperar d'ogni tempesta il porto Or ch'al daolo d'Amor dassi conforto.

#### INTERMEDIO SECONDO

Fatto dalla Speranza e da Mercurio

Sper. Degli Dei messaggiero Ove ne vai veloce? i passi arrasta, E degna di tna scorta il mio sentiero... Mer. O gentile, o leggiadra

O bella, in eni s'avanza Il flor d' ogni conforto, ed a ciasenno Carissima Speranza,

Scorta ricerchi in van. mandami Giova Al regnator de'venti accioccha spiani L' onde nel mare a' cavalier toseani : Ma tu dove t'invii? Che cerchi? a che desii? Sper. Cereo d'Amor; già Citerea contommi,

Ch' omai tutti i mortali Disperavano vita, ove eran punti Dagli amorosi strall, Cotanto era erudel la lor farita;

lo con lunga vigilia Ho temprato un liquire

Che hagnandone i dardi Non farà più mortal piaga d'Amore. Mer. Mirabile maestra E di farc amor giocondo, E di ben confortar chi s'innamora, Odi dove dimora, Va nella bella Italia, ove il bell'Arno Bagna l'alma città, che nome ha Floraz Colà sorge palagio, Palagio non d'Armida.

Non d'Aleina, o d'Atlante, Ma ben palagio a quei del ciel sembiante, lvi dentro gioisee Amore in danza, che le Grazie ordiro, E fa nei cori altrni mirabil prove

Con forza di bellezza Non più veduta altrove. Sper. lo me ne vo volando: addio, rimanti Mer. O hen felici amanti, ora eh'amore Con la feretra sua darà ferita, Onde giojoso pregerassi un core,

Ne morte soffrirà, che non sia vita. Adunque, egri mortali, nn aureo erine, E labbra a rimirar di Incidi ostri. E guanee sparse di rosate brine, E sieno occhi sereni idoli vostri.

Iride dà fine alla festa. Le riceha spoglie, ed i gemmati fregi. E per industre mano Gli strani a rimiraral abiti egregi, E i passi or lenti, or presti Fnro quasi a mirar cose celesti. Ebbero ogni possanza, ebber ventura Dl far giocondo Amore, Ed a lui screnăr la mente oscura ; Ma saprema dolcezza Gli sparse, o donne, in cor vostra belle Rise a' vostri sorrisi, onde gioire

Sogliono in aria i venti, E del erudo Occan placarsi l'ire, E nelle fuel accese Del vostro aguardo ad esser lieto appre Or di sì cara notta unqua l'obblio Non porterà vittoria, Ch'a sua difesa è per amarsi Clio; Ed anco Amore istesse Vnol dar di ben gradirla un segno espresso

Ovnnque chiameran per altra etate Belle arpi, e belle cetre A belle danze femminil beltate, Erli verranne a volo Soggiogatore altrui senza dar duolo. Tenderà l'areo, ma piagando nn petto-

Farà della ferita Vivace fonte d'immortal diletto : Non cesserà gli ardori Ma fia suo foco refrigerio a' cori-

#### ALCIPPO

## FAVOLA BOSCHERECCIA

## ALL' ILL'ESTRISSIMO SIGNOR

### PIER GIUSEPPE GIUSTINIANO.

Come in ampia Cittate Amor forte saetti. Per leggiadra beltate Di grave piaga i petti; E come forte d'un bel guardo a i rai Altrui l'anima accenda; E come lacci ei tenda A farne servi, picnamente il sai, S'altri in Cittate il seppe, O gentit Pier Giuseppe. Per certo Amor t'accese: Ne io l'afferme invano; Che da spirto cortese Ei non sa star lontano; Ora io ti chiamo, e tra foreste ombrose, E tra selvaggi sassi Mi fo scorta a' tuoi passi; Vieni a veder, come su piagge erbose Si distruggono i cori Di Ninfe e di Pastori. Ah che non meno ardenti Hanno sospir nel seno; E se ne van dolenti Lor querele non meno; Ne men pensosi, e solitari errando Muovono i passi tardi, Ed abbassano i guardi: Ne men dal sonno desiato in bando Le notti han per costume Travagliar solle pinme. unque vago di pene Volando in ciascun loco Amor n'empie le vene D' inestinguibil foco? Sempre scote la face, e tende l'arco, E fa volarne strali Per percosse mortali? Voce e di verità; attende al varco,

Ed a morir ci mena,

Se ragion non l'affrena.

### PERSONE DELLA FAVOLA

Cioss Ninfa.

Macsula figlisola di Tirri.
Austra Ninfa.

Dun Pastore.

Montano Pastore.

Leccires Pastorelle.

La scena è in Arcadia nel Monte Lampeo.

## ATTO PRIMO

### SCENA PRIMA

Clori, e Megilla.

Clo. Questo si forte, e così ben guernito Arco, di che ti parlo, Cara Megilla, intra le nostre selve Oggi provar m'e tolto, E con quanto dolor non saprei dirti; Sono costretta da costume asato A ritrovar Licasta: L' nudicesimo giorno Oggi rivolge a panto, Che fatta madre d'un gentil fanciallo, Giacesi in letto afflitta Da non picciola febbre, Oh quante volte lo le dieeva in caccia Per le foreste alpine; Licasta, a questi studi, A questi incomparabili diletti Non voler metter fine; Lascia, eh'altri sopponga Il collo a'gioghi maritali, e prenda Legge da' cenni del consorte; indarno Fore aditi i consigli. Ella divenne sposa, Ora è venuta madre, e si tormenta Da fiera febbre, e tardi Credo, ch'ella si pents, Meg. Clori, se tnoi consigli Prendessero le Ninfe, Ben picciol tempo andrebbe. Che queate nostre selvo Non avrebbono Ninfe; Mira, ch'errar per monti. E dar morte a le fere Forse ci mette in petto Assai men di diletto, Che rimirarei intorno faneinlletti, I quai siano sostegno

Alla nostra infermissima vecchiezza E siano poscia eredi Di nostri earl armenti Allor ehe sarem spenti.

Clo. Metti pnr eura a rannare armenti, Non verran meno eredi; Quanto al sostegno dell'etade inferma Che risponder poss' io? Salvo, che bene spesso odo tra vecchi Non leggiere querele Sovra il costume de' figliuoll; e spesso

Chiamarli non conforto, Ma lor pena, e tormento, E non sauno trovar chi gli consoli. Meg. Ciò non avvien sovente,

Anzi di rado avviene; Ma pure è tenerezza oltra misura Mirare i sempliei atti ed ascoltare Il rotto favellar, che, balbettando, Ti fanno intorno i figli

Seherzando, e vezzeggiando. Clo. Che non dici più tosto Udire un lungo suono De' vaciti notturni? È hen dolce ad udir su verdi rami Il vago rosignuolo, Che ae risplende il Sole, O se la notte adombra I gran campi dell' aria, Non mel si stanca d'iterar le note

O gioconde, o dogliose A sentir dilettore; Dolce ad udire il mormorar de' rivi, Il ausurrar dell'aria infra le fronde, Ma non è dolce il pianto De'tuoi hambini in fascie; Pensa a l'orror dei monti; Al fresco de le valli: Torniti a mente un praticel fiorito

De lo scoperto Inpo, O del einghial ferito, Il trasvolar de' cervi O sul giogo de' monti, o lungo il flume, E dietro il ean, che palpitando anch' egli Per l'erme a pena impresse Par, che metta le pinme; Questi sono piacer, sono diletti,

E tra le selve il corso

Questa e vita tranquilla; Cost si gode, o cara, E diletta Megilla. Meg. Oh la vista de' prati,

De' monti e delle valli, De le fresche riviere Non si concede al guardo de le spose? Noo ponno ssettar? non tendere archi? Non dar morte a le fere?

Clo. Come errar per le selve Donna pnò, ch' abbandona a le capanne E fanciulli, e fauciulle? Non può tergere i dardi, Ne fornir le faretre, Ed aver per la mente, e fascie, e culle; Non è cosa gioconda Senza la libertate, Coal credo io; to spendi questo giorno

Giocosamente e an per gli alti giorh . E disiami teco, Che teeo io veramente Verrò per le foreste,

E sarò con Licasta Col corpo solamente. SCENA SECONDA

Megilla. Lasso me; d'ora in ora Veggio più chiaramente, Più tristo, e più dolente Uscire i miei pensieri; lo eredei con questi abiti mentiti, E farmi intra le Ninfe Compagna Clori e procacciar conforto, Ed aprirmi la strada A le nozze bramate, E trovar refrigerio a' gravi ardori; Lasciai d' Elide i campi, Ove soavemente era cresciuto. Venni a' monti d' Arcadia, E qui non conoscinto A mia voglia dimoro Sempre con esso lei. Che solo al mondo onoro;

Ma fuor di goelle labbra nacir le voci Ver l'amorosa fiomma lo non sento giammai se non feroci; In quel pobile core Solamente è desio d'archi, e faretre; Ama predar le selve, Ne d'altro sente amore; Dunque giojosamente I fortunsti amanti Menino l' ore appresso Le lor dilette Niufe; Mirino mansueti i lor semblanti,

Ascoltino parole, osservino atti, Che mantengano viva, E facciano fiorir la lor speranza; A me tristo, infelice Altro omai non avanza Salvo ehe vagheggiar quella bellezza, La qual, s'udrà giammal Esser da me con ogni fede amata, Si colmerà d'asprezza; Di tutto quel, eh' Amore A' servi suoi comparte, È rinchiusa la strada al mio desire, Solamente col gnardo lo posso procacciarmi aleuna aita, E per si fatto modo O vivere o morire; Belle selve d' Arcadia Da voi darassi esempio A la futura etate.

Si come alta beltate Forse altamente amata; e come insieme Durasse un cor fedele Sotto fiero tormento, E senza ombra di apeme.

## ATTO SECONDO

SCENA PRIMA

Clori, e Leucippe.

Cle. Mene, eh' io non sperai

Fatto bo seggiorno con Licasta, e s

Di quel, che paventai, Perdo di questo giorno;

Ella annojata da la febbre amaya

Solitario riposo,

E ai come pur suole Un'anima dolente,

Malamente soffriya

Altrui detti e parole; Or contra mio pensiero

Goderò per le selva

Parte di questo giorno,

Che perder tutto intiero

Fermamente io credea; Forse alcuna cervetta

Paggirà l'areo invano,

Che per lei steoderà questa mia mane

Leu. O meraviglia, o sdegno, Che nel petto di Clori lo veggo acces

Tosto ch'ella l'intenda

Clo. Ecco Leucippe, ed odo,

Che di me parla; e parmi Turbata nel sembiante.

Ove pe vai Leucippe? e che favelli

Teco medesma? e quale

Cagion ai ti conturba?

Len. O carissima Clori

Parti credibil cosa,

Che sotto gonne, e femmioili beode

La tua cara Megilla

Sia trovata esser maschio?

Clo. Vaneggi tu, Leucippe? O par cosi seberzand

Vuoi di me prender gioco?

Leu. Ne scherzo, ne vaneggio;

Raceooto verità, che con questi oechi

Ho veduto pur dianzi, In compagnia de l'altre Ninfe, cosa

Onde esse son ripiene Di pensiero, e d'affanno:

E non senza ragion; chè s' altri ardisce

Contaminar l'onor di queste selve,

La nobil vita, e gli ocorati studi De l'Arcadica gente

Dilegueran, come ombra.

Clo. Vado fuor di me stessa

Par ciò pensaodo; or dimmi

Dove fa; come avvenue? Leu. Aveva il Sol de la celeste via

Corso via più che 'l mezzo, e consigliava

Con l'ardor de'sui raggi a riposarsiz

E già le nostre Ninfe, altre tendendo

Gli arebi contra il fuzzir de' luni alpini.

Altre contra le damme, crano giuote

Ove tra belle quercie

In solitario campo, e puro, e queto Allarga l'onde il lago di Melampo,

Sai quanto egli è sereno, e come invita A rinfrescarsi nel sno chiaro argento

Gli stanchi peregrini; a pena Ninfa Il rimirò, ebe rallentando il cinto A spogliarsi prendea, e con l'esempio

Confortò le compagne; Anfigenea Lenta non era a dislacciar la gonna; Ne lenta era Terilla; ogn' una in some

In quella onda tranquilla Il sudore, a la polve; in quel bisbiglio.

S'apprestava a lasciare

In quel vario tamulto Megilla fea sembiante Non scender volentier ne le belle onde;

Ed avea fosco il eiglio;

Videla Filli, e con gentile sforso Le corse addosso, e similmente ogni altra

Con dolce violenza la spogliava; Ed ella contrastava; e nel contrasto Ora accendeva di rossor le gote,

Ed ora impallidiva: il rimirarla

Così turbata conturbò la mente

D'alcuoe Ninfe, e le pigliò sospetto Non forse costringesse alcuoa colpa

Megilla a non mostrare il ventre ignudo;

E però si guataro Alquanto in viso: consigliolla al fioc

Nisa a spogliarsi, ed ella mosse i piedi,

Atto facendo di partirsi; allora Tatte le furo intorno; e tesero archi,

Ed abbassaro spiedi; e finalmente

La dispogliaro; e per tal guisa apparre

La cagion chiara onde ella fu ritrosa; Grande ira sorse, e fu chi da la corda

Già sninneva lo strale a darle morte

Ma divietollo Nisa, ella commise,

Che fosse rivestita; indi legarle

Fecer le braccia, ed Aritea fu scelta

A ben cauta menarla

A queste sue capanne, E molto ben guardarla; ed io men vado

Mandata da le Ninfe a ritrovare

Montano, e Tirsi; essi daran sentenza, E su lo strano ardir di quel malvagio

Doverso giudicare. Clo. Nova cosa ad udirsi. Ma rispondimi tu; non dimandaro,

Perche si s'addobbasse? e sconosciuto

Qui fra noi dimorasse.

Leu, Il dimaudaro; ed ei sinceramente Confesso, ebe l'amore

Fervido d' una Ninfa il persuase : Disse, che egli era amante, e non sperando

Mirar per altri modi Quelle amate bellezze, ei si condusse

A così fatte frodi.

Clo. Disse, ch'ecli era amante? O foreste d'Arcadia, e quando mai

Tentossi per alcun di fare oltraggio A la vustra onestade?

O ardimento degno Di severa vendetta

Per graode esempio altrai!

Ma de le Ninfe qual fu si possente Chi infiammasse costoi? Leu: Tu quella fosti, o Clori. Clo. Mi motteggi Leucippe? Leu: Non già per certo: el così disse, e tutte Il coro l'ascoltò de le compagne:

Clo. Ah cor villano: indegno
Di far soggiorno in questi monti: io dunque
Son tal, ebe do speranza

A pensieri d'Amore?
Ma s'aleun forse prende
Di me sospetto, e pensa,
Che'n questo abbia peccato,
lo farò si, ch'oguno
Vedrà, ch'io son nemica

Di questo seellerato.

Leu. Non ti dar questa pena:

Clori, non è chi no sospetti, e van

Fòra l'altrui sospetto.

Clo. E legge ferma, antica

De le nostre foreste,

Che s'altri guanta, o tenta

Guantar per alcun modo

L'onestà de le Ninfe, egli legato Si tragga in mezzo l'Erimanto; ed ivi S' abbandoni sommerso: Non cesserò con Tirsi,

Ne con Montan fin che dannate a mos Ne I gorghi di quel finme Non fia questo perverso; Spegnerassi l'ardore,

Che si l'aecese malamente: ginsto Sarà tal refrigerio Al foco di quel core. Leu. Non t'accender: ben sai

Che Montano, e che Tirsi
Pastori son d'immenso senno: ed hanno
Eguale esperienza
A la lor gran boutade;

Esi daran sentenza, E faran tal governo, Che questi monti fioriran non meno Per l'avvenir, che per l'addietro: io vado, E troverolli: e qui farò venirli;

E troverolli: e qui farè venirli;
Tu poi con esso loro,
Per comune salute

Farai quelle parole, Che parran convenirsi a tua virtute-Clo. Ove lasciasti, dimmi,

Le nostre Ninfe? io voglio Farmi tra lor sentire; E che siano infiammate A dare esempio altrui con la vendetta

D'un cosi fatto ardire.

Leu. Nel bosco de le quercie io le lascial

Vicino al lago di Melampo: io stimo,

Ch'ivi le troverai.

SCENA SECONDA

Clori.

In che tempo, in che loco Questa fiuta Megilla io mi vedessi, Si che de l'amor mio Rimaner presa ella potesse, lo certo Col pensier non ritrovo: E da quel di, che ne le nostre selve A me si fe' compagna Fino a quest' ora ritrovar non posso Un ano minimo detto, Ond'io ereder potessi, Che d'amor foco le scaldasse il petto: Un segno, un atto, un guardo

Che d'amor hoto le cuidane il pette:
Un segno, na tato, un guarde
Un segno, na nato, un guarde
Il qual fone argumento,
Ch'ella qui s' viresse
Vaga degli amor miej;
Ben la vidi cortes, e di maniere
Tutte gentili adorna
Ed amabile contoj, onde m'assaleo
Del uno rischio mortale
Del uno rischio mortale
Non per lando jo na geombro
Non per lando jo na geombro

Ed anabile motto; onde n' anabre
Del so ricido mortale
Non picciola pictade:
Non pricola in cargonire
Tatto il cor, tutto il petto,
Per sedo d'accentade;
Vao 'che si regga in prova
De tutta quanta Arcatán;
E che contra costui
Di rabbia, ed farore
È per caser mai scappe
In questo extuto rigonio il core;
In questo extuto rigonio il core;

In questo sen tutto rigonfio il core;
Ecco dove conduce
L'amorosa ferita;
Costul correndo appresso i suoi desiri
È per perder la vita
Con disonore eterno;
E pur non si rimane in ogni parte
Di acquir follemente

Che dal dritto sentier l'nomo diparte; O d'Amor face, e dardi, Miseria de' mortali, Ma da lor conosciuta È senza fratto, e tardi; Fallaco arciere d'invisibile arco, lo ti sperexo, io ti scherno; In van m'attendi al varco, In van la face accendi;

Una cieca vaghezza,

Per la mia libertade In van la rete tendi; le chiare il dice; Sempre il nome di te fia mio nemice.

### ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA

### Leucippe, Tirsi, Montano.

Leu. Lo strano avvenimento Io v'ho fatto palese; a voi pertiensi Rivvegitare il penisero Per discreto rimedio; A le Ninfe fia caro, S'egli sarà severo. Mon. Leucippe, easer dee grave, E molesto a ciaseono il rimirare Aprirai strada, onde per questi monti Lo studio de le Ninfe, E la lor oncetà sia mal secura; E questo mal, ele sorge Hassi da castizare, anzi che gresca.

Hassi da castigare, anzi che oresca, E che per sua grandeasa Non si possa vietare. Tir. Costui, che con ardir non più provato

Porge esempio ad altrui Di divenire ardito, Dec certo esser pomito, E con la pena sua porgere esempio Del nostro sdegno, onde altri Abbia spavento d'oltraggiarne: parmi

Di pensar giustamente; Nè penso di cangiarmi. Leu. Ecco Aritea che vicne, E tragge ben legato

Quello amante Infelice.

SCENA SECONDA

drites, Megilla, Montano, Tirri, Leucippe.

Ari. Poi ch'io vego con voi
Leucippe, too necurs,
O Tirri, ed o Montano,
Ch'ells ben pienamente art narrato
L'itterris, onde costul
L'itterris, onde costul
L'itterris, onde costul
L'itterris, onder costul
L'itterris

Elle stan attendendo
Bramose di vedere
Che diritto giudicio altri agomenti,
St che per l'avvenir più non a'insidii
La loro onesta vita
Con falis tradimenti:
Voi siete colmi di sapere, esperti
Per l'etade eanuta:
Voi qui date le leggi,
E la gente reggete in questi monti;

Or fate, che risplenda
Vostra virtù, si come
È dover che s'attenda.
Tir. S'alean dovesse ripregarsi, o pure
Dovesse stimolarsi con ragioni
A fornire alcuna opera,
Sarian vostra ragioni, e vostri preghi,
Aritea, hen possenti

Ma con noi son soverchi, Si dobbiamo vegghiar, che'l si De le nostre contrade Mai non divenga oscuro, Per manco d'onestade; Or tu, che in fisti panni Vai macebinando froda, Di', else pensier facesti? Chi sei? donde movesti?

Col petto di ciascono;

Meg. D' Elide mossi, o Tirsi; E quantunque ebiamarmi scellerato Oda si spesso, io pure emansana, rasti zc. Non son veracemente, Salvo che fortunato. Tir. E qual fu la cagion, perché fancialla

Dentro eoteste gonne ti fingevi Per le nostre foreste? Qual desiderio aveste? Meg. Amsva; e m'era tolto Refrigerio sperare alle mie fiamme

neg. Amsva; e m era tolto
Refrigerio sperare alle mie fiamme
Senza si fatto inganno.
Men. Come? non t'era noto,
Che il prendere a trattar con queste Ninfe

Era risco mortale?

Era risco mortale?

E ch'ogni reo di simigliante eolpa,

E che ardisse cotanto,

Per legge si dannava ad annegarsi Nel finme d'Erimanto? Meg. Erami noto; ed io Molto men paventava L'estremo de' dolori.

Che non mirar vivendo
I begli ocebi di Clori.

Men. Quale era tua speranza? ed a qual fine
Rivolgevi la mente

Men. Quale era tua speranza? ed a qual he Rivolgevi la mente Da lei ehe desiavi? Meg. Nulla era il desir mio, E nulla mia speranza; io destinava

Il viver trapassar sol col mirarla Fin che m'era concesso; E se pure veniva oltra mia speme, Ed oltra mio desire, Ch'io dovessi sperare e desiare, Era il fin de' miei voti, O Montano, sposarla,

O Montano, sposarla,
E così ben penare.
Tir. Se la bramavi sposa,
Sponer tu le dovevi i desir tuoi.
Meg. Non è lo stato mio di al gran pregio,

Che commover dovessi
Lei già fernata di menare i giorni
Sensa consorte; ma se 'mici costumi,
Trattando io seco, avea tanta ventura
Si ch' acquistasser parte
Delle une grazie, allora
Mi s' apriva la via
Di snorle i mici desiri;

Ecco, o Tirsi, la froda,
Ecco l'insidia mia.

Ari. Veggio venire, e ben turbata in viso,
Onde lo sdegno suo si fa palese,
Clori; voi sentirete
Come ella sia disposta,

Su le sofferte offese.

Clo. Anai eb'a voi favelli,

## SCENA TERZA

Clori, Megilla, Tirn, Montano, Leucippe, Aritea.

Ch'iu mi volga a costui;
Rispondi ingannatore,
Qual cosa in me vedesti
Che ti porgesse ardir d'essermi amante?
E perche il nome mio vai seminandu
Entro gli amori tuoi?
Adereo lo con gli sguardi, e col sembiante
Si fattamente altrui.

41

Che sovra i miei costumi Altri possa mentire, ed aver fede Di non perder credenza? Rispondi, ehe sai dire?

Mrg. Mi costrinser le Ninfe
Sotto pene di morte a far palese,
Perebe si sconosciuto
Qui facessi soggiorno;
Cosl costrettu io dissi
Esser forza d'amore.
Fecer comando poi, ch'io rivelass

Fecer comando poi, eh'io rivelassi
Il nome della Niofa, nude era amante;
Dissi chiamarsi Clori.
Dissi così, perch'era vero, ed anco

Per provar l'onestà dell'amor mio; Certn la tua virtù ben conoscinta Noo è per consentire Ch'a te si volga aleuno Con biasmevol desire: Chiedi, qual cosa mi facesse amarti?

lo ti rispondo, o Clori, Bellezaz ed onestate, L'ona e l'altra infinita;

Ora, s'amar per eotal gnisa è colpa, Dehho perdre la vita. Clo. Parole lusinghiere

E ripiene di froda; ove giammai Vedeste me? rispondi; Parla omai; fa eh'io ti oda. Meg. Por or ai compie l'anno,

Che tn venisti in Elide alle feste Su le rive d'Alfeo; Colà ti rimirai; E si fatta mirare

Chi s'intende d'amor saole chiamarlo Ardere, e consomare. Clo. E chi d'amore è preso

lla da vestir paoni mentiti? ed indi Dimora fare in divietate selve? Sprezzar decreti; rompere eoatumi Di popoli onorati? No, non per certo; abbiamo

No, non per certo; abbiamo Legge contra costor, ch'in Erimanto Abbia da gir sosomerso, E tu certo v'andrai, S'a manifesta colos

S'a manuesta corpa

Deve seguir la pena;

Fingl, e menti, se sai.

Meg. Quantn di sepra ho detto,

Dissi per ohbedire a tue parole,

Che chiedean mia risposta;

le non mi seuso, affermo
Esser degnn di merte;
Eccomi in vostra forra;
Non è ebi vi contrast;
O per me metta voce.
Per questo condennato
Non a padre, che pianga,
Non fratel, ehe scopiri,
Non madre, noo sorella,
Che vi si getti à 'pledi,
Clovi, non inflammare

Le sdegue di costoro; lo vun' morir, tn'l vedi. Clo. Ora n vni, padri, e cha di questi monti Conservate le leggi, e che vegghiate So la nostra salute
Con pregio di valore,
Altro non posso dir, salvo che pende
Dalla vostra sentenza il nostro onore;
Costui non può negare, e non vi nega,
Che sapea nostre usanze, e non per tante
The satte disconenza.

L'ha rotte, e disprezzate Con malvagio disegno; Quanto a l'aoimo suo, quanto apparticusi A'soni pensier, noi siam tutte impadiche; Si fatte ei ne bramava; or vol pensate Alla solue, a l'esempia.

A' soui pensier, noi siam tutte impodiche; Si fatte ei me bramava; or voi pensate Alla celpa, a l'escapio, Ch'altri na spijlerh, se'l sopportate; Pur or per la mia lingua noiltamente Qui sono a riprepar tutte le sinife, Che la loto onestà per voi secura Sia fra queste montagne ; in certamente S'egli ha sesumpo da vni, Ma tal diasveroltura in non sucetto.

Scelgo il più forte stral da la faretra Per trapassargli il petto; io più non pos Qui stare a rimirarlo, Contra ira m'acceode; Andiam, Leneippe, andiamo

Andiam, Leneippe, andiamo A ritrovar l'amate Nostre compagne, e vol, Fate, eh'oggi apparisea

Vnstro senno e bontate.

Mon. Non porremo in obblio

Nostro dovere, e fsrem sl, ch'altrove

La giustizia di noi

Chiara risplenderà Non mossa da disdegno, Në da pietà; tn, se ti pisoe, omai Garson mal consigliato Adduci tue ragioni, e fa difesa

Pnr per la tua salute In si dubbioso atato. Meg. Pur disanzi io dissi, ed ora vi confera Che posto in grave ardore Per la heltà di Clori, io fei pensiero Di eangiar panni, e simigliarmi a Ninfa;

Frodi, ch' însegna Amore; Erano mici disegni, Per ogni guisa lusingarla, e quando Al suo geniil giodisio i mici costumi Per suprema ventura Giunti non fosser vili, Si che l'alto suo cor fosse piegato

A non avermi a seberno, Allora io proponea farte palesa Tutti gl'inganni, ed aneo i mici desiri; E s'ella non sdegnava

Meco sposarsi, per tal via sottrarmi A gli immensi martiri: Tali fur mici pensieri; Furo malvagi, e quinci

Stati sono infelici.

Io ben v' affermo, e testimonio chiamo
E cielo e terra, e quel che gli governa,
Signore onnipotente,
Mai dal petto di Clori,

Mai da quel duro core Compresi nucir parole, Ch' odorasser d'amore; Semore dardi e faretre. Sempre giochi altveatri, sempre accesa La vidi a dar battaglia, E portar spoglie d'animali alpestri p'Tatoh de da divri, omai Forniscanti mie pene; Questa vita ndivac Da tel, per cati vitac Da tel, per cati vitac Dari per questa vita ndivac Dari per questa celebratica del mandi divectora; e se giammali Della mia divectora; e se giammali Dite de'miei tormenti, No eccenta latra intoria.

Mon. Avrenga, che tue colpe
Siano assi manifeste, e tu non sappla,
E tu non voglia addurae aleuna seusa,
Noi aserm non per tusto,
Came è nostro costome,
Ben ritennia ne giudini nostri;
E faremo prephiera a'sacri altari,
Perchè dirittumente
Ogni nostro intelletto
A giudicare impari;
Aritea, perendi cura,
E guarda odi destro

Costui ai scioccamenta

Caduto in disventura.

# ATTO QUARTO

#### SCENA PRIMA

Montano a Tirsi.

Mon. Tirsi, materamente zipensando Sul novo avvenimento, io mi conduce A ereder volcationi. Che la nostra pietà non fia bisamata, Se daremo la vita all' iniclice; Stimar si dee, ebe da principio fosse Posta la legge per frenar la mente De' giovani orgogliosi, I quali in queste selve erano usati Fare oltraggio alle ninfe, e perturbare I loro onesti stadj Con assalti amorosi; e certamente Contra costor la morte oltra misura Pena nan e; ma fra le mani abbiamo Caso diverso; ed oscrei giurara Non mai venuto in core A chi diede la legge; un giovinetto Impazzito d'amore, e procacciando Farsi sposa nua ninfa, è qui venuto Come faneiulla, e al modestamente, E si gentili foro i suoi costumi, Che sempre reputossi una fanciulla Fra' nostri mooti, e se si strano intoppo Non si faceva incontro a' suoi discenti, Ei partiva di qui, che por una embra Non lasciava d'offesa; egli e caduto

Veraeemente in colpa, ma la forza D'amore à soa difesa. Tir. Montano, io temerei che la pietade Usata verso nu sol pol non riesea Ver la vita di molti Non pieciol feritate; riguardando Alla strada, che a'apre a l'ardimento Della sfrenata gioventù; che in mente Questo caso venisse a quegli antichi, Che fermaro la legge, io già non posso Affermare, o prgare; Ben certo si comprende, Che vollero munire, e far secura ln queste selvo l'onestà, per tanto A ciò si conservasso Sotto pena di morte divietaro, Ch'nomo qui non trattame; or tu ripensa, Se costui di nascosto qui venuto Peccò contro la legge; cgli ha peccato, Dirai, ma per amore, ed io rispondo, E dien tanto avaoti, Che chi prende a guardar la pudicizia Sopra tutto la guarda dagli amenti, Se l'amor perdoniamo, nenor con freda Verran mille melvagi, c se fian colti, Diraono essere amanti, io non son flero; Ma costui di distrugger procacciando L'onestà femminile, ha per tal mode Noi tutti offesi, che condurlo a morte È pena disuguales Impereiò ebo l'anore Appo i cori gcatili Più cho la vita valo. Mon. Tirsi, che questo giovane a'uccida E colmo di giustizia, e ch' ci s'assolva Par è colmo di grazia; è forse meglio, Che noi pigliamo una mezzana atrada Con la nostra sentecza. Dissi a costoi non lieve penitenza, Par eh'ei non mora, indi facciam decrete, Che nessuna cagion non sia possente

A seusar l'uom, che fra le nostre ninfe Venire ardisca, in mode tal crudeli Non sarem detti, Fama di nol non degna, e chiuderemo Il passo, ebè a seguirlo Aleun altro non vegna-Tir. Se si fatto ardimento Nei secoli avvenir meritamente Punirassi con morte. A cangiarsi la pena in questo giorno Quale ragione è forte? Mon. Tirsi, tu sei fermato Nei pensier aspri, deh rivolgi il core A l'amara novella, Che della sfortunato Riceveranno i miseri parenti, E tn pur fosti padre, e quando avven Che il tuo figliuolo Aleippo Pargoletto affogossi in Erimento lo ti vidi sommerso In angoscia profonda, E dentro un mar di pianto; Intenerisci il core,

E la pena d'altrui fa che misuri

Col tuo proprio dolore,

Tiv. Ai Montan, qual ferita finapri entre la quel panto ogui len della mia vita; seriamente, ma mi chiama ad ato seriamente, ma mi chiama ad ato se voi che tale lo sia verso un atraniero. Quale inverso il figliudo posa fornarmi Natural tenerezas, in non alfermo Contanta mia virtudenti, rela contanta del mia del mia quella sentrena Che oggi darò del mo,

Daría sul figlio mio quella seutenza Che oggi darò del sno, Però non mi aviar dalla ginatinia Con arte di pittà, ma riguardiamo Schiettamente le colpe, e quella legge, Che fra noi le corregge. Mon. Ha non so cha nel cor, sento una

Mon. Its nos so cha sel core, sento na voce Dentro del proti mio, che ni sossoniglia Da l'ammazar estati, se mo ni spiste Perciame cois, premium piena resortata proti del proti

77r. Pacciasi il voler too, ma ti ricordo, Montano, il detto è antico, Che la Giustinia è cicea; Non è varia la colpa, Perchè l'ucomo contato e l'aomo vile Se ne dimostri reo; E chiunque commise Moltissimi peccati, ei certamente Dicle principia, e tempo fu, eb'egli era

Come gli altri ianocente.

Mon. Siam giunti alle eapanna,
Or ebiamiamo Aritea,
Vienne fuora, Aritea,

Vienne fuora, Artea, E mena il prigioniero Qui fuor con esto teco; Odi ta eiò ch'io parlo? Tir. Eccolo al tuo cospetto, oggimai prendi A bene caminarlo.

## SCENA II

Montano, Tirri a Megilla.

Afon. Totto qual v<sup>2</sup> is the children of the Credit, the per too been one in the children of the profit of the per too been one in the profit of the children of the per to respond to the patts, and the children of the chil

E meu ehe della patria,
So de' parenti favellar, Montano,
Non so di ohi sia nato,
E men dove nascessi,
Solo mi so, ch' io vissi,
E morrò sfortonato.

E morrò sfortonato.
Mon. Giovine, tu favelli
Per non so qual vaghezza, e ei dimostri,
Che di noi non ti caglia, ie t'ammonineo
Che sci molto vicino
A predere la vita, o conservarla,
Penas an te medesmo,
Ed a colui che parla.
Mez. Mia ventra è si strana

Ed a robis che parla. Meg, Alix vestara è si strass Che à lo rispondo ill tero plet modo in che son ano e son visanto Rassenthra chi in vanergi, mono è receluta, Ma ta per certo mi misacci in vano, Minarcisadomi morte, E di fatte mi sorte; Ch' cuer der mio desio il receluta, il repetit que di propiet que del propieto del prop

Già fatto amando di provare indegno
Un minimo conforto,
E riarribato all'ira
Di di di consolidato
Del de vericie virendo,
Salvo ma fronte oscura?
Ed un gaardo per em non mai sereno?
Atti sempre fercoi,
Ed accenti e promi dentro al monte oscura?
Da pormi dentro al sor rabbia e veneno?
Il escre de "misi gioral,
Il escre de "misi gioral,
Il escre de "misi gioral,

Poi che al mal l'amai. È giasto che risponda Al principio la fin del viver mio, Appena nato al modo Perdei patria e parenti, e di me atemo Non ho nottina alema Dalla miserie oppresso per per per percento lo besi postar potensi I gravinimi affansi, Che conoscietti one avrei morendo.

Sia lieta Clori di vedermi estinto,

In so quei teneri anni j Montano, è gran ragione, Ch'io m' sffoghi nell'onde d'Erimanto, Destror a lui pargoletto Ebbi a perder la vita, E per gran meraviglia lo ne campai, Oggi pur mi vi traggo La legge, els'io sprezzai, Tir. Un gran fascio di mall

Tir. Un gran fascio di mali
Stringi in poche parole;
Deh fa più piano alquauto il tuo parlare,
Come è, che pargoletta
Avesti ed affogarati in Erimanto;
Aveg. Come eiò fosse io non saprei narrare,

So, eh'indi fui raecolto; E questo io so, pereha mi fu narrato Da lui, che mi raccolse; Io di me non so nulla;

Voi vedete un dispreszo di natura, Natoci per morir aubitamente, Campato dalla morte, Per offerirsi a più erndel ventora. Tir. Coloi che ti raecolse

Come chiamossi? e dove Ti trasse d' Erimanto? Meg. Ei si ehiamava, ed anco oggi si chia

Per nome Melibeo. Ei solea raccontarmi Che la, dore Erimanto Entra nel finme Alfeo, Già vide correr voto no navicello, In eni solo posava no fanciulletto, Ch'avea forse einque anni, E lo trasse dal fiume in sue espanne,

Onesto è quanto di me solea narrare Quel mio padre, non padre, E eh'io posso contare.

Tir. Dimmi, del nome tuo tieni memoria? Ei come t'appellava? Meg. Qual fosse veramente il nome mio

Son del tutto ignorante, Ei mi disse Nerino. Perche ne i pianti mici Solea chiamar Nerina.

Tir. O pietade del ciel sempre infinita, O fosca nmana mente, Montano, il mio pensier dove traca.

Me lasso, e me dolente? Mon. lo certamente, o Tirsi, ho contrastato A tue voglie severe, Però che forza occulta

Mi conduceva a cost fare, Dio Il qual sempre è pietoso Sia sempre anco lodato. Tir. O carissimo, omai

Non più Nerino, omsi non più Megilla, Ma sia tuo nome Aleippo, Non più della ventura. Ma figliuolo di Tirsi. Nerina era tua balia,

Ella andava a diporto Con altre donne giù per l' Erimanto; Fn eon forza assalita

Da fiero stuolo d'uomini malvagi; Seco ei trauer le donne. E te solo lasciaro in sul naviglio, Preda della ventura:

Dopo non molti giorni Neripa liberata a nie sen venne, E narrò la sciegura: immantenente Fei eercar d'ogn' intorno un lungo temp Ne sentendo di te novella alcuna, lo ti tenni per morto Ho ben pianto dicci anni, Ne più speravo rivederti; o solo

E tardi ritrovato. E mio vero conforto. Meg. Tirsi, se ciò che narri, e fermamente

Ti metti nel pensiero E da esser ereduto, io proverollo Con ben certo argomento: Quando da Melibeo mi dipartiva, Mi fe' queste parole: To parti, ed ie sen reechio,

Ne so, s'arò ventura Di più mai rivederti; A molti varj casi Esser pnoi riserbato

Esempio de' mortali, Però da me ricevi, e ben comerva Ouesti pochi segnali;

Dal collo io te gli tolsi in su quella ora, Che ti trassi dal fiume, Di qui forse potrai Farti noto a parenti,

Quei segnali son questi, che dal collo Pender to mi vedrai. Tir. Ogni dobbio è rim

Certa è la verità: danque piangendo Non finirò mia vita, Averò par chi mi rinchiada gli occhi Su l'ultime pertite.

Meg. Tirri, però che padro Non ti voglio chiamar, quando assai poe Hai da goder tal nome: il troppo affette

Ti toglie di te stesso, e non avvisi, Che ritrovi na figliuolo, Cui di vivere omai non è conces Tre son, ehe fortemente Contractano mia vita. La vostra legge, onde io

Omai son condannato; Clori, ebe sol desío Ha di vedermi ucciso, ed io che scaza La compagnia di lei

Non vuo' che vada in Par an de' giorni miei. Tir. Deh ehe si metta in bando Un al fatto parlar: ben troverassi Modo ad useir di pena,

Dio, che fin qui stato è con esso noi Non ei abbandonerà, movi Aritea, Trova le ninfe, trove Clori, racconte lor ciò ch' hai veduto, Sponi miei prieghi, e teco A poi qui le conduci,

Montano, entriamo in tanto Dentro queste capanne, ed attendi La fin d'ogni mio pianto.

## ATTO QUINTO

#### SCENA PRIMA

#### Tirsi e Montano.

Tir. L'avvenimento inteso, Montano, ha dimostrato, i tuoi consigli, Siecome più pietosi, Esser miglior de' miei, Però come più saggio Volgi la mente a trarmi Di questi casi rei:

Io già condotto a l'ultima vecchiezza Con fama d'uomo ginsto Apparirò diverso a me medesimo Per propria tenerezza? Romperò quella legge, Ch' io dicea per altrui rompersi a torto, Per proprio mio conforto? Materia d'altrui detti Farò mostrarmi a dito Oui, dove da ciascuno Stato son reverito? Lasso me, cui non lice Uscir da le miserie Senza essere infelice l Mon. Ne i propri nostri affari, Tirsi, le passioni Ci turbano soverchio il cor nel seno; E di qui spesso nasce, che I più saggio Mostra di saper meno, ed al presente Per si fatta razione Teco non tacerò: pessuna via Parmi più corta per nseir di questi Nojosi pensamenti, Che ripregar ben Clori, Acciò voglia sposarsi Col ritrovato Alcippo; Sposa che fia di lui, farà snoi preghi Appresso l'altre ninfe, Acciò per lor pietate al suo conforto Salute non si neghi, in cotal modo Dielei favellerassi. Che sforzasse la legge, E di te tacerassi. Ed eccola apparir con Aritea, Fa tue preghiere, ed io Non sarò teco indarno, Quanto fla il poter mio. SCENA II Aritea, Clori, Tirsi e Montano Arit. Secondo il tno volere, Tirsl, trovai le ninfe, E lor seci palese ogni ventura, Ch' oggi ti venne incontra, Hanno di te pietade, E se Clori perdona, elle son pronte A conceder perdono al tuo figliuolo, Ho brevemente espresso, Ouanto per me si dee, E da lor fu commesso. ir. Clori, quel vers amore, Che tra me durò sempre, e tra Dameta Tuo padre infin ch'ei visse, Oggi, si come è degno, Vaglia tanto con te, che in m'ascolti Senza disdegno, e certo L'error di mio figlinolo Era contra la legge, ed era colpa, Se pore è colpa amare, Contra tutte le ninfe, e se le ninfe Per lor bontade, ed anco per pietade

Di questi anni dolenti, han perdonato, E tu dei perdonare,

Benche, se ai riguarda, il mio figliuolo

Altro non ehhe in cor, salvo condurre A fin un suo desire, ogni aftra tenra, Che potesse turbar gli animi vostri, Ei non pensò, ne devi, o Clori, Adirarti con lui, perch'el t'amasse, Amor non e dispregio, anzi ei ti pregia, Con tanta forza, che ostinatamente Senza te fa rifluto della vita, La paterna pictà non lo commove. Disprezza i miei sospiri, ed è fermato Senza le grazie tue correre a morte. Come a fin de' martirj; Onde io movo a pregarti, e le mie voci Escono più dal cor, che dalla bocca : Clori, sposati seco, o sempre mai A me cara e diletta, E guardata da me come figlinola, Come padre m'accetta, in tua balía E che sia fortunata, o sfortunata Tutta la vita mia; In questi montl, o Clori, Esser posso heato, Non voler ch'io oi viva Esempio di doloria Omai lascia piegarti, A te le mani io tendo, eceo io ti prego, Ne son solo a pregarti, te ne prega Questa chioma canota, e questo petto Tribolato d'affanni, e questo pianto, Che disgorga dagli occhi, e questa fac Gia smorta divenuta: ah non guastare La mia felicità, non far contrasto A mie venture, e fa ch'oggi ti provi Siocome un chiarn Sole A mie giornate oscure. Clo. O Tirsi, qui venendo Mi diceva Aritea, Come to poco dianzi Contrastavi a Montano, E che la sua elemenza A te pareva rea, ed io non veggio Il fin de' tnoi consigli, Quando le leggi nostre Debbano forza aver contra ciascuno Ma non contra' tuoi figli, Se col dolor paterno Vnoi sensare le colpe, alonno al mondo Non fia mai condannato. Perché ciasenn vivente Pur d'alcun padre è nato. Mon. Ciò che disse Arltea, Clori, fn vero, Tirsi guardando a' vostri rischi, e solo Pensanda a divietare L'altrui forte ardimento, e desiando Farvi affatto secure, era rivolto A tal rigor, che drittamente direl Poteva crudeltà, la cni dorezza, Come ereder dobbiam, non approvata Là suso in ciel, nol la veggiam punita In lui con grave affanno, e con la farsa D'infinita tristersa, e certamente Non pur per questo, ma per molti esemys. De' quali il mondo parla, Scorgesi, la pietate esser diletta, E molto cara a Dio, per conseguenza Deon qua ciuso eli uomini apprezzarla,

Però placati, o Clori, il nostro Aleippo Se pure egli ba peccato, Commise error, che sempre, c'n ogni loco Quasi a la gioventù fu perdonato, E se la colpa suol per pentimentu Scusa impetrar, non la negare a lui,

Il quale oggi si pente, e eosi duolsi Con angoscia infinita D'averti naqua spiaciato, ch'egli abborre

La sua medesma vita, E s'ostinata chiedi,

Ch'ei s'affoghi ne l'oude d'Erimanto, Ei non s'oppone a' tuoi desiri, il padre È che ti prega, e che ti piagne a piedi, Miralo, o Clori; quei sembianti afflitti, Ouegli ocobi lagrimosi, e quei singhiozzi

Non saran derni ritrovar mercede A tanti spoi dolori? Vorrai, eh' nn sol momento

Gli sia donato il figlio, E sol per suo tormento?

A tanto di miseria Alcippo sia venuto, Che sol per darsi a morte Sia da' suoi conoscinto? arà provata

Ogni strana provincia a se pietosa, E la patria spietata? se Dameta, Che ti produsse al mondo, oggi vivesse

Per sua bontà da noi ben conoscinto, Non pure a perdonare, Anzi ti stringerebbe

A volerti sposare. Ora egli è morto, e quando Ei si mori, commise a nostra fede La tua persona, onde esser dei secura, Che noi ti consigliam come duo padri : E riguarda, ch'a noi tatte le ninfe

Han ceduto il governo di sè stesse. Non dei dunque tu sola aver temenza D' incontrare aleun biasmo Con la nostra sentenza.

Clo. Pol che clascun in fra le nostre selve Vi riverisce, come padri, e lascia Regger al vostro senno i nostri affari, In non vo contrappormi

A le vostre sentenze, Onde questa provincia oggi si regge, Salvisi Aleippo; e si riguardi a Tirsi, Più ch'a la legge, io non ne fo contrasto,

E vl voglio contenti; Ma non sia chi di lui mova parols, Në più me lo rammenti.

Tir. Ah Clori, ah Clori, Deh non esser ritrosa, Mira, che'n verità mi togli a morte, Ma non sai già ch' io viva, Apprendi inticramente esser pietosa,

Tu benigna Aritea, Non mi venire a men del tuo soccorso, Darà forse a' tnoi pregbi Nostra felicità, ebe mai sventura Vnol, eh'al mio pianto neghi.

Arit. Clori, come compagni Favellero con te con molta fede, Pensa sal for degli anni,

E su la vaga tua bellezza, e pensa

Ch'avendoti la morte dispogliata E di padre e di madre È mestieri appoggiar tua giovinezza,

E darle scorta, onde giojosamente Tu possa eamminar per questa vita, No men securamente, E eiò per ogni parte

Altro non è, ebe divenire sposa, E poscia madre, e se sposarsi è senno, Come tuttl siam certi, Sposarti con Aleippo

Certo non dee spineertl. Primieramente to guadagni un padre Si fatto, quale è Tirsi, e molta schiera

D'onorati parenti, Ti verranno alle man tante ricehezze E di gregge, e d'armenti ebe moggiori Per questi monti alcun non le possiede.

Onal delle nostre ninfe Saprebbe disiare a se conforto In queste nostre parti

Miglior d'Aleippo? ed egli Non sa per altra ninfa Vivere in questo mondo, e solamento Viver vuol per amarti.

Clori non ti negare alla ventura, Ch'oggi ti viene incontra; Tu non odi parole di nemici, Sei da costor sinceramente amata; lo teco son cresciuta, ogui tuo male

Sarà mal di me stessa, e ti consiglio Perebe ti voo' beata. Clo. Ah ebe tu mi fai forza, nel mio core Sento no forte contrasto;

Non posso consentire, E disdir non vorrei: Jo rimango confusa, e non so dire

Gl'interni affetti mici. drit. Orsa dammi la man, non più pensare; Entriamo dentro, e ritroviamo Alcippo;

Incomineia ad amare. Mon. Su, Clori, omai disponti, Rallegra i nostri monti, in queste selve

Non sarà mai ritorno, Che per te non si canti Un si felice giorno.

Clo. Che più dirvi deggio io? Sia nelle vostre mani, E voi reggete il freno Di ciascun mio desio.

### FRAMMENTO

# DE TETRASTICHI

#### PER LA GERUSALEMME

DEL SIGNOR TORQUATO TASSO

- 1

Croffredo all'armi i cavalieri accende Ed ei com'è di Dio l'alto volere Fassi duce sovran; come le schiere Verso Gerusalemme il camonin prende.

Indarno Ismeno le dure arti impiega A fare invitte di Sion le mura; Alete di Giudea sgombrar procura L'armi d'Europa, il plo Goffredo il niega.

Giunge Goffredo alla sacrata terra, S' accampa, e d' ogo intorno armi dispone. Iudi a macchine far subite impone, Che tratte sieno alte foreste a terra.

Armano I mostri inferni ire, e furori Volti allo scampo della gente infida, E a sinistra di loro agita Armida Con cran beltate i via più nobil cori.

Fernando aneide, e pien d'orribil adegni Lunge Rinaldo dal Giordan s'affretta; Armida i Duci insidiando alletta; Odomi in arme dell'Egitto i Regni.

VI

Scelto fra tutti il buon Taneredi move Contra le sfide del superbo Argante; E move Erminia a ritrovar l'amante, Ma fiero incontro la rivolge altrove.

VII

Lagrima Erminia la crudel sna sorte, Ne men Tancredi é prigionier doleute, Ma se l'arti d'Inferno erano lente Tracasi Argante da Raimondo a morte.

VIII

Del Dano I pregi, e di sna morte Il pianto, E le schiere di lui vinte, e disperso, E coutra il bnon Rettor l'armi converse Narra la nobil Clio con nobil canto.

1X

Mentre ha Febo nel mar con Teti albergo Danuo a Goffredo i fieri Turchi assalto, Trabocca il saugue, e vanno i gridì in alto, Alfin tu Soliman rivolgi il tergo.

x

Come Aladin privo di speme omai Consiglio cerchi a riparar snoi danni, E come fur della ria Maga inganni La finta morte di Rinaldo ndrai.

Il resto non si trova.

# PROSE

#### CINQUE

# DIALOGHI

DELL'ARTE POETICA

## IL VECCHIETTI

OVYZZO

DEL VERSO EROICO VOLGARE

Gio, Battista Strozzi, e Gio. Battista Vecchietti.

v. Buon di, signore Strozzi. S. Dio ve ne renda cento, signor Vecchietti.

Su quest'ora da Firenae a Piesole? Non per certo. Il sole scoperto me ne avrebbe sconsigliato. Io rimasi co'reverendi

padri di a. Domenico stamane. S. Quella buona e bell' aria vi avete godotol Non potete venirne salvo giocondo.

V. Vengo pieno di giocondità, ed in questa loggia io me ne colmerò; le pendici di Ficsole, il piano d'Arno, e la città di Firenze, che altro rimane a vagheggiars? lo gioisco ebe abbiate la villa su questo monte, e che qui

l' animo facciate screno, ingombrato nella città da atrane noie e da sempiterni studi. S. Già non mi reprenderete in questo giorno,

come solete; senas libri mi trovate, ed caioso. V. Ma tutta volta uno io ne veggo in anl Lavolino: quale è egli? S. Dante è, cioè la sua Commedia.

V. Chi potrebbe riprendervene? egli è poeta, poeta sommo, e poeta fiorentino. S. Ch' egli sia poeta e fiorentino ninno il contrasta : ma per titolo di sommo ob quante

battaglie! V. Quante battaglie, tante vittorie per nol. S. Favellate voi lealmente? o vi rammentate di Socrate, quando egli affermaya, ebe agevole cona era lodare gli Ateniesi in mezzo di Atene? V. Lealmente io favello; e per verità, di Dante ammiro molte eccellenze, ma del verso mon mi soddisfaccio intleramente.

CHARLERA, TESTI EC.

S. Del verso? Forse parvi di basso suono?

P. Malamente mi son dichiarato. Del verso io son soddisfatto, perciocche dei migliori non ne è fornita la lingua volgare: io volli dire della maniera del rimarlo.

S. Cioè a dire, non vi soddisfa la terza rima,

V. Non per verità

S. E quale vi darebbe soddisfamento? V. Oh qui mi tirate nell'alto d'un pelago, ove già molto tempo travaglio per non affo-

garm! S. Perché cost? O vi dee piacere la terra, o l'ottava rima.

V. Perche?

S. Perché gli nomini grandissimi altra non ne banno adoperata.

V. La loro discordia mi mette in forse, Dante e il Petrarca la terza, l'Ariosto e Il Tasso l'ottava banno scelta per li loro poemi; pnossi egli trovare coppie d'intelletti maggiori, e che con maggiore autorità sostengano le loro opinioni? Se tutti e goattro fossero ad una, le loro parole oracolo sarebbono con me, ne chicderei argomenti ove udissi la loro autorità; ma essi, rinnovellando la favola de' Terrigeni,

a'ammazzano sotto gli sgnardi nostri-S. Con poco numero di parole mi conducete a pensare di molte cose. Deb! per grasia, facciamo saldo ragionamento; siamo in villa bene scioperati; alcuno non è per tramezzare i nostri ragionamenti, e l'aria è ripiena d'aurette e di refrigerio.

V. Ben dite, ma chi farallo quealo saldo ragionamento?

S. Voi, che l'avete messo innanzi. V. Hollo messo innanzi perche grandemente lo ne vivo in dubbio, ed essendone in dubbio, come posso ragionarne saldamente?

S. Facciatene questioni: voi chiederete, ed lo risponderò; io chiederò, e voi risponderete a vicenda. Siffatte materie non sono di tanto momento ebe senza ferma conclusione non possano lasciarsi al talento degli ascoltatori; noi passeremo lietamente una mezza giornata;

ebe altro vuolsi per noi l V. Se cosl parvi, cosl sia; ora date risposta: il verso di undici sillabe parvi egli acconcio per lo poeta narrativo?

S. Parmi sensa alcun dubbio. V. Ed io ne vengo con voi; ne posso secondare Claudio Tolommei, per altro uomo chiarissimo.

S. Qual verso amaya celi, rifiutando questo di undiei sillabe?

V. Tirava il nostro verseggiare alle regole de' latini, e sforzossi di trasportare gli esametri nella lingua toscana (1); a ciò fare non hasta la possanza d'alcuno nomo.

S. Perelie? V. Perché ciò che misnra le sillabe latine, non bene misura le toscane, e col modo nostro di misurarle malamente potrebbesi accozzare le sillahe nostre per modu che se ne creasse il verso esametro de'latini; e ciò lsa seco ragioni ed esperienza, e non è da più farne parola.

S. Dunque atteniamoci al nostro verso endecasillabo, il quale altramente appelliamo intern, ed egli sarà instrumento del poeta eroico.

V. Si certamente; ma sarallo con rima, o senza rima?

S. Mi si presentano diverse opinionia

V. Ed a me diversissime, Gio, Giorgio Trissino, lume chiaro di Vicenza, e non oscuro d'Italia, lo disciolse da questi obblighi, ed il auo poema compose senta risoa nissoa. S. Non pare che il ano voto fosse accettato

in Parnaso, posciaché il poema non piacque. V. Anzi poteva piacere su le cime in Parnaso alle Mose, tuttoché sul hasso piano non piaccia al popolo; rd io voglio ridirvi cosa da non annoiarvi, a me da un nostro carissimo amico già detta; ed c, che Torquato, già di-

venuto splendidissimo per la chiarezza del suo poema, udando ragionare intorno al verso sciolto, e condennarlo pure per ciò, che quel poema del Trissino non dava diletto, egli disse: Che per altro poteva non dilettare che per lo verso; parola degna di pesarsi, uscendo da sì fatto uomo, il quale la mandava fuori del petto, e nnu aolamente funci della hocca,

S. Che che si fosse di questa parola, egli pure condennò quel modo di verseggiare con l'opera.

V. lo non v' intendo.

S. Oh! non formò egli il suo poema con vecsi rimati?

V. Qual poema?

S. Qual poema? Gerusalemme liberata. V. Ma nel libro del Mondo creste qual rima si legge? Se la rima conviansi al poctare altamente, sono più alte le opera degli uomini, che quelle di Dio?

S. Si, ma il Mondo ereato non è epico poema, com' è la Gerusalemme,

V. Non voglio questionare sopra ciò; ma per esempio de' Greci a do' Latini gli si dovea il verso eroico, e l'eroico verseggiare. Se Torquato era colmo di gloria con le sime che altro cercava fuor delle rime? Non aveva egli col sno canto incantati gli uomini italiani? non aveva egli trattosi presso tutta l' Europa? Chi lo consigliò a por mano al verso sciolto? spe-

(1) Anche nei tempi a noi più vicini ni mareno da alcani distinti ingegni i versi entmetri a pentametri italiani. Giuseppe Rola hergamores, cuesta di a. Salvatore, che fiori dopo la metà del secolo pessato, scrisse na poema fallora inedita del Diluvio Universals in esometri italiani. Egli avava mocora dettato i precetti a la procedia di una tale versificazione: ma questo una lavoro si crede predoto, Di Gianoppe Astare compatriota a coctanno del Rola, a morta amoi lempo prima di lai in età succe fence, si ha en alogio volgara ad imitrajose delli latini, inscrito nella Rime orinte raccolte del Massolcai.

ranza di più piacere non già, perché a dismi sura ayea piaciuto co'versi rimati: savio alcuno non lo persnasc, perche la simili affari savio come lui non aveva il mondo. Chi danque ve lo condusse? io stimo che la coscienza lo garrisse, e che veggendo la verità, non gli soffrisse l'animo di abbandonarla,

S. Ed io direi un'altra eagione, ma, lasse me, se ne fossi accusato a' Marmil

V. Dite francamente; io polla ne rileverò, S. Allora ch'egli poetò intorno alla Fabbrica del mondo, l'umore malinconico lo possedeva V. lo vi afferro: egli era pazzo, e dei pazzi non ha valore l'autorità: voi dite cost, ma ic rispondo, ebe dare forma all' Universo, e della somma sapienza di Die trattare convenevolmeote non è impresa da pazzo. Dove errò egli? qual fallo commise? S'erli fosse stato savio come altramente avrehhe potuto farsi ascoltare No de' furori del Tasso deesl favellare con bocca stretta; minore maraviglia darebbe il ano scopo s'egli alcuna volta non impazzava: ma ora con ragione stupiamo di lui, veggendo che perfettamente adoprò l'intelletto, allora, che

egli non l'avea con esso sè. S. Se ei diamo a commendare Torquato, il giorno quantunque lungo sarà brevissimo. Ma Samo ha de' vasi abbastanza, ed Egitto de' esccodrilli. Che diremo danque, o Vecchietti ca-

rissimo? V. Che diremo? che secondo il Tasso più tempo hisogna a tanta lite, e che egli viveva in dubbio, se il verso rimato fosse acconcio al porta narrativo, oppure lo selolto.

S. Mi fale sovrenire che questo uomo si grande non fu solo a così pensare. V. A me altri non torna a mente. Chi fu questo secondo?

S. Luigi Alamanni: egli scrisse con rime l' Avarchide, e senza rime la Coltivazione dei campi. V. Ma questa Coltivaziona non è epopea, e

però forse non è forte il vostro argomento. S. Virgilio compose la Gaorgica col verso esametro, onde possiamo affermare che alla Coltivazione si voglia dare quel verso il quale egli diede all' Avarchide, aiccome Virgilio le diede quel dell' Eneide,

V. Glieli diede, ma senza rima.

S. Ma senza rima egli è verso da epopea. V. Io nol so. S. Dunque cerchiamone per altro modo che

per l'esempio de' poeti, i quali aono fra loro in discordia grande.

V. Bernardo Tasso non quetandosi all'autorità degli antichi, a'affanno d'investigare novella enppiatura di rime, e fecene esperieuza nell'egloglie sue, ed in altre maniere di poemi a' quali gli antichi assegnarono l' esametro; cost fece Bernardino Rota similmente. S. Ma costoro non hanno persuaso il mondo

V. E vero; e secondo me, non potevano persuadere; ma io ne facelo menaione a provare cho i poeti non sono in questo affare di una opinione; anzi discordano grandemente. Che più? pon solamente i poeti discordano, ma i loro maestri.

- S. Io, leggendo i commentatori della Poetiea d' Aristotele, o altri eho senza commentario dichiarano la sua dottrina, ho ciò che voi dite bene osservato, e presone maraviglia.
- V. Il Castelvetro rimove dall'epopea l'ottava rima, come un modo di verseggiare non libero. Il Piccolomini loderebbe il verso sciolto, ma dassi vinto alla vaghezza del popolo. Giasone de Nores commenda senza altro riguardo la sciolto. Francesco Bonamico nelle suo Leaioni con che discade Aristatele da' biasimi datigli dal Castelvetro, fa il simigliante.
- S. Vorrebbe sciogliere il verso dalla rima, ma teme non offendere l' orecchio del popolo. V. Così è come voi dite. Veggiamo che il toro senno vorrebbe porre una legge, ma paventano tumulti popolari; ma se la legge è

diritta, non è da disperare che i popoli non si traggano fuori d' inganno.

- S. le confesserò la debolezza del mio intelletto: se si considera come ragionevolmente debba verseggiarsi nell' epopea, parmi ebe l'obbligo della terza e dell'ottava rima sia da condannarsi, perciocché sono sembianze di canaoni, e fanno la rimazione in peazi; ed anco veggio che la rima è finalmente una figura che fi bello il favellaro, si come molte altre; o si come le altre, mandosi ad ogn' nra, manifestarebbone picciolo senno nello scrittore, così forse il manifesta questa figura che noi rima appelliamo; ed essendo fra loro diverse le ma-
- piere del dire, nna figura non fia forse dicevole a tutto. V. Forse dirassi ch'ella sia perfeziono od ogni maniera di parlare.
- S. lo nol crederò, perciocche la razione nol consente; se io mi rivolgo fissamente alla ragione di quest'arte, io veggo che rimare il verso non è eccellenza; ma se jo leggo le poesie rimate, non posso gindieare a favore del verso sciolto.
- V. lo ne vengo con voi; ma ciò è perché i poemi con verso seiolto non banno, per altro, pari eccellenza a quelli de poemi rimati. S. Io vi veggo molto avverso alla rima.
- V. Non avverso alla rima per varità, per ciò che il nostro volgare aensa rima parmi che non a'acconci al poetare eccellentemente; ma un poema aarrativa noa posso mirarlo tra legami di terza o di ottava rima; per ciò che egli doverebbe essere franco a volontà del poeta, e potersi posare su tre, o su quattro versi, e an cinque, e su tre e mezzo, e comunquo al maestro più fosse a grado; oltra che il verso, così fattamente rimato, sforza a commettere errori, e non è possibile a non errare col perpetuo obbligo della rima.
  - S. O carissimo, questa é un'alta sentenza. V. Alta, ma fondata su la verità.
  - S. Penerete a provarla.
  - V. Io non dieo impossibile, come nelle senole

de' filosofanti s'intendo questa parola; ma voglio dire, che nomini divini per la forza della rima banno peceato poetando, e non rare volte; e se Dante, e se il Petrarea, se l'Ariosto, se il Tasso non hanno tento valore avnto di non

- cadere sotto si fatto peso, quale ingegno di nomo mortale lo sosterra? S. A bello agio, Vecchietti; questi sono per-
- sonagci da riverire.
- V. Da riverirsi con infinita umiltà; ma guardate che io non biasimo questi ammirabili poeti, ma biasimo il verseggiare rimato; ne posso più fortemeote biasimarlo, ne con ragioni più forti, ehe dimostrando il danno per lui venuto ad uomini immortali. Nascerà forse coraggio eotanto ardito, il quale presuma di stare in piedi la, dovo eostoro sono caduti? Sorgerango intelletti merlio dotati dalla natnra, e addottrinati più grandemente? Io dice che se Ercole non avesse espognato l'idra, l'idra doveasi chiamsre inespugnabile: ma se costoro non furono superiori alla rima, niuno, poetando, le sarà salvo inferiore.
  - S. Dunque voi sbandite le rime da' versi toscani? non sonetti, non canzoni faransi rimati? V. Ciò non dico io: altra maniera è la tiri-
- ca, altra l'epica. S. Veggio alcuoa regione del vostro così dire, ma pure voi disperate, che epico poema possa perfettamente comporsi con l'obbligo
- della rima perpetua? V. lo lo dispero, perche Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso me ne fan disperare.
- S. Danque costoro peccarono? V. lo non dieo ch'essi peccassero; la rima
- fu che gli fece peccare, 5. Onesto è favellare con riverenza: pure che dite?
- V. Di bocca non può uscirmi cho errassero ingegni si singolari.
- S. Se noi fossimo a santa Trinita, io non vi consiglierei a più dire; ma qui siamo soletti, e discorriamo di studi gentili. Altro non si sapra de' nostri discorsi salvo quanto per noi medesimi si vorra; però raeccotate a me, come furono soverebiati dalla rima questi famosi, ed in qual modo. lo veramente, leggendo i loro poemi, non badai a questo giammai, e itono dubbioso di ciò che voi affermate.
- V. lo veramente non ne sono dubbioso, ma con lunga osservazione ho fermato in mente moltissimi luoghi, ne' quali la rima fa forza a questi uomini grandi, e posso contarvene aleuni, aeciò voi comprendiate il mio intondimento: perehe discorrere lungamente, ne voglio ne si dee, e desidero che voi sioceramento ndiate e non v'opponiate con l'ingegno al mio dire, per passione amorosa, onde aiamo ammiratori di questi alti intelletti.
- S. Questa è richiesta ragionevole, ed essi stessi il farebbono, che per eccellenti che stati siano, sono pare stati uomini-
  - V. lo proverovvi dunque como la rima alcuna volta fa loro dire soverchiamente, ed alcuna volta fa dirgli malamente; ed incominciando dieo, che Dante scrivendo aver veduto
    - . . . Una lupa che di tutte branc Pareva carca con la sua magretta

E molte genti fe' già viver grame (1),

certamente Dante non mai aveva quella fera mirata, ne mai in quel luogo fu ; che donque sapeva egli di lei, che dovesse dire E molte genti je già viver grame? Certo la rima grame fece giungere quel verso: poi parlando di Beatrice.

Io era tra color, che son sospesi E donna mi chiamò beata e bella Talche di comandare io la richiesi.

Lucevan gli occhi suoi più che la stella (1) certamente aveva affermato, aba lella lera fornita di bellezza tanto, abe lo disponeva ad ubhidire; perché dunque torna a trattare di sua bellezza, e parlare degli ocobà?

Dice altrove:

Ruppemi l'alto sonno nella testa: Un grave tuono si, ch'io mi riscossi,

Come persona, che per forza è desta (2).

Ditemi, o Strozzi? S'egli dormiva, ed un
tuouo lo risvegiò, ben conveniva ch'ei si ri-

scolesse; ma come persona che per forza è desta, sembra sovrechio. Egli un'altra volta serive: SI come ad Arli, ove il Rodano stogna, SI, come a Pola là presso il Quarraro, Ch'Italia chiude e snoi termini bagna Fanno i secoleri sutto il leco caro (3).

Qui non dicera egli più schiettamente senza il verso, ch' Italia chiuda: Che fa egli? Io uon so se fio dieblaro l'intendimento mio; pare egli a voi, siccome a me, che facendo mestiere di compire il terretto, la rima gli ponese di mano in mano cose, delle quali forse era bello il tacere?

S. Io comprendo la vostra sentenza; ma tuttavia alcana cosa potrchhesi rispondere.
V. Io heu ne son certo, e moltissime se ne dovrebbono investigare per la riverenza di tali

nomini; ma noi qui soletti cerchiamo della verità, e, come è diritto, vogliamo farle onore; o però senza ritrosia dobhiamo eonsentire, che la rima fa violeuza,

S. Ma che? Queste violenze non mandano a terra.

V. Non cra tale Dante, ne gli altri, di che favelliamo, che dovesero perdere sno pregio per foran nima; ma pure vero fu; che seriasero ciò che forse scritto nou avrebhono se alla rima non girarasno fede; e mirate, che le sumirabili cecellenze fanno sparire questi a fatti difetti.

S. Ma uou pertanto i difetti ci sono.

V. Ciò alenuo (4) oserebbe affermare. S. Veramente ben fatto il così pensare; for-

 à opera malagerole; non per tanto la moitre memet suole conpetaria dun certo termine di verità; el do ho notati questi detti, non per tanto del propositione de

E prima congerai volto e capelli Che'l nodo di che parlo si discioglia

Dat collo, e da tuoi piedi ancor rubelli (1).

Egli a dictro aveva dimostrato, ch'esso Perturca ancora non era preso d'amore; óra denque che fanno qui le parole, da tuoi piedi ancor rubelli? I capelli vollero così. Poco più baso egli serive:

Mansueto fanciulto, e fiero veglio ;

Ben sa chi'l prova, e fiati cosa piana

Ansi mill'anni, e fin ad or ti sveglio (2).

Le parole fiati cesa piana col rimanente non erano da dirsi, ebe già avea detto e saprai meglio quando fia tuo, com'è nostre signore. Udite similmente ciò ch'è seritto in altro lnogo:

Casl diceva, ed io come nom che teme
Futuro male, e teme anzi la tromba
Sentendo nià dov'altri ancor nol preme (3).

Sentendo già dov'altri aneor not preme (3).

Qui un verso e mezzo posti fuor via, che il
sentimento rimarrà chiarito, ne perderassi al-

enno ornamento: ed aneora là, dove dice:

Cleopatra legò tra' fiori e l'erba (4):

Tra'fiori e l'erba ecci davsantaggio; ed an-

cora colà:

Pensieri in grembo, e vanitate in braccio,

Pensier In grammo, o variante en oraccio, Diletti fuggitivi, e ferna noia, Rose di verno, a merza state il ghiaccio (5). Che fanno le rose ed il ghiaccio, favellando secondo la proprietà del linguaggio? Ma se ci voltiamo alle allegoria, poeo aiuto ne trarre-

mo; në più në meno to affermo, che per comporre il terzetto la rima gil fece cadere dalla peuna quel veno. Signore Strenzi, io non vogillo passare oltre. Altri leggecado potrà chiariesi più largamente. Ben vogito far motto dell'Ariotto c del Tasso, acetò io non mostri di preparar meno loro che i dee Florentini.

S. Per avventura assi vi renderebbono grazia di si fatto dispregio.

V. In the mode?

S. Non additate le loro imperfezioni?

V. Ma presupponendo la loro cocellenza; e

<sup>(</sup>t) lef, canto 2.

<sup>(</sup>a) tvi &. (3) talerno canto g.

<sup>(4)</sup> Qui la vece alcuno ste în forsa di niune; di che altri tempj he il nostro Autore anche in verso.

<sup>(1)</sup> Tricale d'amore cap. 1. (2) Ivi cap. 2. (3) Ivi cap. 3. (5) Ivi cap. 1.

<sup>(4)</sup> Ivi cap. 1. (5) Ivi cap. 4.

però aditemi con animo non turbato. Egli parlando di Sacripante dice:

Mentre costui cost si effligge e duote, E fa degli occhi suoi tepida fonta, E dice queste a molte oltre parole, Che non mi par bisogno esser racconte, L'avventurosa suo fortuna vuole, Ch' all' orecchio d' Angelica sian conte (1)

Qui veramente il quarto verso ed il quinto sooo per compir la stanza, ne altra cosa adoperano. Dice similmente favoleggiando delle acque di Merlioo

E queste honno causato due fontane, Che di diverso effetto hanno licore, Ambe in Ardenna, e non sono lontane. D'amoroso disto l'una empie il core; Chi bee dell'oltra, senza amor rimane (2).

Vedesi che quelle parole, e non sono lontane, sono riempimento per trovare la rima. Dice altrove:

Col corpo morto il vivo spirto alberga, Fin ch' ado il suon dell'ongelico tromba, Che dal ciel lo bandisca, o che ve l' ergo, Secondo che sorà corvo o colomba (3).

Ouest'ultimo verso fu composto avendo il poeta bisogno della voce colomba.

Poi la fonciulla a se richiomo in chiesa Là dove prima oveo tirato un cerchio. Che lo potea capir tutta distesa, Ed aveo ancor un palmo di soperchio (4).

Ed io vi dico, che soverchio è questo ultimo verso. Io qui taccio per vera forza di riverenza, e me ne vengo al Tasso. Egli dunque serisse ppa volta questi versi:

Quando dall' alto seggio il Padre eterno, Ch'è nella parte più del ciel sincera, E quanto è dalle stelle al bosso inferno, Tanto è più su della stellata sfera, Gli occhi ingiù volse, e in un sol punto, e in una Visto miro ciò che in sè il mondo aduna;

Mirò tutte le cose, ed in Soria S'affisò poi nei principi cristiani, E con quel guardo suo, che a dentro spia Nel più secreto lor gli affetti umani Vede Goffredo (5).

In goesti versi, volcodo noi lasciarei portare da cor sincero, confesseremo, che quelle parole : ch'è nella porte più del ciel sincera, sono frapposte per comporre la staoza; e quei duc veru: e con quel guordo suo, che a dentro spia nel più secreto lor gli offetti umani, non fanoo salvo numero; ed udite quel concetto com' è piano, sponendosi così: Quando il Podre eterno doll'also seggio, il quale tanto è più su della stellante sfera, quonto è dalle stelle oi basso

inferno, volse gli occhi in giù, ed in uno vista mirò ciò che il mondo in sè raduna, egli vido tutte le cose, ed in Sorio s'offisò poi nei principi cristioni, e vide Goffredo. Certamente non troverassi intoppo nel si fatto parlare, senza entrare oci pensamenti, come vegga Dio le cose più dentro di noi, che fuori di noi. E poco appresso dice egli di Gabriello:

È tra Dio questo, e le anime migliori Interprete fedel, nunzio giocondo (1).

Le parole nunzio giocondo, se vogliamo onorare la verità, sono seioperate. Poco appresso leggiamo:

Mo'l fonciullo Rinoldo, e sopra questi, E sopra quanti in mostra eran condutti, Dolcemente seroce olsar vedresti

La reol fronte, e in lui guardar sol tutti (2). In tui guardar sol tutti, io giurerei ebe il

gren Torquato non volca dirlo in quel modo. S. I detti degli uomini ammirabili è dovere esaminarli sottilmente, ma per comprendere la loro eccellenza, e oon per investigarvi i difetti; parlo così, perchè alla nostra sentenza si potrebbe rispoodere longamente.

V. Ed io vi dico, che quantunque io noti le cose narrate, le noto come imperfezioni di nomini perfetti; si che noo è da meravigliarsi se potessero avere schermo, che già costoro non possono peccare come ignoranti, ma in loro è peccato allootaoarsi del colmo della estrema eccellenza, al qual percato li tragge aleuna volta la favella rimata. lo beo veggio, che il verbo vedresti, accompagna le parole, in lui guardar sol tutti; ma como adottato dalle Mose, parraodo direttamente quale era Rinaldo, non dovea saltare alla disposizione de' popoli verso lui, ed io non voglio che questi poeti possano scusarsi, ma voglio, ebe noo possano salvo lodarsi, Udite.

Sovra una lieve saettia tragitto Vuo' che tu foccia ne la greca terra :

lvi giugner dovea (cost mi ho scritto Chi mai per uso in avvisor non erro) Un giovine real (3).

Qui io veggio ebe l'uomo grande si è fatte difesa con la parentisi, ma pure reggasi che quelle parole sono per dar compimento alla stanza, ne dovea Goffredo dar cooto del soo comaodamento, ne mettere in dubbio, a'egli era ingannato, o oo. Ho detto assai per significare la malvagità della rima, quando ella fa dire soverchiamente: ora io voglio direi ciò ebe essa rima ha fatto dire in mal modo a questi quattro losoi chiarissimi d'Italia ocetra. Dice dunque Dante :

Acció ch' io fugga questo mole è peggio (4). La parola peggio così ignuda non stà ella

<sup>(1)</sup> Orlando Fur. C. 1. st. 48.

<sup>(3)</sup> kvi, st. 78. (3) Ariosto, Orl. For. C. 3. st. 11. (4) Orlando for. C. 3. st. 21. (5) Gerusalenma liberata, C. 1., st. 7 e 8.

<sup>(1)</sup> Gerusalemme, st. 11. (a) Ivi st. 58. (3) lei C. 1, at 9. (4) Inf. C. 1.

342

vilmente? o perché ponvisi salvo che per la 1 rima? E d'infanti, e di femmine, e di viri (1).

Viri strano vocabolo per uomini in nostro volgare.

Si che vedersi potean tutti quanti (2)-

Tutti quanti è colto dalla bassa terra. O tu che vieni al doloroso ospizio (3).

Ospisio non era proprio, ne era vocabolo da significare l'inferno con grandesza. Quando si scorse Cerbero il gran vermo (4).

Varmo, picciola cosa verso mostro si grande. O caro Duca mio, che più di sette Folte (5).

Più di sette volta è vile assai, ma la rima lo ripose in quel luogo, O frati, dissi, che per cento milia

Perigli siete corsi all' occidente (6).

Per cento milia, odesi ogn' ora in bocca alla plebe. Ora io vengo al Petrarca, ammirabile per

gentilezza di favella. Ma cerca emai, se trovi in questa danza (7).

Danza è detto per la rima, nè ha quivi loda ninna. Ma ferma son d'odiarli tutti quanti (8).

Tutti quanti, modo di parlare non da rima. Fecesi il corpo un duro sasso asciutto (9). Onesto aggiunto asciutto non contiene cosa ninna da dirsi.

In fine al cener del funereo rogo (10). Rogo voce latina, e da non farsi toscana (11), ma egli ebbe ad accompagnarla con giogo.

Talche nessun sapea in qual mondo fusse (12). Non so in qual mondo mi sia, favellare di ciasenna persona plebea.

Con la sorella al suo dolce negozio (13). Credo che non si loderà per bello parlare quel dolce negozio.

(1) C. 4. (a) lvi. (3) Inf. C. 5. (6) Int. C. 6. (5) Ivi C. 8.

Tricolo d'Amore, cap. a (5) Ivi. (0) Trionfo d'Am. cap. 2. (10) lvi cap. 4.

(6) Ivi C. 26

(az) Con hoons pace del chierias. Autore la Lingua Toscu la accellate per ottimo vecabelo la parela rego. (12) Tr. d'am. cop. 4-(13) lvi.

Ora veggiamo uno o due luoghi dell'Ariosto e del Tasso. Mentre con la maggior stizza del mondo (1). E dice queste, e moltefaltre parole (2).

Modi non nobili per verità.

Ed altri n' ha tutta la spoglia opima (3). Sacripante re moro non dovea forse esprimere il suo concetto con quella spoglia opima.

Ma la rima vi trasse il poeta. Di colui che in amarla non assonna (4).

Opi assonna è mala rima, ma le due buone la facciono avere per bnona. Io voglio sollicitare, perciocche ho impresa per le mani a me odiosa. Dice il Tasso :

Invan l'inferno vi s'oppose, a invana S' armò d' Asia, a di Libia il popol misto (5). Qui la parola misto non la pose mal quel

grande uomo di sno arbitrio. Parte fuor s'attendò, parte nel giro

E tra gli alberghi suoi Tortosa tenne (6). Tortosa tenne fra' suoi alberghi, che nobiltà ha egli?

E riceve i saluti, a'l militare Applauso in volto placido e composto (7). Pesate quel militare, pesate quel composto.

Imponga leggi a'vinti egli a suo senno (8). A suo senno quanto è egli in booca dei popolil

Van con lui quattrocento, a triplicati Conduce Baldovino in sella armati (9). Non è egli basso dire quel triplicati; ed uomo il quala amava parlare supremamente, non

l'avrebbe rifiutato? Ma la rima lo infingardi. Gli uni e gli altri son mille, e tutti vanno Sotto un altro Ruberto (10).

Non avrebbe detto Torquato vanno sotto, non avendo egli la rima sopra sè, lo credo, signore Strozzi, liberata la mia fede, e da lunga mostrato ho in quanti modi ci tira lungi dal dritto cammino questa gentilezza, a cui diamo il nome di rima.

S. Ciò che voi mostrato in trascorrendo mi avete, io per verità non mal avea meco pensato; ma già non tacerovvi, che alcuna volta, o componendo, o giodicando i componimenti, ebbi per costante, gli nomini peggio formare il verso alle volte per conto della rima , senza essa essi non farebbono.

(1) Orl. Far. C. 1. st. 25. (a) lvi st. 48. (3) Ivi at 41. (4) Ivi st. 49. (5) Geresslemme lib. C. z. st. z. (6) Ivi st. 10.

(2) Ivi at. 34. (8) Ivi st. 33. (q) lvi st. 40

(10) lvi st. 65.

F. B coel avverrà, che fra tutti tutto averemo veduto; perciocché io di questo, che voi dite sapere, io nulla so. Recitate dunque la vestra lezione, quando io ho recitata la mia. S. In un passo men varco: tutti son qui pri-

oni gli Dei di Parnaso, dice Dante verso l'imperadore, il quale dispregiava le venture d'Italia.

E dorresti inforcar gli suoi arcioni (1).

Sensa dubbio meglio sonava il verso E dovresti inforcar gli arcioni suoi.

Dice cgli altrove : Pensa, lettor, s'io mi disconfortai (2).

E pure migliore sta il verso componendo S' io mi discenfortai, pensa lettore.

D'alto periglio, ch'incontra mi stette (3). Parmi che più gentilmente si direbbe

D'alto periglio che mi stette incontra. Il Petrarca certamente canta:

E la fanciulla di Titone Correa gelata al suo antico soggiorno (4). E se le non sono ingaunato con più misura

dicevasi: Correa gelata al suo soggiorno antico.

E similmente. Amor, gli sdegni, il pianto, e la stagione (5).

E forse uondimeno era miglior versor Amor, gli sdegni, la stagione, e'l pianto.

L'uno è Dionisio, e l'altro à Alessandro (6). Era egli meglio scrivere così:

Giungo ancora questo;

L'uno è Dionisio, ed Alessandro è l'altro.

lo bene stimo eh' era meglio, ma faceva mestieri porre lu fiue quella parola. Ora l'Ariosto assai prestamente nel suo po

ma scrive : Questa fanciulla, che la causa n'era, Tolse, e die in mano al duca di Baviera (7).

E pur meglio verso era, e meglio l'accompagnava col superiore:

Tolse e diè in mano di Baviera all'duca. Segue poi:

Contrari a' voti poi furo i successi; Che'n fuga andò la gente battezzata (8).

(1) Parz. C. 6. (a) tol. C. 8.

(3) Ivi.

(4) Trionfo d'Amore, cap. s. (5) Ivi.

(6) Ivi.

(7) Oil. Far. C. 1 st. 8.

(8) Ivi st. g.

Meglio si giungeva questo secondo verso compagno, dicendosi:

Che 'n fuga andò la battezzata gente. Dirò due parole del Tasso. [Dice egli dun-

que sul principio: Canto l'armi pietore, e'l capitano

Che il gran sepolero liberò di Cristo (1). Qoi il verso secondo, ben accentato e molto

sonoro, meglio accompaguavasi col primo, sponeudolo in questo modo: L' armi pietose, e il capitano io canto.

Dice poco dopo:

Resta Gosfredo ai detti, allo splendore D' occhi abbagliato, attonito di core (2).

Seuza contrasto i versi detti di sopra m glio si uguagliavano a questi due sponendoli così I

Resta Goffredo allo splendore, ai detti Attonito di cor, d'occhi abbagliato. ...

Non vogliu per cagione di rivereuza dovuta tirare più in lungo il ragionamento; ma chiedo vostra opinione sopra ciò.

V. lo di buon core consento al vostro dire: dieo non pertauto, che si potrebbe all'incontra portare alcuna ragione; che se questi no-mini grandi banno il più delle volte con ogni eccellenza fattosi sentire, argomenteremo direttamente affermando, se avessero più travagliata la loro mente divina non mai avrebbono scemata la loro lode; e però concluderemo, che poetare con versi rimati, non impossibile, ma sia malagevole cosa.

S. Beuc sta; ma io ripeterò il detto vostro; se si fatta malagovolezza non fu da si fatti quattro poeti superata, chi mai le sarà superiore? Giongu, che la rima non è finalmente altro, salvo un ornamento del verso', e per si pieciola cosa, come è un ornamento, non vogliamo essere si grandi? E veramente che cosa può appellarsi la terza e l'ottava rima, salvo un gran numero di strofe? Queste cose son vere, ma gli uomini nati e eresciuti con suono di somiglianti versi dentro l'orecchio, non si aceorgouo, ne vogliono porvi il pensamento; pure una vulta diversamente si edificava e st dipingeva dalla maniera d'oggi, e così può intervenire del poetare.

V. Il poeta narrativo ha mestieri di verso, il quale uon l'obblighi, uc lo privi di liberth. Vergiamo Virgilio; egli dice:

Contiquere omnes, intentique ora tenebant; Inde thoro pater Eneas sic orsus ab alto (3): Ecco eh' egli prende riposo su due versi, e poi soggiunge:

Infandum, regina, jubes renovare dolorem, Trojanas ut opes, et lamentabile regnum

(a) Gerus, liberata C. s. st. 2. (a) tvi st. 17

(3) Encid. tib. 2.

Eruerint Danni; quaeque ipsa missrrima l'animo, quodo lungo l'Eufrate moveva inverso la Perica (i), o quaedo di Gas veleg-

Et quorum pars magna fui.

Ecco qui posarlo dopo tre e mezzo. Dice

altra volta:

Huc delecta virúm sortiti corpora furtim
Includunt cœco lateri, peniuaqua cavernas
Ingentes, uterumque armato múlia complent.

Qui il verseggiare ammirabile dopo tre versi riposasi. Altrove egli fermasi dopo quattro:

At Capis, et quorum melior sententia menti, Aut pelago Danaum insidias suspectaque dona

Praecipitare jubent, subjectisque urere flammis; Aut terebrare cavas uteri, aut tentare latebras.

Che dico lo? Talora con cinque versi fa il auo corso:

Clamorem excipiunt socii, fremitaque sequuntur Horrisono; Tsucrúm mirantur inertia corda

Non arquo dare se campo, non obvia ferre Arma viros; sed castra fovere; huc turbidus atque huc

Lustrat equo muros, aditumque per avia quaerit (1).

E in somma egli non vuole intoppo al suo camminare, ma vassene signore di se medesimo: e così dee volere na nobile narratore di cose grandi; ma con ottava rima non userete così compita libertà.

S. lo no 'l nego; nè credo, sottilmente pensando sopra ciò, possa da alcuno negarsi: tuttavia quando ripeno al verso volgare spogliato dell'ornamento della rima, non posso uon discordare da me medesimo, ne mi pare soave, ne meravigitoso.

V. lo bo detto fin qui contro l'ottava rima, ma non contro la rima assolutamente.

S. Il vostro parlare ferisce al medesimo segno. Che rime date al poeta narrativo, non gli dando la terza, o l'ottava?

V. lo gli tolgo queste, come non acconcie a lui; ma qual debbaglisi dare, io no 'l so juno no per tanto io mi rammento d'aver letto on libro d'un signore Genorese, nel quale, quotunque molto da longe, veggio o parmi redere afavillare un lome, onde potrebbe la cosa ricercata manifestarsi.

S. Se è, egli è lo Stato Rustico del signor

Gio. Vincenzo Imperiale.

V. Cotesto; e, dopo volgendo io il peosiero ad alcone maniere di poesia oggidi molto in uso, io sono passato innanzi col discorso (a); e chiannansi queste maniere Idilli.

S. Dunque ciascuno s' affatichi per la sna parte: certamente questa è materia da potersi molto bena caminare, e noo sensa raglooi. V. lo alcuna volta meco la rivolgeva nel-

(1) Ennid. lib. 9.
(2) Qui discorso ha significate di corso e corse. Il nont
Antore um alteuve discorrer per correre coi derivativi.

l'animo, quisdo lungo l'Eufrate movera laverso la Perica (1), o quasdo di Goa veleggiava sopra il Capo di Bonasperanza, e me ne ritornava lo Europa, e con queste gentifesse condiva l'acerbezza dell'animo. S. Se voi, così lontano da Parnaso e da Li-

eco, avete pensato fin qui; bene può essere, che alcuno più presso a que' luoghi, i quali spirano nobili concetti nell'animo, vada più oltre.

V. Cosl sia, ed é da desiderarsi, che la poesia si renda per ogni parte perfetta in su l'Arno, come in su l'Iliso, e sul Tevere. S. Il sole tramonta; o voi rimanete meco,

S. Il sole tramonta; o voi rimanete meco,
o voi mettetevi in via.

F. Voglio irmene, che io sono aspettato dal nostro signor Ottavio Rinuccini. S. Sia con Dio: salutatelo per mia parfe, e

v' invidio la soavith di si gentile compagno; ma delle cose ragionate fra noi non fate motto elle sono piene d' incertezza, ed a tutti non pisceranno: e già gli nomioi di questa età si soddisfanno delle grandezze presenti.

V. Nol fanno a torto; tanto sono elle sublimi. Che? vogliamo esser totti Colombi, a porre il piede in mondi novelli? ne dalle mani degli uomini non eseono cose perfette.

# L'ORZALESI

OVÝZEO

DELLA TESSITURA DELLE CANZONI

Jacopo Cicognini, a Giuseppe Orsalesi.

C. Già è gran tempo, ch'io d'aleant siet penieri non posso a mis taleste firmi ben chiero per me mediciano, nà ba, cercando con la mente, apote naiso ritrorare, iq quale più di voi fossa seconcio a prestavati roccorso, ma è l'animo battato per affecciorir indino a qui. Ora, che per mia basoa ventera lo vi inscorto la disposicio del producto 
Or. Se io boso medico fossi per al fatto male guadagneri di molto teoro con gli usonini infermi; e ris più gli nomini infermi ne guadagnerebbere con esso me; ma ne voi sieta igorrante, mi io [sono maestro per addottinerrii ben soco amico da sentire ogni vottinerrii ben soco amico da sentire ogni vottinerrii per soco de le mie forze (desideroso

(4) Perice force Perite. Sone celebri i vinggi dal Vecchietti fatti per ordine di Pepa Clemente VIII.; e di quelle tatrapeno per la Persia e per l'Egitte e è cimanta la Relazione. Era soto in Cossana ad 155n i cessò di vivere nel 2519d'adempirla. Ma per più comodamente ragionare, e con minore rischio d'essere scorti, andiamocene colà lungo Arno, e su quella erbetta verde e minuta, sotto l'ombra negra di quei cipressi ci poseremo al sottile fischio dell'aurora; e per tal modo io, che me n'andava al Paradiso per godermi col Vidoni in sua villa, averò in un giorno doppio godimento, ora primieramente con voi, e poi questa sera con esso lui

C. Veramente Arno è cotal finme, che alle soe sponde ragionarsi di poesia é quasi necessario ragionamento, ricordandoci che nella sua città i maestri della Tosesna poesia siano venoti al mondo. Ma voi, Orzalesi, siete col signor Strozzi stato in Roma molti mesi, e colli dovete pur assai nomini letterati avere conosciuti; ma due molto chiari specialmente, per-ciocché in Vaticano esser vi dovea conceduto ascoltarli a ciascuna ora, voglio dire monsignore Virginio Cesarini, e monsignore Giovanni Ciampoli.

Or. Con monsignor Ciampoli noi alherga-

vamo, e l'altro ciascun giorno veniva a quelle staoze o per negozio, o per diporto. Ma perelic così mi dimandate voi delle loro persone? C. Dirollovi; io sentiva per hocca di musici, ed anco per boeca d'altri, alcune maniere 'di

versi, delle quali io soleva pigliar maraviglia. Ma da prima la maraviglia non mi metteva in aleun pensamento, perciocchè il mondo fu sempre ripieno d'ingegni vaghi di strane fantasie; ma io osservava, che le strane fantasic poco duravano, e quelle che poco deono durare, dalle persone valorose non si prezzano: ora i versi, di che lo sono per favellarvi, ed anche le maniere di metterli insieme non sono, secondo che a me viene detto, disprezzati da queel'illustrissimi intelletti; e non potendo io persuadermi, che da loro si prezzino senza rasioni, vorrei, se da loro n'avete mai sentito far motto, che voi al presente meco alquanto ne ragionaste.

Or. Parmi impossibile cosa non potervene soddisfare: ben sapete, che non d'altro non si ricreavano quelle anime peregrine, salvo che di si fatti discorsi, quando i gravi negosi loro consentivano rierearsi. Ma quali versi, e quali

loro modi vi turbano? C. Mi turbo udendo, che fra il confine di dodici sillabe oggidl tutte le sparole si hanno per verso; onde ne sorge una selva, che quasi diviene il verseggiare toscano uno improvviso e domestico favellare; e di più compougonsi canzoni di versi fra loro in maniera di versi, che alle mie orecchie mostransi anai scompiglio che canto; e quale verso ha rima, e quale di rima senza; e uno ha rima su parola tronca, e altro su sdrneciolosa; ivi tal uno che fa sentire sua rima sul fine, e tal uno fella pentire nel mezzo: chi la perde nella sua strofe e noi la ritroya nella nou sua; che piu? la lingua toscana, la quale suole natoralmente fornire tutte le parole in vocale, frasi per costoro congiar costume, onde sentiamo le rime fornicii in lettere consonenti alla maniera losubarda : in CHIADRERA, TESTI EC.

somma lo vado pensando, se l'armonia deggia tornare in confusione, e in vece di erescere la nostra poesia, ella si voglia estingnere. Certa cosa è, che i maestri antichi, di cui sì care risuonano tuttavia le rime, non tennero cotal modo, e nulla fecero di ciò onde questi moderni fra' trovatori; ma d'altra parte, se quei duc gloriosi non se ne offendono, io voglio andare lento in credere a me medesimo: e però

pregovi a farmi piano il loro giudizio sopra ciò. Or. Alcuna volta alcuni ho sentito discorrere intorno a questa materia; ma ne allora tutta io la intendea, ne ora saprei ridirlo: bece ho in meete, che non credcano, ne aveano per vero, che il così comporre fosse comporre novello; anzi gli antichi avere questa via aperta da girc alle muse, tuttocche essi per altro senticro vi si fossero più volentieri condotti. E di questo io posso trattarvi; ma che ciò fare sis o lodevole consiglio o hiasimevole, non mi ricordo che cui affermassero o pegassero.

C. Non mi sarà picciolo piacere udirvi sopra ciò; ma come domine? non è cosa nuova? Ove Daote? ove Petrarea, ove niuno di quei secoli così rimò? Già non suole cotanto abhandoparmi la memoria; tuttavia quanto mi manifesterete dottrina a me più Inascosta, tanto

maggiormente rimarrovvi obbligato; ora dite per grazia.

Or. Noi abbiamo a ragionare di materie, le quali si vogliono disputare non con altro modo che con porre in mezzo l'esempio; e perù nominate quelle maniere di componimenti, le quali a voi si mostrano non antiche, e lo darovvl risposta di mano in mano, ne qui fa bisogno o lungo o leggiadro parlare; ma basta dire è così, o così non è: siate voi il primo, ed io sarò il secondo.

C. Ecco una strofe pleciola d'una canzone : Ben egli agli occhi suoi ritolse il sonno,

E sua quiete al core; Ma fornirsi i desir sempre non ponno: Talvolta è di diamante

L'era del gran Tonante.

Or. Che vi turba egli in questi versi? C. Turbami, ehe il secondo verso non ka rima niuna compagna.

Or. E che dite sopra ciò?

C. Io dieo, che lo reputo peccato. Or. Che sia peceato, o non sia lo ne affermo, në niego: ma chieggo perche pare ci sia

C. Per non dire altro, perche gli antichi maestri, i quali hanno titolo di padri della noatra poesia, feciono altramente,

Or. Che essi facessero altramente io pon vnglio al presente contendere, perche se essi avessero fatto come questi moderni fanno, non avereste voi oggi di che questionare; ma hovvi da principio detto, ed ora vi ridico, che gli antichi hanno per modo di ragionare data licenza di cosi farc.

C. Di così fare? c come? e dove? Or. Sapetemi voi dire di qual poeta rien O poverella mia come sei rozza! Credo, che tel conosehi: Rimanti in questi boschi.

C. Essi son senza dubbio del l'etrarca. Or. Dove vedete voi la rima compagna del

primo verso? C. Bene sta; ma quei verso è in nn brandelio di canzone: e non trovasi quella discom-

pagnatura nei versi di ciascuna strofe. Or. Se eila vi si trovasse sarebbesi fatto appunto appunto come fece il poeta moderno; ma io bovvi detto, e dico, che coloro nol fe-

eiono, ma chetamente dissero, che poteva farsi. C. Non l'avendo essi fatto, costringono noi a dire che maiamente si fa.

Or. Non so, ne voglio questionares se è rea cosa il fario, condannisi; ma già non si prova che lasciare verso senza rima sia fantasia moderna senza antica antorità; e vedesi, che non una volta sola quei famosi il fecero, ma il fecero mille volte: perciocché sempre che per loro dassi fine alla eanzone, luscissi nn verso senza rima; non ne reco esempi perché ce ne sono i libri ripieni, non pure di Dante e di Petrarca, ma di Cino e di Guido, come leggendo le l'ilme Antiche potrà ciascuno chiarirsene; non è donque povella naanza lasciare alcun verso senza rima.

C. Dirò, ebe il fare ciò nna volta in nna canzone, e farlo sempre in un luogo pnossi dir legge di cansonare, e non doverseno trarre esemplo per cool fare in altra parte.

Or. lo vi rispondo, e pero che ciò sia vero. C. Ob, poco dianzi voi l'affermaste.

Or. lo l'affermai perché è vero per lo più, ma udite questa ballata di Cino:

Quanto più fisso miro Le bellesse, che fan piacer costei, Amor tanto per lei

M'incende più di soverchio martiro; Parmi vedere in lei quando la guardo Tutt'or nova bellezza,

Che perge aglà occhi miei novo piocere, Aller mi giunge Amor con un suo dardo,

E con tanta dolcetta Mi fere il cor ch'io non possa temere Che dal colpo non cali;

E dico: oh occhi per vostro mirare

Mi reggo tormentars Tanto, ch' io sento l'ultimo sospiro.

Vedete voi in questa bailata quei verso, ehe dal colpo non cali, senza rima? e non dassi commisto alla canzone. E similmente fece in un'aitra balista, la gnale non recito per non appoiarvi, ma ella incomincia: Donna, il beato punto che m'accenne; nà più ne meno fece Gnido in quella, di cui è il principio: Poiche di doglia cor convien che io porti, Ma io voglio prevarvi il mio detto con reale autorità: il re Enzo duolsi de' suoi amori con una can-20ne, la quale comincia in questo modo:

S' io trevessi pietanza In corneta figura Merce le chieggeria Che a lo mio male derse alleggimento;

E ben faria accordansa Infra la mente pura, Che pregar mi varria Vedendo il mio umile aggiehimento; E dico: ahi lasso, spero Di vitrovar mercedez Certo il mio cor non crede, Ch'io sono sventurato Più d'uomo innamorata; Solo per me picta verria crudele,

Oni non vedete, cho ie parole spero, e cra dele vanno sole e senza rima? E così trovasi nelle strofo seguenti; dirò di più, e recherò autorità maggiore, L'imperadore Federigo II compose canzone, la goale comincia Poiché ti piace Amore, in cui per ogni sua strofe lasciò un verso senza rimarsi.

C. Se costoro fossero si gran poeti, come forono gran personaggi, sarebbe da nbbidire alla

ioro voientà. Or. lo v'intendo: ma io me ne vaglio per provarvi la nasnza; e provasi per loro come si proverebbe se fossero maggiori di se stessi; non quistionando io se è bene il farsi, ma se fecesi, E perebe avete detto, che ciò fanno i grandi neil'accommister le canzonl, io il vi niego: non sempre le canzoni si accommiatano con verso senza rima. Vedo che il Petrarca non fece il canzoneino alla canzone: Mai non vo' più cantar come solea: e Dante non ne fece a quella: Morte poich'io non trovo a eui mi doglia; ne a quella: Amor, che ne la mente mi ragiona; né ad aicone altre; e gnando gli antichi fanno alle canzoni il canzoncino, non sempre il fanno con lasciarvi per entro alcun verso senza rima, come si vede nel libro delle Rime Antiche in quella che comincia: Dacehè ti placa Amore, ch' io ritorni: ed in quella: Nel tempo che si infiora e copre d'erba; ed in quella: Quando pur vedo che sen vola il Sole; ed in quella : Giovine donna dentro il cor mi siede. Ora, Cicognino mio caro, è vero che non si lascia sempre nel canzoneino alenn verso senza rima; e non è vero che sempre si faccia il canaoncino alle canzoni; ed è vero ebe si toglio rima ai versi à quali non sono nel canzoncino; e però è verità ciò che vi dissi dell'usanza degli antichi scrittori, e le vostre risposte non abbattono il mio dire

C. Non vi posso negare.

Or. Quali siano per essere i vostri dubbi io non so; ma le mie risposte saranno tutte coai fatte: però segnite a vostro buon grado. C. Udite di grazia:

> E ciglia d' ebano, Labbra di porpora, E rose tenere, Nel volto vidivi In fresca età: Fiamma risplendere, O occhi fulgidi, Nel guardo vidivi Si ehiara ch' Espero Sparso di tenebra

Nel Ciel sen va.

Fronte d'avorio

Or. Io aspetto, che voi darete acensa a queati versi: perciocche essi mancann assai di rima; ma io non gli difenderò per modo altro

che il già sopra tenuto.

C. In ome di tres coips di questo allemente (riccordoni dell'emenjo da ven pottato), ma io mi marviglio che volcedoli prorre in questa camono elsous vima, popervin non esi nella atrofe san, ma foori; e faui, come far node doci di alemna cosa fornire a sue tempo, faser doci di alemna cosa fornire a sue tempo, faser di tempo compiela men male elvir pub. E corto arredo io accolto il fiore di ma strefe intiera, qual orsamento per lei debbe lo asseltirea, qual orsamento per lei debbe lo asseltarea.

o pare quaene ragione enume un set of. On. Nom an inette in ragionament chece che to aponga, se bene fasti ou president ou properties de partie de la companyation de

C. Le terzine non hanno in una loro strofe un verso, il quale con nna sola rima riguardi un verso dell'altra strofe, e tutti gli altri sieno dalla rima disciolti; anai con un certo ordine tutti quanti rimansi.

Or. Ma pure è vero eb'essi rimansi fuori della strofe, e non per entro.

C. È veron.

Or. Ora io vi metto in mente, etc. Dante ne lascio il fatto ecengio, perciocrbe egli nella mel nella di la composita perciocrbe egli nella intenia in una strono questi parte de la compagna con rime; e ciò fare non elbe a settifo il Bembo, usono molto poco vago d'auterno del mana egli natichi una pare d'ausana degli autichi una pare di sella seasonet. En con contrato del contrato

C. Ponete niente di più nei versi recisiale della cannonetta moderoa, else Pintervallo della rime è di sei versi, e al fatto non è fra i versi delle seulne; anni il primo della seconda atrofa tocca l'ultimo della primiera; e non lascia, como nei moderni, l'orcechia per tanto tempo diacontolata.

Or. Gió cha si dice ora da voi è novello biasimo dato al novello compositore; perciochènol biasimate che fuori della strofa aerompaçal la rima, na pare perche troppo lunganete egli le lascia discompaguate: della qual rolpa do debbo con l'antorità del Petrarca liberario. Udite i versi di lui, e poi udite le parole di me;

Verdi panni, sanguigni, escuri, e persi Non resti donna unquanco; Ne d'or capelli in bionda treccia attorse, Si bella, come questa, che mi spoglia ll'arbitrio, e dal eammin di libertade Seco mi tira sl, ell'io non sostegno Alcun giogo men grave.

Amicissimo Cicognino, per vostra fe rispondetemi: nei versi recitati ha rima niuna? cesto niuna, e nondimeno a numero sono sette: era se lo direvvi che una strofe di cannoni compiesi con sette versi, e senza niuna rima, voi non mi potete, salvo sotto lo soudo del Petrarca, offendere.

C. Dite più oltre.

Or. Ascoltate.

E se pur s'arma talora a dolerei

L'anima, a cui vien manco

Consiglio 3 ove il martir l'adduce in forse, Rappella lei da la sfrenata voglia Subito virta, che dal cor mi rade

Ogni delira impresa: ed ogni sdegno Fa'l veder lei soave.

Questi sette altri versi non sono eglino privi di rima?

C. Chi pnò negarlovi?
Or. Or come fassi egli? non per virtù di

due strofe?

C. Senza dabbio,

Or. Dunque sceero i maestri una strose di

canzone, e suoi versi non adornano di rima, o poi nella seguente strofe composero versi onde tutte si rimavano, avendo riguardo l'una all'altra.

C. Così feeero.

Or. Eccori scussia la tessitura moderna, ed e cece che la rima accompagnarsi pnò oltra lo a spazio di sci versi, vedeodo noi, che le stanzo recitate del Petrarca giungono a sette: cha pensate voi:

C. lo pesso che in parte fate i mici argomenti sparire; ma pure nos mi persade, perciocebà altro è il consiglio dell'antico, de altro il consiglia del poeta moderno; quello tatti i suoi versi rimò, questi non tutti; e però l'antica tessitura può mostrarsi perfetta, e la moderna no; e quinci l'uno direnso lodevole, el una bissimevole.

Or. Lodare e biasimare sia a vostro talento; ma le prove fatte non dovete a partito niuno nerarmele.

C. Io non sono affatto ben chiaro; tuttavia non voglio dir più; le vostre ragioni non mi quietsno, e non trovo la via d'abbatterle, e però io passo innanzi. Voi ponete mente, per grazia, alla mescolanza de'versi ch'io reciterò:

> Ben d'aspro Borea Per nubi gelide Sento alcun verno, E pur d'Erigone Il ean al fervido

Qui prendo a scherno.

Qui voi potete sentire un molto vario ver-

reggiare quanto alla terminazione, ed altra volta non meno:

Or tu da l'alte cime, In che siedi sublime, Rivolgi gli occhi in giù: E gradisci mie voci, Che volano veloci Serve di tua virtu:

Ed altra volta neconzò via più maniere versi. Udite:

Che venni manco al mondo, Quando gli anni volgeano

Tanto cantati amor:

O lieto, o ben giocondo,

E di ver' oro secolo,

Ricchissimo sens'or.

lo veggo un verso formini adrucciolosmento, alcuno fermaris come appop, ed alcuno formato sen dritta ragione; eiò mi rappresenta na fratta in campagaa, ove siano sterpi e pruni, e per entro alcun fiore. Ora così fattamente componensati i canti agli anni passati ? ori cidete, quasi che lo favelli seberzando? ma io non ischerzo per verità.

Or. Io rido di me, che lo debbo pigliare cose a difendere, alle quali mestiere uon fa di difeas; e sono per ammaestrarvi di quello che voi sapete, come me, ma non badate; e l'osanza universale ve ne porta seco, come gli alberi nna piena di fiume:

Da bei rami scendea,

Dolce per la memoria, Una pioggia di fior sopra il suo grembo; Ed ella si sedea

Umile in tanta gloria Coverta già da l'amoroso nembo.

Questi aono versi del Petrarca, e vì si scorge per entro gloria e memoria, rime sdrucciolose, non punto fatte come le compagne. Giungo questi di Dante:

Taccia di Cadme, e d'Aretusa Ovidio, Che se quella in serpenti, e questa in fonte Converse poetando, io non l'invidio.

Di qui traggasi esempio a mantenere l'usanza novella per la parte delle rime adrucciolose; per l'altra parte di quelle che paiono zoppe, manterrassi pure con questo esempio:

l' die' in guardia a s. Pietro, or non più no: Intendami chi può, che m'intendo io: Grave soma, ed un mal fu a mantenerlo.

Onl discerniamo no erlo, rime lontane dal modo della rima mantenerlo; ed in somma reggiamo dal Petrarea posto un'orma sopra l'arena, che altri ha voluto seguendolo ben calpeatarla; e Dante similmente disse:

E tutti gli altri, che tu vedi qui Seminator di scandali, e di scima, Fur vivi, e però son fessi così.

Qui voglio farmi incontra al vostro parlare: E vera, direte voi che Petrarea e Dante usarono questi medi, ma gli usarono quali trapasando oltre, ed infingendo di non accorrersene; ma pure, dirò lo, pertanto è vero che da loro chè questa usarra principio ; onde lo canchiu-

do, che il moderno componitore non è ritrovatore, na seguase degli ordini anticamente importich se poi crit erra, o non erra seguendoli per ul maniera, quale cgli tiene, i o non dioo, ma tacerolto; ed emmi assai soddisfare alla fattaggi promesas. Ia quale (ui dioblarare che non tessitura di costol, che vol riprendete, s'appogcia all'esempio degli seritutti antichi e ri-

veriti.

C. I versi di Dante non sono in componimento lirico, ma epico; e Dante e Petrarea in quella canzone si trastullò e compose per ciancia.

Or. Se quella maniera di versi adracciolosi e zopii non v'olfendono l'orcechia nell'epico, meno vi deono offendere nel licopo permas preciocoche nell'uno e nell'altro noi ora gli esmuinimo come versi, non pensando avra altra cosa. Ma per darvi piena risposta, io vi rammento che Datte nella cannone i Posicia ch'a mor del tutto m'ha lasciato, nua rima adrucciolosa fra non adreccioli.

Onal non dirà fallenza

Divorar cibi, ed a lussuria intendere ; Ornarsi come rendere Si volesse a mercato di non saggi.

E Guido Guinicelli nella canzone: A cor gentil ripara sempre Amore, adoptrò rima alle sopraddette opposta in quei versi:

Che non de dare uom fe, Che gentilezza sia fuor di coraggio In dignità di re:

O valoroso ingegno bastavi egil l'animo darmi mentita?

C. Non 2000 i forte mantenitore di mia oppiane, nich odebbis igi amici olitzoglare; bei potrebbed più questionare, ma io voglio accettare qual poco che dita, come are mantenito da brona ventura, nditenii 10 adesso mettero in campo mi accompagatare di inie di cui, volendo, non superi tovare più strana, che ii campo mi accompagatare di conditana, che inie di cui, compaga qui, ce cui, d'a tere; na queste perole tronche possoni in mi lettera vocale, il the fare è atto naturale della tossona s'erili; ma chi le tronca, è talle posser in lettera consequitazione in lettera vocale. Il the voglia trasformare i la lombardo?

Qual ricchezza di Creso
A confronto di Sisifo,
Dicamini che val?
Mentre riguarda appeso
Il sasso che minacciagli
La percossa mortal?

Vol per voi medesimo qui atabilite il mio argomento: torto vi faria diehiararlo maggiormente.

Or. Il vostro ragionamento vuole andar passo passo. Voi, secondo ch'io m'accorgo, consentite che si possa rimare con parola, la cui sillaba fornisca con accento grave, siccome forniscono pietà, e ató, e consentite per lo escupio degli antichi: ora movete a condannare qualunque scrittore rimasse con parola la quale avesse l'ultima sillaba con acceolo grave, e non fornisse in vocale, ma su lettera consonante: è egli si fatto il vostro giudizio?

C. Cosi fatto a pnoto.

Or. Ora io debbo risponderri, non producedor agion preche coi debba frar; na portando fin mezro autore antico da cei si sia voi atta. Dancia, il quade fin d'illaimen spirio formation de la comparcia del comparcia del composition de la fatte leggiere oppositioni, come umo ben persuso, che serittura coid debba porsi maravigita nell'aulmo di chi legge, voglis con minutamente grandra s'ottelli persumenti del consistente del produce al comparcia s'ottelli persumenti del consistente del consistente del consistente del produce al consistente del consistente d

Come ciò sio, se 'l moi poter pensare,

Dentro raccolto imagina Sion Con questo monte in su lo terra stare, Sì ch'ambedus hanno un solo orison E diversi emisperi, ond'è la strada Che mal ne seppe carreggior Peton.

Io oon sono mago, ne posso ingannare gli orecchi in alenn modo; ed essi sentono pure queste rime Sion, Orizon, Feton; e però perche tanto ammirare? Se Dante non rifiutolle, perche noi abbominarle? più dieo; Dante (e latri ebiunque ne ha vaghezza) Danie, dico, maestro di tutti i Toscani, non pure sprezzo regole così fatte, ma si prese viamaggiore li-cenza: io mi dichiaro. Alcuno, e voi potreste dire: Sion, e le compagne parole si chiudono con consonante da grammatici appellata liquida; e ciò fassi naturalmente favellando siccome il popolo di Firenze il ei manifesta; onde se la gente per natura così fa, scandalo non dec parere ehe lo scrittore eosi faceia per arte; ma Dante, il quale volle, spezzare questa sbarra ed apparire franco d'ogni ligame, compose questi versi cosl rimati:

Non fece al corso suo si grosso velo Di verno la Danoia in Austeric Ne il Tanoi la sotto il freddo cielo; Come era quivi: che se Tabernic Vi fosse su codotto, o Petrapana Non avria pur da l'orlo fotto cric.

Udite voi , Cicognino maraviglioso? Certamente, se io non sono errato, le dettevi rime hanno l'ultima lettera consonnote, e consonante non liquida, e per tal guisa terminare la parola non costuma il popolo fiorentinu quando ei parla; e tutta volta Dante volle rimare in tal modo: e ponete mente, eh' era in ana balia dare compimento a quelle voci, e torsi d'impaceio, e serivere Austericehe, e Cricche, e non pertanto egli volle farlo; e prese a scherno ogni biasimo, il quale per ingegni volgari potesse essergli dato; ed insomma elesse d'apparire per ogni via maraviglioso, e scielto da ogni minuta regola che odorasse d'animo vile. E conoscinto pienamente, che egli non pure termino le parole in lettera consonante sul fine del verso nel suo nativo linguaggio, ma non al sbigotti d'accettarne da idioma straniero: Tuti diccon Benedictus qui venit. Io sopra ciò non so che recarri più, ed a chi cotanto non cè assai, secondo me, niuna altra aolorità basterà.

C. Avete coal tritati i componimenti degli oomini famosi, che non mi fate già venire con voi, ma hece mi rendete meno avvero a versi de' quali io vi ho mosso questioni; dieovi lealmente che io mi conduco a eredere che ogni noma abbia sue apinioni, e che ogni opinione abbia sue ragioni per set, è ben vere ch' io non mi so dipartire da' modi antichi, o ch' esti mi piaceiono più.

Or. Molt compagni avrete per questa via, ed anco di coloro che scherana con ai fatto versegiare non molto nasto, avregnaché melto anito; ma su le mesti reali non ogo i vianda è zucera. Ora voi accusate parimente esme coa da non farri il rimare Pullina parola del verso con parola silogata nel meszo del verso esquente; soprente i sorprethe io vogilo colamente ricordarri quei versi del Petraren nella chiusa di una cazzone:

Canzon, chi tua ragion chiamasse oscura, Dl: non ho cure.

Il rimanente non fa bisogno recitarvi; e parmi, else lo vostre opposizioni siano tutte quante esaminate.

C. Se ne é tenuto sermone, ma feggiermente, Or. Già non conviene farvi disputa, come si dovrebbe fare della vita d'uno somo; chè avvegnaché questi componimenti si sentenziasaro a morte, non movirebbe salvo na pose di carta e un poco d'inshiostro.

C. Bene stat tuttavia la poesia è nobilissima arte, ed è ragione condurla a sua perfessione, quanto al può. Ma ditemi per vostra fe: Che vuole significare strofe, ontistrofe, ed epodog e con qual ragione pongonsi nelle camoni toscane? Di ciò non mi darete esempio ne di

Petrarca, ni di Drate.

Or. Ciò che simigliandi voel si significhino, nol vi divi; hen v'afferno che molo tremo di addivero Luigli Alamani compose cananti son addivero Luigli Alamani compose cananti son addivero Luigli Alamani compose cananti son addivero con controllare di addivero con controllare di addivero con controllare e marco della controllare e marco della controllare e marco della controllare e della controllare e marco di della controllare e degli sentitori greci molto dimensione, di ogni segreta di possi espertato possi espertato, con controllare di controllare e vi pisero di liggrere i non tropcioli stali, e se vi pisero di liggrere i non tropcioli stitolia si Soronara, voi referete antice canani stitulosi soronara, voi referete antice canani soronare di canani stitulosi soronara, voi referete antice canani soronare di canani stitulosi soronara, voi referete antice canani soronare di canani stitulosi soronara, voi referete antice canani soronare di can

del eoro, che tenne memoria dell'uso greco.

C. È ben ciò non affatto da dispregiarsi: ma
ciò che fie a grado a quel due, pare che agli
antichi maestri non veneudo in mente, sia cosa
di poco momento; ovvero a loro essendu venota in mente, ella sia rea cosa, poichè la ri-

Or. Certa eosa è che sempre abbondano argomenti a chiunque è vago di quistionare; ma non pertanto un intelletto tranquillo ascolta volentieri quando altri conferma sua opinione bastevolmente. Ms ditemi per vostra lealtà, quegli ultimi versi, de' quali il Petrarca e gli altri Antichi sogliono le loro canzoni terminare, mon vi paiono una stanza diversa dalle altre, alcieno quanto al numero de'versi? e quivi dentro non fassi uns favilluzza vedere di quello onde tegnismo ragionamento? ma che dico io? sovviemmi, che Dante fra le sue canzoni lasciò registrato questa che ora vi dirò; cioc:

O voi, che per la via d'amor passate,

Auendate, e guardate, S' egli è dolore alcun, quanto il mio grave; E prego sol, che a udir mi sofferiate;

E poi imaginate, S' io son d'ogni dolore ostello e chiave.

Questa, dettavi, è la primiera stanza. Udite la seconda: Amor, non già per mia poca bontate,

Ma per sua nobiltate, Mi pose, in vita si dolce e soave, Ch' to mi sentia dir dietro spesse fiates

Deh per qual dignitate, Così leggiadro questi lo core have?

Queste due stanze intieramente sono fra loro simiglianti per quantità, e per qualità di versi, ed in ambedue i versi hanno lo stesso luogo, per modo che una puossi dire strofe, e l'altra antistrofe; ma ciò che ora io vi dirò, dirassi, e potrebbesi dire, epodo: perciocché è di forma atraniera da quelle duc:

Oru ho perduta tutto mia baldanza, Che si movea d' amoroso tesoro; Onde io pover dimoro

In guisa, che di dir mi vien dottanza,

Onivi certo una sembianza vedesi del comporre grecamente, perciocche Pindaro quasi tutte le sue canzoni compose epodiche; ma io non voglio pentirmi di soggiungere, che conaiderando la tersitura per ciascuno usata nelle canzoni, io riconosco alcun vestigio della greca antichità; ma non posso sporre il mio concetto senza recitarvi i versi. Io vi additerò così leggiermente il secreto da me osservato, e ciò prenderete a considerarvi sopra, quanto vi piacerà. Dice il Petrarca : Sì è debite il filo, o cui s' attiene

La gravosa mia vita, Cha s' altri non l' aito. Ella fia sosto di suo cerso a riva.

Questi sono quattro versi, ed ii primo ed il quarto di quelli sono di undici sillabe, ed il secondo ed il terzo di sette; ne giunge il poeta quattro aitri, e sono questi:

Però che dopo l'empia dipartita, Che del dulce mio bene

Fece solo uno spene, È stato in fino a qui eagion eh' io viva.

Senza contrasto ninno questi quattro agglunti

quattro primieri : ed jo dirovvi, ebe però quivi è la strofe e l'antistrofe; ma tutti i seguenti banno sembianza di spodo, perché aono più a numero e diversamente disposti. Uditegli :

Dicendo perchè priva Sia de l'omata vista, Mantienti anima trista

Che sai, s' a miglior tempo anco ritorni

El n più lieti giorni, E s' el perduto ben mai si racquista?

Questa speranza mi montenne un tempo, Or vien moncondo, e troppo in lei m'attempo

Dico che questi versi lianno sembianza di epodo e perciocche non sono a numero quanto i recitati della strofe e dell'antistrofe, ne meno sono ordinati con la loro maniera: e tutto ciò rimirasi, per chi vuole, nella tessitara del sonetto; non potendo negarai il primiero quaternario essere come strofe, ed il secondo come autistrofe, ma il tersetto come apodo: e se altri dicesse, che non un terzetto solo sia nel Sonetto ma due, costni sappia che anco presso i Greci fu costume di comporre canzoni con due epodi. Non so io ora come debba, o poisa a voi giunger cotanto nuova la maniera tenuta dal verseggiator nostro?

C. Se gli Antichi banno fatto come i Greci; perche non ci basta far come gli Antichi, e

non cereare movi titoli e nnove sembianae? Or. Gli Antichi hanno composto, e non avvisarono in qual maniera si componessero; è però non male che ciò per noi si sappia: di avvantaggio non si dee stringere gli ingegni si che non si posta useire dalle vretigia attrui; ma si nel fare canzoni epodiche, laseiare in arbitrio di ciascuno di tessere strofe, antistrofe

ed epodo, come più gli piaccia.

C. lo non dico che il ragionamento da voi fatto mi porga intiera soddisfazione, ma nos niego ebe alenne cose mi abbiate sporte ben denne di considerarsi; e verro poco potersi errare in maturar il giudicio sopra le materie da disputarsi; ma posto che tutte tessiture, di che io favellato vi ho, abbiano aleun fondamento nelle poesie antiche, qual ragione ci consiglia a metterle in frequente uso e dome stico? Se siamo forniti delle migliori, a che travagliarsi dietro a poesie men bnone? non veggo ragione perché eiò fare; e volentieri alcona ne sentirei. Or. Io non sono per appagarvi, perché tot-

toche in Roma già ne sentissi produrre alcusa volta alenna, io non posi mente, o non intesi, o me ne soco dimenticato; ma il nostro Geri, il quale era con esso il signor Stroazi a Roma, ed è di maggior memoria fornito che non son io, suole alcuna volta farne racconto, ed egipotrebbe compiacervi.

C. Non mi è conceduto da negozio grave domani da mattina fare a mio senno; ma faceiasi così: venite amendue a ceuar meco; io farò metter le tavole in cima la mia torre, ed all'aria fresca faremo ragionamento, e ci schersecondamente sono a punto a punto come i meremo dal caldo, il quale, questo mese di agosto, fa lanlo godere l'acqua d'Arno giocondamente.

Or. Sarà per me fatto il vostro volere. Ma

troviamori soli, che non sono li strani ragionamenti da divolgarat. C. Ben dite.

### IL GERI

OVYKRO

DELLA TESSITURA DELLE CANZONI

Jacopo Cicognini, Giureppe Orzalesi, Gio. Francesco Geri.

Gio. Francesco Geri.

Or. Siate ben ritrovato, carissimo Cicognini;
noi, siccome nomini leali, tegniamo fede, e

siamo qui a cenare con caso voi.

Cic. Nel tener fede voi serbate vostro costume; ma per la cena voi pagherete non pic-

stume; ma per la cena voi pagherete non picciolo scotto; tali ragionamenti siete per farmi. Gar. Molti nomini averanno per buona derrata, dare parole e pigliare vivanda.

Cic. Quando le parole non sono parole, vogionas i comperare a peu di ron, massimanente che la cena apprentata vi fa con fiorentina modestia; ma poiché il vino è gran parte dei couviti, lo m'affido di riceveri a cena sona vergognosa. Averemo on vermighio di Chianti, ed averemo vernaccia di a. Gemiganoa, la quale hammi mandata in dono l'ammirabile nostro Bronzino.

Or. Se per noi si dovesse, come in Firenze ussai, improvvisare, la eccellenza di quei vini sarchbe opportona; ma dovendosi di cose minote tenere ragionamento, non so come andrà

la biogna.

Gr. Ella andrà bene, se ben noi mesceremo.

Gra udita me, o amicisami: noi abbiamo di
vivo giorno presenche norosa, ed in cima la
torre il sole ei dà nois; a me pare, che ei saconciamo in questo terrassino di donde egli si
è dipartito, ed ove il vesto marino tuttavia
ferisee. Qui formeremo le notter dispute, ed
unciti di seuola comanderò che si forniscano le
tarole: coal para a me, ea e vol è a grado.

tavole: cost pare a me, se a voi é a grado.

Or. Non pob meglio disporsi questa giornata: sediamoci.

Cic. Ecco le seranne.

Or. O Geri, a voi tocca il favellare; noi vi diamo le nostre orecebie per nn'ora; Ger. Fiami a bastanza minore spazio? Io,

Cicognico carissino, soco dal nostro Ornatei pieno fatto distre de 'ostri dicisle', e però, ni estra che più "nuoniet a parlarmi, io posso direrece quanto più interia, e sodicistrovi. E comisciando di qui io afferno, ciu nella voi. parla lingua è assusa di comporre reri dalle coni del canada di contrata d

quatro illabe fino alle dodiei, per modo eha il teresgga in vario maniere, purche sia l'acceptation de la contraire si fatti verie silbate e delle aria di contraire si fatti verie silbate e delle aria di contraire si fatti verie silbate e della contraire si fatti verie silbate e della contraire si fatti verie della notare proportimento. Ils simpara la rolgar lingua lante varietta di versi, cel balla avata per lunghissimo tempo a dietro; i quali versi fice questi:

E l'amanza.

Non per min grato.

Amore mi tiene.

Chiare fresche dolci acque.

Dolci per la memoria.

Che sia in quella città.

Quando miro la Riviera.

G non l'ho, perchè non l'ho.

E chi non piange, ahi dura core.

E chi non piange, ahi duro core. Chi vuol bevere, chi vuol bevere. Nel metto del camin di nostra vita. Con cuo un colpo per la man d' Artú. Fra l'isola di Cipri, e di Mojolica.

Questi versi, secondo che varino gli accenti gusti su le loro tiliber, varisso la loro maniera. Pereiocebè se l'accento aguto siede sopre le sillabe pari, quei versi hanno ragione di versi gianalci, partando con voce latina; non che versacciosi cisco gianalci, cied conposti di stuli piodi gianalci, cied incentera sare componanto internancia, la sillabe pari averedibono adosso l'accesso aguto; a se altri voltace piglia ralicia, pur formerche un verso tutto di picili giambi, al come formolto Daute; ed è l'altimo della sua Commofici.

L' dmor, che move il cielo, e l'altre stelle: Quando poi su le sillabe dispari fermasi l'accento aguto, allora rieseono i versi a ragione di versi trocaici, pure favellando con voce latina: non ch'essi sicno composti tutti di picdi tronchei; ma se fossero, averebbono l'accento aguto adosso alla sillabe dispari. Con questa ragione poi si fanno o più lunghi o più brevi, secondo che al poeta è più a grado; e di ciò non ragionerò più. No ben da ragionare intorno alla ragione che può movere altrui ad adoperarli poctando; e ben può addivenire che sieno versi della lingua, ma sieno tali alcuni di loro che la lingua, per farsene bella, debba rifiutarli. E però io dico così: primieramente essendo versi della lingua pare dicevole che essi si aecettino e non rifiutinsi, perciocche indaroo sarebbero versi se non si adoperassero. Di più se la Spagnnola e la Franccse, lingue nobilissime, sono ricche per varietà di versi, non pare bnon (consiglio che la Toscana stia con due qualità di versi solamente; perciocche i gran poeti suoi non altro hanno usato fin a qui, salvo versi di sette e di nudici sillabu Par si che i Greei per lo spazio di scicento anni stettero col verso esametro solamente, ma Archiloco, facendo udirne di novelli, trasse i popoli a scriverne con infinita varietà; e similmente veggiamo che i Latini vollero far ere con molto pericolo. Decsi ancora pensare, a se è beu fatto che per le materie di dolcezza e di tenerezza sia verso minore di quelli, i quali adoperansi nelle materic sublimi, e certameute non dee parere satvo ben fatto. E ne lo persuade l'esempio de' greei e de'Istini poeti, i quali nei componimenti de loro appellati lirici, non s'impaeciano molto col verso loro esametro, ma lasciaulo da parte per ornarne gli eroi, o similmente fanno i Francesi oggidi, ne ci si faccia all'incontra l'autorità grandissima di Petrarca o di Dante, che iu questo medo puossi rispondere: Costoro hanno amando sofferite passioni, ed altissima gentilezza di cose, e si fatte haunole espresse nei loro versi, e però doveano trovar versi che a quella sublimità andassero a paro a paro, ma se alcuno vorrà trattare i suoi concetti più distesamente, commetterchbe egli errore a uon ritrovar uu versengiare più dimesso? Io ardirei affermore che egli il commetterchbe. E poguiamo si fatto caso: sia nu gioviuctto, ovvero una donzella innamorata, uel coi petto sia passione, o la nou si regga cou franca ragione, ne con specolazioni da scola de'filosofi. Che cautassero eglino? certamente tutto quello che scutiranuo deutro dal core, e tutto eio nou fia altro che affetto lieto o dolente, di cui gli uomini amando sono naturalmente ripieni. lo per me atimo, ebe di cento i novauta lascieranuo a dictro ciò che Socrate divinamente insegnò a Fedro, e tutto ciò che Platone fa discorrere con tanta altezza nel dislogo del suo couvito. Oh mi direte, Daute e Petrarca non vollero adornare le loro rime, ed io rispondo, essi fecero ottimamente, ed erano tali che seppero farlo, ma l'amante che di tauto sapere uou sara fornito, sfogherassi con sporre semplicemente i suoi dolori e l suoi pisceri, ed allora perché dee por mano a versi alti ed altieramente sonanti? Pigliasi di grazia alcune canzoni d'Orazio tessute con versi dimessi, e dopo averli considerati, riprendeteli se vi basta l'animo. perche uon siano composti di versi asametri: certamente ne voi, ne niuno reprenderalle per ciò. Credo che per voi si leggano poesie francesi, ponetevi in memoria quei loro vezzi amorosi, quelle lusinghe, quelle teneresse, le quali ogni donna ed ogni nomo può e sa esprimere. e ciascano, quando souo espresse, le intende agevolmente; non pigliate voi solazzo in vedere eosì amorosamente rappresentati si fatti achergi, a quali intendere non fa mestiere ne commento, né chiosa? D'altra parte cantate ad un drappello di vergini una cauzone di Daute o di Petrarca, e poi chiedete da loro ciò che haunu ascoltato. Mi direte, è vero, quelle son poesie sopranmane, e vogliouo uditori di sottilissimo Ingegno, e di qui meritano ammirazione. Io non voglio contrastarvelo, ma infra la generazione nmana trovansi degl'ingegni assottigliati ed anco de'materiali, e cimcuno dec poter cantare, e però si vuole dar loro versi che abbiano buon rigoardo alle materie che da loro sogliono e possono recitarel. lo veglio dire un pensamento, ma già non la dico per

ferma sentenza, ma come mio puro pensamen to. Io veggo versi negli antichi scrittori toscani, ed anco nei moderni, i quali non sono solamente per se stessi i maggiori del nostro linguaggio, ma auco si accoppiano insieme fra loro, c se ne formano strofe di canzoni, in maniera che la tessitura dell'ottava rima non è più rihombaute. E se così è , certo non è ragion d'arte che più degnamente si canti la dauza d'una douna, che la battaglia di un croe, e se questo mio pensamento fosse da non biasimsrsi, il che ne spero, ne despero, ai com prenderebbe poeti autichi in sul nascere della poesia toseana uou avere a tutte le cose sottilmente pensato, onde rimarrebbe luogo a'nostri secoli, ed a quelli che venirauno appresso di molti così trovare e di non pochi smendare Ho detto quanto so per provare che le varietà de' versi sopra notati sieno anai di giovamento alla poesia toscana che di danno, e che perciò deonsi nou shaudire dal Parnaso, ma dar loro quivi cortese albergo. Cic. Io non mai affermerò, che la copia dei

versi faccia dauno alla poesia, ma è ben da por mente se i versi sono acconci ad abbellirla, ovvero a deteriorarla, chè se ci souo per loro condizione al vili che non possan ascoltarsi con gentilezza, per certo deesi loro dar bando, si come fassi agll uomiul ammorhatl, ed è vantaggio perderli. E veramente io sono offeso da molti versi di quelli da vol notati, per una speciale loro condizione, cioè che non hanno tanto snono che si faeciano sentire per versi, ma palouo uua prosa.

Ger. Beu dite, ma si fatta condisione non è di alcuni versi; auzl di tutti, ne di toscani solamente, ma di latini non meno. E ditemi per vostra fe, se diciamo parole di nudiel aillabe talmente accentate che ne riesca verso nei nostri ragionamenti, questo verso cosi prodotto non trapassa via come prosa? Certamente noi ciò veggiamo avvenire. Ma se di mano in mane taute parole con taute sillabe acceutate a punto l'orecchia vostra sente pronunciarsi, ella conserva quei numeri , e li reputa versi; voglio dire pertanto, che avveguache alenni versi tengano assai della prosa mentre sono nditi, e ciascuno per sé, quando poi se ne ascolta una quantità si fanno acorgere altro che prosa; e questo appare via maggiormeute, quando essi si cautano: e cantarsi e quesi loro qualità naturale; perché chi recita versi, o tanto o quauto nou dà loro un'aria oude si discompagnano dal comune parlare? E perchè ho detto che il dispiacere da voi sentito in alcuni versi tososni medesimamente da voi si sentirebbe in alcuni versi latini, io mi teugo obbligato a darvi prova del mio dire, e voglio disobbligarmi della promessa.

Dunque noi esppiamo, che essendo morta la lingua latina, ella non più uaturatmente si parla, ma solamente per istudio, e che nel suono di sue parole, pronunziate da noi malamente. commettismo errore; e spesso le bravi sillabe allunghismo e le lunghe abbreviamo; e di qui siamo certi, che contando i versi latini not

posso pertanto darvi certezza della mia eredenza appieno, se non metto in mezzo nn uomo romano, e facendolo risuscitare nol prego a dirvene la verità. Questi sarà non mica un idiota ma un dottrinato, ne vile ma in fra tutti chiarissimo, e chiamasi Marco Tollio Cicerone. Egli trattando con Bruto dell'Oratore sovrano, e tenendo ragionamento dei nomeri della prosa, disse così a punto; ne prenderò guardia di recitare la scrittura latina, perciocrhé quantunque senta alquanto del maestro di scuola il mescolare col volgare il latino, avrà non di meno maggiore peso ed antorità la testimomianza. Queste sono le parole: Sed in versibus res est apertior i quamquam etiam a modis quibusdam cantu remoto soluta esse videntur oratio: maximeque id in optimo quoque poetarum, qui Irrici a Graecis nominantur, quos cum cantu expoliaveris nuda pene remanet Oratio: quorum similia sunt etiam apud nostros: velut illi in Thieste ; quem nam te esse dicam? qui tarda in seneclute; et quae sequuntur; quoe nisi cum tibicen accessit, Orationi sunt solutae simillima.

Eccovi come i versi lirici, se non si cantano, si accostano al comune ragionare degli nomini; e di qui dec cessare la sentenza che voi date contra alcuni de'nostri per la loro poca armonia, perejoeche quando essi si canteranno farannosi sentire come versi manifestamente. Ora raecoglierò alquanto i miei detti: Se dunque la lingua toscana ha molta varietà di versi, ed averli è dignità son, e se tra questi suoi versi non drono alcuni shandirsi per poro snono che s'abbiano, non dec ne anco parer strano, ne riprendersi che, componendo canzoni, le strofe si forniscano di versi fra loro diversi; e però dorransi accompagnare più lunghi e più corti, ammezzati e soprahhondanti, e d'ogni loro maniera accozzarsene insieme. L'esempio degli antichi ne da consiglio: certamente Orazio non fece strnfa maggiore che di quattro versi, eppure noi leggiamo in una soa strofe tre versi di varia genersaione; e però se noi fabbricheremo strofa con maggiore moltitudine di versi, bene ei si dec consentire licenza di più variamente verseggiare; la qual licenza volle Pindaro che a lui si concedesse, il quale ampie faceva le strofe degli inni suoi. lo vrggin che vni sorgerete, e moveretevi all'incontra; direte, per avventura: In goesta lingna la diversità di versi così acconzata ne fia dolce cosa ne gentile; anai quell'accozzamento sembrerà nna zoffa ed unn scompiglio, di che nulla è più contrario alla soavità della poesia. lo proverommi di rispondere. Quando dassi licenza di fare unalunque cosa a chi che sia, dassigli con pattn eh'egli la faceia che bene stia, e con ragione talmente ch'ella riesea cara e di grado delle persone, Sono nell'arte dell'architettura più nrdini, come sapete; dassi possanza di meacolargli negli edifizi, ma se il macstro malamente gli mescolerà ei saranne a ragione biasimato, e l'arte per se rimarrà col suo pregio. I cantori bannn molte note, ma se il musico CHIADRARA, TASTI &C.

guardino la lora vera atromia o minera. Non judegramente porrulle inajenee, da una l'infraponso pretatan duri crietzas della insi erenice anno pissos, se non metto in nerso no nome romano, e facendo i risuscitare no perego rel directe la verilà. Questi surà non mies no idista na ma distritato, nei vile ma infra tattigi a chiarismo, e chiansati Marco Tollio Cierrone.

C. Non posso per tutto ciò che delto m'arete bene acquetarmi. Sonn alcune cose, le quali bene non possono fornissi per colpa della loro naturalezza, ed allora chi si mette in prova non può schermirsi da hiasimo; perciocche volere quello che consegnir non si poò è atto di vera follia. Se la lingua greca o la latina si adornavano di quella varietà di versi posti insieme si fattamente io nol so, ma dollomi a credere perché scrittori eclebratissimi così fecero; e per questa ragione io hiasimo ebiunque tessendo canzoni toscane le empie di vari versi, pereiocelie per sua natura il linguaggio rifiuta si fatta varietà; e mi conduce a credere questo rifiuto la ragione, che mi fa eredere il contrario della greca lingua e della latina: voglio dire, ch'essendo io in forse se quelle lingue amastero la varietà de' versi, e non potendo disciormi dal dubbio per mezzo del senso, perocrhe le lingue sono spente, lo me ne disciolgo colla ragione, e dico a me medraimo: Se mal fosse stato il così verseggiare, Pindaro astenuto se ne sarebbe, e sarebbecene astronto Orazio, il che fatto non hanno, e ne vanno gloriosi; dunque quelle lingue amano quella varietà di versi. Ma nel volgare idioma avvicne diversamente; i padri della poesia nostra a pochi versi si attennero, e sono ammirati; ora perché cercare, come si dice in proverbio, miglior pane che di grano? Ger. Che i padri della lingna nostra, ed i

porti antichi abbiano approvata la varietà dei versi, io ve ne ho fatto certo, e l'Orralesi più ampiamente ve ne tratto ieri; se non l'usarono frequentemente, fu perebe bramavano un canto eccelso, ed il maggiore che nel volgare nostro potesse sentirsi; ed a compire il lor desiderio non era necessaria la moltitudine de' versi, ma goelli hastavano onde sorgeva maggior anono; ed essi gli adoperarono. Se poi il loro giudizio in ciò fu perfetto, è da quistionarsi fra loro l quali son degni di esaminare cose grandi perche son forniti di grande intelletto; questa non è opra da pulire con la mia lima; ma compotre cansoni con varj versi in oggi veggo non ischifarsi, e veggo i popoli porgere volentieri l'orecchio, il che non è piccioln argomento a persuadere che sia Indevole cosa, E certo è che i maestri di canto mosicano di buon grado si fatti componimenti; anzi il fanno con grande vagisezza, e confessano prontamente, che dalla varietà de' versi si presta loro comodità di più allettar l'uditore con loro note: e non è vana prova sletta mia opinione, conciosslacké in ogn arte sono da riverire i maestri. Che in nor dica menrogne sia testimone tutta Italia, e specialmente Firenze e Boma. E voglio rsecontarvi un esempio, e racconterollu veracemente.

Venne per la solennità del Santissimo Ginbileo il principe di Polonia ad adorare in Roma Urbano VIII, pontegce per autorità e per benignità massimo: raccolselo con quei modi i quali si dovevano a tanto personaggio, e finalmente, tenendol seco a desinare nel palaglo del Vaticano, ora, acciocche egli avesse quivi alenn partieolare piacere, monsignor Ciampoli aegretario del papa compose an poemetto da recitarglisi cantando. Il poemetto sponeva la vittoria la quale si ottenne sopra il Tureo da questo giovane principe; vittoria nobile e nobilmente eantata: in questo poemetto erano alcune canaonette a cuisa di cori nelle tracedie, ed erano composte di versi fra loro vari e lontani dall' usanza antica; ed appunto come alcuni di questi de quali noi quistioniamo. Certa cosa e, ebe niona parte maggiormente dilettò le orcechie che quei cori: si giunsero cosa nova agli uditori, e si furono stimati peregrini da ciascheduno. Ne fu solamente così giudicato dal pontefice e da' cardinali , e da pochi monsignori else goivi ebbero licenza d'intervenirvi , ma mentre s'apprestava il canto e provavasi privatamente, egli fu dal fiore della corte sentito a bello agio ed oziosamente esaminato; e per la più gente quei cori si celebrarono non poeo. E però se si dee in questo affare andare col popolo , la nostra opinione non è condannata; è se vogliamo il giodizio delle persona dottrinate, noi non disperismo commendazione. Ne altra cosa fa danno a questa usanza moderna di verseggiare, più, la riverenza dovuta all'antichità non seema pregio, quei modi degli antichi siedono sulla eima, questi altri sono per dilettare chi meno sa, e ae hene fosse in ogni studio attenersi alle cose fatte ed altro non procacciare, certamente le tante provincie dal Colombo acoperte sarebbero tuttavia seonosciute; né il Galileo averebbe nel eielo acoperto quei lami e movimenti ai trapassati secoli non manifesti. Io non voglio ritenermi di farvi una prova, ed oditemi vo-Ientieri, Il Petrarea, volendo parlare con loda degli occhi di Laura, disse una volta cost:

Gentil mia donna, io veggio Nel mover de vostri occhi un dolce lume, Che mi mostra la via ch'al ciel conduce :

E per lungo costume

Dentro là dove sol cen Amor seggio Quasi visibilmente il cor traluce : Questa è la vista ch' a ben far m'induce. E che mi scorge al gloriaso fine 2 Questa sola dal mondo m' allontana.

Segue poi, filosofando, versi sensa paragon e concetti amorosi partiti affatto dalla plebe, ciò o vero, ma qual giovane donna ne trarrà diletto, e compitamente intenderalli? È donque da farsi che la nostra poesia volgare possa rappresentarsi ancora agl'ingegni comunali, che s' ascoltino dimessamente pensieri non alti ne altamente verseggiatia

Chi può mirarvi E non lodarvi Fonti del mio martiro. Begli occhi chiari, A me più eari, Che gli occhi onde vi mira?

Parvi egli che donna niuna debha trovar ma lagevolezza ad intendere si fatto cauto? Oh erli è bassa cosa e vile a paragone di quello antieo! É vero, nol vi niego, ma nel mondo sono tatti gli uomini di sablime intendimento? certamente non sono, e possiamo affermare per cosa vera, che la maniera del poetare la quale si chiama lirica, è tutta di amori e di conviti. e ana materia è ciò che ha forza di dare diletto a' sentimenti, ne per ciò fare ella ha me stiere de' maggior versi del mondo. Non niego pertaoto che si lodino dal poeta lirico cavalieri ed alti personaggi, non per tutto questo si fatta lode è da porsi fuori del confine del versergiare liricamente bun alquanto più di dignità, è vero, ma non già con l'alterezza del verseggiare eroleamente, siecome fanno i poeti epici Facciavelo credere l'esempio di Pindaro e d Orazio allora che celebrano re ed nomini cocelsi, perocehé noi veggiamo che per loro si compongono in quelle canaoni versi altri che esametri. E polehè siamo sul ragionare dell'altezza delle eanzoni intorno a'versi degli antichi, io dirovvi che alenna volta ho posto quasi in bilancia il verseggiare lirico e l'eroico, e trovo l'eroico perdere di sublimità. Udite:

Che nateer vide, ed ancor quasi in erba. La fera voglio, che per mio mal erebbe; Perché contando il duol si disacerba, Canterò come vissi in libertade. Fin eh' Amor nel mio albergo a sdegno e'ebbe Poi seguirò si come a lui n' increbbe Troppo altamente, e che di ciò m' avvenne. Si è fatto il lirico amoroso. Udite l'eroice guerriero:

Nel dolce tempo de la prima etode,

Cost scendendo dal natio suo monte, Non empie umile il Pò l'augusta spond Ma sempre più quanto è più lungi al font Di nuove forze insuperbito abbonda s

Sopra i rotti confin alza la fronte Di Touro, e vincitor d'intorno inonda, E con più corna acque sospinge, e pare Che guerra porti, e non tributo al mare,

Hovel posto sotto gli orecchi gli uni e gli altri versi; date voi la sentenza. Cic. Sempre meco medesimo ho contrastato di ciò; e se io dovessi far palese il mio in-

terno sentimento, affermerei che il poema eroico appresso noi non ha l'ottimo sno stromento. Non dico che il verso di andici sillabe non sia il più grande della lingua, ma voglie dire che il rimarlo alla guisa che si rima nelle ottave non è forse da accettare per ottima ntanza; ma é da più longa meate questo fatto. Avendo rignardo a' Greci ed a' Latini, al vorrehbe tessere la narrazione eroica, o senza rima o con esso lei, ma disciolta e senza ferme ordine; tuttavia nel volgar nostro sono poemi

tanto emmirabili che non lasciano luogo a

contras. Ors. Si discorre per discernere la verità, e per innaltare alla cima della perfezione l'opera;

e poco costa simigliante dottrina. Ger. Rimane che io vi faceia due parole intorno alle canaoni con strofe ed antistrofe ed epodo. Che di questa guisa di componimenti si vegga segno appresso gli antichi Toscani, l'Orzalesi ieri, o Cicognino, ve ne fece hen certo: io vi dieo ora, che non indarno i Greci ne furono vaghi , ed il grap sapere di quegli scrittori ci dee persuadere che con ragione in tal modo canzonassero; ed alcuni argomenti ne leggiamo appresso i chiosatori di l'indaro. Ma ie ritorno alla sperienza. In Roma i mue-

atri di musica ci haono fatto sentire una strofe cantante con un'aria, e l'antistrofe pure con la medesima aria: ma quando l'uditore aspettava che di nuovo si ritornasse all'aria stessa la terza volte, egli si ritrovava ingannato, pereiocche udiva un'aria novella formata sopra l'epodo; ed allo inganno maravigliosamente si dilettava, ed a ragione, copciossiaché la varietà è quasi sempre compagna del diletto.

Cic. Non pertanto noi veggiamo che i Latini pon nsarono salvo la strofe, e l'antistrofe; ma dell'epodo essi non fecero conto, Ger. È come voi dite : ma la Grecia parvi

vile maestra?

Cic. Maratra oporatissima e sovrana; e non altra cosa parve agli nomioi latini, i quali con armi vinsero i greci in battaglia, ma nelle senole contra essi furono perditori.

Ger. Ilo da faro una parole intorno a lasciare nella strofe versi senza rima. Che si siano lasciati dagli Antirbi, ieri , o Cirognino, l'Orsalesi ve no fece ecito; io ora dovici provarvi, che il ciò fare sia sensa biasimo: ed averei non poche cose da dirvi, ma io voglio epitomare; o però affermo, che chiunque laecia nelle canzoni alcun verso sensa rima dee molto bene por mento che siò si facoia senza danno della richiesta soavità; del rimanente io stimo, ed ho per costante, che dall'abbligo delle rime sia il poeta costretto a dire delle cose a suo mal grado; onde alenna volta erra, e gli errori suoi soco da più maniere; e mi ricordo, che il Veechietti, con esso lo Strozzi, nella villa di Fiesole ne trattarono pienamente, ne io voglio porvi la bocca. Da loro potrete un giorno ascoltare loro opinione intorno a ciò.

Ors. Forse alle voglie dell'ingegno omai sa-

rassi aoddisfatto: rimone che si pensi all'appetito del corpo. Il sole ci lascia; la torre e l'ombra el chiama colassú a ricrearci; io lodo che si saglia.

Cic. Sagliamo. Il vino già è nella neve. Ora. Mi ricordo leggere un epigramma di Simonide nel quale si divieta dare agli amici

a bere il vino caldo. Cic. lo accetto Simonide per maestro, non

eno di bere ehe di poetare, Ger. Oggidi molti si accosteranno alla vo-

stra opinione.

### IL BAMBERINI

OVVERO

### DEGLI ARDIMENTI DEL VERSEGGIARE

# Postumo, è Domenico Bamberini.

B. Postumo, volete voi farmi un piacere? P. Di buon grado.

B. lo sono in dubbio di alcune cose leggiere ma gentili intorno al portare volgare o italiann o toscano o fiorentino che vogliamo chiamarlo. e non sapendo per me chiarirmi, pregovi a dire sopra ciò che rosa io debba credere; ed io non vorrei da voi razione delle vostre opinioni, ma il semplice vostro giudizio, ed in somma siste il mio Pitagora.

P. Con esso voi il posso essere, però che voi volete che io il sia, ma rimerrommi Pitagora di un solo scolare.

B. Faccismo fine, e piacciavi di rispondere. P. Chiedete.

B. È egli errore in una cansone ritornare più di una volta alla medesima rima?

P. Deb per grazia, siate maestro del vostro Pitagora ed insegnatemi ehe cosa sia rima. B. Parole terminate con le stesse lettere vo-

cali, e consonanti allegate in fioe del verso. P. Perehô fu già preso a così verseggiare rimato?

B. Per dare diletto all'orecchia di chi ascolta; io così credo. P. Se dunque l'orecchia non prendesse così

fatto diletto, la rima sarebbe indarno? B. Indarno. P. Ma prenderebbe ella quel diletto quando

non scutisse o non si accorgesse di sentire la rima? 8. Per mia stims, nol prenderebbe. P. Dunque rimandosi per rispetto dell'orec-

chio, nulla monta che in canzoni siano più rime, se elle dal lettore non sono osservate tento o quento. B. Voi conchindete, se io ben comprendo,

che si possa replicare la rima si veramente che l'uditore non se n'offenda; ma ciò come av-P. Ponendole fra loro distanti si che dal lettore sia dimenticata la prima allora che si

abbatte nella seconda. Ditemi per vostra fe, se per entro il corpo d'un verso vien posta parola che rimi, sentito voi condennarai per ciò il verseggiare P. Direstemi voi la ragione?

B. Forse è perciocelie il fine del verso è la parte maggiore ascoltata, ed all' avanzo non si attende così fortemente.

P. Egli, cioè dire, fassi conto che allora non

ei sia la rima, perocche l'orecchio non a' aocorne che ella vi sia; ora, compiacendovi e favellando pitagoricamente, io non affermo che il replicare la rima sia lode, specialmente se p essa rima fassi per parole già nella canzone rimate, ma ne aoco vi affermo che il replicarla sia biasimo quando ella si fattamente vien replicata ehe ali' ascoltere non rechi noia; e veramente gli antichi verseggiatori non si diedero quest'impaceio, e voi leggendo ic rime loro ve ne farete siocero. E sappiste, else Dante e Petrarea non ne presero guardia niuna, ed i più suoderui similmente; ben vi dico che i poemi erosci, quanto alia forma di mettere i versi insieme, altro non sono eke eansoni lungbiniose; ora, in loro canto, non troverete che rima non abbia usata più d'una volta; e per verità molto sono minute queste asservanze, e da non prescrivere ad uomini i quali spirito abbiano di poesia: ed a costoro, tanto spaventosi d'intoppare in al piecioli incontri, potrebbesi raccontare d'un motto di Michelangelo Bonarroti. Eragli mostrată una dipintura, ed a piedi era notato, ch'ella fatta fu senza oprarvi pennelli niuni; sorrise il grand' uomo e diste: meglio era che il macstro adoperato avesse i pennelli ed avessela fatta bene. Alcuni sono i quali pregiansi di cose di niun pregin, e costoro malagevole la strada si fanno a eammioar bece; pore per loro vaghezza sia la materia delle canzoni non esposta ad ingegni volgari, entrisi in lel per vie riposte, il poeta sappia fingere di partire ed a sua voglia torpare a lei, la sparga di belle sentenze, e siann ben sonori i versi e ben figorata ta faveila, e sempre lontana dal popolo ed acconcia a dar meraviglia; sia dico così fatta; ehe poi alcuna rima vi si legga raddoppiata non se ne metta affanno il compositore. Avete voi sentito Pitagora? se voi ne riderete, io con esso voi sarò a ridere, perocehè di cose piacevoli vuolsi faveliare piaccyolmente.

B. Si fati ragionmenti non banno da far ridere ne da far piangere; sonn materie di poco monencio de appartengono a poesia della quale può il mondo rimonere senza; ono per tanto gli uomini, stati celebratismi in terra, farono presi dalla vagbensa di questi stadi e gli prettarono altri poli «Intennero a catte, a dadi, e di contoro, como di porci lo brago, per parlare con note di Dante. . . .

P. lo non dico tanto; ma vol avete da chiedermi altro?

B. Ditemi, o mio Pitagora, le strofe che noi volgarmente chiamiann stanze, neile cansoni

hannosi a far brevi ovvero longbe?

F. Orasia brevi le fa leggere, Findavo Insple. Ditrec elassemo di contero to ono credo ette pusiamo fallire a boso parto, soltanenta intendere il posso, si estatos e, pero se til canto diresta essere con quel passaggi di pora even quel mudi gesellentidi a drifficio, lo comterni to qualta moiste troppo più di tempo conmercabiono, dele e neccheli edividitare compertiasero com pazionati bon à verso, che per similiari di posso di posso di posso di posso di similiari di posso di posso di posso di posso.

ad intender che tale abiqueransero i Greci una crecitare i cori della trappala, e di a Firenza, nelle reali feste, topra le cenee ominica a finat sentire, ma secondo me con anecora perfettamente. Ura voi potrete andere attorno e dire, con dias 'glit voi vi fato beffe delle mie dimende, ma non per tanto in me son care le mande, ma non per tanto in me son care le vivi inforon all'intende di tilono di Valati, sur vivi inforon all'attacto di tilono di Valati, sur former musti.

### P. Quol ti negasse il vin de la sua fiala, Per la tua sete in libertà non fora.

Le provincie greche antleamente aveano al eune voci ed alcuni modi propri di parlare, a di più avea ciascuna alenno scrittore; ed intendo dire che Teocrito scrisse doricamente, e Sofoele atticamente, e così esser doven nelle altre provincie. Chi poi non voleva essere circonscritto dentro ad un paese, nè sola parlar quella lingua, usava di trascorrerle totte, e di loro ogni vocabolo metteva ne' suoi ragionamenti; a di si fatta opinione odo dire che fosse Omero, il quale ed atticamente e doricamente e jonicamente o colciamente seriese ne' snoi poemi. Così fatta era la Grecia nel aun favellare, ma oggidi non so se Italia le si assomigli : io veramente non bo letto scrittore mila nese, ne veneziano, ne bolognese che aia di pregio, ed Il quale fosse bastante a porre in istato nn lingoaggio; e veramente chi traponesse un vocabolo lombarda o genoveae in pocsia milanoscmente e genovesemente pronunciato, forse lodato non ne sarebbe.

B. Parmi d'affermare il vostro intendimento; ma oli pigliane il vostboli milanese, e poi in modo l'acconciane che egli paresse tossanoli P. Ciò fare non sarebbe certo fare come fecoro gli uomini greci, ma, secondo me, forsa non errerebbe chi in facesse. Di questa opinico parmi che volscae esere Dante, perzione che volondo egli chiedere mell'Inferno uno che gli fosse vostra, disec:

gli losse scorta, disse:

Danne un de' tuoi, a cui noi siamo a provo.

La voce a provo quivi è sensa dubbio genovese, ma cgli, quanto all'atto di pronuniarla,
brannessi di in guesto manica, principi la li

toscaneggiolla in questa maniera. Poiche la lingua vive ncila hocca degli uomini, io darei il mio voto ch'ella si facesse copiosa ; e se il Toscano non averse fra sue voci alcuna necessaria al pariare, io loderei che alcuna straniera se ne accettasse; e quando pure ne avesse, ed io ne vedessi fra hoguaggi stranieri delle più belie, lo tuttavia loderes che le facesse sue. Dico, per meglio farmi intendere: latinamente dietai diuturnus; se la Toscana non si trova voce di questo vaiore e si trovasse in Lombardia, io darei consiglio alla scrittore che toscaneggiasse la voce lombarda, si veramente che ella riuscisse leggladra e gentile alle oreechie degli nomini; ma senza alcuna di queste cagioni io rimstrei d'impaeciarmi con le parole forestiere. Duse Dante uoa volta:

Se mai cantinga, che'l poema sacro

Onivi la parola continga latina esprime quaulo avvegna volgare. Perché duuque adoperarla? Certo casendo noi forniti di moneta nostra è nostro onore uou far debito con l'altrui, e molto meno commendo Dante in quell'altro luogo, ove canto:

Manibus o date lilia plenis;

e ciò io voglio che detto sia con quella umile riverensa la quale si dee a si grande iutelletto. E sopra questa vostra dimanda fattami vi do lode, pereiocche mi siete paruto alquanto discosto dalle scole, non dico de' pedanti, ma ... B. Basta, non dite più inusuzi. Ma iu seguiterò: fatemi dunque chiaro se è mal consiglio, verseggiando, dimezsare una parola, come fa

Pindaro sovente, ed alcune volte anco Orazio? Ben vi dee ricordare di quei versi saffier: Non gemmis, neque purpura venale, neque auro:

Duve la venale serve a due versi. P. Bamberini, voi siete nou meno d'ingegno gentile che di maniere; segui ne sono i peusamenti che voi fate: ma io, domesticamente rispondendo, vi affermo, che ogni cosa poetando, secondo me, si può fare, purehe bene si faccia. Voi sapete che l' Ariosto mirabilmente acaverzò il nome di Fiordiligi; ora se alcuno mirabilmente saprà scavezzare un'altra parola, egli andrà al paro di quel eigno singolarlasimo.

Voi vorreste che fosse lecito comporre alcuna Ma rispose di no; poseia ch' ella non po--teva mai consentirlos et ancora Il farlo non è mal; poseia che naturol-

volta in questa maniera:

mente si fa. B. A punto cosi, a cotesto modu.

P. In queste deliberazioni convicue fornirsi di arditezza, e raceomandarsi alla ventura. Certa cosa é, che i linguaggi ouorati il facciano, c che ai verseggierebbe con maggiore agevolezza; diciamo dunque, che bella cosa sarebbe all'nomo il volare, ma chi vi si arrischia creda di poter dare nome al mare facilmente.

B. Io debbo dirvi, che io leggo con grandissimo diletto i versi latini qualora sono per entro loro vocaboli seompiglisti; e parmi quel parlare appunto lontano dal parlare famigliare degli nomini. Ecco Virgilio:

At pater omnipoteus aliquem indignatus ab um-

Mortalem infirmos od lumina surgere vitae? Deono gli scrittori volgari avventurarsi, c seguire i Dedali di Roma e di Grecia, ovvero unicamente disporsi a volo? P. Udite :

I bell, ande mi struggo, occhi mi cela. Questi sono di quelli scompigli de' quali voi prendete diletto: B. È iu parte, ma, a mio taleuto, é quivi piecolo scompiglio è egli così?

P. Vera del figlio Genitrice eterno.

Cotesto è quello di che io dimando; quivi sono quattro parole fra loro disperse, eppure maulfestamente vedete come esse deono accoppiarsis

Sole sub ardenti flaventia dimetit arva.

B. Cost vorrel io scompigliare,

P. Questo è ornamento di favella, io stimerei opera bene impiegata se i poeti uostri se ne addobbassero, bene è vero che la lingua latint presta maggiore comodità per questi scompigli, perché di lei i nominativi, i gecitivi e dativi e singolare e plurale sono fra loro diversi, onde con quello scompiglio non si genera confusione ne oscurità di scutimento, tuttavia:

. . Labor omnia vincit

Improbus, et duris urgens in rebus egestas risponderemo lealmente. Prima che Virgilio

poetasse, credete voi che si credesse potersi far veni i quali pareggiamero e per poco aoverchissero quelli di Omero?

B. Io credo che ciò comquemente non fosse creduto. P. E ciò nonostaute lo veggolo adempinto;

ed il medesimo affermo di Cioerone. Chi al tempo di Catone sperato averebbe vedere un oratore semigliante a Demostene? eppure udito fu, e forse maggiore. Adduco questi esempi per provare che i linguaggi possoco ogui cosa e non possono nulla, ma che le loro cecellenze sorgono per l'ingegno degli uomini che gli maueggiano.

B. Io sen sicuro che io v'anuoio con vili domande, ma sostenete per grasia il mio desiderio di sapere cose non grandi. I Greci furono molto apparecchiati a comporre le voci iusieme, e di due vocaboli farne uno; i Latini andarono per questa via più lentamente in Parnaso, ma pure ne andsrono, ora a' Volgari sarebbe egli conceduto provarsi a così fatto visggio?

P. O Bamberini l

B. Voi state molto peusoso: che è ciò? debbo io pentirmi di avervi pregato?

P. lo non voglio che ve ue pentiate, ma se io vi faccio cortesia di rispondervi, qual fia mercede per me di avervi risposto? B. Sara abbastanza due fiaschi di verdea? .

sia quella di Arcelri? P. Dirò col Petrarea:

Ho servito a Signor crudele e scarso. B. Accompagnate loro altreltanti di vernac-

eia di sau Gemignano. P. A mano a mano appagherommi. Ma vol ch'avete podere a Legnaia, ove nascono si buoni poponi, perche non ne offerite? siete

voi cotauto ghiotto che tutti gli vogliate per voi? B. Siaco vostri quanti ne nascono sul mio. P. Queste vivaude Pitsgora non le rifintava, egli solamente era schifo di legomi: e però io,

con l'abito pitagorieo Indosso, accetterò i vostri doni, e risponderovvi. B. Io ve ue faccio preghiera.

P. Ma voi non ascoltate me siccome nomo il

quale ammaestri, ma come nno che discorra, ne dica quello eb' è vero ma quello che a lui pare, lasciando ai saggi determinare saldamente

le questioni.

Ben vi confesso, che qualora io leggo in Pindaro quei vocaboli composti co' quali egli pore con una parola chiama il fulmine infaticabile di più, e la pace ingranditrice delle cità, e somigliantemente quando leggo in Omero, che Teti aveva il piede d'argento, e oiò dice in nna parola, e che Giove è adunatore di nembi, c che Nettuno aveva chiome ceruler, e molti altri così composti vocaboli, io mi femo in leggendo, e con maraviglia prendo a pensare quanto eccellenti fossero quei poeti, poichè tanto fannomi maravigliare. E siccome nea vergine peregrina facendomisi incontra tiram: a se, così le poesia ricche di si fatti ornamenti mi costringono a Irggerle volenticri, e mi dilettano a maraviglia. E quale uomo non si sente commovere snavemente udire in Virgilie il mare vehiculum? e' contauri bimembres, ed. Esculapio febigemani? E di qui io di buon graco, anzi con desiderio aspetto che nelle volgari composisioni siano ercati così fatti adornamenti. E poiché voi tacete, io dichiarerò quello che per voi stimo che si dimandi senza parlare, ed è: Qual modo dovrebbesi tenere a così comporre insieme le voci , acciocché bene elle stessero? Primieramenta lo lascio a banda alcone parole composte, le quali a'volgari scrittori sono vennte già fatte da' Latini, perciocche odorifero, lucifero, e quelle di questa schiera roi le udiamo come un vocabolo per sua naturalezza così formato, e non per ingegno di scrittore: dico appresso, che si giungono alcune particelle ai verbi, e per tal via riescono voci doppie, come da sovra mentare, sormontare, e sono gentili artifici, ma non sono tuttavia quelli in cui l'uditore fermasi con maraviglia. Ed ancora anolsi raddoppiare il vocabolo giungendo il nome al verbo, come il reo tagliaborse, che nell'idioma italiano non ha leggiadria. Questa composizione di voci ne anco, per vero dire, molta fatica pare ch'ella voglia per farsi, direi pertanto che decal ginngere na nome ad un altro nome in modo che uno almeno si storpiasse nell'annestarsi insieme, a decal fare in medo che, innestati e divenuti uno, il vocabolo ebiaramente esprima, e disciogliendosl, non rimanga forma di bel parlare e nulla significhi. Ecco Virgilio chiamò i centauri bimembres; e anbito noi Intendiamo che essi hanno due mapiere di membra, ma separando la voce di bi e membres niuoa forma tengono d'idioma latino. Concentite che io dimessamente parli e come nomo di plebe, perciocchè meglio in tal modo mi faccio intendere, e non creico esempi, bastando per uno per additarvi il concetto del

mio anlmo. . B. Oni non siamo a trattare salvo per farvi chiaro de' miei dubhi, na questo ragionamento giammai giungerà alle altrui orecchie, e di qui non si vuole in alcun modo adornarlo, e per avventura questioni sottili di core minute scacciano da se ogni qualità di favellare, fuori che la chiarezza. Ma voi dovete dirmi per qual via in buon volgare possono bene innestarsi due voci si che divengano nna e chiaramente aignifichino, e come si dia loro nno storpio leggiadro e, disciolta che fossero, niente ragionevolmente esprimessero, e, ciò facendo, a gran ragione vi si dovranno la verdea, e la vermeocia ed i poponi.

P. Voi mi rinfrescate alla mente la mercede acciorché io non schifi la fatica, danque ingegnerommi di dire così. Giungerei un nome sostantivo ad un aggrttivo, parlando come si parla in scola grammaticale da' fauciulti : ma che volsi fare? mielior modo non ci i dato da dichiarare manifestamente queste materie. Ginngerei, dico, quei nomi, e ad uno di loro o scemerei o cangerei alcona sillaha o lettera, e sopra totto io prenderei enra che, distaccatl, i vocaboli non significamero secondo regola grammaticalr. Dante intendendo di un grifone disse animale binato, e perché questa bestia si rappresenta mezzo destriero e mezzo necello le nominò come s'rgli fosse nato di due, e ciò manifestamente il comprende per chi legge, ma discio-liendosi il bi e nato nalla comprenderebbesi per loro, e qui il bi non è parola Intirra ma scema. Omero appellò Nettuno con nn aggionto di chiome cerutee, il quale volgarizzandosì si dirrbbe chiomassurro; qui la lettera a della chioma vassene, e distaccandosl la voci Netrune, azzurro, chioma non sarebbe volgare da scriversi, e tuttavia innestate quelle

B. Mostra che questa maniera di favellare sia per quella figura da' grammatici pominata siovddoche.

note fannosi ben intradere. P. Pensite mrglio, e al troverete che non è

vero, perocche a ben volgarmente parlare quivi virn meno l'articolo, Udite: Nettuno chiomarzurro, vien a dire che Nettuno ha le chiome azzurre, facendosene la figura sineddoche, conviene adoperare l'articolo, e dire Nettuno assurro le chiome, e così leggiamo nei versi del Prtrarea: Vergine bruna, i begli occhi, e la chiome. E riducendo la figura in parlare usitato si scriverchbe Nettuno ha le chiome assurvote, ma dire Nettuno ha le chiome azzurre non suona bene, e se aleuna volta per forza di lingua, eiò che jo vi dissi, favellasse, per lo più non fallirà. Dico più linnanzi, che è da por mente che giungendo in comporre vocaboli con nome sostantivo ad un aggettivo, deesi prendere guardia ch'essi nomi siano varj fra loro, e mi dichiaro con esempio. Se alcuno volesse dire che la valle è adorna di rose, e dicesse valle rosaderna comporrebbe bene, ma perché valle è voce femminile, e rosa par voce femminite lascicrebbe il lettore con oscurezza, ma se si serivesse prate resedorno, quella condizione di ornamento non può concederal alla rosa, essendo ella voce femminile, e proto ed adorno maschile. Ed in tal galsa stimo io che forse potrebbesi ben congiungere un nome sostantivo ad uno aggettivo, ma se altri congiungesse due nomi, ed ambidue fossero sostantivi, sarebbe più ingegnosa la sua opera, e trove in volgare italiano si fatti esempi: colpestio, cordoglio, verisimiglianza.

B. Questo discorso è come discendere a'primi principi di questi studi.

P. Cori e. B. Ma quale intelletto sosterrà la morstia di condurvisi?

P. Quale? quello che sarà vago di concursi au la cima della poesis. Avete mai sentite dire, che nelle parole i grandi fanno sentire col

anono delle lettere il egocetto che essi tratano? B. Non v'intendo. P. Narrando, ebe nn cavallo fosse in carrie-

ra, parrebbe egli ben fatto, che il verso fosse di piedi dattili, abbondenti di sillabe brevi? B. A me parrebbe.

P. Così parve a Virgilio quando egli :antò: Quadrupedante putrem sonitu quatit ingula campum :

E narrando else un fiume grosso se n'andava risonando, compose col suo divino ingeno queati versi, per ciò ammirabili:

Quae rapidus flammis ambit torrentibus amnis. Tartareus Flegeton, torquetque sonarcia saxa. Al fiore del vasto intelletto, o Bamberini, haatano poche parole, e per voi stessi poi leggendo osserverete i sublimi pensieri de' poeti eccellenti. Ma non voglio tacere, che la lettera u e tra gli nomini di mono melneonico e dolente. Virgilio, accorgendosene, e trattando di materia lagrimosa disse una voltat

Jacetque superbum

Ilion, et omnis humo fumet Neptuna Troio. Ove per verità piange il verso, el some udite. Ed altra vulta, lagrimando per a morte di Dafni, serisse:

Pro malli viala, pro purpureo rereiso Carduus, et spinis surgit Paliurus acutis,

Ne meno di Virgilio se ne necorsi Cicerone, quando, difendendo Milone, disse querelando : Quid me reducem esse voluistis si distrahor ab his per quos restitutus sum? I pure difendendo Pisneio, e chiamandolo dobrosemente a se: Cui exurge tamen precor. Voi direte, Bamberini a me dilettissimo, perche ragioni io sì fatte eose? Io ne ragiono acciosebe veggiate ebe, per divenire grandissimi, enstoro posero la mente anco a cose piccolissime, benché non sono piccoli ne da poco pregiarsi questi artifizi. e se il giungere parole in uno non generasse mereviglia nell'uditore, e non facesse la scrittura altiera oltremodo. Virgilio non se ne mostrerebbe si vago. Ecco nel sesto libro, ove egli è eccelso se mai fu tanto: male suode fames, . . . . .

centum geminus Briareus.

Che dico io? Tricorporis umbrae, longeva Sacerdos: latrotu regna trifauci. Dice else le porte, horrisono strident sonitu, ed altri ardimenti felicissimi. E ditemi, per vostra fede, stimate voi che le favella del prosstore sia una stessa cosa con la favella del poeta?

B. Non io per certo. F. Stimate voi dunque, ch'ella sia meno o

più nobile? B. Più nobile.

P. Di donde sorge la nobiltà della favella? dalle maniere del dire unitate, o dalle peregrine? B. Dalle peregrine.

P. Ma le figure ebe chiamano i maestri del parlare, sono maniere peregripe?

B. Senza dubhio. P. E comporre parole, dirassi egli figura della favella?

B. Dirassi. P. lo bo per costante, che le vostre risposte sieno verissime, e però giungerò due parole, ed aspetterò i vostri doni, se io meritati gli avrò. Io mi rammento ebe Petronio Arbitro, il quale serisse sotto l'imperio di Tiberio, voglio dire in secolo non isciocco, mi rammento, dieo, ch'egli lasciò seritto queste parole : Minus quam duabus horis mecum moraris, et saepius poetice, quom humone locutus es. Certamente la parola humane, per opinione di Petronio, si oppone alla parola poetice: ma se il favellare poetico non è umano, quale sarà eghi? bestiale, o divino?

B. Dieo divino, perciocche leggiamo persone divine favellare poetreamente.

P. Ottimemente, e con voi ne viene Orazio là dove egli scrive: Surge, et inhumanas tedium depone Camenoe,

ove appella la Comena inhumana, cioè divina. Dico più oltre. Cicerone, nel terzo libro delle Ouestioni Tusculane, nomina Aceio il quale scrisse: quis nam liberum florem invidit mes e poi gionge: male latine videtur, sed preclare Accius, ut enim videre, sie invidere florem rectiur, quam flori dicimus: nos consuetudine prohibemur? Pacta jus suum retinuit, et dixit oudacius. Eccovi dunque, ebe il poeta dee dire con arditezza. Ora, assumendo, io vi afferme che il poeta non dee essere dimesso, ma altiero, e, pensando allo spirito che lo riempie, andare volando e fare ebe ehiunque volge lo sgnardo in lui rimanga maravigliato, ma intendendo di far eiò, egli dee essere discreto e contenersi nei confini della regione, ne amare tento sua libertà, cho all'arte non si sottoponga. Altro non bo che dire, e forse ho troppo detto, ma se io bo commesso errore, voi erraste che doleemente mi costringeste a dire.

B. Forse similianti ammaestramenti oggidi si dovrebbero degnare da coloro i quali ascendono a poetare. Ma noi andiamo, se vi pare, a' Marmi, ovvero a Santa Trinita.

### IL FORZANO

#### DIALOGO

DE CUI È INTRODOTTO UN DISCORSO SOVRA UM SONSTTO DEL PRIBASCA

### Giovanni Vincenso Versellino . Gio Rattista Forcano.

- F. D'onde e dove, signor Giovambatista? F. Jeri venni di Genova, questa mattina fni ad adorare la Madonna santissima di Misericordia, ora io cercava a casa il signor Chiabrera, ma non è vero eb'io va l'abbia trovato: ecco ond'io vengo, dove mi vada non
- V. Il signor Chiabrera non è da cerearsi in casa a quest'ora, egli dee essere a Siracusa. F. Come domine a Stracusa? già ben vecchio fa cost fatti viaggi?

V. Non è, questa ch'io dico, Siracusa di Sicilia: ella è Siraensa di Parnaso.

F. Non apprendo. V. Dirovvi; voi sapete ov'era la chiesa di a. Lucia su la strada di s. Jacopo. Quella che era già vecchia s'è abbattuta, ed essene murata on' altra alquanto maggiore della vecchia: rimase un poco di mina sovra uno acoglio, e il signor Chiabrera ba di muraglia recinto quel lnogo, ed ballo partito in pieciulo giardinetto ed in picciola cameretta, dalla quale si passa in nua loggetta ed in un poco di galleria. P. Deh, perche gli venne vagbezza di si

scarse abitazioni?

- V. Perché le condizioni del picciolo luogo pon sono ne picciole ne vili: la chiesa lo guarda dal veoto tramontano, sì che il verno non vi pon freddo, ed essendo sposto al mezzogiorno, per la loggetta entra il sole e favvi l'aria tepida soavemente; e per la stagione del caldo, godesi il fiato de' venti marini, il quale rinfresca alcuna volta soverchio; giugnete, che è an la via di s. Jacopo, frequentata da' cittadini e da' nomini di villa per modo che stavisi solitario o accompagnato, com' altri vuole. P. Voi me lo rappresentate si fatto che mi
- prende voglia di più intenderne. V. L'avanzo diravvelo l'occbio. Andiamo colà; troveremovi il signor suo; se non vi disorasse, ho meco la chiave, perchè di suo
- bnon grado posso entrarvi e soggiornarvi a mio talento. F. Andiamo, ed anco di bnon passo. Vera-
- mente è bella questa vednta di mare l V. Già sapete, che i poeti cantano Venere
- esservi nata; essi non invano il cantano. F. I piani di Lombardia non si vergognino di essere vinti: queste sono pianure moventisi, ne giammai l'ocebio a loro ritorna ebe le trovi quelle medesime.

- V. Ora siam giunti: io aprirò, perchè il signer Chiabrera non c'e; egli dee essere alla soa villa di Leggine - Mirate: ecenvi Genova, che el si mostra manifestissima; mirate tutte le rve e tutti i capi delle montagne; mirate barcae ehe veleggiano e ehe vogano. Ma entriano nella stanza; già non credo che desiderate più lume; qua, su la sera, luce come di lel mezzo giorno.
- F. Per verità, che si fetto scoglio non poteva meglio adornarsi: sediamo, e confortiamoo - Ma che fogli sono sul tavolico? V Non so; nome di autore non si legge;

ben reggo scritto: Discorso sovra un Sonetto del latrarea. F. Questa scrittura darà compimento al no-

stro ciletto.

V. Veramente il signor Chiabrera de' componimenti volgari non suol tenere i volgari --Qui anbedne non possiamo leggere; uno legga, e l'alto secolti.

- P. le sarò l'uditore, perchè la mia vista incomincia a farsi fievole.
  - V. Drugue incomincierò?
    - F. Io ve ne prego. V. Udre.
- " Conditioni in questo Inogo, io non so, o Signori, e la presente azione debba essermi eara o dicara, e se la mia memoria doverà rimmervi gioconda, o no. Veramente essere posto in eggia destinsta ad nomini chiari per favellare ( grand' onore, ed essere ascoltato da persone d'ingegno e d'intelletto sublime, vie più; ma cuesto condizioni averebbono forza quand' io jotessi tanto o quanto accompagnarle. Certo i non bo per lo spazio della mia vita tentate d'onorarmi in si fatta maniera, ne altrettate parole ho fatte in prosa giammai. Che dinque posso io aspettare per l'esereizio di nuarte la quala io non appresi? Egli è vero, che la vostra aingolar gentilezza perdonerà le nie colpe, ma senza dubbio il vostro alto sasere pienamente le comprenderà; e per tal mido le eose che ad uomo esercitato in questi afari darebbono coraggio, a' miei pari possooc dare spavento; non per tanto io voglio fare mimo a me medesimo, e di bnon grado pormi iu questo arringo. La vostra vagbezza di sestirmi farà sensa della presonzione che potesse appormisi. E qual colpa di villano costume ugusl alla mia s'io non avessi ubbidito? sosterranco dunque le Signorie Vostre per brevissimo spazio la noia di udire un uomo, che parla non perché sappia parlere, ma perche fu preso da desiderio di servire; ed è in questo Inogo, non per torlo a chi con tanto valore l'onora, ma per doversi pregiare della ventura d'esservi pototo venire. E di questo non più; ben dirò due parole sopra la materia del mio Discorso.

" lo, o Signori, se fossi esperto di alcuna scienza, vi porterei all'orecchie alcun soggetto onde potessero le SS. VV. adornare la aublimità del loro intelletto, ma io bo apeso gli anni negli orti delle Muse e sulle pendici del Parnaso, e però tenterò di ricrearvi con la

dulceus di sleuns lergishte porcia. È non archi fore di regione. Gisì segreti del Licros e dell'Acco-demia sogliono qui matifestari di onletti della della discontinea della discontinea di sogli lispercati, lispore, richiassonole la seculevostra da quelle rime, in emalurcolla a ripacari ira la sossiti delle More: e preche ira i matrici porci ninno ese il las, il quale abbia più la in appagierie. È prerde a recomo la uni versale contenta, cgli avanto si moderano edila la contenta della con lime; rara queste io la necho quanto la fireolezza mia consensirà. Il Sontotte è penta

Se lamentar augelli, o verdi fronde Mover soovemente a l'ann estiva, O rico marmorar di luvil onde

O roco mormorar di luvil oude S'ade d' uno fiorita e fresca riva,

I a v'10 seggia d'amot person, e scrivo; Lei, che'l Ciel ne mostrà, tevra u'osconde, l'eggis ed odo ed intenda, ch'ancor viva Di si lostano o'sospir mici sirponde. Deh! peche innonsi tempo si consume?

(Mi dice can pictate); o che pur verti
Da gli occhi trini un dulorosa fiume?
Di me non piangar tu: ch' e' miri di fersi

Morendo eterni; e uell'eterna lume, Ouando mostras di chiuder, gli occhi apevni.

i. Per ben concerre te il Petarras come pote insumori canth dutifinarette ui a fatti verzi, parni che sis bruc cunioriare di qui. Ilazzi, a Signori, per costatte, che Aunce sis desiderio di belleza, ma questo il fatta desiderio di belleza, ma questo il fatta desiderio di periori di morri di sista della della consumazione di periori di periori di periori di periori di periori di periori periori di periori di periori di periori di periori di periori pe

l'antorità de'poeti. n Non credo che si legga Amore più famo samente cantato di quello di Medes, e di quello di Didone; e certamente Apollonin Rodiano diee, che in Colen, nel palagio di Aeta a maraviglia anlendova Giasone di bellezza, e che Medea, nascostamente guardandolo, infiammavasi e userva di se medesima. Virgilio canta, che alla presenza di Didone, Enea apparee di persona e di faccia sembiante agli Dei: cotanto Venece ana madre avea compartito ili bellesas elle chiome, e allo splendare degli occhi! Ecco come due eliiarissimi poeti, rappresentando to innamoraral di due reine celebratissime, ne danno cagione alla bellezza. Per quanto pertiene alla speranas, dice Virgilio che Anna, favellando a Didone, diede con sne razioni speranza alla mente dubbiosa, la quale era tra due; di che ella prese risoluzione di amorosamente trattare quello straniero e pregisto barone. Spemque dedit dubiae menti, sono le parole del gran poeta in quel luogo. Condotto a questo termine l'affetto amoroso dal desiderio BRIABIERS, TRATE EC.

e dalla speranza, egli sale al colmo, e divien perfetto per la forza di un perpetno pensamonto, il quale sempre girasi intorno alla bellezza desiderata. Questo fisso pensamento, non moi discompagnato dall'amante, appo Virgilio, ha mome cura:

## At regina grovi jomdułum sancia eura

Leggiamo nel priocipio del quarto ed altrove: Non licuit shalomi espertem sine esimine vitom Degeve more ferne, toles uec tangere cuvas. Ed altrove:

At now infelix animi Phoeniuso nec anquam Solvitor in somnos oculis, aut pectora noctem Accipit

E. dando ragioni di si grave vigilia, egli soggiu-

" Or per tal guisa vinta, l'anima amante shauduce da sé tutte le altre rimembranze, o alla disista bellessa rivolgesi con tutta sua forsa perpetuamente. Non mi laseia mentire Teoerito, il quale fa dire a contadinella innanmrata, ebe tuttoché il pelago tacesse e tacessero i boschl, non taceva il suo enrdoglin, ma distruggevala un fooco per cului che lei dispregiava. Laseissi chiaramente intendere Apollonio Rodiano, il quale canta, che Medea area per la belterza di Gissone non prendeva sonno per la notte profonela, tuttoelse anco una madre soglia elisalere gli occhi dolenti sopra i cari figliuoli sepolti. E se pore inficrolita dagli affanni un'anjus incamorata si lascia in possanas del sonno, non sapere tutto questo partiral, p non si diparte, sognando, dalle sue eure, Narra Omero, che stanco Achille per la caccia data ad Ettore, al fine chiuse le palprbre, ed allora Patroclo gli si fece vedere con quegli occhi splendidi, con quelle vesti usate, e con quella nesta sua voce, ne solamente gli apparre, ma seco fece querela e seco tenne un breve razionamento. Ne tace Virgilio ili questa passione si grande, ma ei racconta che Didone vagbeggiava e ndiva Enes, quantungoe gli fosse lontano. Dice, ch'ella ripensava ad orni ora sopra la fortezza di quel eavaliero, e sopra la nobiltà, che nel petto le erano impresse le sembianze e le parole di lui, afferma maraviglianaln , che in abblio erano poste le torri , nè si provvedeva alle armi, e i porti e le muraglie rimanevano addietro:

Pendent opero interranto, minaeque Mutorum ingentes, arquotaque machino Cuelo,

Nor ed married et inche perché l'anima insumerat non è vaga di vile o di popolare la la la compania de  la compania de  la compan

sere dagli uomini conosciuta: si fattomente dissero i poeti, i quali esppresentavano le altrui passioni ne' loro versi, ed a loro è diritto prestar fede escodo di tanto alto intelletto, ma con pretacto maggior eredeora dee darsi a quei porti i quali, non le altrui, ma le proprie sofferenze hanno posto sotto le nostre orccelsie. E tra costoro luogo per certo non neg'errassi al Petrarea, per alcuni tempi della vita infiammato e riarso d'amore. Donque, che dice egli ili sè medesimo? Che provavo come lo trotta-vano i suoi pensieri. Certamente non era abbandonato dalla cura amorosa, anzi vie si selvacre non sapeva trovace che cempre Amore non andasse seco cagionando, e perché i peregrini talora possesero e possesero i naviganti e gli aratori e aoro gli armenti, non però a lui si toglievano i suoi pensamenti giammai, sozi di se medesimo maravigliandosi, afferms eli'era stanco di pensare siccome i soci pensieri con si stancassero in Laura. Ne debbo dimenticarml, ch'egli lasciò seritto: Che perche mirasse mille cose fiso e attento, nondimeno solo una danno mirova, e'l sao viso. E però, seorgeado il mondo su la Primavera, risoembrava di Laura, come di ginvacetta, scorgendolo su l'Estate rimembravaseoe come di dunna si avanzasse agli anni, scorgendo l'Aotunoo rimembravasene come di donna su'suoi perfetti giorni. Che più? Se guardava talora levarsi il sole, vedea il lume di Laura apparire, se tramootarlo, vedevalo dipartire. E per non fare lungo raziooamento, egli caota, che nell'acquo chiaro e nell'erba freson, e ne' tronchi degli alberi, e delle nuvole la vagheggiava.

" Ecco alle Signorie Vostre ritratto Amore per le parole del Petrarea (uomo ottimamente esperto delle sue qualità), non diversamente da quello che Virgilio ed altri poeti ce lo ritraesero, ed nos cosa voglio soggiugnere, ed es Che se per forza d'amore il Petrarea e da vicioo e da lontano in ogni cosa vedeva la donna desiderata, beoohe veramente non la vedesse, non dee strano parere, che più per forza d'amore non odeudola la udisse, e che nelle strapiere voci egli ascoltasse la voce di lei. Non può, dico, strano parere, non certamente: e che? oon e tanta la forza d'amore sopra le orecrhie quanta sopra gli occhi degl'iocamorati? Ne sia che si faccia all'incontro, e dica: Questi prosamenti si fanno, ed è ragione che si eredano di on amaote meotre la desiderata bellezza dimorò nel moodo fra gli oumini, ma, tolta di questa vita, ma speota, non e da darsi ad introdere ehe più se ne tormenti l'anisos e segua le vaghezze sue, quasi vaneggiandone, forseconts. lo, o signore, con sono to scuola di filosofauti, discorro piacevolmente coo intelletti oon meoo sublimi che gentili, e spongo i versi di un amoroso poeta, e però rispondo, e la mia risposta si appoggi alla g an fama di Virgilio. Egli, nel sesto libro, traseurrendo le region ove i trapassati di vita fsono soggiorno, e ritrovati culoro Quos durus amor crudelitate peredit, soggiugne: Caroe, non us ipea morte relinquant. Qui dico argomen-

tando Se il scotta che una tra'morti mastroga la pasione sostenuta per os vivo, perché en vivo non monterrà la passione sostemuta per una morti? Pub duoque restare il Petrarera Se famentare en Feggio ed odo el simmolo en. Ma che odiva e che intendera di ciamolo en. Ma che odiva e che intendera di ciamolo en. Ma che odiva e che intendera di facera "unai sospiri. Geretiamo duoque di che Guero i sospiri del Petrare, e quindi intenderemo come fatte fusero le risposte di Lurra.

o Di che sospiesva il Petrares? E di che, o signori, dee sospirare l'innamorato a cui sis la donna amata veguta meno per morte? Senza dubbio il Petrarea nelle sue rime duolii per lo danno fatto a lui, e per in torto fatto a Laura: i suoi danni erano gravi, si perchè in un punto privossi di tutte le dolcezze che per lo spazio di venti anni avea per varie maniere roccolte dalla bellezza di Laura, sì non meso perche Laura gli si tulor io su quel tempo quandu, menomando la gioventu, a lui promettevasi vita più domestica e compagnia di tei più familiare. E veramente, signuri, era grao danno perdere ona donna di cui tracva ioficiti conforti, me maggiore fu perderla io quella stagione, quando più grandi e più desiderati dorea goderli. Questa acerbità di stato mue tanto cordoglio nel Petrarca ch'egli divenoc un animale silvestee, che quanto vedeva e quanto ascoltava cragli nuia , crasi tanto esricato di pena, ehe non zefiri, noo fiori , non usigoooli lo consolavano punto, ne perche ridessero i prati o si serenasse il ciclo, o si rallegrasse Giove, egli si rallegrava giammai. Di tanta disavventura afflitto, sospirava il Petrarea, e si suoi si fatti sospiri Laura risponde. Ma, o signori, risponde per modo elle quasi con fa, salvo bissimarlo, siccome di sospiri senza esgione formati, e come noo degni della regione d'un wome:

Perché iunanzi tempo ti ecusume?

A che pur versi

Da gli occhi tritti un doloroso fiume?

ra gar all a sum a secondary factor and a sec

" Forse, direte, poteva seusarsi del aospirare, e affernare che non per se, ma per Laurs apandeva sospiri, cioè, ch'ella innanzi tempa era tornata nel suo paese e alla par sua stella; ch'ella s'era perduta

Ne l'eta sua più verde, e più fiorita, Quondo Amor suole overe in noi più forsa. Tuttu eiò è vero, ma chi svevalu emisticita Laura poteva vivere più lungamente. Ed io dico, eh'ells poteva anco morire più tostn. Perché donque non dar grazie ili ciò che s'era a loi ennerduto, anzi elle far querela di eiò che gli si toglieva? Vivamenta gli si fa sentie Lauca, o signori: - Di me non pianger tu. Chi vede, o Petrarea, uno stroppiato piagnere anpra la ventuca d'amico che si risnua? Qual nocchiero nella procella s'attriata sopra il diletto navigante ebe al chiude nei porti? - Di me non planger tu: vivere non e quello ebe ne meoa a morire, anai é quello che ne mena a mai sempre durare: a tale atato io trapassanda son pervenuta, e preò di me, consegnata all'immurtalità, uon pianger tu, rimasto sotto la falce della morte: il mondo è eampn di battaglia, vi si combatte in forse ili viocere e di esser vinto, ma qui nel cielo non si mira, salvo trionfi; e però di me, riposta tra le palme della vitturia, non pianger tu, confinato tra i pericoli della gnerra. - Di me non pianger tu, che mici di ce. il sole, onde tanto voi, o moctali, prendete conforto, non tramonta ogni sera? non vi lascia la metà della vita iu tenebre? io, all' meontro, godomi un Inme, il quale né sorgere né sa tramputare; e quando in questo spersi gli occlii, io non gli chiusi a cotesto vostro; fu inganno, frei sembiante, moateai di chiuderli, ma veramente gli apresi, e perciò di me non pianger ta; di mr eternamente luminosa, di me fornita d'immrasa contentezza, di me finalmente divenuta beata non pianger ru, mio fedele, tu che cotanto nii smaati, tu che ti trasformasti in me perfettamente, d' me non pianger tu.

» Qui pareami, o signori, e per ventura può alle Signorie Vostre parere che questa damigella francese voglia troppo altaniente governare l'anima del Petrarea, e togliendolo affatto dalle passioni umane, disumanarlo, E quando fu che sopra i cari sepolti non si spendrasero lagrime e non si traessero guai? Forse il Petrarca, come poeta, non ben consigliossi appresentandola così severa alla meute sle' lettori. Certamente Vircilio volle che Evandro mostrasse grave cordoglio su la morte di Pallante ano figliuolo, e che Anna acerbamente si querelasse alla novella di Didone sua sorella ueeisasi. Omaro stimò ben fatto, che sopra il corpo di Ettore piagnesser Priamo, Ecuba e Andromaca, e per Patroelo si dolse, non ebe altri. Achille medesimo.

» Nelle tragedie niuna eosa fassi più spesso, pe con tanto sforzo, come lamentarsi e dimostrarai tribolato: forte ragione, o Signori, per verità, ma io m'ingegnerò di rispondere in questa maniera. I pneti avvegnaché sempre rappresentiuo, non rappresentaco sempre ad un modn; alenna volta ci mettono innanzi gli uomini quali essi soon, ed altra quali essere doverebbono: e ciò fanno secondo i fini che si propongono nelle poesie, e secondo che meglio loro sembra di potcele condurre. Qual nomo verrebbe biasimato dagli nomini comunali s'egli eleggesse di viversi seuz' affanni in una perpe-

363 giudice sopra la misura del vivere umano? - ; tua giovanezza? Certo questa arebba sembianaa d'nomini quali ad ogni ora ai veggono. Omero all' incontro cantò, che Ulisse fece rifiuto di questa offerta, e di buon grado si tolse dall'isola di Calipso. Comunemente un nomo non si sporrebbe a morte certissima per vendicare l'amico, ma Achille tuttoché da Tetide dea si facesse certo else giovanetto rimarrebbe ammaszato anl eampo di Trois, noo restò di dare battaglia ad Ettore; e per questa gnisa Omero formò la immogine de cavalieri, non quali si vivono, ma qualt si doverebbono vivere. Andiamo alle tragedie. Euripide, nella favola intitolata Gli Eraclidi dire, che Macaria sal fiore degli anni si lascia scannare pre lo scampo dei giovinetti fratelli; e non si canta di ciò pecebė totto il giorno si faccia, ma perché dovrebbe farsi. Alceste, appo il medesimo, nella tragedia così chiamata, accetta da sua posta la morte perebe Ameto suo marito si conservi in vita. Dunque diehiaroo elte il Petrarca non ismarri la strada del poetare, quantunque finga Laura maestra di tanta severità; anzi egli portossi da buon porta per slue ragioni; una perebè Laura era amante, l'altra perché ella ai rappresenta bestificata. Chi non ama non si da pensiero, o Signori; vive e lascia altrui vivece a voglia sua: d'altra parte, Amore è cosa piena di pensamento, ammenda i suoi cari, gli corregge se errano procaccia eli'essi si avanzino. » Dice il Petrarca, che niuna modre con tanto affetto non porge consiglio in ilulibin stato al figliocolo, ne sposa al consorte, enma Laura porgevalo a Ini. Ma come besta e come cittadina del Cielo, perché uou doves caramente riprenderlo delle passioni soverchie? e percha non farlo accorto delle sue dismisure? Senza dubbio doves Laura ragionare delle cose mondane siccone ili vanità: si fatte sono, e si fatte le conosceva; che i Celesti ci sollevano oltre le operationi umane; e vedesi net poemi functi Nel secondo dell'Encida leggesi, coe nella estrema ruina di Troja, Ecea scorse Elena nel tempio di Vesta. e pieno d'ira avventossi per amaiazzirla. Vene e affacciossegli, e lo freni, e dicaugh: Quid fuers? Aves quel cavaliero sotto lo senardo la patria meenerita, le riechezze predate, le vergini sehiave, i cittadini tagliati in pezas, e dovea soffe rire che la cagione di tante miserie tornasse gioconda in Sparta, e trionfasse dell' Asia soggiogata? Noo era quivi l'ira di Enea secondo l'amaoità? Eppure e Venere ve lo sennsiglia, e riprendelo come persona sgitata da non ginsto furore: Quid furis? E tutto ciò perche altri sonn i pensieri degli uomini, ed altri quelli degli Dei, Veggiam similmente tale cosa in Omero. Priamo, vecebio abhandonatissimo, piagnere la morte di Ettore, e desiderare il suo eorpo per seppellirln. Era in mano di . Achille adiratissimo; dovra quel verchio re partirsi di casa sua, porsi in balia dell'avversario? Certo no, ma viene Iride mandata da Giore, e daglicor consiglio, e vuole che Priamo faceia asione alla quale comunemente gli nomini non volgnan il pensamento. Diremo dunque, che il Petrarea, secondo la mortale

condizione, lamentavasi della donna perduta, ma che volendo salire a grado di maggior pregio, egli duveva cessare I snoi lamenti, c che Laura era personaggio attissimo a condurvelo; e però egli fece venirla ad ammonirlo in que-

sto verso: Di me non pianger tu.

» Altamente dunque, o Signori, onorò la sua donna il Petrarca, e per gentile maniera egli ritrasse le imperfezioni di se medesimo per esprimere la eccellenza di lei Confessò essere fornito di unco senon accincebe ella apparisse savissima; e certamente non a torto un si leggiadro pneta è celebrato e earo tenuto dal mondo. Egli sollevò l'animo degli amanti al colmo de'leggiad-i pensieri, e sempre nei versi suoi dà cagione di virtuosamente pensare, sieenme in questo Sonetto puossi comprendere: intorno al quala, riguardando alla materia, bo discorso poco, riguardando alla mia persona, troppo, ma rivolgendo la mente alle Signorie Vostre, abbastanza n.

V. lo sono giunto alla fine; ora che dite

voi sopra le cose lettevi?

F. Leslmente in posso dirvi, che le ense e le parole udite hannomi tenuto attentiasimo, e che in udendo, la mente min non s'è punto stancata.

V. Il eomprendeva in parte, dal rimirarvi immobile. A me, se io debbo aprire il mio scutimento, pareva di mano in mano sì fatte cose dover essere state nell'intelletto del Petrarca allora ch'egli metteva insieme il Sonetto, e stimo ch'egli non dovesse pentirsi d'averle pensate: cotanto sono acconcie a versi rhe in sè le rinchiodono, e che altrai le spongono e fannole intendere.

F. Ho letto alenne Lezioni Intorno a simielianti poesie, ripiene di somma dottrina, anzi

dello Spositore che del Poeta, V. Allora stanno gli uditori maravigliando della scienza di chi disentre, ma non per certo

della eccellensa di chi compose. F. Vogliamo noi credere, che ella sia scrit-

tura del signor Chiabrers? V. Ella è di loi certamente, e mi rammento

ndirla recitare nell' Accademia, la quale qui in Savona si raunava lu casa Ambroslo Salinero F. Or sia con Dio; abbiamo una piacevole Lezione odita, ed in un piacevola luogo, loogo che può bello parere a chiunque appressa cose altre che le pompose.

V. Se la miserie di questa mal nata guerra non s'interponevano si vedrebbe oggidi questo riposto alberglietto non così privo d'ogal ornamento.

F. Di ehe voleva egli adornarlo? Di pitture per avventura?

V. Ha promessa da Bernardo Castello, e da Lociano Borzoni, ambedoe eccellenti pittori, ed ambedoe sooi diletti compari, ch'essi illustreranno queste muraglie con loro pennelli.

F. Faranno, secondo il verso del Poeta, in poca piasza mirabili cose. V. Ma il signor Chiabrers non si starà.

hammi detto; ch'ci vuole dichiarare ana deversiona verso alcuni grandissimi Principl, alla cui memuria rimace obbligato per onori e be nefici singolari, F. Denno essere i Serenissimi di Tracana.

V. Vol v'apponete - Ferdinando e Cosmo, Ma non meno adora le grazie e l'alta bontà

di Urbano Ottavo Pontefice Massimo. F. Per si fatti personaggi che pensa egli siporre qui entro?

V. Vuole che si diplogono tre archi; uno in questa faccia della stansa, a in queste due paretl due, i quali si gnardino all'incontra. In questi archi, scrondo l'antica maniera, la pensato che si leggano alcune parole.

F. Da Ini poste insieme?

V. lo nol so. F. Ms le parole, sapete voi?

V. Solle, e sono questes FREDINAROVA MAG. DYX ARTSYRIAN III-

ASCRS ENEXIT, CLASSES ESTRUXIT, PISATAS AFFLIXIT AO PAGIS CORYARSYS

PRARCLASA INGERIA SUB DESPREST. Per Cosimo dirassi:

COSNO MARGO BYCI ASTRYGIAN IIIE.

PIDEI CYLTORIS, PAGIS CYSTODS, SYSTÉRIAE CONSELVATORI QVOO MYNAB LARASTS! HILASITER EXCEPTAE

F. Sono gran Iodi. V. Ma la somma è, ch'elle sono vere.

F. E per lo papa? VERARUS VIII. FORT. MAX. A SYMMO DIGATATYM CTLMIAM

SLEGASTICEVE HOMISTE VOTA HOR RESPVENS PAYRUS ACCLAMATION BYS FORLIX PAYSTIS ACCLAMATIONISTS UPTIMES. F. Oh molto favorito acorlio ! Ma perche

appellato Siracosa? V. Per la vieina chiesa della Santa, che a

patria chbe quella città. F. Ottimamente. Ma annottasi; è da me versi, volendo entrar nella terro, perchà i soldati serrano le porte a buon'ora,

> ELOGI COMINI ILLUSTRI

## SPERONE SPERONI

Se lo serittore si acquistasse titolo di elequente per una para proprietà di favella, e per mostrares padrone di certi medi che con gentilezza carissimo escono di bocca naturalmente ngli nomini else sono idioti, is un lascerei condurre a eredera che nel linguaggio toseano t l' nomo nato in terra toscana malamente potesse vincersi, ed a fatica pareggiarsi nell'opera dello scrivere. Ma altramente in ciù è da giudicarsi secondo me; auzi colui, il quale solamente sa bea favellare, non merita loda serivendo: ben gli si der biasimo, se cali serivendo favellare non sapesse. L' uomo eloquente dee potere cou la forza degli argomenti persuadere altrui e col tuebare le passioni dell'animo e con l'apparire di costumi si fatti che l'uditore si reelu a vergogna non gli dar fede. E se ciò è vero, io prendo ardimento di porra Sperone Speroni a paro di qualunque serittore aia stato, non consentendo che alenno gli vada ionanzi neppure un poco; e quando per le suc areitture nnn se ne facesse prova abbastanza, aarebbe ragionevule darselo ad intendere pee le rignardevoli sue qualità; perciorche egli visse ottanta otto anni, e sempre mai fra persone ben dottrinate, e per natura egli fu d'intelletto nobilissimo, e talo fu la sua memoria ebe ne aneo nella gran veccliiezza non menomò E però se egli chbe desiderio di avanzarsi pelle lettere (e modo non gli venne meno di questo desiderio compire, e dalla natura fu ottimamente disposto) che cosa poteva divietargli il pervenire a pregi somoti ed ammirabili? Serisse danque con ogni eccellenza, e spezialmente Dialoghi, ove possismo affermare else per lo valore de' suoi non ha la lingua italiana di che iovidiare l'altrui In questa scrittura eotanto è il numero degli argomenti, e tale è la robustezas nel vibearli, e si fatta l'accortezza nell'allegarli, e si grande finshmente la gentilezza nel dispiegarli, che l'uditore rrede e diserede pora, secondo che airolta, e di buon grado consente alla violenza else gli vien fatta, in modo che dassi vinto e dilettasi cella vittoria, sempre ammirando la forza di chi lo soggioga. Ora ehe dee volersi dagli scrittori? e she pe vuole il mondo pur fino a qui? Certamente l'arte del persuadere con ogni fortezza fu pregio di Sperone e gloria, Compose la tragedia Canace, ed ella fu sottilmente esaminata ed accrbamente ripresa, ma egli, difendendola, fecesi maraviglioso fuor di misura senza dubbio; perciocché è vero che leggendosi la traredia non scorge il lettore come in alcune parti possa sensarla, ma sentendo le scuse, confessa che in ogni parin è costretto di commendaria. Serisse similmente una Apologia per li Dialogbi, e serisse di maniera che obbligo dobbiamo a quei saggi i quali tentarono che essi rimanessero condannati, per la nobile scrittura ebn egli distese acciù fossero proscielti. Ed in questo grande womn fu strana cosa, che egli non seppe altro else scrivere tosranamente, e padovanamente parlare. Ben e vero che egli favellava io guisa che più nobile idioma nuo si deaiderava ascoltando, e le coeti di Padova ed I tribunali di Venezia ne serbavano memoria, e ne fanno alta testimonianza. Non mai sremò la sua gloria nel corso lunghissimo della vita, e dopo la morte gli erebbe. Che più? Padova per decrato pubblico alzògli statua, onorando

neithidine di cui tatii rana a lei personati morti. Verimente fa le Sprene grande orașimorta di Italia; negre non si può și all'interiore contro da dubaria; che egii in alcuso partie nară per nocerle, perciunche înolit, i qual, per celusir, del tempo a venire l'acerobhono îi. ce clusir, del tempo a venire l'acerobhono îi. ce clusir, del tempo a venire l'acerobhono îi. ce mari per celusir, del tempo a venire l'acerobhono îi. ce mari per celusir, del tempo a venire l'acerobhono îi. ce stant aleun hume, mon arcenmo di che solomanta grandemente. Non pertanto ic bene che in fra le stelle sparga i raggi, e spleuda ii sole 
sovranamente.

## TORQUATO TASSO

Parlando di Torquato Tasso, hassene, secondo me, a parlare intorno a prezio di nocsia, per la quale tutta Europa ha altamente di lui parlato, ne senza ragione; che dire del sangue e della aua patria e di cose simili, non si racconterribbono lodi, onde egli andasse più su elic gli altri, quantunque egli perciò sia stato riguardevole nel mondo, come ciascuno ben nato; ma di personaggio fatto si singolare delle altre persone per sommo studin, sarebbe una fatica dire qualità nelle quali non è, salvo pari agli altri. Ora sembrami che il Tasso in fra i pneti volgari si rappresenti quale presentossi Virgilio fra' suoi Istini; enneiossischo Virgilio dottrinossi nelle squole de' filosofanti. e nel suo poems fu vago di far mostra della dottrina imparata; ed avvegnaché più maniere di pocsia egli trattasse, non pertanto verlesi ch' ci nacque alle grandi, e per celebrare pure gli croi; e nel poema suo rivolgendosi verso la sublimità, non fissò la mente ad alcuns condizione di favola, ne a purre minutamente sotto gli occhi a' lettori con le parole le cose narrate si travaglio, ma sempre mai vola per l'alto, e verseggiando fa rimbombo, ed empie fortemente le oreechie con infinita soavità. Similmeotr Torquato, non attacrossi alla singolarità della favola, ne minutamente fece la sua narrazione, ma intento a sollevare il verso toscano, tuona e culma l'uditore co'versi suoi di insuperabil doleczza, e dove gli viene in acconejo, non schife di mostrarsi ben dotto n domestico delle scuole; ne perche in varie manicre egli puetarse, fu mai miglior ports che faticandosi nella epopea. Possiamo similmente contare come Virgilio Insciò l' Eneida imperfetta per morte importuna, ed il Tasso non diede a soo grado fine alla Gerusalemme per aceidente peggiore che morte: ambidui rimasero poco soddisfatti di loro serittura, ma nondimeno i secoli corsi da poi haonola stimata se non senza paragone, tultavia senza errore; e veramente speechiandosi in questi poeti, tutti i poeti, se fieuo poeti, affiascrannosi. Per tal manicra suo studiu e natura feee il Tasan a Virgilio somigliante; ma per altra mostra cho egli somigliante sis ad Omero. Non voglio cominciare da alto, e dire che uno si nacque molto poverello, come si sa, e l'altro sul comineiamento della vita vide al padre toglierai tutto il suo avere, onde, siecome ad Omero, a Torquato convenne sostenersi dell'altrui cortese amorevolezza. Ben dirò, che Omero datosi a poetare rimase senza la luer degli occbl, e Torquato, poetando, vide abbarbagliaral la luce dell'intelletto assai spesso. In oltre i poemi di Omero dispersi e lacerati, ebbono a raccoazarsi e porsi insirme; e quello del Tamo trapassando per le altrui mani ed in molti modi mal concio, ebbe mestieri della diligenza altrni. Che più? Di Omero molto eittà vollero esser patria, ed il Tasso di più d'una può cittadino dirsi non falso; percioceliè in Napoli nacque, e di Bergamo trasse origine, ed in Ferrara menò più parte de' giorni. Fu Omero assai per la Grecia peregrinando, ora per vaghezza ora per ucerssità, e Torquato per la Italia non poco per molte cagioni trascorse: e l'uno e l'altro finalmente di più grande splendore adornossi dopo vita, e più marivigliosi apparrero al mondo quando non più rimirando le sembianze del loro corpo, egli ebbe solamente a riguardare le opere de' loro ingrgnì. Ora pare a me accidente da non tralasciarsi con maraviglia, che nel volgare poeta sirno le qualità tanto a numero, onde egli al Latino ed al Greco possa per varie esgioni paragonarsi. Ha voluto la natura far credere, che formando Il Tasso ella aveva dinanzi Omero e Virgilio, e volle sottilmente dare ad intendere per queata via, in quale stima egli debba tenersi dagli unmini, vrggendolo rappresentare sulla sceus dell'universo somigliante a duo personaggi. I goali sono per tanti secoli trascorsi reputati ammirabill. Ha dunque la nostra Italia di ebe ben avventurata appellarsi, e dee con ogni aforzo onorare Torquato Tasso, ed onorarlo supremamente: preciocché i sommi pregi onorare mezzanamente è far semblante di averti in dispregio manifestamente.

#### GALILEO GALILEI

Galilro Galilri nacque In Firenze, ed al sno pobile spirito natura non venne meno di nobile patris; ma di somiglianti grazie nomini infiniti sogliono goderne. Di lui si vuole dire proprie glorie, ed alle quali poebi Intelletti abbiano ad aspirare con buena spersnza. Egli dungor nella gioventù adorposai di ogni leggiadra letteratura: ma l'animo determinatamente rivolse alle scienze matematiche; lessele in eattedra nella città di Pisa, e poscia in quella di Padova, là dove le sue parole furo si fatte, che mene le ali se ne volarono di là dall'Alpi, e furono con maraviglia raccolte da quelli unmini grandi, i quali, spezzato il chiostro della barharie, vanno volentieri incontro all'ammirabile gentilezza. Di Padova II trassero i Serenissimi di Tuscana, ed ebbono per onore fermare nell'altezza della loro corte il Galilei. il quale aveva nell'altezza del Cielo ferioato il nome della loro famiglia elsiarissima. Quivi gradito da principi, quantunque abitator della terra, passeggia, a dirlo con parole belle di Omero, le cime eccelse dell'Olimpo; e se a nostri giorni forse l'antichisimo costume con-

favole, averemmo per lui grande opportonità di proporre altri carichi di Atlante, ed altre nottl annacchiose d' Endimione. E veramente se decsi credere che i Ciell, ed i loro lumi, parte abbiano nel componimento de corpi umani, sicelie migliori e peggiori facciano gli stromenti onde pui l'intelletto si adopera con maggiore forza o con minore, io non mi riterrò di dichlarare intorno al Galilei mia opinione, cioè, che a gran ragione apprestarono quel eorpl superni a quest' uomo il modo di altamente contemplare; poiché contemplando por lore, spose qua giuso i movimenti di quelle eterne regioni per via. che, fatte più chiare. sono agli occlii mortali più caramente manifestate; e però più vivamente s'invogliano i sublimi ingegni di mirarle, ed anco ammirarle. Di qui le Muse e la l'ama non deono d'altro ehe di stelle coronare la fronte a personaggio ai singolare; grande perché in gran cose travagliò l'animo, e via più grande perché vari mostri non ne lo distolsero, ma, siccome Ercole, ebbe a domarti e poi trionfarne. E se per Cristoforo Colombo ogni rimbombo di lode e floeco aiccome a trovatore di nuove terre, in qual modo degnamente loderassi il Galileo discopritore di nuove stelle? Per certo non porransi in paragone le cose caduche con le sempiterne, salvo da coloro in cui l'anima, se foue possibile, apparherelibesi di esser mortale-Noi all'incontro mettiamo gridi in celebrando il vigore dell' intelletto, e diamo al suo sapere titolo d'infinito; ne altramente diranno eli unmini forniti di senno che sono per nascere al mondo; anzi volgendo l'animo a'giorni bene spesi ed alle notti ottimamente impicante, esalteranno nno intelletto, il quale ne lemmensa autorità di maestri antichi, ne opinioni per anni innumerabili fatte roboate negli animi altrui, hanno pototo abbassare, ne privario della ragionevole libertà; ed è vero ebe egli, dando mai sempre l'imperio alle ragioni ed ai fortissimi argomenti, ha saputo francarsi da plebea. ed ludrgna di vero filosofo, servità,

## OTTAVIO BINUCCINI

Gli nomini, perché nascono senza sapere ed hanno per la brevità della vita poco tempo di apprendere, si diedero intentamente ad osservazioni intorno alle cose ebo deono farsi, e cosl formarono arti, secondo le quali altri, operando, si affidasse di non errare; e coloro ebe eon sì fatti ammaestramenti si reggono, hanno titolo di savi nel loro mestirre e repotansi recellenti. Ciò fu veramente giovevole assai per la omana generazione ; è però da dirsi, che fra gli comini sorgono alcuni si singolari, i quali sanno apprendero nelle altrui scoule, e sono maestri a se stessi. Affermasi di Pompeo, che egli si era fatto, soldato, sotto se medesimo capitano; ed anco Lucullo non s'intese della guerra, salvo quando egli la esercitò no apprese a combattere salvo sul ponto ch'reli gostlamb le vittorie: questa maraviglia ne diede Omere cesso di outrare i veri concetti co' vel mi di parimente, il quale poetando produsse l'artifizio di portare. Or io, col vignardo dovatosi ! alle persone grandi ed alle grandissime, io darò loda somisliante ad Ottavio Rinuecini ; perciorche egli non studiò scienza nessuna, ed anco della lingua latina poro fu esperto; non pertanto egli mise mano a diverse maniere di poesia, e feccai chiaro per tutta Italia, alla quale inita non mezzanamente fu caro. Ebbe una vena di verseggiara sonoramente, e vavseggiava con agevolesza non picciola, e con saldo gindizio scorgeva ii migliore, ed il fiore coglieva di celebrati componimenti; ed in ciò fare fu da tenuee memoria sostennto; ed aneo appigliossi a novelle maniere, e fu il primisro che in sulla scena conducesse a rappresentarsi favole cantate, della quale impresa raccolse glaria, e trasse altri a segnire i suoi tvovamenti. Firenze e Mantova con nozze reali ne feciono testimopianza, la quale tuttavia dura ed è per non mancare in picciolo tempo, perciocche in una si cantò la sventura di Euridiec, e nell'altra l'abbandonamento di Arianna, quella musicata da Giacomo Peri, e questa da Claudio Monteverde. Ne solo aun pregio furono le poesie, ma suoi costumi fuvono oltramodo geutili nsando fra le persone; ne payve porta da riporsi fra Inoghi soltoghi, ma si da passeggiare per palagi reali ed altissimi, e da faru con buona aceoglienza raccorre le Muse nelle stanze degli aitissimi principi. Gianse antl'orlo di sessant' anni, e mori in l'irenze, la dove narque di sangue ben chiaro , lasciando non pouto vile la memoria della sua vita, Ora avvengnarché questa cose sien vere, non à già da contrastarsi, che colui farassi sovvano, in eni lo studio solleverà, e la natura non verrà meno allo studio.

### GIAMBATISTA STROZZI

Giambatista Strozzi naeque di Lorenzo Strozal a di Lucrezia Tornaboni, e di qui appare else sna patria fo l'irenze; e siccome fu I sangue gentile, con le ricchesse furono mezzane, Laseiò ehe un fratello si maritasse, ed egli consegnossi interamente alle iettere; fu alto di persona e di riguardevole aspetto; gli occhi elibe sempre deboli, e erescendo gli anni, fu nella vecchiezza abbandonato dalla viata: per altro di complessione gagliarda. Di quest'uomo ho da div brevemente qui alcuna cosa, e se quei ragionamenti sogliono desiderarsi, i quali cose leggiadre raccontano ed agli ascoliatori fan giovamento, parmi averna per le mani nno si fatto. Egli ancor giovine ascoltò maestri di filosofia in Pisa, tanto quanto alle belle lettere dovessero dare splendore, alle quali acli, studiando, rivolse l'animo affatto, e neile prose divenue gyande, ne punto picciolo volse simanere nel versi. Di questo fece varie sperienze, ed in molte maniere trattonne; pereiocche lesse nelle accademie sovente, u disse nelle rhiese asssi volte. In verso compose sonetti, madrigali e canzoni ed anco epistole, sporgendole di concetti morali e delle iodi de signori eh'egli onorò; e fn di buon grado sentito in Firenze da sublimi intelletti, ed in Roma da personaggi ed ingegni illustrissimi; e veramente in poebe partl, o verseggiando o proseggiando, laseiù ebe alenno gli fosse superiore; ma nella candidezza e nella gentifraza della favelia egli si fece superiore a ciascuno. Avebbe volentieri tentato il poema eroico, il eni peso egli sentivasi forte a sostenere; ma la infermità degli occhi, e gli sconci che la accompagnano ne lo distolsero; non per tanto sopra l'onove il quale egli acquistò dai volumi scritti, fu commendato di questo, ch'egli averebbe sannto serivere. Qui farei punto, se io regionassi di nomo semplicemente letterato; ma per lo Strozzi fa bisorno ritornare da capo: tali furono anoi costomi e le virtù dell' animo auo. Non fu cittadino si ricco, li quale possa darsi vanto di averlo soverchiato di liberalila; giovinetti di buon talento egli raceologli in easa, e procaeeiò che al formamero di dottrina, ed alenni chiarissimi ne son divenuti; peregrino di fama non tvapassò pev Firenze ell'egli non gli desse albergo, o almeno alle sue tavole non l'onorasse, prontissimo a spendere ano favore col principi per chinnque gliene facesse ragionevole preghiera e e conosciuti appena da lui, amògii siceome amici, e cli amici slecome se stesso: ed è vera che di ana bocca ne care parola, la quale altro non sii else toda di ognuno. Il ano animo sempre fu, ed apparre evistiano, e nell'afflizione degli occhi infermi mantiensi non soismente con pazienza, ma con franchezza: argomento ne sia la giocondità, poiché seco non può compagno dimorare salvo che lieto. Per tutto questo amato fu e conoscinto da pari anoi singularmente, ed I grandi e principi di titolo lo pregiano, ed i sommi pontefici l'ebbero earo. Egli al presente è sol settantesimo sesto anno, e vivesi con intiera sanità, e ci promette che anco longamente farà godere della soa presenza, conciossiaché snoi modi temprati gli fanno schermo da ogni assalto di malattia. Ho perlato di nomo el fatto poco e searenmente, e ne abbia colpa il mio piecolo sapere. E foi per non farne ragionamento pure per ciò, ma da altra parte noo è giusta ne ragionevoie eagione tarere degli uomini solo perche delle loro qualità a compimento non possa parlarsi; che in tal maniera all'altrui valore, quanto egli fosse più sovrano, si verrebbe maggiormente meno, e darebbesi hando allo serivere, essendo pari fotlea lodare eoloro, i quali per nulla adoperare al mondo son sieuri e mal coposciuti, e coloro che con nobili operazioni si son risebiarati; che per gli nui mancano degne parole, e per gli aitri degne azioni. Ora dello Strozzi fassi memoria, acciò abbiasi esempio in cal, rignardando gli nomini, postano non pura farsi savi, ma con felicità divenire più buoni.

### GIOVANNI CIAMPOLI

A ragione siecome amico dell'invidia ai additerebbe colui dal quale negato fosse a Firenze il pregio per chiarczza il ingegni illustrissimi, ed anco dirittamente appellerebbesi pemico della verità chiunque non riponesse Giovanni Ciampoli tofra coloro, ed anzi fra i primi elie fra i secondi. Vassene altivra quella oiltà, oè senza ragione, per lungo nuicero di singolari cittadini, molti, maestri delle scienza profonde, moltisslmi, forniti di quelle lettera a cui per eccellenza ilami il come di belle comusemente da popoli. Ora davunque nol vorremo nomioare il Ciampoli, ne fia con nostra loda conceduto. Egli da prima apprese gli ordini dell'idioma toscano e del latino e del greeo: poscia, uscendo di casa, dimoró in Pasa per eagione dello studio, ne meno poi in Padova ed in Bologua. Quivi adornossi della filosofia; ascoltò ciò elie dottano i maratri della legge imperiale; prese conoscenza delle matematiche. e nulla a dictro lasció di quello rhe nelle seuole auole insegnarsi a' peregrini intelletti. Si fattamente formito egli inviossi nello steccato di Roma per combattere la fortuna, se rila malvagiamente si facesse incontro alla sua rhiara virtù; poro peoò ad essere conosciuto ed insiesur amatu, ma da don Virginio Cesariui per soudo che ili due stelle feren un astro, onde tutto il cirlo ai risebiarò di quella gran corte. Gregorio XV sommo pontefice obiamollo nel Vaticano, e creollo segretario de'breri i quali soglionsi serivere a' principi; sucredendo Urbano VIII con solo lasciollo nelle fatiche medesinie, ma gli crebbe onore chiamandolo suo secreto cameriere. In questo grado, e urll'età di trentarinque anni, spone la volontà di nostro Signore a' principi, e con amata violenza comanda perauadendo nelle reggie di tutta Europa; ma dando risposta a reali ambasciatori con tuono soave di voce, fa rimbombare tuoni di tale eloquenza, onde scuotonsi gli animi non di timore, ma di maraviglia grandissima. Verameute gli at deono sommi titoli per arere sormontata la gloria di quegli Antiebi; ma se egli nella vecchicara sublimerassi sopra le todi della sua meslesima giovcotù , fia mestieri fra gli uomini trovare nuove oote per esprimere il merito del non più manifestatu valore.

### D. VIRGINIO CESARINI

Italia quanto ella è grande colmossi di maraviglia, quando vedeva don Virginio Cesarini universale padroue delle scienze, pure in quegli anni pei quali sogliono cominciare gli uomini ad apprenderle; e veramente rare volte videsi quello che ad ogni ora Roma soleva per lui vedere; ciò era un nobile glovinetto, cinto di spada ed in abito assai leggiadro, azzuffarsi nelle letterarie contese con nomini maestri e nelle seuole diventati (tutti canuti; e per vaghezza laseiarli in forse del saper toro su quette aattedre, in eui dell'altrui dotteina soleano

trionfare. Feli della filosofia fu espertissimo . della mera teologia prnetrò negli intendimenti più scerett, e niuna finalmente delle scienzo eli fu straniera. La gentilegra delle lettere umane ebbe in sua halis; e nella sua poesia latina, verso la quale egli plegava l'animo, colse il pregio di egni corona; la toreann non chbe a vile, anzi in molte maniere arberzovvi dentro, ed avvegnacké egli l'ingegno solamente trastullasse, freele per mode che gli altrui studi appena adeguavano I soni trastulli. E di tante o tanto ammirabili eccelleoze egli adornossi di qua da' frent' anni della sna vita, perciocebè quivi gli sliede assalto una male conosciuta infermità , la quale non lasciollo al mondo , ma l'atterrò. Ora di personaggin si fatto pare sotrrebio, per onorarlo, raccontare ch'egli splendesse ili nobiltà chiaramente, e che unn gli venisse mego ricchezza, e che nella sembianza gli fiorisse singolare bellezzo, în persona di eni l'aulna non lafavillasse, apparirebbono questi splendori, ma in don Virginio la chiarraza eterna dell' intelletto adombrò queste caduche faville. Non è già da porsì in silenzio, che tutte le genti il riverirono, e che sommi pontefici il vollero appresso, e l'apprezzarono sommamente, e via meno è da tacersi; che il romano popolo ed il senato con pubblica pompa gli ferera esequie, e comandarono, ebe nel Campidoctio ne durasse sempiterna memoria. Quale fia dunque lo sconsigliato, che affissandosi in questo aperchio non divenga vaghissimo di virtu; essendo certo che nella vita e nella murte ella ne accompagna con altissima pompa di onorevolezza, e ripone i nostri nomi nel tempio desiderato di eternità?

#### GIAMBATISTA MARINO

Volgendo la mente sopra Giambatista Marino sovviemmi di l'indaro, quando egli cautava contra Bachilide. D-ceva quell'uomo chiarimimo, che tra poeti colura erano eccellenti I quali dalla ustora aveano ine movimento, ma se altri pigliava vigore solo dall'arte, egli averebbe graechisto siccome un corbo. It Marina, il quale non prima ebbe favella che vena, ed a cui per altro conceduta non fu la lingua salvo perche egli enotasse, può farne manifestissima prova fra noi. E come senza largo favor di natora amiciosima potevansi mettere insieme cotanti versi, e di cotante maniere, ed adattarsi a cotante generazioni di poemi? Certamente altri, guardando al gran numero, dispera della lor gran bontà, ed esaminan-lo la fore gran bonta non dà fede a se medesime del loro al grande nuincre; e se partando di porta altri volesse portinamente parlare, acconciamente piglierebbe argomento della patria; perciocche essendo Il Marini venuto al mondo aulle bellissime piagge di Napoll , potremmo dire, ch' egli apprendesse dalle Sircoe a mirabilmenta cantare, ma non per affogare alena passeggiere , anzi per far giocondi gli ascoltatori. Visse oltre cinquantacioque anni , earo a chinque ebbe con lui amistà, celebrato da poove fece soggiorno non breve , l'ammirò non poco, ed è vero che ivi su gradito da' re medesimi. Alfine ritornando in Italia, varo di rivedere le case paterne e la patria, vi si condusse, e fra le braecia de'parenti e degli amici forni snoi giorni. Fu con multo splendore sepolto, e eon tristezza lagrimato; e per molte maniere mostrossi di sua persona desiderio e rimembranza, Tottavia possiamo dire veracemente, che il nostro Parnaso non ba lauri abbastanza per eoronarlo, e ebe la sua gloria non ha mestiere alcuno di marmi. Le doti, delle quali fornillo natura, onde egli diede battaglia alla morte e le porte si aperse all'immortalità, gli fanno eotale sepolero che le spoglie non men vagbe che ricche di signori grandissimi, rimangono vile cosa, e solamente segno alle popolari ammirazioni (1).

### ALESSANDRO FARNESE

Io non ho pell' addietro eo' serenissimi Farpesi avuto cagione di chiamarmi servidore per modo che, scrivendo alcuna cosa del duca Alessandro, ad altri paresse che io parte volessi aciogliere degli obblighi mici; e ciò dico recandomelo a disavventura, anzi che no. Ma non posso darmi ad intendere in qual modo anima cattolicamente eristiana, solo s'ella non vive affatto schifa dello scrivere, o non sia senza aleuno talento di ragionare possa tenersi in silenzio, rimembrando di tal campione, il quale da prima cinse la spada per l'onore della Chicsa di Roma, ne mai se la discinse pure perciò, Nemmeno io sono per la Dio mercede sorpreso da si sciocca alterezza, ebe io reputi l'ingegno mio bastante a degnamente rappresentare al rnondo un cavaliere adornato di titoli non comparabili; e chiunque ha di me alcuna contezza il si crederà; ma io non posso indivinare, quale aii la persona per nascimento italiana, ed eletta a spirare fra queste aure gentili, che non spinga volentieri la voce, e di buon grado non scioglia la lingua onorando il nome di quel guerriero, per cui Italia errese i trionfi, e fa maggiore il soo numero degli eroi. Di qui parmi non essere in tutto disconsigliato, e spero di pon dovere incontrar biasimo del mio pensamento: bene mi stimerei mal consigliato entrando in isperanza di tutte raccontare le azioni innumerabili di questo signore, è di tutte illaatrarle colle mie parole; èd allora confesserei di farmi simigliante allo sciocco boschiere, il quale con una accetta prendesse ad alterrare tutti gli alberi di una grandusima selva. Ma non prendendone io a comporre la storia, o s compilare la vita, seeglierò le cime della sua virtu dando diletto con maraviglia d'immenso

(1) Il Marini chbe grande îngrgan, e somma fartena, ma ne abuniț în ponia si rinente per loi di una indecente Luderra, che la fa deninevole nila. Religione non enco che stă quitit del contune, e di una stole neu casto, che die pon lorgo atte tante e si moniarone metafore code fu delaspota li secclo deciannactimo.

CRIMBBERS, TRETI EC.

poli, diletto a 'principi, ed il remer di Princio, y altere, e pagherà razionerede tribato a meriti vere fere soggirire non hevre, l'ammini non no vere fere soggirire non hevre, l'ammini non poco, ed è vere che vir fig grafte di 're mefice granditative imprese, parte con vipe di 
redenia. Affine ritorazzo di istitati, va ci tiredenia. Principia di principia di 
redenia. Principia di 
redenia 
E veramente se alla memoria vogliamo ritornare lo atato già delle Fiandre, e di quante fiamme e per quante eagioni accèse elle ne ardessero, non può stimarsi, salvo infinito consiglio, avere potuto raffrenare gli sdegni, e rintuzzare le speranze e sollevare le disperazioni e moderare le brame di tanti popoli ingannati e di tanti duei Ingannatori. Perciocche dipartendosi Filippo II e ritornandosene alle Spagne, lasciò nelle Fiandre in sua vece Margarita d'Austria sua sorella, ed ivi un molto grande ministro Antonio Perenotto. Verso costoi era malamente disposto Guglielmo Nassao' prinelpe d'Orange, ed attri chiari per titoli e per nobiltà: mal disposto era l'animo di costoro per vederlosi molto sublimato, erano non meno annoiati, perocché le spese, nella guerra aveane fatto grandi e nella pace provavano le mercedi molto leggiere. Percossi da questi stimoli si dicilero a maestrevolmente sommovere i popoli, e farli lontani dalla Chicsa di Boma, per farli quindi rubellare al loro re, ed in piccolo tempo con sottigliezza di persuasiva adempierono loro desideri. L'uomo reo del peccato e tratto a tuttavia peccare e traboreasi in fondo, ereata che fu l'eresia e la ribellione, loro si fectono ipeontra leggi ed armi, e essenna delle parti estinandosi, in un momento eccitossi la guerra, Fo mandato a maneggiarla Fernando di Toledo duca d'Alva con hastevole esercito, costni odonerò secondo suo senno, ma non pertanto ogni miseria videsi sorgere in quelle provincie: tribunali severi, septenze mortali, battaglie aul campo, e per offesa e per difesa tutti i regni dappresso sorsero fieramente. Provando elle la acerbezza contra loro usatasi arrabbiava i Fiamenghi, provide il re l'ilippo di governare d'ingegno più mansueto, e fu questi Luigi Rechescuse gran commendatore di Castigha: aotto costui si perdette Alidelburgo, s'animottinarono i terzi vecchi degli Spagnuoli dopo la vittoria di Mochi, e si disperse l'armata dappresso Lillò, Alfine si morl il re Filippo; lasciò che il consiglio di Stato prendesse il governo; allora, riaequistata Terisca in Zelanda, gli Spagnuoli si alborottarono in Alosto, di donde venue eagione, che il consiglio armasse incontra loro, e di eui tutti gli Spagnuoli si unirono contrà il consiglio, e si vedes nun pure perduta la fede al re, ma ogni concordia, ed anco la speranza d'ogni rimedio, ed avvenne, che Anversa fu sforzata e messa a rubba, e di qui i Framenghi, per l'odio contra Spagnuoli, si giunsero col principe d' Orange, In questo tempo venne don Gio, d'Anstria fratello del re-Filippo, ed egli, per soddisfare a'paesani, mandò gli Spagnuoli e gli altri suoi stranieri soldati fnori di Frandra, e trasse dal enstello di Anversa Saneto d'Arila, e rarcomandollo al done d'Arrecto, indie, pretendois de modi tamo done d'Arrectoto, indie, pretendois de modi tamo noi, cgli procacció per varie maniere di fari governatore senza patti e sensa accordate conveccioni, riparcesi nel castello di Namorre, el carrocsi qualco pote, honde vennta discerdia fra loi e gli Stati, non piecelo danno intervenne, anzi grandissimo, ed allora la cittalella d'Anversa si applanto, a quelle di Gante e di Valentiana e di Lilla.

Valentiana e di Lilla. Eransi a tale termine condotte quelle basse provincie, macchiate di arcsia, intinte di rubellione, gravate di danni presenti, e pasciute di lontane speranze, a' hunni in odio ed a malragi in larghissima preda, Si fatti regni dati furono a governarsi ad Alessandra Farnese, e così fatti prendendo a governargii, celi non disperò. Ooi dice io: Se senpo fu di don Giovanni morrado lasciarlo in sua vece, a loda di Filippo II, di confermarvelo, fu similmente franchezza d'Alcasandro sottentrare a cotanti earichi. E come no? vedevasi il rigore riuseito a rovescio, la piacevolezza indarno tentata, aveano sommi consiglieri errato nel discorrere, espertissimo monarra fallato nel risolvere. Ed un giovine obbligarsi all'emenda di tanti errori, con fu coraggio ed alta prava di saldo intelletto? certamente egli fu. Ne noi lo vedemmo mentire all'altrui speranze, nemmeno alla sua confidenza, anai subitamente chiamando i suoi pensieri a consiglio, col disconeio delle cose passata alle presenti egli diede provvedimento, ed armandosi per domare i rubelli seppe con atti d'amore farsegli amici : quinci llenalta ed Artoe, provincie già ripiene di mala contenterza, alzarono la mano, e con nobile pentimento ascoltarono i comandamenti reali, a con esso loro Lilla, Dovai ed Orcia, città di pregio a di non poco momento. Ne meno valse la sua gentile destrezza con esso il conte di Rimberga, ma guadagnosselo dolcemente, e parimente Groninga, terra tanto riguardevole nalla Frisia, per tal gnisa cangiando le vittorie agli arcordi, egli alzò trofci a ninno dannusi, ed a ciascuno disiderabili. Diede poi argomento di non minore prudenza, quando sorpreso Broggia, trovando nomini i quali gliele posero in mani sena'armi, e similmente quendo sebermendo gli erversari fece la viste di andare altrove, e corse sopra l'Inclusa, e fecesene possessore: ma vie più chiaro apparve ano senno allora ch'egli avolse quelle nasioni e quella terre ad accettare per loro gnardia le guaroigioni straniere: azione per verità di singolare maraviglia. Era fra loro il noma apagnuolo in odio anpremo; aveanu quei senatori e quei popoli consumate infinite pregiriera col re Filippo, accid loro toglicase quella nazione dinanzi, ne compiaciuti, eranu ribellati, e per tal modo che don Giovanul diede bando, diremo, alle squadre spegnuole per acquetare i mal soddiefatti Fiamenghi, ed essi Fiamenghi stimayansi felici col sentirsi quella generazione da lunge : non pertanto abbe pessanza Alessandro di spegnere l'odin, di annullara le memorie, e di assenzare quelli intelletti infurati, z videsi di pnovo l'escreito

di Spagna per le campagne di Fiandra, e vi si dispiegarono quelle insegne diaracciate, e vi si ascoltarono quegli abbominati tamburi. Queste furono maraviglie vedute, e disperate di dorersi vedere, non avvennte per forsa d'incanti, ne prodotte con la voce delle sirene, ma col provredimento di questo signore, e col soave soo eomandare e coll'altiero suo sofferire. E via più finalmente manifestossi il suo antivedere nel tempo ehe navigava l'armata per assalire Inglilterra, perciocche Alessandro non mai lodò quel cammino, ne commendo quel viaggi: egli sforzossi di persuadere che Zelanda al assalime, e quindi poi si faccase vela contra Inghilterra; ano consiglio non si ascoltò, ma feccio apparire ottimo l'universale calamità. Una armata in cui cotanti anni consumossi tante fatiche, e per cui impiegossi taoto tesoro sciarrossi in un gioroo, e si disperse per l'ampiezza dell'oceano, ed in quelle avverse procelle rimase tanta giovinezza sommersa, else tutt'i regni di Spagna per lungo tempo vestirono a brnno. Tanto costa un buon consiglio rifiutato, ed uno non boono escapito!

E per fare motto di alcuna cosa, la quale possa avere rignardo alla gentilezza del vostro ingegno: Che erediamo, o signori, che volesse Omero significare, quando egli ne cantò che Diomede ammaestrato da Pallade impiego Marte nelle battaglie di Troja? Certameote non altro, salro che il senno tra' guerrieri ata sopra la ficrezza, e ebe nelle guerre la prudenza dee sempre avere suo loogo: le qual prudenza se mai non si discostò dal fianco del nostro duce. via meno discostossene allora ch'egli esaminando come darsi dovesse principio agli assalti enntr' a' nemici, propose di moversi dirittamente verso Mastricelia, città onde aveano il varco le genti della Germania per entrar nelle Fiandre contra il re cattolico, e donde molte fiata erano trapassate; si che, serrato quel passo agli eretici, veniva meno il soccorso; e di più, essendo la città molto ampia e ben provvellute e di soldati ripiena, e per altrui atima ad espugnessi molto malagevole, atterrandosi ella avrebbe abigottito ogni altra che mirasse lri atterrata, e cosi fu. E però dersi il duca Alessandro riputare prudente, tuttoché egli affrontasse l'impresa pericolosa, perchi il principlo è la maggior parte dell' opera. Ne quivi fu data occasione al Faroese di rimembrare i popoli asiani, ai quali Cesare ginnse, videgli e vinaegli, enzi egli ebbe a fare con uomini guerrieri e forti, e che non solamente einsero la spada, me la impugnarono, e nel caldo della battaglia videro in fronte la morte, ne se ne sgomentarono: e così fatti capitani e soldati si accampavano dentro nna città empia, e partita da grossa finmara ed afforzata con ogni macchina militare, laonde necessario fu, che sangue si spandesse copiosamente, e molti campioni di pregio perdessero la vita infra coloro else assaltavano, e coloro che risospingevano gli assalitori: fioalmente, fatta forza ad ogni contrasto, dopo molti mesi vi si spersero l'est ata i Cattoliei colla possanza delle destre e col vigore dell'animo, e al miero le esse a roba ed i sobatia i filo i quada, ed i elittalia i con apramieria gatigromoi della outinata malvagità. Per questa goita, se nello sergificre la primaimpresa obbe longo la prudenza del duca Alerandro, enti traria. a fine fece mesticre la suafortezza e la bravara del core, della quale encare del propositione del propositione del arcipitate plà ambié e la difere, e da numerare gli acquiul, pereiocché assis 1000 a ciasenno ben masifica.

E chi non sa, che Alessandro Farnese entrò vittorioso a Tornai, în Odenardo, in Lira, în Dieste, in Venderlo, in Doneherche, in Sanminoeco? lo certamente non voglio qui nominare Disimonda, Viste, Assele, Rupermonda, Alosto, Ipri Dondermonda, Valtendone, Dimberga, Inclusa, Bruggia, Guante, Breda; con si fatti raeconti snolsi dar loda a ciascun guerriero, ed in ogni guerra veggonsi di simiglianti aztoni, ma io non rischisro un campione, anzi eelebro un eroc, e però aono per attenermi alle prove sole, che da lui fatte furono con maraviglia dell'universo, e me ne vengo con animo lieto ad Anversa; Anversa città per ogni parte ben chiara ed adorna di condizioni singolarisaime, ma else ne' auoi pregi assai sormonta per essere dal Farnese stata soverebiata con maestria di valore incomparabile. Questa eittà, spaziosa e cinta di forti muraglie, chiudeva a sua difesa oltra venti mila combattitori. onde a vincersi per assalto chiedeva la morte di via troppi soldati, fece dunque proponimento di strettamente steccarla, e farla cadere per lungo digiuno. Era eiò grande opera, a lato le eorre una molto ampia riviera, e la marca dell'oceano eresceodo trapassa oltre alla città, e gli Olandesi, abbondantissimi di vascelli e di nomini esperti, aveano modo di apesso porgerle soccorsi; giungani, che la campagna tutta sequidosa si trascorre per argini cola appellati dicehi, e questi rompendosi, sprono via di navigare in sul terreno qualora per arte viene; inondato. Era pertanto necessaria cosa spargere quei eampi di forticelli a gran nomero per guastare ogni disegno degl'imunici, eve essi si provassero aulla campagna, ma la fiumara era da serrarai con navi e con travate, e formare un ponte si saldo ehe contra la rapidezza del fiume potesse durare: si fatto pensamento mostravasi ardito a dismisora, e da tutti i grandi nomini veniva condannato, ma l'animo di Alessandro, il quale nou mai lasciossi vincere da malagevolezza niuna, ebbe a sehifo le altrui paure, e mise le mani all'opra e trassela a fine, ed immortalmente s'incorono. Ordino dall'una e dall'altra riva dello Scalde mole di travi fortissimi, e nel mezzo di loro allogò schiera di navi bece ancorate ed insieme incatenate, e di sopra e di sotto piantò un gagliardissimo palaucato, ed ogni cosa forni di valorossesimi soldati Con tale provvedimento rease all'impeto delle acque, aneo nella maggiore aspirzas del veruo, e non meno all'ostinato ardimento degl'iniunei, i quali per molti modi nel figure e copra i dicebi fecero singulare

gore dell'animo, e al misero le case a ruba ed a sforzo moltisalme volte, ma finalmente, riai soldati a filo di pasia, del cittalini con appra i scendo, ogni popra contra speranza, Anveramiseria gasigiaroni della sotinata malvagità, per diffiliata di nonliennos obbandonossi, ed ac-Per questa goia , se sollo sergliere la prima cordo le use vegitir con la magnaminità di miserca chel longo la prudenta del duca Aloridismontra della ria di contra di contra di contra metterni i la mano

sul freno, e ferma il corso del mio sermone. Ed in qual luogo, e per qual tempo s' accese in petto di cavaliere vaghezza di asserragliare una larga fiumara, la quale viene sovente un seno di mare? Pereiocché non solo si adoperavano spade e Isneie, non solo moschettoni e bombarde, non solo la virtú de' soldati; ma l'industria de' maestri ingegneri per disperdere e mettere in fondo il ponte maraviglioso. Empierono gli Anversani due ampie navi di foco talmente regolato, ehe a suo tempo avvampando spandeva copia e di ferri e di sassi con offess mortale e con spettacolo formidabile: queste vennero giù per lo Scalde raccomandate alla corrente delle acque, e percouero nella steccata; all' ora diventavano mongibelli, e vidersi in un momento per la campagna le fiam-me d'Etna; scossesi il terreno d'ognintorno per molto spazio, ed i sassi sospinti in alto ricaddero in giuso con spaventosa sembiaoza di pioggia. Ciò fu vista di grande orrore; ma narrarsi a parole come é possibile? io per me di molte eose ho veduto, di molte ho sentite, di molte ho lette; nulla di somigliante per aleuna stagione dell'universo non ho raccolto. Per lo strano rimbombo l'oode del fiome sorsero fuori del letto, ed I macigni, tempestando, tiali'acre si profondavano nel terreno dopo aver triti gli nomini e macinati. Il duca Alexandro era poato in mezzo di taoti pericoli, ed a' piedi morti gli caddero suoi sergenti; e per l'acre tenebrato di foltissimi fumi non scorgeva cosa ninna; non pertanto con brando in mano, e con gridi magnanimi mantenne in fede i suoi guerrieri, e non lasciolli perdere coraggio, onde finalmente tempo ebbero e modo di ristorare le maechine guaste e fracassate. Qui iufinite cose potrebbonsi porre innanzi, ma perché? Non è menzogna cotanto maravigliosa che minore non sia di questa verità; e certamente in prodezza grande, e ebe malagevolmente chi verrà dopo noi condurrassi a crederla, ma, ceeduta, con infloite lodi fia eclebrata ; ed io non spenderò più parole; solamente dirò, elle favellare di quest' impresa, altro non è salvo calpestrare

tutte le glorie degli uomini antichi. Con questo tenore di virtà governò Alessandro Farnese le Fiandre, e guerreggiorvi per servizio di Dio. Ora è da vedersi in qual maniera si portò nella Francia, e nelle ardenti discordie di quei-grandi, ove non meno in gravissimi travaglı dimorava la Chicas di Roma; pereiocché Arrigo di Borbone, allora non re per colpa di malvagia fede, ed indi regostore chiarissimo per giustissimo pentimento, teneva affamato Parigi, ed avesgli posto assedio ben forte. In questa città correva pericolo tutto il reame; quinei Falippo da Spagua fece al duca comandamento che senza alcuna dimora marciasse e desse succosso. Era talmente prezzata la virtà di Alessandro, che ciò che non si rac-

eomandava alla sua prodezza ripntavasi come eadnco e ruinoso. Egli dunque si mosse, ma eireondato da gravi inslagevolezie. Faceva mestieri di laseiare le Fiandre guernite; provvedersi contra re e guerriero famosissimo; di soldati egli pochi avea sotto le insegne, e di moneta trovavasi povero; ma ad uno eccelso valore tutte le cose ubbidiscono. Miscoi in via con dicci mila fanti e tre mila cavalli: si fatta mossa non la si credette mai Arrigo di Borbone, ne la si credette perciocche egli era esper-Lissimo maestro a menar guerra, e comprendeva di qual momento fosse cotale deliberazione; ma l'alto eoraggio di Alessandro il fece discredere. Quinci laseiò Parigi disciolto, e eon cinque migliaia di cavalli e quattordici di fanti sece incontro al Farnese colà vicino di Mea, e disfidollo a battaglia, Rispose il Farnese, ch'egli pon era usato ad accettare consiglio di nemiei; poscia in riva di Marna diede assalto a Lagni, terra diligentemente guernita, ed espugnolla sotto lo sguardo degli avversari; quivi tagliati furono ottocento soldati, cento di nobile magione rimasero prigiunieri, e con esso lorn il governatore della Terra; ed in quel punto il grido degli uecisi feriva l'orecebio del buono Arrigo di Borbone principe di Bearnia, il quale, veggendosi non uguale all'inimico, sparse sue schiere per diversi alloggiamenti, e non tenne più campo. Il duca allura, seguendo il eammino lasciatogli aperto, si coudrase a Parigi, e fecelo lieto della salute, ed abbondante di ogni cosa dianzi victatagli, ed indi riprese sua strada verso le Fiandre; e nel ritorno non ebbe assalto ehe non fosse dannoso agli assalitori. Ora qual' arte si desidera? in che luogo hassi da impiegare eloquenza? Non hasta egli sporre le imprese di questo campione, e porle sotto l'altrui memoria? Per se stesse non partano di loro condizione, e mostransi maravigliose? Ma se pare le opere eceelse bànno bisogno, e ripongonsì in guardia della fama, deo questo cavaliere dolersi, che ella bocche non abbia a bustanza a celebrare ed eternare le sue azioni. Fu dunque lo seampo di Parigi azione dalle altre ben singolare; ma l'avere mantonute Rosno non fu ponto di pregio minore. Era questa città nobilissima steccata hen for-

temente, e poco lunge al eadere in mano degli avversari; ed eeco al Farnese a'impone, che uscendo di Fiandra studiasse il passo, o si affrettame a difenderla. Era da farsi novanta miglia di cammino per paese tutto nemico; dovennsi varcare quattre flomare, e tutto eiò fornirsi nello spazio di sei giornate. Posti dunque în acconcio che miglior si potea i Pacsi Bassi, venne il Farnese alla volta di Normandia, Il marciar suo era si fatto: l'artiglieria alla fronte, i eavalieri al lato de' fanti, ed i earri fianeheggiavano i cavalieri: in tal guisa vennesene ben fermo di dare battaglia, se Arrigo faceva vedersi all'incontra. Arrigo, alle novelle della venuta, amò di abbandonare l'assedio; e si ritrasse verso il ponte dell'Arn: allora Alessandro feeesi padrone di Codebecco, ed indi provvide Boano, e fornillo largamente di vettova. glia. Intanto Arrgo serva di melle parti richiamate see geni stoto le siosego, e di ingrocialo l'escretto, non sensa l'alsto degli Olandes ce degli loghielle, mossela artivorare il Farusce, Pasti a fronte ficerai aleuni stiti di guerra, ma derico ano mai volte avrectaresa; il fitto deldreiro mon mai volte avrectaresa; il fitto deldreiro, monte del servicio del registro del gli amici, necrado da l'esta e l'aggido. Espepi del partire, e decirio torrossece dei Estadra. Quiri non dopo molto di tempo in Anazzo pose fano alla vita.

alla vita Ora di questo esvaliero, se Italia ferma il pensamento in su la morte, dovrebbe, non meno ehe madre disconsulata in au la bara del figliuolo, radersi le chiome; ma se volge la mente allo splendore delle vittorie, dee esaltarsene come di suo veracissimo eroe, e dei suoi alti meriti non mai dimentientai, anzi farne a ciascuna ora nobilissima rimembranza. Io per me godo, Signori, di averlo lodato; ma vergognandomi di avere ciò fatto indegnamente, sento nois del mio godimento; tuttavolta già non des l'umano intelletto prendere speranza di pareggiare eon forza di dire le lodi di Alessandro l'arnese, il quale tutti quanti ha auperati di lode : i savi di senno , i forti di franchezza, i pictosi di elemenza, i fortunati di felicità; il quale, par la fierezza dello spirito potevasi riporre fra guerrieri terribili, per la dolcezza del core fra principi amabili; ma dovnoque fia posto, ivi ricorderassi come sovrano, di eni era si manifestamente la prodezza provata, che udendo ch'egli al movea a combattere, sapessi che già egli era pervenuto alla vittoria. È tenere campo contra di lui, era cotanto aplendore di guerra, che altri rimanendo senza aconfitta, se ne andava in sembianza di vincitore; e vedendolo in arme i nemici perdeano il coraggio per modo, che egli fn spesso vittorioso aenza avversarj; e là dove altri innalzano trofei con la possanza degli eserciti, egli li acquistava eon la sola fama del nome: laonde meglio non potevansi sperare huone avventure, che per mezzo di lui, ne meglio che per mezzo di lui potevansi adempiere le speranze. Ora in pelago di tanti pregi ingolfarsi è affogare, rimanersi è non servire : non pertanto non vnolsi venir meno a cotanto Signore: egli, speechio drlla milizia, egli, norma del valore, egli, disgumbratore della viltà, egli, escitatore della fortezza, gli spaventi a disprezzare, le fidanze a nudrire ne ammaestrò. Domò l'orgoglio degli eretiei, e del Vaticano le ragioni sollevo; tale apparve guerriero, quale il chiedevano le esgioni del guerreggiare; la Fiandra corresse siceome errante; alla Fraucia sovvenne, siccome a lauguente; e questa ne paventò come di invitto nemico, e quella ne gioi come di fedele eustode: ma l'Italia pregiossene e pregierassene eternamente come di auo postato, i cui lampi ereseono il moderno splendore e non lasciano menomare le antielle elliarezze.

lo pur direi, o Signori, ma sono in forse di me medesimo: travio colie parole, o favello

secondo razione? tocco il serno de' suol meriti, o pure mie forze non zono bestanti? Tale ve lo presento, qual me l'imagino. A me sembra vederlo ordinare le squadre, confortare i soldati, porre il destriero in carriera pieno di vigore Insuperabile; miro, ebe abbassa la lancia, che vibra la spada, che disperde I nemicl ferocemente; odo le lagrima degl'infelici, scorgo il sangne, veggio la polvere; e loi fra voei che lo ripongono au le stelle, cosparso di gloria, quale Scipione in Roma, e quale Alessandro in Macedonia. Veggolo, Signori . . . ma le parole non mi ubbidisceco, ne sono forti a seguitarmi; e sono tanto sublimi le vittorie di questo guerriero, ebe altri non pena meno in lodarlo di ciò che si facesse egli in acquistarle. Ma se non saranno ben celebrate, basta ehe sieno eredate, e per sé stesse appariranno maravigliose.

## DISCORSI

FATTI DA GABRIELLO CHIABRERA

RELL ACCADENIA DEGLE ADDORMENTATE

IN GENOVA

## DISCORSO I

Interno alla debolezza della prudenzo umani

Quando il signor Principe mi comandò, che io dovessi ragionare in questo luogo, io dipartendumi da lui, volsi la mente, pensando quale dovesse essere la materia del ragionamento, Il corso de'miei stodi metteami innanzi alcuna gentilezza di poesia; ma a me già canato sa-lire qui ghirlandato ili freselii fiori di Parnaso, pareami mal convenevole: d'altra parte favellare di aleuna scienza, avvegnache convenisso alle orecehie vostre, a me non era possibile non avendoce appreso alcuna. Donque dove zivoltarmi? Quello ché per me si poteva, era sconvenevole: quello ebe a voi conveniasi, a me era impossibile. In tal maniera annojato, o dolente del carico preso, ritornal verso le mie atanze. Quivi sul tavolino era un libretto, e conteneva le canzoni di Pindaro; io lo presi in mano, ed a esso aprendolo lessi i versi, l quali spiegavano questa sentenza: Niuna fin qui ha ritrovato sullo terro certo segnale insorno alle eose di ovvenire ; ed altri fuor di opinione incontra miserie, ad oltri di mezzo elle procelle in un punto è trotto a seranità. Parvemi bello il concetto; ma non badando, io trascorsi alconi fogli, e mi avvenni in queste parole: Sorge per breve tempo a' mortali to letisia, ed immantinenta trobocca a terra Siamo

giornolieri. Che è essere? e che è non essere? sogno di ombra sono gli uomini. Queste parole mi trassero a se, e mi misero in mente avvenimenti maravigliosi, e molti ne trascorsi con la memoria; ma come in grandissimo ml fermai sopra l'imperio di Roma, allora ebe cangiò suo governo. In quei giorni Cesare mal soddisfatto del Senato, se ne venne in Italia, acco menando di Francia un esercito piottosto di masnadieri, che di cittadini. Cesare era guerriero, maestro di accampare, di ordinare aquadre, di espognare fortezze, di sconfiggere eserciti : aprezzatore de'pericoli, sofferitore de' disagi tra i geli della stagione, e fra gli ardori pronto a persegoitare I nemici, quando anche le fiere s'appiattano e per le leggi delle genti al guerreggiare ponsi intervallo, Contro lui si mossero i Lentuli, 1 Cornelj, i Marcelli, le eni famiglie avevano il Campidoglio ripieno di belle palme. Ed anco lo stesso Pompeo, del quale il fine della faneinllezza fu principio di guerre grandimime; i cui trionfi arano tanti, quante le parti del mondo, in cul la fortuna, e la virtù talmente congiungensi, più di quello, assai, che convicusi agli nomini; ma molto mene di quello, che convenivasi a lui, era conceduto comunemrnte. Cosl atti Capitani se ne vanno fuori d'Italia, e ai ritrovano sotto Durazzo. Quivi un giorno i Pompejani assaltarono gli avversari, e ne rimaocano vincitori (per detto di Cesare) se Pompeo sapeva vincere, Mntasi stanza, e vassi in Tessaglia, Cesare senza armata di mare, povero di vettuvaglia, afflitto da scomodi alluggiamenti. Pompeo abbundante di viveri, e copioso di moneta, con l'indogio poteva distruggere l'inimico; e tal vantaggio era conosciuto da lui, non per tanto il dispresza, e fa giornata. Di cavalieri aveva numero maggiore, che l'avversario; di fanti il doppio più. Combattesi, ed i Pompejaoi sono sconfitti. Ora se il fare giornata era senza ragioni di guerra, ov'è la scienza di Pompeo magno? Se le sua genti vincono sotto Durszzo, perche non mostrano in Tessaglia almeno la fronte? Non ei partiamo da questo Impero, e veggiamo la seconda volta lo stesso ammirabile avvenimento, Bruto, e Cassio armano contro Augusto, e contro Antonio, ma con maggior apparecebio, i Duci eguali, Bruto, ed Augusto non guerrieri; Cassio, ed Antonio esperti del guerreggiare, vengono al fatto, dell' armi. Brnto meno feroce di Cassio vince, e Cassio fu vinto, tutto che Antonio, cui egli combatteva impausito, da prima si appiattasse nelle paludi. Di più Cassio non aspettando certezza degli avvenimenti, non cerean-lo lo stato di Bruto, disperando senza eagione si necise, e mise in gravissimo iscumpiglio il compagno. Più avanti; morto Cassio, Bruto con maggiore apprestamento di gente, con maggiore provvedimento di vivanda, con migliori alloggiamenti, era ragione che aspettasse l'autunno vicino, il quale con le pioggie usate avrebbe dispersi gli avversari, accampati in regione palodosa; ed egli nol feee, Di più l' armata son rappe l'armata d' Augusto sol mare vicina, e per lo spazio di venti giorni a lui non ne giun

sero novelle aleune, che giungendo non si sa- I rebbe posto al pericolo della battaglia. Dunque contra ragione fu superato. Non ci partiamo dall'Imperio medesimo, e vegglamo come passò La guerra fra Antonio, e fra Augusto, Vero è che Antonio viensene dall'Oriente armatissimo; veleggia con ottocento vaseclli verso la Grecia; seco erano i re di Libia, di Cilieia, di Cappadocia, di Paflagonia, di Comageoc, di Tracia? Quei di Poutn, di Arabia, di Giudea, di Galazia gli mandarono dell'ajuto. Così sforzato nel mare Jonio si affronta col suo nemico. Erano le aperanze di tutti in piede, ciascuno procurava di far aua la vitturia con la gagliardezza della destra e dell'animo; ed Antonio volge le spalle, ed abbandona i snoi fedeli, e vien meno alle sue venture. Essendo più atto a guerreggiare in terraferma, guerreggia sul marc. Sul mare può vincere, e mettesè in faga. Ne gli bastarono al fatti errori; ma non si ricorda di cento mila pedoni, e di venti mila cavalli, i quali saldi, e franchi sotto il governo di Caoidio aspettavano suui comandamenti. Mette in obblivione tante vittorie da lui guadagnate col consiglio, e col coraggio. Per tal modo perdesi l'Imperio dell'Universo; e ebi lo perde, perdelo per viltà, e ebi lo vince, se lo porto senza prova di prodezza. Ove è Antonio? Ove è la senola di Cesare? Dona di suo buon grado lo scettro del mondo a chi non aveva possanza di toglierlo di mano per forza. Non sonu eglino casi stranissimi? L' Istorico gli narra, ma della ragione per quale avvenimero, non fa parola, Forse non la seppe, forse l'arte sua nun gli permise manifestarla, io vago d'intenderla, ne cerco appresso scrittore, il quale, sa, e dee narraria, e questi sarà Omero. Quando dunque fu la bellezza in pregio estanto, ebe l'Europa, e l' Asia stimarono se non esser felice senza il volto di una femmina, si videro a fronte nella campagna di Troja I seguaci di Agamennone, ed i segusei di Prismo. I Greci erano a numero dieci per uno, e nella guerra ammaestrati più fortemente, anzi venendo alla pugna, venivano cheti, ed attenti al fatto loro; ma I Trojani atrepitavano come Gru allora ebe si affrontano co' Pigmei, tali erano I soldati. Capitano dei Trojani, era Ettore. Questi nella tenzone, dice Omero, era somigliante a Leone, il quale scagliasi male animato contro l'armento, che nella freschezza di alcuna valle pasturasi, ed egli sbrana una vaccarella, e tutto il rimauente mettesi in foga. Fra I Greci erano molti, e molto pieni di valore; Ajace, il quale azzuffossi con Ettore, e non fu vinto; Diomede il eui seudo, ed elmo spaudeva come lume stella di autunno bene lavata nelle onde dell'Occano, ed egli non solamente domava gli nomini, ma al mosse una volta contra Marte, ed impiagollo. Taccio di Agamenaone, di Ulisse, d'Idomeneo. Tutti fortissimi, ed in tal modo i Greci ai contavano più a numero, e più prodi; e non pertanto furono finalmente scacciati dal campo, e risospinti nello steccato, e quivi non furouo bastanti a cessare le flamme, oude Ettore ardeva le luro navi. Qui dico io 1 o Omero che

tu fossi infermo degli occhi della fronte, bassi per costante, ma basil per costante non meno che la vista della tua mente era acutissima. Ora come è ciò? È questa cosa verisimile? Molti sono vinti da pochi? Da meno, feroci i ferocissinti? Qual ragione dai tn? Dalla , Signori , ed è questa : Tetide Dea marina supplieb Giove, acciò egli onorasse Acbille disprezzato da Agamennone. Giove consenti a quel pregbl, ed abbassaudo le negre ciglia cosparse sopra la testa immortale, chiome molli di ambrosia, e tutte scome quante elle erano le regioni dell'Olimpo; e per tal modo fece il segno, il quale, në per froda, në per impotenza rimane mai salvo adempiuto. Feco la cagione, sento che alcuno mi dice: Tu cianci: goeste parole sono novelle de veglia. Ove ti dai ad inlendere di esser tu? Signori, io non sono tanto sciocco. elie non conosca, ove mi sono, ed a chi parlo. Emmi noto ottimamente il vostro sapere, e l'altezza del vostro intelletto; ma se le favole del Poeta vi rassembrano cosa vile, io volgerommi ad immortale scrittura, e d'incomparabile valore, e proverovvi par ciò: Leggesi nel quarto libro dell'Istoria de'Re, che il Re di Israele, ed il Re di Giudea, ed il Re di Edom allegati marciavano contra' Moabiti per lo deserto d' Idomea, e quivi venna loro mena ogni generazione di acqua, e però si atimavano come perduti. Elisco Profeta promise loro salute, e la dimane la trovarono. Caddero la notte pioggie abbondantemente, e corsero I fiumi rossi come di sangue. I Moabiti, li quali erano in arme, argomentarono, e dissero i Ecco i fiumi corrono sanguiuusi, certamente i nimici nostri si sono azzullati iosieme, e tagliati a pezzi; corriamo, ed occidiamo l'avanzo. Cora ro, e diedero nei Giudei bene ordinati, e furon spenti. In altro luogo leggiamo che Benadda Re della Soria assediava, e discrtava Samaria, onde regnava fame atrocissima; dice Elisco : dumane fia il grano a prezzo vilissimo. Niuno prestava fede, ma Dio fece sopra il campo de' Soriani immenso rimbombo di cavalli, e di carri, e strepiti lofiniti di schiere armate. Dissero i Soriani: gl' Israeliti banno assoldato Etei, Egizi, e ci vengono addosso; fuggiamo. Preser la fuga, e di qui rimase abbondanza grandissima, Eccovi avverato il detto di Pindaro : Cha niumo ha trovato sulla terra certo segnale intorne alle cosa future; ma altri fuor di opinione incontra miseria, ad altri in messo olle procelle in un punto è tratto a serenità. E per vero dire, Signori, in ogui luogo, ed in ogni tempo hassi esperienza, che le cose umane sono incertissime, Multe Provincie sonu state un secolo piece di trauquillità, e quasi godendosi un secolo d'oro, ed avevano giocoude l'albe, e giocoodissime le sere, piene di ricchi aca, e non imprdite di giovarseue. Ma fia nozze, e fia carole menavano loro giornate lieti apuai, e più lieti padri di famiglia. Nun temevano di nimo, perche mono averano ofican, speravano tutti amici, perche tutti eranu da loro amata E repente sorsero odi e fecersi sentire esercata non aspettati quasicché alla mauiera di Cutco

aeminali nascesseeo di solterra. Allora le sica- y rezze si caogiarono in sospetti, ed in pene la tranquillità; tutto fu arme, ogni cosa battaglia; non pertanto nomini montanari, di cui le spade erano accette, e gli elmi berrettini tessuti di lana. Saltarono dalla boscaglia come numi salvatichi, ed ammorzarono l'ardimento de'soldati, ed appiacarono l'orgoglio de Capitani. Che più? animali lentissimi, cioè a dir buoi misero le ali, e dilegnarono come cervi; e per tal modo rimase zoppo no esercito, il quale già col desiderio divorava la vittoria. Averanno nostri specessori di che remmentarsi con dolcezza, e vederassi che a Marte sono non men cari i Litorani, che gli Alpegiani. È vero che zivolse stagione di pens; ma la gloria con si capone a' vili , ed a' nechittori. Dispersersi le ricehezre, ma si raonarono gli onori. Si videro aprire sepoleri, ma si videro elzare trofci. Diranno le latorie, da col non si scompagna la verità, ebe nostri nemiei furono anperbi, mentre ci videro non apparecchiati, il diranno; ma che le madri nelle paterne magioni gli raccogliesero come vincitori con licto sembiante, nol diraono. Che alle vergini figliuole si rannassero ampiezza di dote con saccheggiati teaori, rhe alle donne amate si fregissse la bellezza con preziose rapine non lo diranno. Abbandonarono le proprie spoglie invece di predere le altroi, e la rattezza, che mostrarono bravi nel venire la caddoppiarono paventosi nel tornarsene, Aratori, ed nomini di campagna trovarono per balze e per mooti nsberghi sparsi, e scudi, e cimieri, ed aste. E foori de nostri confini, non al portarono totti gli stendardi, ed alcuoi arsenali sospirarono le loro Galere, Ora se i Duel avversi rimanessero affiitti, io nol so ; so che con noi non rimsse ne tristezza, ne melanconia; quinci macchine di metallo ammirabili per grandezza, non meno che terribili, crearono rimbombo di tnoni festosi nella voce de'popoll, ed arnesi destinati a pompa di trionfo per l'inimico, divennero nelle nostre mani testimonianza della soa fuga; qolnei ai noatri Signori crebbesi pregio di senno, ed ai andditi guadagnossi titolo di fede: e quinel finalmente dalla cima de'nostri monti si agombrarono nembi, ed orrori, ed alle nostre riviere tornò l'osata teanquillità; e per tal modo noi vedemmo gli orgagliosi gnerrieri atterrarsi, e fra loro speranze infelici chindersi il varco d' Italia a fieri eserciti, quando erano in caeriera per calpestarla, Noo sono queste somiglianti alle maeaviglie di Fariaglia? non a quelle di Troja lungo lo Scamandro? non a quelle veraciasime di Gindea? e come avvennero; e perche? Dirollo colle parole del buon Davitte. e come un poeta Greco ml mise in questo diacorao, così voglio che un poeta Ebreu me ne to agga fuori. Che dice egli? dice che ebinnque mel Signore ripone le soe sperante è quasi rupe di Sionne; che mai non abbatterassi l'abitator di Gerusalemme. Montagne lo circondano, e l'intesso Dio fa sentinella intorno ai popoli suoi. Dio che avvalla, e che sublima; che assenna le mostre sciocchezze, ed avvalues le fievolezzes

che necide, e che ravviva secondo sua volontà. Chi donque fia forte fra gli nomini in terra? Chi aapra farsi caro al Ciclo, chi vittorioso? il diletto all'alto Monsrca degli eserciti? che noi per noi medesimi siamo giornalieri, siamo, e non sismo; e finalmente, come canto Pindaro: Sogno di ombra sono gli uomini. Signor Principe ho adempito il vostro volere, e da questa seggia discendo pieno di vergogna. E veramente io non sono avvezzo e somiglianti azioni, e male si fa ciò, che non si apprese a fare. lo bo menata la mia vita fra le solitudiol del Parnaso, e la frequenza di questi luoghi si nobili mi conturba. Sarà atto di gentilezza manifestare il vostro comandamento fattomi, acciò l'ubbidienza mi sottragga al sospetto della biasimevole presunzione.

### DISCORSO II

### Intorno alla Virtù della Fortezza,

Consigliati dalla nojosa stagione del caldo avete, Signori, per molte settimane passeggiato all' aure fresche di Albaro, e di Fassolo, e di san Piece d'Arena; ed ora per le sere del verno volendo ritornare al Liceo, ed all' Accademia, il principe ha commissioni, ch'io riapra le porte; ed io pronto ad ubbidire son qui, e scorto dalle presenti giornate ove viviamo non effatto tranquillamente, ma tuttavia con enmore di guerra manteouta da Marte non infievolito, favelleeò di materia accoccia alla disposizione, che gli nomini dovrebbono avere in questi teropi. Voglio dire, che essendo in guerra, à da trattare quali devono essere à guerrieri; e però brevemente, e fuori di ogni spinoso sentiere io voglio correre on' arringo e gentilmente trattare della Fortezza, Ouesta virtà secondo l'opinione de' marstri si specchia nella morte, e ne' snoi pericoli, e gli disprezza, ma non già eiascuna morte, ma quella che si incontra nelle battaglie. Ma per direttamente conoscerla in viso, parmi bene di palesare le frodi, le quali aleune sue non legittime sorelle le fanno, e trarre loro dal viso la maschera, onde coprono le loro sembisnze, ed in lei si trasfoemano. Alcuna volta duoque l'uomo postosi e fronte della morte mostrasi frauco, perché nol facendo i cittadini il caricarebbero di biasimo, e la Patria lo castigherebbe; e di ciò i poeti ne fanno chiari, i quali nelle cappresentate battaglie favellaco, o fanno favellare, in modo che i lettori si accorgono di ciò. Ecco Omero nel decimoterzo dell'Iliade: andaodo le schiere greche disperse si rappresenta Nettono sotto sembianza di Calcaote a dare loro vigore, e dice: O amlei, a maco a maco cose più indegne voi commetterete, su su pensate al disonoce ed alla vergogna. Così diceva Nettono; e perchè ha pari forza la contraria eagione. Il medesimo Omero rappresenta Ettore, il quale nel decimosettimo dell' lliade fa i suoi valorosi con la speranza dell' onore, e sono queste le soe parole, Chiunque trarrà il corno di Petroclo ucriso a noi, io compartito com

loi la metà delle spoglio, e così pareggierassi y meco di gloria. Qui noi veggiamo, ehe confor-tansi i soldati a combattere con la paura dell'infamia, e con la speranza dell'onore. Altre volte si mostrano gli uomini valorosi, perciocche essendosi essi trovati in altri pericoli, ne sono campati. E però Virgilio nel primo dell'Eneide volendo fare sieuro l'animo de' snol Trojani, dice loro: Non vi smarrite o compagni, cose più strane avete sofferto con esso me; la rabbia di Scilla, gli scogli di Aceste, e gli antri del Cielopo: Coraggio, o compagni; ancora gli nomini nei rischi appajono valorosi per ira, la quale eccita gli spiritl: Di ciò danne esempio Virgilio nel secondo dell' Eneide, laddove Polite percosso ed incalsato da Pirro, venne a morire a piedi di Priamo sno Padre, E a cosi dolente vista Priamo benehé vecehiasimo, disse parole ingiuriose a Pirro, ed assaltello con armi così spossato come egli era per lo unmero degli anni; ma espone Virgilio, che Priamo non se ne ritenne, perocché ira era in lni. Similmente gli uomini non paventano nei pericoli, quando son fatti certi che casi pericoli non sono sì gravi come appajono; ed Omero accennò questa dottrina nel libro quarto dell'Iliade. Quivi Apollo facendo arditi i Trojani, i quali temevano di entrare in battaglia, egli dice loro: O Cavalieri Trojani non temete, perché Achille della bene chiomata Tetide non veste armi, ma dimorasi sdegnato dentro delle pavi. Mostrasi qui come il pericolo di che paventavano, era minore che casi non lo immaginavano; perocché Achille non era in eampo. Temeano, mentre stimavano, che Achille comhattesse, ed era da loro stimsto pericolo grandissimo ; e fatta loro manifesto ehe egli per disdegno rimase alle sue tende; e di più eresee foro il enraggio. Tutte queste maniere di fortesse sono false, e vedesi chiaramente, pueche si dichiari la natura della vera Fortezza. Che cosa dunque diremo essere la virtà chiamata Fortessa? ella è un abito per lo quale volentieri eleggesi di sofferire le cose orribili per amore della virtà. E qui cose orribili diconsi i pericoli della morte nelle battaglie. Dunque eni mnore per fuggire infamia, e eastigo non è veramente forte, perche se non forse il vituperio, e la pena, egli di buon grado si salverebbe. E tanto dicesi di chi confida nei pericoli, parché altre volte se ne è salvato; perciocche venendo meno la confidenza, egli volgerebbe le spalle. Ne più ne meno avviene dell' nomo adirato; perciocche cessando l'ira, e rimaso nel suo stato naturale, perderebbe la franchezza; all' incontro l'uomo veramente forte, sensa niuna delle raccontate condizioni, vedendosi in rischio murtale, elegge di morire, e non fuggirà la morte, ma muoverassi volentieri contro i pericoli estremi, parché la engione di muoversi sia virtuosa. Ora le cagioni degoe di incontrare la morte possono essere più di uns. Achillo in mosso per la vendetta dell'amico, ed essendogli affermato da Tetide, che egli perderebbe la vita sul piano di Troia, solo che

vendicare Patroelo, e morirsi. È ancora degua eaglone difendere la moglie, i figliuoli, e la famiglia; e però Ulisse trovando la casa ripiena di docento stranieri, da' quali ella si metteva ogn' ora a ruba, fermossi di difenderla, e di sgomberarls, e misesi a pericolo, e fu vincitore. Più avanti, lo scampo, e la felicità de' popoli sooi seguaci spingera degnamente a perder la vita, l' nomo, else sia forte. E di più Enea ai mosse a peregrinare. Molto degna leagione ehe ci si fa di morire, quando si salva la patria. Eceo Dreio padre, e figliuolo darsi la voto alla morte per trarre Roma di pericolo. Degnissima cagione si è Illustrare la gloria di Dio, e cossare gli oltraggi, ehe gli si fanno; e però si raunarono tanti principi, e tanti gnerrieri in Chiaramonte, e fermatani la croce sul petto, andarono in Soria, e colà sposero la vita, ed apersero il varco, onde potessero i fedeli adorare la tomba sacratissima. Qui io dico, che questi comini, e di sì fatte qualità adornati uelle scole, da' filosofi si chiamano Forti, ma nelle accademie, e da' poeti, ai appellano Eroi, ed essi sono nelle prose, e nei versi ecechamente celebrati, Leggesi l'Epitafio di Lisia, il Menesseno di Platone, il Panegirico d'Isoerate, e di Senofonte, e tutti banna adoperato. In maoiera, che ogni orcechia è ripiena di nobilissimi nomi. Ma con maggiore rimbomba fanno i poeti vofare intorno la memoria degli eroi, e loro tolgono da Lete; e però l' Eternità con sommo studio piglia cara di rischisrarli. Qual cuore gentil non arde leggendo i versi di Omero? ed a' canti di Virgilio ebi non rimane soavemente incantato? ne ci lasciano senza dilettosa maraviglia i versi temprati al mormorio non d'Ippocrene, ma del torrente Cedrone, i quali riscaldano i nostri euori agghiaeciati coll'esempio di quelli immortali, che roppero il giogo alla calpestata Gerusalemme. E per vero dire hanno (secondo la ragione) i postenti di lingua, e d'ingegno, dato tributo di lode a quegli antichi guerrieri, e sarebbe diritto che a' più novelli campioni non si venisse meno delle dovute corone. Non è egli, Signorl, se non vogliamo fare oltraggio alla verità, non è Alessandro Farnese da celebrarsi con sommi titoli? e da porsi a lato ai Latini, ed agli Argivi guerrieri? Quando non si vide egli eoperto di piastra? E quando mirossi, di-acinto di spado? E per quali cagioni poteva insaoguinarla più nobilmente? Sue prime imprese farono contro le forze Ottamane, allora che videsi in forsi tutto Occidente. Puossi egli l'asta abbssvere più degnamente che contra l'orgoglio degl'Infedeli. Poscia diede la vita at pericoli, e consumolla contra la malvagità degli eretiei, onde le Frandre divampavano. Queste fatiche di guerra presero lo spazio di quattordici anni, e maggiore spario di tempo vorrebbesi per celebrarle. Ma non facendo io uffisio di poeta, ne di oratore; qui mi basta trascorrendo tornarle a memoria. Dunque ad onta de nemici, sparse a terra le mura dell'a città di Mastrich, ed entratovi per forza d'aregli amazzasse Ettora; egli di buon grado volle ini, accatastò le membra degli uccisi memica alla sembianza di monti. Valse vittoria si grande a sgomentare i feroei rabelli di Dio, e però nel suo volcre ai riposero Tornais, Ulste, Assele, Rupermonda, Alosto, Ipri, Brugia, Gante, Maline, Venlò, Grave, Enclusa, città per se ciascuna bastante ad esser materia di una guerra compiuta. Ma non ci perdiamo a mirae stelle avendo davanti il Inme del Sole. Anversa può dare impaccio a tutte le Muse, e staucare Elicons. Quivi propriamente parlaudo, e senza iperbole, si posero i fiumi a glogo; quivi facesi sehermo a' fulmini, e contrasto a' tremnoti; e se altrove giammai furono spade guerriere vagbe di sangue furono quivi. Finslmente ammazzati i campioni di Anversa, il Farnese, vincendola di misera tornolla felice. Fu poi tratto di Fiandra in Francia a cola maoifestare l'eroica aua virtu; perciocche allora non meno feroce eresia quivi guastava la Chiesa di Roma. Che dersi qui dire per me? Dirò eb'ei trasse Parigi dalla gola di orribili mostri, e fecene rimanere digiuno il Navarrese, il quale la vagheggiava siccome sua; ne altro addivenne dell'ampia città di Boano; ed io preveggo con l'animo, che se poeti porranno unqua la mano a questi soggetti, il mondo maravigliando ascoltera nuovo Simoenta, e nnovo Scamandro, garreggiando la Senna Francese co' fiumi di Troja. Ma noi trattando la forma degli Eroi, e figurandola, non saremmo ingrati a noi medesimi, non esprimendo il nome di Ambrosio Spimola? Questi in gioventù bramnso di gloria, ed oggidi gloriosissimo, non fn comandato da suo Signore; pereiocebe nato in città libera, pon aveva Signore salvo le leggi; ma di suo buon grado volsesi alla guerra; ne fo a sospingerrelo vagbeaza di adunare oro; perciocebe di ricchezze era abbondantissimo, ne dovea travagliare pee farsi chiaro, essendo il suo sangue Illustrissimo; nulla dunque commosse il suo animo, aalvo il vero desiderio della virtù, e ragionevole brama di vestirsi l'ahito della Fortezza, e pee tal cammino giungere al tempio d'eroica immortalità; quinci avviossi nelle Fiandre, ove alteo incendio di guerra auscitavano le nazioni robelle del Vaticano, e quivi tutta l' etate fiorita fu da lni spesa in vigilie, ln affamui, in perieoli, e naziooi soggiogo, e cittadi raccolse in fede, e de'capitani, e de'duci trionfo, talmente che puossi con verità affermare, che prima, che a general capitano ci fosse eletto, era degno, ebe si eleggesse a simile grado. E ciò chiaramente appare, poiché tanto perfettamente l'esercità. Egli per esperienza cauto, pee valore ardito, per iodustria felice, per tutto questo sempre invincibile; laonde per eccellenza de'auoi meriti interviene, che avvegnaché altamente si tenga ragionamento di lui, non pertanto bassamente si loda, e dando di se maraviglia a ciascuno, non sente da niuno lodarsi maravigliosamente, lo non pertanto voglio provarmi; ma che diasero? Troppo lunga tela mi farebbero tessere le sue gran prove. Come posso fermare le mie parole su Climbee-ga; au Grolo? su Lingbe? su Battendone? Mille lingue ataneherebbero l'assedio di Breda, E che CDIAMBERA, TESTI &C.

dirassi di Ostenda? Ostenda non guerra, ma dottrina di guerreggiare: non assedio, ma scnola di miliaia, la quale sforzata pre modo tanto ammirabile disperarono i nemici ogni difesa alla loro salute, e gli amici disprezzarono ogni contrasto alle loro vittorie. Ha per tanto goduto Italia a nostro tempo, tali guerrieri in campo, quali se gli formano i maestri in mezzo alle senole. E se di loro facevasi dono al mondo, quando gli scrittori fueono o più grati, e meno oziosi, casi non sarebbero senza epicedj, o senza encomi eccellentiasimi. Avrebbero gli istorici descritte le loro vite con altezza di stile, e le loro azioni registrate in carta ad onta del tempo, e dell' umana malignità; e non meno i poeti avrebbero colti odori sacrati pee imbalsamare nomi si cari, e conservarii intieri per anni non numerabili. Ma noi oggidi docmiamo profondamente, e se amora non ci scuote con sua faretra, amiamo nostro letaego. Gosa ammirabile, e quasi abbominevole. L'oro di una chioma, la rose di un viso, l'ostro di due labbra, esercita le cetere, sicché ad ogni ora ne assordano, e per l'invitta Fortenza di questi eccelsi gnerrieri, non è lingua la qual si suodi! Il loro nascimento più che il nascimento del Sole ha rischiarato, e eischiara il cielo di Italia, e per l'Italia dassi la loro fama in potere di Lete, che la divori? Hanno in battaglia versato il sangue, onde noi siamo onorati, e noo si trova, chi per loro onore rinversi inchiostro? Essi diedero di piglio all'armi, e non è chi per loro pigli una penna? Ah cosa da non udirsi l Abbandonare in silenzio nua infinita virtu? A torto si nominano i nostri poeti abitatori del Parnaso, ed in vano fanno corte alle Muse. Le Muse figlipole della Memoria eternano nel cielo il nome di valorosi, e comandano in terra a' suoi devoti che lo tengano vivo a forza di canti. Ora con qual viso deone i poeti farsi vedere da essa loro, o loro moatrare la fronte? lo, se non è vanità parlare di se medesimo, dommi in questo affare, non già meritevole per opra, ma per volonta non reo; che mentre bastommi l' età, feci prova di onorare cantando i valorosi Cavalieri, ed ora ben vecchio faccio querele perché altri non gli onora. E per certo amerei che le mie parole fossero, come Omero le ebiama, alate, e volassero Inngo il Sebeto, e sulle rive del Tevere, e d'intorno all'Arno, e pee le campagne del Po; e quivi rompessero il silenzio di chi tace, e consigliassero a pentirsi ohi canta di vanità. Ma se pertanto non sono bastaoti, io mi appago, che elle cisuonino per questa sala, piena d'ingegni per se forti a celebrare la virtù, e a destare altrui secondo il dovere a ben celebrarla. Ne crediate, Signori, che di poca cosa si frodino gli uomini forti, tenendo privati i loro pregi de fregi delle scrittore. Ma crediate, che se con Cerbero in Val di Tenaro, e con l' Idra in Serna, e col Leone in Nemca fu mestiere della clava di un Ercole, non meno contra l'ozio, e contra le spume attossicate dell'invidia aono richieste prose, e versi dettati dalle Muse, e dal favore di Apolline. Valor taccinto e quai vith. E solamenta conola gli umani uno di per carbo i immone faitlete, la perana di non caluche memorie. Ciarcuno avrenbe con i ripoi, el trastili, e con la vita si terminante la filt trastili, e con la vita si terminante la filt forma della conola 
#### DISCORSO III

#### Intorno alla Intemperanza.

Onando ultimamente ragional in questa no bile rannanza, io consigliato dalla stagione e dalla guerra in che viviamo trattai alcune cose della virtù della fortezza, e parve il ragionamento essere opportuno. Da questo esempio io sono qui tratto a favellare intorno alla virtù della temperanza; perciocche ella e virtù da trattarsene in ogni tempo e ehe appartiene ad ogni persona, riguardando essa per una parte alla giovinezza, e per un'altra alla vecchiezza specialmente, perciocche la vecchiezza poco esposta a' diletti di Venere, sunle agevolmente traboccare în quelli di Bacco, e la gioventu malamente difendersi da Venere, alla quale volentieri Bacco accompagnasi. Ne io favello di questa virtù, e delli estremi che la guastano per sospingere e ritrovare le SS, VV., pereiocehe elle non ne hanno per la dio merce, punto di bisogno; anai ho preso a trattarne, aceiò voi, miei Signori, godiate delle vostre lodi , essendone fatti bei possessori. Ed in eiò non hanno le SS, VV. maestri di bassa qualità; anai veggiamo il singolar senno di Omero aver messo le tavole a' re greci cariche non di altra vivanda, ehe di earne di bue, allora che Agamennone diede loro convito, e quando Achille nipote di Esco e di Giove raccolse Ajace, Ulisse e Fenice a cena, egli già non trapassò i confini della temperanaa ; anzi nutrilli con tergo grasso di capra, e con lombo di porcello, onorandosi solamente col mescere alquanto puretto. Bene all'incontro veggiamo, che Aebille fatto per Omero adirare contro Agamennone, dopo avere con inginrie gravi disacerbato lo sdegno, finalmente lo appella per somma villania ubbriaco, e ehe lasciasse exvalcarsi dal vino. E mi rammento ebe Eschine ritornando ambasciatore da Filippo di Macedonia, e lodando appo gli Ateniesi la qualità di quel principe, fra l'altre numerò, che egli berea largamente, e che poleva farlos ed allora Demostene il quale lo disamava, soggiunse : al fatta loda convenirsi a spugne, e non a re. Dico ancora, che Cicerone nicissimo di Mare' Antonio, e però raccontatore delle vergogne e visi di lui, una volta cerbamente rimproverandulo, affermò, ebe egli

alle nozze d'Ippia aveva tanto di vino tracannatosi, che in mezzo al popolo Romano fo costretto recere l'altro di. E veramente nell'istoria leggiamo, che Cesare erebbe suni pregi con la sobrieta, ed il Grande Alessandro oscurò aua chlarczza col soverchio della bevanda. Ne voglio tacere, che alla bestialità di Rodomonte . ed al mostro di Polifemo, non giovò punte l'inpondarsi di vino. E ciò basti, avendo rignardo alla sobrietà, ed all'astineuza. Ma avendo rispetto alla lussuria, dee l'uomo ben nato difendersene, e ei si propone Ippolito, il quale indegnamente morto per serbarsi puro dalle laseivie della matrigna, elibe grazia di essere ravvivato, e di tornare a' chiari raggi del Sole. E dieoue i poeti eon favole, dottrinandoci, che Isione tentando di guastare l'onor di Ginnone precipitossi nel baratro dell' inferno, colaggiù confitto ad una rota volubile, non trova riposo giammai. E veramente sappiamo ehe la eastità di Scipione gli pose quasi il freno delle Spagne in mano; ma il troppo dilettarsi negli amori femminili, trasse Troja per colpa di Paride a terra. Essendo dunque la virtù della temperanza di tanta loda, e di tanto giovamento agli amiei suoi; ed all'incontro tanto dana giando, e disonorando, chi l'abbandona, è buon consiglio farsi eblaro delle ane condizioni , ed apprendere ciò, che ella sia. Dico p tanto che clia si volge intorno a' maggiori diletti della nostra nmanità, li quali appartengono al toceamento, e eiò sono Lussuria, e Golosità. Per colpa di gola può l'uomo divenir volentieri ebbro, ed anco può divenir ghiotto; e per lussuria può cadere in diversi errori. Ghiotto appellasi l'uomo in vari modi; cioè quando per vaghessa della vivanda, non aspetta che lo stomaco chieda il nutrimento, ma egli vi corre incontro, ed ancora quando per adeseare l'appetito, procaccia condimenti non usati, ed ancora quando esries il ventre fuor di misura; e quando con dispendio cerca esche di pregio; e quando finalmente per brama di buon sapore, seagliasi adosso al cibo rapidamente ed ingojalo. Si fatti viaj mal convenevoli ad uomo ben nato, emenda la Temperanza, ordinando la maniera di nutricarsi con la norma della ragione, e si fatta norma chiamasi nelle scuole Astinenza, ed ella è da procacciarsi em studio, e da tenersi molto ben cara. E questo basti intorno al nutricarsi con vivande più, o meno: ma del bere, bassi a fare alcuna parola, perciocche intorno al vino son misure, e dismisure, e da lui dannosi delle lodi, ed an de' biasimi. Ci si dice da una parte che il vi rende i euori lieti, e che al dolente egli d presentarai, ed a coloro i quali hanno l' in amaritudine. Dall'altro lato noi sentias egli, bevuto largamente anscita lee e ci fa t si, e adduce disavventure. Dicesi che aguzza l'incegno e rinfranca gli spiriti, e che però Omero ne fosse vago; e ebe Ennio si domesticarse con Inl. E perche io non favello ad uditori sever ed in luoghi saerati, ma in Accademia e ad orecchie leggiadre ed neate a cose gentili, io non voglio tacere alcuni detti. Anacreonte es

fessò ne' suoi versi, che lavandosi di vino egli addormentava ogni poja. Ed Alceo ad alta voce cantò: ebe a disgombrare le pioggie e le tempeste del verno, fa mestiere di mescere con larga mano. Ed il grandissimo Pindaro disse ebe il brindare con rugialla d'uva apumante dentro nna coppa d'oro, onorava tntto il convito delle nozze. Ma non pertanto il modo è richicato, e vuolai fuggire vergogua, cd è da rammentarsi la battaglia de' Centauri e de' Lapiti, acecsa per l'ardore del vino. Ma io ormai setto l'ancora, e dico che dall'ubbriacersi è buono consiglio prender guardia, pereiocelie l'ubbriachezza è colpa che ei fa odiosi a Dio, e però dobbiamo ricorrere alla Temperanza, ed essa ci metterà per lo dritto sentiere con la scorta della Sobrictà. Ho favellato abbastanza di quel diletto, il quale fassi agli uomini sentire col toccamento del gargatolo. Ora è da dire del diletto il quale sentiamo col toccamento di totto il corpo negli amorosi abbraeciamenti. In si fatti diletti si può, e suolsi peccare; e qui non è da farsi lunzo sermone, ma è da ricorrere alla Temperanza, la quale con pochi ammaestramenti ci fa lodevoli. Non potendo, Signori, il particolar uomo conservarsi senza untrimento, ella glicle concede, finche il vivere onestamente si conservi; e non potendo i particolari uomini perpetuamente durare, aceiocche nella specie almeno non vengano manco, comente l'uso della femmina, e fuori di questo proponimento non lascia trascorrere l'appetito. Ma la bellezza ed il pregio della Temperanza risplenderà, se pigliamo a riguardare la sozznra e la vilta degli estremi fra' quali ella risiede; che già non troverebbe seusa Goffredo, siccome eolni gli appone, nella terribile arsura, onde si distrucceva l'esercito, se esti si fosse adagiato a mensa mescolando l'onda fresca al vin di Creta. E ne la farebbe condanuare l'atto egregio di Davitte, quando gli fece rifiuto dell'acopa attinta della eisterna di Bettelemme, e da lui molto desiderata; e noi ben possiamo dirittamente affermare, ebe non da eroi, ma da vili uomini fecero quei cavalieri, i quali si resero alla beltà delle reine infedeli, ed arsero ai raggi delle femmine saracine. Ed al Conte di Anglante avvenne secondo il diritto, quando egli fu scemo del senna, e forsennato errossene per Iontanissime contrade. Ne maggior gloria acquistossi il figlinolo di Amone, perciocebé egli abbandonasse il suo signore, e lasciasse Parigi in pericolo, e cangiasse la patria, e la difesa della religione agli ocebi ed alle sembianze di Angelica; ne meno oscorò sna grandezza Taneredi, il qualo per femmina non battezzata lasciossi da mal desiderio privare di belle virtu, e mai forte a sofferire il perduto diletto sforzossi di perdere la vita similmente. E Rinaldo non lasció esempio da acquitarsi ai principi Estensi, che per quanto leggiamo son meno godea nel labirinto di Armida, che sotto le mura di Gerusalemme; ed il giardine di quella pertida maga non gli era men caro, che tutti i cipressi del monte Sionne. Ma se quei baroni non commisero questi falli, siccome I

dobbiamo darci ad intendere, Infamia è dei poeti, i quali contro ragione e contro verità gli infamarono; e certamente di qui non viene loro la ghirlanda del lauro. Ob sono pure ingegni ammirabili? ed io affermo che perciò sono degni di più riprendersi, perebe la loro somma eccellenza tragge i lettori ad errare; e possono esser forniti d'intelletto sovrano, siecome io credo, ma poeti ben costomati non sono in eiò. Ne noi dobbiamo mettere il piede nella loro scuola. Bella cosa per certo ndir Ruggiero starsi lungo un ruscelletto vestito di suoglie ricamate per mano della concubina, e con gemmato monile sul petto, e tutto cosparao di odori sommergersi col pensiero nel diletto delle godute bellezze, ne ad altro pensare; e dimorasscai agramente a sno talento tra i pericoli della guerra; ed era più bella cosa vedere Rinaldo colà per un nuovo mondo specchiarsi negli ocebi della perfida incantatrice: ed a lei apprestare lo specebio per affinare le bellezze, ondo ella lo disonorava. Questi esempi, Signori, mettonmi nella memoria ciò che di somigliante io negli anni mlei giovanili ho veduto, peregrinando per vari paesi. E dirollo non per mal dire, che lo non ne bo vaghezza, ne per emendare, che io non ne ho possanza, ma per tirare il ragionamento a fine, e vagliano le parole quanto elle possono valere. Dico dunque aver veduto uomini canuti, ebe ad onta degli anni vogliono apparire con negro pelo, e rubellando alle insegne della grave età, pigliano soldo tra schiere lascive; ed ho veduto giovani tutti aspersi e molli di odori, nati più da lontano che l'Arabia non e, mostrarsi con manti trapunti listariamente e bizzarramente di vari colori. Mostrano le dita coperti di pelle addobbata, e le maniche roversciate oltra il somito, quast aspirando a vanto di candidezza-Sui calzari fioriscono rose di seta, ed alle orecchie traforate oppendonsi fiocchi di perle. Vassi con colli inlaidati di amito, e con le tempie earicate di ricciaja; e voglia Dio, non le guancie sian tinte di puttaneseo belletto. I padri e le madri gnerniscono di ornamenti femminili i fanciulletti in tempo, che cisi per gli aoni possono venire adaperati da femmina; e poi cercasi per le piazze, se ciurmatori recano cose strane da mirare? É che cosa più atrana non con gli occhi mirare, ma con la mente pensare si può? A ragione dunque giace l'Italia come scaffa di fiume, esposta ad ogni vareo di stvanieri, e gli Italiani sono qossi spiche sull'aja battuti dall'orgoglio barbarico. lo veramente qui affermu l'intrinseco mio conforto, veggendo le nostre riviere e la maestra città non macchiata di questa pece, e se non tersa affatto, almeno macchiatane leggicrmente. E non dobbiamo vergognarsi, Sigoori, di essere nati tra acogli, ed avvezzi a duramente menare la vita, se già non è, ne fu vergogus per noi, che nostre armate ginngessero a' confini del Mediterraneo, e vareassero gli spazi non misurabili dell' Oceano. Sporta non si mantenne acttecento anni contra nemici con la forza delle delizie; ed i Romani quando metterno il mondo a giogo non

si addahbayano, ne teneramente si profumayann. Ora io faecio ritorno a mia materia. Dirà alcuno; che monta l'abito? all'apere si ha da i guardare. È vero che deonsi guardare le apeee, ma gli arnesi banno loro favella, ed alcuni madi rendono testimonianza de' costumi. Sentano le SS, VV. Umano quando a posta di Virgilia egli lodava i Latini ed avviliva i Trojani. Non ha, dice egli, non ho qui Uline, ne figliuoli di Atea; siamo gente ovverzo o' disagi. Appena noti ei tussiama nell'ocqua gelota. Traseorrere bascaglie, domare palledri, scoecare strali è orte di nostra gioventis. Sempre il ferro ci si vede In mono; ne per vecchiezza infievoliscono gli animi. Gli elmi el cueprono lo chiomo canuto, e ad agni ora ei giova predare, e godiamo delle rapine fatte sapra i mena valorosi di noi. A vai son care le cotte splendenti di porpora, e che per fregi gialleggino, e per ricami. Il cuor vostro è rubata dalle carole, e vi pavoneggiate fra le moniche delle giubbe; e sulla testa fiacchi vi pendono dalle mitere. Castratelli di Frigia, vio via per le pendici del Dindimo; colà vi chiamano i cembanelli, ed i frutti di Berceinzio. Badate a quelle tresche, e nan vi prenda voghezza di battaglie, mestiero degli uomini. Così favellava, o piuttosto dava sentenza Virgilio tra' Latini e' Trojani. Direte, adunque hassi da vestire e da governare il corpo sudiciamente?... Non per certo; anzi secondo luoghi e tempo vuolsi apparire nohilmente. Nella Encide noi leggiamo, che Evandro andava da Enea, ed andovvi einto di spada peregrina, e guarnito gajamente con pelle di pantera; e Pallante auo figliuolo usel del palazzo con armi dorate, e con sopravvesti di porpora. E di Camilla ei si rappresenta la pompa, allora che conduceva sue schiere alla rassegna; e non tace punto ehe ella si avvolgeva di ostro, ed l eapelli aveva cannodati in oro, e fa motto della faretra, e non meno dell'asta, come di arnesi tutti peregrini. Ed Omero racconta ehe Agamennone sorgendo di letto, vestissi onoratamente; ma più pienamente fa menzione de' snoi guernimenti, allora che egli esce a dare battaglia, Assai esemp j potrebbonsi mettere innanai, ma non fa mestiere; e basta dire che la Temperanza ed ogni altra virtù è allogata fra due estremi, li quali sono da vituperarsi; ma la virtù si alloga per mano della ragione, con la quale si ha debite rignardo sopra le pperazioni: e di questo forse in questo luogo altra volta terrassi ragionamento,

#### DISCORSO IV

## Della Magnificenza (1).

lo ni rammento avere nel Decamerone del Baccaccio letto assai volte, che egli pareggia nn bel detto ad una bella stella in ciclo seceno, ed a'fiori di primavera con le crbe di un pratoz eotanto pregio consente egli ad un motto scaltro ed accorto. Di qui discorrendo io argomento: Se il dire cotanto si loda, quanto do vrà lodarsi il fare? e se guadagnasi onore per un parlare solamente scorto e leggiadro , ben certamente se ne guadagnerà più per un'azione egregia. Ma fra le saioni nuone ninna trapassa mi eredo io, di dignità l'adoperare magnificamente; pereiocelic di qui si adorna l'operatore, si acquista a' paesi dignità, ed i secoli s' illustrano bene spesso. Spero danque di ricevere commendazione per la materia della qualepeendo oggi a favellare; e ehe le Signorie Vostre presteranno attentamente le orecchie per la qualità pure di lei: voglio dire, che io mi conduca a ragionare alcuna cosa intorno a quella virtù da' maestra chiamata Magnificenza.

E sena altro appare manifestamente che ella si diletta pure nelle cose grandi; non pertanto è vero che ella si rinchiude dentro alcuni confini; e eiò sono, denari spendendosi, Però nomo magnifico sarà detto a ragion colni, il quale spenderà denari facendo cose in cui risplenderà assai grandezza; ed egli, come ciasenn virtnoso, è sottoposto nel suo operare alla legge datagli dalla razione, ed avrà rignardo a quanto, a come, a dove, e quando egli apende; ed in tal modo non spenderà senza prudenza giammai : laonde noi siamo chiari, che la persona povera non può adornarsi di magnificenza, conciossiache il suo avere assai tosto l'abbandonerebbe, ed celi non pure marnifico, ma ai farchbe conoscere folle. Intendesi aneora di qui, che la liberalità è altra cosa, e di più dimessa che la magnificenza non é; potendo chi non si discosta dalla povertà, essere tanto o quanto liberale. Dec ancora l' nomo magnifico nelle sue azioni mostrare di non badare a risparmio, e però dee procacciar sempre che il suo dispendio si manifesti, senza guardare ad altro fuori che alla grandeana dell'opere che per lui si fanno. E ciò fa egli pereiocche la magnificenza ha l'ocehio fermo alla onorevolezza, e non alla utilità. Des similmente l'uomo magnifico tutte quello, che per Ini si adopera, driszarlo verso il pubblico onore più che verso l'onor suo particolare; dee porre cura di avanzare altri, i quali spesero in opere simiglianti, e fare si che altri non possa agevolmente avanzar lui. Vnolsi ancora che l'uomo magnifico spenda il suo con

(1) Questo è il querto de cinque Dictori Moveli del Chiberra letti in Genorra sell'Acced, depti Addamentati (Lid. Sopial); è da al legguos cistamposti sel Vol. V. delle su Opere, elia. di Fennis, Gorenia, 1757; col. 5 in 12. È di noi preferito perchi parta di qualche illistra lattina di opera napolidar, de a que giorne singurenzi mell'India.

fine ed onesto intendimento e volto sempre mai alla virtu. Si fatti sono i modi eo' quali governasi l'oomo magnifico nel soo spendere. Ora io dirò di quelle cose nelle quali egli a usato di spendere; ma prima io farò due parole per cagione di me, e trattando della Magnificenza parlerò di nn'altra appellata Mananctudine o Affahilità; ma secondo me, meglio nel parlar nostro appellerebbesi Gentilezsa; ed à quella con la quale ei facciamo cari, nell'nsare insieme, a ciascuno. Di questa virtù no estremo biasimevole è l'Adulazione, elle not volgarmente chiamiamo lusingare, o con vocabolo più fiorentino, piaggiare; ed è quando lodasi a torto ed oltre al vero per guadagnarsi l'animo altrui; e eiò à da biasmare, ed è laido costume per certo. A che fine fai tu menzione di queste cose? Dirovvi: Portando la materia del mio discorso che io dica il pregio di moltl, e molto grandi, lo non vorrei cadere in sospetto altrui di lusingare per niente; e però affermo, ehe cotal vizio di piaggiare emmi noto, ma emmi odioso; e però vedendomi lodare nomini come magnifici, non sia chi stimi da me lodarsi, salvo perche essi il vagliono. Ora in molti modi puossi magnificenza mostrare, ed incomineiamo, come è diritto, da quello che appartiene a Dio grandissimo; e eiò sono chiese specialmente, nella quale impresa noi, secondo verità, non abbiamo di che vergognarci. Ed ove piantossi tempio quale in Roma è sacrato al principe degli Apostoli per comandamento di Giulio secondo pontefice massimo? del quale tempio dirò, che a successori pontefici ed architettori venne meno l'animo di fornirlo se egli non si menomava; e così menomsto abigottisce i riguardatori. Appartiene anco alla magnificenza, nelle spese devote, le esequie ed i sepoleri : e facendo opore alla verità affermaremo, che Ferdinando primo de' Mediei trapassò molto avanti. Egli in l'irense nella chiesa di s. Lorenzo apprestò sepoltura a'suoi Serenissimi ed a se, per la quale egli non ebbe per addietro esempio da imitarsi, e per avanti avrà lasciato esempio da non potersi imitare. Ancora porgono cagione di magnificenza le nosae i e mi rammento vedere nobili spese fatte in Mantova, a tempo ehe Vincenzo Gonzaga duca fece marito Francesco suo figlinolo. In quei giorni furono per eerto oltre a dieci mila forestieri in quella città, ed i più degni, alloggiati per comandamento del principe con agio non picciolo. Si videro per entro al Minejo isole combattute a difese da navi ripiene affatto di faochi artificiati, li quali nel mezzo delle acque ardeano continuamente; di che furono i popoli torpresi di maraviglia e diletto fuor di misura. E quanto mettasi in prova questa virtù per l'alloggiamento degli amici stranieri, il manifestò Alfonso secondo da Este, raceogliendo in Ferrara i Serenissimi arcidochi di Anstria, e per loro diletto facendosi diventare golfi di marina i fossi di quella città. Si videro navigli armati remare in terra, non so se io mi dica con oltraggio o con onore degli

al debbono mettere in questo racconto, a me gendaçurano perije lapolito cardinale da Esta in Tiroli, ed Aleasandre Farnese nel viltagio di Caprencia, e ciu si fatte apece manifettasi la virtic, della quale noi trattiano. Mai il colmo de noi perija i ci il dispendio grande nelle imprese grandiniane, ed io con ispeciale altetioprese grandiniane, ed io con ispeciale altece ne conora on principe italiano, e per alta sua benigiatà mio signore, io dico Ferdinando secondo gran duca di Toscana.

Egli pianta nuova eittà, non invidiando ma pareggiando la gloria di Alessandro di Macedooia, ne si appaga di ergere solamente città, e per tal modo salire sulla eima di questa virtù, ma la fa sorgere dal profondo del mare. Ne vuole consentire che per avanti Venezia sia sola, la quale per tutti i secoli trapassati ha seduto senza compagna. Vedrassi dunque il mare tirreno non meno celebrato che l'Adriatico, e Livorno, già solamente spaventevole, ora farassi a' barbari non meno ammirabile. Con maravigiia non minore posso soggiungero atto di questa virtà, il quale non ha bisogno di mie parole essendo ad ogni ora qui in Genova sotto il guardo di voi e de' passezgiera. Ove eon più ragione poò riversarsi tesoro che là dove si difende la salute de' popoli, lo stato del principe, e la gloria delle provincie? Che più di grande può farsi che shigottire i nemiei, risospiogere gli assalitori, e disperare l'ardimento degli orgogliosi. E tatto questo son ai scorge egli nella mole grandissima delle nnovo muraglie, per la quale i monti non ei difendono, ma la magnificenza de' eittadini rende sieorissimi i monti? Questa opera noi veggiamo fornirsi, e le generazioni a venire peneranno a eredere, in pensando come ella potesse immaginarsi.

Ma perebè io sono qui a discorrere sopra alcun soggetto morale, e non sono qui per formare encomi, io non farò più alcuna parola di cioà: vero è, che taute opere di chiara magnificenza, e tanti illustri personaggi che le hanno fornite, saranno eagione che la nostra età ai rammenti per altro ebe per iseiagure. Certamente gli nomini presenti, e coloro i quali verranno appresso, volgendo nell'animo ebo più di nna volta la fame ne molestò, e che la pestilenza ne ha travagliati, e che della gnerra avemo pur troppa esperienza, saranno formati da vera pietà; me rimembrando le azioni gloriose de nostri giorni, non ei compassioneranno, ansi ei reputeranno felici. Ne pur solamente per quello che io dissi dianzi, ma volgendo nella memoria gl'ingegni di alto sapere ornati, ed eccelsi a maraviglia. Che se cerchiamo oratori si ei offeri un Rho la coi lingua ha si fatta possanza ebe per udirlo le chiese amplissime immantinente si empiono; un Mascardi il goale, alla sembianza di Demostene, ba, favellando, più di nna volta, scosse Genova e Roma ed altre famose città. Se poi ei volgiamo a poesia, è questo secolo fatto chiaro per un Tasso, a eni Apollo consegnò la tromba, ed clementi. Palazzi nobilmente edificati, e ville egli balla ripiena di cotal fiato che in Europa

esperi.

non ha lasciata orecebia senza dolcezza, ne anima senza maraviglia: abbiamo veduto il .... acendere dalle cime di Elicona carico di tante ghirlande, che tante non ne furono per l'addietro solle tempie di alenno, benelie diletto e carissimo alle muse. Che dirassi degl'ingegni più severi e ricchi di altiere scienze? Non tacerassi di Niccolò Riccardo in cui, con titolo poeo leggiadro, si dichiarò il sommo sapere. Di Sperone mi eleggo non farne parola, non aperando degnamente di farne pur motto, e le imprese disperate di ben fornirsi non si vogliono incominciare. Certamente non possono si gran lumi lasciare scuro il nostro sceolo, ed al diacorso delle future età farlo apparire calamitoso per disavventure sofferte.

Ma io, tratto da giosto conforto, favello fuori del mio proponimento, quantunque non foori di ragione; e però tacerommi vedendomi condotto al fine, pereiocché lio della Magnificenza detto, che ella si travaglia intorno allo spendere, allora che le spese sono riguardevoli, e che ella è maggior cosa che la liberalità non è; ed ho distinte molte maniere del suo operare, e dei modi co'quali l'uomo magnifico adopera: Che egli dee riguardare all'onore, e che la utilità è da loi disprezzata; e che egli si sforza di vincere altrui splendendo, e sebifa di essere vinto. Parrebbe ora che io dovessi eccitare le Signorie Vostre a si fatta virtù; ma stimasi mal accorto quel capitano, il quale prende a risealdare, pariando ai soldati, quando casi hanno la spada già impugnata e già volcono la punta verso degl'inimici. Ma pure delle cose gentili, quantunque non necessario, suole essere giocondo il ragionamento; laonde inge-

gnerommi di dire così. Le virtà, o signori, a guisa di leggiadre donzelle tengonsi per mano, e fanno carole intorno nll'nmana felicità, delle quali il viso se agli ocebi de' mortali manifestasse del suo splendore piun'anima ne rimarrebbe salvo riarsa. Ma siccome allo atato dell'universo sono richieste molte stagioni, ed una più che l'altra può bella apparire, così a rendere gli uomini felici, si ebiamano di molte virtù ed in paragone veggiamo fra loro alenna di bellezza maggiormente risplendere. Raccogliumo in questo modo: Che la magnificenza spanda non so quale splendore, più che la chiarezza di qualunque altra virtù, perciocche il magnifico ha cagione di farsi lieto operando e rallegra altrui continuamente, ed empje i popoli di allegrezza, Dico ancora: Che plà dara la memoria degli uomini magnifiei, ed così più universalmente si lodano; e finalmente conchiudo, che sette volte si è il mondo acosso per sette miracoli, e questi ebbero seco conrionta la magnificenza. E che fa il Colosso di Rodi, il Sepolero di Mansolo, le Mura di Babilonia, le Piramidi di Egitto, e gli altri? salvo opere di larga spesa per altrui sollazzo, e per propria onorevolezza? Nobilissime lmprese, o signori, cui non fa mestieri che penna ed inchiostro le manifesti, ma per se medesime si celebrano tosto che sono mirate, le quali per le bocche degli uomini vanno volando al-

terissime di regione in régione, e le quali non si ponno estitare per lusiuga ne abbassare per invidia: prima che si facciano si desiderano; fatte che sono si ammirano, se mai si disfaoso si sospirano, ne io, signori, sono solo a carrarvelo, ma i cotanto gloriosi addietro mento-

vati confermano i detti mici. E perché io soco certo che gli esempi domestici eccitano maggiormente che gli stranieri, farò alcune parole senza partirmi di Genova e delle sue spiaggie. Quivi gli scogli e le acene sono da' navigaoti additate come borghi reali, e per entro la città i casamenti fanno credere che vi si abiti da re, quantunque per elezione e per destino re alcuno non possa farvi dimora. Delle chiese altri ne ha fabbricate da' fondamenti, altri le fabbricate le ba fatte risplendere con forza di pietre nobilissime, ed in Gepova è natoci uomo la cui ricchezza ha sollevato monasterio ove si velano damigelle, e velate si pescono lergamente in servigio di Dio grandissimo. Debbo contarvi con meno, che con molta gloria si è speso per la difesa della sacra e santa Religione, ed abbiamo veduto diffondere suo tesoro contro gli eretici, e ramnar schiere numerosissime a tal cavaliere, che in campagna combatteodo e comandando agli eserciti apparve con pari fortesas alla dimostrata magnificenza. Questi sono lumi, o siguori, e lumi del vostro cielo, ed I loro raggi non può tenebrare l'invidia, ne la loro chiarezza oltraggiare l'obblivione, e però è degoc che i vostri animi se gli faeciano luciferi ed

E poiche mi trovo partito dalle mosse, non voctio si tosto fornire la mia carriera, llo parlato della magnificenza di questa città, ma non e però vero che altre degne saioni le vengano meno, anzi siccome il sole correndo per lo 20diaco rischiara diversamente molte case, così la virtú tropassando per Genova, ha diversamente fatte illustri di molte famiglie. Vuolsi avere dunque costoro dianzi la mente: uomini i quali non bramano nomerare moltissimi corsi di sole, ma guadagnare moltissimi titoli di prudenza, ed a ragione. Che monta egli la langa etade? mille anni sono come una trascorsa gioroata, ma dalla virtù producesi la immortalità: e chi pensa solamente allo vivere non node la vita, anzi vive come non nato. Gioventà e vocchiezza sono vanlisimi nomi: che tra' Parti na scessero e morissero Arsacidi non canta la Fama se altro nou fecero ebe pascere e che mo rire, ma che in Atene sorgessero nomini giusti, e cha in Isparta fiorissero temperati, e che in Roma non ecssassero forti e prudenti e magnifici , è gloria di quelle patrie singolarissime. Essi ealcarono Stige col piede ascintto, videra il Tartaro e lo derisero, né di Acheronte precero a sbigottirsi per alcun tempo, Non sia colpa che io di accompagnarmi con esso i poeti faccia sembiaute, ed accetti loro ornamenti, percioceba alla orecchie vostre ogni gentilezza dicevole, e già altro non dicone al fatte note aslvo che: Gli apiriti forniti di doti coccise

vincono gli sforzi del vizio che gli assale, han-

no a vile il dietto che gli lusinga, e soverchiano ogni spavento che loro incontra, e quinci asblimi onorano gli uomini tra'quali vissero, e vivendo dopo la morte insegnano a'vivi l'arte di non morie. Cantati in viva voce, esposti all'eterna memoria, menano in trionfo il Tempo, trionfatore fortissimo di tutte le cose.

### DISCORSO V

### Come si muova, e come si quieti l'Ira. E passa alle lodi della Rettorica.

Il rimirarmi salito in questo loogo, ed in questo tempo pare signori strana cosa a me medesimo, e di qui argomento quanto poò strano parere alle SS. VV. E veramente io fui ritroso alle voglie de' miei signori, i quali amavano di mi ci coodurre. Dissi della mia grave età, e che mirassero i miei bianchi peli, e le mie goancie rugose, e loro ricordai che la lena mi falliva, e rammentai il detto antico, eioè, che era meglio cessare che meno venire, ne tarqoi ehe io era oacito di patria, aolamente per cereare alouno conforto e riercarmi; finalmente esposi che mi mettevano a paragone di uomini, i quali io non voleva salvo per maestri, di eul lo splendore grandissimo oscurava ogni lume d' Italia, avveguaché essi tutta Italia risebiarassero, e però io pregava per quanto la modestia esser dee cara ad nomo ben nato, ebe mi lasciassero dimorare in silenzio, il quala senza dubbio era per onorarmi. Dissi assai, ma il vento portavasene le parole, ondo finalmente persuasi me stesso con le parole di Dante:

#### Vuolsi così colà dove si puote Ciò che si vuole....

Ora poiebé le ragioni mie non furono hastanti a sensarmi, io sono qui, e secondo eomanda la calda stagione, dirò assai brevemente, e riguardando agli uditori, ingegnerommi di dire alcuna eosa per se cara, e non senza alquanto di gentilezza, pereiocche essendo l'uomo non solitario, ma aecompagnevole, è hello studio per lui cercare di farsi diletto a' compagni, e da niuno vivere disamato, ma le naturali passioni turbandori talvolta, ci traggono lunge dalla ragione, e di qui sorgono disconej non pure fra' stranieri, ma spesse volte ancora tra gli amici. Parmi dunque di non parlare indarno, se io insegnerò in qual modo possa farli, che altri non si corrocci con esso noi, e corrucciatosi, si tranquilli e lasci l'Ira. Dunque che cosa è lra? Ira è voglia di manifesta vendetta per manifesto dispregio ehe si riceve. Ma questo dispregio in qual modo producesi? producesi quando si vilipende l'altrui, o le cose aue. Spero che non sarà molesto alle SS. VV. se io con la doleczza della pocsia anderò spiegando i mici pensamenti. Dunque leggiamo nel poema di Virginio, che Aletto prese il sembiante di Brece sacerdotessa, ed apparve a Turno, e gli fece chiaro che Enca e Latino trattavano di fare parentado, sposando Lavinia dama da Turno desiderata, ed accendevala a das-

degno. Turno se ne fece beffe, ed ebbela come donna obe per veceliezza sentiva dello secmo; di qui Aletto infiammossi d'ira, e fece sentire a Turno del suo furore, e non per altro, salvo perebé egli non apprezzò suoi consigli. Facciamo similmente adirare altrai, quando contrariamo i anoi desideri. Virgilio fa leggere, che Turno bramava Lavinia figliuola del re Latino per moglie, e espitando in suo paeso Enea, ebbe talento di farselo genero, e Dranco a ciò fare il persoadeva. Allora Turno infiammosal, e disse villane parole contra colui, perehe egli si attraversava alla vaghezza del auo animo. Talmente dunque dispregiando, o con fatti, o eon parole altrui, generasi disdegno. A tranquillare l'animo adirato giova il dimostrarsi pentito sopra le colpe commesse, e rieonoscere l'adirato per suo soperiore. Turno sotto la spada di Enea, per addoleirlo gli disse : hai vinto, ed i popoli del Lazio hannomi veduto eon le braccia in croce pregarti; omai Lavinia sia tua. Giova aimilmente affermare. che assai si è patito per aver dispregiato. In cetale modo fece Venere parlando con Giovo nel primo dell' Eneide: O eterno correttore della terra e del cielo, che cotanto commise Enea, oha tanto I Trojani contra di te, che dopo tanti seempi sostenuti non trovano soggioroo nell'universo? Ma in un guardo puossi tutto questo vedere, che in ciò fare convicusi, nel nono libro dell'Iliade, Ivi Ajace, Ulisse e Fenice tre campioni ben chiari, pregando Achille adirato a deporre il mal talento contro Aga-mannone, ed affermano che i Greci sono pentiti di averlo dispregiato, e che chieggono mererde, e che sono prontissimi ad onorarlo, o confessano che l'armata e l'esercito periraono senza il soccorso della fortezza di lui, e che Agamennone gli darà la figliuola per moglie, e sette eittà per dote, e pressarallo non soeno, che Oreste sno figliuolo. A me dovrebbe esser assai, avervi spiegata la dottrina di Aristotile o di Omero, ma non mi affido compiutamente, e certo la senola di Aristotile oggidi appresso alenno è scuola come ciascuna, e non punto singolare, në eredesi che egli più oltra vedesse, che altri. Anzi se a questi tempi vivesse, alzerebbe, come essi dicono, e non senza modestia la mano, e della poetica e della rettorica darebbe insegnamenti secondo noovi maestri. Ed Omero oggi non si atima lattato dalle Muse, nė va siro di tutti i poeti, ma poco intendendosi del suo mestiere fansi schernire, e rimansi a piedi degli altri. Ne dee dolersi, o maravigliarsi, se col tempo l'Ignoranza disgombrasi, e si risebiara la mente degli nomini. Siagli conforto, avere per lo spazio di tremila anni seduto in eima del Parnaso con corona in fronte, e con scettro in mano. Ne gli paía searsa la gloria sua, se Platone, se Aristotile, e se Ippoerate ed ogni serittore famoso ha con suoi versi smaltate le proprie seritture pomposamente. Di presente onori la verità, e consenta che l'altrui favole trionfino, ed i costumi e le scatenze ne' moderni poeti rispleadino meglio, e la favella con maggine lume sfavilli. E noi

dobbiamo vantarci, che a' giorni nostri vadasi più altieri in Parnaso, che non si andò nei tempi antiebi, e per più ampie vie, e maggiormente gioconde. Ne paja strano che l'arte del poetare migliorisi, quando similmente vedesi migliorare l'arte del parlamentare, per modo che Atene e Roma secmano l'orgoglio, e se ne vanno meno superbe. Dunque poiché oggidl volgono stelle si sommamente benigoe sopra la nostra Italia, e sorgono ingegni fuor di modo ammirabili, e prendesi a vile ogni autorità, può easere in forse il mio insegnamento, ma siasi, e sia Aristotile, o buono, o reo maestro di rettoriea, io non pertanto con la presente opportunità voglio affermare, che se non dagli antiebi, almeno da questi moderni per maraviglia puliti si apprende arte si bella, si giovevole, ed acconcia in ogni luogo e tempo, ed appresso ciascupa persona a provvedere di difesa per noi medesimi, c per altrui abbattere similmente, e però puossi egli non sommamente appreszare magisterio di avegliare Ira, di destare mansuctudine, di commovere spavento, di sollevare franchezza? Bagnare gli altrui visl di lagrime, e bagnati aseiugare , dar bando alle querele, frondare i danni, e consolare i guai in mezzo delle infelicità? Che poi , se a forza vincendo le altrui opinioni, pare in vista, che noi persuadiamo? Ed inviolando le altrui volontà, sembra ebe ci si dia per gentilezza? e spogliando altrul di arbitrio , lo spogliato il soffrirà di buon grado? Questa non è ella amabile ed oporata Tirannide? Giungiamo ciò ebe adoperano i forti ragionamenti in campo fra le armi e fra le toghe in senato? Essi a loro talento shandiscono le guerre, e raccolgono le paci, ed a rovescio discacciano le paci, e care ci fanno essere le guerre, e per tal modo le venture de popoli banno in baifa. Ne dee negarsi che le opportuno parole de' capitani non accendino l'anima de' soldati, e loro non rinforzino i polsi, sicebe meglio vibrina le aste, o meglio impugnino l'else, ed a prezzo di sangue coraggiosamente non comprino le vittorie. Demostene con parole possenti mise in contesa gli Ateniesi contra l'ilippo di Macedonia, e valsero le parole a risospingere gli assalti di nn re, il quale per altro non aveva contrasto alla sua ferocia. B Cicerone fece dichiarare rn- l bello di Roma Antonio, sostenuto per se medesimo, o per amici e per eserciti. Soavi incanti per verità, e malie dolcissime. Ma consideriamo che la virtù non averebbe sno premio interamente se l'altroi saggio parlare non la desse ornamento, non la schernissa dall'obblio, non la difendesse dall' Invidia, Gli operatori di nobili imprese tanto quanto sarebbono ebiari, e contra la forza del tempo forse contrasterchbono, ma pare finalmente si avvolgerebbono di oscurità e di loro ogni contezza disparirebbe, ma la cloquenza rabbellisee I loro pregi, che fa che fioriscono, e per qualunque lunghezza di anni mantenghi, in riverenza, e quasi vuol che si adorino. Cost Achille, cost Enca, eosì Alessandro, eosì Cesare oggidi se na vanno alterissimi. Ne Sparta, ne Atene disperse, e

messe a ruba stavillerebbono gloriose nei fogli de' Dieitori. Roma reina dell' Universo spoglista degli ornamenti giacerebbe vil coss, se nelle carte non si registrassero i trionfi di quei guerrieri, onde ella dec gloriarsi. E ebi prenderebbe oggidi maraviglia che Venezia dentro di quelle lagune piantata avesse disteso verso l'Oriente l'imperio per virtù de'auoi cittadini, se il 19 lore di quegli uomini non fosse rischisrato digli scrittori? Ne noi siamo fuori di si fatti confini, ma dobhiamo triboto di lode sile per ne amiche dell'immortalità, perciocche le insegne di Genova si spiegarono in Palestina, trascorsero per le isole dell'Egro: fecero redersi lungo le riviere dell'Asia, e si pisntaroni dentro a Caffa. Le armi vostre, signori, vio sero corsari, vinsero principi, vinsero re, ci oggi quelle opere splendono alla nostra meno ria eare, perché furono eloquentemente scritte ne quelle che viddero gli avoli vostri, ne quelle ebe per nol si veggono di presente chieggoni ingegni meno sottili, o lingue meno leggisdet. La fortuna secondo il suo costume pon sempri seconda; volendo farne dolenti, hanno fatt glojosi, onde non esempio di disventore come ella propose, ma siamo specchio di non occur virtà. Gli assalti de' nemici eccitarono la for tezza de'nostri signori, e le ipsidie azzimarost la loro prudenza. Abbiamo da' travagli impetrata quiete, e da' spaventi franchezza, e daini schi felicità. Avvenimenti, i quali nel core de' Genovesi, ehe di mano in mano ci suceranno, metteranno diletto e desiderio di calcate orme per lo sentiero della virto. Queste poche parole ho voluto dire in commendazione di quegli stodi, ne' quali essendomi dilettato, alcuna volta mi banno dato conforto, ma ana mai tanto, quanto in questa giornata, ore le SS. VV. con atti di gentilezza e di sofferessa si sono degnate di volentieri ascoltarmi. Grazia la quale sempre saida, e sempre verde #1rassi in fondo dell'anima, e nel mezzo della memoria.

### DISCORSO

### Della Tribolazione.

Rare volte, o forse emmi intervenute non mai, cha volgendomi a considerare le miserio conde gli tomini so la terra vivendo 'nos travagliati, io non ingombri l'anima sommamente di maraviglia, ed insieme di estrema compusione; e son sicuro che ogni persona formita

di aemos se ne verrà prottamente con esso di Cerchiamo con gli sochi e con la mett, ra minimo l'unana generazione quanto di i minimo l'unana generazione quanto di i minimo l'unana generazione quanto di i di guai e non dolgui per milie manire bei tribolato. Ronosi egli venire incontra a in sifera veriti i non certamente. E consil i dona, o per male che el sosprendo, gidi disdall'una di quecci ciarrentare percous evifessi dolente, o per alcuna atagione ne viva sicuro? Veggiamo da quante cose e da quante parti e per quante maniere siamo assaliti. Ecco i camoi dell'aria i prendono nitro e vi-

Ecco i campi dell'aria: prendono nitro e vizio, spandono peste, ed ella ne ruba la vita e senza contrasto ne mette improvvisamente sotterra : il mare, non meno acerbo avversario. co'monti dell'onde combatte e vince le flotte, e disperdendo le raonate ricchezze ci attossica con l'amaritudine della povertà: ed anco la terra, frodando le nostre sperante e venendo meno a'bisogni, invols i sostegoi del vivere, nè ci lascia la vita se non con pentimento di essere nati. Questi elementi affliggono, ne se n'accorgono, ne contra noi nutriscono mal talento, e pure ci affliggono. Che dunque faranno gli womini, i quali obbliando la carità si disamano, e mettendo in prova l'ingegno, od armando ogni loro possanza si danno battaglie? guai, ma bramano di disfarsi, e procacciano pro struggimento? Un crudo tiranno rapisce i poderi, o depreda l'oro ed il vivere ci pone in forse; sorge invidia, e con aperti latrati ne machia la fama, e con maliaiose mentogne l'adombra, onde l'anima turbasi, e perde quiete conoscendosi innocente, e non per tanto mira in pericolo soa bontà. Dell'ire che dirassi? e che degli odi potrassi dire? Per loro colpa abbiamo noi gioroste arrene? e puossi uomo promettere tranquillità? Non bene intesa parola, cenno non ben giudicato, opera tratta a sinistru intendimento mette subitamente le spade in mano, spandesi il sangue, e quindi le famiglie vestonsi a bruno, ed a casati si riducono a mulla, e si additano per esempio di fiera ventura. Ma se la forza dell'odio c'infesta, il mal amore certamente non ci reca giocondità. Onal fiamma accende foresta con tanto impeto con quanto voglia lussoriosa infiamma giovinezza disconsigliata, maggiormente quando la ragione vien meno in affrenare l'appetito, ed egli trascorre rapidamente in verso i viti dal mondo appellati virtù, onde i malvagi si pregiano e vaono altieri di titoli disonorati? Per costoro le fancinlle insidiando si adescano, le maritate s'insidiano, ed agli anni maturi non si erdona ; e di qui tra le numerose populazioni la onestà, quasi donna e disonesta, si scopa e dallesi bando. Qual dunque padre, o qual fratello, o quale consorte fia bastante a menare giorni tranquilli sofferendo oltraggi al forti, o stando sotto spavento di soffericli? Non dissi dunque bugia, quando affermai la vita degli mornini essere scuola di tormenti, in cui apprendiamo di tribularcia

prentation et crimatere. Inclusion i recçuto de li gracifica (ed qui que le cimada; se è di precenti sleuno davrati, il quale ou sifecciamente finsi estime — Le cost extrane non apparteneria falla divica compistenza, anni fa manetata nípsia goberia le regiona il del ciclo, e mon alguare dal benimina squeedo la micro del compistenza da selemina propuedo la micro del compistenza da selemina e patiente del ciclo, e mon alguare dal benimina squeedo la micro del compistenza da selemina e patiente del ciclo del compistenza da selemina e patiente del contrata da selemina e patiente do Questo Universo nel della mano di Du, ed qui lo si go-canastra, 1941 t.C.

verna; ed è il governo forte e non è senza soavità, diconlo le scritture leali degli nomini santissimi; e ciò grida la bellezza ammirabile della terra che mai non movesi, e de'cieli che sempre si volgono, e la unione di tante cose diseordanti il ci ferma nell'animo saldissimamente. Diretemi: - Se la sovrana possanza da legge agli affari degli uonni e con provvidenza regge, perché veggiamo noi che Dio cotanto gli tribola? e fra le tribulazioni dell' ira e della superbia e della invidia e degli altri peccati come d'impaccia? e perché? - Per avventura e Dio facitor d'opere ree? fuggasi cotale bestemmia dagli animi ed alle occeshie di persoos fedele non si avvicini giammai: tanto scellerata parola non fends l'aria. Moderni cresiarchi hannola divolgata, ed empi! non trovarono forca che gli impiecasse? - Non è Die facitore d'opere ree; non è ; come dunque impacciasi per entre alle colpe? - Dirollevi: non e niuno peccato, il quale seco parte di bene non abbie, e quel pircolo bene fassi da Dio: seguentemente, permettendo adempirsi il malvagio pensamento del peccatore, permettendo, dico, non lo spingendo ne raffrenandolo ma lasciandolo in libertà, Dio consente il precare degli nomini; perciocché egli è si valoroso che può, e così prodente che sa del male produrre il bene; ed è di tanta bontà che egli vuole prodorto: e se ciò non fosse, male giatomai non apparirebbe nell'aniverso. Taccio ogni esempio; la passione dell'amabilissimo Redentore vaglia per totti. Non poteva Dio grandissimo chiudere il passo a quella perfidissima iniquità? agevolmente ; ma dove la franchezza del mondo? dove lo scampo? dove il conforto degli uomini? di che lamni fiammeggierebbe la gloria di Criste soggiogator dell'Inferno? la carità alta, la sua sofferenza jufinita sarebbe apparsa con aplendore tanto maraviglioso? Non per certo: e di Dio la possanza non misurata, e la sapienza senza alcun termine, e la bontade oltra confini non averebbe intieramente avuti suoi oregi, non per si sublime eagione eaotata, non inchinata, non adorata. Lascia pertanto il Correttore dell'Universo trascorrere il male, perchè indi egli fanne sgorgare fontane di bene. In tale guisa per atto di Provvidenza manda Dio le tribulazioni agli nomini, ed ancora le manda loro per atto di sua Giustinis.

tore per sito di sal ciustatione tributali, se siam percatori la prins dishabilirans di Mamo, quasi un nembo, copere ogni rasjonerole creatura. Edi mano i mano noi the facciamo? ore con le opere, ore col pensiero spradiamo to ev relocisimo che el traggono alli sepolico e velocisimo che el traggono alli sepolico en velocisimo che el traggono alli sepoliro en velocisimo che el traggono alli sepoliro en velocisimo che el traggono di sepolipre minore contributanento, me api el vero, che il popolo chreo, già sestito e treato da Diocomo retaggio, non giammia sobre silligerari, se egli con le colpe non chiamara prinieratura el porti, opprisso del Filattica i side naisero, i turoni dell'Astiria ne fecero scenpio, ej eserciti del fonanzia et trodiforosi così fu. Mo volgete le latorie saerate, e date orenchiu al canto de'senti profeti, e vedrete che mai sempre destarono l'ira, e sempre insecrbirono il core ed armarono la destra a Dio grandissimo, e contra se stessi il vollero crudo. Flexellano dunque le tribulsaioni il peccatore, e sono pereiò esempi di giustisia; ma diasi vanto ella sovrana elemensa dell'eterno Correggitore dell'universo, poiche sun Giustizia non si seompagna, anzi attiensi alla Misericordia, e viene iosnuellate con la Compassione; e eon nostro pro, e peroiocebe elta mette gridi e ne chiama indictro, e non consente che perseveriamo nello sviarei da' eelesti comandamenti. E noi abbiamo dal reale profeta testimonianze certissime, pereiocebė egli, ricevendo assalto da disavventure e rendendosi afflitto, mandò fervida preghiera al Signore, e fu cieudito benignamente.

Sogginngo, per la Tribolazione scemarsi le pene, le quali colò soffrirebbe l'anima, dove ella si purgs. In qual modo? in questo, ehe non pagandosi il fio dal corpo per scelleratezze in questo mondo da lui odoperate insieme con l'anima, ella invece di lul ne renderà ragione sotterra. E colà gioso i tormenti pesano maggiormente; leonde à vantaggio saldare i conti quassù. Dico più eventi: la Tribulazione non lascia precipitare, e un ritiene si che nei preesti non trabocchiamo spessissime volte: che se le membra tormentansi da podagre non s'invonlieranno di libidine; ed il poverello soverebiato da diginno non gonfierassi pee orgoglio e non sarà presto alle brighe; e quello altiero sotto giudice in sicura prigione non penserà ad oltraggiare il meno possente. Questi sono benefici di ebe la Tribulazione ei privilegia; ma non sono soli. Ella ei ammaestra, che gli agi e le deliaie tenute carissime non sono da molto prezzarsi anando agevolmente ci si dileguano. Che più? percossi da tribultazione faeciamo noi altro che ricorrere a Dio? Se in more veggiamo per tempesta la morte in viso, e in battaglia non abbiama speransa di scampo; se si senote la terra e fe sembiante di rolerei immantinente ingoiares se i cieli avventano fulmini, non è il nome di Dio subitamente sulle nostre lebbra? Allora la eroce non ci segniamo per mezzo la fronte? Allors al Cielo faceismo voti, ed allora proponiamo di ben pentirei, allora giurismo di Insciare i peccati; ellora...

Vedissos pertanto gli offensi e fe affliciosi el gual da Die mandissi eserge graier singolari, si veranente che gli somini al appretito el boso grando a ricervell. A spirit così
situe di boso grando a ricervell. A spirit così
sino el secrito quando li seclierali le si prosono el secrito quando li seclierali le si profecciano; i precureto sinon che tomorajoni e
tormentami sicramanente e prima rhe pecchino
Della cipile cosa primamente farittare sarchibe
troppo lunque corso di ragionamentara na dine
diponto mo di accumento di presente di concampi rivanente fanno comprendere, e si la più
campi care con controli, Chila Co-

sare, e vedere ove il trasse l'alterezza, e la eccelsa soperbia dell'animo suo smisurato, Daremori noi ad intendere, che egli pensasse di crollare l'imperio di Roma, e di abbatterin senza infiniti pericoli, senza immensi affanni', senza travagli innumeesbih? Dovrà guastare le leggi, eorrompere gli animi de' cittadini, sommovere il popolo, eccitare contese infra potenti; plebe e senato mettere in discordia, e starsi in riposo e non sempre ondezgiare la procella d'affauni gravissinil. Gli csereiti ohe egli raunò, le battaglie ch' ci diede, le regioni che soggiogò, le genti tagliate sul campo, i principi condotti in trionfo, non gli costarono notti vegghiate, giorni travagliosi, core, sospetti , noie seusa numero, senza misura? Gli amici nella guerra dispersisi, i parenti necisi, Pompeo suo genero assassinato, non gli fecer piaga profonda nell'anima? e la dignità della patria calpestata come poteva aleuna volte non trarlo a piagnere? E dobbiamo aneora eonsiderare, ehe non ogni volte sue imprese furono felicissime, e che in Ispagna sa la pignura di Mando, vedendosi in risco di essere seonfitto, ebbe la mano pronta per irl seannarai; ed in Egitto, dentro Il porto di Alessandria, mirossi a segno che poteva bramare di altrove avere losciata la vita. Con sì gran fascio di pene, ove condussesi? e tente molestic con le quali si afflisse quale mercede gli diedero? Certamente in mezzo della patria, a cui faceve forza ed oltraggio, innanai ai senatori, a' gosti esti pose i piedi spl capo, sotto lo immagioe dell' avversario gaerreggiato, egli, con venti spade macellato, trasse covesciato in terra I sospiri, onde l'enima perseguitata si accompagnava de cordocli gravissimi. Cotale ci si maoifesta Cesare datosi in possanza dell'alterezas. Ora veggiamo che fu di Antonio, idolatra della lussurio. Questi, partitasi la romana repubblica con esso Augusto, godevasi il mondo verso le parti dell' Oriente, ed in Egitto abbagliatosi nello splendore di quella reina, e nulle altro pensò salvo a' diletti, i quali da lei se gli potesno creare, Roma obbliò, la moglie nobilissima prese a vile, e le guerre ebbe cose leggiere, e sovente abbandono le vittorie. e più d'una volts laseiò consumersi infra i disagi gli escreiti, vago di correre agli occhi di una barbara femmina: per costei sostenne essere chiamato rubello di Roma, ed armossi con tutte le soe forse, e fecesi all'incontea agfi avversarj, i quali erono suol eittedini, erone snoi compagni, ed erano snoi parenti, e discordavano da lui perché egli volca, ed egli volca perche tale era il volere della Cleopatra. Venno lo giornate della battaglia, e mentee dovez sperer la vittoria, sbhandonò i soldati infiammatissimi nello pugne, ed appiettossi in Aleisandrie come un perseguitoto egialano : lvl ritrovato da Angusto, ivi stercato, ed ivi finalmente ridottosi a disperare trafficersi E voro, ebe egli appagò sool desideri, è vero giol in una bellezza per lui bramata; ma da quante affliaioni fu circondato? quante volte abbismo da credece che egli fosse disearo a se medesimp pee vergogna? quento internamente prenvituperio? quante sospirasse la corona di tanti regni, i quali gli foggivano di mano per pura viltà? Erano quelle delizie ben pagate da tribulazioni, o no?

E quelle erano, o Carissimi, veramente tribolazioni, perciocche venivano con percati; ne erano conosciute come ammonizioni, ne come correggimenti del Siguore dell'Universo. Ma noi, se sofferendo pena la ci pigliamo con pazienza, se la reputiamo grazia celeste, se la facciamo ammenda di nostre colpe , non dob-biamo appellarci ne tormentati , ne tribolati; il fiele di si fatte molestie non amareggis, e care sono le lagrime, le quali ci fa apargere quella angoscia, ed i sospiri soavi e le querele sono dolcissime. Ne questo parolo escono di mia hocca; ciò che dice cantalo Daviddo, il quale si cooverse a Dio mentre Dio lo trafiggeva pure con spine; affermavalo Isaia, predicando che Dio ricercasi da noi mentre noi siamo annoiati dalle molestie; affermavalo a. Jacopo, il quale ne ammaestra a pigliare allegrezza quando per mille vie siamo affannati: e finalmente Cristo benedetto ci si fa specebio; al quale fu mestiere patire, e quindi trapassare alla gloria. Ma noi troppo siamo vaghi delle delizie, e troppo spavento ci porge la povertà, e della morte tremiamo al nome, come di coss oltre ogni termine miserabile; e ciò fassi contra ragione, cd a grandissimo torto. In quale guisa può questo mondo farci sentire contristamento da paventarei, se egli se ne trapassa ed in un momento ci scaccia fuori di sel Non è la vita mortale un volo ? un salto ? ne battere di palpebra? Che fia danque vivere tribulato, salvo un lieve momento di pena?

Ma sia lungo, ma sia gravissimo; la tribulagione viene dall' altissima mano di Dio, viene er minore gastigu, viene per maggiore nostra felicità; giungismo, giungiamo: che la destra di Dio grandissimo fassi a' tribolati sostegne. porge vigore a' stanehi, non lascia cadere i malı allenati e i caduti solleva. Ed a si brevi, e si leggieri travagli quale mercede? reami, la cui grandezza ne anco può comprendersi col pensiero: passeggiaro le cimo del Cielo, trascorrere i campi stellati, gioire di lume onde forte si abhaglisno i raggi del solo, farsi compagno di martiri, schierarsi co' vergini, trattare con gli apostoli, domesticarsi con gli angioli. Qual gioia di dentro I somma dolecara mirare il tormento de' condannati diavoli; rammentare di avere loro insidie schernite, loro aforzi vilipesi, loro persuasioni risospinte. Può essere in questo moodo bene ehe ci shhandoni, o male che ci sorprenda, onde tante beatitudini si disprezzino? Affizioni di corpo, passioni di animo, acerbezza di fortuna, in paragone perdono loro perversità; ed essene fatta la prova in molti modi, e con molte persone. Tal nomo perdette riechezze, e lodonne Dio grandissimo; altri, pereosso de luoga infermità, diedegliene doleissime grazie; fu chi si coperse d'infamia, e sostennelo con lieta sembianza. E noi perche perderemo coraggio? non forti, non

desse disdegno contra colci onde ai traeva il saremo costanti? Penliremoci di cammino ove la Vergine santissima ei precorre? Miratela per Gindea, miratela per Galilea, miratela in Nazarette, miratela in Gerusalemme, e quivi miratela tribolsta. Non è tribalata se in mezzo ai rigori del verno spone il parto earissimo ai fiati dell'agnello? Non se per salvario se ne fugge in Egitto? Non se lo scorge sempre in fatica, sempre in affanni, sempre insidisto, sempre oltraggiato? Benc e vero, che senza tribolazione la vide il Calvario, e che le pendici di Golgota la videro fortunata. An aprechio degli afflitti, ab reina de' martiri, volgete lo sguardo verso di noi, o datrei mano. E voi, o Carissimi, vogliate gli occhi disvelare dell'intellette, e pigliare via versò il promessovi Paradiso. Ma se vivendo tepidamente, ed ogni ora più raffreddandavi, aperate di guadagnare sempiterne curone, voi non aveto l'arte appresa che dal sacro Evangelio s'insegna.

### ALCUNE LETTERE FAMILIARI

### A N. N. (c)

popoli della Grecia per li tempi antichi, abitando in varie regioni, favellavano variamente; onde appellossi uno idioma atticu, altro durico, ed altro jonico, ed altro colico. Ciascuno di questi chhe molti scrittori e di chiara fama: tal cosa non intervenne sil'Italia anticamente, perché altra serittura non si usò, ne a noi é trapassata, salve romana. Dopo ammutolitasi la lingua latina, in Italia sorsero molti linguaggi per la lunga dimora che vi fecero popoli barhari, ma ninno ebbe pregio, se non fu il fiorentino; e per lunga stagione e prose e versi solamente fiorentinamente si dettarono. Ben leggesi presso Dante in nna scrittura , ch' egli Istinsmente compose, ed appellolls De vulgari eloquentia, che aua opinione era che d'ogni lingua d'Italia si facessa quasi una messe, stimando così doversi più arricchire ed ornare la favella, ma non veggiamo essersi abbracciata si fatta opinione; e però fiorentinamente hanno gli nomini distesi i loro componimenti. A'nostri giorni sorsero in Padova ed in Vicenza spiriti vivaci e leggiadri, i quali poetarono sotte nome di Begotto e di Mennone in favella vicentina e padovana di contados e la loro eccellenza les tratti nomini di senno a leggerli di buon grado. Ora vive nomo generose, che n

(1) Non è noto a chi sia diretta questa Lettera, che porta ta data da Sarona de' no Settembre 1630, a trovasi ristampata ten le illustrazioni alle Lettere dei Chiabrero al Giusti nisni, pubblicate dal P. Porrata in Bologna nel 1262, in 4". e ristampate in Geneva, 1829, in 8".

nome chiamasi Gian Jacopo Cavalli (1), ed egli ha composto in volgare di Genova sonetti e canzoni, rappresentando amori di pescatori e di personaggi plebei ; ma per salda verità altro non deono atimarsi else plehee poesie. Egli ha tra le Muse potuto porre una lingua in pregio, la quale fra popoli era quasi in vilipendio, e per ischerzo ha rappresentate passioni di gente vile in favella disprezzata, per modo che meglio non si é fattu da poeti chiari di buon senno in idiomi nobili; ed io non mi vergugno punto d'affermarlo. Veramente alcuna volta Omero portò quasi andando a diporto per lo Parneso, e prese a dire le mortali hattaglie che si diedero una volta i topi con cuo i ranocchi: e quivi fu Omero senza fallo, ma egli non diede gloria al volgare greco, già celebrato per ogni parte, solamente innalao materia bassa con aua gran maestria, Gian Jacopo Cavalli, imitando gravi passioni di minuta gonte ha rischiarata favella non conosciota, o fa forza agli stranieri di apprenderla per godere di cosa ripotata non possibile ad avvenire; ed altri rimane con maraviglia recandosi in mano componimenti presi a leggere con intendimento di ridere solamente. Dunque se la favella è opera propria dell'uomo, il Cavalli, con onorare l'idioma genovese he fatto onore alla sua nasione in cosa, onde gli abitatori delle nostre riviere non rimanevano senza vergugna, adoperandola malamente. Per certo il ciò faro e atata nnova e strana vaghezsa; ma la Liguria produce nomini Trovatori, e trovatori di cose non immaginate a appena credute.

### A PIER GIUSEPPE GIUSTINIANI (2)

Seriai meno dal non affiliation stomaco, e ricercial a V. S. I modo cel quode in premderel a gereranarai, e seriai specialmente, prache a revenara e seriai specialmente, prache anai de' medici. Non ho pai seria monta novella da V. S.; temo non sia continuamente in adexang pens, e no ho passione, e perà ne desang pens, e no ho passione, e perà ne desang pens, e no ben passione perà ne desang pens, e ne la passione del frenti e schio di digiano delle use lettere, lo la Dio mercò sto ano o fortissimo, ingodo di frenti e schio di con con con la contra del con concer il peta historia ma la contra del con concer il peta historia mon mi rerodo al leco nodes; il peta historia

(s) Furono rislampate le sur Poesie in Genova dal Franchelli nel 1755 per curs del P. Peissi della Madre di Din sotto nome di Dravino Cilteo 3 e così pura modernamenta la Genova, 1823, in 8°.

(c) Si quola, the le marganett Letters farono citéricanta all'distinte prétine generes Giultinias, aniese granditions del Caisberra, a porte qu'il atons ma di granta (thi, Si prà-lliterane per la prima vella intense da le ganta (thi, Si prà-lliterane per la prima vella intense da del prima vella intense da del presenta la Barbara, 1765, in §7, a merciamenta n'a § fista ma richarpe molte rispetta di Garbara, par cena di Ficcaso Caspa, il quide altra Lettera aggiuna tibb da manerali the si si relevas acide partici dell'Autres, contra che cintensena a privesti distin, qu'il a ragganții di quante il Cultimon sperira a ventagia di Poste, combinate del presentational.

non si aeconcia, ne si confa con le donzelle. Ho bene messo in ordine quanto voglio che per me ai regga di componimenti lirici, per istampare, se ne avrò comodità. Vorrei porre in chiaro l'Amedeida in quella forma nella quale io la composi quando ella nacque, ma mi spaventa lo traseriverla. Di Pirense mi scrivono novelle di conforto: se per settembre io potessi giunger colà, acconcierci forse molte mie faccende ; se non potrò , penso di giuogere fino alla Madonna di Reggio, là dove ho voto di adorare. Cinque anni di riposo mi pare impossibile averlo sostenuto, e sento una voce iaterna, la quale mi spone guerele di osti e di velturali. Questi pensieri io faczio per allegrami; ma futuri temporis exitum caliginosa noste premit Dens. V. S. procnri di star sano, e dismi novelle di se. lo bacio le mani a cotesti signori, e faccio riverenza allo mie signore, e Dio grandissimo abhia tutti io ana gnardia. Di Savona, li 15 Giugno 163e.

### AL MERRSTEO

Se l'Originale fosse per Inngamente durare io non eotrerei in questo pensiero, ma perchi le cose vaono altramente, io mando a V. S. questo Ritratte. Egli darà meno di nois a cotesta easa, che non auolo darle la mia persona; e quando io sarò ebiamato agli anni eterni del l'altro secolo, le rinfrescherà la memoria di uno, il quale molto desiderò di servirla, e mi non fo possente a fornire il desiderio; e però nella somma ventura della nostra amicini egli intieramente non fu felice. Pecelo in Rome il eavalier Padovanino, cola stimato ecoelleste marstro di cost fatte opere. Gioisco che l'Accademia si risvegli, ed affermo ch'ella dovrebbe fare quore alla virtà del signor Marchese, Ma V. S. perciò mi chiama indarco; e primieramento perche le ore son ai pronte a finire il viaggio, che assai spazio non ho per me a persare com' io corro alla morte; e poi fra cotesti aignori è gran copia che può correre il fatto arringo; e finalmente io mi do ad intendere che gli eredi ed amici di quel signore con si diano cotali affaoni; e forse mi avverrebbe come avvenne non ha molti anni pure costi. E qui fascio correre con V. S. la penna per mostrarmi non orbo; che per altro io me ne prendo giuoco, avendo salde testimonistas da fare altroi parlare di quello di che a me conviene tacere. Ma, ch'io venga a far passegg, dialoghi, a godere la città, e farmi vivo in cotesta easa, ciò è mio desiderio, e ne conto i momenti; o torno a dirle cho se per gli odiosi temporali minaceiati non è sicuro l'ospitalare, V. S. eon intiera mia soddisfazione me lo può far intendere, laseiando saldo ed immobile l'amore vostro e mio. Qui abhiamo neri, ed ahhiamo avato rahbie boreali orribili, ne mi hanno lasciatu andar presso a copiare il libro, ma tuttavia in ho trapassato la metà, e col fine dell'anno spero finire la copia, V. S. si rallegri a mio nome col signor principe Giustinitno, aotto il eni governo son certo che fioriranno gli onorati esereizi, e se lo mi troverò im Genova a tempo, darò il mio tributo al suo dominio. State felici, signori miei, e Dio versi sopra di vol con larga mano lo sue sante benedizioni.

Di Savona, li 25 Decembre 1630.

#### AL MEDESIMO.

Hammi consolato la risposta di Monteson me. Ove V. S. a suo tempo mandi il figlioolo con buona ventura, a me il consiglio par molto boone. A cotesto signor Bombiuo rendo grazio dell'amor che mi porta, e dell'onore ch' egli mi fa, benche io ne meriti molto poco. Vengo a' versi. Il componimento mi par buono, e credo che così parra a tutti, il coucetto è morale, e quanto alle maniere del dire niuno negherà che non siano brave, e forse sicuno potrà dire, cho alcuna volta il sieno troppo. Ma ciascuno ha suo giudizio, e non si può a tutti soddisfare. I versi già non sono tutti beo pettinati, ma in mezz'ora si ripuliscono: la disposizione dell'ode io la lodo, ma già non l'ammiro; secondo me non ba del poetico, ne piglia voli, e parmi che troppo stia sul suo cammino. È gran tempo ch'io non leggo Pindaro. ma, se ben mi ricordo, egli dice più cose, ed e vago di trascorrere. Ma di ciò non si può trattare con la penna, converrebbe ricrearseue passeggiando. Che a Nostro Signore sia piacinta la gia mandata, io ne sono sicuro percho egli conosce il buono, ed in quel enmponimento ve n'e por assai, e questo in quanto a' versi. Io del mio collo miglioro lentamente, ed il male è di niun momento, ne vuole rimedio, e se io stessi in casa guardato dall'aria fresca credo che sarei già liberatone, ma io mi vezzeggio poco, non volendo ricordarmi che sono decrepito, e la robustezza mi fa iuganno: solamente ho allentato il bere freddo, ed ho dato baudo alla nevo. Passo il tempo rivedendo mio ciancie: Intorno a' versi ho fatto ciò che per me pnò farsi; ho preso in mano alcune prose, oltre a' discorsi costi recitati', e sono vite di aleuni cavalieri, e le adorno e liscio senz'alcuna mia fatica: ma ben mi tormenteranno a metterlo in chiara scrittura, perché il copiare mi annoia, e fammi danno: ma prenderò la fatica adagio. Tanto posso dire di me. Se poi la sanità me ne darà licenza, a bnoni tempi farò un salto sino a Firenze, ovo molte cagioni , e di molte cose mi chiamano, ma se altro non odo, io stimo che il verno io lo farò in paese. E con questo faccio riverenza alle mie signoro, e saluto tutti gli amici.

Di Savona,

### AL MEDESIMO.

La lettera smarrita non conteneva altro che inchiostro, ma io la serissi. Il signor Nicolato sno zio mi disse qui come il figlinolotto si era simbarcato: il tempo non mi pare reo, egli è però beue accompagnato: sarà in un baleno fra i sette colli, la dove, secoodo me, per la soa età sia migliore stanza che la piazza dei banchi. Dio benedetto l'avera in guardia secondo sua bontà o nostre pregbiere, ne si dec credere che, avendolo adornato di si singolare aspetto, lo voglia lasciare fra le comunali creature. A me molte faccendo famigliari fanno forza e mi ritengono, e dovendo uscire di casa a quarcsima, convienmi ordinarle. Di più, la estrema età mi consiglia a governarmi con ogni regola, per avero vigore di viaggiare. E veramente la vecchiezza fino a qui hammi minace ciato, ma omai ella mi percote, ne posso nlacarla, salvo con ubbidirle. Per altro affermo . che la stausa di Savona emmi un tormento. avvegnaché l'aria mi piaccia. Il ragionamento della Bellezza hollo in testa, ma non mai lo posi in carta, no credo averò opportunità di porvelo. Ben dico che non sento l'abhandonamento dell'Accademia, ma esaminando i modi ed i negozi di cotesta città , parmi maraviglia ch'ella sia durata cotanto. Tuttavia quanto lo imprese sono più malagevuli, più ci danno loda quando si conducono bene. Altro non dirò, salvo che pregherò che faccia sensa mia con coteste aignore, se al loro primo cenno non ubbidisco, e non voglino per niente argomentare da questa disubbidienza, ritrosia d'animo in me verso i loro comandamenti. Anai conchiudano e dicaco: é impossibile ch'egli possa venire, poich'egli non viene ebiamato da noi. Mi chiamino almeno a' loro convitì carnovaloschi, ma col bicchiere in mano: lo ingannerommi col pensiero, e sarò tra loro invisibilmente, e con lo spirito gioirò. E con questo io prego loro ogni contentezza.

### Di Savona, li 24 gennajo, 1632.

### AL MEDISINO.

Mi dice Francesco che V. S. non ha bnona sanità, pur la sua lettera mi conferma essersi purgata: io ne patisco, ma il mondo, del quale ho grandissima esperienza, mi fa chiaro che i guai sono i nostri avanzi, non pertanto lo stimo che V. S. non abbia mestiere di medlei. Ma io vorrei con salda deliberazione ordinare il mio vivere: mangiar solo per fuggire le tentazioni, e mangiar poeo e buono, e compartire le vivande con desinare e con cenare, bere poco e non freddo, viuo piccolo, maturo o non dolce; tra pasto farsi senza bocca, ed in questo tenore ostinarsi per mesi, ne dobbiamo speraro di abbattere il male in un momento. Io spererei con questa norma di vivere racquistare il vigore, che quaraut'anni non deono perdere. Tuttavia molti dicono: un buon boccone ed nu grido. Ogn'uno l'intenda a suo modo: V. S. dee essere con me, perciocché i suoi pari stanno bene al mondo, ed egli non nuoce alla sna famiglia. Di me dirò maraviglie: sono robusto, bevo freddo, mi pasco d'una buona minestra, e mi ricreo con varie frutta, riordino mie poesic, o tutto le liriche ho riordinate, e così fatte, stamperolle, se in Genova troverò mai stampe, se non, altrove, ovvero gli amici dopo me ne faraono la lor volontà. Sono intorno a' poemi, a' quali destino i giorni noiosi dell'estate, e poi mai più veggo Muse in viso. Trastullerommi con alcana prosa, più pee vivere else per iscrivere. Di questo mondo convien oscir fuori, ed io sento i messi di morte, e non mi shigottiscono. Vorrei hen vivere secondo la mia vaghesza, ma se non l'impetro, viverò in ogni modo. Contattociò io non abhandono la voglia di gire in Toscana, c ritornarmene per Lombardia, e poi posarmi nell'eremo che mi appresto in Legine (1). Se in altro luogo i frati mi ruberanno, non monta nulla, perciocche di terra al ciclo è lo stesso cammino da qualunque parte: in terra non si vive, ben puossi guadagnare la vita promessaci nel cielo. E eon questo io mi raccomando. A eoteste signore fo riverenza. Gli amici saluto, ed a' mici padri Scmino e Bianco bacio le mani.

nani. Di Savona, li 12 giugno, 1633.

AL MEDESINO.

Il signor Francesco Bogliano, il quale riternando dal porto si è posato in Savona, hammi confermato che V. S. dello atomaco e grandemente ristorato. lo ne ho presa contentezza, ma ricordovi che somiglianti mali fanno siccome le fiere de' mercadanti, cioc hanno loco ritorno. Ella dunque si governi, non da sano ma da nomo il quale voglia risanare. Hammi dato a longere una cansono del signor Fulvio Testi simigliante di tessitura ad alcune mie, ma di bellezza e di pregio poetico molto dissimigliante. Vezgo ehe voi altri giovani via più guadagnate la grasia delle Muse, ed a ragione: veramente io godo vedendo sergere coltivatori eccellenti delle belle piaggic del Parnaso, paese da me cen grande diletto per un tempo preso per mia dimora, ed io ho conforto che altri onori egregismente que'leoghi, ne'quali io già ricercava onore. V. S. dee essere fra'cordogli della reina Cartaginese (2), e dee piangere perche altri canti, onde poi di si fatto piangere e cantare cotesta nobiltà al rallegri. V. S. mi disse che non è senza melanconia, e che però apera di poetar hene. Io non sono con lei: uomo pensoso io stimo che sia acconcio a poetare, il melaneonico non stimo acconcio ne a ciò, ne ad altro, ma per la loro vicinanza queste passioni fanno pigliarsi in iscambia. Gl' Innocenti (3) io vedrei volontirri, siccome no veduto ogni componimento di quel signore al

(a) Il Casino che il Poeta aveva le Leginc; forse un miglio disconte dalla maries, ora possedete da'uniti Signori Gavetti, è destinate adenso ad uni villerecci. Sopra la Poeta vi si leggez

MARC BOWN CYPERTIES EXTENTIT
GARREL CHLERONA
EN REMY ARGENT BOS ASPER ADVENTS
COMPAS LOGREDADA.

(a) Form altera in Genova si rappenentava salle some la Dalone.

(3) Il Poemetto del cav. Marini: La Strage degl' Inno-

quale le Muse liberalmente diedero il latte delle loro mammelle più che a niano del nostro sicolo. E questo è quanto i posso rajonare seco per la opportonità del portatore. Oggi il caldo si è fatto sentire, e spero che continuechi; del che io non mi lagno, perche la trechiezza tempera l'estate. E qui faccio riverenza alle mie signore. Ed a V. S., e a tutti codeli

signori miei bacio le maei.
Di Savona, li 15 luglio, 1633.

AL MERRSINO.

Godo in vedere che V. S. è volta a salin in sulle vette del Paruaso, perciocché non solo pensa intorno a tragedie, sovrana poesia, sta intorno queste cerca la forma perfetta Sic ital ad astra. Ora V. S. averà letto nella mia ul timamente scritta, che per tatto settembre spero di essere in Genova, e però serberomsi a face pieno discorso a hocea. E veremente simili materie voglinno dialogo per bene risthiarare la dottrina. Ora dirò solamenta la mit opiciane. Sperone, como grandissimo, solera dire che si possono fare tutte le cose por ch'elle si facciano bene. Dico dunque cha dal Borcarcio si possono trarre favole per tragedia, el nna me ne sovviene la quale è nella norelle del conte d'Anversa. Dico similmente che di favola tutta finta si può fare tragedia, a crede che la Torismondo del Tasso sia cesi fatta, e la parte tragica del Pastor Fido parmi che si immaginazione del signor Guarini, E similmente dico, da nomi finti di Virgilio e dell'Ariesto e del Tasso potersi trarre tragedie, e ae vego esempi pubblici. E perché simigliaeti poenti hanno il loro ultimo fine in su le scene tra teatri, i quali s'empiono di valgari persone e plebee, deono potersi lodare gnando da que's fatti uditori banno il loro Plandite: Che alla fin fine i secoli ai cangiano ed i costumi, el anco per conseguenza le opinioni, e le cost perfettissime de' Greci a' nostri non soddisfanno. Che s'ha egli a fare? Dare novelle leppi al mondo, il quale ha per legge il cangiar di ogni cosa? Mi direte, questa è tua apinione: è mia opinione, parlando in Banchi, parlande in Parnaso, io mi atterrei alle leggi antiche, el amerei le composizioni perfette, e quelle rappresentare, e se mi si facessero fischi, in riderci e fischierei non meno, che finalmente non me ne va, salvo inchiostro e fogli. Ed is, atvegnache non straniere da' poeti, mi rido della poesia, siecome di tutte la eianeie di questi mondo infelicissimo. A bocca, se a Dio pisceri, spiegherò meglio il mio concetto. Ora mi raccomando, e faccio riverenza alle mie signore, e dicevi che al vino da farai Francesco ha data ordine, ed egli dee avervene seritto. le speri

vedere pigiar le nve costi.

Di Savana, li 29 settembre, 1633.

#### AL MEDESIMO.

Raccomando le alligate e me medesimo, se fa bisogno, a V. S. Mi draidero costi alle allegrezze della nobile compagnia, che a me non soffre l'animo di desideraro ella qui all'eremo, Tutto il popolo si ammosta, io solo mi attuffo nell'acque d'Ippoerene, non trovando modo di passare I giorni con altro conforto, non essendo forte a pensare su la scrittura oltramondana. Ho dato ordine, ovvero disordinato, molte delle mie ciancie, spesialmente l' Amedeida bo ridotta a quella forma che da prima componendola le diedi ; ne ho fatto altro che riseccare quelle parti, le quali amici, ed il duea medesimo, mi sforzarono a giungere, riguardando più al secolo presente che ad altra ragione: io vorrei dare soddisfazione a chi s'intende del mestiere. A' popoli sono assai volumi, i quali danno ginsta maraviglia, ma essi non serrano poi la bocca altrui in alcune parti. Ora non deesi egli formare una pocsia eruica erojeamente? ob ella non piace! E non piaceia, ma ehi pnò farsene certo indovino? Il tempo volge, e seco mena molte maraviglie, ed a me ne eale fino ad un segno, oltra il quale mi rido di ogni cosa. Io mi reggo a malgrado degli anni, e per queste arie autunnali mi riereo con vino non dolce no, ma rifresesto con alquanto di neve, e coal consiglio ad imitarmi. Savona, 1635,

### AL MEDESIMO,

Dello stomaco non convicue dir male, ma castigarlo, e ehe il castigo gliclo dia il cuoco con commissione del medico. Che a V. S. dispiaccia carnovale, io il credo ed è a ragione. Egli è nn assassino, fa come le belle dame, ci alletta, e poi ci tormenta. Ora io dico, che Orasio è fra' latini molto riguardevole poeta: se ai esaminano lo Odi fatte per celebrare i Grandl Romani sarà forza pregiarle non poco, ma se elle si porrsnno a fronte a quelle di Pindaro, perderanno, siecome auco perde Virgilio con Omero. In Parnaso vassi per più vic, e tutte guidano per colà, ma tale è più larga e più fiurita ed ha più del nobile, ed è buon consiglio attenersi a quello a cui la natura ci chiama. Orazio è molto pensoso sulle sue scritture, colto di lingua, ceccliente in dare gli aggiunti, non o scarso di gnome, si disvia dalla sua materia e salto fare ( si fatte condizioni sono da celebrarsi), nulla ha di soverchio, e non mal é diverso da sé medesimo. lo stimo che totto ciò sia quello che possa mettersi lo conto delle sue glorie. Ma usei el'ingegni cotanto sublimi vogliono apparire, che se le seritture non volano sopra le nuvole, dicesi eb'elle afrisciano sul suolo, e non è cost. Puossi essere reo per troppo andare altamente: io tengo si fatta opinione, perché fa per me che le cose mezzane si lodino, anai le harse, lo ho patito per nna freddora malvagissima, per la quale le gote mi si gonfiarono in modo ch'io somiglia-

va a Boote. Ho preso guardia da totto, fiior ehe dal vino, e questa medicina hammi guarito. Ora sono gagliardo e niente cagionevole Farommi vezzi per venire bravamente a godere loggie, chiese, prediebe, musiche. Delle poesie io taccio, perché mi vergogno di confessare d'essermi loro ribellato, siccoma si vergognerebbe un frate ad uscir e fuggire di convento. Sento ebe Toscana è disbandita, ed è purgata come oro fino. Io, se pisce a Dio, penso di fare colà maggio, e poi settembre in Genova, e quivi penserò e discorrerò con V. S. del mio vivere. Desidero stampare quelle poesie le quali a me paiono meno infami, ebe si richiudono in due volumi di canzoni, e in uno di varj componimenti, ed in un breve numero di poemrtti. Dell'avanzo io lascierò il peso sulla coscienza degli amici, che arderlo non ne posso far nulla essendomi nscito di mano. Ben e vero, cho l'Amedeida io bo ristretta, ed ella stamperassi con Firenze e con Ruggiero. È ben vero che tutte queste parole non empiono tanti fogli, quanto ne empie il eanzoniere del Pe-trarea. Ho fatto un bel cicalare. Mi perdoni,

### si governi, scrivami, e mi faccia caro a coleste mie signore, e tutti Dio benedetto tenga in sua Di Savona, 16 febbrajo. AL MEDESINO

guardia.

Alla lettera di V. S. io risponderò parte per parte, che facendo altrimente il mio cervillo avvilupperebbe. Dunque dieo, che mi consolo sentendo che Tamborino (1) pnò tenere alcuna parte nelle glorie di Fassolo (2). Ma la signora Maria Giovanna non dee render grazie dolla scrittura, anzi dee essere ringrasista, perciouche sensa una simile occasione della padrona il cane poteva lodarsi ehe bene rodesse un osso. lo veramente, se mi viene alcuno spirito di allegrezza, voglio fare alcuna giunta, sicche Fassolu possa mettere le ali oltre il paese. V. S. dice avere composto un poemetto, quanto alla maniera, da Ciampoli: io affermo il già detto, la via de' Greci non mi pare ebe debba abbandonarsi; ma affermo Intlavia, che altri non dee farsi servo, ma che un ingegno fiero dee seguitare sue vaghease e mostrare bravura, e ciascono faccia cammino a sua voglia. Per mille strade vassi in Paruaso: forse l'Ariosto sarebbe minore di se stesso se averse nbbidito ad altri ehe a se. Lodo V. S. che si gnardi, e duole che lo stomaco non si può sollevare in pochi giorni; e quando egli si atterra, tira la persona con esso sé. Due cose consiglio, o tre: partire il nodrimento, e non per-

### (1) Forse nome del cane sal quale scherra in progresso di

<sup>(</sup>a) Il palasao del Giustiniani a Fassolo è presso le vecchie mura di Genova, ne discosto gran fatto datta chiesa di s. Teodoro. A questo delizioso soggiorno sopra la porta della camera dove solea abitate it poeta, it Ginstiniani avea fatto scolper il seguente distiro:

Inter ant Gabriel, sacram as run Si strepis, ah! perit nil miaus Itiade.

dere un pasto, perciocche l'altro si fa troppo grasso; non bere freddo, ma fresco; e non innamorarsi di vino dolcissimo, pereiocehe egli vizia il fegato da eni poi è viziato lo stomaco. Ne mi si dica che sono gravi imprese : la sanità è la più bella dama del mondo, e per ano amore ogni cavaliere dee sostenere ogni qualunque pena. Delle cose di Roma to non posso salvo lodare sommamente la sua prudenza: il modo ch'ella tiene, lo pnò fare giocondo: ma già non può mai porlo in tristezza. Io soglio meeo dire in simili oceasioni con Dante, Ben te traggono a colpi di fortuna. Rimane il particolare della poesia: lo sento i miei errori con l'error di V. S., se pure amare la maggior gentilezza che sia fra gli nomini puossi chia mare errore. Non fa mai uomo più destinato alla porsia di me, ne nomo che per condizion di suo stato dovesse meno appigliarsi a lei : e pure per prova sento che sarci senza lei vissuto dolente, là dove con esso lei sono vissuto lieto e giocondo. E huona scorta la natura: mille si sono risi di me, i quali tutti io stimo come porei in brago. Che domine si vuole, salvo vivere e lasciar seguo che si è atato in vita? La carta m'abbandona, e però dico, obe è da vivere secundum genium. lo mi mautengo melancouico che non sono costi; caetera lactus. A V. S. ec.

### AL MEDESIMO.

Che fai tu? Dirollo schiettamente: io mi sono posto in seggio di giustizia, e fommi venire innanzi i mici componimenti, e contro loro formo querele, e secondo le loro risposte, o sode o vane, io do senteuza. Alenni ne mando alle forebe, alenni libero per grazia, alenni mando in baudo: simile santenza ho nsata sopra le Canzonette che vengono a V. S. Per altro la loro vanità non mi displace, se sarauno trattate coma da cantarsi; ma i mici anui non soffrono ch'io le teoga appresso, e considerando che rigaardano gli anni giovanili, e cha vogliono la gentil compagnia della musica, io loro do confine nelle mani di V. S., mettendole innanzi se, pensando a tutto, potesse senza vergogna e senza precato raccomandarle ad un giovinetto signore e vago di musica e pieno di gentilezza ed amico di ouore. Si fatto è senza dubbio Il signor Agostino Pioello. Se a V. S. non dispiace la salute di cotali ciancie, elle averanno ottenuto per un anpplizio mortale una gloriosa salute. Siamo in novelle di apaveoto; che domine fia con questo Marte? bene a ragione Omero fa che Giove gli lava la testa siccome ad un briccone. Sentesi movimento di Francesi contro Milano: cosa gravisaima. Pereioceh' ella è di gran momento potrebbe svegliare il enore alla pace di coloro, i quali posti sono nel mondo da Dio grandissimo per beare le genti, ed essi le conturbano inticramente. Sia loro perdonato, ed a noi. Del rimenente lo non sono molto gagtiardo, ne auco ho male ninno: m' ineresce; ma i libri mi fanno giocondissima compagnia. Quando ai

tempi freschi io potrò camminare, ricrearonani a' mici Padri di san Giacopo; di presente il pensiero e la memoria mi fanno felico portandomi a Passolo, ove dimorano tante cose a me caristime. E qui facendo fior, le ricordo alenna volta scrivere. Al signor Sanseverino e al Grimadil bacio le mani, e al cutti faccio civereenasa.

# Di Savona, li 20 Agosto 1635.

Grau piacere hammi fatto V. S. col ben riespitare la lettera del siguor Agostino Pinelli, il quale mi riograziò nobilmeote di un doco ehe per verità non gli donai. Cereherò beae tra' fogli se averò cosa non indegna da farsi leggere, acciocché chiunque leggerà sappia che io fui conosciuto e conobbi questo si gentil giovine. Vengono le Egloghe non affatto da dispressare, quando consideri che si composero per oporare e dar nome alla villa; ed a dame e cavalieri basta quella sciocchezza rappreseatata per farti ridere. A chi si diletta di poesia forse potrà dar diletto la favella tanto dimessa quanto chiamala il personaggio, nel che fa stimato sovrano Teoerito. I Latini troppo si sollevarouo; I Toscani non sempre tennero nguaglianza, dice del Sannazaro; i Padovani furono eccellenti; ma usano la favella con la quale non iserivesi. Ora qualunque elle siano elle se ne vengono, ed io per cotal modo vado smorbando il mio erario. Siamo sul fine delle vendemmie cou caldi estremi, i quali ci promettoco pioggie, dietro le quali doveranno venire le tramontaua col freddo, ed io mi vado apprestando al verno ed al vivere incarcerato nel mio alberghetto. Ben potrebbe essere che nou potessi schifare nu viaggio, e venire a trovarvi. Il desiderio mi tira, ma d'altra parte le staoze costi sono troppo signoreggiate dall'aria fredda, ed io averei bisogno di un forno. Tattavia io non ho certo uesmuo pensamento, e discorro meco, ehe ciascano ha la sua sorte assegnata. Io sono cooficato in patria, ove veramente non meno la vita volentieri; ma dimorare in Ganova io non posso', essendo obbligato alla casa qui in pstria: sieche durum, sed levius fit patientia quid quid corrigere est nefas. E però diamori al bere fresco. Bacio le mani agli amici, e faccio riverenza alle mio signore

Li 4 d' Ouobre, 1635.

#### AL MRORSIMO.

 mie; ho fatto un fascietto di versi, i quali voglio salvare dal foco, e stamperollo so mi si darà tempo ; se non mi si darà, correranno quei versi lor ventura. In lunga età ho composto moltissime cose, parte per mia vaghezza, parte per tentare la liberalità de' principi, parte per prova di atudio, parte per musica e per compiacimento. Di questi una verità si può affermare, cioè, che tutti sono vili cose e da non stimarsi. E così credo, ma perche non posso tormi il titolo di porta da dosso, sono volentieri obbligatomi a testimoniare in parto qual sia il mio gindizio intorno a' mici componimenti, e pereiò di mia volontà stamperansi alenne cosc. Veramente gl'ingegni da me trattati sono fieri e grandi, ma se sian entrati nella senola degli antichi o no, io non voglio ne affermare ne negare: darà sentenza chi verrà. Ben dieo a V.S. che fare scrivendo maravigliare il mondo è fortissima impresa, ed io per verità ne diapero la mia possanza. Ma che? Abbiamo con onesta dolcezza speso il tempo, a dimostrato desiderio di lasciar memoria appresso gli nomini, che poi fummo tra gli pomini ; e ciò dec bastare alle enre mortali: l'avanzo deesi a maggiori e migliori pensamenti. Piseemi di cotesto giovane modanese, e più mi piace se egli non condanna la mia fantasia intorno all'imitazione degli antichi, de'quali chi non conosce il valore o è angelo o bestia : io eosi fermamente eredo. Ho voglia e quasi hisogno per farmi vivo di venire ad assalirvi; ma avendo con V. S. stanza acconeia per lo verno, forse indugerò alquanto per venire più scarico. Intanto mi raccomando agli amici. Salnto il sig. Sanseverino ed il padra Fossa ed in somma tutti. Alle mio signore faceio riverenza. Del rimanente io veggo tuttavia il nostro ciclo ingombrato di meli vapori. Dio grandissimo provegga, di eni la misericordia risplende allora vie più, quando egli non si sdegna di gastigarne. E Dio sia con tntti. Savona.

al Parnaso. Io mi sono spaeciato dallo eianeie

#### AL MEGESTINO

Di costi ci vengono le novelle; qui non se ne creano, dunque intorno a' movimenti del mondo io mi taceio. Io mi reggo, o sperauza di bene non mi abhandona. Pensando a Fasso-In, di donde poeo eol pensiero soglio allontanarmi, vienmi in memoria ehe V. S. scrisse napettarvisi l'adriana Sirena, degna di si fatte marine. Non voglio taccre, che è da pensaro ac si fatti alloggi e sì fatte allegrezze potesscro in Roma non bene essere intese. Il mondo è grande e ripieno d'ingegni strani, se' savio, e intendi me'ch' io non ragiono, disse Dante. Io mi ricordo che Aristotele disse, che i vecchi erano invidiosi, e si attristavano che altri godesse ciò ch'essi perdenno; e di qui è la gran malevolenza de' diavoli verso gli nomini chiamati al retaggio de'cieli. Non parlo più da fi-

losofo, ma voglio entrare nelle helle letterè, rallegrando le mie noie con la dolcezza delle Epistole di Cicerone, Lessi jeri l'altro la prima del libro tredicesimo del volume ad Atticum, Trattava domesticamente di scritture sue da darsi a leggere a' popoli, e di sua hocca confessa di aver errato non intendendo la proprietà di aleun vocabulo; ed era ciò, ch'egli volendo esprimere eiò ehe noi diciamo sciare, avea detto levare remi. Sono sue parole: arbitrabar sustinere remos, cum inhibere essent remirez iuszi: id oon esse huiusmodi didici heriz non enim sustinent, sed also modo remigant. Coal scrive Cicerone; e commette ad Attico che faccia emendare la scrittura. Soggiunge poi trattando di alcuno componimento suo intitolato a Varronc: Epistola mea ad Varronem valde ne tibi placuit? Male mi sit, si unquam tantum enitar. Signor mio, lette queste parole, io stetti alquanto pensososo, poi dissi meeo: Marco Tnllio emenda un vocabolo, ed afferma che spese ogni suo sforzo in un foglio, ed io vermicello impolverato dentro alla terra stampo mie eianeie con allegrezza, pate con poco ingegno e eresciute senza aleun pensamento di halia? Pagherei una dobla avere in mia balia miei compinimenti per trattarli come meritano i talenti e gli studi de' miei pari. Ora io ho fatta la vendemmia, ho riscosso mie pigioni, dato ordine a' miei affari per vivere l'anno che viensene; viverò poveramente, ma che monta? se in ogni modo scandit aeratas vitiosa naves Cura, nec turmas equitum relinquit? E qui mi raceomando a tutti, ed a tutti faccio riverenza, specialmente allesmie signore, e mi ricordo scrvidore al rev. abate Fossa. E quando costi si stampa da nostri Accademiei Peregrini scrittura, non sia dimenticata la mia solitudine.

Dal mio Alberghetto mentre piorea, e però mi tratteneva co' pensieri gentili.

### AL MEDESIMO

Ho ricevoto tutte le lettere di V. S. ed pltimamente una del Serenissimo Duce (Agostino Pallavicini), totta ripiena di alta nmanità : nella quale per preghiera di V. S. mi promette quegli nnori, che già mi furono promossi (conferma della fruichigia ec.); ed io supplico a farmene degno fino a quel segno che consenta la mia modestia. Io affermo trovarmi sul confine della vita; ho provato di riposarmi in letto, e le forze non mi servono; ma senza infermità sento venirmi meno. Farò ogni dovnta diligenza, o ne darò notizia. Vorrei godermi una stagione con loro Signori; ne altro mi avanza da desiderare, Faccia Dio grandissimo. Lascio mie poesie lerate in tre fascetti; Lelia li racconcerà eon provvedere alla spesa, e V. S. sosterrà la noia (di procurarne la stampa). Qui fermero con raccomandarmi agli amici. Non dispero vederli: e caso che no, io non debbo avere ogni felicità in questo mondo.

Di Savona, li 2 Ottobre 1638.

# OPERE

nı

# FULVIO TESTI

# POESIE

## POESIE LIRICHE

### PARTE PRIMA

SI CELEBRA LA CONTINENZA

REL SERRISSINO PRINCIPE
ALFONSO D'ESTE.

Già de la Maga amante L'incantata magion lasciata avea A più degni pensier Rinaldo inteso;

E au pino volante De l'Indico Ocean l'onda correa, A tutt'altri nocchier cammin contese; Ma de l'incendio acceso Restava ancor ne l'agitata mente

Del cavalier qualche reliquia ardente. Ei ne l'amata riva, Che di lontan fuggia, non senza affanno Tenes lo sgnardo immobilmente affiso: Di colci, che mal viva

Abbandonò pur dianzi, Amor tiranno Li figurava ognor presente il viso: Onde a lui, che conquiso Per deslo per pietà si venia meno,

Più d'un caldo sospiro uscia dal seno. Ma con ricordi egregi

Ben tosto incominciò del cor turbato L'amico Ubaldo a tranquillargl' i sensi. O progenie di regi, Terrer del Trace, a cui riscrba il Fato Tutti d'Asia i trofei, che fai? che pensi? Frena quei mal accensi Sospir che versi, e pria, ch'acquisti forza, La fiamma rinascente affatto ammorza, So credi al vulgo insano,

Amor è gentil fallo in cor guerriero; E gran sensa a peccar è gran bellezza: Ma consiglio più sano Somministra Virtute: Ella il pensiero Con rigor saggio a più degn'opre avvezza:

Non è minor fortezza Il rintuzzar di dne begli occhi il lampo, Che'l dehellar di mille aquadre un campo.

Che val condur davanti
Al carro trionfante in lunga schiera
Incatenate le provincie, e i regni?
Mentre che ribellanti
S'osorpino del cor la reggia intera,
Malgrado di Ragione, affetti indegni?
Se in te stesso non regni

Se in te stesso non regni, Se soggetta non rendi a te tua voglia, Guerrier non sel se non di nome e apoglia. Sovra il lucido argento

De le porte auperbe impresse Armida Di famoso camplon l'arme e gli amori; Con cento legni e cento Fende il Leucadio seno, e non diffida Piantar in riva al Tebro Egizi allori; Ma fra i bellici orrori.

In poppa, che di gemme, e d'or rilnee L'adorata heltà seco conduce. Con l'armats latina Cozzan del Nilo i coraggiosi aheti, Pari è 'l valor, e la vittoria è incerta; Ma la bella reina.

Ch'atro mira di sangne il seno a Teti, Volge i lini tremanti a fuga aperta; E dietro a l'inceperta E timida compagna Antonio vola, E l'imperio del niondo Amor gl'invola.

Or qual darti poss'io
Di travisto cor più vivo esempio
Di quel, ch'a te l'idol tuo atesso espresse?
Te cerca il popol pio,

Te chiama a liberar dal Tirann'empio

La saera tomba, e le provincie oppresse, E quasi in obblio messe La Fé, la Gtoria, in vil magion sepolto

Tn resterai idolatrando nn volto? Aspra, Rinaldo, alpestra E la via di Virtù; da' regni auoi!

Vezzi, seherzi e lascivie ban bando eterno. Accoppia a forte destra Anima continente, e i prisebi eroi Sceni di gloria in tuo paraggio i' seerno. Quell'è valor saperno Ch'in privata tenzon col proprio affetto

CD in privata tenson coi proprio al Sa combattendo escreitar un petto. O de gli Esperi scettri Alfonso onor primier, divota Musa

Alfonso onor primier, divota Musa
Con queste voci a tua virtote applaude:
Vile e'l suon di quei plettri,
Ch'adulatrice man di trattar nas,
Né cetra lusinghiera è senza frande:
Ma se con vera laude
Le di core tooi mia nenna i forli verze.

De gli onor tuoi mia penna i fogli verga, D'ambrosic stille Eteruità gli asperga.

Arour, oul chiama il mondo
Areiero oninpotente, in sua faretra
Riotazzato per te trova ogni atrale.
Che non fa d'un orin biondo
Il lascivo tesor? Qual sen non spetra
Di duo begli orebi il fulminar fatale?
Te sol non move; e quale
Il Tessalico Olimpo, indarno a' piedi
I tuoni di bethà fremer ti vedi.

Qual nuova maraviglia?
Cinta d'aureo diadema in real chiostro
Trioofar Continenza oggi vedrassi?
So ehe de l'Ozio è figlia,
E ehe nudrita infra le gemme e l'ostro
Ne fil alberghi de i re Laseivia atassi:
Come mai fermò i passi
La Pudicizia in certe? e ebi potco

Erger tra'l lusso a la Virtú trofeo? Da te quest'opre ammira Stupido il mondo; e perebe n loro io viva, A l'età nove or le descrivo in carte.

Ben su l'eburnea Lira, Ch'a l'Aufid'ora ed or a Direc in riva Trattar Clio m'insegnò con music' arte, Mill'altre in te cosparte Gloric direi; ma sol quest'una i'sceglio, E di quest'una ad ogni re fo apeglio.

AL SIGNOR

D. VIRGINIO CESARINI

Buon capo d'anno.

Sorra porfidi eletti,

Di Dedalea estaple andori illustri
Non v'innatana per me palagi auratl;
Ne mi pendon da i tetti
Di Menfitica man vigilie industri
Di Menfitica man vigilie industri
proproe preziones, outri grammatli
, Nè de i ifiniti beati,
Onde l'uman pensiror è così vago,
M' office biondi tributi il Gange, o 'l Tago.
Povero, ma sierno

Da gli idegal del Cielo è I letto nmile, Ore contento a me medesmo i'vivo; Ed or ehe I verno ocerro Copre di gel la terra in vario stile Qui presso a lieto foeo or canto or scrivo; E se pensier furtivo D'ambizion tenta srrivarmi al core,

D'ambizion tenta arrivarmi al core, Provvida rimembranza il eaccia fuore. Pompe, fasti, ricchezze, Titoli, digoità, che siete alfine,

Titoli, digoità, che siete alfine, Che l' nom tanto per voi audi e a'affanni? Insipide dolcezze, Speziosi nanfragi, auree roine.

Fuggitivi piaece, stabili affanni. Anch'io d'Iearii vanni Armai gli omeri un tempo; or qul m'assido, E del mio van desto meco mi rido. Pur quai saranno i voti

or quai saranno i voti
Che de l'anno novello in su le porte
Porgerò al Ciel di viva fiamma ardenti?
Ch'a me gl'Indi rimoti
Mandin gemme, e tesori? o che mi porte
L'arabo pescator perle lucenti?
Cha fin al in cia di rimoni!

L'arabo pessator perle lucenti?
Che fan gli ori e gli argenti?
Trionfa in faccia al macedonio orgoglio
Un nudo abitator d'angusto doglio.
O Monarea superno,

O Monarea superno,
La cui mente il cui cenno anima e informa
ciò, chè dal nero abisso al ciel stellato;
Che fai col ciglio eterno
Tremar le sfere, a eni dài moto e norma,
E sotto il picde hai la Fortuna e 'l Fato;

Se I mio core accecato
Non è da bassi affetti, odi i mici pregbi,
Ne a ginate voglic il tuo favor si negbi.
Poscia che in Vaticano
Roma dopo tant'anni alfin pur vede
Regnar Virtà con moderati imperi;

E fatto il Grande Urbano
De le ebiavi di Pier ben degno erede
Volge in eor generoso almi pensicri;
Tn de i disegni alteri

Tn de i disegni alteri Seconda il eroso; e di sua vita adorni D'una gloria immortal prolunga i giorni. Mosse a i preghi, a l'esempio De Barberini eroi eristiano vele

Corran de l'Asia ad espugnar la riva, E spento il popol emplo, Beva con l'elmo il vineitor fedele Del Tigri prigionier l'onda cattiva; E da fè pura e viva Persussa a'inebini un giorno aucora Al vero Dio la trionfata Aurora. Aec, cui dire la tello

Lée, cui dier le stelle
Grazie cotante, o de'latini Colli
Virginio inelita speme unico vanto,
De le conche più belle,
Che mandino i Getuli o i Tirj molli
Tingasi in Vatican purpurco manto;
E quei che piacquer tanto
Al tuo nobile crin, Tebani allori
Cedan de gli Ostri aviti a' bei aplendori.

A me, eh'altro non ehieggio,
Conceda il Ciel ehe in libertà sicura
Passi del viver mlo l'ore serene,
E mentre in earte ombreggio

Di tiranniea reggia alta selagura Calchi eon degno pic tragiche scene. Oh! se da voi mi viene Qualche raggio di gloria, Aonia Dive, Chi di me più feliee io terra vive? Che se I Tosebi teatri

Applauderaono a' mici coturni, e care Esser vedro le mie vigilie al moodo, Di popoli idolatri Dirò stragi e ruine, e di più rare Tele sarò fabbricator facondo.

Ma qual lampo giocondo Mi baleno dalla sinistra? Il Cielo De' miei voti innoceoti arride al selo.

Apri, deh dunque omai Apri, o bifroote Dio l'useio celeste Di si liet' anno al condottier luccote; E d'insoliti ras

Iocorpoata il crin l'Alba si deste Ad inflorar la cuna al di uascente. Io chioo e riverente Strider farò sovra gli altari accensi Mirre odgrate e vaporosi inecosi,

AL SIGSON CAVALIERS

Si detestano le soverchie delizie del secolo.

Poeo spazio di terra Laseian omai l'ambiziose moli A le rustiche marre a i curvi aratri: Quasi che mover guerra Del ciel si voglia agli stellaoti poli

S'ergono maosolei s'alzao teatri, E si lecan sotterra Pio su le soglie delle morte genti De le macelsine eccelse i fondamenti.

Per far di travi ignote Odorati sostegni a i tetti d'oro Si consuman d'Arabia i boschi toticri: Di marmi omai son vote Le Ligustiche vene, e i sassi loro

Men belli son perché non son stranieri : Fama han le più rimete Eupi colà de l'Africa diserta,

Perchè lode maggior il prezzo merta. Lucide sontnose Spleodon le mura sì che vergognarsi

Fao di lor povertà l'opre vetuste: D'Agate preziose, Di sardooiehe pictre ora son sparsi-I pavimenti de le logge auguste, [

Tener le gemme aseose Son mendiche riechezze e vili onori, Si ealcano col piede ora i tesori.

Cedon gli olmi e le viti A l'edre a i lauri, e fao selvagge frondi A le pallide ulive iodegni oltraggi,

Sol eari o sol graditi Son gli ombrosi cipressi e gl'iofecoodi Platani e i mai non maritati faggi.

Dagli arenosi liti Trapiantansi i gioepri ispidi il erine,

Che le delizie aucor stan ne le spine.

Il campo ove matura Bioodeggiava la messe or totto è pieno Di rose e gigli e di viole e mirti. La freonda pianura Si fa oovo diserto, e'l prato ameou Boschi a forza prodoce orridi ed irti-

Cangia il loco oatora, E del moderno ciel tal'è l'iofinsso, Che la sterilità diveota lusso. Non son oon son già queste

Di Romolo le leggi, e noo fur tali O de' Fabrizi, o de' Caton gli esempli. Beo voi fregiati aveste, O de l'alma città Numi immortali,

Qual si doves d'oro e di gemma i templi, Ma di vil canna inteste Le case furo, onde coo chiome incolte I consoli di Roma uscir più volte,

Oh! quanto più conteoto Vive lo Scita, a cui natio costume Insegna d'abitar città vagaoti. Van col fecondo armento Ove più fresca è l'erba e chiaro è l' fiume Di hete piagge i cittadioi erraoti, Dan eento tende a cento

Popoli albergo, ed è delizia immensa Succhiar rustico latte a parea meosa. Noi di barbara gente Più barbari e più folli a giusto sdegno La natura moviamo il mondo e Dio;

E ne l'ozio presente Istupidito è si l'inceuto iogegno, Che tutto ha l'avveoir posto io obblio, Quasi ehe riverente Lunge da i tetti d'or Morte passeggi,

E'l Ciel con ooi d'eterpità patteggi. pur, Giuseppe, é vero Che di fragile vetro è nostra vita, Che più si apezza allor che più riaplende. Tardo si, ma severo

Punisce il Ciel gli orgogli, e la ferita Che da lui vicoe inaspettata offeode. Non eon stil meozognero Attiche fole ors mi sogno o fingo, Lo giustizie di Dio qui ti dipiogo.

Io aureo troco assiso Coronate di gemme a mensa altera Stava de l'Asia il re superbo e folle; Il crio d'odori intriso Piovea sul volto effeminato, ed era

Pieo di fasto e lascivia il vestir molle ; Mille di vago viso Paggi vedeansi a un solo ufficio iotenti Ministrar lauti eibi io tersi argeoti.

Tutto ciò che di raro In eiel vola, in mar guizza, in terra vivo Del convito real si seelse agli usi.

Vini ehe lagrio-aro Le viti già au le Creteosi rive Pur con prodiga man sparsi e diffusi; Ne soave ne caro

Il frutto fu cui oco giugnesse grido, O eootraria stagione o stranio Itdo.

Scaltro garzone intanto

l'er condire il piacer de la gran cena Tempro con sarcia mano arna dorata. E si soave il canto Indi spiegò, che in Elicona appena Febo formar può melodia più grata. Ver lui sorrise alquanto

L'nrgoglioso tiranno, e mentre disse, Non fu chi battess'occhio o bocca aprisse. O beata, o felice

La vita di colui che'l Fato clesse A regger scettri, a sostener diademi: Vita posseditrice Di tatto il ben che ne le afere istess

Di tatto il ben che ne le afere istesse Godon lassu gli abitator supremi: Ciò ch'a Ciove in ciel lice Lice aneo in terra al re, con egual sorte Ambo pon dar la vita, ambo la morte.

Se regolati move

I anoi viaggi il Sol, se l'ampio cielo
Con moto eterno ognor si volge a gira,
Se regiadoso piove,
S'irato freme, o senza nuhe e velo
Di lucido seren aplender si mira

Opra sol'è di Giove; Quell'è sno regno, e tributarie belle A lo sguardo divin corron le stelle. Ma se di bionde vere

Ma se di bionde vene Gravidi i monti sono, e se di gemme Ricchi ba l'India felice antri e spelonche; Se da le salse arene Spontso coralli, e ne l'Eoe maremme

Partoriscono perle argentee conche, Son tuc, signor. Non tiene Giove imperio quaggiù : questa è la legge; Il mondo è in tuo poter: il ciclo ei regge.

Sa duoque o fortunati
De l'Asia abitatori al nume vostro
Vittime offrite e consacrate altari:
Fumino d'odorati
Incensi i sacri templi, e'l secol mostro
Terrenn Giove a riverire impari;
E ta mentre prostrati

Qui t'adoriam, signor, de'tuoi divoti Avvezzati a gridar le preci e i voti. Lusingava in tal guisa

Questi il tiranno, e festeggianti e lieto D'ogo'intorao applaudean le turbo igoare, Quando mano improvvita Apparve, io non so come, e la parcte Scritta lasciò di queste nota amare: Tn che fra canti e risa, Fra lascivie e piaceri ora ti stai,

Superbissimo re, diman morrai. Tal fo l'duro messaggio: Ne ganri andè che da l'ondoso vetrn Usei Febo a cacciar l'ombra notturna. Infelice passaggio Da real trono ire a mortal feretro.

Da real trono ire a mortal feretro, Dal pranzo al rogo, e da le tazze a l'urna, Così va chi mal saggio, Volgendo il tergu al cicl, sun speine fonda

Ne'beni di quaggiù lievi qual fronda.

AL SIGNOS

### ERCOLE MOLZA

Che instabili sono le grandezze della Corte, e che la vita privata è piena di selicità.

Gira all'Adris incostante, Ercole il eiglio, Chè di Corte real vedrai lo stato, E fin che hai tempo, e che'l permette il Fato

E no can nat tempo, e can a permette it rato.
De le fortune tue prendi consiglio.
Non ti fidar di calma. In na sol giorno
Scherza ne l'acque, e vi s'affonda il pino,
E tal ricco di merci è sal mattino.

Che nudo erra la sera a i lidi intorno.

Grazia di regio cor gran lume spande,

Ma la luec ch'apporta e poco lieta;

E come raggio di mortal Cometa

Ma la luce ch'apporta e poco neta; E come reggio di mortal Cometa Tanto minaccia più quanto e più graude. Compagno e'l precipisio a la salita,

E van quasi del par ruina e volo. Molti gl' leari son, ma chi d'un solo Dedalo i vanni in questo ciel m'addita? Vide la Gallia i auoi Sejani, o vide

Vide la Gallia i suoi Sejani, o vide Aneo l' Iberia i suoi, ma se più presso Volgi lo sgnardo, in questo lido istesso Più d'un ve n'ha che fra suo cor non ride.

Più d'un ve n'ha che ira suo cor non rid O di sincero amor e di fe rara Non volubile esempio, odi i mici detti, E del vulgo profano i bassi affetti A calpestar da queste voci impara.

A calpestar da queste voci impara.

Non anra popolar che varia ed erra,

Non folto stnol di servi e di olienti,

Non gemme accolte n cumulati argenti

Petto mortal pon far beato in terra.

Beato é quei, che in libertà sicura Povero ma contento i giorni mena, E ehe fnor di speranza e fuor di pena Pompe non eerca, e dignità non cura.

Pago di se medesmo e di sua sorte Ei di nimica mon non teme offera, Senza ch'armate schiere in sua difesa Stian de l'albergo a custodir le porte. Innocente di cor, di colpe scarco,

E non impellidisce e non paventa Se tuona Giove, e se sactte avventa Del giusto Ciel l'inevitabil arco.

Seggia chi vnol de sospirati onori Su le lubriche cime: offrirsi veggia Quanti colà, dove l'Idaspo ondeggia, Per la spinggia Eritrea nascon tesori. A me conceda il faretrato Apollo.

Che da la Corte a sniitaria riva lo passi un giorno, e la felice i' viva Col plettro in mano e con la cetra al collo.

E poi che pieno avrà con la man cruda Il fuso min l'inesorabil Cloto, Rustico abitator a tutti ignoto

Rustico abitator a tutti ignoto Se non solo a me stesso i mici di chiuda. AL PADRE MARSTED

# COSTANTINO TESTI

MIO FRATELLO
CHE POI FU VESCOVO DI CAMPAGNA

Che fallaci sono le speranze della Corte.

Non si veloci su le lubrich' onde, Cni lungo verno indura, Striscian gli abitator de l'Orsa algente, Come Fortuna allor ch'è più ridente Da noi s'invola e fura, E volgendone il tergo il volto asconde; Coglie allora, che porge e si vicine A i doni ha le rapine, Che besto e infelice in un sol punto To perdi il ben quando a gran pena è giunte E pur il mondo ambizioso avaro Vuol ebe costei sia Diva, E le sparge gli altar d'arabi fumi, Come che possa infra i celesti Numi Star Deità nociva, Che'l dolce di quaggiù volga in amaro. Saggio chi men le crede, e eon tal legge I spoi desir corregge, Ch' a à vari giri de l'instabil rota Sempre ha stabile il cor, l'anima imi To che vivi costà fra pompe e fasti, Ove l'ostro ove l'oro Vermiglio splendo e pallido rilace, Non t'invaghir de la superba Ince; Sarai maggior di loro S' a le grandezze lor col cor sovrasti-Schianta dal sen, prima che cresca, il seme Del desio e de la speme, No venticel che lusinghier t'inviti Gonfi le vele tue lange da i liti, La speranza omicida è de' mortali, Che fin al eiel n'estolle Perché maggior sia 'l precipisio e 'l dant Oh! con che dolce e dilettoso inganno L'alma fastosa e folle Pascendo ognor si va de' propri mali: Mille pensieri ordisce e mille voglie. Mille ne tronca e scioglie; Parla e seberza eon l'ombre, erra e delira Tormentata dal ben ebe plú desira, A lusingar le sonnaechiese menti Snol da le porte eburne De sogni nacir la favolosa schiera. E l'immagin del ben che più si spera Far con ombre notturne Che vivamente al cor si rappresenti. Il duce avvezzo a sanguinosa pugna Sognando il ferro Impogna; Preme il nemico a la vittoria intento, E di vane ferite impiaga il vento. Il cacciator tutto anclante e lasso

Per solitario lido

Di fuggitiva cerva incalza l'orme, Stilla sudor dal crine, e se ben dorme

Pur rauco innalza il grido,

E del veltro fedele affretta il pano. Vede l'avaro in chiusa parte ascoso Tesoro luminoso, E mentre par che'l prenda e che lo stringa Di preziosa froda il cor lusinga-L'amante a la sna Dea con mille preglui Narra i lunghi martiri, Che narrarle vegliando il di non osa; Questa par che l'ascolti, e che pietosa A' suoi caldi sospiri L'anima adamantina inchini e pieghi; Ond'avido in quel punto apr'ei le bracela, E l'ombre fredde abbraccia, Donando in vece de l'amato Nume Vedovi haci a l'insensate piume. Ma non si tosto il Sol di raggi adorno De la gelida notte Scombra l'atra caligine dal polo, Che de' fantasmi il vancogiante stuolo A le Cimmerie grotte Onde prima parti sen fa ritorno. Tal sogliono i pensier de l'alma Insana Svanir per l'aria vana, Ché le speranze foggitive e incerte Sogni son di chi dorme a ciglia aperte. Frate, godrai quaggiù vita serena, Se non t'ingombra il petto Di grandezze e d'onor eura mordace; E forse quel ch'or più t'alletta e piace, E par dolee in aspetto, Posseduto saría cagion di pena L'alma nel desiar, qual talpa è cicea; Talor più duol le reca Quel che più brama, e spesso avvien che dove Vita aver si credea morte ritrove. Son castigbi del Ciel anco gli onori. A chi perdio non tono Le fortune di Mida e I casi noti? Con sordide preghiere, e avari voti Dagli Dei chiese in dono L'ambizioso re pompe e tesori; Chiese di trasformar in auree mass Tutto ciò ch'ei toceasse, Ne contento d'aver tesori appresso Di se stesso tesor fece a se stesso. Toecò ruvido sasso, oro divenne : Toccò rosa vermiglia, Folgoreggiò su la nativa spina: Ma con la doglia ogni piacer confina, Il cibo, ob maraviglia l Morso più s'indurò, più si ritenne, E eongelarsi in biondo ghiaccio i vini A le labbra vielni.

# Bestemmiò l'oro, e de l'insania avvisto Si maledi del suo dannoso acquisto.

Esortandolo dopo la morte del signor cardinal d'Aquino a ritirarsi all'osso della villa.

Ne le squallide piaggie, ove Acheronte Volge tra fosea arcna Liquidi ardor, fiamme eocenti e vive, A Siiifo infelice il Ciel preserive Innuitata pana.

Pel Inbrico sentier d'alpestro monte A l'erto giogo de l'acuta balza Ei vasta pietra innelza, E ne gli etrrni precipizi invano, Senza posa trovar, stauca la mano.

Pena quassù non disugual qurgli ave Che da Fortuna amica Misero attende onor, apera grandezze. Fi sovra monti di soguate altezze

Posar pur s'affatica De i superbi pensier la soma grave; Ma il van draio come volubil sasso Indi rovina al basso;

Quest'fl solleva, e per l'aeree strade Di novo il porto, e pur di novo el cade. Frate, tu'l sai ch'al biondo Tehro in riva

Di tumide speranze
Per non breve stagion l'alma pascesti.
Drhl saggio omai t'acqueta, e nou infesti

Con triste rimembranze
11 cor tranquillo amhision furtiva:
E se qual'ldra a germogliarti in seno
Torna il mortal veleno,

Opra de la ragione il friro e 'l foco: D' Ercole il vanto in paragon fia poco. Scioglir dal lito Ispan Ligure abete Che d'immensi tesori,

Prede al mar destinate, il ventre ha carco: Come scitico atral spinto da l'arco

Vola fra i salsi mmori Gravido i tesi liu d'anre quiete. Ecco improvviso il ciel balena e tuona; Da l'autro Eolo aprigiona

La turba impetuosa, orrida eresce L'onda, eui più d'un vento agita e mesce. Sospiroso il nocchier cala le vele,

Fra le eieche procelle il timon gira; Ora l'Indica pietra ora il ciel mira;

Ma nulla arte maestra Giova contra il furor d'Austro crudele; Egli de le trnaci aucore adonche

Già le ritorte ha tronche; Onde al Nocchier ne l'ultimo periglio Somministra il timor sano consiglio.

Nr le miserie sue prodigo ei fatto Sazia del mar le voglie, Getta le merci entro le vie profonde. Sparse veggonsi allor notar per l'onde

Le preziose spoglie, Che fin da l'India avida gente ba tratto; De gli ori intesti, e de filati argenti

De gli ori intesti, e de hiati argenti Fansi ludibrio i venti; Ma il legno che parra pur diauzi assorto, Scarco di lor se ne ricovra in porto.

Frate, ao ben che'l procelloso regno Ov'ha Nettuno impero Solear non vuoi con temeraria prora; Ma il mar del mondo ha l'auoi perigli ancora;

E non senza mistero
Del provvido nocchier l'arte t'integno.
Quel lusinghier desio, che si t'alletta
Sgombra da l'alma e grtta

Sgombra da l'alma e grita Quelle speranze ingannatrici; e l'alma Ne le tempeste sue troverà calma.

Non hanno, ed a me il eredi, altro ehe'l nome

Di vago e apealoso Queste che'l mondo insan grandezse appella. Faccia amico destin, propizia stella Che d'ostro luminoso

Ti cinga un giorno il Vatican le chiome; Nel grado eccelso infra gli onori immensi Guerra faranti i sensi; Ne più lieto sarai di me che privo

D'ogni splendor fra queste aelve or vivo. Pur che grandini arerbe o nebbie oscare De gli angusti mici campi Scender non miri a dissipar le spiehe; Pur che d'antunno in queste piagge apricba

Vegga imbruoir a' lampi Di temperato sol l' uve mature, Più queto i' dormirò fra le nud'erbe, Ch'altri sotto superbe

Ch'altri sotto superbe
Cortine d'oro, ov'albergar non ponno
Lunga stagion la sicurexxa e'l sonno.
Oh! più de l'alma mia caro a me stesso,
Tu rompi le mie paci,

Tu col tuo duol turhi i mici di sereni. Deh Issein i sette colli e qui ne vicol, Qui dove a le mordaci Cure non è di penetrar concesso:

Che se'l Ciel ti destina alte venture, lu queste selve oscure Ben trovarti saprà: più d'Argo ei vede, E spesso iunalza più chi men sel erode.

Voto il cor di speranza e di desio Fra solinghe campagne Il Pastorellu Ebreo l'ore apendea; E allor che in Oriente il di mascea Usciva a pascer l'agne

Su la costa del monte, o laugo il rio; Ed ei d'arpa gentile al suono intanto Doler suodava il cauto, E consacrava in mezzo agli antri ombrosi Al motor de le serce inni festosi.

Ecco re di Sionne il Ciel l'elegge In metzo a le foreste, E di sacro liquor l'enge il Profeta. Oh! prudensa ineffabile e segreta De la metate celeste, A le bell'opre tue chi può dar legge? Cangira la verga in socttro in nn momente,

E di rettor d'armento Farsi rettor d'eserciti e d'imperi? Così va: molto avrai se nulla speri.

PER UN REGALO DI MOSCATI E MALVAGIE

# PATTOMI DAL SIGNOR DOMENICO MOLINO

Poiché mirar la maestà immortale Del Celesia Motor Srunele volte, E. che cinto di fiasma in aen l'accolae E che cinto di fiasma in aen l'accolae Bacco ne la ana morte cheb il natale. Ma per temprar de la materna arsura Il concetto calor, nato a gran pena, Sehiera di Ninfe in solitaria arena. Il divino fanciali persero in cura. E quand'osar contra le sfere armaria Spinti di ninano actiri gl'empi (igiati, 400
Cangiate ei per timor forme, e sembianti,
Nel profondo del mar corse a celarsi.
Così favoleggiò la prisea etate,
Forse per accennar con finta voce,

Forse per accentar con fints voce, Che'l liquor di Lico troppo è feroce, Se no'l domano ognor' onde gelate. Molino, il troppo ardir mi il perdoni, Non fia già ver, ch' ai rimbambiti accenti D'anile ansterità mi piegli, e tenti Effeminar d'on maschio Nome i doni.

 Vider, gnari non è, de le eretensi Vigne i nobili umor le mense mie, Che to de l'Adria per l'ondose vie Mandasti già sol per bearmi i sensi. Allor dentro le vene un'ardor lieve

Dolcemente mi scorse: e giurerei, Se par bevanda in eielo usan gli Dei, Ch'ambrosia più gentil Giove non beve. O fra quante Nettuno isole inonda

Onattro fiate, e sei Creta felice;
Già, che la fertil tua bella pendice,
Di celesti tesori in terra abhonda,
A i campi tuoi giri sereno il cielo,
Le spiagge tue cruceioso mar non turbi,

Ne le piante, ne l'erbe nnqua perturbl Di nemiea stagion grandine, o gelo. De i re de l'Asia ad onorar le mense Dal Coaspe veniano onde d'argento;

A me, che in povertà vivo contento; Cidonio colle i audi liquor dispense. Abbiansi i lor diademi, e Ciro, e Serse; Pur che vite cretense il crin m'onori, Molino, io non saprò gli aurei folgori

Invidiar de le corone Perse. Ma voi, castalie Dec, s'egli é pur vero, Che Baeco al par d'Apollo inspiri i carmi E che dopo le tazze al snon de l'armi

Accordasser le trombe Ennio, ed Omero. Del mio Molino al nobil criu tessete D'eterni fori on immortal corona; Egli è di vostra sebiera. In Elicona Tulfo le labbra, e vi smorzò la sete. Entro la saggia bocca i favi loro Forman l'api ingegnose; e mentre suoda L'alta eloqueza onde ogni core annoda.

Escon da' labbri suoi catene d'oro.

Non ha d'Adria il leon fors'altro figlio,

Che di gloria meggior orni ana riva;

Ne v'è (taccia l'invidia) alma, in col viva

Unita a tanta fe, tanto consiglio.

O reina del mar, reliquia grande De la latina libertade, ascolta Le voci del mio cor. Forse una volta Famose esser potriano, e memorande. Corron l'iosegne tue dal Moro al Trace

Sempre vittoriose; e per tua apada Ogni barbara turba estinta cada, Ch'osi de'regni tuoi turhar la paec. Regga però costui pictoso, e giusto De'tuoi popoli il freno, e Parca amiea

argga pero costo presso, e graca amiea
De' tuoi popoli il freno, e Parca amiea
Con lenta man da la conocehia antica
Tragga degli anni suoi lo stame augusto.
Con trionfante prua ritorni intaoto
Il guerriero fralel da l'Asia doma,
E. di palme ldumee ciato la chioma

E di palme Idumee cinto la chioma Dia non nmil materia al nostro canto.

### PER LA MORTE

BEL SIGNOR

FERRANTE BENTIVOGLIO

Non per legar con masiehe catene
L'nasto corso a l'onde,
Jo del Tracio cautor bramo la cetra;
Nè per itrar dal monte o pianta o pietra,
E di sani e di fronde

E di sassi e di fronde Farmi d'intorno insspettate seene: Ma se tal or de le famose cordo Ambision mi morde, Vien che ne regoi de le morte genti Vorrei destar pietà eon dolei accenti.

Fama è che mentre a le tartaree soglie Orfeo con meste note Richiedera il suo ben dal re d'Averno, Totte laggiù nel dispictato inferno A quelle voci ignote Cessar le pene e s'acchetàr le doglie:

Cerhero tacque, e a l'armonia celeste Chinò l'orride teste, E mentre il soon de l'anreo plettro udissi

Si fe'll silenzio ne' profondi abissi.

De la porta crodel stridono intanto
I cardini infocati,
E con novo stapor n' esce Euridice.

Ma se cetra avess lo tanto felice, Ne' regni disperati Di forto più gentil mi darci vanto, Te del mio grap Ferrante alma guerriers,

Infra l'Elisia sebiera
Cercando andrei ne l'Ereho profondo
Per arricehir di tua presensa il mondo.
Ma troppo a' miei desiri è 'l Fato avverso.
Or de la Tracia lira

Spiendon lassu nel ciel le fila anrate; Ed lo colmo di doglia e di pietate Intorno a la tna pira Da l'intimo del cor lagrime verso. To da quest'occhi mici prendi tributo

Mesto al, ma dovato:
Che se vita comnu non vive il Forte,
Perebè con gli altri aver comun la morte?
Vivon secoli inter timide cerve.

L'augue ringiovinisce, L'orientale augel morto rinasce. L'oom eh'ad opre maggiori in terra nasce Come lampo svanisce, O come apma in mar quand'ei più ferve. Ben fece a questo ciel di Stige a scorno

Ippolito ritoroo; Ma d'Esculapio or non ritrova il senno, Ne tai stupori a nostra età si fenno.

Ne tai stupori a nostra età si fenno. Sapess' io pur de l'Epidanrio Dio Emular quella destra,

Ch' al bel fancini saldò le piaghe acerbe; Ch' or mendieando andrei da fiori ed erbe Per ogni halza alpestra Rimedio a la tua morte e al dolor mio.

Dar al corpo di lui vita e salute Fu pletà fu virtute:

Ma fora arte più degna opra più hella Dar al tno cener freddo alma novella.

El di selvagge e timidette belve

Cacciator non mai stanco Sol per lacherzo oprò l'arco e lo atrale; Fin sua gloria maggiore a fier cignala Aprir l'apido flanco Del frondoso Erimanto infra le selve; Blentre visse quaggiù noto fu solo Di Diana a lo atuolo; Garzon crudo di cor, bel di aembiante,

Sol di se itsuo e de' anoi boschi amante. To fra achee di lance in su la risa. Da l'indomito Scalde cacciator di Bellona i di traesti; Là di sangue lafedel Yacque tigresti, Là di sangue lafedel Yacque tigresti, Che pol vermiglie e calde Seoloraron del mar l'onda nativa. Ta vide il Po sotto l'inespe ibere Figar turbe guerriere, Quando l'aquila e'i loro a guerra asciti

Fer rimbombar al anon de l'arme i liti.

Per te lango il Danubò i il for Bocaso

Scorse pur dianzi in guerra

Del suo sangue fumar le patrie nevi.

Lassol ma troppo i giorni tuol fur herei i

Gelido marmo or serra

L'altrai speranze e? I tuo valor supremo.

Almesso un ramo sol di si gran atelo

A noi lazicase il Ciclo:

Ali che la sorda Dea con falce adonca

De la mentanenti il roccio di consultati di

E come nub di vapor terreno

E come nub di vapor terreno

E come nub di vapor terreno

Sat luminose e bruste

Sat luminose e bruste

Sat luminose e describa face,

Sat luminose di come la face,

Sat luminose di come la face,

Sat luminose di come la face,

Vengono a constubra il beli acreno.

Ma pue segui d'amor son anco i pianti.

Tu de gli affetti erranti

Scuss il debola cor: une atesso i' piango.

Cha qui privo di te morto rinango.

GIO. BATTISTA RONCHI

Che l' invidia non des temersi, e che la poesia è sollevamento dell'avverse fortune.

Mentr'umile m'inchino al too gran Nome, O Febo, e di devoti loccosi io apargo il riserito altare, De l'innoccotte cor le non avare Pregbiere e i casti voti Seconda tu con fortunata lume: Ben sai, che non prennne L'alma gran cone, e che fra si contenta Micntre poro devia nulla parenta. CHIASMER, INSTI KO. Temerario nocchier cha da l'Ispane Rive aclogliendo i lini Prende a solear i procellosi nmori, E vago di mercar gemma e tesori Ne gl'Indici confini

L vago di mercar gemma e tesori
Ne gl'Indiei confini
Fila l'anima audace a l'onde insane,
Chieda a Nettun che apiane
L'atre tempeste; e perché Borea leghi
Porga a l'Eolio re sordidi preghi.
E chi servo si fe'di regia corte
Prodigo di sc alesso,

rrorigo di se alesso, E non ha cor che libertate apprezze, Chicidendo i vani onori e le grandezze Ond'ci rimanga apprezzo Vittime ambisiose offra a la Sorte. Che pròl' Gelida morta Tutti d'agguaglia e d'Acheronte al gnado

sutin a aguaguia, e d'Acheronte al gasdo Nulta giovano altrui riccheza o grado. Deb dammi tu o luminoso arciero Dolce anodar il canto, Dolca accoppiar a l'aurra cetra il plettro; Ouclia sia "I moi tesor, questo il mio secttro: Pur cha d'Aonio vanto Sia celbere il mio some altro non chero:

Singar fors anche l'apper Dietro la scotta del Caotor Tebano Per l'italico cela volo sorrano. Io so che di mortal veleno infette Invidua arrota l'arni, E che m'assala insidiosa a tergo: Ma ac Virtà d'adamantino unbergo Mi cipse, e che poù farmi

Importuno livor con auc aactte?
Faran le mie vendetta
Gla straii siteasi; e l' innocenza illesa
Rilancierà ne l' offensor l' offens.
Qual volge atro acorpion, se finama il chinde,
La coda a' propri danni,

Tal invidia a sé atesa é rio tormento. Né mai di Siracoas o d'Agriganto Inventaro i tiranni Per affliger altrui pene più erude; Né la Stigla palade Ila ai grave martir, ebe vie maggiore Nol provi ognora invidiando un core.

Rota elerna laione in giro mena, E con faitiehe estreme Sisilio innalia il asso, ed ei pur acende i Tantalo a i pomi, a l'acque i labbri stende. Ma deluso in ana apema Sol morde l'aria e bere l'arsa arena. Pur questa è lieve pena:

Sol può forse di Tizio il duro scempio Esacr d'invido affetto ombra ed esempio. El di ferrere catene avvinto giace, E la gran valle inferna Col busto altier tutta ingombrar rassembra Stillan sangnigni unor l'aperte membra;

Mentre se la più interna
Parte palpita il cor troppo vivace:
Qnivi il rostro vorace
Immerge avidamente sugello infame,
Cb' ba in eterna pastura eterna fame.
De le viscere appena ei resta privo,
Che con pori uatali

Nel lacerato sen germoglia altr'esca.
51

TESTI

Non piange ei no; stopisce sol che cresca La materia a' suoi mali. E dopo tante morti ancor sia vivo: Del suo cor redivivo Odia i risarcimenti; e si molesta Fecondità di duolo invan detesta. Ronchi, deh to che fuor del vulgo ignaro Con generose pianto Stampi le vio di Pindo al eiel vicine, Di sacra fronda incoronato il crino A l'ebano sonante Marita il plettro, e qui cantiamo al paro. Tinte di tosco amaro

Le livide popille Invidia rote. Che nostre glorie affascinar non puoto. E se Fortuna rea ch'e l'opre helle Sempre erudel a'oppose Voterà contro noi l'empia faretra. Sia de l'inerme sen scudo la cetra i Forze maravieliose A no armonico auon dieder le stelle, Fra l'Ionic procelle

Qual corresse Arion mortal periglio Ascolta, e di stupor inarca il ciglio. Carco d'argento e d'or, degna mercede De le musiche corde, Mentre lieto ei sen turna al greco lito,

Da'auoi tesori e da i nocchier tradito No le tempeste ingorde Già la morte vicina aver si vede: Quindi applice chiede

Tanto apazio al morir ch' almen si doglia, E'I canto catremo in inau la cetra ei acioglia. Con la maestra man scorrendo allora, Varia ma dolce via

Temprò d'acuto anon le fila aurate; E qual fa risonar le rive amate Di fichile armonia Bel eigno in sol Meandro anal elie mora, Tal ei da l'alta prora

Volto agli Dei del mar aciolse i concenti, E tacquer l'onde e ai fermaro i veoti. Poiche'l mondo, dicea, plù fe non serba, Ne più ginstizia ha'l ciclo,

Che sieuro il peccar concede a' rei, Deh? voi del salso regno umidi Dei Mova a pictoso zelo L'omplo rigor de la mia sorte acerba.

Dunque troncar io erbe Devra morte al eruda il viver mio? Misero in che percai? Che mal fec'io?

Io ne del sangue altroi la terra aspersi, Ne gli altari spogliai, Profano lavolator de' sacri fregi: Sol con plettro innocente avanti a i regi Dolce lira temprai, E degne lodi a le grand' alme offersi : Sol orlebral co' versi D' Amor la face o le saette acute;

Ma se questo è peccar, qual è virtute? Nami del mar, cortesi Numi shi voi Abbonacciate l'onda,

E mi porgete a si grand'uopo aita; Che se vostra merce rimango in vita, Farò au l'erma sponda Arder più d'un' altar d'edori coi.

Tai fur eli accenti snoi: Qui fermò'i piettro, e nel ecruleo smalto Con intrepido cor balzà d'un salto, 1 Ma pietoso delfin, che già l'aspetta In mezao a l'acque, il dorso Volontario auppone a si bel peso; No si veloce mai da l'arco teso Fugge stral, come il corso Lo squamoso destrier per l'aequo affretta Con la salma diletta Alle spingge d'Acaie al fin perviene. E la depone in au l'amiche arene.

AL MEDISINO

Che l' ctà presente è corrotta dall'onio.

Ronchi, to forse a piè de l' Aventino O del Cebo or t'amiri, lvi tra l'erbe Cercando i grandi avanal e le auperbe Reliquie vai de lo splendor Latino.

E fra adegno e pietà, mentre che miri Ove un tempo a'alzar templi e teatrà Or armenti muggir, atrider aratri, Dal profondo del cor teco sospiri-Ma de l'antica Roma Incenerito

Ch'or sian le moli a l'età ria e' serriva : Nostra colpa hen è ch' oggi non vive Chi de l'antica Roma i figli Imite. Ben molt'archi e colonne in più d' nn segu Serhan del valor prisco alta memoria,

Ma non si vede già per propria gloria Chi d'archi e di colonne ora sia degno-Italia i tuei si generoal apirti Con dolce inganno ozio e lascivia ban ape E non t'avvedi, misera, e non senti Che i lauri tuol degeneraro in mirti?

Perdona a'detti mici. Già fur tuol atudi Durar le membra a la palestra, al salto, Frenar corsieri e în bellicoso assalto la corvar archi, impognar lanco e scudi. Or consigliata dal eristallo amico

Nutri la chioma e te l'Increspi ad arte; E ne le vesti di grand' or consparte Porti de gli avi Il patrimento antico. A profumerti Il seno Assiria manda

De la spiaggia Sabea gli odor più fini ; E ricche tele, e pressoul link Per fregiartene Il collo intesse Olanda.

Spuman nelle too mense in taxe surate Di Scio pietrosa i peregrini umori : E del Falerno Insu gli estivi ardori Doman l'annoso orgoglio onde gelate.

A le sopérbe tue prodighe cens Mandan pregiati angei Namidia e Pasi ; E fra liquidi odori in anrei vasi Finman le pesche di lontane arene. Tal non fostl già tu quando vedcati

I consoli aratori in Campidoglio, E tra'envidi fasci in umil soglio Seder mirasti I dittaturi agresti. Ma le rustiche man che dietro il planatro

Stimolavan por dianzi i lenti bnol Fondarti il regno e gli stendardi tuoi Trionfando portàr dal Borea a l'Austro. Or di tante grandezse appena resta

Viva la rimembranza; e mentre insulta Al valor morto, alla virtù sepulta Te barbaro rigor preme e calpesta,

Ronchi, se dal letargo in eni si giace Non si scuote l'Italia, aspetti un giorne (Così menta mia lingua) al Tebro intorno Accampato veder il perso o'l trace.

AL SIGNOR CONTE

## CAMILLO MOLZA

Che gli uomini per l'ordinario hanno poco eredito nella patria loro.

Spesso cangiando cial al cangia sorte, Camillo, e più cortese Trovasi lo stranier che I natin clima. D' alto valor orme leggiadre imprima Alma eni sempre accese Nobil disio di soggiogar la morte, Gloria mai non arrà nel patrio lido: Han puca fama e grido I balsami in Arabis, in India gli ori, Ma sa passano il mar son grau tesori.

Chiaro è fra noi de l'immortal Fenice Il mirabil costume, Che di se stessa è genitrice e prole Allor che volontaria a' rai del sole Arde lo vecchie piume, E dal morir novella vita elice;

E pur là no le selve orientali, Ov'ella ha l bei natali, Quasi augel del vulgar pennnto sinolo Ignota spirga o sconosciuta il volo. O sia d'invidia un pertinace effetto,

O aia legge del fato, Nissun profeta a la sua patria è caro. D'Ilio predisse il duro caso amaro Cassandra, e'l vulgo ingrato Suni divini forori ebba in dispetto. Fuera il tetto natio chi gloria brama : Alata anco è la fama. Ne giugne a lei chi dal paterno albergo

Non volge il passo e non s'impinma il tergo. Del Ligustico eroe derise i vanti Italia allor ch'ei disse Troversi ignoto ne nuovo mondo al mondo; E intrepido affirmò che nel profondo Vast' occan prefisse

Troppo vil meta Alcide a i pini erranti; Ma non si tosto al regnatore Ibero Apri l'alto pensiero, Ch' egli ebbe a scorno altrui d'armati legni

Opportuna soccorso ai gran disegni. Già d'invitti guerrier earche le navi, Quasi odiando il porto Pronte attendean del capitan gl'imperi; Spiravano dal ciel venti leggieri, E sol con dente torto

Mordean l'arene ancor l'ancore gravis Quando il gran duce inso la poppa assiso Tutto di fiamma il viso A la raccolta gioventà feroce

Scinlse in tal guisa a favellar la voces Compagni, eccosi giunto ormai quel die, Che varcando quest' onde Facciam di regni, e più di gloria acquista: Non sia, perdio, chi sospirosa e tristo Lasci le patrie sponde, E paventi solcar l'umide vie : Fia ch'a si bello ardir fortuna arrida; Scorta io vi sono e guida;

Novella patria vi prometto, e ginro Sotto più ricco ciel porto alcuro. Colà volgono i fiumi arene d'oro; D'adamanti e rubini Mostran gravido il sen caverne e rupi;

Germogliano del mar no' fondi copi Coralli assai più fini Di quei ch'usan pescar l'arabo e'l moro; Son le spiagga più inospite e romite

Sparte di margberite, E si rivolga in quella parte o in questa, Se non ôr se non gemme il pic calpesta. Vostre saran al preziose prede,

Voi primi il vanto avrete D' acquistar novi regni al mondo, a Dio: E fors' anco avverra che'l nome min, Trionfando di Lete,

Sia di fama immortal non vile erede : E Italia a' enti miei poco benigna. Quasi invida matrigue Vedrò beuche da sesso un di pentila,

D'aver prgata al mio grand'uopo aita-Qualche senso, Camillo, hanno i mici versi, E non prendu sens'arte Del gran Colombo a rammentar le glorie.

Tesserei de' miei mal veraei istorie: Ma contro a le mic carto Non vo'che sno velen l'invidia versi. A te, che del mio cor gran parte sei, Son noti i pensier miel:

A ciasenno il suo fin destina il Cielo. Ne lunga etate ancor m'imbianca il pelo.

> NELLE NOZZE DEL SIGNOS DUCS

> > 40

DI FIANO A DELLA SIGNORA PRINCIPE

DI VENOSA.

Per l'italico ciel l'occhinta diva Ali spiegò di rapida colomba E con sonora tromba Sparse d'alti lmenei voce festiva; Ed ecco in su la riva Del Tobro appareechiar a' regii sposi Il Lazio trionfante archi pomposi.

Dolee mirar per le fiorite arene Danzar le Grazie in compagnia del Riso, Mentre su l'erba assiso Gonfia il rustico Pan selvagge avene,

E di fiamme serene Incoronata la superba chioma Dà sette colli suoi festeggia Roma. Ob potessi aneor in d'un di si chiaro

Mirar le pompe, e secondar le gioie.

Ao4
Ma fra i' nate noie
Qui resto a sospirar lung
Pur il destino avaro

Qui resto a sospirar lungo il Panaro; Pur il destino avaro Far non potrà, che an'l deserto lido Del comun gaudio lo non applauda al grido.

Già nou presumo impoverir di piante L'alto Appenuino, e fra notturni giucchi D'ambiziosi fuochi Erger vicin al ciel mole fumante; O eon bronzo tonauto L'aria feudeudo a'più rimoti regni,

Dar del giubilo mio fervidi segni.
Muse, s'egli è pur ver, eb una di vol
Madre sia d'imenco, quella a me sceoda,
E meco a cantar prenda,

Che del figlio i trofei son vanti auoi. Duuque a gli sposi eroi Tessiam d' eterni fior bella ghirlanda, E di nettare Argivo offriam bevanda. Alior con larga mano aurea fortuna

Offerse regni, e dispensò tesori; Gemme, porpore ed ori Negli alberghi real la coppia adona; E bellezza opportuna, Ove trionfa amor, ne'lor sembianti

Apre d'ostro natio rose stellanti.

Ma, sallo il Ciel, non è già questo il segno,
A cui gli strali suoi drizza il mio piettro,
Dove virtute ha scettro,
La volgo i carmi il mio divoto Ingegno;

Ch'ogoi tesoro è indegno,
Ch'ogoi tesoro è indegno,
Abietta ogui beltà, oui non dà fregio
Con sua luee immortal valore egregio.

Non ebbe il Friglo re sorte beata; Benehic eli ornasse alto diadema il erine; Che l'orecchie ferina Spuntar più su do la corona aurata. Benche da Giove amata, Vesti Calisto al fin ispida pelle, E Grecia invan la circondò di stelle.

Oh be' lumi d' Esperis, lo già non sprezzo
Tra i vostri onor grazie del eiel ai rare;
Ma di virtà pià chiare
In voi la luce lo maggiormente apprezzo:
Che Ben'ò a l'ombre avvezzo
Chi fra i raggi onde il eiel risplander anole
Loda le attelle, e non pomente ai sole,

Fra quegli ampl tesori, ondo fecondo È'l riceo sen de l'Indiea Anfitrite, Fa de le margherito Stima più grande a gran ragione il mondo; Ed io più d'un crin biondo.

Ed io più d'un crin biondo,
Più d'un ner occhio; ed un bel sen di iatte.
Stimo d'un casto cor le voglie iutatte.
Sparse di polve ebbe già Sparta le uso
D'armar sua donne in marzial palestra;

Ma di virginea destra Studio più degno è trattar l'ago, e'l fuso; E fis, ch'errò deloso Da contrario destioo il saggio Ulisse, Casta così Penciope si visse.

Tali, o aposa real, für l'arti prime
Del tuo pudico ingegno: lo già non penso
Offuscar con vil seuso
Chiaro aptendor di nobiltà sublime,

Chiaro apleador di nobiltà sublic Mentre quaggiù si stime, Che sol per coal degne, e illustri prove Diva fosse Minerra, e figlia a Giore, E quella man, che con filati argenti Seriche spoglie di fregiar si gode Sa ben con egual lode Trar da cetre canore almi concentij Perma a soari accenti L'Aufdo ii piede, ed a le dolei note Nel Vecanion celi stan l'aure immote.

Nel Venosino ciel stan l'aure immote.
Suda intanto il tuo amante; al salto, al corso
Ne la più verde età le membra ladara;
Ed è sua nobil enra
A ladomitto corsier prémer il dorso:
Freua con aureo morso

L'ire rubelli; e tale a gl'atti, al volto Fu l'Amièleo garzone in eiclo accolto. Ma seaturir non può torbido flumo Da fonte cristalia. D'aquila è figlio Augel, ebe'l nobil eiglio Fitta nel sole, e non a'abbaglia al lume.

Fissa net sole, e non s'abbaglia al lum Spiegaro inelite piume Per lo eiel di virtà vostr'avi alteri, E ne son le vostr' opre indizi veri. Certo il Sebeto, e 'l Reno, a più di loro Oggi il Tebro festante alte memorie

Serban de le lor giorie, E ne portan sul erin più d'un alloro: Divoto io ben gli adoro; Ma per solear tant'acqua i'non ho vela, E troppo lungo il lito a me ai cela. Tu grande onor di Vlora a la cei inano

Ha d'Elicona il biondo re concesso
Trattar quel plettro listeso,
Onde si chiaro è 'l gan eantor Tebano;
To, che da mar iontano,
Di eci rachendo i' vo' le rire indarno,
Porti greche ricechezza al tuo bell' Arno.
Ciampoli, or tu per Oerán si largo
Drizza, che puol, le fortunate antenne,

Che di Coleo non venne Carco di più bel peso il legno d' Argo. lo tant'oltre non spargo I lini miel; ma con pensier più saggi Qui di lontano adoro i tnoi viaggi.

SULLO STEISO ARGOMERTO

Sferza i destrieri, e per lo cirl steliato Affretta il corso o desiata notte: Da le eimmerie grotte

Teco de' sogoi esca to atuoto aiato; Ma il talamo beato Sia però chiuso a questi. Amor non voole Dormiglioso guerrier ne le ane scuole.

Tardi di grembo al mar l'alba novella Desti a i lucidi offici il bio di Delo, Ed a fuggir dal ciclo Più de l'usatu sia pigra ogni stella; Che per esgion men bella Stagion più lunga in aitra siba giacque, Fatto d'amor minjatro, il soi ne l'acque,

Splendan del ciel ne la plù eccelsa parte Di Ciprigna, e di Giova I raggi amici e O qual di più felici Influenze quaggiù lumi comparte?

Ma del sangoigno Marte,

POESIE 4o5

E del vorace Dio di luce esauste Giaccian sotterra ambe le stelle infauste. To coronata di feconda uliva Vieni, deh vieni, o sospirata pace; Spegna Aleto la face, Mentre amor d' uttre fucco altre n'avviva, Ben'é ragione, o Diva,

Sprgna Arto ia izec,
Mentre amor d'attre fuoco altre n'avviva,
Ben'é ragione, o Dira,
Che posì il mondo, e en al licti angurl
Geda l'Europa omni giorni sirui.
Taccian l'amphere trombe, e l'Abbi, e l' Reno
Sepelliscano in mar lor'edi indegni;
E di morder con adegni

E di morder non adegni
Il Boemo infedel essareo freno.
Sparga altrove il veleno
La sacrilega Olanda, e cessi lotanto
De le helgiche nuore il duolo, e l'

De le helgiche nuore il duolo, e'l pianto. Sazio di gloria, e d'un al vasto impero. (Se pur umao desio sazio è giammai), Rivolga Il piede omai

Da gli Elvesi coofin l'avido lbero; E'l geloso pensiero L'Adriaco lion diponga, e stacco Su l'arene natie riposi il fianco.

Ed or, che nube rea, unnzia di morte.
Sparge lampi guerrier dal elet francese,
Deh sorga sora cortese,
Che da l'Esperio sool luoge la porte;
E to, cui de le porte
Italieba concesse ha il Cicl le culavi.

Raffrena, inclito Carlo, ire si gravi.
Ma chi di rose il crin or mi circooda,
O qual ministro a mici desiri amico
Or di Falerno antico

Mi porge in eavo argento amabil'ooda? In stagioo si gioconda Ben tiee incoronar, o muse amate, D'indomito lieo tazze gemmate.

Qoesti, che distillar da greca vite Sa Posilipo aprico anrei liquori, I eni besti odori Sembras viole a mezzo april fiorite, Colmino di gradite Insanta il cor, si ch'io deliri, ed chbro Di giois voti a festeggiar sal Tebro.

Stringa frattaoto d'immortal legame Betla concerdia i due felica amanti, Si, che d'anni volanoti Livor non possa inticpidir lor brame; A lor con aureo stame La Dea che i fusi eterni in giro mena.

Fill di lunghi di vita serena.
Vegga i giorai di Piero, e se più lice,
Più luogamecte in Vatican risieda
Il huon Gregorio, e rieda
Sotto l'imperi sooi l'età felice;
E Roma vincitrice
Dietro la scorta de'nipoti egregi

Meni de l'Asia incatenati i regi.

Ed a ragion chi degli Aonii finmi
Bere i sacrati amor, e'carmi soci
A Ludovisi eroi
Prega benigno il ciel, propizi i Numi.
Se cangiando costumi
La città di Quirin fatta è per loro
Dergo ricorro sil'Apollineo coro.

Degno ricovro all'Apollineo eoro. Voi, che lunga stagion in duro rsilio Lunge dal Tehro ingrato erraste, o mnse, E mendiche, e deluse Già di pianto portaste umido il ciglio. Con più sano eonsiglio Cotà votgete i pasai: a i merti vostri Ludovico apparecchia, e gl'ori, e gl'ostri.

### AL SIGNOR GARBINALE BENTIVOGLIO

Che le miscrie consistono in apparenta.

Dentro l'Etnea Fucioa Fama è ch'at figlio del Trojano Anchise Fabbricasse Vutcano arme fatali: La spoglia adamantina

La spogha adamantina
Scintillava di gemme, e in fiere guise
Spargea d'oro guerrier lampi mortali;
Tal fra nubi di strali,
Fra selve d'aste il ben temprato arnes

Tal fra nuth di strali,
Fra selve d'aste il ben temprato arnes
Ne lè mischie latine Eoca difese.
Ma cootro a le sactte
Che recora a Guido inevitabil sorte

Ma cootro a le sactte
Che scocca, o Guido, inevitabil sorte
Non si fabbrica in Etna usbergo o seudo:
Tempre vie pila perfette
Somministra virtute a un petto forte,
Si ch'inerme trionfa e vince ignudo.
Dando ano ha al graydo.

Dardo non ha si crudo Faretra acherootea, che faccia oltraggio A un'anima costante, a un pensier saggio. Ne rischi si rinforza,

Ne' martiri s'affioa, e ne le stesse Miserie sue vive virtú contenta; Di tirannica forza Se novo Tauro in Agrigento ardesse

Le minacce non cora, e non paventa. Non è il duol, che tormenta, Ma la tema det duol: tant'egli è fiero, Quanto a sè stesso il forma uman pensiero.

Già con pompa reale
Apri del Po su la sioistra riva
Eosio il tuo gran fratel notturne scene:
De la reggia infernale
Rappresentò gli orrori, e vera viva

L'immagin fu de le tartaree pene: Uscian da fosche arene Turbidi incendi, e per gli arsicci chiostri

Turbidi incendi, e per gli arsicci chiostri Scorrean di sferze armate or furie or mostri. D'orror di maraviglia I gemiti i sospir le fiamme e i fomi

Si m' impressero il eor, ch' io ne tremai: E l'attonite ciglia Spenti che fur del gran tratro i lomi Opre si rare a contemplar fissai: Sorrisi ove miral Che'l sembiante cendel de' Stigli regul

Eran tele dipinte e sculti legni. Gnido, i mali del mondo Terribili non sono altro ehe'n vista, E sol quel primo aspetto è quel eh'offende.

In letarge profoodo
Immerso il nostro core invan a' attrista,
E'l timor più che'l mal misero il rende.
Ssggio chi hen l'ioteode:
Pena che può soffirisi è pena lieve,
Ma a'estremo è'l martir passa ed è breve.

Easer può ch' a' miei danni Congineata Fortuna alte sciagure, Qual di lontan preveggo, a me destine. l'sosterrò gli affanni, E mirerò, sian pur acerbe e dure. Con intrepido cor le mie ruine: E qual supplicio al fine

Trovar potrassi a debellar bastante In trono di costaoza alma regnante? Se d'Aonia corona Febo mi cince il erine, in van la destra

Per me fulminerà di Giove Irato: E pur che in Elicona Con non indegno suon cetra maestra Temprar sappia il mio plettro, l' son beato. Con diluvin dorato

lnondi i campi altrui l'Idaspe e l'Indn: Tutto ii tesoro mio risposto è in Pindo.

Che se Parea pietosa Volgerà de'mici di serene l'ore, Gnido, tue glorie io d'eternar mi vanto. Da la fiamma amorosa Che lungo il piccioi Ren s'apprese si core Di re straniero avrà principio il canto: Dirò poi l'arme, e quanto

In pace opraro i propagati eroi, Fin che fermi io stil ne' pregi tnoi. Fian testimoni egregi Il Belga e'l Franco, ove a gran cure inteso

Rivi spargesti e d'eloquenza e d'oro: Or grande amor de' regi De'lor gravi pensier sottentri al peso, Si che base è 'i tuo senno a' regni loro. Oh! se'l purpureo corn

T'adora in Vatican, prima ch'io moja, Quai m'aecingo a sacrarti Inni di gioja!

> A GIULIO TESTI MIO FIGLIO

Esortaziona agli studi poetici.

Di Trois al Domator, mentro garzone Ne le spelonche sue facea dimora, Insegnava con man tenera ancora L' areo paterno ad incurvar Chirone. Giulio, del Dio gnerrier farti seguare-Già non poss'in, no mia virtute o tale; Ma ben t'insegnerò con lode eguaio

Trattar su cetra d'orn arco di pace. To nascesti a le Muse: a' tuoi vagiti I auoi canti alternò Pindo e Permesso, E novi laari al tuo nataio istesso

Do l'onda Ippocrenea nacquer so I liti. Ma non ereder però ch'a l'erta cima, Ove in trono immortai la Gloria siede, Giunga cor neghittoso, o lentu piede

Per aereo sentier vestigio imprima, Ben di propizia stella amico iume Impeti eccelsi in gentil core infonde,

Ma a'alimento ai non prucaccia altronde Il mal nodrito ardor forza e che afume. Furar agli occhi il sonno ; si di più algenti Gingner le notti, e fnor de' patrii alberghi, Pria cha d'inchlostri tuoi lo carte verghi, Su gli altrui fugli impallidir convicati.

Scorta ti sian le due di Smirna e Mantn Inclite trombe: e se pur Ciio t'iuspira Più teneri furori, a la tua lira Del gran eigno Diroco sia norma il canto-Già non pensar (e dal mio esempio impara) Di cumular tesori a suon di cetra: Trarran forse I tnoi carmi o pianta o pietra;

Oro non giàs troppo ò l'etate avara. Se ne' tumplti del rabbioso Foro L'ire vender volessi e le paroie, Bensi vedresti in on girar di sole Pioverti innanzi al piè procelle d'uro Or mendico è Parnaso, e le grand'alme

Sdernan chinar l'necochin ai versi nostri, E pur rigate da Pierii inchiostri Più gloriose al ciel s'ergon le palme. Ma ne prodigo tu de' carmi tuol

I tesor d'Elicoua altrui dispensa : Temerarie non sian le lodi, o pensa Che rari a nostra età nascon gli eroi. Tra le ceneri fredde e l'ossa ignude Materia onde tos cetra alto rimbombe Trovar forse potrai, Dentro le tombo

Sbandita di quassu foggi Virtude. Oh! venga un dl else per mia gran ventura Minor de la toa cetra oda chiamarsi Per l'Italia il mio plettro, e vegga farsi Dai nume tuo la mia memoria nacura.

AL SIGNOR CAVALIERS

ENEA VAINI

Che la virtù più che la nobiltà fa l'uomn riguardevole.

Superna nave a fabbricare Intento Dal Libano odorato i cedri tolga Industre fabbro, e sciolga Lucida vela di tessuto argento, Sericha sian le funi, e con ritorto

Dente l'ancora d'or a'affondi in portn: Non per tanto avverrà che meno nadase Trovi le vie de' tempestosi regni; E a' preziosi legni

Le procelle del mar sian più pietose, Ne che forza maggior l'argentee vele Abbian contro il furor d'Austro cradele. Che giova a l'nom vantar per anni e lustri

Degli avi generosi il sangne e'l merto, E in longh' ordine e certo. Mostrar sculti n dipinti i volti illustri, Se'l nobilo e'i plebeo con egual sorte

Approda ai liti de l'oscura Morte l' Là dove i peri campi di sotterra Stigo con zolfo liquefatto inonda, E con la fetid' onda

De l'inferna città l'adita serra, Stassi nocchier, che con sdruseita barea La muria gente a l'altra sponda varea. Ivi il guerrier del rilucente acciaro

Si spoglia, ivi il tiranno nmil depone Gli scettri e le corone, E l'amato tesor laseia l'avaro :

Ché 'l passeggier de la fatai Painde Nega partir se non con l'ombre ignude.

O ta, qualunque se' che gonfio or vai Più degli altrai che de' tuoi fregi adorno, Dopo l'estremo giorno Più cortese nocchier già non avrai; Ma nudo spirto, ombra mendica e mesta Varcar ti convertà l'onda functa. Orroolisos pavone a che ti vante

Urgogioso pavone a che il vante
Del ricco onor de le gemmate piume?
Gira più basso il lume
De' tuol fistosi rai, mira le piante:
Copriran breve sasso, angusta fossa
Le tne soperbe si ma fracid'ossa.

Le tue soperhe si ma fracid'ossa. Da preziosa fonte il Tago sucendo Semina i campi di dorata arena, Ma qual ruscel ch'a pena Vada con poche stille il suol lambendo Sen corre al mus, ne più fra i salai mmori Raffientra si one eli ammi tesori.

nangorar si pon gli ampi tesori. Dei tiranoi a le reggie, ed a' tuguri De' rozzi agricoltor con giuata mano Picchia la Morte. Inasno È chi spera sottrarsi si colpi duri. Grand'urna i nomi nostri agita e gira, E cicca è quella man che tuor li tira. So la virti del tempo invido a scherna.

Sou la vartu del tempo invuto a scherno Toglie l'uom dal acpolero e'l serba in vita. Con memoria gradita Vire del grande Alcide il nome eterno, Non già perché figliuol fosse di Giove, Ma per mille el: ci fece illustri prove.

Ei glovinctto ancor in doppio calle
Sotto il piè si mirò partir la vis,
A sinistra s'apria
Apevoic il sentier giù per la valle;
Fiorite cran le sponde, e rochi e lent!
Quinci e quindi scorrean liquidi argent.
Ripida l'altra vis, escoccas, alpestra
Salla su per no monte, e bronchi e sassi
Ritardavano i pasal.

Bitardavano i pasal.
Generoso le piante ci volse a destra,
E ritrovò il sentier de l'erto colle
Quanto più s'inoliterava, opono più molle.
Onda fresea, erba verde, sura soave
Godean l'eccelse e fortunate cime:
Ouivi tempio sublina:

Sacro a l'Eternità con aurea chiave Virtù gli aprio: quindi aplegò le penne, E luogo in ciel fra gli altri Nomi ottenne. Enea, s'a lo splendor degli avi egregi Di toa propria virtute aggiogni il raggio,

Al paterno retaggio
Al paterno retaggio
Al paterno retaggio
Bo da lungi t'applando, e riverente
Adoro del tno crin l'oatro nascente.

PER LA MORTE

DEL SIONOR

D. VIRGINIO CESARINI.

Stanno il pianto e'l dolore inan i confini Del diletto e del riso, E di festivo cor la gioja è aborto. Piega allegro nocchier gli sparsi lini, E con ridente viso Già vicio mira, e già salula il porto, Quand'ecco Aostro risorto Si conturba le vie del salso regno, Ch'a la sponda natla s'infrange il legno. O naufraghi pensieri, o di mia speme Macchine dissipate

Macchine dissipate,
Qual mi fat'ora a lagrimare Invito?
Musa, to che di Direc insu l'arene
Piantatti in altra etate
Di gloria sempiterna allor florito,
Vieni; ed or che sparito

Vieni; ed or che sparito De Pindarici pictiri è I primo lume, Versa di pianto e di facondia un fiume. Parca che fatta a sacri ingegni amica La volubile Dea

Ne promettesse in terra un seenl d'oro, E la Virtù lunga stagion mendica Altro premio attendea Che sterii edra e infrottoso alloro, Poich'a l'Aonio Coro

rotei a l'Aonio Coro Nume sempre propizio in Vatleano Reggea le chiavi eleme il grande Urbano. Virginio omor de le latine mura, Gloria del bel Permesso, Gran speranza del mondo, ed or gran doglia,

Sectto degno ministro a nobili cura Stava il beato ingresso A custodir de l'adorata soglia, E gia purpurca spoglia, Fregio dovato a l'onorata chioma Gli apparecchiava impaziente Roma. Quand'ecco useir d'Acherontes faretra

Quand ecco user o Actierontea farctra Acerbissimo strale, Che tante glorie in un momento atterra. Or su le fila di cannra ectra a Tesser tela immortale, E far con mosio acco al Tempo guerra,

Che giova altrui? Sotterra
Vann'anco i cigni, e dolce suon non placa
Il torvo re de la magione opaca.
pur di sacri a nol dan nome i saggi,
E dentro il nostro petto
Alta divinità voglion che splenda.

Misere glorie: E da' mortali oltraggi Che schermo o che ricetta Arrem dunne quaggiù che ne difenda? Fa pur che'l colpo scenda, E di' poscia ch' Orfro sciolga i suoi canti, E di celeste soon scco al vanti.

Srelle partir da le nalle pendici
Fur redule le adre
Vaghe d'udir l'armonione corde,
E dei nobili accenti accoltatrici
Fra manuecte chive
Otiona seder le tigri ingorde:
Ma rigide, ma sorde
Stetter le Parche, e furo incontro a l'armi
De l'ebhor stod, frale dicina i carmi.

Spettacolo cradell mirar per l'acque Co'nervi ancor loquaci Inasaguinata errar d'Orfeo la lira. Pianse di Rodope algente, e poich'ei giacque, Le foreste seguaci Sparsero di putth lagtime e d'ira, E sui lidi ove gira L'Ebro gelsto il pié vedeansi a schiere

Ululando vagar le tracie fiere,

400

Te d'Egeria le valli, antichi regni
Del tuo gran asague, e i boschi,
Virginio, plangeran sacri a localiar
Te che apogliando del tesor più degni
La Grecia ai ludi Toschi
Portsati in novo atil merce aovrana,
Fe the ludi in ludi acquie e confue
Lagrimera lunga stagion le Muse.
D'arco intatto e di ceire a la Fenice

D'arpe intanto e di cetre a la Fenice Gloriosa di Pindo S'erga su l'Aventin pira non vile; Quivi con larga man de la felice Piaggia l'Arabo e l'Indo Sparga Il più ricco e prezioso aprile;

E la pianta gentile, Che ferita nel sen lagrima odori, Co' pianti suoi quelle grand'ossa onori. Tu, mentre sparsa di Sabee ricchezze

To, mentre sparsa di Sabee ricchezze Stride la fiamma, innalaza Tebro da l'onde d'orn il crin d'argento; Che se di tante tue pompe e grandezze Il grido, c'h'ancor a'alza Più che mai vivo al ciel, si fosse spento, Per farti in un momento Glorioso da l'uno a l'altro polo,

Basteria di Virginio il nome solo.

SULLO STESSO ABOOMESTO.

Già sette volte per l'assto giro Corse con pie d'argento Caris ba le rie de lo stellante regno; El io pur indefesso ancor soupiro D'aliai rie de la legio. Meco ho'l muico legno. Meco ho'l muico legno. Ma non come soles muico ba'l mono, Ned'io atesso qual fui dapprima or sono. Tocche da questa man stridute e roche

Tocche da questa man stridule e roche Gemon le tese corde, E mi a' agghiaccia insu le labbra il canto: Attonite le Muse a le mie fioche Voci con suon concorde Accompagnann anch'esse il duolo e'l pianto; Da le mie tempie lattato

Cagglono I sacri allori, e non so come Salgon cipressi a funestar le chiome.

Sangon cipresii a tunerat sie cimone. Senza te, mio Virginio, inanditie Trovo in Pindo le plante, E per me secco è d'Elicona il fiume; Ta dilungado da le vie più trite Il mio piè vaneggiante, M'insegnasti vestir Dedalee piume; E too nobil costanto del cantor di Tebe

De'volgari scrittor tormi a la plebe. Folvio, to mi dicevi, lo riva a l'Arno Nascon misti amoroni

Nacon mirti amoroni, Ma lungo Diroe eterni lanri han vita: Or là meco l'invia; che non indarno Sentier si gloriosi Argiva Musa a la mia mente addita: Ben è l'inpresa ardita, Ma per strade inaccesse e non battate Gode con franco pie correr virtute. Non Ulwaşhir di queşli applaui indegni Ül'a le penne lacire Oggi Utfirminata chi comparte; Ne per gradir ad orioi ingegio Permetter mai, she prire D'un ingenno resser aina le tue carte; Mira con che bell'arte L'lameno Ülgno a tren gloria appira, E di che mbil freçi oras una lira. Non bassi affetti d'impudichi amori,

Ma gloriose imprese
D'inciti Semidei narran anol versi.
Qui da l'irsuto erio stillan audori
Ne le Nemes contese
Di pingue uliva i lottatori aspersi;
Là ne la polve immersi
De l'Olimpico suol corsieri alati

Di pinque uliva i lottiori aspera; La ne la police immerai De l'Olimpico sool corrie infecati, Or de l'Itale certer è comma lode Cantar quel ch'a gran pena Frico carcia tra ciechi orros natturni. Gran vergogna di Pindo: oggi chi s'ode Calcar tragica sena Vestito il piè di Soficeli estarrai? Negletti e testiurai

Stanno i teatri ; e nomi ansteri c mesti Gli Edipi ono e i Fecabe e gli Orenti. Narrani odo ben io con dolci carmi De la Dea di Citera, E del leggidor Adon gli amplessi e i bati; Ma non sento però ch' al Dio de l'armi Osi tromba guerriera Saccar con alto suon nole pugnaci. Dunque su i lidi Traci

Non arà chi condoca erce al chiaro, Che vada un di del pio Goffredo al paro? Deh poiche't biondo Dio ne' petti nostri Non poca parte infase Di quel furor che gli altrui nomi eterna, Scegliam degna materia al Toschi inchiostri, E ne le nostre Muse

Qualche del asver prisco orma si acerna. Di gloria sempiterna Fregiati i nomi nostri un giorno furse Volar potrian dal torrid'Austro a l'Orse. SI mi parlavi: ed lo di gran aperanza Già tutto gonfio ordiva

Di non ignobil fila illustri tele:
Or, morte al tuo morir le mie baldanze
Spargo quest erma riva
D'amare inco noslabil querele;
Che spiegar nore vele
Sensa te, obe gli fosti e scorta e guida,
Il mio perduto cor più non si fida.

E ben verg'io, che questo inntil duolo
Parie del tuo diletto
Parie del tuo diletto
Ne l'Elisia magion forse contorba;
Se par cola tra'i fortunato stuolo
Glupea terreno affetto,
E mostal senso eterno cor perturba:
Ma noi misere turba
Che farem sensa te? Giusto è l'affanno:
Non plango il tuo gioir piango il mio danno.

Io so ch'all'ombra degli ameni boschi Col tuo Pindaro amato Cantando forse alternamente or vais

E mentre a i greel accendi accord i loochi,
Tatto ii coro batto,
Tatto ii coro coro ti cati o
E per fartene al cria pompa genile,
De la spiaggii immortal sifora l'aprile.
Ma se de l'amor mio, che par è limmona,
Vive sano i la ten menoria
Vive sano i la ten menoria

Vienteno in segno a consolarmi almeno: Che se la luce esterior del senso Non può d'eterna gloria Raggio mirar si che non venga meno, Fra'i notturno sereno La mente, cni mortal vel non ingombra,

Potrà qual sei forse vederti in ombra.

### GIO, BATTISTA LIVISANI

Che i poeti devono fuggir la Corte, e che la bile è la grazia de principi.

Se per fart i immortal dopo la morte Manico pletto had it rattar varheran, A pennier moderati il core averzar, A pennier moderati il core averzar, A pennier moderati il core averzar, A pennier moderati il avano ilan le Ferrir Dive alberge molle, Ma tra le bahe di romito coll Si fin a soce tra' flori ombra d'un lauro. Si ma soce avair flori ombra d'un lauro. D'une solo vergound, O'fro virea, E tireas i maeigni, e à vedea Accompagnar de la esgenai cirère. Ne da la recta d'or più dodi aciolost. Ne de la reta d'or più dodi aciolost. Con consolo se consolori il avancati dece mando a con a consolori il avancati.

Che quando seeso a costodir gli armenti Da la reggia del cile bando ai tolse. Aman solinga stanza l'ascri ineggia. Che viristet a sè stessa è gran teatro; Ma stolida ignoranza e liver atro Negli alberghi real par sol che regal. Misero te so di grandezzo e fasti Ambizinia cara il cor titange; Sarsi mendico entro il Pattolo e'l Gange, Ch'a nuna deisa non i tore che batti

Sarai mendico entro il Pattolo e l' Gange Ch'a nuna desio non c tesor che basti. Potrà d'immensi e non sperati onori Coronar il tuo capo alla ventura, E far che piegbin la cervice dura Solo a un tuo cenno i più superbi cori; Ma quanto fu presta a venir, cotanto Sollecita a partir sarà fortuna.

sal quasto to previa a venir, control.

Seren di corte in un momento imbrona,

Seren di corte in un momento imbrona,

E ebi ride il mattin la sera è in pianto.

Spuma in mar, neve al sol tosto si strugge,

E nel primo splendor more il baleno;

Ma rapido assai più da regio seno

Si dilegua i' annor, la grazia fugge.

O Reina di Pindo amata Clio, Che 'n note ocure a lii misteri ascondi, Narra qui meco il caso d'Ebe; e infondi L'ambrosia d'Elicona al canto mio. Cara del ciclo al regantor tonante Fama è che di Ciunon fosse la figlia, Sì ch'a invidia moresse e maraviglia

Gli abitator de la magion stellante. CRIARRERA, TESTI EC.

Regnavan Deità la gloria ell'ebbe Di ministrar a Giove, allor che bebbe, Il nettare immortale in tazza d'oro. Ma per sciagura un di ch'a la gran mensa Del mar del ciclo e de la terra assisi Erano i nami, e che fra scherzi e risi Fremea di mille Dei la turba densa, Sdrucciolò si del pavimento eterno Sul lubrico zaffir che cadde, e sparse Da l'aureo vaso il liquor sacro; ond'arse D'implacabile sdegno il re superno. E in vece de la Dea, che ne fu priva, Novo coppier de le bevande eccelse. Plandendo il Cielo adulatore, ci scelse Un terreno fanciullo al Xanto in riva, Strano veder per lo gran vano a volo Scender rotando augel reale, e stretto Tra I cnrvi artigli il cacciator diletto Per lo stesso cammino irsene al polo. Ei di sua sorte Ignaro empiea di grida Gli ampi regni de l'aria; e i veltri mesti Latrando invan verso i sentier celesti Assordavan eon gli nrli i boschi d'Ida: Stapidi i cacciator l'arco eaduto, E i seminati strali in mezzo a l'erba Cogliendo van, ne la sciagura acerba

Debil conforto al genitor ennuto.

### VITTORIA LURCARI CALCAGNINA

PRE LA MORTE
DI SUOR COSTANZA SUA FIGLIA

Ben di liquido smor stille cadente Cara rigida corte; Coli lunga età su l'Apenmio indura; Ma per stille di pianto alma delente Intenetri non pude El pianto di pianto alma delente Intenetri non pude El pianto di pianto di pianto di pianto Ni per altrui scapiri a l'ombre moste De la città credel apre le porte. Vittoria, invan ne' dolorosi utilici Scrote è la Parca, e non ascolta i pianti. Ben le lagrime tue astria felici, se degli svari Numi

Se degli avari. Numl
Fosser la legge a permutar bastanti;
Ma non fara, per quanti
Ma non fara, per quanti
Guita tembra la foglia, pen conocco
Guita tembra la foglia, pen conocco
Penfer ud fior degli anni amata prote,
Empir di grida il ciclo e d'urii il bosco
Rabbiosa tigre, a cui
Il parto accataor i figli invole;

E garrula si duole Progne infelice, ove ne' tetti infidi Rustica man l'abbia apogliati i nidi. Ma se de la ragione odi 'l consiglio, Forse in tuo cor dirai Cagion troppo vulgar troppo m' afflige. A che turbar di mesta unbe il ciglio? Perché duol, perché gnai? Trita è la via che ne conduce a Stige: Noi per l'altrui vestige. E per le nostre altri verran. Bellezza.

Pudicizia, virtù, morte non prezza. Vezzosa Elena fu si che potco Mover de l'Asia a i danni

Mover de l'Asia a i danni Sol per lei racquistar Sparta e Micena: E pur tanta bellezza alfin cadeo, E'l Tempo ingordo e gli anni Viva ne tascian la memoria appena.

Vil polre e poes arens Son or Penelope, Lucrezia e Laura, E 'l grido del lor nome è un soffio d'aura Dura necessità seco ne tragge;

Ciò che 'n terra e di vago Sasso o bronzo sia pur, l'età divora. Chi di Rodi or mi mostra in su le spiagge La celebrata immago

Del Dio eh'in Oriente il di colora? Chi de la casta Suora Ne le paludi de l'Efesio snoto

Or m'addita il bel tempio o un marmo solo? Nocebieri o voi, se la riviera aprica Abbandonaste e i colli U' fumao di Vulcan gli atri cammini;

O se di Creta al gran Tonante amica, O di Tiro o da 1 molli Regni di Citerca sciogliesti i lini,

De i fortunati pini Deb raffrenate il volo in quella parte,

Che dall'Ionio mar l'Egeo diparte. Trascorrete con l'ocebio i flutti amari; Cercate di Nettuno

E l'nna e l'altra sponda: ov'è Corinto? Ove il gemino porto, e di duo mari Il commercio opportuno.

Onde il Tebro d'onor quasi fu vinto? Ei col suo nome estinto Ora sen giace; e'l lido inculto e voto

A i percator d'Acaja appena è noto. Né voi, Tebe, Numanzia, Ilio e Sagunto, Grido minor aveste, Ma ne men crude fur vostre ruine.

Il mondo, il mondo istesso un di consunto Per incendio celeste (Se vera è nostra Fede) aver dec fine:

(Se vera è nostra Fede) aver dee fine: E chi sa che vicine

Non sian ora le fiamme; e eb'a' nostr'occhi Spetator di tant' opra esser non tocchi?

Donna del re de' fiumi onor primiero,
Qual importano velo
Or ti fa cieca si che 'l ver non scerni?
Sveglia quel generoso alto pensiero,
Fisa lo sguardo al cielo;
Ei sol chiude nel sen tesori eterni:

Colà fra quei superni

Spirti beati appien Costanza or siede, E i nembi a le tampeste ha sotto il piede. Maraviglie dirò: ma dal Motore De la reggia atcliante

Bella virginità che non impetra? Languía Costanza; e già mortal pallore Copria le membra sante, Quando alato fanciul scese da l'etra; D'armoniosa cetra Scorrea le fila, e per gli aerei eampi Seminava concenti e apargea lampi. Cinto di bianco vel portaya il aeno,

Tempestato di gemme il pià vestia: Il volto più del Sole ara sereno, E sovra il collo eburno La chioma in onde d'òr serpendo gía.

E d'argenteo eoturno

Questi fra l'armonia Ne la bella languente il guardo affisso Che può beare un'alma; e così disse:

Vergine gloriosa entro il eni petto
Mai non trovaro albergo
Se non purl pensier, voglie pudiche,
Cb'agli agi, a lo splendor del patrio tetto
Volger sapesti il tergo

Per vestir rozzo vel, gonne mendicha; Di tue caste fatiche Ginnto è'l bramato fine; or mira quale

Ti si prepari in ciel premio immortale.

Orto è lasud, cui fan sicpe le stella,

E con umor beati

Irrigando ognor va finme di latte; Candide rose a maraviglia belle, E gigli inargentati Spuntan colà per quelle piagge intatte; Aura d'amor vi batte

Aura d'amor vi batte
Per entro i vanni, e'l bel giardin feconda,
Ne vi sta fior laseivo o foglia immonda.
Quivi il tuo Sposo eterno i fiori acelse,
E ten formò ghirlanda

Intessuta di rai, cinta di luce.
Vientene, o bella; Ei da lo soglie eccelse
T'aspetta; e mi ti manda
Nel punto estremo e messaggiero s duces

Mira come riluce
Di novello splendor l' Empireo regno;
Vientene; io vado, e'l bel cammin l'inseguo
Tacque e sparl; ma per la via ch'ei fece,
La bell'anima sciolee

Ben tosto i vanni agli atellanti giri: Ivi cose mirò ehe dir non lece; Ivi il suo Dio l'accolso In trono di piropi e di zaffiri. Vittoria, e tu sospiri? Ella dal eice ti sgrida, e non l'ascolti?

# Obl nostra insana mente, ob pensier stolti. CELEBRA IL DÌ NATALE

TADDEO BANGONI.

Nel più freddo rigor del verno algente Seaute Aletto la face e infiamma il mondo Di discordie fecondo Marte già fonesiò l'anno nascente, E minacciando altrul roina e morte Di Giano apri con ferrea man le porte. D'Adria il Leone a compiacere intenti Secser pur disnui orribilmente i Galli:

Tremar l'Elvezie valli
Al raoco soon de' belliei stromenti,

Ne senza gelosia del proprio impero Tra gl' Insubri confin stette l'Ibero. Qual sol tiepido april mentre la sponda Boinoso flagella il re de' flumi

Sta con pallidi lumi Povero agricoltor mirando l'onda, Tal palpitando il Ligure vicino Rimase ai moti del gran Duce Alpino. Ma ne voi del Panaro amene rive,

E del gran sangue Estense aviti regni Goder fra tanti sdegni L'umbra poteste di Palladie ulive:

Cagion di faticar non manea al prode, E non chiesto soccorso ha maggior lode. Quinci ondeggiando per gli serei eampi Vanno insegne e cimieri a l'aura alzati.

Qoindi neberghi dorati Spargono incontro al Sol faville e lampl, Mentre al fragor di strepitoso ordigno Sveglia i più lenti cori il Dio saoguigno.

Muse, museein pur nuvole oseure A l'Italico ciel nembi e procelle; Timida turba imbelle Noi tratterem di pace armi sicure:

Farem guerra a la morte, e saettato Sarà dagli archi nostri il Tempo alato. Pindo intanto lasciate, e 'l di natale

A celebrar del mio Taddeo scendete. Ardano in fiamme liete Le merei de la spiaggia orientale;

E di platano embroso il crine adorno Il Genio seberzi al sacro altare intorno. Goda de' propri onori, e per lui strida Di spumsute Lico consparse il foco; Ma se'l suo Nume invocu Benigno anch'egli a le mie voci strida;

Ch'io non chieggio spogliar de l'auree solle Gl'ignudi abitator de l'India molle. Del mio Bangoni entro il felice albergo Non penetri giammai doglia o tristezza;

Ne tremula vecehiezza Gl'infievolisea il piè, gl'Inenrvi il tergo: Stia giovanil vigore in membra anili, E lenta i suoi begli anni Atropo fili.

Per l'onorate vie che già bagnaro Di nobili sudor gli avi famosi, De' figli generosi Vegga la bella coppia irsene al paro; Ne degli eroi Spartani Italia invidi Il gemello valore ai Greei lidi.

Giusti, Castalie Dec, sono i mici voti: Di lauro anch'egl'inghirlando la fronte, E de l'Aonio monte I più sacri recessi a lui son noti:

Gode del nostro snon; ne senza laude A l'armonia di questa eetra applaude. Rigida e l'età grave, e rado avviene Ch' a giovinil pensiero ell'acconsenta; Che sciocca o non rammenta

De i già scorsi piacer l'ore serene; O invida del ben eh'indarno agogna Mentre rode se stessa altrei rampogna. Itene austero ciglia: i postri amori Taddeo con bianco erin ridendo ascolta:

E cortese talvolta Favoleggiando va de' propri ardori:

Amor che ne' prim'anni il colse al varco Fabbrieò per ferirlo un più bell'arco. Ed oh! quali sul Po di scelte rime Ghirlande allora a l'idol suo compose? Le Sorelle frondose Curvaro al dolce auon l'altere eime. E con invidia degli antiebi plettri. Stillar più fini e preziosi elettri. voi ceneri illústri, ossa beate, Già soave eagion de le sue doglie, Sia lieve il snol; germoglie La terra intorno a voi rose odorate;

Stilli amomo da l'urns; e ne l'ombroso Elisio la bell'alma abbia riposo. NELLA MORTE

> DELLA SREERISSIMA INPARTS ISABELLA DI SAVOIA

> > PRINCIPESSA DI MODENA.

Forsennato pensiero

Fermar torrente allor che 'l Tauro eterno Giù da l'Alpi nevose il gel discioglie: Ei per torto sentiere

Tumido il sen di liquefatto verno Sovra gli argini opposti il corso scioglie, E quasi prride spoglie

Del suo furor volge tra l'onde algenti Svelte le selve e coi pastor gli armenti. Ma viù folle constello Frenar il duol d'un angoscioso petto

Quando fresca è la piaga e 'l mal presente. Corre al vareo del eiglio, E distillando in pianto il chinso affetto Disacerba l'affanno alma languente:

Ch' é di rigida meote Troppo dura Virtù quella ebe spoglia Si l'uom d'umanità eb'ei non ha doglia.

Ma se allor che turbato Sparge Giove dal ciel nembi e procelle, L'aria di lucid' areo Iri colora; E se mentre agitato

Mugge Nettun, de le Tindaree stelle Spesso il lieto fulgor l'antenne indora, Ragion ben vuole ancora,

Che scacciando i martir ritrovi l'alma Ne le tempeste sue sereno e calma. Petto ehe sangue versi

lla da l'erbe soccorso: infermo core Da facondia fedel riceve aita. S'a te dunque miei versi Volgo, Signor, e se divoto amore Teeo brev'ora a favellar m'invita,

Seusa la lingua ardita, E soffri che nel dnol ch'entro ti serpe, Balsamo d'Elicona Instilli Euterpe.

Nel fior de gli anni suoi. Sul maturar di mille alti pensieri Parca crudel la tua gran donna atterra Figlia e madre d'eroi,

inelito tralcio de' monarchi Iberi, Unico di prudenza esempio in terra

Giaec, e brev'urna serra

La mostra speme e'l tuo conforto. Oh! quanto p Ginsta, Signor, è la eagion del pianto. Ma che? forse Natura La produsse immortale? o non più udito

Patto d'eternità fece col Cielo? Insolita sciacura Dunque parrà, ch'in orticel florito

Ligustri e gelsomin divori il gelo? Che da ramoso stelo, Ouando Agnilon da l'Iperborce aponde

Dà congedo a l' Autun, caggian le fronde? Tutto eiò ehe'l ciel copre,

La terra chiude, e l'oceano abbraccia Ferrea legge del Fato a morte spinge. Ma l'nom che fisso in opre Luntane dal suo fin suda ed aggliaccia

D'nna vita immortal sogni si finge: Inesorabil stringe La falce Atropo intanto, e in poca polve

Macchine di molt' anni un softio solve. Dolce è d'aurea eorona Portar fregiato il erin; dolce mirarsi Popoli supplicanti al seggio iotorno.

Ma che pro? Non perdoua Morte a gli scettri, e lacerati e sparsi Veggono i regni e i re l'ultimo giorno. Non perchè d'oro adorno

Porti ogni lato, e poppa abbia d'argento Trova nave più fido il mare e'l vento.

Arma schiere infinite Xerse la Grecia a deballar rivolto, E par che vôta addictro Asia rimagna: L'orgoglio d'Anfitrite Doma col ponte, e'l mare in ecppi avvolto

Del temerario ardir freme e si lagna; Naviga la campagna, Cavalca l'onde; e di si gran possanza Opale a la nostra età vestigio avanza?

Da gli pltimi confini Del vinto Idaspe il re Peleo tornando Di gemmato diadema orna la chioma;

Foman di pellegrini Odor gli acecsi altari, e lusingando Fielio di Giove insana turba il noma;

E colni che già doma Con trionfante pie la terra corse,

Terra ehe lo ricopra or nen ha forse. Adamantino arnese, Rieco sudor de la fueina Etnea, Al gnerriero figliuol Teti già diede.

Te di miglior difese Prudenza arma, Signor: Fortuna rea (S'al cor te ne fai scudo) invan ti fiede. Dal mar esce, al mar riede

L'nmor de'fonti; al eiel sorvola il foco, E sol nel centro suo la terra ha loco. De la real tua sposa

Patria il mondo non fu: dal eiel più poro Nobile pellegrina ell'a noi venne: Ma schiva e disdegnosa Quaggiù lasciando il terren manto oscuro

A la sfera natia drizzò le penne. Ed oh l come ritenne

A la primiera origine celeste Uniformi pensieri in mortal veste.

Sprezzò le pompe e i fasti

E con pletosa man torrenti d'oro Spargendo sollevò turbe infelici: Ebbe duri contrastl Da le schiere d'Averno, e contra loro

Strinse di penitenza arme vittrici; Setolosi cilici. Sferze del regio corpo attorte foni,

E tra pianti a sospir preghi e diginni. Offra in prodiga mensa A' superbi suoi re Persia i più rari

Parti da l'onde e da le selve estratti, E per delizia immensa L' Egisia donna in tazza d'oro impari

Ber i tesor de l'occan disfatti: Costei dal fiume tratti Bebbe i gelidi umori, e in nuda cena

Parco eibo le die Cerere appena. Ite or voi, che del mondo Gli agi sprezzando e le grandezze, entraste

In eupi orror di solitaria cella: Vantate l'infecondo Suol de l'Arabia, e l'arenose e vaste

Spiagge, eui viein troppo il sol flagellaz Trovar seppe Isabella In albergo reale il suo deserto,

E in periglio maggior maggior fe' 1 merto. O degli empirei regni Novo splendor, se de'mortali affanni Pietà pur gingne a le magion stellanti,

Deh! placa ora gli sdegni, Onde eruccioso il ciel pinve, ha tant'anni, Sovra i popoli tnoi sciagnre e pianti. Troppo, oimė, troppo avanti

Trascorse empia fortuna a' nostri guai: Tu l'arco del destin rallenta omai-Venga quel di che vinta Da l'Estense virtù l'Invidia veggia Dal ciel scoprirsi i tradimenti occulti.

E ehe d'ulivo cinta

E di mirto amoroso la questa reggia Rida la pace e la letizia esulti: Ch'al nome tuo già sculti Alziamo i marmi, e sovra altar divoti

Ardiam merei d'Assiria e porgiam votă. AT SEPERISSING SECTIONS LI SIGNORS PRINCES

### LUIGI E NICOLO' D'ESTE

PROZNIO DELLE CARROUI AMOROGE

LODE DELLA BELLEZZA

Alma io non ho di pietra, Ne mi eingono Il sen duri adamanti. O d'Iperboree nevi aspri rigori. Se de l'aonia cetra Su le musiche fila avvien, ch'io canti Con più tenero stil scherzi, ed amori, Belta de'nostri cori Doleissima tiranna a ciò mi sforza

Ne la legge condanna nom, ch' opri a forz Con violenza ignota, Che natura lo infuse e'l Ciel le diede.

A se l'indica selee il ferro tragge; Ma con virtù più nota

La bellezza d'un volto ognor si vede Tirar ravidi cori, alme selvagge: Le menti anco più sagge Delirando per lei mostrano a prova,

Che nel comun contagio arte non giova. Là ne le selve ldee

Di celeste beltà giudice eletto Sedea'l Frigio pastor in grembo a l'erbe; L'ambiaiose Dec

Totte sena'alcun velo, ignude il petto Mostra facean di dolci poma acerbe, Vergognose, e auperbe E celar, e scoprir volcansi; e quelle

Parti eb'eran più ascose, eran più belle. Mnto, e di sensi privo

Paride stava, e in vario oggetto i lumi Con non vario diletto ognor volgea, Lo spettacol lafrivo L'alma gl'inteneria; ne in tre bei numi Divario di heltà scerner sapea:

Ma le lanci d'Astrea Anco a la prisca età furon venali,

E i doni han sin'in ciel forze immortali. Gemme, tesori, imperi Scaltra ne' rischi suoi Giuno gl'offerse;

Palla, senno, valor, virtů promise: Con oechi lusinghieri, Cni di dolee veleno Amor asperse, In Ini Venere bella allor a'affise:

E sì vaga sorrise, Che lo rapi, che gli destò nel cuore Fecondi semi d'amoroso ardore.

Quindi la più veasosa Donna, che mai formar seppe natura, In premio offerse al Pastorel sospeso. Bellezaa avventurosa, E ehe non può la tna divina arsnra,

Se volgi nn core a si grand'opre inteso? D'ignota fiamma acceso Paride non curò senno, o tesoro; A chi bellezza offri dic'l pomo d'oro.

O del grande Asio seme Pelicissimi eroi, gradite i carmi, Ch'io sacro a voi, ch'a me Ciprigna inspira; In cotal gaiss he speme D'ergervi al cielo, e d'infiammarvi all'armi:

Più de la tromba altrui può la mia lira. Beltà ne l'alme spira Brame d'onor, fiamme di gloria, e puote

A magnanimo cor dar forze ignote. Schianta con destra forte Da la superba e minacciosa fronte

Del rivale Acheloo le corna Alcide; Nota per altrni morte Orea, che in mar parea parte d'nn monte, Perseo con arte, e con valore ancide; Di sangue il gran Pelide, E d'arme i Frigi campi intorno copre

E bellezza è cagion di si grand'opre. Vapor grave, ed impuro Talor vid'io tratto dal sole in cielo Splender lassù qual luminosa stella: Caliginoso, oscuro

E'l nostro spirto entr'il corporeo velo, Se beltà no'l solleva, o non l'abbella; Questa dolce il rapello,

L'alza sovra le stelle, e si l'accende, Che con raggi di gloria eterno ei splendo. Io de le scuole Argive

Con riverente man volgo le carte, E mirabile in lor scopro il mistero; Fole di senso prive Benebe paian lor versi, ban con bell'arte

Sotto false sembianze aseoso il vero; Qua fissate il pensiero E, se le voci mie punto gradite, Saggia menaogna in brevi carmi ndite.

Sudo molti, e molt'anni, E con maestra man dubbioso, e incerto Edificio formò Dedalo in Creta,

Sparse di mille inganni Mille vari sentier; il varco è aperto Sempre a chi vuol, ma il ritornar si victa; Confusion segreta

Gl'occhi abbaglia, e le piante; e ehi v'è dentro Quanto s'aggira più, più torna al centro. Da la fonte natia

Tal' il Frigio Meandro i passi mnove, E par, ch'al mar vicino indrizzi l'onde; Ma per lubrica via Se medesmo rincontra, e in forme nnove Il principio col fin mesce, e confonde;

Per tortuose sponde Volge i cristalli snoi taeito, e muto, E di se stesso a se porge tributo: Mostro, che per lung'uso

Si nudria d'uman sangue entr'il fallace Ravvolgimento avea stanza, e covile. Colà Tesco rinchiuso Stato sarebbe al Semibue vorace, Benehè pien di valor, pasto non vile;

S' Arianna gentile Mossa a pietà non li porgea lo stame, Per trar il piè fnor de la soglia infame. Labirinto è la vita, Sono i terreni affetti orridi mostri

Ch'a l'alma traviata ognor fan guerra; Beltà le porge aita, E per salire a gli stellanti chiostri Le porge il filo, e l'erge alto da terra. Il cielo a noi si serra, Ne vede occhio mortal, come ei sia vago:

Belta fede ne fa, che n'è l'immago. SERENATA ALL ESCHO

DICINTIA Cintin, la doglia mia eresce con l'ombra,

E a le tue mura intorno Vo pur girando il piè notturno amante. Tuffato il carro ha già nel mar d'Atlante Il condottier del giorno, E caligine densa il ciclo adombra: Alto silenzio ingrombra La terra tutta, e ne l'orror profondo Staneo da l'opre omai riposa il mondo.

lo sol non poso, e la mia dura sorte Su queste soglie amate Nell'altrui pace a lagrimar mi mena. Tu nor odi il mlo duol, sai la mia pena; Apri, deh per pictate Apri Cintia cortese, apri le porte. Sonno tennee, e forte

De la vecchia enstode occupa l sensi: Apri Cintia; apri bella; oime, ehe pensi? Vuoi to dunque, crudel, ch'io qui mi mora, Mentre più incrudelisce La gelid'aria del notturno eielo?

D' ispide brine irta è la chioma; il gelo Le membra instupidisce; Qual foglia i'tremo, e tu non m'apri ancora? Dorissima dimora!

Ma tu dormi fors' anco, e'l mio tormento Non ode altri, che l'ombra, altri, ch'il vento. O sonno, o de'mortali amico Nume,

Sonitor de'pensieri. Sollevator d'ogn'affannato core: Deb, a' egli è ver, ch'ardessi unqua d'amore, Da que' begl' occhi alteri, Che stan chiusi al mio mal, spiega le piume;

Tornerai pria, ch'allume La bell'aurora il ciel; vanne soltanto, Che Cintia oda il mio duol, senta il mio pianto.

Vanne, Sonno gentil, vattene omai; Coai Iuce nimica, O strepito importun mai non ti svegli; Cosi d'onde Letes sparsa i capegli

La tua leggiadra amica Ti dorma in seno, e non se'n parta mai-Sonno, aneor non te'n vai? Dimmi Nume insensato, iniquo Dio,

Dimmi Sonno erudel, ehe t'ho fatt'io? To de l'Erebo figlio, e de l'oscura Morte fratel non puoi Maniere usar, se non atroci, ed empie,

Possanti inaridire in su le tempie I papaveri tuol, E sisti Pasites sempre più dura;

E per maggior sciagura Vigila eterna ognor t'opprima, e stanehi Si, ch' agl' ocebi del sonno il sonno manchi. Porte, ma voi, voi non v'aprite. Ab pera

Chi dall' alpine halze Trasse, per voi formar, la quercia, e'l cerro: Cingasi pur d'inespugnabil ferro, E valio, e mnra innalse

Città, eb' oppressa è da nimica schiera; Ma se tromba guerriera Qua non gingne col suono, or quai sospetti

Munic ci fan con tanta cura i tetti? O mille volte, e mille età beata, Quando a l'ombra de' faggi Dormian senza timor le prische genti ; Ricco allora il pastor di pochi armenti

Non paventava oltraggi Di ladro occulto, o di falange armata: Avariais mal nata Fn che pose a i tesor guardie, e custodi,

E mostrò i farti, ed insegnò le frodi-Porte sorde a gl'amanti, adunque invano

Di giacinti odorosi Ho taute volte a voi ghirlande inteste? O venti, o pioggie, o fulmini, o tempeste Scendete Impetuosi,

Stendete vol le dure porte al piano;

E tu lenta mia mano Invendicata aneor l'ore te'n passi? Se ti mancan le flamme, eccoti sassi. Lasso, ms che vaneggio? In eiel già rare Scintillano le stelle, Già s'intreceia di fior l'atba le chiome. Santi Numi del ciel, s'in vostro nome D'odorate fiammelle

Arder fee' io più d'un divoto altare. De le mie pene amare Pieta vi punga; e se giustizia ha il pole Levatemi di senso, ovver di duolo. Voi, che mutate a l'uom sembiante, e apoglia

Ch'altri volar per l'etra, Aitri fate vagar disciolto in onda; Voi, che Narciso in fior, che Dafne in fronda Cangiaste, in dura pietra Me trasformate ancor su questa soglia, Cesserà la mia doglia, E godrò, ch'al mattino, ove si desti, Ciutia coi pie mi prema, e mi calpesti

AL SIGNOR

### D. VIRGINIO CESARINI

Armai d'arco sonoro La man più volte, e con volanti carmi Di saettar la Morte ebbi vaghezza; Tentai su cetra d'oro Cantar di grandi Eroi vittorie ed armi Già che sol sangue e morti il mondo apprezza; Ma la mia lingua avvezza A raccontar d'amor gioje e tormenti Formar non seppe mai gnerrieri accenti Indarno, o d' Elicona Selve beate, a questo erin nudriste

De i easti Allor le gloriose cime; Di mirto umil corona Amor s'intesse; Amor ch'or liete or tris Detta in vece di Febo al cor le rime. De la foglia sublime Voi si dovreste a lo splendor di Roma.

Al mio Virginio ingbirlacdar la chioma. Ei del Cigno di Tehe Tratta l'eburneo plettro, e da la cetra Scocca fulmini e fismme, e I cori incende Lungi da la vil plebe Che non eura virtù s'innalza a l' etra. E di lassú l'Ignote cause apprende; Scorre la terra, scende

Ne' eupl regni de l'algosa Tetis E ne spia di natura alti segreti-De le campagne ondose Conosce onde proceda II moto alterno.

E qual strana cagion le renda amare; Sa ne le vene ascose Perch' arda Mongibel d'incendio eterno, Mentre carco di gel la eima appare; E perché in fondo al mare Molli i coralli siano, e a l'aria pura Si trasformin si tosto in pietra dura.

Sa se quest'ampia mole Sia, com'altri affermò, di moto priva, O pur si giri, e lento il Ciel si giaco

Sa qual effetto al Sole,

Ch' è fonte di splendor da cui deriva La bella luce al di, macchi la faccia; E misorar procaccia De le Mediece stelle il novo raggio,

Onde il polo arricchi d'Etruria il Saggio. Se ne' campi celesti D' preida fiamma incoronata Il crine Terror de i re striscia cometa ardente,

Sa da' lampi funcsti Quai portenti infelici, e quai ruine Debba temer la shigottita mente; E come abbia presente

Ciò che in oscuri abissi il Fato cela, I futuri successi altroi rivela. Oh! quattro volte e sei Fortunato Virginio; a la tua lira

Ben dee la nostra età lodi appreme. Se tregoa a' pensier miei Facesse la crudel, per cui sospira L'alma ormai giunta a le miserie estreme, Onesta cetra ebe geme Tocea da flebil areo udresti allora

Narrar tue gloric, e diventar canora, Or di romita piaggia Rostico abitator (si vuole Amore) Sn rozze corde inculti carmi intesso: Da la rupe selvaggia Pictosa Eco risponde al mio dolore, E ne mormora meco il vento istesso. Care selve l'confesso

Che fin che Cinzia mia soggiorna in voi-In pon invidio a Giove i tetti anoi.

Rimanetevi in pace Cittadine grandezze; io qui desio Chinder i giorni mici tra l'erbe e i fiori, D' esequie onor fugace Non abbia il mio morir, ne'l cener mio Beva d'Assiria i lagrimati odori; Me semplici pastori Spargan di latte, ove tra canti e giochi

De la rustica Pale ardono i fochi. Da Numidica balza Urna superba a fabbricar intento Per me dotto scalpel marmi pon tolga; Godrò che dove innalza lapida quercia i duri rami al ventu Tomolo crboso il mio mortale accolga; E ac fia mai che volga

Ninfa pictosa a quella parte il picde, Del costante mio cor lodi la fede. Ed oh! morir beato,

Se dirà Cinzia un giorno, a voi sla lieve La terra o del mio nome ossa divote; Ma se del crine surato Sol due file schiantarsi, o se di breve Pianto rigar io la vedrò le gote, Lieta quant' esser puote Spirto del cielo infra l'elisio stnolo Andrà quest' alma a ricovrarsi a volo.

E la dove le piante Di dolce ambrosia, e gli odorati mirti Fanno a l'ombre beate ombra gradita, Farò che de le tante Venture mie dagli amorosi spirti L' istoria sia con maraviglia udita, E de l'andata vita

I dolci sogni ad ascoltar inteso Più d' un vedrò di bella invidia acceso.

CRE IL VISO È OTTIMO SIMEOSO

PRE LE PASSIONI AMOZOSE

Già l'anriga superno Del celeste Montone i velli indora, Ed a nuova stagion disserra il varco:

Ma d'un orrido verno A i gelidi rigori espost'ancora L'antica madre il crin di brine ha earco. Sotto nevoso incarco

Gemon le selve affaticate, e'l monte Più de l'usato al cicl alza la fronte.

Pianta non va si ardita, Che mostri un fior; ne germogliar dal anolo Temeraria viola ancor si mira;

Progne, quasi pentita D'aver sì tosto a noi spiegato il volo. La tiepida del Nilo aria sospira; Vento dolce non spira,

Ma d'un freddo aquilon aora importuna Porta di Scizia i ghiacci, e qui gli aduna. Cinzia, del mio bel foco Bellissima cagione, e non ti movi?

Deb vieni anima mia, che qui t'aspetto: Poco le brinc, e poco Sentirò gl'aquiloni, ove mi trovi

Fra le tue braccia incatenato, e stretto: Fredde in vedovo letto Le notti or passo, e tra sospiri, e pianti Traggo lungi da te sonni tremanti.

Dunque, allor, che più dorme Il geloso comorte, a me ten vola Furtiva si, ch' ci nol risappia mai; O quanti, e in quante forme Baci darò, poiche t'avrò qui sola, Or a la bella bocca, nr a' bei rai!

E to dir mi saprai Quai sian più saporosi, e più vivaci, O d'un'amante, o d' nn . . . . i baci. Lasso, per l'aer fosco

S'inaspra il gelo, e di sua via già resta Poco a la notte, e la erudel non viene. Chi di reciso bosco Mi porta, o servi, aridi tronchi, e desta

Ne l'estinto earbon fiamme serene? Da l'agghiacciate vene It tremor fuggirà: ma intanto cada

Da vaso cristallin lenea rugiada, Io de'colli d'Etruria I verdeggianti umori, n le sangnique Lagrime di Vesuvio ora non chera;

Lunge stian di Liguria Gli amabili liquori, e de le vigne D'Inarime sassosa il mosto altero I Ne per lungo sentiero Portate qua da le riviere greche

Le fumose vendemmie stri mi reche. Cari al Tebano Dio Questi colli son anco, e non si adegna

Far de pampini nostri al crin ghirlanda. Del nettare natio

Tu mi colma le tazze; e se plù degna Di mosto pellegrin chieggo bevanda, Mesci di quel che manda A noi la Dora; e che le labbra incorde Dir non san se più bacia, o se più morde.

Bacco è fratel d'amore

E se un co'i martir l'anime ancide, Con le doloezze sue l'altro l'avviva : O qual senti dolore La misera Arianna, ove si vide Abbandonsta in solitaria riva! Pallida, semiviva

Dal letto al lito invan più volte corse, Fin ebe l'infids prua fuggir s'accorse. Allor si svelse il erine,

Pianse, gridò, ma fu ll dolore intenso Si che confuse il suon de le querele, Dove, pur disse al fine, Che le torno con la favella il senso. Dove vai senza me Tesco erudele? Volta l'ingrate vele;

Non ha il numero suo la nave; ah volta, O di lontane almen mie voci ascolta.

Se pensier cosi crudo

Alberga in te, che la mia morte brame, Ferms, folle, che sci, la vela, e il remo; Eeeo, ch' io t'offro ignudo L'innamorato sen; tronca lo stame De la mia vita, e n'avrò gaudio estremo; Ch'io la morte non temo:

Temo, ch'a te erudele, in queste rupi Non tolgan l'empia gloria, o gl'orai, o i lupi. Questa è danque la fede?

Son questi i giuramenti? anima iniqua Cosi mi meni a la promessa Atena? Generosa mercede: Te liberai da la prigione obliqua, To me qui lasci in su diserta arena: Ma dovuta é la pena, Io la mertai, quando in si strane guise

Fidai me stessa a eb'il fratel m'necise. Per l'inospito lido Legno aleun non appar; io non ho penne;

Spagio immenso di mar partir mi victa: Pur s'avvien, ch'al mio grido . Corranu di lontan pietose antenne Qual de' viaggi mici sarà la meta? Tornerò al padre in Creta? Al padre, o bo tradito? In Creta dove Laseio esemplo si rio d'indegne prove?

Morro su questi scogli Pasto di fere; o per maggior sciagura Merce sarò di predatrice schiera. Io di harhari orgogli Gl' oltraggi sosterrò mentre che a cento

Ampie città mia real stirpe impera: E con man prigioniera Trarrà fra indegno stuol d'ancelle umili La nipote del sol lane servili-

Ingrato, c to'i sopporti, E non ritorni ancora? E'l cielo ingiusto Me non ascolta, e i tuoi spergiuri obblia? Vendicate i miei torti

O acque, o venti: e più pietoso, e giusto Del rettor de le afere Eolo sia; Ne l'instabil via

Caggla l'iniquo: e per l'arena incolta Erri lunga stagion l'ombra insepnita. Ab no; va pur Teseo Approda a i patrii lidi, e al tuo gran merto Dia l'Attiea eittà condegni onori:

Narra al canuto Egeo Or la pugna co'l mostro, or de l'incerto Ravvolgimento i perigliosi errori; Racconta anco i mici ardori, E aggiungi a tante tne vittorie, e fasti.

Che me qui sola, o traditor, lasciasti. Così dicea, quand'ecco Dolce consolator di sue sciargre, Il buon padre Lieo su'l lido appa Dal suol arido, e aceco Spuntar viti improvvise, e gih mature Facean l'uve pendenti invidia al mare:

E le lagrime amare Terge a la bell'afflitta, e d'ogni doglia L'oppresso cuore in nn balen le apoglia.

COSTANZA IN SELLA DONDA

Freme irato Nettuno, e tanto in alto Erge le tempestose atre procelle, Che sembra a l'anree stelle Mover d'umida guerra ondoso assalto: Ma che pro? se tant'ira, e tanto orgogli A frangere, a spezzar basta nno scoglio?

Apre la caverno a atra spelonca Il re de'venti, e vieu per l'aria a volo L' impetuoso stnolo. E l'interne foreste abbatte, e tronca;

Ma contra il suo furor salda, e robusta Pur non erolla le braccia elce vetusta. Con orrido fragor fulmini ardenti Da l'infiammato eiel Giove disserra, E ne eargiono a terra Gl'onor del bosco Inceneriti, e spenti.

Sol con fronte superha il lauro verde Ne la strage comun foglia non perde. Ma con radice assai più salda, e forte In magnanimo cor costanza alligna; Dispettosa, e maligna

Contr'un fermo voler s'armi la sorte. De la propria virtú fattosi seudo, Trionferà tra mille spade Ignudo. Viva in piaggia diserta, al erudo gelo Esposto sia de la fredd' Orsa algente,

O de la Libia ardente Al sempre caldo incendioso ciclo, Avrà tra'l ghiaceio ogn'or, e tra l'ardore Immobile il pensier, stabile il core.

Pregio virile è la costanza, e anole Sol de gl'incliti eroi florir nel petto; Rada volte ha ricetto

In femminil pensier, ell'eccelsa mole Stabili aver non puote i fondamenti Soyra l'onde incostanti, è soyra i venti-Pur qual sarà, che per virtù si degna lo possa ergere al ciel lungi dal volgo?

Donna, a voi mi rivolgo, Benebé di voi sia la mia cetra indegua: Vostro intrepido cor non è, che pieghi, A lusinghe, a minaceie, a pene a prieghi. Aver d'ebano il ciglio, e d'oro il crine,

Gl'occhi di fuoco, il sen di neve, i labbri D'animati cinabbri, Di perle i denti orientali, e fine, Vostri titoli son; v'amo per loro;

Per la virtù non v'amo no, v'adoro. Volubile beltà, beltà ineostante, Che si muta, si pente, e mai non dura, È un Proteo di natura, Gue per meglio ingamar cangia sembiante;

Dopo, ch'ognor varia colore, e viso, Perch'altri muora in fra'suoi lacci anciso. Ma sian pur l'altre in variar costanti, E richiudan nol seno alma di cera,

Voi stabila guerriera, E salda più degl'immortal diamanti, Siate del fragil sesso onore, e gloria, E vivrà dopo voi vostra memoria.

Manca alfin hellerza; e chi da gli anni, E de l'ingorda età resiste a l'ira? Per v'ba chi da la pira Qual Fenice immortal s'impiuma i vanni: E tal sarcte voi; la vostra fede Immotabile, eterna il merta, il chiede.

O quante, o quante a la passats etate Donne florir per gran hellezza illustri; Ma per girar di lustri La lor gloria avani con la beltate; Ch'ad elernar un nome altro ei vole, Ch'aver ne gl'occhi bipartito il sole.

Non per la hianca faccia, e per le chiome, Che le piovesno in sen torte in anella, Di Penelope bella A noi dopo tant'anni è ginnto il nome, Ma perchè diede in duro caso amaro

D'intrepida costanza esempio raro, Già dopo una crudel gnerra penosa Caduto era Ilio, e la città superba Se ne giaces tra l'erba Miscramente a se medesma ascosa, E là dove già fur l'ercelse mura

Troncava il mictitor hiada matura. Di pellegrine spoglie onuste, e gravi Pompe del regnator d'Asia già morto, Tornate al greco porto De gil Argivi campion cran le navi; Sol tra l'armata Achea mancava ancora De l'Ilasco guerrier l'errante prora.

Solcando gia con disperate vele, Or di Seilla erudele Fra gli scogli agitato, or fra gl'indegni Vezzi di Circe, or di mortal Sirena Fra i dofci rischi, e la soave pena.

Ei d'Ansitrite i procellosi regni

Turba intanto d'amanti empia, e molesta La bella donna in varie guisa assale; Se pregbiera non vale, Con minaccie, e con onte auco l'infesta; Ella seoglio di fe più non si senote, Ch'al softio d'Austro la Cancasca eote.

E mentre va del pattergiato lino Stessendo quel, chi avea pur diauzi il giorno Rivolto al subbio intorno, Per riteserelo pur anco il mattino, Fama è, che de le sue fortone atroci Racconsolasse il duol con queste voci. O del mio grande Uliuse anima cara, CRIMEREN, TERTI EO. Odimi tu che di Nettuno infido Lungi dal patrio lido Pellegrinando vai per l'ombra amara, O pur luggiù fra gli amorosi spirti Passeggi il hosco de gli ombrosi mirti.

Quel cuor, ch'a te già diedi, a te pur serbo, Ne fia, ch'in questo seoo abbia mai locu Altro, ch'il tuo hel foco. Faccian fortuna rea, destino acerbo Strage, e scempio crudel di questa salma,

Mia fede eterna sia, s'eterna è l'alma.

Non è qual piuma, o pur qual fronda lieve

Il mio pensier, ma qual diaspro è saldo;
Se questo petto è ealdo,

Caldo solo è per te, per altri neve; Sforzar il mio voler non può la sorte; Se d' Ulisse non son, son della Morte. Raddoppiatemi pure, o voi, che siete De le eciagure mie cotanto ardenti,

I martiri, i tormenti; De la mia se voi testimon sarete; Saran questi, ch'io sostro assanni, e doglie De la costanza mia trions, e spoglie.

### ANNIVERSARIO AMOROSO-

Itene, amiei, e da' rosai di Pesto Diligenti sergliete I più bei parti de la nuova aurora. Fregio odorato a le mie tempie intesto Sia da voi: Trascorrete I giardioi d'Adon, gli orti di Flora: Questo è il di, questa è l'ora, Che di Cinsia io m'ascesi. O come rago

Spunta I Sol, che di lei vaol farsi immago. Gis non farò, ne povertà il consente, Arder di fiamma licta Sotto notturno eiel bosehi recisì; No per me strucieran di sollo ardente, Qual lucida cometa, Per gli acrei sentier raggi improvvisi.

A dolce mensa assisi
Coroniamo le tazze, e in festa e în gioco
Celebriamo il nstal del mio bel foco.
Vengan dal lito a le sirene amico.

E. dal monte, eb'eterno
Nutre l'incendio in sen, grati liquori;
Ne manchino d'Etruria, e de l'aprico
Pampinoso Falerno
L'aure vendemmie, i porporini nmori.
Sndio arabi odori

Di balsamo gentil sparse le chiome, E sia legge del ber di Cinzia il nome. Lasso, ma come ad onorar quel giorno Folle disio mi spigne,

Ch'origine mi fa di tante pene?
Micro prigioniero, a eni d'Intorno
Duro laccio il piè strigne,
Divoto adorerà le sue catone?
Nochier, eb'in erme arene
Sospinto fu dagli Aquilon malvagi,
L'ora celebrerà de' suoi naufragi?

O Cinzia, o quante volte a le tue sorde Porte di notte appesi Candidi gelsomin, rose ridenti! O quante al suon d'armoniose corde A raccontarti io presi Nel silenzio comone i miei tormenti! O quante in su l'algenti Soglie m'assisi; e sovra l nudi sassi Gelidi sonni infino a l'alba i' trassi!

Per te pioggie importune, ispide brine Sostenni allor, che stride Di Borca impetuoso il fiato aento; E su'l mattin caren di nevi il crine

Il nuovo Sol mi vide Onde biondo partii tornar zanuto;

A ta porsi tributo
Di legrime e sospiri; e l'aura intanto
Dispendes le querele, e beven 'l pianto.

Ouel di, Cinaia, quel di, ch'io ti mirai, Fu il primo di mia morte. L'ultimo di mia vita, e pur t'adoro. Versa il vino.. o ministro: a' nostri guai

Forse avvarrà, ch' apporte
Bacco, se non Amor, qualche ristoro:

Questa di liquid'orn Dolec rugiada irrighi l'alma, e lavi Del tormentato cuor le doglie gravi.

Eterni Numi, che rol piè ealeata Le stelle, ed a' mortali Quaggiù piovete influssi or fausti or rei, E tu, madre di lui, che con l'alate

E tu, madre di lui, ehe eon l'alate Sue saette immortali Su nel cielo fa guerra appo a ell Dei.

Udite i voti mier; E se ingiosti non son, con licti lampi Da la sinistra il crel tuoni ed avvampi,

Da la sinistra il esel tuoni ed avvamp Già non bram'io, che Zeffiro leggiero Gonfi i mici sparsi lini,

E cortese Nettun mi spisni l'onde; Perche da i liti, or ha l'Aurora impero, Di tesor pellegrini Carco men rieda a le paterne sponde;

E de l'arene bionde l'apogli il Gange; e di eoralli e gemme

Impoverisca l'Eritree maremme.

Non chieggio di frenar con man feroce

Destrier di Tracia nacito,

Che smalti il morso d'òr d'argentee spnme; Ne eli'io fra schiere armato in vista atroce Di bianco acciar guernito

Faccia de l'elmo tremolar le piume, E del sangnigno Nume

Fero campione appenda a i patrii alberghi laimiche bandiere, ostili usberghi. Pur ehe l'idolo mio donar non nieghi

Al cuore innamorato
Dopo tanti sospir qualche mercede,
Il ciel non stancherò il'avari preghi;
Ma in povertà beato
L'oro disprezzerò con chi'l possiede:

E se di fama erede Io non sarò dopo la morte, oscuro Purch'a Cinzia non sia, gloria non curo.

Purch'a Cinzia non sia, gloria non cu E se scritto è lassà, ebe la mia cruda Parca lo stame tronchi

Pria ch'io giunga a l'età fredda e tremant Cinsia piangendo a me le luei ebinda, E enn sospiri tronchi Accompagni al partir l'anima amante,

Accompagni al partir l'anima amante, E muto, agonizzante Io dia, ne l'esalar gli ultimi fiati, A la bocca di lei baci gelati.

AMANTE TRATTERUTO DAGLA SUA DORRA

Già caduta dal ciclo era ogni stella, Se non quella d'Amor eb'al giorno è scorta, E già l'aurata porta, Disserrava a Pirco l'Alba novella;

Quand' io col primo solo al mar vicino Costretto a dipartir presi il esmoino. Per le vie di Giunon puro e serene Battea placidi vanni aura seconda.

Tranquillissima l'onda Baciava, e poi fuggia, l'umido arene; E impaziente omai d'ogni dimora Chiedeva libertà l'avvinta prora,

Ed ecen Cinzia in su l'estremo lido Frettolosa ver me volger le piante; Bella d'Amor Baceante Il ciel fería con lagrimoso grislo,

Nuda il sen, sciolta il erin, doppio tesoro Quinci e quiodi scopria d'avorio o d'oro. Che non fe'? che non disse? A i pregbi, a i pianti

Rimproveri mischiò, minaccie ed onte: L'acquo e l'anre, che pronte Ella vedea, la nave o i naviganti Escrò, maledi; chiamò importuno Eulo più volte, e perfido Nettuno.

Io, che pur dianti al piede avea le penne, Ritardo i passi, e di partir mi pento; Già mi parca ch'il vento Spirasse avverso a le velate antenne; E in veder nubiloso il volto amato

Fosco sembrommi'l cielo, e'l mar turbato
Ab, ebe di selec e di ferrigno smalto
L'anima scabra, e il duro cuore ha cinto
Chi non si da per vinto

Cai non si da per vinto Di duo begli ocebi a un lagrimoso assalto: Di che pianga Calipan, e 'l suo viaggio Fermerà neglittoso Ulisse il saggio.

Lui né fermar con magici atromenti Circe potro; né per tardar ana via Con l'usata armonia Le sirene trovàr note possenti;

Sospinto dal furor d'Anstro eradele Cala in Ogigia alfin le erranti vele. Cortese qui do l'Ocean la figlia L'ispido verno a riposar l'invita.

E de la prua admeeita Le piaghe a risarcir dolce il consiglia; Ei, oui laccio amoroso il cuor già lega, L'incora fonda, e di restar non nega.

L'ineora fonda, e di restar non nega. Ma di nuov'erbe e nnovi fior coaparte Già ridevan le piagge al sol d'aprile; Contra l'nsato stilo

Vari indugi egli ordisce, e mai non parte; Ora il verno, ora il mar Ulisso incolpa, Mentre di sua dimore Amore è colpa. Pur tentò di partir; ma quando scorse

Regiadosi di pianto i rai dirini, Piegò gli aparsi lini, Torse il timo, sospese i remi, e corse, Corse a la ball' effitte a in regia mise

Corse a la bell'afflitta, e in varie guise Seco favoleggiando alfin a'assise,

Ella benché più volte udito aresse L'alta reisgura del Troiano impero, Dal facondo goerriero Più volte richiedea le storie stesse; Ed el le ettesse a raccondar par torna, E in mille modi un sol successo adorna. Costa, dieca, con torregionis mura, Sador di duo gran Jumi, Hio sorgea, Quivi il Xunto scorraz:

Quivi il Xanto seorrea: Queste fur le mie tende; e con la dura Cima dell'asta in su l'arcene intanto Le mura disegnò, le tende, e Xanto. Quelle di Tracia (ed a sinistra 'l sito

Lievemente ombreggiò) fur le trinciere; Fra l'indonite schiere lo quinci entrai con Diomede ardito, E spento il duce lor per l'aer cieco Trassi i corsier fatali al campo greco.

araisi i corsier falali al campo greco. Segoiva il cavollier to l'erema sponda Altri successi a trattergiar rivolto; Ma del mar, che oon molto Normorava lontan, si crebbe l'onda, Ch'interroppe i disegnije i Troia giseque Proda prina del foco, e poi de l'acque.

# AL AIGNOR ALESSANDRO TASSONI

Mostra ehe ehi è dedita agli amori

non può cuntar cose eroiche.

Non perché millo carte
D'amorosì pensieri abbia già piene
Sento a la penna osis manear auggetto:
Servo, ma non ba para.
Febo ne' versi miei, ne' d' Ippocrene

Il beato liquor m'inebria il petto; Cinzia di ai bell'arte A me sola è maestra; casa ba vaccolto Tutto il Parnaso mio nel soo bel volto.

O se con rete d'oro
Sul più freco mattino io la mirai
Freuar la libertà del cein vagante;
O se col bel tesoro
Di quelle fila aurate io vidi mai
Schernar fiato leggier d'aura volante,
Il mio plettra sonoro.

Il mio plettra sonoro
De le eltione raccolte o sparse al vento
Formò lunga stagion vario concento.
Di lucida zafiiri

O di genne Eritre ricco monilo
Porti al bel sen, porti al bel collo intorno;
Cangi gonna, e le miri
Or di cerulei stami, or di gentile
Perpora, er di fin ore il fiacco adorno,
Rida, pianga, sappiri,
Volga festavi o dindegnosi I lumi,
Fo di poca materia ampi rolumi.

Che ac da Pebo offerta
Foss ance al petto mio voce al degua,
Che potesse gonfiar tromba guerriera,
Da l'Affrica desecta
In Francia io con trarcei sotto Piosegna
Del feroce Agramante armata schiera,
Ne per cinger Biserta

Astolfo io manderei su per le nubi
A portar gli ocebi al eiceo re de' Nubi.
Per me dietro la guida
Del famoso Buglione in Palestina

Non moveria d' Europa oste fedele, Ne per fuggir d' Armida Spirgheria per sineognita marina L'Esteose cavalier tumide vele, O de la notte infida Fra i tenebrosi orror Clorinda forte

Fra i tenebrosi orror Clorinda forte
Dal suo misero amante avria la morte.
Tassoni, invido parmi
Chi celabrar potendo il cons

Chi celebrar potendo il accol nostre A la passata elà consacra i versi. Vita avria ne' miei earmi Il re de l'Alpi, e di non falso inchiostre Per lui asrian ben mille fogli aspersi, O Generra con Parmi Premesse, o al suon di concavo metalle

Premesse, o al suon di concavo metall Da l'Italico suol snidasse il Gallo. Ne can silensio indegno Passerei le vittorie onde la Dora

Trofei si gloriosi alsò por diauxi: Del magnanimo sdegno Fan ampia frde al pellegrino ancora De d'arso Annone i miserandi avansi; Aller frale riterno

Furon l'arme d'Esperia a si grand'ira, E più d'un cor aul Mineio anco sospira. Ei con bronzi tonanti,

Fe' scotendo a vicenda or Alba or Trino Del Tanaro e del Po muggir le sponde; Le Niofe che tremanti L' insolito fragor udian vicino Attonite vedeansi errar per d'onde; Senti non lunge i rinniti

Senti non lunge i pianti Sbigottita Alessandria, e le bandiere Tremolár per timor au l'aste lhere. Deb tu che sai, che puoi Spiegar per l'alto ciel Dedalei vanni,

E te stesso eterner ne l'altrei glorie, Qua volgi i pensier tuoi, E trionfando del rigor degli anal Lascia di te, di lui degue memorie: De'lor sognati eroi Arrossiran te autiebe età, ne tanta

Ambisiose andranno e Smirna e Mante. Sia mia gloria suprema Morir amando; e'l nome insiemo e l'ossa Chiuda un aol marmo, e copra eterno oblie; Pur che sino a l'estrema

Aura eh'io spirerò vantar mi possa Ch'altri a parte non fu del gioir mio: Ma di gelida tema l' spasma e so ch'un'amorosa arsura In petto femminil siuma e non dura.

Beo mi giurò sun fede Cinnia più volte, e ne ebiamò aeveri Giudici, testimon la Terra e'l Polo: Ma quegli occhi io eoi siedo Com'in uno trono Amor, quegli acebi alteri Non possoo piacer certo ad un sola;

E ben folle o chi erede, Che gli esecrandi voti o gli spergiuri Del sesso infido il Cielo ascolti o curi. Vote asrian di strali Del zoppo Dio l'atre fueine, e poco A tanto saettar sarebbe un Giove. Ma le colpe mortali Troppo pietoso ei pur si prende a gioco, Ne per loro mentir punto si move. Oh folgori immortali Mal spesil oh degli Dei ire perdute; A che poi fulmioar l'Alpi canute?

#### ALL'AUBORA.

Tenebrmo era il cielo, e non apriva Il Gange ancor l'uscio dorato al giorno, Ocando a avegliar col corno Le fere Erimantee Cefalo usciva, Garzon nato di Dei, nudrito in selve, D'anime predator, più ehe di belve-Stella, che fiammeggiando il eiel rischiari, Oro, ch'il sole in Oriente affine, Son de gl'occhi e del crine

Sembianze vili e paragoo men chiari; Ma rigeli son gli uni, e l'altro è incolto, E fa più bel beltà negletta il volto. Mirollo in sul mattin la Dea che auole Cacciar la notte, e ne resto confusa:

E come, disse, or usa Prima de la mia scorta uscire il solc? Poi conobbe l'errore, e sen compiacque, E di grembo al piacer l'incendio naeque.

Dolce mirar per le foreste Argive Dietro al bel eseciator correr l'Aurora: E già passaya l'ora, Ch'a lo spuntar del giorno il ciel prescrive,

E împaziente in aspettar la Dea Indarno il freno d'oro Eto mordea. Essa al erudo garzon de le sue pene Por lagrimando invan chiedea pietade. E i pianti eran ruciade.

Che d'insoliti fior vestian l'arene; Del pertinare orgoglio al fine accorta, Fortiva il prende, e per lo ciel se'l porta-Fugge l'Aurora a le stellanti ruoto Con l'amorosa sua dolce rapina,

E spesso † labbri inehina E gli bacia per via gli ocehi, e le gote; God' il ciel, rid' il mondo e pon mai forn Altro giorno si bel da l'onde sorse, Deh se diletto alcun per così care

Rimembranze d'amor al cuor ti riede, Non trar si tostó il piede, Bella guida del sol, fuora del maro. Tempo sempre non han le gioic mie, Ma tempo avrà sempre a spuntare il die.

Abbi cortese Dea se fosti amaote, De gli amanti pictà. Tebe già vide Nel eoncetto d'Alcide Starsi duo giorni il sol nel mar d'Atlante;

Or ch' a beltà più rara i' giaecio in seuo, Bitiencel tu per due brev'ore almeno. Beati o voi, cui sotto l' orsa algente

Notte si lunga il freddo ciclo ingombra, Perch' a me con vostr' nmbra Questa luce eangiar non si coosente; Che non può già soffrire ansaote enore Gl' iterati natal di tante anrore. Cinria, dammi, cor mio, gli ultimi baei:

Già per l'aperto ejel spiera le chior Febo importano: O come Son del nostro ginir l'ore fugaci. Cruda aurora, empio sol, di cento giorni L'onte compenserò, com' io ritorni.

SI DETESTA L'AVARIZIA OELLE DONNE.

Pera chi di Natura

Primier ruppe i confini, e fe' per l'onde A scorno di Netton volar le selve: Rozzo cuore, alma dura, Che rimirar per quelle vle profonde Poteo senza timor l'orride belve al Precipitoso iogegno,

Ch' ad un' aura, ad un legno Fidò se stesso, e con dubbiosa sorte Osò seherzar si da vicin con Morte.

piravan sconoscinti, E nome non avean Coro, Volturno, Zeffiro, ed Aquilon, Favonio, ed Austro:

Ne d'Orion tempti Erano i rai, ne per lo ciel notturno Pigro Boote aneor guidava il planstre:

locognite, ma belle Fiameggiavan le stelle, Ne con tremante euor gli nomini insana

Loro offrian stolti preghi, e voti vani. Non hastavano dunque De la terra i perigli? Anco per l'acque-

Nuove vie di moris dovea cercarsi? Argo, Tiff, o chiunque Trasse dal monte il pino, e si compiacque Confiar d'aura incostante i lini sparsi,

Peste fu de' mortali : Ma il pessimo de' mali Ch' ci ritrovò, fu che die fama a l'oro : E d'un bicode monton fece un tesoro.

Allor mancò la fede: Astrea per gir al eiel a' impennò l' ale, Si spense in terra ogni virtu più rara, Amor eh' altra mercede Non richiedea ch' amor, ai fe' venale, E la donna imparò d'esser avara.

lo con musici accenti I miei lungbi termenti-Raccopto a Filli: ella se'p ride, è mira. Che in mao oon porto altro ehe plettro, e liza,

Muse, già la bell' arte Non appres' io da voi per coronarme Di verde lanco in Campidoglio il crine, Ne per centar di Marte

Gli orridi assalti, e con soperbo earme Stidar le trombe greche, e le latine. Canto per far pietosa Un' anima orgogliosa:

Se non giovano i versi a l'ardor mio, Muse restate in pace, Apollo a Dio-Amor, lasso, mi sprona, Poverta mi raffrena, e ben m'avveggio,

Ch'un amante senz'oro è sempre in doglia: Se chiuse a chi non dona Stan le porte di Filli, io che far deggio,

Per non morir su l'agghiaceiata soglia? Con sacrileghi esempli

Spogliero altari e templi:

E to madre d'amor prima sarai, Che d'avara bellezza esca mi fai. Amansi a la campagna,

L'aguella el lespro, e la giovenca e il tanro Ne v'è ebi del gioir premio richieda; La sua eara compagna, Cul seguitando va dal mirto al lanro, Senza mercede il bel colombo ha in preda:

Vendon gli amplessi, e i baci.
E'l prezzo fanno a le lor gioie stesse;
E l'nom le compra, e'l più ne godon esse.

O lieta, o fortunata Di Saturno l'età, eb'il faggio, e l'elce Sudava il mel, piorea la manna a stille; Allor sirpe malnata I campi non eignea, nè senlta selce Additava i confin, partia le ville;

Additava i confin, partia le ville; Senz' aratri, e bifolchi Eran fertili i solchi, E a gl' innocenti abitator del mondo

La terra apriva a cenno il acu fecondo. D' alga intesti, e di canne Eran gli albergbi, e non avean d'armati Vigilante custodia a l'ascio avaoti;

Ne le rabbiose sanne De i molossi importuni, e i fier latrati Temean di notte i più segreti amanti; A le ninfe cortesi

I pastorelli accesi Davan, se davan pur, o favi, o latte, O rose colorite, o poma intatte.

Or non basian le gemme
E poco è l'ôr, che da Pervuj regui
Del gran Monarea Ispan portan gli abeti
Në l'Eritree maremme
Si peschino le perle, o quai più degui
Parti si nutra in sen l'Indica Teti;
Vençan d'Assiria colori,
Di Melibea colori,

Drappi di Babdonia, allor pietade Fia, che si trovi in femminil beltade. Ma tu, qualunque vendi

Qoel ben, ehe più di noi forse tu brami, Odi i mici esidi affettuosi soguri. Ardan nottorni incendi L'avaro tetto, e le ricchezze infami Di ladro ignoto occulla man ti furi, Si ebe fra gli agi avvezza In mendica vecchiezza

Chinda i tuoi giorni, e il cenere infelice Urna non euopra, e sparga l'aura ultrice. O de la Gallia invitta

Non ultimo splendor: Brenno gaerriero, lo la tua gloria adoro, e il nome inebino; Non già perchè secofitta Per le Boma rratasse, e il seme altero Quasi spento di Giaso, e di Quirino; Non perchè l' Asia Goste Trofoe de le tue poste Ma perchè d' empio coe gli avari eccessi

Sapesti aneo pinir eo' doni stessi. Era lunga stagione, Che d'assedio crudel einte tenca

L'Efesie mura il Capitan feroce; Poieh' il ferreo montooa Con gli urti bellicosi indarno avea Dato al muro fedele assalto atroce; Ma dubbio era l'evento, Che pien d'alto ardimento 421

Osava il difensor fin sovra 'l vallo Salir più volte a provocar il Gallo. Quando d'anrei monili L'armate schiere de guerrier nemici Vide avara decenti.

De le spoglie gentili
Ben tosto avida fatta, i tetti amici
Patricida erudel tradir dispose;
Patteggia il prezzo, e guida

Per la cicc' ombra infida Il canto re, dove per strade ascoste Ne le mora iofelici entrar può l'oste. Già d'orror, di singulti,

ne le mara iofeliei entrar può l'oste. Già d'orror, di singulti, Di gemiti, e di gridi Efeso è piena, Chi cede al vineitor, chi cade esangue:

Le fiamme indegni insulti Fanno a' tetti dorati, e per l'arena Scorrendo va da mille rivi il sangue: Amorose bellezze Preziose ricchezze

Sono galliei acquisti; in si brev'ora Regui, pompe, tesor Marte divora. Sol eon papille asciutte

Stassi colei, de la città mirando
L'arse religoie, e i lacerati avanzi;
Vengon la schiere, e tatte
Sovr'il capo eserabile, e nefando
Versan quell'òr, che desiò pur dianzi;

Ella dal peso oppressa Ne la merce promessa Trova il gastigo, e fra le gemme avvolta Nel bramato tesor resta sepolta.

Tr stenos conds

GIO. BATTISTA RONCHI.

Fuggon rapidi gli anoi, e qual in fiumo L'onda incaiza l'altr'onda, Tal dal secondo di eacciato è il primo, Nè così ingorda mai pascer del timo L'odorifera fronda Schiera d'api digiume ba per eostume,

Schiera d'api digiune ba per eostume, Come invisibil piume Spiegando avida Morte, ad ora ad ora L'umane vite in su'l florir divora. Nen, se di giorno io giorno a saero altare

Fra Nabatei profumi
Tu sparga il sangue di ben cento armenti,
Fia però ese pietosi a' tuoi lamenti,
Trov' i artarei Numi,
O che le Parche a te sian meno avaro:

L'onde di Stige amare llansi a varcar, nè dopo il gnado estremo Del erudo passaggier venale è il remo. Iavan lungi da l'arme, e dai turbati

Fintti de l'Adria insano Starem temprando a l'ombra il plettro eburne: Vano sarà, fuggir del eiel notturno La gelid'aria, e vano

Schifar de l'Austro pestilenti i fiati; Violenza de Fati Seco a forza ne tragge, ed infinite Le strade sono, onde si esta a Dite. E noi, se'l tempo irrevocabil fugge, Sospireremo, o Ronchi,

E colmerem d'inutil doglia il eoore? Ah nol cogliam da questi campi il flore Pria che tempesta il tronchi, O maligno vapor l'arda e l'adugge. Folle elsi più si atrugze,

Il pensar al morir la morte affretta, E più tardi si muor, se men s'aspetta. Prendiam dunque la cetra, io de la prima

Mia fiamma ch' ancor bolle,
Tu de l'ultima tua direm gli 'acdori,
Ma de' più dolei ed onocati umori,
Che mandi il too bel colle
L'aride fauci a noi righiamo in prima.

Altri a Parasso in cima Cerchi di rio divion acque feconde; Il furor nostro a noi derivi altronde.

So vidi (il giuro, e se mia liuguo mente, Con furia procellosa Schiantin le viti mie grandini acerbe) Vidi il nadre Liro steso fra l'erbe

Su cetra armoniosa Trastar d'avorio o d'òr plettro lucente, Vidi le Ninfe intente

Starrere al canto, ed a le voci arguto
1 Satiri chipar l'orecchia acute.
Bacco ed Amoc son duo gran Numii io lore

Consaero i giorni mici: E quando vuol Morte erudel li chiuda: O com'è dolce intento avec ignuda Fra le braccia colci

Che sola è la mia vita e'l mio tesoro; Come in gran tesza d'oro È dolce, or che più ferve il Sol nel cielo,

E dolce, or che più lerre il Soi nei cie Indomito liquoc frangee col gelo. Godiam l'ore presenti, e poca fede Prestissoo a le future:

Ma totto ciò che vien, venga improvviso; Sia ministro di pianto, o sia di riso, Di gioie, o di seiagure,

Nulla de l'avvenir euea mi fiede : Cou frettoloso piede Veochiezza a'avvieina, e fuggitivi

Puc troppo se ne vanuo i di festivi. Di gemme e di tesori oltramarini Cumulate ricchezze

Ingordo erede aver da mo non pensi; Altro più dolce orgetto hanno i mici sensi, Ch'insipide dolcerac

D'Iuutili adamenti e di rubini; Che quando Il ferro chiui, Non faran con sue arene Indo e Pattolo,

Che la Parca il sospenda nu ponto solo. Mentre dunque aneoc lice in giochi e in feste Fra gli amor, fra le mense

Passerò di mia vita i miglior anni, Ne lascerò che d'importuni affami Nubi pallide e dense

Mi diluviio sul core atre tempeste, E se cure moleste

M'assaliran, farò al pensiero infermo De' doni di Lleo ristoro e schermo. Onalor sparse di gelo in votro schietto Che lagrimar del bel Floran le viti, Sento estpermi in sen foros graditi, E di liete favillo Tutto ingombrarmi in un momento il petto, Me atenso in abilo metto; Re sono, e in vece di diadema o acettro Cingo di rose il crine, e atringo il pettro.

Soggo le dolci stille

Cingo of rose il crine, e atringo il piettro. Ed oh, come frequenti silora i carmi Piovon da la mia cetra i Qual fiume d'cloquenna in petto ascondo! Allor con alto suon, con stil facondo

Erger mi sento a l'Etra, E eanterei vittorie, uomini ed aemi; Ma le guerre che facmi

Ma le guerre che facmi
Piarque a l'ignudo arcier, convien ch'io canti,
E le perdite mie seriva e l miei pianti.
Non dirò che di Grecia i re goerrieri

De le bellezze illustri

Bivolti a vendicar i furti indegui,

Bivolti a vendicar i furti indegui,

Bicoprimero il mar d'armati legni,

E audansec duo lustri

A incenerir di Troia i tetti alteri.

Fàr llio i miel pensieri,

### Cinaia gli arse in brev'era, e gli occhi susi De le ruine suie furon gli eroi. A CINZIA.

Del mar che bagna a Lilibeo le piante L'Itaco cavalice l'onde fendes, E di loutan scorgea Rotando ir pre lo ciel unhe fumante, Che da l'orrido sen d'alpestre balza,

Qualoc sospira, empio gizaute innalza. Ed ecco in cima agl'inerespati argenti Tre donzelle apparir con cetra e plettro: Il erin di puro elettro, Le luci a par del Sol erano ardenti.

Le luci a par del Sol erano ardenti,
E de l'iguudo sen lambendo giva
I tiepudi alabastei ooda laseiva.
Tessecro innansi a la volante prora
Da l'armoniehe lire un suon concorde
Ed a l'aurate corde

Voce accoppies si dolor e si canora, Ch'i aeffiri fermando in ciel le penne, Troncero il corso a le velato antenna. Guerrice (dices) che dagl'ineendi argivi Micasti incenerir d'ilio le mura, Ben per tua gran ventuca

Pellegrinando a questo cielo arrivi:
Noi presaghe ne fimmo, o più d'un giorn
Qui sospirato abbiamo il tuo citorno.
Questo è del Riso o della Gioia il regno,
Qui l'anime beate han certa sede:

Ma chioso a moctal piede
Sta per legge lamortal cammin al degne,
Tanto gaudio a te sol riserba il Pato,

Tanto gaudio a te sol riserba il Pato, Folle, se'l fuggi, e ae lo aprezzi, ingato. L'arme provasti già, prova or lo paci, S'ignado è Amor, e tu depon l'acciaro,

Vedrai qual sia più caro
O soon di trombe, o mormorio di bael.
A che badi? A cho pensi? Ancoe noi aai?
Perdnto ben non si racquista mai.
Godi mentre ancor hai goancia di rose,

Che ben toste verrà l'età del gielo, Sotto cannto pelo Le miserie più gravi il cielo ascose. Pena sarà fin la memoria, e forse Lagrimerai quest'ore indarno scorse. Cinzia, io non ho de le Sirene il canto, Ne la mia voce a l'altrui morte aspira: Sai ehe vuol dir mia lira? Ch' oziosa beltà perde il suo vanto;

Van gli anni a volo, e per girar di lustri Caggiono i marmi alfin, non ebe I liguatri. Un ben ehe tosto manca, un don che fugge, E quel fragil tuo fior di giovinezea. Importuna vecchiezza

E rose e gigli in un momento adugge; Cangeran qualità la guancia e'l crine, Quella si farà d'òr, questo di brine. Se a te dunque benigno il ciel concesse Prezioso tesor, perehė il trascuri? Ecco pender maturi

Dal tronco i pomi, e biondeggiar la messe; E tn folle vorrai pria che raccorli, Del tempo a l'ire inutilmente esporli? Tempo verrà che nel cristallo amico Orma non troversi del prime volto,

E eh'io libero e seiolto Fiamma non sentirò del foco antico, Tu sarai sensa amante, io senza amore E sarà mia vendetta il tno dolore.

### PARTE SECONDA

#### AL SERRISSIMO

### DUCA DI MODENA

Sulle opere gloriose di sua altezza in pace e in guerra.

Luminose di gemme e bionde d'oro Ha d'Idaspe l'arene, Ma nel rio d'Ippocrene Più riceo in paragon nasce il tesoro Mentre i cristalk suoi Posson d'eternità smaltar gli eroi. Vergini Dee, che del ruscel beato Custodite la sponda,

Dell'ammirabil onda Deh! non mi sia vostro favore ingrato, Ch' io la penna v'immergo, E dell'Italia il più bel fior n'aspergo-Certo Irrigata di celesti umori Si vezzosa non suole

Rider in faccia al sole La reina odorifera de' fiori, Che più preglati assai Bella Virtù non sparga odori e rai. O di vera virtà incido specchio, Mio re, mio name in terra, Se in troppo ardir non erra. Porgi cortese alla mia cetra orecchio:

Di te ragiona, e gode Se medeama fregiar della tua lode. Regger con man lenta e soave il freno Di popoli guerrieri;

Ma eon più duri imperi Frenar gli affetti suoi dentro il suo seno, E sol con proprio danno

Saper contro se stesso esser tiranno: Piover (e siane una verace immago L'arriechita mia Musa) Con larghezza profusa

In grembo alla virtù l'onde del Tago, E con degna mercede Animar il valor, premiar la fede: Preveder, prevenir l'alta sciagnra,

Onde l'Italia or piagne, Sviscerar le campagne, Qui fosse profondar, la drizzar mora,

È da barbari idegni Provvidamente assicurar spoi regni; Son tue glorie, Francesco, e nella pace Gli studj tuoi für talis

Quinci spiegò grand'ali Fama non Insinghiera e non mendace, Ed al ciel sovra quanti Reggon seettri in Esperia alzò tuoi vanti. Ma più pronto però suole Elicona

Dispensar i spoi carmi. Ove si trattan l'armi Ove di guerra alto fragor risuona, E sel d'opre di Marte Par else sappian parlar l'Aonie éarte. Qual ebbe mai, qual mai la Grecia vide

Saggio più di Nestorre?

Pur di lui tace, e corre Parnaso a celebrare il fier Pelide, E dell' indomit' ira Nel morto Ettorre i erudi effetti ammira.

Dunque, signor, di tne vittorie eccelse Sol mia cetra favelli. Già che i lauri più belli Pindo nelle sue selve al tuo erin scelse,

Allor che ti miraro Mieter armati campi Enza e Panaro. Qual fier leon, cui là ne' bosehi ircani Gran fame arrotl i denti, Se stuol d'ineauti armenti

Pascer d'alto mirò gli erbosi piani, Corre, abrana, disperde, E rosso lascia il snol che trovò verde: Qual piomba giù dal ciel fra tuoni e lampi Saetta incendiosa,

Che la dura elee annosa Squarela, e del tronco busto ingombra i campi, Smorto fugge il bifolco, E l'aratro abbandona a mezzo il solco.

Tal fosti tu, tal rassembrò tua spada Contro la turba ostile: Ma di libero stile Poco alla nostra etate il suono aggrada:

Più sieuro è il silenzio, Ch'amara anco è la manna a un cor d'assenzio.

#### ALLA SACRATISSIMA MARSTA

TESTI

### DI FILIPPO QUARTO RE DI SPAGNA

Si toccano succintamente le glorie di sua Maestà si supplica per la pace e si esorta a portar l'armi in Terra santa.

Già purgata di mostri avea la terra Con invitto valor l'erco Tebaso, Ne l'intropido assoo Fiù rittovara ore adoptarsi in guerra, Quando il grom Mauritaco e Quando al grom Mauritaco e vice de la constanta de la celeste insarco. Vice de la celeste insarco. Ternale le briglie d'ore sin mano al Sole, Mentre l'obblique vie timido corse, E di cader in forse

Più volte vacillò l'eterea mole; Generoso v'accorse Ercole allora, e con le spalle altere Dal precipizio assicurò le sfere.

Cosl misterioso in sua favella Cantar s' udi plettro di Musa Achea; E forse dir volca Che gloria militar sempre fu bella,

Ma che più risplendea Nobil pietà, ebe dell'empireo regno Contra ogni empio voler si fa sostegno,

O re de'regi, il eui diffuso impero A gran pena del sol l'ocebio misnra, Al eui seettro Natura Partori fuor del mondo un mondo intero, Non isdegnar d'oscura

E pellegrina cetra il suon, che stride, Ne ti turbar s'a te fo pari Aleide. L'Idra, che da più capi orrendi e crudi

Vomitò di velen spame mortali, E feconda di mali, Tutte infettò le belgiebe paludi,

Tutte infettò le belgiebe paludi, Trionfo è de'tuoi strali; Ed or dell'empie teste i tronehi scemi Dan su i liti d'Olanda i gainzi estremi.

Dan su l'Int d'Olanda i gaussi estreme. Duro a veder dall'iperboree tanse Terror dell'Austria nocir leon fremente, E la grand'onghia e 'l deute Sanguinosi portar di stragi omane; Pur giacque; a l'Istro algente Di Vandali cioressi comb son riva;

Di Vandali cipressi ornò sua riva;
Ma il gran soccorso alla tua mana s'ascriva.
Fasto di tre gran corpl un corpo solo

Ecco di Francia il Gerion sen viene;
Turba del Po Parene,
D'arme e d'orror empie d'Inanbria il suolo

Poi trema, e non sostiene Pur di mirar della tua spada il lampo Ed a tre vite nna sol fuga è scampo.

Dehl qui sia'l fin dell'ire, e la faretra Gravida di rendetta omal deponi, Magglor, se ta perdoni; Che se to vinci, andran tue lodi all'Etra; Che non sempre di tonoi.

Ché non sempre di tuoni Arma Giove la destra; e a chi l'offende Con non men bella faccia il ciel risplende. l'so, ch'al tuo valor lieve fatica D'ogni forza mortal l'incontro fora: Ma che non tenta aneora Ostinato furor d'alma inimica? Ivi pietà s'ignora

Ove superbia regna; e tutto lece A chi del suo voler suo Dio si fece. Già Lutero e Calvin d'insegne e velo Veggo informo adombrar le terre e i mari; Odo 1 singulti amari

Dell'afflitta di Dio greggia fédele; Miro de'ascri altari Disperso il culto, e per le man degli empi Svensti i ascerdoti ed arsi l'tempi. Ben l'Atlante divin, che della fede

Su'l dorso antico oggi sostenta il cielo, Tulto ardente di zelo Sudar nell'opra cel anclar si vede; Ma tu, cai smalta il pelo

Ma tu, cai smalta il pelo
Oro di fresca età, sottentra al pondo,
E per l'Ercole suo ti mostra al mondo.
Abbia da te pace l'Enropa, e miri
Dopo tante tempeste un di sereno,

E se 'l vasto tuo seno Pur di novi trofei natre desiri, Cira lo squardo almeno Ove la tua Gernsalemme onusto Di Tracio ferro il piè ti mostra e 'l busto Qua qua (die' cla), o gran Filippo: inden

Di Tracio ferro il piè ti mostra e 'l busto. Qua qua (die' clia), o gran l'llippo: indegna È delle rrgie piante ogn'altra strada; Giusto è che per te cada Chi di Sion nel trono Ingiusto regna;

Ma quell'invitta spada, Che con tanto sador la fé solleva, Stilla di fedel sangne unqua non beva. Se di vittoric bai sete, ohi quai destina

Il bel Giordano alle tne labbra umori! Non mai si degni allori Produsse a' duci suoi selva latina, Che fra sacrati orrori

Prù bei non li coltivi alla tua fronte D'Ebron la valle e di Taborre il monte. Questa è patria di Dio; qui naeque; e questi I liti son, queste le piagge iatosse

Ov'ei più volte Impresse Con umanato piede orme celesti; Qui perche l'nom vivesse Mori spargendo il sangue; e questi colli

Di stille redestrici ancor soe nolli.

Miseral e sari ver, chel' turce ce'll moro
la alberghi divini abbia il sno nido?
Van nell' Iodico lido
Mille abeti a pesart l'arene d'oro,
E di mis voce al grido
Scior non verde una vela, ore il gran Dio
Scior non verde una vela, ore il gran Dio

Tutte del eiel l'ampie miniere aprio ?
Signor, gl'indugi tuoi, le tue dimore
Scemano a te la glorla, a me il conforto i
E quel giogo, ch'lo porto

E più setagura tua che mio dolore : Chè se Dio non è Il porto Degli nmani pensieri, ogni grandezza Negli seogli del mondo urta e si spezza.

Nella penosa servitù ebe soffre, Teco con tali scoenti ella ragiona, E divoto Elicona

Al real guardo in queste aarta or gli offre: Ma se falso non suona L'arco del biondo Arcier, tua man possente Già congingne l'occaso all'uriente.

### ALL' EMINENTISSINO SIG. CARDIS-LE

### BENTIVOGLIO

### Per le sue storie di Fiandra.

Bella Clio se ti ebiamo, e se a'tnoi earmi De' Bentivogli eroi propongo il nome,

To cangi il plettro in tromba, e non so co Fai pal cial rimbombar strepito d'armi. Eserciti schierati, appresse mara, Popoli necisi, incatenata genti,

E di sanguigni amor gnafi torrenti, Del tuo guerriero stil son nobil enra. Ma al rimembrar dell' opre sudo anperba La magnanima stirpe al ciel sen vula,

Trema il mio core imbelle, e d'una sola Penna fra tante spada a dir si serba. Narri ehi può eon bellicoso grido

Degli Anniballi e de Corneis i vanti : Io con più mite suon tempro I miei canti, Ne minor merto in ta contemplo, o Guido. Se di sangne smaltår l'aste fraterne

D'Olanda contumace il anol palustre, Gran ricompensa è ebe con penna illustre L'ardite imprese sue tu renda eterna. Dentro a gl'inchiostri tuoi raccolti i rivi

Tutti son d'Ippocrene, e eosì puri Corron ebe'n paragon sembrano oscuri Gli Erodoti alla Grecia, al Lazio i Livi. Tronchi da ferro atroce Anversa piange

D'Orno i nobili busti, a d'Agamenta, E mendicando va con mesta fronta Pellegrini soccursi canle Orange, Ma l'Isole adirate il giogo austero

Scoton dalla service : alson stendardi: Gridan vendetta a libertate; e tardi Del suo troppo rigor dunisi l'Ibero.

Vai eui forza o destin rende suggetti A sovrane potenze, I van dasiri Dall'animo sgombrate, o non v'inspiri Fastosa ambizion torbidi affetti. D'ubbidir, di soffrir unqua non resta Ben composto pensier, cho non perdona

Gelosia di dominio, e fan corona Papaveri recisi a regie teste. E voi, cui scettri e regni offri la sarte, Spogliato il cor di ferità, d'orgoglio, Ne la serena maestà del soglio

Vengano a funestar trofei di morte. Reggia di sangue e di sepoleri piena Goder non può di successor felice.

Ed e pompa crudel, gloria infelice, Regnar qual Basilisco in vota arena. A SIGNOR

BERNARDO MORANDI

Sulle colomità di cui è minacciata l'Italia.

O ristoro del mondo, Che con propiala man semini in terra Le delizie del etel, l'ace besta,

Chi n'invola il giocondo Seren del tuo bel volto? e qual di guerra

Tuona sopra di nei nube spietata? D'aspidl incoronata

Sen vien Megera, e di mortal velenn All' Italia infeliee Infetta il sepp.

Giù per gli alpestri ealli Del sassoso Appennino, ove a gran pena

Feripo piede erme vestigia imprime, Corron fanti e cavalli,

Ch'a stanche membra il foror proprio è lena. Ne gel di neve ardor di cor reprime: Calan dall'alta cime

Torrenti d'arme, e con fragore insano Diluvio merzial inenda il piano. Fastosi regnatori

Della misera Esperia ecco l trionfi Delle discordia vostre : or non gioite? A satollar quei cori

D'amara invidia a di soperbia gonfi, Basteran ben tante rovine ordite; Ma la profane mesebito

Lungo le Tracio e l'Affricane riva Cristiane insegne penderan cattive. linacrioso adirato

Or si dall'alto eiel favella Dio, E fa tremar dell'ampie afere i giri: Odi, n popolo ingrato, Tu ebe lo leggi mie poste in obblio, Lascivia, erudeltà, superbia spiri ;

To eb' oxioso miri Gli altar distrutti, desolati i tempi E la mia tomba oppressa la man degli empi-

Son dunquo di Babelle Le memorie invecchiate? arco impotenta, Ottusi strali avrap l'ire divine?

Infetterò le stelle Di mortiferi influssi; ardor eccente Da fosco ciel ti pioverò sal erine;

Da remoto confine Turbe armerò, ebe con oltraggi indegnì

Torran gli scettri ai re, le leggi a i regui. Parrà, che sian di biade Ridenti i solehi, o eh'in pendici apriche

Saporose vendemmie autumo speri: Ma do nemiebe spado Troneste in erba le sorgenti spiebe

Pasto saran di barbari destrieri: E tra conviti alteri

Dall'obbro vineitor con mon songuigne Spargeransi i tesor delle tue vigne. Ab no l Signor, rammenta

Che tu se'l Dio della pietà, eb' amaro È il nome di giustizia o di vendetta Zoppo adegno, ira lenta Ha la tua destra onnipolente, e ra

Beaché tuoni e haleni il ciel saetta: Minaccia, perch' aspetta; E se le colpe sue Ninive piange,

Mendace e Giona, e 'l tuo rigor al frange. Superbe torri abbatte Folgorante metallo: umil preghiera

Folgorante metallo: umil preghiera Più d'ngoi bronzo ha penetraote il anono: Qui verginelle intatte E fanciulli inaocenti in lunga achiera Sciolte il erin, acalai il piè chieggon perdoso,

O s'all' Empireo trono

Han forza d'arrivar nostri singulti,

Quai può Italia temer barbari insulti?

Co'rerni dell' aurora

Sian congiurati dell'Occaso i lidi, E tatta ardor guerrier la terra incenda; Dal cieco Erebo fuora Le tartaree falangi Aletto guldi,

Che fia quando per noi l'arme tu prenda? In ben guardata teada Spento à Oloferne, tutta Assiria è ia pisato, E man di Donna in tog viriú può tanto.

Sol contumace Oroate

Volta i tuoi sdegni, e aon loseiar ch'inulta
Sia l'empistà del ribellato Eufrate;
E là dore la fronte

Superba il Nilo alla tne leggi occulta, Piova l'arco divin saette alate; A noi di tua pictate

Versa i torrenti, e dopo orror si fotto Mostri sil'Italia Irida bella il volto. Debi versi mai quel giorna, Che loriche in aratri, elmi in Bideati Rilormaris di auoro Esperia vegga? E che le tempie adorno Di casto allor co' munici stromenti,

Teco fra l'erbe, o min Morando, i' segga? Nol so; par ebe pravagga Shigottito il mio cor nemni e tempeste, E non minaccia indarno ira celeata.

A MORNICHOR

In lode della carsa.

Con artifici egregi Dell'acceso Vulcan l'indomit'ira Tela formossi a riotnzzar possente; E qualor de suoi regi Alle dege ossa in odorata pira Rendea l'estremo onor l'Asia dolenta, Cost tra'l foco ordeote Serbò dall'altra ceneri distinti Gli avanzi illostri de'gran corpi estinti. Ma qual' industria omano Trovar a l aomi altrui riparo amico Contro all'ingorda età fia che si vante? E qual forsa sovrana Sarà dagli anni e dall'obblio nemico L'altrui memoria a oustodir bastante? Trae dal roge fumante Le terrene reliquie è iontil cura,

Se la parte plù degna il tempo fura,

O bel fregio de' campi,

Prima gloris dell'erbe, unica aprae Dell'affitta virità, lino beato : Te coa aereni langi Fecondi il alos, e nutra in piagga annece Di perpetua regista omore amate; Tu nell'ingiporie gratu hipari il monato, e ne gli oltraggi tai Quant'offero se' più più giovi altrai. Delle tue apoglie belle

Benché rotte, disperse, estenoate, ... Maraviglie quoggió non son maggiori. A vergini doozelle Con l'inteste tue fila ebbe Onestate Onde coprir d'insidant avori; E fea gli aurei splendori D'eccelso trono in maestà suprema Fér tuoi volumi a real oria diadoma.

Di tue candide bende
Seintu le tempia ia an divoto altare
Saero mioistro cotta apli Dei non arse;
Ne colui che l'orrende
Voragiai primier solcò del mare,
Senas te di Nettono coò fidarac;
Sepp'ei coa tele sparae.

Seppi el coa tete sparso
A sooi detri nel liquido elemento
Far serva l'aria e tributario il vento.
Spazio la terra, e pose
Natura avara alla disginate parti
Il temuto confin dell'onde lasane.
Provincie favolose
Parano hisada e Tile il Seri e i Part
Eran titoli ignoti e voci strane;

Tu le membra lontane,
Malgrado ancor dell'Oceán profondu,
Accoppi insieme, e riunisei il mondo.
O Tifi di Liguria,
Ch'ore non giuase mal mortal pensiero
Co'fortunati tuol legni giogasetti;

Co fortunatt tuoi legni giogaesti;
E tu che con inginria
De viaggi del sole Il giro latiero
Del grandforbe terren correr sapesti,
Dite, a voli al prestl
Chi l'ale v'impranô? vostre vittorie

Noa fer d'on teo ils trionfi e glorie? Sian d'odorate mease Superbe le Molache; estragga Ormosse Dalle coache del mar bianco teoros: Che non solo a sé ateuse L'Indie feconde er son, se'l ciel produsse Taste ricobersa isstilloseste a loro; Ma s'a noi di bell'oro Del Perù tribatarj i lidi 1000,

O presiose lin, totto é tuo doco. Vedriano I Reaj regoi Scuoter la face ancor discordia rea Per l'indurato gel de' giogbi alpini, S'a mitigna gli adegni De' minacciosi re con discioglica Il Barberino erco pletosi lini. Stupir, che in aurel crini

Tanto seano albergasse lbero e Sona, E di gloria immortal gli dier corona. Ma lodi umil son queste, Onde t'esalta il volgo, ed a me giova Spirgar alto da terra on volo ardito: Chè sa l'Eoa foreste

Vantan l'unico angel che si rinnova Tornando in vita ov'è di vita nscito, Tu lacerato e trito Novamente risurgi, ed immortale

Novamente risurgi, ed immortale Nelle ceneri tue trovi il natale, Dunqoe, o carta felice,

Di si gran genitor candida figlia, Lieta i tnoi pregi in te medesma accogli: Tu generosa ultrice Dell'oppresso valor con maraviglia Domi degli aoni i foggitivi orgogli,

Allor che no tnoi fogli Qoasi in aperto campo i versi schiera Contro al vorace obblio virtù guerriera. Sotto il Polo nevoso

Dove mai non osò l'ispido dorso Della terra inflorer aora gioconda. Fama è, cle l' tortuoso Istro perdendo al lungo verno il corso Leghi in ceppi di gal l'immobil onda: Dall'una sil'altra sponda

Dall'una all'altra sponda Varcan sicuri i passaggieri, e gravi Corrono i plaustri ove volar le navi. Su l'acqua adamantina

Stridon le ferrer rote, e per la riva Stapcfatti si stenno i nocchiere lanti: Ma qual rigor, qual brina La voce condensò, che fuggitiva E invisibli svaoince al par de' venti? Su congclati accenti

Imparò i snoi pensier da regno a regno Con hel commercio a tragittar l'ingegno. Dentro a fogli fedeli Chiadon mute parole alti segreti,

Che avelan poi ciò che l'nom opri e pensi. Si da remoti cicli Parla nn popolo all'altro, e van divicti Son di terre interposte i tratti immeosi, Ch'a trasmutati sensi

Insegna nso miglior novi costumi, Mentre la man favella, odono i lumi. Stampan dal ciel cadendo Le stelle orme di foco in lor passaggio, Onde breva stagion notte s'illustri:

Onde breva stagion notte s'illustri: ' E tal gli eroi morendo Nella memoria altrai lascian di saggio O di forte valor vestiglo Mustri. Ma per volar di lustri Si disperdono I nomi, e quindi prese

A investigar rimedi arte cortese.

Di lor cortesce ignade

Fe' mille piante in selva; arò le cere,
E ne' lor solchi i suol pensier distinse;

Dall Egizia paludo
Con bel furto involò frondi straniere,
E di fosco color noto vi pinse;
Lauosa greggia estinse,
E con penna sacco in varie soise

E con penna sagace in varie goise Segnò la apoglie dell'agnelle ancise. Ma contro al tempo infermi

Fur cotanti apparecchi, e scarsi ajuti Qoinci meata virtù riever puota. Insidiosi vermi Rodeso le eere, e da i papiri irsuti Diadegnosé foggir parean le note: Sole voi, voi ch'ignote Foste alla prisea età, dall'onda Stigia Belle carte al valor deste fraochigia. Ma s'al valor pur sacri

427

Son vostri fogli, a che prr Dio dan loco D'on fanciol faretrato ai cicebi affetti? A vani simulacri Offrir doni celosti? e scherzo e gioco

Offrir doni celosti? e scherzo e gioco Di vil beltà far gli apollinei detti? Staran gli eroi negletti, E più che l'asta del feroce Achille

Sarà celebre al mondo il crin di Fille? Deb to splendor dell'Arno, Alla cui chioma impaziente agogna

Tesser fregio dovuto ostro latino | To she non tratti indarno L'armi del hiondo Areier, che fai vergogna, Se sciolto parli, allo scrittor d'Arpino; E se l'areo divino

Giugni alla cetra d'òr, con nobil canto Al gran Cigno di Tebe involi il vanto; Del tuo immortala inchicatro

Verga, o Ciampoli, i fogli, e co'trofei Dell'adorato Urhan fregia le carte. Ei nell'Aooio chiostro Tempro con sacra man plettri Direci;

E di earmi più degai insegab l'arte; Or di harharo Marte Frenando l'ira, ande fugglan confuse, All'Italico ciel chiama le Mose.

Felice te, ch'eletto
A i heati congressi, entro nna fonte
Di nettare immortal smorsi la sete;
E che dal saggio petto
Raccogliendo i teori, impari l'onte
Obbliviose a rintuzzar di Lete;
lo qui con veci liete,
Poiché mie vele aura non è che gonfi,

# Della tua gloria applaudo a' bei trionfi. AL SIGNOR ABATE ALESSANDRO SALZILLI

### FILOSOFO E TROLOGO

Fronte, cho di suprebo ostro si cinga, Gusocia in cui triosfante amore alloggi, Mole, che con le stelle a cozze poggi Lungo il Gume Latin me oco nlantga. Purpurce spoglie orror di morto adombra. Corrompe gel d'eti flo ori bellezas, Urto assidno di tempo i marmi spezza, E ciò che in terra spleco de foume ed ombra. Sol di virtute adamantino à 7 seggio. E sol la loce usu con teme cellisi;

Statono colà dove regnar la veggio.
Vientene, o bella Cilo, dall' roco oburno,
Vientene, o bella Cilo, dall' roco oburno,
Mandi tua man strali canori all' etra,
E se tanto può il anon d'amica cetra,
Triond in faccia al Tebro oggi ll Volturas
Stotto i portici Achel atmenz le piante
In passeggi cruditi, o de' divini
Platani del Licco fregirari i crisi,

Ouinci i pensierl miei divoti e fini

Qual ocil'osio roman fia che si vanta?

Salzilli, e te mi volgo: a questi colli Tu di rai pellegrini i gioghi indori, E le ruine de'latini onori Grand'ospito del Lazio ergi ed estolli. Roma per te risplende; e così suole

Cinzia di non sua luce ardere in eielo, Che vaga di spiegar l'argenteo velo Corre i bei lampi a mendicar dal sole. Ma sublime pensier gloria non merca

Sol da studio terreno; onde gla venne L'anima desiosa alza le peene, E l'origine sua lassu ricerca.

E l'origine sua iassu ricerca.

A contemplar dell'inercato lume

Gli abissi eterni ergo tua meote il volo,
E vede in tre gran fiammo un foco solo,
E in tre rivi distinti unito un fiame.
Si da divino ardar portato passi

Elia novello oltre gli empirei tetti, E.'l manto grave de'terreni affetti,

Cittadino del cielo, in terra lassi.

Ma se di penetra gli areani occulti
Dell'ampie sfero, e d'abitar con Dio
Così vivo il too cor nutro desio,
Che fai del latio Foro estro i tamolti?
Non fra il volgo profan, non fra le mura
D'aurea magion, ma in solitario monte
Col regnator del ciel trovarsi a fronte
L'ebro Levilator ebbe veotora.

Non fra teatri, che Dedalea destra Alsi dal suol, ma dentro erme foreste Escretiò col lottator celeste Il gran padre Israel l'alta palestra. Obl come vaghi a pellegrino ingegno La Tibuttina selva offre i recessi:

Io eon l'esempio vostro, o bei cipressi, Di sollevarsi al mio pessiero inseguo. Già per sercuo ciel volo fiorito Par cho spieghi fevonio, e l'aria plache Gl'ispidi suoi rigor i quell'ombre opache

Fanno al mio cor delizioso invito. Te pur, Salailli mio, ebiaman quei boselii: Restin sul Tebro avaro alme arrvili, E lor fra i desir vaci Atropo fili Con man caliginosa i giorni foschi.

ALLA SIGNORA

DAMA CELEBRE PER LA SUA UNPARROGIARILA SCILLENZA BELLA MUSICS

Che mevitabili sono le saette d'Amore

Fastosctla Sirens,
Che da'partesopei liti odorosi
So le romano arena
Sei venutra a turbar gli altrui riposi,
E con la dolce pena
Del divin canto, e de'begli occhi ordenti,
In martirio di gioi si le or tormenti.

Scema le superba Toa libertà, sceme l'orgoglie, e il vanto, Ché Amor forse ti serba

Dopo lungo aspettar più lungo il pianto p

Di lieve etate ocerba
Sprezzar floge i deliri, e ane rendette
A miglior tempo il erudo Dio rimette.
Coo si sollecit'ale
Corse l'acree vie colomba pura,

Che l'artiglio mortale
De l'aquila schifar ebbe venture':
Ma soo foggir, che vale,
So in rete ascosa la solitaria riva,
Quando men se'i pensò, restò cattiva?

Cerva, che mille volte Scherul de veltri ingordi il piè seguace, Sieura entro lo folte Suo foreste natie credo ever pace; Quando con penne sciolto

Da mono insidiosa un quadrel vola, Cho eol saagoe dal sen l'alma gl'invola. Da l'areo onnipotente, Semplicetta, che sei, qual avrai scampo?

So l'Aorora piangente
D'amorose rugiade Irriga II campo?
E su 'I mattino algente
Del sac bel cacciator seguendo l'orme,
Listeia mer senza secria II Sol che dorre

Det and not calculate argenton i forme, Luscia in mar senza scorta il Sci che dormet Dite, o del Latmo ombrono Inospite foresto, antri selvaggi, Se l'orror tecebroso Delia mai "illustro d'argentei raggi, E s'unqua il dornigitiono.

Eddimion, per cei dal ciel si mouse, Al suos de'baci suol dal sonno secose? E te di al gran Dive Più saldo avrai, più duro il cor nel petto? Ma selocche pence Argive Di si favoleggiar preser diletto; Bogiardo è chi elò serivo.

Leggiero è chi ciò crede; o fioti Nomi Oggi non v'ba profano eltar else fumi : Tale il tuo coor di pietra, Rintozzando i mici detti a me si volta; Ma (se our fede impetra

Ma (se pur fede impetra Il gran eigno del Pe) fermati, ascolta, Che su versoe cetra D'Angelica la bella al vivo espressi Giovami rammeotar gli alti successi.

Otovam ramifectur și ani successi. Di sogiegar la Francia Costei strano lig. suo cuor undri pensiero; Fatato abergo, e loncia D'incentat' ôr diede al fratel guerrăro Ma con la fresca guancia, Col mirar delce, e cel parlar giocondo; Sol bastav\*fella a debellare il mondo,

Di tal'arme guernita L'Asis, e l'Europa trionfando scorse: Ogo'anime ferita,

Inflammato ogni cuor dietro le corse; Ma fra torba lafinita Non fu valor, non si trovò bellezza Atta a cierca suo discrettora sepressa

Non fo valor, non si trorò bellezza
Atta a piegar ana dispettosa aspresza,
Che non le' Sactipanto
Da' begli occhi di lei trafitto e morte?

E del buon sir d'Anglante Dopo tanto penar qual fu la sorte? Ella dura, el costante, Servendo l'on, l'eltre sdegnando, esempio

Fur d'un' alma fedele, e d'un cuor empio.

Le generose gote, Chiedendole pictà. Ripaldo inondo: Ma qual Caucasea cote Del nobil pianto ella resiste a l'onda:

Tanto sa, tanto puota, Che dal prode Ruggier colta in Ebuda Fugge alloe, che la tiene in hraccio ignuda D'amorose rapine

Già sazia, o di trofei gonfia, e di fasti, Torner risolve al fine Del Catai popoloso a i regul vasti:

Ver le selve vicine Tosto volge il destriero; il fren gli allenta

E con atimoli d'oro al fianco il tenta. Spuntava l'alba, e incerto Era del nuovo giorno il lume ancora;

Pur nel cammin diserto Parle veder tra l'erhe up uom, che m Di più ferite aperto Ei mostra il fianco, a tra sudor gelati

Dà segno di spirar gli ultimi fiati. Copre di seta, e d'oro

Trapunta veste il mal fedele nabergo; Di barbaro lavoro Rilucente faretra appar da tergo; Ritorto a l'uso moro bla ricco di zaffiri è il brando, a scarco

Gli giace a' piedi inargentato un arco. Dal corridor discende

La curiosa donna, e là s'invia: Già pietà non l'accende, Ch' a pirtà non da luogo alma si ria, Maraviglia la prende,

Che l'arido terren, che beve il sangue, Il paghi in tanti fiori al corpo esaugue. Giunta al guerrier a'inchina, In lui fissa lo sguardo, ed oh che seorge l

Una beltà divina. Che già morta per se, vita altral porge. Un nuovo sol, che china Pallido a l'occidente, e fa d'intorno

Col suo smorto splendor più chiaro il giorno. Il hiondo erine incolto Smalts di fila d'or l'rhurnea fronte :

Presso il candido volto Fosche nutre le nevi acreo monte; E s'à le guance tolto

Ha le rose il dolor, faatoso erede Di si bel campo il giglio a lor anocedes Solleva Il eiglio, e gira

Ver lei talvolta il guardo: ecco dua stella Che scioceo è il ciel, s'aspira A giammai partorirae altre al belles Spesso geme, e sospira, Dolce la bocca aprendo, e fa vederla,

Ch'in conca di rubin nascon le perla-D'un insolite foço Sente Angelica allor scaldarsi il ouore,

Arde, non trova loco, Converte in suo martir l'altrui dolore: E al bel garzon, che poco Omai d'alms, e di vita in se ritiene, Presta l'alma sua propria, e in vita il tiene.

L'aperte piaghe; ludi il bel crin si slega, E col velo, onde ornava

Con le lacrime lava

Quel fulgido traor l'asciuga, e lega. Ma nuovo duol l'aggrava. Che nè d'ivi lasciarlo il cuor le soffre,

Ne tetto, ove il conduca a gli occhi a'offre. Pur fomar di lontano D' albergo pastoral vede la cima:

Alza l'egro dal piano, E su'l proprio destrier l'adagia in prima, Quindi avvolta a la mano

La hriglia d'or, se gli fa guida, e vassi, E'I fumo è Cinosura a'suoi bei passi.

Pee rustien capanna La reggia del Catal mette in oblio: Letto ha d'alga e di canua,

L'orto ciho le dà, bevanda il rio; Amoe si la condanna,

Amor, che non perdona, e scocca i dardi Tanto spietati più, quanto più tardi Ma troppo augusta stauza

È già il auo petto a la gran fiamma accesa; Aedir preude e speranza

Ed al suo vago il chiuso ardor palesa; E tant'oltre s' avanza D' amante donna infervorato ingegno.

Che in un punto gli dà se stessa e il regno. Medoro era il garzone, Paggio di Dardinel, mentre, che visse;

Ch'in potturna starione Con Cloridau l'oste di Carlo afflisse;

Fato, più che ragione Del suo fuggir feca Il nimico accorto, E restar l'un ferito, e l'altro morto.

Sdegnò, sprezzò costei Amor di cavalier, nozze di regi, Perchá al fin d'imenei Servili il suo real nome si fregi;

Di al fatti trofei Sua gran hellesza ornô; tai di sue glorie A le future età lasciò memorie. IN MORTE

### DI LOPE DI VEGA CARPIO

### PORTA SPACEHUOLO.

Da preziosa fonte Fama è, che sgorghi il Tago, e imperioso Scorra con passi d' or l' Esperia sponda; Spesso con torva fronte Fa guerra al lito, a viucitor fastoso

Di fulgido diluvio i campl inonda; Pur de la rapid'onda L' avaro agricoltor non sa dolersi, Ch' ha di messe più ricea i solchi asperal.

Ma con la bionda sabbia Di si bel fiume, a le granderze Ispar Non però scarso il Ciel meta prefime. Da la man, da le labbia Riccherze sassi più degne, e più sovrane

Sparse l'ipelito Vega, allor che visse: Chá se cantò, se sceisse, Fatto a la patria sua natio tesoro.

Ciò che scrisse e cantò, tutto fu d'oro. Di dovizia suhlime Cigno dispensator, dove, in qual parle,

Da nol faggendo, bai tu splegato il volo? Da l' Eliconie eime Forse piacque ad Apollo a sé chiamarte,

Per non esser in Pindo a cantar solo? Gioia del nostro duelo

Or colassi si concepiace, e in tanto Alternan fra di lor duo Febi il canto.

Ne più di greci accenti, O di latini e toschi il biondo arcirro Temora le corde de l'aurata cetra; Sol d'ispani concenti

Rimbomban Pindo e Cirra, e la suono Ibero Volano arguti carmi a ferir l'Etra. Tanto può, tanto impetra La facondia di Lope; ei sol fu degno

Di mutar lingua a l' Apollineo regno. Già le superbe pisate Calzar di socco, e di giocose frodi Ambiziose an-lar Roma ed Atene:

Ma d'onestate amaute In riva al Manzanar con altre lodi Seppe Lope calcar comiche scene, Vera lode non virne

Da materie impudiche, e penna casta A I lascivi d' Amor voli sovranta, lo so, eb' un gentil cuore. Qual massa d'òr, che si cimenti al facco.

In nobil fiamma raffinar si suole: E so, eh's derno ardore Il mio eran cisno entro il suo sen diè loco. Ch' ei la Fenice fu, Lucinda il sole;

Ma le castalie scuole Da lui prendano esempio, e imparin come

Più bel s' eterni in carmi onesti un nome. Non ha dunque Elicona Per dilettar altro, ch'amplessi e baci?

Che Salmace nel fonte, Adon nel bosco? Bell' Italia, perdona A'detti miei, se ti parran mordaei, 3 Fatto vil per lascivia è il cantar Tosco:

Già dilatato il tosco = Serpe per ogni penna; e mostrar nude

Prostitute le Muse oggl è virtude. Deh ebi mi presta i gigli, Onde con piena mano al Vega estinto

L' ossa pudiche, e il cener casto infiori? Certo se tra i perigli Del mar, ch' or soco e valicare accinto, Mi conservan del Ciel giusti favori, D' orientali odori l'apargerò la tomba, e riverente Quella grand' ombra adorerò presente.

AL STORGS

### FRANCESCO PINELLI

Per un regalo di carciofoli e cavoli fiori, fatto in dicembre all'autore.

Fulgido Dio, che, abbaglianti lampi La chioma intrecci, e mentre in riva al Gance Scossa dal teo aplendor l' ombra si frange, Passoggi la carro d'or gli eterei campi; Se d'aspro verno intra la bruma algente Su Ligastici colli il tuo bel raggio

Frutto gentil, prole robella a maggio, Fu di produr, di maturar pomente, Da quel besto april, onde Elicone Smalta ane piagge, e in cui tu regui eterno

Mandami fior, ai ebe del tempo a scherno Aneb' io n' ordises al mio Pipel corona. Ne, se per frutti lo ti dò fior, disdegna,

Alma cortese, il mio divoto affetto i Che sbirlanda di Pindo aver ricetto Sul nobile tao crin ben forse è degna, So ehe gli alberghi tuui di locid' oro Fiammezgian ricchi, e ebe dovizia imm Ciò eb' uom può far beato a te dispensa;

Ma bel canto di cetra anco è tesoro. E ebe varrebbe del tuo sanguo egregio Il ventoso splendor, e quel sovrann Generoso tuo spirto, oode di Giano L' inclita figlia oggi a' avanza in pregin?

Che gioveria, che i sseri altari e i templi Fosse tua destra in adornar profusa, S'oltre il premio del ciel Castalia musa Non ne mandasse all'altre età gli esempli?

O delle luminose Ece marenme Nobile regnator, che non di brine Porti o di nembi incoronato Il crine,

Ma riechezza natia d'oro e di gemme, Enro, gonfia i miei lini, e i vasti piani Si mi tranquilla dell' instabil Tetl Cb' io di Liguria in sp I felici abeti

L'appora affondi cotro i gran porti ispani Quivi più lieto e più sereno il plettro Sposerò all' aurea petra, e le vari modi Di Francesco inalzando al ciel le lodi, Degno di sua virtù gli darò scettro.

Voi del saggio fratel salite intanto Ostri del Tebro o imporporar la chioma; Che se nol fate, i' griderò che Bome Di ginsta oltre il dover s'usurpa il vanto,

Si duole delle sue continue pellegrinazioni, e nell'ingreno dell'anno nuovo gugura pr sperità ul già sminentissimo sig. cardinale Aldobrandi.

Stentò molt' anni, e de la patria in bando Gioco degli Aquilos, seberzo de l' seque, Audò, come al Ciel piacque, D'Itaca il re lungo atagion errando: Tanto de le Dardanie eccelse mure A i cavalieri Aebei one'ò l'aranra.

Ma s'io non trassi per l'Egeo spemant A' danni d' llione Argive navi, E se d'inteste travi Macchina non formal d'arme pregnante, Qual Ciel, quel Die su le native soglie Lo stanco piè di riposar mi toglie?

Corron due Instri già ch'or e ber l'unda Del. Po, nascente e l'altrel cenno i' volo, Or del Latino snolo Calco Parena di trofot feconda: Or volgo i reml ove nel mar s'immerge, E la gren giubba eureo Leon vi terge.

D' Arno le belle rive a i eigni amiche, Del Metauro le sponde erme e acoscese, E del fertil parac.

Ch'Adige inonda, le pendiel epriche,

Del Mineio, e de la Sceehia i campi, ch'ora Grandine militar pesta e divora,

Tutte bo trascorso; e l'Appennin canuto Ne' gioghi suoi mi fe' più volte il crina: Le pertinaei brine Del ciel Germano, il gel de l'Istro acoto Sostenni, e mi sentii nel corpo esangue

Agghiacciar l'alma, Irrigidire il songue. Ecco a l'anno novel l'useio gemmato Apre candida Agrera: Io qui m'assido Lungi dal patrio nido,

E aspetto di gran vele abete alato. Che mi porti del mar per l'onde lusane Salma infelice a la riviere Ispane. Ma se d'aspro adamante è la catena,

Con ehe lega il destin l'arbitrio umano, Invan contrasto, invano, Ov'ei mi sprona il mio pensler mi frena; Che sempre agli orchi mei, s'ei così vaole, Nascerà ignuto e forestiero il sale.

Ma non vengan perciò cure moleste Inutilmente ad ingombrarmi il pettor Ché s' il rugoso aspetto Giano depon, se fresea guaneia el veste, Fra tazze festeggiaoti a mensa lieta

Seeo ringiovinir ebi mi divieta? Io de le rose, onde Ligoria bella Reca a verni stranieri invida e scorno, Cinto la fronte intorno, Di nettare Direco sciorrò favella, Purché m'irrighia pria l'asciutto labro

Ambra spumante, e liquido einabro. Questo d'amabii ôr, ch'or ai ciei ergo, Colmo eristallo a degno eroe consacro; Di si dolce lavacro Entro il mio seno il suo bel nome aspergo,

Ch' il nome Aldohrandino entro il mio seno Splende qual fina stella in ciel sereno. Se brillante è quest'oro, a la sua vita Ceoto e più lustri d'oro Atropo file; Di sempiterno aprila

Sparga l'augusta fronte Ebe fiorita, Ed abbia a consolar Virtà, che piange, Per le sue man corso inesausto Il Gaoge, Direi, che le sue stelle il eiel di Boma Tornassero a bear d'aurei splendori,

E ch'ei d'alti folgori Incoronata la sacrata chioma Le gran chiavi del Ciel reggesse in terra, Ma mia sveotora al soo valor fa guerra. Or s'egli di bell'ostro orna le tempie,

Chi di bell'ostro a me corona i vetri? Già d'insoliti metri Per te la mente mia fervida s'empie, O sangue di Vesovio, e fatto ardito Do di piglio a la cetra, e corro al lito.

Tremi Nerco, se sa, sprigioni il vento Il re del cavernoso Eolio speco; Che se Lico vien meco I suoi flutti, i sooi fiati io non pavento; Egli especto nocchier ben sa con arte Stringer remo, alzar vela, e tender sarte. Vinto era il Gange, e di Liro la gloria

Scorrea de l'Alba ghi odorati regni, E de' giusti suoi sdegni Restava al Tracio re dura memoria,

Quando su poppa trionfante ei salse, E squarciò l'ampio seno a l'onde salse. Di pampioi fiorite eran l'aotenne,

Vestiano i gonfi lini edre serpenti, Zefüri riverenti Battean per ciel seren placide penne, E si vedeano osseguiosi e pronti

Chinar i flatti l'orgogliose fronti-Tal Bacco apparve in mare, e tal fa scorto De la bella Cretense in riva a Nasso:

Ei di vagar giù lasso Ne le braccia di lei ritrova porto, E d'astri ardenti un immortal corona.

Pegno de l'amor suo, grato le done. Gran premio di fatica è gran beliezza: Ma se candida il erin, se crespa il volto M' incalza a corso sciolto.

E da vicin mi preme egra vecchiezza, Che faria meco l'amorosa fiamma? Tronco careo di gel rado s'infiamma.

Sol tua virtude è del mio cuor desio, Ippolito; e sa stelle or non mi manda Per fartene shirlanda Da' sooi sacri recessi il biondo Dio,

Mi darà carmi, onde di Lete a seberno. Arda il tno merto in ciel di gloria eterno.

### AL SIGNOR CONTE CARLO LADERCHI

Essendo l'Autore portato dalla tempesta all'isola d'Ivissa la seconda volta che passò alla Corta Cattolica.

Con mantier indefesso Chimico affumicato Trae d'assiduo earbon faville ardenti, Perchè dal foco espresso

L'umido spirto innato Fissino il piè fugace i vivi argenti; Ma non perciò represso

L'ioquieto Mercurio il corso ferma, Che per vincer Natura ogu'arte è inferma. Ma d'un perpetuo moto Qual sotto all'ampio cielo Esempio eguale al mio trovar potrassi? Se per clima remoto

Vagando al caldo, al gelo, Non he dove fermer stabile I passi? Qual di Pianeta ignoto Violenza fatal si mi rapisce.

Ch' al tornar il partir mai sempre unisce? Dal calice superne Non ben doe volte intiere Sparsi ha I gelidi umori Il coppier d'Ida,

Che di maligoo verno Anre poco sincere Mi diero in preda ad Anfitrite infida. Si ehe spesso d'Averno

So la caliginose orride porte A corpo a corpo ebbi a lottar con Mort Di tanto rischio e pena A me che nol chiedeva,

Era, Carlo, il toccar l'Esperie auci E pur tornato a pena,

Di novo ancor mi leva Rabbia di stelle a i lidi istessi a volo; Ne punto più serena

L'aria dei ciel l'onda dei mar ritrovo, Ma in vario tempo egual seisgura i' provo. Fuor de gli antri gelati

Del Rodope nevoso Esce Bores a turbar l'amido regno;

E ben tra i fintti irati Il nocchiero animoso Torce alla destra il combattato legno,

Ma poich'l sospirati Porti d'Iberia avversa ciel gli nega,

Sn la manca ad Ivizza il timon piega. Ivizza, che freconda Solo di salse glebe

Solo di salse glebe Solo da mercenarie ánesre é morsa; Stanza però gioconda

A piratica plebe, Che sia da i liti Mori a predar corsa,

Ch'ascosa ove la aponda
Tra cave balze si ricurva in arco
Vele d'orto e d'occaso attende al varco.

Qui con tremante core Con piante vacillanti

Sociido a stampar nel suol orme confase, E dell'ondoso orrore

Por anco nauseanti Meco dal enrvo pin seendon le Muse,

Le antrici canore Che m'educaro, a del cui studio è dono, Bencha unlla io mi sia, ciò ch' io mi sono. E mentre dalle belle

Oriental maremme Un soffio di cortese Euro s'aspetta,

Fnor d'odorata pelle Cetra ricca di gemme Mi reca in man Terricore diletta.

E le ridenti stella De gli occhi in me fisando, eccoti (dice) Quella che ne i martir fa l' nom felice.

Del musico strumento Lo con destra veloce Tosto le corde ad eccitar mi volgo,

Ed al vario concento Alternando la voce Latina ambrosia in Tosche rime aecolgo:

Di Circio allòr non sento L'ire frementi, e nella placid' aima Del mare ad onta i miei pensieri han calma.

Fin che sul fior degli anni Nella fervide vene

Spiritoso bollir mi sentii I sengua E in amorosi affanni

Tra fiamme e tra estene Provai con qual doleczza un cor si langue, Sovra Apollinei vanni

Alzai Cinaia alle stelle, e invidiose N' andàr lunga stagion l'Itale apose. Or che la fredda etada

Di canuta pruina

Qual giogo d'Appennino il eria m'imbian

E l'amata beltade,

Quasi sol che declina Di più aparger ardor par che sia stanos,

Feho per altre strade

Guida i mici passi, e vuol che il name egregio Del gran Francesco al plettro mio sia fregio. Pommi ne' pigri campi, Carlo, or'esule II sole

Luce ricrestrice angus non spaode, Ma con pallidi lampi

Strader Diana suole In notti più prolisse ombra più grande, Ore fin sotto agli ampi Gorghi agghinecia Nettuno e Cinousra

Col finto algente l cupi abissi indura. Pommi nell'arsa sahbia, Ove secchi naufragi

Fa il passaggier in polveroso fiulto Ove a temprar la rabbia De i caldi Austri malvagi

Non lagrima una stilla il cielo asciutto, Ove par che non abbia

Pietà la terra, e dalla gole vasta Van morte vomitando idre a ceraste; Colà mi sarà caro

Far con cetra festante De'suoi pregi sonar gli ermi contoral; Duolmi cha'l tempo avaro Correr già troppo avante

In paragon de auoi faccia i mici giorai; E che d'un Sol si chiaro, Cha i fosco orror dei secol nostro isalia

Cha'l fosco orror det secol nostro isano lo non sia per veder altro cha l'alba. Ma tn, cui nube d'oro Leggiarmente diffusa

Del volto appena il bianco avorio opani, E cha dal sacro coro Lira avesti, ch'infusa

Nel mel di Direc il erudo Erebo placa, Strigni l'arco sonoro;

E se ferir di maraviglia vaol, Arma delle sue lodi i carmi tuol. Dentro a fetida tombe

Generose memarie Cerebi di morti eroi mente stordits; Tn fa ebe 'l cele rimbombe

Della crescenti giorie Ch'oggi lungo il Panaro han apirto e vil Materia a greche tromba Sian del Frigio Ilion l'aite faville:

Non è fota da ciechi il mostro Achille ODE I

Si descrivono in questa e nell'altre dus 0di seguesti gli accidenti occorsi ad un 0mliere majorchino, che fu fatto prigione delle

gulere d'Algeri. Nato era maggio, e lieti Ridean nel prato i flor, l'acque nel fiune; Battea nei sen di Teti Zeffiro adulator placide piume,

Chiamando da le sponde Con serene lusinghe i legni a l'onde. Quando con dno gran pini Pregni di cavi bronzi, e di guerrieri, Fidando a l'aria i lini

Fidando a l'aria i lini Il superbo Amrat sciolse d'Aigeri E su l'antenne brune

Fe' tremolare inargentata inne-

433

Ei tiranno de' mari Pirda facca di lautezzate vele; E tal pei flutti aunzi Contra del suo valor fana erudele, Ch'a i nocchier più cordoglio

Dié sue navi incontrar, el ortar in scoglio Ed ecco da l'amene Baleariche rive abete alato, Cui vèr le Torche arene

Spigne con aura dolce acerbo fato, E naufraçio, e rovina Ne la maggior tranquillità destina. A la vermiolia crocc.

Che riverente adora, e bacia il vento, Il barbaro feroce Da longe allisa il guardo, e mira attento; La raffigura, e erudo

Chiama a vega arraneata il popol nudo. Sotto sferza insunana La resupina plebe anela, e geme;

E l'onda, che si spiana, Rotta da' remi gorgogliando freme; Volano i legni, e tardo Anno lor fende il ciel scitico danlo.

L'arrivare, il dar fuoco Ai tonanti metalli è un tempo solo: Di grida un fragor roco,

D'arme un firre rimbombo assorda il polo; Ma d'ogni parte cinto Il gristiano vascel dassi ner vinto.

D'aspre catene il Moro
A la turba fedel le piante annoda;
E d'immenso tesorn
A le triremi sue colma la proda;

Ma la maggior ricchezza
Fu di nobil garzon l'alta bellezza.
De' Majorchini regni

Ei fu gloria penosa, amata affanno; De'più rigidi ingegni. De'più ferrigni coe si fe'tiranno, S'unqua a lira d'elettro

S'unqua à tira a riettro Sposò con man di neve eburno plettro. Le due guanee verzose Exposte al sol del fiammeggiante ciglio

Son pendiri amorose.
Ov' esnita la rosa in braccio al giglio,
E trasformato Giove
la un diluvio d'or su'l crin gli piove.

Nuovo pietoso affetto L'anima cruda al fier Corsar commosse, Ne consenti, che atretto In duro ceppo il gentii pie gli fosse,

In dure crope il gentii ple gli losse, Ne che del crin sottile Violasse il tesor ferro servile. Cinto d'eccelse mura, Tenca piardin superbo al mare in riva.

Ove d'ogn'atra cura L'oppressa mente a serenare usciva, Qualor fuora de l'acque Die tregua a i remi, o respirar gli pisaque.

Qoi le pompe più belle De l'Arabico april maodò il Levante; De l'esperie donzelle Qui coronate d'òr ridon le piante;

È con esilio eterno Quinci lontan sta relegato il verno. emannesa, ranti no. Alabastrina fonte
Da l'odorato plan gran conea innalas;
L'onda, figlia del monte,

Da sotterianee vie prorompe, e balsa, E rinfrescando l'anta Del turbid' Austro il ciel, il suol ristaura.

Del bel giardino aprieo
Al prigionier Daliso assegna il entto;
Ed ci del ciel nemico

Con men torbido cuor soffre l'insulto, E più degli orehi al lampo, Ci-a l'opre de la man, fiorir fa il campo. Ma, dels come sovente.

Ne i piacer, ne i martir fortuna è varia: De la piaggia ridente A corre i fiori, e goder l'ombra, e l'aria

A corre i fiori, e goder l'ombra, e l'ar Scender Celinda suole La figlia d'Anurat, d'Affrica il sofe. La celeate sembianza

Del vago giardinier stupida ammira, E tanto il euor s'avanza, Che di eiò, che stupi, tosto sospira. Amore adulto nasse,

Ed è in euna guerrier, gigante in fasce. O else l'alba foriera

Del nuovo lune il riel di rose asperga, O else ne l'ouda lbera Caggia naufrago Apollo, e il di sommerga, Per le strade florite

Per le atrade fiorite Stampa la bella Turca orme romite. Struggesi lu pari ardore Daluo al folgorar di onel bel volto:

Ma nel centro del cuore Reprime il fooco, e ve'l ritien aepolto; Di se stesso ba vergogna, E de l'audacie sue l'alma rampogna.

Con accese pupille
Parlavan gli uni a gli altri i divin lumi;
E l'interne faville
Co'sospiri esalate usciano in fiumi;

Fin che propinia sorto A più liberi affetti apri le porte.

### ODE II

Vagabondo pensiero,
Ore vai? donde vieni? e che pretendi?
Tu su l'ale leggiero
Ora partl, ora torai, or poggi, or scendi,
E nel tuo moto eterno

Sei l'Ision de l'amoroso inferno. Ferma gli erranti giri, Ripiega i vanni, e te medesmo acqueta,

Ch'a gli alti miri desiri Di cattiva beltà bassa è la meta; Troppo sei tu protervo :

lo sospirar, io lagrimar d'un aervo? Dunqoe con meraviglia, E con riso udiran d'Alger le apose,

Che d'Amurat la figlia A fismma prigioniera il petto espose; Ch'io da i remi, o da i ceppi L'anima sollevare unqua non seppi? Misera, forsennata,

Misera, forsennata, Del bell'idolo min così ragiono? Di libertà spogliata La prigioniera si, la serva i' sono: Le eateue dal pirde Egli si trasse, ed al mio cor le diede. Cha val di sangue antico

Che val di sangue antico
Chiaro spleodor, che val riochezza, o regno,
Se ne'tesor mendico
Più hrama, ove più ticoe, umano ingegno?
Ah, che non trova il core
Editità cananti sulto in amore.

Felicità quaggiù, salvo io amore. Vola pensiero, vola, Valteoe a riveder l'amato aspetto,

Ma torna, e mi consola Con la memoria del diviso oggetto, Che ne' prosieri tuoi Meglio pensare, o mio pensier, non puoi.

Cosi mentre ehe toces
Le tese fils a ben temprata cetra,
Da l'armonica boces

Manda Celioda i earmi a ferir l'etta-Seco d'amor vaneggia, E le florite vie sola passeggia. So bisso di Cambpo

Cigne in grana di Tiro intinta vesta: Ne'lembi ago Etiopo Sparse d'argento, e d'ôr ricea tempesta; Ma tra gemmate spoglie

Babilonio colurno il pie raccoglie.
Pendon nel bianco seuo,
Stupor de l'Oceán, fulgide perle;
Ma si perdono, o altoeno
Senardo d'orchio mortal non sa vederle.

Ch'il eandor si confoode, E'i tesoro maggior l'altro nasconde. Freoa porpureo assiro

La licenza del crine, e lo gastiga,
Ei fugge, e l'alabastro
Del collo altier con coda d'oro irriga,
E resta il euor soapeso,
Se vezzoso sia più libero, o preso,

Posto fine al bel canto,
Di mirto a na arboscel la cetra appende,
E de' sooi fregi Intanto
L'odorata riviera a spogliar preode:

L'odorata riviera a spogliar preode: Ma dovnoque si volga, Par, che prodoca fior più che non colga. Lo strumento canoro

Furtivamenta allor toglic Duliso, E da le corde d'oro Spicea con dotta man anono improvviso; Poi tremolo e increspato,

Scioglie dal petto in queste voei il fiato.
Bella, I fior, ebe to cogli,
Son del tuo volto immagine odorosa;
De' acoi rigidi orgogli
Acai pago n' andia l' alma fastora

Assai meno n'andrà l'alma fastosa, Se ben v'affisti il ciglio E da le foglie lor prendi consiglio. Efimere del campo

Efimere del campo Germogliano il mattin, caggion le sera, Ma più fugace il lampo Snol trapassar di giovanezza altara, Nè di guancia senile

Sflorato verno naqua givede aprila. Non creder de la fonte,

In col ti speechi, ai lusinghieri argenti; Ch' ell'adula tua fronte, E benehe blonda ognor te la presenti lo sua favella mota Mormora, che sarà tosto cannta,

Godd it ub belleza.
Godd it ub belleza.
Pria, rhe ti lazei, e che se'n vada e volo;
Ch'altro affiita vecchiezza.
Sero non trae, che pottimento e duolo;
E di cand-do crine
Appo 1 presiter più sarci
Appo 1 presiter più sarci

Appo i pensier più sagei
Nozzala serviù o-n è viltade,
Che sotto a gli empi oltraggi
Di fortuna erudel l'alma non eade,
Ma fa d'un cancer atro
A suo valore, a sua viriò teatro,
La repubblica amusole

La repusities aussie Disparità tra i cittadin non vnole ( Eguale al trionfante Per giusta legge il prigioniero ir suole, Maestà non v'ita loco, E in terra abbassa il ciel d'Amore il fooce A le frassibiente in grendo

A le fresch'erhe in grembo Si esotava Daliso, e seguia forse; Ma da l'aurato lembo Scouse i raccolti fior Celinda, e corse, E su i rubio loquaci Ebbra d'amor gli ruppe il suon co'l baci,

### ODE III

Già cel lento soo plaostro
La sommità del ciel calcava Arturo;
Poor del Cimmerio classitro
Uscito era de'asgni il popol; seuro,
E nel sopor profundo
Stanco dal fatiera poisava il mondo.
Quando tuba fecle!

Quando turba feclele
Sciolitai i pité da le castene oppressi,
Dal Carsaro cradele
Per l'ombre taeritorne a fuggir diessi,
E purn d'ardita spome
Se'o gi eon gii altri il bel Daliso insieme.
Con subita presserza
Leon sottil varcan dal lido a l'onde,

La mano a l'opra avvezza

Rapidamente apre le vie profonde,

E de la proa spedita

Soffio d'aura secondo il carso aita.

Su lo spontar del giorno,
Allor, che l'alba in Oriente appare,
E che l'argenteo corno
Tuffa la Dea triforma in grembo al mare;

Del fuggativo stuolo Per tutto Algeri andò la fama a volo. Qual fire Iron esi fugge La preda allor, che l'ha tra l'onghie atretta Sè stesso sferza, e rogge; Ed a regol-la il pie rivolga lu fretta,

Ed a segoi-le il piè rivolga lu fretta, Tale a la trista voce Parve negli atti l'Africano atroce. Sarpar fa in on momento

arpar ta in on momento

De la triremi sue l'ancore curve,

E il liquido elemento

Par, ch' al flagel de' remi il dorso incurve,

Ma già troppo lontano È il pia, ch' ei segue, ed ogni sforzo è vano.

Svegliata da le piume Precipita Celinda, e corre al lido; Inessiccabil fiume Sparge di pianto, alta a le stelle il grido;

De la chioma infelice Schianta il hiondo tesoro, e eosì dice: Ed è pur ver, Daliso, Che to parta da ose? che m'abbandone?

Tale al mio cor cooquiso Di suo amor, di sua fe dài guiderdone? Si le promesse osserri?

Sfortunato colui, che crede a servi. Volta, crudel, la prora,

Riedi ingrato în Alger; tornami lo seno; E se tra noi dimora Far non vuoi più, teco mi porta almeno; Che se tal dono impetro, Contenta, e patria e padre i' lasclo addietro.

O mia corta ventura,
O mie longhe miserie, a che soo giunta?
S' una fuga si duca

Dovea pur dal tuo enor esser assonta, Porehe a me la celasti? Io non ho per feggir petto, che basti?

Perfidol miserrdentel

A misora del tuo pesi il mio amore.
Lieta del mar fremente
Sarcimi esposta al procelloso orrore
Ove destin malvagio

Vool, ch'in secco ora facela il mio naufragio. Sofferto in pace avrei La tra Cristiani esser mostrata a dito;

Reciso l'mi sarel
Il crine, un tempo a gli occhi tuoi gradito,
E qual di serva è l'inso
Ammacsfrata avrei la destra al fuso.

E se tal fosse stato,
(Che pur dirlo solevi) il tuo disio,
Del popol battezzato
Appreso il culto avrei beo tosto anch'io;

Forse a l'ardor, che nacquo
Dagli occhi tool, giovato avrian quell'acque.
Qoal fe, qual legge impressa
Non avria Amor nel mio perdato ingegno?

Se rionegai me stessa, Dandomi in preda a te, ehe n'eri iodeguo, Megliu creder hen poossi,

Clie a rinnegar altrui disposto i' fossi. Bugiardo Macometto, Deità seoza furan e senza fede, Maladrito sia il petto, Che l'adora mai più, mai più ti erede;

Che l'a-lora mai più, mai più ti erede; Coal de' tuoi divoti Aa-cotti i pregbi, e corrispondi a i voti? Guardimi, io ti dicea,

Guardimi il Nume tuo l'amata apoglia; Ne mai fortuna rea Da le mir braccia il mio tesor mi toglia; Forse allor, ch'ei fuggiva,

La Divina eustodia in Ciel dormiva.

Or se la sopra alcuno
Noo ha, ch'ode mie voci, e mi conforti,
Tridentato Nettuoo,
Ea le vendetto lu de' miei gran torti,

Inghiottisci quell'empio, Spignilo in qualche scoglio, e fanne scempio. Lacerato, losepolto
Riportal poi au l'Africana arena,
S'el nel mio seno accolto
Rifiutò di goder calma serena,

Fa, eb' io ml regga Innanzi De le tempeste tue gl' iofranti avanai. Ah no, al erodi sdegol Nudrirsi in Donna amante altri non ereda: Baaterà ben, che i legni

Del mio gran geoitor ne faoela preda; E ch' in ceppi più duri Sconti con la mia fede I sooi apergiuri.

Correte, rinforsate
La presa voga, o vincitrici antenne;
Perché presto torniate

Amor per me vi presterà le penoe;

U come lievi andreste,
Se le colpe di lui tutte sapeste.

Del ciardin d'Amuratte

I più hei flori Il traditor si colse, E le primizie intatte Del nostro april seco portando el sciolse; Noo è la fuga sola;

Quale, e quanto tesor costol m' invola l A'suol gravi martiri Si la dolente Mora il varco aperse i

Ma gl'ioutil sospiri
Prr li campi de l'aria Aostro disperse,
E i pianti senza fratto

E i pianti senza frutto Si beve avidamento il lido asciotto.

### AL SIGNOS FRANCESCO MANTOVANI

Che le cose forestiere sono aempre in maggior

eredito che le naturali del paese.

To della bella Italia al suol natio

Mie piaote vagabonde
Coo rampogna d'anoor richiami e agridi;
Roi, sospirosa degli amati lidi,
Francesco, a te nasconde
L'alma dissimulata il suo disio;
Cife oon patisce obblio

Si giusto affetto: amb pur anco in cielo Giore la Candia sua, Febo il suo Delo. Ma se matrigna io me la patria arrota

Ma se matrigna io me la patria arrota
D'astio e d'invidia infetto,
Mrutre di gloria io l'arricchisco, il drute;
Sr eon man sempre eruda ed ioclemente

Nel dimestico tetto Fortona a danni mici volge la rota; Di regioo remota

Hansi a calcar le strade, e l'aria nova Di forestiero ciel respirar giova. Gradito è ciò, che pellegrino arriva:

Familiar tesoro
Scema di pregio, e nella copia è vile.
Gigli e narcisi eran del nostro aprile
Vulgar pompa, e tra loro
Porsoro trivital la rese accion

Porpora trivial la rosa apriva, Quando da atraoa riva Vaonero sconoscioti, e però grati, I talipaoi a far più belli i prati.

I tulipaoi a far più belli i prati. Ohl qual, prima che'l di l'alba risehiari, Fa d'armonien grido Filomena sonar l'umbre selvagge! Ma sol perche frequente in nostre piaggie l'abbrica si figli il nulo, Di sua bocca i enneenti escon men carit Traggan per vasti mari

Augei dalle Canarie i legni Ispani, Più capori saran perché più strani.

Povrre dunque l'Europee foresto Pei teatri latini Cn.l la priscs età stimò di belve, Che voi librei boschi, indiche selve Da si lontan confini Le fere a' gioglil lor prestar doveste?

Voi sole applanso aveste; E portar, come novi, i primi vanti Duri rinoceronti, irti elefanti.

Già con ingrata man Baeco scortese Nell'italiehe vigne

Di spiarente liquor non piantò viti: Por gran delizia oggi in real cunviti Le vendrmmie sanguigno Stimansi del remoto autun francese ;

E da loutan paese Virn con lode magginr l'esperie mense

A riscaldar il Pelacci Cretense. Con bipartito piè stampar solea lo l'arene paterne. E del bosco natio paseer la fronda; Ma poiche abhandonò l'Inachia sponda, E in regioni esterne

Disperata cangiò la terra Achea, Belva non più, ma Dea Ebbe altar, ebbe voti, e in tempio altero

Adorolla d'Egitto il popol nero. Me uel colmo de' guai fausto destino A questa reggia augusta Trasse da lungi a migliorar vicendr:

Qui dello scettro, rhe in due mondi stende L'ombra elemente e giusta, Con umil cor la maestade inchino. E'l plettro pellegrino

Accompagnando a ben temprato legno, Itali accenti all'Eco Ispana inseguo.

Ne il gran Filippo il'ascoltar tal volta In mezzo al suon dell' armi Pacifica armonia achivo mostrosse; Ne si turbò, che di sua gloria fusse, Per illustrar miri earmi Qualche scintilla aneor di furto tolta: Gradi l'ardire, e sciolta ... In un torrente d'or la man profusa

Egli Giove si fa', Danae mia musa, Tienti tu la tua Roma, o godi il fiume Ove cieca Fortuna Fa naufragar i miglior legni in calma:

Me lieto accuglie il Mansanaro, e l'alma D'ambizion diginna, Poco spera e desia, nulla presume:

Molto avrà, se del lume, Ch'a' suoi cari dispensa, in qualche parte Propizio Apollo aspergerà mie carte.

AL SIGRUE MARCHES ERCOLE COCCAPANI

Invitandola n bere nei giorni di carnevale.

Poscia, ch'alla mtante empirea sfera

Lo spiritoso ardor Prometeo tolse,

In remmato vasel Paudora accolar Dell'angosce e de' guai tutta la schiera. Oniuci ben tosto uselr l'anela Febre,

La Servitu, l'Affanno, o la Stanchezza, La nuda Povertà, l'egra Vecchiezza, E'l vestito di brun Lutto funrbre. Ma fra lo stuol de numerosi mali,

Che l'orbe di quaggiù lasciaro infetto, La Sete asciutta il labbro, arida il petto, Imoffribil dolor diede a' mortali.

Ben di fresche e chiare acque offrian tributi Limpidissime fonti, argentei rivi: Ma l'uom di quegli algenti umor nociva

La bevanda adegnò comuna a'bruti-Al disperato agonizzante mondo

Sol fra tutti gli Dei portò risturo, Mentre in man si recò fiammante d'oro Altro vaso miglior, Bromio giocondo.

Ei della torta pampinosa vite Gli ostri sosvi e le dolei ambre espresse; E'l primo fu che imbalaamar sapesse Di prittare terren l'umane vite.

Dolce veder fra colorate spume L'allegrezza notar brillante in viso; E con giri festivi il gioco e'l riso

Batterci attorno inebriate piume. Ouinei a ragion sovra gli altari accensi Scure sacerdotal gli ancise I tori,

Ed al suo come in suvole d'odori, Sfumar le mirre a avaporar gl'incensi. Ma s'oggi ancor della più fredda bruma

Sacri all'allegro Dio ridono I giorni, E fra turba di satiri bicorni Larvata Citarea danzar costoma. Ercol, noi che farem? dopo che langue

In me lo spirto, o per l'età vien meno, S'anfora i' avenerò, si cho dal seno Versin ne' mici cristalli il lor bel sangue.

Che non per altro il buon Nestor già corse Di tre secoli intieri I lunghi Instri, Se non perché di Grecia a i vini illustri Labbra frequenti avidomenta ei porse.

Ma se tu vieni, io dell'etrusco Chianti Pari a i rubin Il mescerò rugiada, Che ti bacia, ti morde, e fa che cada

Dolce da gli occhi tuoi gronda di planti-Na dell'aprieo tuo vago Speazano La domestica ambrosia io vuò che sdegni,

Ne i mosti d'òr, che si salubri e degni Stilla ne'colli estensi acino Atbauo. Vientene, e bevi infin obe biondu il criua Ti tesaurizza inau la tempie eburne: Tal era Bacco, e fra le tasse e l'urne

Alla notte principio, al di diè fine. Teco l'berrò mentre un dicembre amare

Di folta neve i miei espelli inalba: Tal fo Silen, ne mai la luna o l'alba Di vendammie Lence secco il trovaro.

To che fra I sangue, e fra le morti sudsee Contro il France guidasti armale torne, Del Maccolone altier seguita l'orne, E impagna il brandoin guerra, il nappoin pace. lo che con cetra armoniosa i sommi

tiioghi sonar fo dell'aonie rupi, luroronato i ealiei più eupi, D'Anacreonte emplator farommi. Di tua donna in segreto (io tel perdono)

Rianda il nome, e numera le nute, Cha lasciae tante volte asciutte e voto Le patere dovrai, quant'elle sonu. Io che non serbo obblivioso e vecchio

o che non serbo obblivioso e vecchio Nutla de i giovanili ardor memoria, Del mio Signor, del gran Francesco a glocia, Nove vetri a seccar già m'appareochio.

### AL HIGNOR MARCHESE MASSIMILIANO MONTECUCCOLI

Baccontasi il caso d'una bellissima giovane che tornando da pescare s'affagò per tempesta in bocca al Porto di Barcellona.

A l'armento marino Tese notturno insidie Idrena aves,

E au volante pino De l'instabil zaffiro il sen fendea, Vaga di preda allora,

Ch'a i ras de l'alha il nuovo di s'indora. La beltà di costei,

De l Catalani regni era il tesoro: Dun coralli eritrei

Parean le labbra, un Tago i capci d'oro, Un aprile il bel viso, Gli occhi due nere stelle, un sol di viso.

A i divini sembianti
Tutta de' pescatori arde la turba:
Di numerosi nienti

Di numerosi pianti Continua pioggia il vicin mar conturba: Di sospiri infiniti

Aura incessante ognor trescorre à liti, Ma si viva s'apprese

Del giovinetto Aurindo in lei l'arsura, Che di tant'alme accese La fismma, e poco attende, e nulla enra: Ahl ehe a bellezza unita

Tal fede oggi, n non nasce, o noo ha vita. Già spopolato Idrena De i muti ahitator l'ondoso eeguo, Inver l'asciutta arena

Inver l'asciutta arena Drizzava a lenta voga il eurvo legno: E il erin disciolto a caso

In poppa d'Argo era il tesor di Faso. La forma pellegrina Trasse da l'etra innamorati i venti,

E la seitica brina L'asciando, e i sette suoi trioni algenti, Rapirla si dispose,

E apiegò Borca in mar piume nevose. Altier de'suoi natali, Che comuni col sole ha in civa al Gange,

Batte Vulturoo l'ali Carco d'eoi profumi, e l'aria frange, Quasi de la gran preda

L' ispido suo rival degno oco creda.

Di folta nebhia onusto Ecco d'Africa uscir Austro feroce; Di euor, di faccia adusto,

Quinci Amor l'arde, e quindi Apollo il coce: Scorre gli eterci campi,

Do le ricere campi,
Do le ricere romita lampi.
De l'aureo Potosi Zeffiro venne:

Ne le natie miniere S' indorò il erio, s' inargentò le penne, E fe' nel salso umore

Pompa in un di vaghezza e di furoce. Misera pescatrice,

Misera pesentrice,

Cui le proprie bellezze apportan guerra,

Ben la prora iofelice

A tutto sun poter spigne a la terra; Ma quel può far contrasto

Tenero haccin ad un furor al vasto? Dibattuta, sconvolta

Dagli serei tiranoi urla Aofitrite; Profondasi tal volta Si che i neri confin scopre di Dite,

Talor cotanto s'erge, Che de l'infrante spume il ciclu asperge. Ne l'inutil fatica

Ne l'inutil fatica Manca la Bella, e a'abbandons e geme; Balza l'onda nimica

Dentro l'angusta nave, e si la preme, Che per soverehio pondo S' inabissa ne' fiutti e piomba al fondo.

S' inabiasa ne' fiutti e piomba al fondo. Sommersa in faccia al porto Sugli neebi de' suoi vaghi Idrena cesta;

D'Aurindo no, eh'assorto L'avria insieme eco lai l'atra tempesta; Ma io più lontana parte D'un suo ouovn vascel torcea le sarte.

A l'avviso dolenta
Volge qual forsennato al mara il piede:
Piagne, e il petto innocente

Con disperata man spesso si fiede, Spesso straccia le chiome, E il perduto sno ben si chiama a nome. Idrena, ldrena, dove,

Dove senza il tno Auriodo, Idrena, andasti? È ver ch'io non ti trove? Tn peric salvo me? Cosl m'amasti?

Se l'alma tua sta meco, Pecchà morir e non chiamaria teco? Ma tu, che l'alma mia

Chindevi in sen, con l'alma mia se' morta: E se, come dovria, Atropo di mia vita il fil con corta,

Tu l'alma tua n'incolpa. Che la mia che apirasti, è fuor di colpa.

Or s'un pisoto indefesso
Altei pur liquefeee in fonti e io fiumi,
A piagner così spesso

Inviterà il mio cuor gli afflitti lumi, Che con onda profusa Seguirò nuovo Alfeo la mia Aretusa.

Aequa, erud'aeque, almeno
Ditemi, e vi perdono il gran missatto:
In qual lido, io qual seno
Quel bel eoroo gentile avete tratto?

Onel bel eorpo gentile avete tratto?

Ma reliquie si eare

Forse a suo prò nasconde avaro il mare.

Voi, ell'in fraelle abete Fuora del mondo lte a pescar ricchezze, E tant'oltre correte De l'immenso Ocean l'orride ampiraze, Ch'i fedell suol moti Nega la calamita agli astri iguoti.

Qua, qua, lunge dal flutti, E del Norte e del Sud, drizzate i rostri: Più bei tesor produtti Ha il corpo di costei ne'lidi mostri; Ch' i labbri, 1 denti, 1 erlei

Già partoriscon ôr, perle e rubini. Ma qual fia il mar, ebe copra De l'ardenti pupille il Divin raggio? Che sa colà di sopra

Nou fan con l'altre stelle al mar passaggio, Ma sempra fisse in cielo Temon l'orse bagnar ne l'acque il pelo. Voi, che il cirio amoroso

Di ral più vivi illuminar sapeste, E ch'al mio cor doglioso Nr le prorelle sue scorta faceste, Tramontane beate,

Come (lasso) vi siete in mar tuffate? So, che quest'onda suole Degna tomba apprestare al sola estiuto; Ma se l'istesso sole Da vol, begli occhi miei, ai chiamò vinto,

Non è, sia con sua pace, Di tauti soli un mar tomba capace. Ma foile, a che mi doglio?

Sfortunato, a che piango? Il cielo é sordo: Del mio vano cordoglio Come d'aria si pasce il vento ingordo; E da le mie palprbre Imbevate l'arene ormai son ebre!

Morir, morir convicusi : Chè morendo morran meco mie pene: A questo filo attirnsi Idrena, ancor mia disperata spene, Che unir le nostre salme Pnò sol quel mar, che disunite ha l'alme.

Disse, e le braecia aperse, Per grttarsi ne l'acque, Anrindo insano: Ma eorse, e no I sofferse D'amico pescator pictosa muno, Ritienlo, e rompe il salto,

Che spiceato dal snol già stava in alto. Massimilian, più crude, Più rabblose tempeste ba il mar di corte; Agitata virtude Va scherzo de l'invidia e de la sorte; L' onda ch'è più tranquilla, Più ti tormenta, e in bocca al porto hai Seilla.

S'Idrena muore, al fine Trova pur ebi la piange e la desira; Ma da l'altroi roine Qual enor nel nostro mar unqua sospira? Ah, ehe agli occhi malvagi Son teatri di gioia anco i naufragi.

VIRGILIO MALVEZZI Per le sue starie di Spagna.

Frbo, s'rgli è pur vrr che d'Ippocrene Su'l margine odorato Spirtl d'aura celrate apran bell'ale, Che slan d'ambrosia l'onde e d'ôr l'arene, E vi germogli a lato Fiori d'eternità, maggio immortale, Ond' è ch'oggi non sale

Fastosa nobiltà su l'erte elme, Ne piè di cavallero orma v'imprime? popolar l'Aganippes pendice Corre turba mendiea, F. beon labbra plebee l'Aonle fonti; Ourlla di sacri allor selva felice. Tanto al tuo erine amtea Cerchia, ma con rossor, rustirhe fronti;

E ne' grminl monti. In cui Parnaso ha bipartito il giogo Sol scalza povertà degna aver inogo. Dunque la nostra età così perversi Notre I prasire nel core, Che viità stimi esercitar virtude? E ci dorrem che i nomi nostri immersi Bestin nel riero orrore

Della fangosa Arhrrontea paludr? Quail rhr l'ombre ignude Srco drbban portar di là da Dite Gli ori paterni, a le grandrane avite? irgilio, il ristaurar l'alte rovine Del secolo perduto

Riserbarono I rieli alla tua mano/ A te. là dove il Ben da balze alpine Srende a portar tributo D'eruditi rristatti all'Adria Insano, Lume d'onor sovrano Smaltò la enna d'oro, e a' labbri tuoi

Die gran madre a succhiar saugus d'eroi. Mirasti, e con invidis, al patri tetti In lungo ordine affiss? Arnrai fiammeggiar Arabi e Mori :

Spade lu Damasco ricurvate, elmetti D'attoreigliati bissi, Arebi e faretre di gammati avori, E ron tremoli errori Pendrnti di cattive aste guerriere

Pennon franzesi e belgiehe baudiere. Non prreiò lo splendor degli avl egregi I tuol pensire mal trasse Per tropps luce abbaeinati a terras E benebe il nobil cor vago di fregi Militar ti portasse Lungo il Po, lungo il Meno armato in guerra,

Dell' Argolica terra I pacifiel rivi a sdegno avesti O lungi d'Elicona il piè torcesti. Con ehe studio si fondi, e con qual'arte

Indi si stabilisca Di nuovo Imper dubbia fortuna Insegni. Mentre che del guerrier popol di Marte Narri l'origin prises,

43a

E di Spartano stil le earte segni : Or degl' ispani regol

Storia intessi maggior, e di facondi Inchiostri prendi ad irrigar due mondi. Amico, i'so che in ben spalmato pino

Porti vele capaci Dei fiati d'Aquilon, ma luogi è il lito; E ben i corsi tuoi nel gran cammino

Felicemente audaei Mostra l'Italia ambiaiosa a dito. Ma del mar infioito

Tra i vasti gorghi alla volante prora Quanto, oh l quanto sudor rimane ancora!

Che non osa l'Invidis? E che non tenta Contra l'Esperio trono Di maligno livor rabbia ostinata?

Scote Germania il giogo, e non paventa Ricusando il perdono Correr ebra dal desco al campo armato;

E fin d'orsa gelata (Nomi lunga stagione al mondo ignoti) Move dall' Aquilon Vandali e Goti.

Oh! quai videro allor tragedie atroci L'Albi e l'Odera e'l Reno,

Qual incendio mirà l'Istro tremante! Del Baltico océan l'estreme foci Si scolorár, ne seno

A tanto sangue ebbe Nettun bastante : Bayiera apror fumante

Purta di Sveco ardor la ebionia arsiceia, Ed Austria di terror si raecapriccia. Spiega Olanda Infedel vele rubelle,

E con essa d'abeti Congiurati gran selve Anglia radons; E le natle lasciando Artiche stelle

Van per l'indira Teti Del sol nascente a perturbar la cuna; Là con varia fortuna

Corzan cu'legni Iheri, e all'odio ingiusto Il cognito Emispero è campo angusto. Ne voi d'Insubria bella amene piagge

Foste della tempesta Uod'oggi freme il ciel di Francia esenti. Ove, o preori eristani, ove vi tragge Ira di fati intesta,

E voi cootro di vui rcoda nocrati? Si, si: tinga i torrenti

Strage fraterna, e in vicendevol scempio Si rinoovi di Tebe il prisco esempio. Se con emulo drate il cor vi rode

Ambizion di fama, O non mai sesia avidità d'imperi, Forse a debuli aequisti, a scarsa lode

L'ampio Eufrate vi ehiama, E v'appellan del Nilo I liti neri?

Non sia chi fondar speri Sn base d'empletà dorahil regno.

Degli scettri del mondo è il ciel sostegno.

AT. SIGNOR

Che gli anni volano, ma che dall' cecellenza

GIROLAMO GRAZIANI de' suoi poetici componimenti egli dee sperar l' immortalità.

Allor eh'esecutor d'alti messaggi

Lungi dal patrio eiel presi il sentiero,

E venni a rimirar nel flutto Ibero Del sol cadente i rovinosi raggia L'ispido verno al fuggitivo foote

Coosolidava i liquefatti argenti, E sotto accumolati incarchi algenti L'elee incurvava la superba fronte.

Quinci i rigori a mitigar del ciclo Stese tiepidi vanni aura gentile,

E spontò la viola, alba d'aprile, Con bruna guaneia a dar commisto al gelo. Biondrggiår poscia di mature avene, Dolce fatica al mietitore, i campi,

E del torrido Sirio esposte ai lampi Bebbero il fiume l'assetate arene. Di Menfi alle Piramidi lontane

Indi spiegò la rondinella il volo. E di fumoso umor, visio del suolo,

Pregne vidi imbrunir le viti ispane. Ed eero pur dall' Iperboreo lido Torna Agoilon carco di brine, e fischia;

Ne 'I dolente Aleion fidar s'arrischia All' joquieto mar l'usato nido. Girolamo, da noi sl fuggoo gli anoi,

E tacita l'età si ne coosuma. Giovinezza vien men, bellezza sfoma,

Ne uman tesor del ciel ripara ai danni. Che con notturna man radicl e foglie D'ammirabil virtù Medea eogliesse,

E con magici sughi ella potesse Rinnovar ad Eson l'autiehe spoglie; Sogni e favole fur di penne Achee;

Ma bugls non sarà che di saer' onda Spargan tuo nome, e dalla Stigis sponda Lo sollevino al ciel l'Aonie Dec Del fier Romano e dell'Egizia bella

Per te l'infausto ardor eterno or vive, E più superbo le Naupazie rive,

Merce de earmi tuoi, Nettun flagella. Ed ob l ehe fia quando l'Esperia terra Di maggior tromba ndrà il fragor cano

E dentro alle tue earte il regno moro Desolato vedrà eader in guerra? Già par che'l pio Buglion l'alta ventura

Della tua penna al gran Fernando invid Mentre a Gernsalem gli applausi e i gridi

Nel teatro toscan Granata oscura. Spersi del mio Francesco un tempo anch'io Portar dal rosso al negro mare i vanti, Ne disuguali al gran soggetto i canti

Mi prometteva ambisiosa Clio. Ma pellegrino e non mai fermo il piede Volgo, ha due Instri, in quelle parti e in queste, Ne di posar nelle Pimplee foreste

Pur na giorno ozimo il ciel mi diede. Or bianeo il crine, ed inareato il tergo Sento agghiacciarai in ogni fibra il sangue, E sot del buon Lico, mentre il eor langue, Dentro le fauci, e fuor le carte aspergo.

DEL SIGNOS

### SILVESTRO GRIMALDI

Celsbra in generale le lodi della cistà di Genova e si ristrigne alle particolari.

Eccoli, Eutrrpc, in an l'charnes cetra Bra temprate le corde; or to le tocca Con l'arco d'oro, e seocca Tinte d'ambrois le sactte a l'etra, E scopo la real figlia di Giano A i colpì sia de la masetra mano.

Costei, qual Berceioxia, il erine adorno Di torreggianti mora rege a le atelle; Non di timpano imbelle, Ma di tromba guerriera applansi ha lotorno; Madre di Del, poirbé valor preclaro Messi ha già de gli Dei anoi figli al paro.

Di gran tridente altri la destra armato, Emolo di Nettan, diè leggi a i mari; E per gli flutti amazi; Qualor girò l'oscuro ciglio irato, Tremàr de l' Ellesponto i porti, e tutta In assúragio n'andò l'àsia distratta.

Altri, qual Giove, che dal ciel sactti L'orgogliosa follla d'empj giganti, Con fulmini tonanti Fe' più volte fumar d'Olanda i tetti.

E l'occán, che quel gran piani inonda, Bastante a tanto ardor non ebbe l'onda. Musa, il sempre cantar d'eroi già spenti È forse di viltà tacciar ebi vive. Le Ligostiche rive Vote non son di siloria a i di presenti.

Ma quasi palma in Idomea pondice, In lor fresca virtù pianta radice. Chi de la patria libertà zelante Stassi qual Argo a costodirla inteso;

Va per l'Italia acceso
Vato incendio di guerra, e non distante
Stride la flamma, in questi colli occulta
Senza oatena al piè la pace canlta.

Chi del facondo Arcier fatto seguace,
Do' Castali ruscelli a l'onde liete
Corre a sunorar la setto,
E troncando a l'età l'ala fugace,
N'arma i vanni a sua Fama, e verso il Polo
Sfida l'attiche penne a più bel volo.

E chi con sensi di pietà non parchi Fonda a l Nomi del ciel moli divine Di macchie pellegrine Tempestate colonne alsan grand' archi,

E sovra i tetti di fio or cosparsi, Par, che vennta sia l' India a svenarsi. Ma chi può mai ne la stagion del maggio Tutti raccor d' Ihla odorata i fiori? Io fra tanti splendori

Meco stesse farò serlin d'un raggio; Ma quest'un aptenderà pur, come anole Su l'onda di bel rio aptendere il sole. E ben nel ciel di Giano un sol crinite Di fulcida virtà Schecttro appare, Che 'l sol le non avare Fiamme disponsa in ogni piaggia, e lito, Ed ei quell'or, ch'altri sotterro asconde, Con generosa man largo diffonde. Perché tamido al mar correr Sesmandro Dia acta de 'di sono;

Più volte fe' di songuiusso umore, E le Dordanie nnore Di gemiti assorder Ida, ed Antandro, Chisro fu il gran Pelide, ed Elicona

De' suoi vanti goerrieri aneo ragiona. Ma a perché vario ciel, terre diverse Vide, e genti strantere, e usuwa Ignote, E per spiagge remote Molto errò, molto oprò, molto sofferse, Minor non fu d'Athille il saggio Ulisse,

E men de' preçi suoi Pindo non serisse, Tal on I finir de la più verde etade Fin del Grimaddi mio Parte primiera: Ei de l'Esperia intirea Nobile pelilegrin corse le straice, E qual stella, obe in ciel strisciar si secreo Di cloria vi stumpé ventigle eterne.

Or gioral vi simpo ventiga cierne.
Quinri a solvar de la cerulca Teil
Le spamose campagoe il pensier volse:
Becsic i binedii, e tobe.
Per dargli al mare, a l'Appeonin gli abeti:
Die lor di remi ale spedite, e preste,
E per l'onde volar fé' le foreste.

E per l'onde volar le' lo foreste. Si vide egli d'î bleria i ricchi regai, Ore tothido d'òr gorgoglia il Tago; Si di trionfi vago: Cacciator diventò de' Traej legoi; Li segul, gli arrivò, ll'ruppe. e gravi

Li segui, gli arrivò, ll'ruppe, e gravi Di harharo tesor rese sne navi. Ma tropp'alto apicgare i vanni arditi È d'Icaro follia. Se aon consigli Del cicl, ch'i suoi gran figli Portin come sper'io de gli ostri aviti

Purpureggiante il crin, con man più grande Allor mie Muse intreccieran ghirlande. AL MUDOR

GEMINIANO POGGI

Che la gloria della virtu si fa maggiore nulle persocuzioni dell'invidia.

Nato appena ara il mondo, e non aucora. A gli obliqui settire ben uso il sole Con dobbia man per la stellate mole Sferaras i corridor dietro all' Aurora. Del novo cielo a funestar il raggio. L' l'avidia usci dalla Tartarea soglia: Tal con maligna avrelenata foglia. Un sol fier di cietta i finara un margio. Scorge al ciglio di Dio finara più care. Le vittime fraterone il fier germano,

Ed a macchiar on escranda mano
Va del sangue innocente il sacro altare,
Ab! che sola d' Abel non fu la piaga;
Dora il costome rio, dura a con gli anni
Moltiplicando a grand' nsora i danni

Sè streso in mille oggi Cain propaga. S' si merti tuoi di coronata fronte

11.

Lampo sereno in real Corte arride, Ecco invidia arrotar arme omicide, Quali mal non tempro Sterope o Bronie, Ma non pereiò dalle sactte acute

Vile timor un nobil core assaglia, Chò d'adamente in si crodel battaglia Ben sa seudo imbraeclar salda virtute.

Come concavo acciàr, qualora il tenta Destra armata fecir, il ferro stesso Violento ritorce, e li suo cificsso Contra l'autor del colpo il colpo avventa, Così, Geminian, l'arme reprime D'inimico livor virtute linvitta;

D'inimico livor virtute invitta; E di sua propria man l'invidia gitta Al tempio del valor le basi prime. D'aura infesta al soffiar carbon rinforza

Le fiamme che parcan dianzi sopite: Acqua, eui nome dà stillata vite, Avvalora un Incendio, e non l'ammorza. Sol gli Euristei ponno eternar gli Alcidi;

E senza Pira di Gionon men belia Fora Calisto, e trasformata în stella Or non îndoreria gii Artici lidi. Non è solo però d'Attica cetra

Erudito cantar, che ciò n'insegni; Penna temprata ne'celesti regni Pedo più certa allo mie voci impetra.

Fedo più certa allo mie voei impetra. De gl'Invidi fratelli all'empio stuolo Narra Giureppe i sool gran sogoi, e diee; Che tronea di lor man messe felice Copria ditinta in hionde squadre il suolo. Ed ecco riveronti i fasci loro Adorar le di lui spebe raecoite,

E in atto d'umitis curvar più volto
Dall'ariste superbe I capi d'oro.
Sogna di nuovo, e'l erin di raggi adorno
D'esser il sol s'avvisa; indi si vede
Giacer le stelle ossequiose al piede,

Giacer le atene ossequores a preue, E la luna inchinar l'argenteo cormo. D'astio in quel punto e di furor s'accende La turba iniqua; e di soa morte in pria Tiene atroce consiglio; ol fin men ria, Ma non più giurto, a plebe egizia il vende.

Che pro? Da vil eisterna a real soglio Il porta amieo ciel pee via spedita; E daila sua pietate e vitto e vita A mendiear corre il fraterno orgoglio. Me quanto sa ferisca arco d'Invidia;

Gioria più che dolor recan quell'armi; Che mentre impiaga in varie guise i marmi, Lor dà fama e valor arte di Fidia.

Ritrova l'autore in Ispagna una dama in tutto a per tutto simigliante ad un'altra ch'aveva lasciata in Italia.

O nutrice d'eroi,
Dominatrice di duo poli opposit,
Spagna, ch'a i liti coi
Ceppi d'Occaso Imperiosa bai posti,
E con saper profondo
Reggi in nn regno epilogato il mondo.
Bifuto do la Morte,

Nanfrago avanzo del furor de l'onde A te riedo, e la sorte Por mi concede il ricalcar tue sponde. emiasagna, Inseff ac. Te riverisco, e licto
D'impensato conforto il core acqueto.

Non che biondi tributi Mandar Panama, e Potosi ti soglia; Non che i parti canuti

Narsinga a te di ricco mar raccoglia; O da lontan confini T'offra Orissa adamenti. Ava rubini:

Non di gemme, non d'auro Sitibondo desio mio petto incende; Chè di maggior tesaoro

Avidità d'amor cupido il rende. Mendico io mi stimai; Tu l'Indie mie mi scopri la duo bei rai,

Tu l' Indie mie mi scopri la duo bei rai. Quel sembiante ecleste, Che giàtre lustri in mezzo a l'alma ho impresso,

Quel da cui stelle infeste,
Blal mio grado, partir mi fan si sprsso,
Quel, che il pensier divotu

Quel, che il pensier divotu Idolatrando va, benche remoto. Cinzia, l'anima mia,

Cinzia su'l Manzanar traslata io vedo; Ne benebe vario sia Il nome qui, vario il suggetto lo crede;

Troppo il mio cor conquiso, Troppo ben raffigara il noto viso. De l'Orsa mia le stelle

lo non conoscerò, se mi son duci? Non sareste si belle, Se non foste di Cinzia, o care luci:

O son gli stessi, o questi Son de gli occhi di Cinzia ardenti innesti. Per tormentare nu core

S'innestan dunque e si traspiantan gli occhi? E d'uno in altro ardore, Percha l'alma confusa ognor trabocchi,

Peconde di faville, Se stesse propagar pon doe pnpille? Bei lumi, e eon qual'arte Trasportati vi sicte in aitra fronte?

Da si lontana parte
Forse avec non eredeste arme si pronto?
E ne l'Espesia terra

Travestiti venista a formi guerra?
Pitagorica scoola,
Filosofar con le tue carte or calme,

Né, perché sogno, e fola Sia quell'eterno tragittor de l'alme, Poeo saggia vo'dirti; Trasmigran gli ocebi, or che faran gli spirti?

Trasmigram gli ocebi, or che faram gli spin Che miracoli novi Mi fa veder magla d'Amor possente?

Che Cinzia in Lidia io trovi? Che loutana bellà mi stia presente? Che seerner mi sia tolto Qual di doo volti sia l'amato voito?

Se per Ciozia sospiro.
Che da le luci mie disgiunta stassi ;
Frandolento il sospiro
Per più breve cammino a Lidia vassi;
E se il cor lo rapella,

E se it eor lo rapetta, Si fa beffe del eor, giura ch' è quella, Parlo a Lidia, o il bel nome, Montra shierrin nieth profesir bramo

Parlo a Lidia, o il bei nome, Mentre chieggio pietà, proferir bramo; Ma Lidia, io non so come, Mi si muta sul labbro, e Cinzia chiamo; Se ne sgrido la lingua, Si ride ella di me, else mal distingua. Multiplicati occetti.

Multiplican l'ardor, non il desio; Poiehe in diversi aspetti Non diversa bellezza ama il cor mio Tal per prolligio stole In più soli nel eiel partirsi il sole.

Di doo strali io mi moro,
E unica nel sen la piaga appare:
Un Nume solo adoro,
E doo gl'Idoli son, doppio è l'altare;

E distinta ne'luoghi Mia fè, benebè Fenice, arde in doo roghi.

## D. ASCANIO PIO DI SAVOIA

Non curanza de'tumulti del mondo, essendo l'autore al governo della Garfagnana.

Vasto incendio di guerra,

Che pria da scherzo in piecol esca appreso
Diffuse il fumo, e non alab la vampa,

Già tanto empie la terra,

Che di lontan ne stride Espero acceso,

E tra le nevi sue l'Orsa n' avvampa:

Nelle ceneri stampà:

I suoi seempi l'Europa, e benché poeo Sia l'alimento omai, pur cresce il foco. In si funesta arsura,

Ascanio, il nostro rischio e l'altrui danno Ben egro il mio pensier medite e plange; Ma curiosa care Non mi tormenta, e parziale affunno L'indifferente coe punto non tange. Quella è miglior falange

Vacità e migitor istange
Per me ch' è più lontans, e ebi men odo
Segnalarsi in quest' arme assai più lodo.
Carte ragguagliatrici.

Se guardate a' miei sensi, invan correte Sn mutati corsier da regno a regno. Sian vinte, o sian vititrei Non distinguo la squadre, e mia quiete Non colra a perturbar amore o adegno. Seioperato à l'ingegno

Ch' applies s'essi esterni, e mentre eeres. Quel ch' è faori di se doglia e se merca.

Faccia Cesareo brando
Di Vandalies straga all' Albi, al Meno
Rosseggiar le canute algenti spondo;
O vigoe rinforrando
L'Antro di Svenis il lacarato seno
Di nuoro sangne alla Bocemia inosde,
più meste o più giocondo.

Di nuovo sango auto consuma sucose, Più meste o più gioconde L'ore non passerò: saper mi busta, Ch'a possanza infernal il cial sovrasta, Tolga Fortune iniqua In duro assedio al porporato infante Salvar d'Arasse I combattuti alberghi;

Rompa la fede antiqua

La Cetalana plebe, a ribellanta Formi d'aratri e marre elmi ed usberghi; Uopo non fia eba verghi Par me penna venale assidni fogli, K mi vanda a sno pra gli altrui cordogli. Nulla mi cal se fatto
Nocchiero di pastor da i liti Galli
Pontifical Pirata i legoi apalme;
E per l'immeno tratto
Dalle Tirrene procellose valli
Corra merei a predar in vece d'alme;
O se le franche palme,
Cli 'inaridir parean, l'eroe d'Aronte
Facria sol Po più riovendir risorte.

Qui dove argento il corso
La Turrita disciplie, e seco vican
A maritarsi innamorato il Serchio,
E sol meriggio al dorsa
Del gran Padre Appennia npache scene
Di rintreceisti fagti alsan coperchio,
Merto mio no, soverchio,

Favor del gran Francesco ozio mi diede; E fe' ne' regni suoi regnar mle fede. Qui lieto vivo, e mentre Di lui canta il mio plettro, Eco da lunge

Di sui canta il mio piettro, Eco da lunge Ossequiosa il suo bel nome alterna: Penser, elle si concentre A intorbidarmi il eor, quassà mon giunge, E seren parmi il ciel quand'aneo verna. Temer di apada esterna Questi monti non san: finmi innocenti

l'ortano al mar gl'immacolati ergenti.
Con voce bellicosa
Curvo oricaleo e travagliar non desta
L'inerme abitator d'umil eapanna,
Della greggia lanosa

Della greggia lanosa

I mariti rival con dure testa
Solo a pugnar tal volte Amor condanna,
E la stridente canne
Del pastorel, che non lontan rimbomba,

A i cozzanti guerrier sorre di tromba. I preziosi umori, Di cui ferito il nobil seno ellaga Ne gli arabici boschi arbar sorrano, Perdon gli usati onori

Qui dove orchio mortal nscir di piaga Stilla non vede mai di sangue umano; Se pur incauta mano Non trafigge talor d'acuta spina,

Non trafigge talor d'acuta spina, Pungente apoglia di castagne alpina. Maestre de' pensieri Rupi, per nostro esempio al ciel sospinte, Selve, in outa de' lussi erme ed inculte.

Old come volentieri
Tra i vostri orror le sue speranze estinte
L'ambisioso cor lascia sepulte l
Ché purché l'alma esulte
Della soa dolce libertà, contento

Fo di tutte mie glorie erede il vento Se nel mar della corte Longa stegione invidioso fiato Di maligno Aquilun calma negorami,

Già non lasciò, el'absorta
Fossee le vele a lui fedeli; gratu
A' voll mlei il mio Nettun astrommi,
Ascanlo, ora de i sommi
Giogbi dell'elai io di quel flutto infida
Miro l'insanie, odo i tumulti e rido.

### AL PIGROR WARCHES

### MARIO CALCAGNINI

Bella dama vednta su la riva del Manza la notte di san Giovanni Battista.

Già per le vie dello steliato mondo Era la notte al suo meriggio ascesa:

Beves la terra access Di mionte rugiade nmor fecondo, E d'un'aura leggiera al dolce spirto Ronzava il lauro, e sibilava il mirto. D'allegre cetre, e di ciamor giocosi

Fremes dei Manzanar l'erbosa spiaggia, E con pompa seivaggia Coronavan ie rive archi frondosi;

Tai Madrid precorrendo il eiei l'aurora Del preenrore il gran natale onora. Con brevissimo piè d'orme leggiadre

Quivi Lidia vid'in stampar l'arena, Mario, e dietro in estens Straseinate condursi anime a squadre: Campidoglio era il fiome, e Roma forse Più superbo trionfo nnqua non scorse.

Serica gonna da l'angusto fianco Con dilatato giro a terra scende; Ch' indistiota rispiende, Qual suol saffiro in tra l'azzorro, e il bianco:

Ma di Beigico filo intesta teia Paiesa ii sen d'avorio allor, eh' il ecla. In gran volome d'or la chioma bionda

Parte raccolta in sn la fronte s'erge, Parte eade, ed asperge Del prolisso tesor gossi ia sponda, E di lontan direste irsene vago

Di dar tributo ai Manzanare il Tago. Gli ocebi dei morto sol lucidi eredi Fanno d'invidia impattidir le stelle. Ed a loci si belle,

Che le eredon dell' Alba, intorno vedi Anticipar i'uscita, e salir fuori Non ben vestiti, e non ben desti I fiori. Quinei alterato d'amoroso foeo

Bolle inquieto in tra le rive il flume, E dei soverchio iume Mormorando cenor va sommesso, e roco, Lidia non ti fidar: Torti i senticri, Ma vie più torti i fiumi banno i pensieri.

Cupi e rapaci, e ebe non fan, qualvolta Un doice raggio di beità gli sealda? Se di Pindo a la falda Libero il veltro, e ia faretra sciolta

Ponsi Aretusa a goder l'ombra e l'aura, E l'anelante sen stanca ristaura;

Da i' insidie d' Alfeo ebi i' assienra? Che le giova di vanni armar le piante; Dal temerario amante Fugge precipitosa: odio, e panra Le son stimoli al fianco: e piò spedita

Mai non scoceò saetta arco di Scita; Ei la segue, e l'incatza, e già vicine Stende le braceia a i sospirati ampiessi

E gli anciiti spessi Già sventoiar le fan su'l tergo ll crine;

Già espolta riman l'orma ne l'orma: E i segni d'un bel piè l'aitro difforma. Ma de la soa fedei già non sofferse Delia gli oltraggi, e trasformolfa in fonte. Il sudor de la fronte

Si dilatò, tutto il bel corpo asperse; Mutar color le chiome, e in un momento Si fecer d'onde d'oro onde d'argento. Correa, foggia, fagge pur aneo, e corre:

Geiida fu, geiida ancor mantiensi. Serba i primier suoi sensi, E ii seguace amator cotanto abborre. Che, per mai più non rivederlo in terra,

Spontanea vassi a seppeliir sotterra. Ma pertinace aneor sotterra il piede, E per occulte vie correndo affretta,

E la beltà diletta Par d'arrivar, pur di placare ha fede: Surgon ambo a pie d' Elna, e quando pare, Ch' ei ia raggiunga, eila si perde in mare.

### AL SIGNOS CONTA SCIPIONE SACRATI

Che la virtù s'invigorisce ne' travagli e che non s'arriva alla gloria se non per la via della fatica.

Cote della virtude

Sono, Seiplo, i travagli; e l'ozio molle D' ogni anima più forte il vigor rompe. Rio che stagna in palude Tra fetid'erbe e putrefatte zolle Torbido imbrana l'onda e la corrompe;

Ma se corre e dirompe Lacerato tra' sassi i rocisi argenti. Fa di sua purità specchio alle genti. Giaceiasi il eprvo aratro

Seioperato in disparte, e'l bne disciolto L'erbe pasciute a ruminar si posi; Vedrai che 'l vomer atro Di rugginoso orror nei campo incolto Rinfaccia al villan pigro i suol riposi; Nei iavor faticosi

Lucido fassi, e per la longa striscia Onando par che si iogri allor si liscia. Deile viti sospense

O quai ridono i parti, ove su gli olmi Lor tinge il sol d'oro e rubin la vesta, Ma per bear ie mense Deila brillante ambrosia, onde son colmi, Primo rustico piè li calca e pesta; E s'inciso noo resta

L' arabieo arboseei da falce eruda, Le preziose stille unque non suda. Nasce di rupe alpestra

Neile radiei più riposte ed ime Pietra candida si, ma rozas e informe : Con ingegnosa destre Saggio scuitor i' abbella, e in essa imprime

A scorno di Natura umane forme; Ma pria che si trasforme, Porza è soffrir, che con assidui colpi Il pungente scalpel l'impiaghi e spoipiFulgida maraviglia
Per la man di Gisson l'aurata pelle
Mirar pendente dall' Argive autenne;
Dell' Edita famiglia
Gl' incogniti forori e le procelle
Del non più tocco mar però sostenne;
Ne il più nobil ritenne
Di vigile dragon gola iofocata,
Ne di solco querrier gran messe armata.

Qual pera non sofferse
Dal crudel Euristeo tra mille mostri
Lecreitato il gran figliuol d' Alemena ?
Ei la atrada a aperse
Fin nell'abisso, e da' tartarei chiostri
Il trifauce mastin trasse in caleua;
Con la robusta sobicos
Del ciel eadente alla rovina accorse,
El es use giorie ivi traslate ei scorse.

E i e sue giore in ritante el scorse.

Cile tra le curre branche
Del Granchio obliquo e della Vergin cieca
Tra l'auree spiche il fler leon fiammeggia,
E ancor par eluc spalanche
L'oribil sanne, e con la fronte bleca
Lassú minacei la stellata greggia:
Ma nell'Ettera erggia,
Benché più volte egii il torecaso in giro,
Splender di Jole il fuoto io uon rimire.

Stupir, tremár di tema
L'italiene contrade, ove miráro
Del mio signor il risoluto ingegno,
Che per provar qual frema
Agiato dagli Austri il flotto amaro,
Consegnò si gran vita a un fragil legao;
E allur rh'i uvidia e sulegno
Contro l'iberia ogni suo sforza occolse,
Ei sol vele feddi a liberia sololae.

Ei sol vele fedeli a lberia sciolec. Strienero alloro intente.

A al nobile preda avidi remi
Di Biseria e d'Alger predaci schiere;
E la Gallia fremente
E la Gallia fremente
Per troneargii la via prore guerriere,
Della Provensa infellentia a dvaolo
Baltan triremi insidose il volo.
Sovra medito abste

Sovra i prento ancie
Sol dal suo core accompagnato apria
L'intrepido garson i node orgogliose,
E con alme i oquiete
Il precorreano e gli i pargena la via
Di voti e di sospir l'Esperie spose,
Qanado le chiome algose
E grondeggianti di cerulee spome
Traus dall'acque il tridentato Nome.
E dato al vendi cuiglio

Dal soo lignido imper, salvo il più doloc Che spici l'alba dall'Esa marina, E serenando il ciglio, Con che de' dutti la superbia molce, Seidale in linguaggio uman voce divina; Ossequiosa e chica Tacque oggio moda, e fermir Tritone e Glauco Delle conche risorte il fragor rauco. Obl del monarca, a cui

Egualmente nell'orto e nell'occasu Ubbidisce il mio scettro, almo nipote, Tu che nell'osio altrai Vai sudando alla gloria, e non a caso Stampi dal volgo vile orme remote, Le fatide he note Odi d'un Dio (ch'un Dio non mente) e godi Del lodator non men else delle lodi. Ben soffetti dissigi,

Ben sofferti disagi,
Ben son corsi i perigli. In nn sol parto
La fatica e l'onor naequero in terra.
Tra i piaceri e tra gli agi
Col crin molle d'oulorie all'avra spartn
Negli alberghi d' Elisa Enca ai serra;
Lungo il Tevere in guerra
Spurre di sangue e di sudor un lago:
Qual Il toglie all'obblu R Boma n Cartago?

Spriza d'alpe inaccessa mona i castago Spriza d'alpe inaccessa Macigni orrendi il crudel Peno, e cede Vinta Natura a una virtà proterza. Trema più volte oppressa La reina del mondo, e glà si vede Le catene appressar che la fan serra; Vil riposo lo snerva

Vil riposo lo anerva
Lungo il Volturno, e tra' Campani fiori
Leuti marciscon gli affricani allori.
Or tu, sangue d'eroi,
Lo spirto eccelso alle faticha indura,
Ed ai sudor la nobil fronte avvezza:

Tutti son gli anni tuol Sacri al travaglio, e ogni oziosa cura Il tuo geoio real odia e dispazza. Non conosce atsochezza Petto di gloria ardente, e ben si vide Allaote vacillar, ma son Alcide. Che non fa? che non d'effre,

Policie differrato avrà la prora il lido, Per la fernarti il re del mondo lapano? Ra gl'indegi non soffre L'Italia affitta; alta da lungi il grido; Ne voti porge alla dua destra invano: Barbaro orgoglio insano Turba la pace del no ciedo, e montra Che i sono trofei par anco la l'età nostra.

Che i soot roter par ance na l'eta nostra. Ma qual satte ultrice
Seppe mai fabbicar Vuleano a Giove,
Che dir sì possa salla tua apada eguale?
Nonancia felice,
Che gli angusti tooi campi a si gran prove
Far si compiacque il ciel campo fatale,
E che reas immortale,
Da tante morti in quegli orror funesti,
Tuo neme ocuro illiminar sapesti.

Vattene; e la grand'alma Contodica i mici detti; ll ciel t'aggroppa Numerosa rentare in brevi pene. Disse; e l'unida paluna Approximando alla dorata poppa, Dritto la spinee iuver l'Ispane arenee Ella qual per acrene Notti estivo balen talvolta ho acorto, Strinciò per l'eude, e fia d'un volo in porta.

note per rease, e la a sa rolo la port

### AL SIGNOR

### MATTEO SACCHETTI

Che varj sono gli effetti dell'influenze celesti.

Quelle, Matteo, ebe miri
Entro all'opseo vedo
Della notta brillar, Isei superne;
E ch'in perpettui giri
Parte corron del riello
Coo luminoso pio le ilrado elerne,
Parte agli alli saffiri
Del firmamento immobilmente inserte
Ilso più stabile ardor, sedi più certo;

Oziose pitture, Stampe Inutili d'oro Non son, qual se le crede il volgo insano:

Dell'umane venture
Piovo da'raggi loro
Quaggià gl'influssi onnipotente mano:
Quipri varie nature,

Indoli differenti, impulsi o moti, Tanto efficaci più quanto men noli. Ouesil so curvo abeto

Da'Lusitani liti Dà per l'ampio occan le vele a'venti; Ne dell'onde inquiete I torbidi ruggiti

Il temerario cor par che paventi, Fin che l'ultime mete Tocchi del mondo, e l'orbrate fasce Vegga apprestar Cambaja al sol che nasce

Al fragor bellicoso
D'oricalelai socanti
Quei corre ove di guerre Insubria bolle:
Sovr'elmo luminoso
Di piume tremolanti

Gran selva colorata all'aria estelle, Cigne d'oro aquammoso Intrecciata lories, e'I petto furte, Per dar vita al suo nome, office alla Morte.

Chi del sozao Epicuro
Spenieralo seguace
In prodighi conviti i di dispensa,
Le ricobezze che furo
Di geniori cuace
Faticoso sudor, strugge una mensa:
E di Lico, ch' oscuro

E di Lico, ch' oscuro
Per tropp'anni ha il natel, le teaze gravi
Di lor fragalità scherniscon gli avl.
Chi tra l'anrec cateno
Di crespa chioma avvolto

Sogna mille d'amor inanie e fole, Vinto dolle serror Popille d'un bel volto Gira ehe va mortificato il sole, E ehe l'Indiche arene Spogliando l'attricò l'eterno Fabbro Di perle un arono, o di rubioi un labbro.

Un d'Astrea su le carte Stanea le luci arare, E la ragione all'atil proprio accorda: Quinci di garral'arte

Fa prezzo a turbe ignare,

E di grida venali il Foro assorda; La facondia comparte A misura dell'oro, e se'i tributo Manca all'ingorda mano il labbro è muto. Altri in corte reale Gonfio d'acrea speme

A vender va la libertà natia; Colà s'in sito sale Maligna invida: il preme, Ne tibera al suo piò lascia la via; Che d'amistà sleate Ingrate ricomprense, insidie, inganni La messe son d'ambisiosi affauni.

Ingrate ricomprese, insidie, inganni La amesse son d'ambisiosi affanni. Ta quando anche il sol dorme Su rapido destriero Corri a turbar del Lazio I boschi antichi; Ed or seguendo l'orme

nd or sequendo l'orme Di cavriol leggero Degli ancianti veltri il piè fatichi, Ora bavose torme

D'irti einghisli affronti, e i teschi orrendi D'adunche zanne al patrio albergo appendi. A me di que'bei lumi

L'influenze cortesi
Genio instillaro a caste Muse amico,
Si lungi i duo gran fiumi
Aufido e Ismeno appresi
Trailor con losca man alettro podie

Trattar con tosca man plettro pudico; Longi da rei costumi Volsi il pic vergognoso, e dove scorsi Regnar Virtude innamorato i' corsi,

Ed oil: di quai fulgori
Coronata la vidi
Al tuo saero fratel splender in senoi
Popoli acelamatori
Ditelo vol, ehe gridi
Di tanto applanso alzaste in riva al Reno;

Diealo il Po, che fuori
Tratto per maraviglia il crin dall'onda
Aurea farsi mirò la ferrea sponda.

Debl venga il di festivo,

Ch' ai trionfi di Roma, Alle gioje d'Europa ha il ciel prescritto; Ch' ei di fecondo alivo Cinto l'augusta chioma Sposi una lieta pace al mondo afflitto.

lo di carme votivo
Armo già la mia cetra, e di sue glorie
Tesso alle nove età lunghe memorie.

AL SIGNOS CONTR

### FRANCESCO FONTANA

Sul merito esposto ai colpl d'invidia.

Longo il mar lacerato
Nell'infelice una fuga innocente
Del eredulo Texeo giacevo il figlio:
Ferrea notte dombrato
Aves'l nol de' be' rai; l'oro lucente
Del cria fatto nel angue era verniglio;
E qual candido giglioDa vomero erodel per via reciso,
Cadea sul freddo era quallido il viso.
Con septi compiectati

10 1 1 1 1 4 2 2 mgh

D'incognit'erbe il giovinetto esangon Pisico eccelso a ravvivar s'accinse: Chiamò gli spirti assenti Ai primi uffici, e i aggliacciato sangue In secche vene a ribullir costrinse,

Lo stesso Erobo astrinse A disserrar l'inesorabil porte, E l'anima gentil ritolse a Morte.

Già per opra si degna D'Esculapio la fama ali superbe Batten dal Mauro all'Iperborco lito. Seco soi se ne sdegna Rabbiosa Invidia, e di punture acerbe

Sentesi amaramente Il cor ferito; Quinci con volo ardito Del cielo ascesa alle stellanti soglie

Si verso il gran Motor la lingua scioglie. Degli eterni docreti Rotta è la legge, e i sacri orror di Dite Favola al basso mondo ormai son fatti.

Non è ver, che si vieti Il regresso dell'alme; a nuove vite

Vengon dai morti regni uomini estratti: De' violati patti Ploto si duole, e con miglior vicende

Il retaggio immortal partir pretende. Invan strigne la Parca La forbice fatal, s'umano ingegno I tronchi stami a raggroppar s'avvezza.

Al passaggier, che carca De' popoli sepolti il curvo iegno, Fia per l'innanai il faticar sciocchezza,

Ché i limiti disprezza Della Stigia palude, e mal soo grado Torna a passar la spenta turba il guado.

lo mi eredea ch'appena L'inspirar moto e senso a un corpo estinto Delle stelle ai Rettor fosse concesso:

Prevale arte terrena A divino poter, e resta vinto Dall' audacia dell' uomo il cicio istesso

lo l'error mio confesso ; Discerner non saprò, se maggior prove Nell'avvenir faccia Esculapio o Giove. Quinci posti in non cale

Gli abitator dell'etra il mondo crea Ambizioso a se medesmo i Numi: A novo idol mortale Già dagli accosì altar messe Sabea : Nubi solleva d'odorati fumi ;

Ma vedovi di lumi, Privi d'onor con esecrandi esempii De' veri antichi Dei restano i templi.

Or che fa? che più tarda La destra altitonante? È forse apento L'incendio ultor delle celesti offese?

SI disse: e la bugiarda Calunnia abbominosa in un momento Il cor di Giove a cotant'ira accese, Cb'implacabile stese

La man tremenda a folgorante raggio, E di non giusta fiamma aree il gran Seggio. Peste di regie corti

È l'invidia, Francesco, e della terra

Por troppo i Numi ha d'alterar possenza. Non sia chi si confurti

Per ben oprarı il son iivore atterra Chi più di senno e di valor s'avansa. Ingannevoi speranza! Più basso vai quando più stai nell'erto :

Colpa è la gloria, e la virtú demerto. Alpi inculte ma eare, Ove di bel candor col natio gelo Gareggian l'alme, io tra voi fermo i pr Qui d'ogni invidia ignare

Vivon turbe innocenti: ira di cicio Qui non sa fulminar altri che i sassi: E s' in terra pur dassi Vera felicità, qui sol si trova,

E i giorni miei qui terminar mi giova.

### EFFETTI DELLA BELLEZZA.

S'erge nei sen de la Sicilia aprica Monte superbo al cielo, Che d'atro incendio incoronato ha il crine Sparso il tergo è di neve, e fatta amica Lambe la fiamma ii gelo, E tra discreti ardor duran ie brine :

Ne l'algente confine La stessa fede ai fiori osserva ii ghiaccio E ride april sieuro al verno in braecio. Quivi allor ebe Piroo l'onda dei Gange

Zappa coi piede, e apira Ne suoi primi nitriti il lume al giorno, Quando par, ch' ogni stella in fior si cange Dal ciel cadendo, e mira L'Etra de le ane pompe il auoio adorno, Non so se fregio, o scorno De l'Atba, o se togliendo, o dando lampi

Proserpina a predar corre i bei campi. Lieta de furti é la pendice erbosa, Che con gentile usura Ciò, che ruba la man l'occhio le paga;

Ogni gambo reciso, Idra odorosa, A luce cosi pora Multiplica i germogli, e i fior propaga; Ella, quasi presaga

De' fatali Imenei, sen fa eorona E del libero erio l'oro imprigio Ed ecco di tremori e di muggiti

Subiti, e portentosi Crollar d'intorno e rimbombar ia terra; D'improvviso bollor fervono I liti, E tra caliginosi Fumi eclissato il novo di si serra; Dagli antri di sotterra

Esce it tiranno de la gente morta, E lei, che piagne invan, seco ne porta. Ai portamento atroce, a l'inciemente

Sembianza, al volto acabro, Agghiacciar di terror gli Etnei ricetti; Tolse ai mantici l'aure, e de l'ardente Fucina il soppo fabro Abbandonò gli affumicati tetti; E i fulmini imperfetti

Lasciando a pie de l'oziose inendi, Seco fuggiro i suoi Ciclopl Ignudi.

Fama è, che in ciel non ben sicuro il sole Fuor del cammino usato Ai tremanti corsier torcesse il morso; E fredda per timor più, che non anole,

Ke l'occan victato L'orsa tuffasse il luminoso dorso; E. travolte nel corso Del planstro d'or le fuggitive rote, Ne la stess'onde isse a cader Boote.

Col rapito tesoro ei giunge intento A le tartaree soglie Men torvo il ciglio, e men severo il viso;

Cessar le strida de l'eterno pianto, Ebber tregus le doglie, E pellegrino entrò in Averno il rise;

De le frondi d' Ellso Fregianal qui l'arribil porte, ed ivi S'alsan per le vie nere archi festivi.

Lusenreggiaro i campi arai di Dite, E la stigie palude Di zolfo in vece a correr latte apprese. Prolungò il filo de l'umane vite,

E le forbici erude Cloto pietosa in an'l ferir sospese. Scioperata si stese Tra i fior la Morte, e con la man funesta

Nuda di crin s'inghirlandò la testa. Del fatal pino in su la poppa vôta Cantando e remi lenti

Andò il nocchier del seppellito moodo; Dolce armonia, fino a quel tempo ignota A le perdute genti Rallegrò del penoso Erebo il fondo:

E il silenzio profondo De la perpetua notte, e l'ombre tetre Ropper con licto soon timpani e cetre,

Binfresco l'assetate ande labbia Di Tantalo infelice Con permanente umor rio non m Respirò Tizio in sn l'ardente sabbia

E in secca eiestrice Famelico lasciò l'augel vorace: Trovò Sisifo pace

Nei moto eterno, ed anciante, e stanco Al già volubil sasso appoggiò il fianco. Giocondi inviti di Lico spumante Alternarono ess

A mensa genial l'ombre d'inferno; Pacifica tra loro, e festeggiante Giacque Megera, e rise Ebbro veggendo, e pien di giola Averno, E d'amabil Falerno

Lambrano intanto gran patere vaste Col sibilante erin l'atre ceraste. Lidia, non è bugia eiò elie descrive

Febo con toschi inchiostri, Che per Leta bear basta un bel volto. Ma s'io tra fiamme eternamente vive. Qual ne' Tartarei ehiostri Anima tormentata, ognor sto involto; Bella, non mi sia tolto Di tue luci serene il fulgor pio,

E cangerassi in ciel l'inferno mio.

Ch'ignobil figlio di non chiara fonte Un natal tenebroso Avesti intra gli orror d'ispido monte E già con lenti pani Povero d'acque isti lambendo i sassi, on strepitar cotanto,

Non gir ai torvo e flageller la sponda,

### LL' ILLL'STERRING SIGNOR

### FRANCESCO BOLANI

Le gesta de' guerrieri eccitano l' estro de' poeti.

Bolani, oh eome ben Castalia cetra Di tromba marziale al suon guerriero

Accorda il canto. Armonioso arriero Apollo al fianco tien plettro e faretra. Eguale arride enco nel verno il maggio Alle palme, agli allori: ira di Giove Lor non s'appressa: e riverente altrove

Torce il tremendo inevitabil raggio. Penna plebea d'effemminati carmi Offra tributo al ciceo Nume ignudo:

Veste Palla l'usbergo, ba laneia, ha seodo; E son gli antri di Cirra eco dell'armi. Del Frigio mare all'arrenoso margo Fondino abeti Aebei ancore ultrici,

Arso caggia Ilion; voli felici Spiegherà per lo cielo il eigno d'Argo. Venga eroe pellegrin, porti dal Xanto

La guerra al Tebro, e beva spada esterna Sangue Latin, di maraviglia eterna Sciorrà concenti il gran cantor di Manto, Con anima fedel, eon pie divoto L'orme del mio signor seguendo io calco,

Ed al fragor del concavo oricalco L'addormentato ingrgno ercito e scnoto. Ei l'asta impugna, ed io la penna stringo, E per far immortale il nome postro. Quinci sangue versando e quindi inchiostro, Egl'imporpora i campi, i fugli io tingo.

E già veggo tornar lungo il bel lido, Ove il folle garzon, apento nell'acque E l'incendio e l'ardir, sepolto giacque, L'aquile bianche a fabbricarsi il mido. Eccovi. Ninfe, il vostro Sol, che vicae: Spargete gigli e seminate rose:

Sudin néttare i boschi, e luminose Di perle e di rubin ridan l'arene. E tu splendor dell'Adria, or che dall'onde Esce il tno gran Leon, e d'ira ardeote Scnote l'orribil chioma, arrota il dente, E di barbara strage empie le sponde, Recati in man l'arco sonoro, e manda Le sue vittorie al Mauritano, all'Indo;

Che già d'eterna primavera in Pindo La gloria intreccia a' tuoi capei ghirlanda. AL SIGNOR CONTE

RAIMONDO MONTECUCCOLI

ché benché maggio alquanto Di liquefatto gel t'aerresea l'onda, Sopravverra ben tosto Essicuator di tue gonfiezze agosto. Placido in seno a Teti Gran re de' flumi il Po discioglie il corso,

Ma di velati abeti Macchine ecceise ognor sostlen sul dorso,

Ne per arsura estiva In più breve ronfin strigne sna riva. Tu le gregge e i pastori

Minaceiando per via spumi e ribolli, E di non propri amori Possessor momentaneo il corno estolli. Torbido obliguo, e questo Del tno sol hai, tutto alieno è il resto.

Ma fermezza non tiene Riso di ciclo, e sue vicende ha l'anno:

In unde aride arene A terminar I tuoi diluvi andranno, E con asciutto piede

Un giorno ancor di calpestarti ha fede. So che l'acque son sorde, Raimondo, e eh'e follla garrir col rio; Ma sovra Aonie corde

Di el cantar talor diletto ba Clio, E in mistiche parole

Alti sensi al vil volgo asconder soole. Setto eiel non lontano Pur dianzi intamidir torrente i' vidi,

Che di tropp'aeque insano Rapiva i boschi e divorava i lidi, E gir eredea del pari Per non durabil piena a' più gran mari.

Io del fragor orrendo Longi m'assisl a romit' Alpe in cima, In mio cor rivolgendo

Qual era il fiume allera e qual fo prima, Qual faces nel passaggio Con non legittim'onda ai campi oitraggio.

· Ed eeco il erin vagante Coronato di lauro e più di lame Apparirmi davante

Di Cirra il biondo re Pebo il spio Name. E dir: Mortale orgoglio Lubrico ha Il regno, e rovinoso il soglio.

Mutar vicende e voglie, D'instabile Fortuna è stabil arte; Presto dà, presto toglie,

Viene e t'abbraccia, indi t'abborre o parle; Ma quaoto sa si cange, Saggio cor poco ride e poco piange.

Prode è 7 nocchier, cho 7 legna Salva tra fiera aquillonar tempesta; Ma d'egnal lode è degno

Quel oh'al placido mar fede non presta, E dell'anra infedele Seema la turgidezza in scarse vele.

Sovra ogni prisco eroe Io del grande Agatocle il nome onoro, Che delle vene Eoc

Ben su lo mense ei folgorar fe' l'oro, Ma per temprarne il lampo. Alta creta paterna anco die campo Parto vil della terra

La basseum occultar de' suoi natali

Non può Tifeo: pur gnerra Move all'alte del ciel soglic immortali. Che fia ? Sott'Etna colto Prima che morto ivi riman sepolto. Egual fingersi tenta

Salmoneo a Giove allor che Inona ed arde; Fabbrica nobi, inventa Simulati fragor, fiamme bugiarde, Fulminator mendace Fulminato da senno a terra giace.

Mentre l'oreechie i' porgo Ebbro di maraviglia al Dio facondo, Giro lo sguardo e seorgo Del rio superbo inaridito il fondo, E conculcar per rabbia Ogni armento più vil la secca sabbia.

### AL SERRISSING SIGNOR PRINCIPA RINALDO CARDINALE D'ESTE

Nella sua promosione.

Por gravida di loce L'Alba al fin partori quel di beato, Ch's i tuoi merti, a i miei voti il cielo arride. Tardo; ma non produce Le maraviglio grandi in fretta il Fato.

Ne presto mai può concepirsi Aleide. Fior ebe subito ride. Subito langue, e sol la gloria dura,

Che tra i sudor lunga virtà matura. O come ambiziosa Esulta intra le porpore Latine Oursta, che in te ma sol per te risplende!

Mira, che vergognosa De le dimore sue su 'l nobil erine Di più vivo rossor tinta s'accende, Signor, ma che vicendo Scorgo ne la tua fronte il secol nostro?

Come mai cede il campo il ferro a l'ostro? D'elmo guerrier cercbiata, Qual d'Orion la procellosa stella, Già di luce mortal spargeva lampi: Or donde avvien, ch' ornata, Come in sereno rielo Iride bella,

De la grana del Tebro lo pace avvampi? E ehe diranoo l eampl Del natío tno Pauaro, a le eni rive Sovra ceppi di palme ionesti olive? Ab, ehe la saera insegna

Non ti rintuzza il brando, e il lungo mante Copre l'osbergo si, ma non lo spoglia; Quest'è de la tua degoa Stirpe reale ereditario vanto: Non vi si muta enor per mutar spoglia;

Ne men forte, che soglia, La grand'aquila Estense opra l'artiglio, Benebe il bianco mantel cangi la vermiglio.

Su l'arenose sponde Del Po stendean da lungi ombra funesta, Cepto in pimiche aptenna aperti linit

Anelavano l'onde In sostener la marzial foresta De gli orgogliosi, e minaccianti pini, E ne' rischi vicini

A superba città giusto terrore Tremar facea, benelie di ferro, Il core.

Ma qual norma i gigant
Fe in cirl di Giore il bracelo, in terra allora
Del porporato eroe la destra appare:
Di metalli tonanti
Prodigiosa grandioe in brev'nra
La veltat falunge aperae e aparae;
E le proce mera'arse
Gli alberi lacerati, e l'emi voti

Tornaro al patrio suot scherzo de' Noti. Ma del saggio tuo seno

Lungi, Siguor, lungi it desio di tode,
Cini sostegno non sia pirtate e relo.
Che giova onor ferreno,
Che rileva quaggiù litol di prosle,
Se non gii applande e non l'approva il Cielo?
O qual torbido velo
L'umane menti albacinate appanna,

L'umane menti althactitale appanna, Ed oh come ingaunato il senso inganna! Sparger ilunquin di gente Bedenta il sangue, e di featerni morti

La destra profanar virtú si orede? Sia il tuo nome innocente Di memorie si erude, e il braccio forte Fugga restar d'un'empia gloria erede; Soto a piò della Feste

Soto a prò della Feste Sudi guerrier fedele, e la sua spaila Di battezzata strage asciutta vado. Mira d'africa il lido.

sara di arrieri i invisio i i d'altori
Crescon selve migliori a la tua fronte;
Là de gli Edicasi il gridoni a la Mori
Novo non fia; dopo tant'anni a l Mori
De l'asta di Ruggier frevelm son l'onte;
E il faretrato Oronte,
Che de gli scempi avtil ancor è caldo

Nome fatat, trema in seutir finaldo. Queste sion le tue guerre, Quando al ciel piaceia, e per tua man trionfi

La vera Fé dat nero Oceaso a l'Orto. Or che tinte le terre Van del sangue cristiano, e i mari gonfi Rerhi il tuo senno al mostro mal conforto; A riconfurre in porto

L'afflitta Nave it gran Nocchiero aftn. E porta, angel di pace, al mondo vita.

all' uninentissimo aldros

CARDINAL BICIII

Per la pace d'Italia.

E qual dall'infernali atre contrade Rabbicos Erioul ad agitarvi è sorta, Principi, e qual di cielo ira vi porta Nel sen materuo a insanguinar le spade? Non è quetta l'Italia? e non son queste Le sue da l'ostri ferri aperte vene?

Apprestate i coturni Ausonie scene; Moltiplirato ecco s'infuria Oreste. Abl che'l Tewne e'l Po pnr troppo orrendi Portaro all'Adria ed nl Tirreo tributl, E fur d'indegua Sauma arder veduti lo non barbaro ciet barbari incendi,

o non barbaro cini barbari i CHIARFARA, TESTI AC. Assai di sangue han già bevuto I campi, E nel Lombardo pian, ne' colli Toschi De' mai nati cipresat i neri boschi Han profanato ni sol cristiano i lampi. S'all'avido desio scarsi I confini

S' att' avido desto scarsi I confini Pajon de patri regni, a che si pigri A pascer dell'Idume, a her del Tigri, Qual già solvan, vanno I corsier Latini? Ogel turco pastor I cedri sfiora Det Libano cattivo in so in cima,

Det Libano estivo in su In cima, Ne puù sena'adorar la Luna in primo Dal Gange uscir l'Incatenata Aurora. Ma di purpurea luce oli! come allegro A siuistra ridento il ciel balena,

Come brilo apre il giorno, e rasserena L'ombra catiginosa e l'are negro. Dieguateti turbini e procette, Fuggite venti; in so le nostre antenne Messaggiero di pare a posar venne L'auro futgor delle Tindaree stelle.

O dell'Etruseo eiet lume sovrano, Cho dat Gallieo Giove in eura avesti L'Esperia ealma, ed a placar scendesti L'Euro tumultuoso e l'Austro insano. Per te di geniat vite feconda

Per te di graial vite feconda Bacco sul monte inglitriandato esulta, Per te la spiaggia abbandonata e insulta Di nova messe d'or Cerere imbionda.

Dolee soont le ripercosse ineudi S'odou, da te conterse in miglior usi: Ditatansi in aratri i brandi ottusi, fisitriugonsi in bidrati usberghi e scudi. Gloria a in, pace a noi, gaerra all'Eufrate: Stringansi ih con più lodreti opra Le battezate spade, e lavi e copra

Un più degno valor le colpe andate Duce sia il tuo gran re; ch'abete France Nun gitterà di Palestina al lido Ancore sconoscinte: il nobil grido De gli antichi trofei dura pur anco.

Alta speda reste archiatose
Le piante di Giudea serban le piaghe;
E per sposarsi a l gigli d'ôr più vaghe,
In Gerico fiorir pajon le rose.

ALLA SACRA MARSTA

DI ULADISLAO QUARTO

RE DI POLONIA

Addio bell'Ariso. Oh quanto
Longt dalle tue rive uggi ml porta
Ambiritosa Clio per l'aris a volol
Vout, che senta il mio reuto
Il Boristene atgrute, e mi fa scorta,
Perchè tiri nd ndir l'orsa dal poto.
Si, ai net freddo snolo
Di vera gloria ardenti abitan atme,
E qui usascono l'miril, ivi te palme.
To di divoto plettro,

Benché straniero, sconosciuto il earme, Inelito re, non ti recare a sdegno. Sia l'ombra del tuo scettro Sola n'miei tanri, e le sarmatich'arme Sveglino it pigro, addormentato incenno

O di valor invitta

Se l'un n'andò sconfitto

Che a'ad offrirti i' vegno Tributo d'Elicona, anch'oltre il ciece Guado di Lete il porterai con treo.

Ma che dirb? del Mosco
La fé spergiura, e dal tuo braccio Irato
L'Insanie dome, e i gastigati insulti.
Pingasi in ser fosco
D'orrida spada no 'Orione armato
Ch'empia il mar di procelle, e di tumulti.
Esperimania i sinentii in del di tumulti.

Esprimansi i singulti
De le naufraghe turbe, e vi al seriva:
Tal fu d'Utadislao l'imagin viva.

E ben de le lor atolte Follie Volodimeria, e le compagne Rezania, e Novogardia il fio pagaro.

Di nud'ossa insepolte Lunga stagion l'inospite campagne Più che dal patrio giel canule andaro; E allor s'insporporaro,

Ch'il Tanai, e la Volga intumiditi Di rinovata strage uscir da i liti. Corsero di Cassano Le tne vittorie, e d'Astracano i campi,

E for trionfi tuoi Pizarri, e Permi: Cader gli archi di mano Al Tartaro, e al Circasso a i primi lampi De la tua apada, e ne fuggiro inermi;

E sentendo per gli crmi Lor deserti invocar la Vecchia d'Oro, Ridesti il culto insano, e il popol soro.

Ma qual nell'Oriente
Per funesiar della Sarmasia il giorno
Gravido di terror nembo s'aggira?
Vego di supgoa ardente

La luna alzarsi, e minacciosa il corno Ir a specchiar ne'tuoi cristalli, o Tira; E aento Euro, che spira

E sento Euro, ebe spira

Dal bosforo estuante, e chisma a guerra

Con indistinto orgoglio, e ciclo e terra.

Sotto a turelle bandiere
Turbe egisie, munide, arabe, e seite
Ingombran d'ogn'intormo i piani, e i monti.
Or vada, e quelle schiere,
Ch'immense, ipnomerabili, infinite
Contra la Grecia armo l'Asia, racconti;

Non for, se ben confrontl, Unqua a l Trael apparecebi uguali i Persi E il petto d'un Osman notre più Xersi. A dilovio si vasto

Or chi, salve il tno cor, salvo il tuo braccio Osò d'opporsi, e di far sponda allora? Cadde il barbaro fasto, E al Valaco arator sono d'impaccio

E al Valace arator sono d'impaccio Di si gran strage le reliquie ancora, E piangono tutt'ora Da lupi, ed avoltoi laceri e rosi

Le vedove sultane i morti sposi.

Musa, d'un sol naufragio

Temerario nocchier non è contento,

Ne d'una sol caduta Anteo s'appaga; Torna il Mosco malvagio, E del fuoco primier non ancor apento, Per sà stesso avvampar l'ardor propaga. Non ben salda è la piaga,

Non ben salda è la piaga, E va da forie nitrici il Torco astretto Nal ferro, ch'il trafisse a dar di pettoSmolanco il 18, che le falangi infide Mirò tre volte al real pie prustrari; E se l'altro a rpogliarai Più ch' a venitrai le vil arme, amica La Fortuna trovò, Podoglia il dica. Tropp' alto, o Clio, tropp' alto Noi teniamo il cannini, ne si confanno A dedalci pensieri icazie piame. Sarà mortale il salto.

Scoglio Inconensso, o generoso Alcide,

Ch'i veri mostri hai dissipati, e aparai;

Sarà mortale il salto, Sc temerario è il volo, e già non sanno Soffrir del aol tutti gli angelli il lume. Per adorar un nune A che pompa d'ingegno? è più loquace D'una lingua che parla pu cor che tace:

#### PER LE NOZZE

DRELA SACSA MARSTA

DEL RE DI POLONIA E SVEZIA

eon madama da pribeipessa Maria Lodovica Gunzaga

Che veggin? ha forse il cirlo Altre nunve stazioni a l'auno aggiunte, O il sol mutando via cangia contume? Oui por dianzi dal gelo

La Vistula inflursta avea congiunte Le rive si, che parea ponte il fiume: Pigra a useir da le piume L'Alba tremava, e ne l'assidue nevi

Moriano appena nati I giorni brevi.
Or dal ridente suoto
Spentan precori i fiori, ed immaturo
Al sarmatico verno aprile insulta.
Mira là sotto il poto

Come di rose inghirlandato Arturo In faccia d'Aquilon brillando caulta: L'ispida testa inculta L'orsa di gigli si rintreccia, e duolse,

Che di specchiarsi in mare il ciel le tolse. O ani, che risarcisci Gli oceasi di quell'altro, e risecendi Moltiplicati in duo Orienti il giorno; Tu se', che partorisci Stupor si cari al mondo, e che lo rendi

D'anticipate primavere adorno, Se in Tauro fa soggiorno, Quel susaltar di nuov'erbe i campi suole; Ma in Vergine più bello è il nostro sole.

Nome però al caro In titolo più dolce il regio letto, Alta Donsella, oggi cambiar faratti; Ne, benche d'aspro acciare Cinto ta vegga al tuo gran Sposo il petto,

Cinto tu vegga al tuo gran Sposo il petto, Temer che teco arme si crude ci tratti: Non ammettono i patti De' duelli d'âmore nabergo, o scudo; Gnerra non rono i chi non combatte ignudo.

Tu il hel eiglio, il bel labbre

POESIE 45:

Di lor forze natla munisci, e aspetta Mee sospesa di cor l'amico assalto; Di poi che il anppo fabbro Stanchi l'etnee fucine, e ebe commetta

Prastre per ini d'impenetrabil amalto: Che Pallade da l'alto L'egida sua gli presti, enngoe in seco

Te 'l vedrai render l'arme, e venir meno. O del feroce Osmano, Ch'or tra la gente in sempiterno afflitta

Calchi le stigie arene, alma superba: Tu, ch' il mondo Ottomano Totto vôtaodo, alla Sarmazia invitta Guerra osasti portar cotanto acerba,

Che i segni auco ne serba, E ne porta la faccia opaca, e bruna Per gran macchie di saogue or la aua looa;

E voi ehe her solete Della Volca le nevi, e della Tana, Quando a disciorle il sol noo giunga tardo,

Che da l'ultime mete De la sona del mondo a l'onda ireana Scorrer vedeste it trionfal steodardo:

Qua fissate to sguardo: Ecco chi vico coo disarmata fronte Da on altro Polo a vendicar vostr' oote.

Spettacolo atopendo, Ch' a uo solo balenar di due pupille Il Sauromato eroe si dia per vinto; Ch'it grand'elmo tremendo Al Mosco, al Trace, e di sanguigne stilla Il fulminante ferro aneora tinto,

L'on vôto, e l'altro scinto Penda per man del pargoletto Arciero Ad incrme belta trofco guerriero.

Domò il Gonge, a cattivi Fatti de l'alba i vicin regni, apparse Tal Bacco vincitor di Nasso a i litir

A i timpaoi festivi Mute eesser le trombe, ed avvinchièrse A l'aute bellieuer, edere, e viti;

D'amorosi ruggiti Fremeao le tigri, e ad Arianna intanto Con baei ardeuti egli aseiugava il pianto.

In cotal gulsa Aleida, Porgato il moodo, e aoggiogato Averno, E sostenute le cadenti stelle,

Le saette omicide Depor fu visto, e straseinar per scherno L'ouiosa faretra Amor imbelle,

Meotre l'orrida pelle Del già Nemeo portento ambiniosa Mai s'acconeia al bei sen l'Eurizia sposa.

O Donzella felice. Ch'a i reali imenei del più aublime Goerrier de l'universo it esel destina;

Già l'eritres marins Trema de le tue nozze, e l'ardue eima De le sue palme umitiaodo inchina : Gia l'idomes pandice Al nascente valor de tuoi gran figil

Fa doppiamente I flutti suoi vermigli. Affrettati, precorri

Te atessa, o Cinzia, e del fecondo grembo Con fausta loce a noi matura i parti-Sovra l'Assirie torri

D'anna eristicos rinarespati # lemba Vegganai veotilar vessilli sparti; E i fuggitivi Parti

A i ouovi Uladistai cedendo il campa, In un vero fuggir sol trovin scampo.

A MONSIGROR

### COSTANTINO TESTI

VESCOVO DI CAMPAGNA

FRATELLO DELL'AUTORE

Biasima la Corte, loda la solitudine a mostra desiderio di ritirarsi in regno con eseo lui.

Rifiuto de la Morte.

Avanzo de l'iosane onde marine Non so per qual mia sorte L'aore del patrio ciel respiro al fine.

Ma nel mar de la Corte, Ch'a forza di destino a solcar riedo, Altre procelle appareechiarsi l' vedo.

Or di qual Cinosura Avrò raggio propizio in mie tempeste,

Se sol per aria oscura Stringon fieri Orion spade fuoeste?

Qual faro m'assicura Qual riva fia, ch'ad approdar m'inviti,

Se acogli e sirti aooo i porti e i liti? Vergine gloriosa, Madre del re, che sovra i ciell ha seggio,

Se l'alma timorosa Si volge a te, se il tuo soccorso l'ehieggio, To vera orsa pietosa

Prestami il tume, e fuor del mar mi guida Si ebe su sponda aseiutta nn di m'assida.

E voi piaggie beate, Cui Partenope die nome immortale,

E dove sore odorate Per on perpetuo april batton bell'ale, Faro, porto a me siste

Ch'ad abiter le vostre selve amene, Già prevenendo il piede il cor sen viene. Solitudini care,

Come gloir mi sento a vol pensaodo! Da voi le core amare,

Il sospetto, il livor, la frande han bando; Adorin alme avare Degli alberghi reali i tetti d'oro;

Che al bella innocenza è mio tesoro, Viva in erme eampagne

Davide, e di gigacti avrà vittoria; Lasei di pascer l'agne,

Entri la reggia, applausi Incontri e gloria, Solleeite compagne Lascivia e erudeltà staraogli appresso,

Ne io lui stesso trovar saprà lui stesso. So, ehe lavò col pianto Le colpe sue, che n'impetrò pietade;

Ma se un cor cost santo Piacehl ha gli spirti, e non resista e cade; Chi mai si darà vanto

Di più fortezza, ove il fallir si stima Virtute, a saggio è chi precar sa in prima? Di al misero stato.
Si parlo, o frate, e al di me sospiro,
Quinci di vanni armato
Ai campi ove tu vivi il pensier giro;
Teco sono al too lato
Passeggio i fiori, e poi romito e solo

Me'n vo tra boschi, c da tutt'uom m'involo. Ed o quante il desso Al voglioso mio cor ginie descrive!

Al voglioso mio cor ginie descrive!

Qui d'un limpido rio

Poserò il fianco in su l'ombrose rive,

E al dolce mormorin De fuggitivi, e palpitanti argenti

Della saia cetra accorderò gli accenti. La quando spunti il sole, Seotendo i sonnacchiosi augel la plume

Con le musiche golc Daran esnori ossequii al nuovo lume, Ed io ne le lor scole

Cantando imparerò d'adorar l'Alba, Che il ciel di raggi immacolati inalba.

Talor con filo, e canna Verrà, che in cima a duro scoglio i' seda, E dirò, non inganna

Le mie speranze il mar, certa è la preda; Tal non ha, chi s'affanna Pescando onori in Corte: Ei gitta e scioglie

Ami d'òr, reti d'òr, aria sol coglie. Spesso i veltri leggieri Menando in caccia a faticar le srive,

Penserò che al fieri Non saranno i lor denti a abranar belve, Che nei palagi alteri

Zanne ognor non adopri assai più erude Rabbiosa Invidia a lacerar Virtude, Ma fabbriche si helle

Ne l'aria l'fondo, e van per l'aria a vuoto. Qui mi legan le stelle Con ceppi di diamanti, e in van mi scnolo, Par si mutano anch'elle.

E risoluto cor fa ne' disastri Forza a la sorte, e violenza agli astri.

Che nan si trova quieta altrova che in cielo,

Quell'Incendio amoroso,

Che si vorace nel mio cor s'apprese,
Spento ha degli anni il numeroso verno.
D'un aureo erin vezzoso,
E di due stelle in un bel volto accesse

Sangue freddo, alms algente or si fa scherno; Che di valeno eterno Tinto non è lo stral d'Amor, ne dura

Da lungo giel mortificata arsura. Non più Sisifo inseno A sollevar d'ambiziose voglie

A soutevar da ministose vogite l' Lubrica mole affaticando anelo I Stolto pensiero e vano l L'aura che spira da lo regie soglie È soffio d'Austro in tempestoso cielo. Non pon l'orribil telo Benchè a Semele in sen Giovo si giaco

E abbrucia allor, ob'innamorato abbru Per lamoraer la setc D'un avaro desio non chiesi mai

A l'Ermo ed al Pattolo i sacri umori;

Ché splendor non avete, Brnehé abbagliate a seiocca gente i rai, Che ne godan miei lumi, o pallid'ori; E s'è proprio ai tesori Sepolti star, luee funchre e morta Da lor vien, se pur viene, e non conforta.

SI dai più fier tiranni, Che soglicoo agitar l'umane menti, Libero i' vo'qual fuor di rete augello, A che dunquo t'affanni Inquieto mio ecre ? A ebe tormenti

Te stesso, tu, fatto al tuo ben rubello? Come Tizio novello In martir sempre novi, e redivivi

Mancando cresei, e la tua morte avvivi? Che vnoi? Ch'il nome nostro Dai più volgar fauta immortal distingua, E sul dei nostri onor Cirra risuoni?

Pacciasi: E questa inchicatro
Sia manna di Parcaso, e in varia lingua
L'Indo di noi, e il Mauritan ragioni:
Dai gelidi Trioni

Vada a l'Austro abbronzato il nostro plettro, E Frhu intra i miglior gli dia lo scettro. Gioria viva ad uom anento.

Gloria viva ad uom spento, È una dolcezza in sogno; e pur non vicue Se non dopo il morir gloria sincera.

Di tal lode contento
Ben me n'andrei, se da le Stigie arene
Si desse il gnado a la auperna sfera;
Ma l'orrida riviera

Legno non ha, che ei riporti indietro, Nè si senton gli applausi entro al feretro. S' hai per gloria una voce,

Che dopo di te resti, e tu non senta; Che sia buona, o sia rea rilieva poco. Arse di fiamma atroce L'efesio Tempin, e in riva al Simoenta Arse il frigio Ilion d'argivo foco:

Or ride, e al fa gioco Erostrato di Pirro, e non men giova D'un egregio valore un'empia prova. Quanti di noi più degni

Contaro in Grecia, e lungo il Tebro e l' Arno Ch'in cieca notte oscuro obblio nasconde? Anno da'ascri ingegni Scherzo si prende il esso, e loro indarno Bella Virtù spirti celesti infonde.

Bella Virtù spirti celesti infonde. Naufraghe in torbid'onde Van le memoria altrai, lo scampo è incerto, E da la sorte vien più che dal merto.

Non ha l'uman pensiero Ben quaggiù ohe l'acquetti ogni favilla Gli par un sol, ma dove è il sol non guarda. Improvvida nocchiero L'aneora affunda in tra Cariddi e Scilla,

E duolai d'ineoutrar calma bugiarda? S'ei le aue vie ritarda Remora a sè medesmo in onde Infeste, Come incolpa Nettun di une tempeste?

Come incolpa Nettun di sue tempeste? Affisati nell'alto Sconsigliato mio cor, mira quel pino,

Che d'Argo riporto l'aurata pelle. Oh ch'orribil assalto Conginrati gli dier nel gran cammino. E pioggie, e venti, e turbini, o procelle!

Security Cample

Coronato di stelle Ora posa nel ciel tra l'Austro e l'Orto. Cost va, questo e il mar, e quello è il porto.

### AL SIGNOS

#### CONTE DUCA

Si descrivono le delizie del real ritiro a si to cono succintamente le glorie di Sua Eccellenza.

O reins di Pindo, Mia cura e mio diletto, Armoniosa Clio, tu ehe passeggl De l'Eliconie piaggie L'eterna primavera, e che negli anni Più freselii di mia vita Traspiantar in'Insegnasti In su le rive d'Arno i fior di Dirce; Vientene, e a la bell'ombra De le selve beate, a eui rigando L'amenissimo pirde in ceuto e mille

Gelidi laberinti L'onda d'argento il Manzonar divide, Al magnanimo eroe per eui superba Va dei Guzman l'inelits stirpe, al gran Splendor d'Esperia, a l'indefesso e fermo Sostegno di due mondi. D'apollinee ghirlande

Con man divota incoroniam la fronte. Ben so eb'il raoco suono Di nostra cetra umil tanto non sale, Che l'egregie virtuti onde risplende Quasi in sereno eiel erinita stella,

L'anima generosa a cantar vaglia; Ma di real ritiro La sontansa mole,

I fioriti riposi, Le delizie Innocenti. Che del suo gran Filippo Per sollevar talvolta Da le core moleste il core oppresso Dispose ed ordino, potrà fors' anco

Il nostro piettro avvezzo A più tenerl carmi ergere al eielo. Taccia la prisca età de le superbe Babiloniche mura.

E degli cerelsi Mausolei la tanta Lodste e decantate Barbare meraviglie; e taccia il Tebro De' regnatori angusti Gli alberghi d'oro, e i tetti

Emulator delle rotaoti sfere. Di possanza mortal opra für quelle; Che per secoli intieri Stancar de l'Asia, e da l'Europa tutta Le turbe abitatrici. Opre son queste Di poter soveumano,

Fatte no, ma ereate, Poiene ad onta del tempo In un breve momento Son da le ande arene

Con natali improvvisi al sole uscite. In favolosa carte La Grecia menzognera

Portò pur, come snol, con lodi immense, E d'Aleinoo e d'Adon gli orti a le stelle; E le durate selve De le figlie d'Atlante în si gran pregio

453

Saliron già, ch'ad impedirne i furti Da valoroso Aleida Le gran fauci inflammate Di vigile dragon nun fur bastanti:

Ma in paragon de' campi, Che qui ridono ogni ora Ricamati di fiori.

Ingemmsti di fonti, Ingbirlandati d'odorose piante, Arido, ed aduggiato Pu de' secoli antichi Ogni plù colto e più vezzoso sprile. Ma se da queste, che con ciglio immoto Contemplo, a parte a parte, il pensier giro

A l'altre vostre eccelse ed ammirande Opre, signor; o quanto Diverse, e discrepantl L'attonita mia mente la voi le scopre!

Oui sviscerando il sen d'ampie campagne Su i confin dell'abisso Fondamenti gettate immensi e vasti, E in forma di città palagi alzate:

Ma, su in quel punto istesso in val di Taro, E luogo il re de' fiumi Per voi bronzi tonanti Fiamme divoratriei

Disperse, desoiate, inceperite D'inimiche città lascian le mura. Qui con destra giocosa Vibrando armate canne L'Esperia gioventute ai vostri cenni

In teatro di pare esulta e scherza; Ma con vere battaglie Eserciti da voi sehierati la campo Fan su l'Istro e su'l Reno D'eretiebe falangi orrenda atrage.

Qui depredata de'più bei germogli L'oriental pianura In giardin ben compost Di pellegrini odne, di fior non suol Arricchite l'occaso; in altra parte

La vostra mano ultrice Recidendo reprime E con falce di sdegno

Qui perebė l'ombra in su gli estivi ardori A reali passeggi unqua non manebi, Con sallecite frondi Comandate da vol erescon le piante. Ma con dura bipenne in su le belle Partenopee riviere

Del gran padre Appennin tutte d'intorno Distruggete le selve, Perehe, volando poi per l'onde salse Transformate in triremi

Dei Pirati d'Algeri, e di Biserta Frenino i enrsi temerari, e tremi Dagl'ispanici abeti L'Africa imprigionata entre ai suoi petti-

Qui di atranieri angelli Curiosa caterya, a le cui pinme di O',Irida rogiadosa
Cedon nel ciel la colorate bande,
Per voi si nutre; e in tanto
Coi fragor beliicoso
De' concavl oricalchi
Fatte con basse teste

Oui da lontane vene Per sotterrance vie rivi d'arrento Dilettoso ricetto De' popoli squamosi in più d'un lago Provvida raccoglicte: e dilatando La genrrosa man, perebe irrigato Da l'onda preziosa, agnor più fresche Fioriscan di Filippo Le glorie a le vittorie, I fiumi d'oro Profusamenta diffondete altrove, Vol. signor da l'Oliva Pacifico cognome al fin tracte, Mentre han le vostre impreso Da le palme gurrriero il maggior vanto. Or ehe dirà mia Clio di così vari In un solo soggetto Cumulati accidenti? Ha forsa tolto Dai natait dei mondo La grand'anima vostra asemplo a laggi? Da contrarj ciementi Mirabilmente uniti Egli la sostegna a vita; a vol con questa D'apere gioriose Diversità concorde a la gran mole De l'ispanico impero Date vita e sostrgan. In cotal guisa Giove il re de le sfere, Di cui voi seto emulator in terra Raecolto in pioggia d'oro Cadde nel sen de la donzella arriva-Ma di ginst'ira accaso Con diluvi di foco Tempestò de' giganti Le mal sensato e temararie fronti. Così la virtù vostra Ne l'arti di Beilona a di Minerva, E con discordi affetti Sempro eguale a sè stessa; a il vostro nome Di doppia gloria adorno Fin del secol presente eterno fregio,

### GANTO PRIMO DEL COSTANTINO.

L'armi canto, l'eroe oba già sottrasse A tirannico giogo Italia e Roma, E il primo fu, cho di lavar degnassa Di cristiano licor l'augusta chioma.

E de l'età fatura eterna invidia, Musa, ma troppo in atto

Dei fiatl d'Aquilon non è espace,

Voltism la prora al porto, Che sa la nava d'Argo

Noi ei scostiam dal lido: angusta vala

Orfco non corse mai mar così largo,

Molto free e pati; disperse e trasse A'lattui trionfi Africa doma; Seco fu Dio, che dal celeste regno Gii appresentò della vittoria il segoo. Vergine, a cui del sol l'aurer facrile

Servon di manto, onde t'adorni e veli, Cui luccia il piè la luna, r vosmdan stella Ambiriosi a far corona i cirli; Pervici tragga di Leto opre si belte, Ed a secoli novi in le riveli; Lo stil rischiara, il canto illustra, a sis Gloria del raggi tuoi il luce mia.

E to, rb' in biondo crin senno canoto, Ed atma d'oro in ferrea chi dimontri; N'ai fedeli sadori osig dovinto Goder mi dai negli apollinci chiestri; Odini, e non adognar che sian tribato Dri tno gran mercio i miel divoti inchiest Francesco, e degli eccelsi Avoli egregi Votiva penna a te conserri i pregi-Bra no, chi prilegimo in Elibona

Or degli estansi eroi non sala il grida, Ne il tuo reale albrego a i elgni dosa Ricovro ignoto, impraticata mido. Del nome di Ruggier quinei rianona L'ardua Pirene, e l'Africano lido, Quindi l'Egizia, r'l'Idemes foresto

Trefei di palme al bunn hinaldo appreis. Ma né folle aprasus il eer né punge. D'applauso egualo infra l'acosio coro, Che l'aria riveriseo, e ben da lunge. Di qurillo inelite pinner il volo adore. Fortunata mia man a'accegirer giunga. Nrl Toscano concerso il terzo alloro. Force anco in celebrar 'inoi propri vasti Più degui un di selorpri mia tremaba i cui

Già del gran Costantio la spada invitte Scorrea i campi d'Espreia, e de l'algonia Adice in su la sponda avea seonfitta Del perficio Mecensio otte posacete; Quando il nocchier, che colaggià tragitta Sovr'abete fatal la morta gente, Sbarcò vesitto ancor d'elmo e d'unbergo Guerrier superbo al lagrimoso albergo.

Rorierio ara costai. Resse pur d'ansti Le dissipate squadre, e poten forse Co' foggitivi abbandonati uvanni Ne l'amiche città salvo raccorse! Ma ricusò di rimirar più innanzi Il ciel nemica, e volontario porse A le ferite il seno; el cadde, e seco

Portò Il natio furor ne l'aer cieco.

E ginnto là dore da ferreco anglin
Il re de l'ambre, e de l'ororo profondo,
L'etcras fiamme, a l'immortal cordeglio.
Libra, o comparte al tormeatato mondo,
Sciolas la voce. Al dispettoso orgagio
Rimbombò de l'opaco Erebo il fondo,
E di tanta altereza in tenta pena

Stupefatta reatò la Stigin arena.

E qual sarà tra vol, tartarre grotte,
Vallo si enpa, e si di nebbio lavolta,
Qual voragina fia, qual de la notte
Non mai serena oscurità ai folta;
In cui lungi da l'altre alma aedotte
In tal guisa la mia reati aspolta.

Che di Pluto invilito, e di sua reggia Più non senta l'obbrobrio, e più nol veggia? Dal vecchio culto i freddi altari esenta D'empia religion profana legge; Non ba il mondo più Dei, ne più paventa Seure sacerdotale armento, o gregge . Giá totta può, giá tutta ardisce, a tenta

La hattezzata plebe: essa corregge Fino i riti del cielo, e far presume Di mille numi estermioati un nume. Ed oh del Campidoglio, a del guerriero

Popolo di Quirin vergogna ateroal Cesarea man, che del romano impero Benche diviso il nobil fren governa, La spada impugua, e per un Dio stranie Se pur e Dio, strugge la fe paterna, E di vili ladron tormento atroce, Per militar insegna alta una croce,

Già pee noi non restò. Coltelli, e rote S'esercitar, zolfi, e bitumi ardenti, E mille di martiri usanze ignote, Mille di murte insoliti stromenti, Il torrid' austro, e'l gelido Boote Videro sanguinosi irne i torrenti, E di strage eristiana intumiditi, Gonfiarsi i mari, e non captone i liti.

Ne, poiche da le guerre al dubbio evento La contravversa fede altri rimise, Sen gia del tutto il vincitor contento: Pianse Mesenzio, e Costantin non rise; E ben eadd' lo; ma cento vite, e cento Pria costo la mia morte a chi m'uccise: Del sangne mio fe la mia destra usura, Ne può dirsi viltà quel, ch'è seiagora.

Ma voi gli adegni a che serbate, e l'ire, Del pigro Averno addormentati Numi? Morto ne' vostri cor fors' è l'ardire? Cangiati il vostro re fors'ha costumi Qual sarà più di voi, ch'offrir si mire Da turba aduratrice ostie e profami, Se un Galileo con vergognosi esempli Vien dal supplieio ad usurparvi i templi?

Si disse: allor da la bollente sabbia I peri abitator fremer s'udiro, E caddoppiar, fosse giostizia, o rabbia, A' condannati popoli il martiro. Sciulse Satan da cavernose labbia Al tnono, ed al tremoto egual sospiro; Crollò la terra, e le stellate moli Non ben sicure vacillàr su i poli-

Donde vien parlò poscia, a ebe rammente Con tanto ardir, tant' infelice Istoria L'ombra importana? Abl ehe non fia mai spenta De' miei gran danni in me l'alta memoria? S' un nom di fango eguale a un Dio diventa S'al più degno il più vil ruba la gloria, Chi dirà, che non sia colà di sopra Iniquo ogni pensiero, ingiusta ogni opra?

Io ben m'opposi, e buona parte ancora Del eiel tumultuante ebbi in aita, E s'armò sotto a mie bandiere allora D' angeli congiorati oste infinita, L'altrui forza prevalse, e va tutt'ora Contra ragion nostra virtù sbandita; Ma fu mesto il trionfo, e il nostro sdegne Spnpolò, desertò l'empireo regno.

Ne quei, eba furo al gran reteggio eletti Ch'a noi par si doves, lieti n'andrappo: Ne facil no la sua vittoria aspetti Del latin soglio il successor tiranno. Quanta uscir mai da disperati petti Potra forza, ed ardir, acte, ed ingam Tutto oprerassi; e non sarannn inulti, S' inevitabil sono i nostri iosulti

Figlia (ed Aletto a se col cenno appella). Gloria d'Averno, e di mia cruda mente Più eruda esecutrice, o come bella S' offre a tua man l'oreasion presente! Va. torba il mar, infetta il eiel, flagella Qual più puoi l'empia turba, e sia perdente Allor, che vincera. Vada a l'acquisto Congiunto il danno. le di quaggiù t'assisto.

Su la riva costei di Flegetonte Stesa giaceasi, e il guardo al ciel rivolto Tacito proferia bestemmie, ed onte. E degnu appunto era di furia il volto. Il sibilante crin parte a la fronte Funesta ombra facea, parte disciolto Errava, e del vicin torrente orreodo I liquefatti zolfi iva lambeodo. Al comando erudelo allegra s'erge. E gli angui sparsi in un sol groppo accoglie. Vassene, e là, dove di rabbia aspergo Il trifauce mastin le stigie soglie, Con sollecita man la spuma terce Da l'orribili zanne, e la raccoglie; Poi ricea di tal peste a l'aria pura Dirizza il pie da la magione osrura. Senti l'infausto arrivo il biondo auriga, Ch'alto il ciel già correva, e in no baleno Torta per altra via l'anrea quadriga, Precipitoso corse a Teti in seno; Po, Mincio, ed Arno, e Il finme altiar, ch'irriga La latina campagna, Adria, e Tirreno, Totti il sentiro, e fra tremanti sponde Gelati di timpr starparon l'onde. Essa de l'aria iosussistente e vana

L'impalpabile valo addensa, e stringe : N'ammassa un enroo e gli da forma nmana, Ed ombre, e lumi, lodi il colora, e pinge; Di ini si veste; a maesta sovrana Adatta i portamenti, e si li finge, Ch' al volto austero, a l'ineurvate ciglia Del fier Mesenzio il genitor somiglia, Di militar coturno, in cui risplende

Gran ricchezza eritrea s'ornan le piante; Terso acciaro il sen copre; a tergo scende Di grana oriental apoglia fiammante; Da gemmsto fermaglio il brando pende Con elsa di piropo, e d'adamante. Tien la destra lo scettro, ed imprigiona Le ceraste del crina aorea corona, Entro il tetto real, de la eui porta

Stan mille spade a la custodia intente, Trove il tiranno in letto d'or, che sorta Dal mar anco non à l'alba incente: Ne già dorme il cradel; duolsi, e le morta Sospirata beltà sempre ha presente: E lei a torto, e sa da sezzo incolpa, Ch'onor ebbe la lode, amor la colpa. De la bella Sofronia egli arse quanto Msi non ardon le enpa etnee fucine,

456 TEST

Pianse, e pregò. Vano fu il prego, e il pianto; Tenta l'ingauno, usa la forza al fine; Ma uulla ottien. Con generoso vauto Invola ella se ateasa a le rapine; S'apre il petto col feero, e cude esangue, E para il fallo altrui col proprio annue.

Si, al (corrier a martar de proprio angue.
Si, al (corrier a martar de proprio angue.
Bello de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compani

O di radice imperiale indegno Mal nodrito rampollo. E dormi? e aegni? E d'amor achtrai, é de l'onor, ilel regno Quasi perduto omai non ti vergegni? Tal di vitto, tal di valor è il pegno Che rendi a me? Si d'enular agogni Il patemo aplendor, la gloria avita?

Ingannato pensier: spense tradita
Del graitor Massiminian non furo
Questi gli esempli. Or l' Africann eielo
Vivo mi cosse; or l' iperhoro Arturo
Mi fe tra l'arme assiderar di gelo.
Per culla ebbi lo sendo, e sotto il duro

mi ie tra i arme annierar di geto.
Per eulla ebbi lo ardo, e sotto il duro
Peso anniduo de l'elmo lo cangini pelo.
Or quale di bontà mi slài tu neggio?
Ab, ebe na l'ombre tue more il mio raggio,
Già non pennai dopo audor cotanti

De lo acettro latin Insciarti erede, Percebé tra stuol di scioperati amauti Dovvaal in danze escreitar il piede; Ch'ai ason di trombe, e non di cetre a i canti, Qual Tebe già, questa immortal ana sede Romolo eresse, e le beltà Sabina Fur di valor, più che d'amor rapise.

Fur or vasor, pur ever a more rapues. Se de la mia nou calli, almen ti prema De la tan propris fanna, e se nou giova Stimol d'onor, d'una s'aisquar catrema L'imminente periglio omni ti mova. Vinto Boriccio, e già afornis terma Emilia di soccorno; Umbria non treva Chi la difenda, e del viria suo strasio la van scapira abbandonato il Lasio. Vedrò pompa funeta i la Campidoglio.

Barbaro imperator condur cattiva La atessa Roma, e con auperbo orgoglio Del Tebro prigionier premer la riva ; E strascinarsi da l'aurato soglio Vedrò Meserato, e quella man lassiva, Cb'ora a atringee il ferro è si ritrosa, Stringersi di catene, Oe dormi, e posa. Tace, e all'avventa impetuosa al seno,

Tace, e gli avventa impetuosa ai seno, Svelto da le rngoco cristo i empie, Augue maligno, e d'infernal veleno, Di tastraco faror tutto il riempie. Indi avaniace; e per lo ciel sereno, Libero di timor il sole adempie i suoi soliti ufferi, e ricondace, Benché paltido ancor, in nova luce. Ouste tardite il matore ai deta.

Quale stordito Il pantorel ai desta, Che d'elee ombrous addormentato al piede, Tocca dal eiel la sente, e la foresta Fumar de l'alto incendio ancora veile.

Tale a la fera vision si resta Attonito il tiranno, e il cor gli fiede Con vario senso, amor, vergogna e sdegn Timor di morte, e gelosia di regno. Rosalba intanto, ove del rotto campo L'infelice reliquie la van provosse Più volte d'arrestar, e la loro sessupe Magnanima împiegă tutte sue posse: A dubbin lume del antturno lampo Ver la selva vicina il destrier moste, Soapesa di pensier, e nel periglio Più provvista d'ardir, che di rossiglio. Faina è, che d'Almiren figlia Rosalba Di là venisse, ov'ei con largo impero Regna oltre il Gange, e vede il mar, ch'inalba Pria d'ogni'altro i suoi fiutti al sol primiera E brn le lumino-e orme de l'alha l'onsi raffigurar nel ciglio altero. E ne la bella boera, e nel erin d'oro De la spinggia natia tutto Il tesoro. Carriatrice da prima, or enreò l'arco,

perialtire da prima, or entre l'arco, E da lungi atterrò timide fere, Or eon più fotte destra attese al varco Terror de' bosebi eoi, tigri, e panter; Veatir poi al compia eque, inginio iatan A si tenere membra, armi guerriere; E in battaglie affettò gloria fallace, Vincer potendo, trionfar in pace.

Arser de l'India, e de' vielni regni L'anline più gelate al suo bel foto. Esta a l'ire avvezata, ed a gli afegni Srherni gli amori, ebbe gli annuni s poot Il garson Argimonilo in fra 1 più degui Più vivo In sen natre l'ardor, ma poo Atteso, o conosciuto al fin a' accorge, Ch'a an 1dolo di ferro 1 vott e poegre.

Co a an sooto or retro trout e prosent poiche il merto non val, corre a gi ingani, Ed a froda genili scaltro a accinge, Giova smor a gli andeai, allunga i pani, E donarlia, e gurrièrea a tei si fingr. Pnilta guancia, che au 'i fior de gli anni Lanugine importuna anco non tinge, Parolette soavi, occhi modesti, Aiutano a mentir meglio de vesti.

D' Aspasia il nome usurpa, e così forte Si mostrò poi ne le più dubbia Imprese E nel lungo servie cotanto accorte Dal ano maestro Amor maniere apprese, Che del più chiuso coe l'intime porte Gli apri Rosalba, ed ingannata Il presi Per compagna, e per suora; Africa, ed Asia Tutta varco: seco sol ebbe Aspasia. Passaro ambe in Europa, e venturiere Ambe a pro di Mesenzio Il brando opr E tra le amiebe, e le contrarie schiere Not' era la belleaza, e il valor chisro; Ma ne l'ultima suffa, la eui si fiere Fur le stelle a Roriccio, il cielo avare Le parti, le disgiunse, e ritrovarse De la notte vietàr l'ombre già apan

Fur te stelle Bioriccio, il ceto av-Le parti, le diagiunse, e ritrovane De la notte vietàr l'ombre già apar Ne la selva più folta ove uman piede Mai non segnò la soltaria accua, Sparna di polve e di suglor si siede Boaibla al ventilae d'ance serena-Dolce sopor, ch' al faticar ancede, l'ordin cochi insensibile cateun,

E su 'l duro guancial del ferreo scud Declina a poco a poco il capo ignudo Ma coronata di matori albori Sorge l'Aurora a serenar il polo, E a la bella giacente a gara i fiori Smalter parcano, e ricamar il auolo. Quand' ecco uscir da' più riposti orreri

Di cristiani guerrier vagante stuolo, Che ritornando per l'ignota terra Da dar caccia al pemico il cammin erra,

Viene Aceste tra i primi, e lei, che desta Ancor non e, scopre tra fronda a fronda. Il compagno drappel da quella, e questa Parte accorre coll'arme e la circonda, Svegliasi e s'alza, e da la noda testa In un diluvio d'or la chioma hionda Piove su 'l eollo altier, ne ben si scorge Onal nel bosco, o nel mar sia il sel che sorge.

mbracciato lo scudo, e stretto il brando, Intrepida s' accinge a la difesa; E benche inerme il capo, ivi pagnando Morta elegge restar, anai cha presa. Stopisce de l'ardir, Aceste, e quando Correr i suoi guerrier vede a l'offesa, Magnanimo tra loro, e tra la bella

Amazzone frapponsi, e si favella. Amici; un lustro ha già, ch' lo tra di voi Gloria venni a mercar, ne questa mano Se tanto a noi lice parlar di noi, S' adoperò sott' ai vostr' occhi invano, Spoglia fra quante a' acquistar dappoi, Che scorriam de l'Esperia il fertil piano, Non ehiesi, e mio stimai sommo gnadagno Solo a guerrier si degni esser compagno.

Or affin che dal premin il mondo veda, Che mia spada non è di merto priva, Vostra bontà de l'odierna preda A' mici sudor il guiderdon preseriva, Oro, e gemme lo non vuo', mi si conceda Costei, qual siasi, o libera, o cattiva; Voi cessate da l'armi, e non si toglia Pensiero altri, ch' io sol de la mia spoelia

Del cavaliero a i riveriti accenti La schiera ossequiosa Il piè ritira, Ed ei di bella umanità ridenti Ver lei, ch' il tutto osserva, i lumi gira; Frens, poi dice, i nobili ardimenti, Generosa donzella, e depon l'ira; Troppo la pogna disugual or parmi E poca gloria in gran vantaggio han l'armi.

Non nego io già, che tua belià non sia Di mille morti res, ma la vendetta Non è per destra umana, e forse fia Ch' Amor la faccia un di con sua saetta. To, dovengue più vuoi, prendi la via, Ne da nostr'arme alcuna offesa aspetta. Siati la vita in avvenir più eara, Ed a dormir sonni più cauti impara.

Rosalha al parlar dolce, a l'improvviso Atto cortese, a i portamenti, a i gesti; Ma più ch'ad altro, a l'amoroso viso, Ed a i due de la fronte astri celesti, Attonita riman, e cost fiso Tiene lo sgnardo in lui, che ben diresti, Ch' in estasi profonda astratta gisse L'alma da i sentimenti; al fin gli disse. CRUADABRA, TESTI EC.

Ben mi sapea, che la tna destra forte Pronte ha de l corpi, o cavalier, le palma Ma qual t'insegnò mal virtute, o sorte Con si bei modi a trionfar de l'alme? S' incatenato il cor fino a la morte Deggio portar, la lihertà che valme? Pur l'accetto, e men vo, ne sia gradita, Se non quanto è tno dono, a me la vita.

Parte, ma fatto il eor ruhello al piede Mal se gli mostra nel cammin conform Mentre il passo s'avanza, il pensier rieda, E volo fa tutto contrario a l'orme: E la memoria intanto, in cui risiede Viva l'imago de l'egregie forme Le rappresenta a l'alma, e si l'adesca,

Ch'ella al suo proprio ardor fomenta l'esea. Ma il leggiadro Daliso, entro il cui petto Da gli occhi di Rosalha Amor avea Deste gran fiamme, e di quel crin negletto Al già libero cor lacci tessea. Sospira il sno partir, e il muto elmetto

Toelia di grembo a l'erbe, ove giacca, Che forse del bell'oro, e del hel inme Qualche reliquia in lui trovar prespute. Cosi avaro talor, a eni sia tolto,

Sudor di lunga eth, tesor rinchiuse L' arca ecrear, ove il tenea sepolto, Più volte, e più con man tremante ha in uso; E molto indarno, si la rivolge, e molto La mesce e la raggira. Il cor deluse A deluder pur torna, e par, che goda

Sè stesso lusingar de la sua froda. L'elmetto un rogo ha per cimier, che fuma D' odorati virgulti incentra il sole, Coll'augello immortal, ch'arde la piuma Perche più bella Indi rinata vole i Si pertorisce allor, che si consuma, Di se medesmo, e genitor, e prole: Vivo nel foco, e nel morir fecondo, Coetaneo del tempo, unico al mondo;

Suona intanto la selva, e vien di corso Fero, e turbato in vista un cavaliero Copre d'armi d'argento Il petto, e il dors E d'argenteo color frena un destriero. Giunto a fronte a que' duo raccoglie il morso, Mira l'elmetto d'or, guata il cimiero, Indi impugna la spada, e in un haleno Senza parlar fere Daliso al seno.

Ma nol colpisce a pien, del fino asbergo Suvra il lubrico acciaro il brando striscia; E qual'uscita dal gelato alhergo Prigioniera del verno orrida hiscia, Che con tre lingue il rinovato tergo A più ticpido sol si lambo e liscia, S' incauto passeggier per via la preme, S'avventa al piede, e sibilando freme.

Tal si mostra Daliso, e totto stende Sè stesso in nna punta. Oppon lo strane Il forte scudo, e declinando rende Del garzon risolato il colpo vano, Volta ei la destra in un rovescio, e scendo Ranido il ferro si, che di lontano L'aria ne fisebia, a ne ribalaan mille Da l'elmo, ove percote, al ciel favilla,

Vacilla l'altro, e la superha testa Su'l collo del destrier stordito inchina Ma tinto di rossor tosto si desta, Ed o morte, o vendetta a se destina. Ne cosi folta mai cadde tempesta Da procellosa nube in piaggia alpina, Come la spada orribide, ebi ci vibra Spessi a manca, ed a destra i colpi libra.

Non ha il ferir legge, n misura, e l'arte Vinta ecde al luror; dubbia ò la guerra, E già di rotte maglie e pisate iparte Seminata d'intorno appar la terra. Sospeso spettator stassi in disparte Il valoroso Aceste, e se non erra, Pargli altre volte aver veduto altrove L'esterno evariler ma non sa dova.

L'esterno cavaner ma non la dova.

Penso, a di capo al piè con occhio attento
Curioso il ricerca e raffigura
Le maniere d'Aspasia, il portamento,
La bianca sopravretta, e l'armatura.
Quinci dal suo natio nobil talento
Mosso qual usol, tra i due guerrier proen
Spingersi col cavallo, e non perdona
Al suo proprio periglio; indi ragiona.

Dalino a cavalier eerto non lice
Con donzella altacear pugna si fera,
E donzella è costei: la spada ultrice
Riponi, e sia sua la vittoria intera;
E tu, se sensa guerreggiar vittrice
Esser mai, sempre puoi bella gnerriera,
A che l'armi impugnar? E qualo eccesso
Da noi contro di te fu mai commesso ?

In ehe t'abbiamo offesa? A ebo si pronta La destra al ferro? Eccoti sipudo si seno Satolla si cor del nostro sangue, e scotta L'inginire tue, ma ce le narra almeno. L'altro al ferir, beuché si rechi ad onta Il motteggiar d'Acetse, allor pon freno: Rossiba, indi risponde, è viva, o morta? Costuj dod' ebb l'elmo, e eome si porta?

Gostui dond' ebbe l'elmo, e come ui porta Vive flosalba, alti per l'ei si more, Gli soggiune Dalio: Ella dormiva Dianzi costi a u' mattulion albre, Dato in preda il bel erine a l'aura estiva; Schierra vagante in fra il notterno orrore Fuor del dritto cammino intanto arriva, La circonda, e l'assal, unda la testa. A nobile difica ella s'appresta.

A nouse cuisse art a spireza, Ma Rii amiei guerrier agrida, a rappella Il cavaller, ehe qui ti scorgi a lato; Ella parte senz' elmo, ed io di sella Scendo, e il lucido arnese involo al pratu; Tu, se cortece sei quanto sei bella Or gliel riporta; e se d'un cor piagatu Senni ti move di pietà, dirai,

Ch' allora io mi perdei, quando il trovai. Stende la dettra, enn un riso acerbo Aspasia il preude, anzi il rapisce, e cente Con subito rigor nel cor asperbo Serper di gelosia cura pungente: Pur si raffrena, e diec; io mi riserbo Di rispondetti altrove, or nol consente La carretza del tempo a la mia fretta, E rapida cen va come seste.

Ma il luminoso arcier feria da l'altu La terra già coa più oocente raggio. E distendesn su per l'erboso smalto Ombre deliaiosa il pino, e il faggio. Dalino, a cui dopo il sofferto assito Fici grave anche dei sol pareri l'ellargio Su la fresea d'un rio spouda fierita Derre' cora Accusa a riposua sivine. Barre' cora Accusa a riposua sivine. Ragiona a l'altros cel è por vez, che sollo Deprin ne l'altros cel è por vez, che sollo Incredible appressa, ora di arvino, quel vino, Quel gran vator della ceul fiaccialla l'ancrediblea appressa, ora di arvino, quel vino, Cura del proprio del respecta por del revisionale L'incopit' Oras, a red tuo core diffusiona sonoso derreza abbin Mediasa.

le ben di sua beltà fin du quell'ora, Che giunsì al eampo avea gran cose inte Ma d'appagar l'avide lucia ancora Non m'avea conceduto il ciel cortase. Cara amata foresta, ove l'aurora SI per me fortunato il giorno accesse Lieti orror, felici ombre, in eal miral Tutti del sole collocati i rui.

Ardo, Aceste, il confesso, e perché deggio Se n'acquisto splendor, negar l'arsura? E se l'ardor é and, ardasi peggio, Cb'in mar si dolce è il peggiorar ventura. Ma tal'esca bail mio ardor, che ben m'avregi D'arder avaramente, e con mastre, Mentre il eor d'arder erede, appena funa, E non arde l'ardor eb no nomana.

Dritto saria, saria ragion, ch' il core
Tutto quant' è, si distruggesse in foso,
E si multiplicar potesso amore
I cori in me, como un sol core è poon.
E ta, ebe ridi, a ch' il mio novo ardore
Miscredente, e bastardo, or presol a giono
Dal giuto Dio grave gastigo aspetta,

Che perdono non ô tarda vendetta.
Ab, che non ho, con nn sospir risponde
A cotai detti Acesta, il cor ai fero
Qual to ti credi, e de lo toe peofosde
Le mie piaglio assai più fo'il crado Ariest
E non le nega no, se ben l'asonode
L'alma avvezza al soffrir; ma s' egli à ren
Che de' morari in ais se cido codo con

Che de' nostri tu sis, ne rido, e godo, Applaudo a l' areo, e la saetta i lodo. Meravigliosa, e del mortal costume Oltre i confini io par dirò, che splende

Oltre i confini io par dirò, che spiende La bellezza in fiosalha, e maggior lume La guerriera virtute anca lo rende; Ma d'aguagliar quantunque vasta, un fian L'infinito Occasio in van contende, Né sia quant'esser prò falgida, e bella, Mai competer col sol punte ma stella,

Daliso, o se vedessi na raggio solo

Di quei bei lumi onde trafito i moro; Ben direati ancor to, che non la il pole Ne' suoi lucidi crari egual tesero: Di rimembranza al gentil consolo Gli egri mici spirit, e la mia morte con Del merto, che m' usolde occhi ccietti, Già non fa sensa voi cit' in vita io resi E pur siete lontani, e il cor digimo I suoi dolel alimenti in van sonolte.

E par accet ionants, et it or nigrano I suoi dolel alimenti in van sospita, E il di per me esliginoso, a hruno Votra lucc distante in ciel si gira. Deh ripiglia Daliso, or eh' opportuna L'ozio n' abbonda, e il venticel, che spira Qui ne rinfretea il seggio, il nobil foco Meglio mi narra, c'i sno natale, e il loco. Giotrò de le giole, e s' nopo fia Mi dorrò de i dolor, che non ignare, Benchè tocco pur or, di quel, che sia Piaga d'Autor, compatir gli altri impare De' mici guai, segue Accete, a te saria.

zee mee guat, segue Aceste, a te saria
Troppo lunço il racenoto, c troppo amme,
Në hasterchhe il di, che già declina
Oltre il merigio a l'Atlantes marina.
Par se'l comsuda, l'Isacierò, che fuore
Sgorghi qual pob la deglia. la un nol pund
Più cose udrai, ch' al mio privato ardore
Anco il pubblico incendio andò congiunta.
Congiurati ered'io, Marte ed Annore
De l'arsa Europa, ed el mio oer consundo

Le ceneri mischiaro; ascolta, e scusa In confusi accidenti alma confusa. E PITALAMIO

NELLE NOZZE

DI MARIA FARNESE

FRANCESCO D' ESTE

DUCK DI MODREA.

Fuor de l'argentea apoglia La mata cetra, e il disusato plettro Recati in mano, o bella Euterpe. Assai, Tacquer l'aurate corde, e forse troppo Longamente diginne Restar de nostri canti L'Aonie selber. e la Castalia zira.

L'Aonie selve, c la Castalia riva.

A l'chano sonaste
Ora aposiamo i carmi, e mentre il ciele
Con felici imenei
Real douzella al mie aignore unisoc
Noi con man riverente
A la heata coppia
Offriam pitriande in Elicona inteste:

A la beata coppia Offriam ghirlande in Elicona inteste; Che tra i folgor de' lucidi adamanti, Che lor cerchiano il circue, Non scemeran di pregio i fior di Pindo, Son tributi d' Eroi . I tesori d'Apollo, e l'onda sacra Del fecondo Aganippe E quel halismo cletto,

E quel halsamo eletto, Ch' a le future età manda incerrotto De l'anime più degne il nome, e il vanto. Era langa atagion, ch' armate schiere Da remoto confin guerra portando A l'Esperie contrade Premean con ferreo gioge

L'infelice provincia, c che le stelle Fatte anch' case nemiche Con pestiferi influssi Infettavan del puro aer sereno I vitali alimenti, I campi inculti, Le vote mandre, i desolati alberghi Facean de la anperba Licenta militar misera sede: De la plebe languente Le turbe abbandonate, E le putride mase De' popoli interolti eran de l'ire

Le turbe abbandonate,
E le patride masse
De' popoli insepolti eran de l' ire
Gravissime del ciel trofci funesti.
Quando la nobil chioma
Di cenere cosparsa, e il nudo petto
Ciota de' più pungenti ispidi velli
Che Collina patrenere.

Cinta de' più pungcati ispidi velli Che Celice pastore Con dura mano attercigliando ordica, Al gran Motor de le rotanti sfero Tai legrimando alto l'Italia i pregbi. Padre, che di tal nome Ne' miei flagelli anoora Dole'è la rimembranza eterno Padre, Qual de le mie sciagure.

E de gli sdegni tuoi sarà la mota? Quando fia mai, ch'io veggia Rallentato de l'ira onnipotente Contro di me l'inevitabil arco ? Peccat; di mille colpe Res mi confesso; a cieco duce in preda Dal diritto cammin torsi le piante;

Dal diritto cammin torsi le piante; Tra prodighi conviti, E tra piume ozione ebbra, impndica Consumsi gli anni, e i lustri; i sacri tem Rettir musti, e deserti; e i figli mici, In vece d'impagnar contro l'inique Userpator del gloriono arelle Spada vendicatrice.

Voltàr contro se stessi
L'aste escerande, e del fraterno sangue
Profanate più volte
Del Panaro e del Po lassiàr le rive.
Ma se ben non eompensa
Pena finita no infinito errore

Pur i' dirò, ch' inusitati e orrendi Sono i gatighi, c che aon vide forse Sempio si duro in altra ctate il mondo. Di sconosciuta fiamma acceso il petto Stan languendo le turbe, al cor tremante D'insolite paure Mandan vapor mortali Le vene putretalte; così presta

E l'empia qualità, che si diffonde Per le membra infelici, Che pria si muor, che di morir si senta, Ma col morir non cessa Del morir la cagion; vive ne' morti Il morbo anoora, e con feconda peate Si dilata in altrai; l'un vivo a l'altro Con un semmicie tatto.

Accomena la morte: fo tanta atrage Disimpara Natura i propri afetti. Fugge dal figlio il padre; Nel letto marikal l'amato aposo Abhandona la moglie; a ca l'ignare Pargoletto laitante, Che non discerne, e non paventa il rischio, Corre al grembo materno, ed a gli usati

Con un alito sole Omicida innocente

Nutrimenti le labbra avido accosta,

Del seno, onde pur disnzi Ber la vita solca, succhia la morte. Erba nou c, non è liquor, che vaglia A mitigar del rio veleno occulto L'irreparabil forza; a l'arte manea La solita virtù; se stesso offende Meutre soccorso altrui procaecia, e cade Il fisico ne l'opra. Angusti i campi Sono a tanti cadaveri, ne basta L'ossa insepolte a ricoprir la terra Ma de la morte stessa A chi pur de la Morte il erudo artiglio Ha di faggir ventura, assai plù grave, Più noiosa è la vita. Ampio torrente Giù ils l'Alpi nevose Precipitò d'uomini, a d'armi. O quali Für de le mie scisgure Gli spettacoli allora! In un baleno Divorò fiamma ostile L'abitate contrade: armate turbe Fér degl'interi armenti Improvvise rapine; il patrio anolo Fuggi il bifolco, ed ozioso in mezzo Gli) abbandouati solchi Senza il vomero suo restò l'aratro. I tauri, che pur dianzi A lieve plaustro avvinti Serviau di parc a'mansnati nffiej, Oc ue l'opre di Marte Condauuati a tirar le moli Immense De' metalli tonanti, Stanean dal primo sol fiuo a la sera Le callose cervici. Eran di biade Liote le piagge, e di maturo peso Curve pendean le biondeggianti splehe. Ma ne'deserti esmpi Aspettarono indarno Del fuggitivo mietitor la falce, E pria d'esace recise Seosse dagli Aquiloui apriro il seno, E del cadente frutto fuutilmenta seminar la terra. Spicgò ridente autunno Le pompe sue, ma la freonda vita Nou ritrovò chi de' sonvi incarchi Le sgravasse le braccia, e sovra gli olmi Restår l'uve pendenti A innebriar de la matura ambrosia La volaute famiglia. Ed o di Manto Inclita figlia, ove son ora i fasti Ove le tue grandezze? I dolei eigni Che del tuo Mineio in an le rive erbose Avean nido sicuro, e a lo eui note Solean del vicin lago Danze festive accompagnar le Ninfe, A l'orribil rimbombo De le canue omicide Attoniti fuggiro, ed in lor vece Ad abitac l'arene parse di sangue, e d'insepolta membra Venner de gli avoltoi l'avide torme. Caddero inceneriti I tetti d'oro, e le diplute tela Scorni de la uatura. Miracoli de l'arte Fur di flamme voraci esca infelioc.

Preziosi eristalli, Nobil fatica di sealpello industre, Adamanti, e pirop Lucidi parti de l'Ece miniere, Sottilissiml Ilni, Di Belgica conocebla opre ammirande, Menfitiei tappeti. E porpore imbevate Del più fiu ostro, che Getulia mandi. Restar da man rapaco Fra le prede notturne Dissipate, e divise. Un giorno solo Impoverisce un regno, e nna brev'ora Di lunghissima età l'opre consuma, Deb, placa il ginsto sdegno, O re superno, e a lo preghiere mle China Il divino orecchio. Ebber già for Di Ninive pentita Le supplici querelo Di sottrarla a i castighi; ed a'mici voti Sarà più duro il ciclo? Al tuo gran no Sovra colonne d'immortal diaspre Statue consacrerò, drizzerò templi, Profumerò gli altari Di Nabatee ricchezze, e mille interno Di pellegrini odor lampade accese Con perpetui splendori Del tuo bel volto adoreran l'image Da l'alto soglio, onde dà legge al Fato-E sol col cenno, e col girar del ciglio L'immobil terra, a la vagante mole Del cicl governa, udi il Monarca eter De l'Italia i lamenti, e de'auol danna Mosso a pieth, cosl rispose, o disse: Penetraron le sfere I tuoi sospiri, O ficlia, ed al mio core i tuoi singulti Fee dolce violenza. Io non ho petto Capace di lungh'ira, e qualor mova Anima ravveduta amico assalto Di lagrime e di preghi, il eielo è vinto Tramonteran de le maligne stelle I raggi pestileuti, e di si dolce Fiato armerò le gonfie bocche a 1 vent Che saran l'aure loro aura di vita. Torneran, ma non tutte, al elel natio Le nemiche caterve, e de'tuol seempi lo prenderò vendetta. O quante volte Udirà per l'Italiche campagne Stridce percosse da l'adunco aratro I nudi teschi il villanal smarrito l Or tu ch' al suon de' bellici oricalehi. Ed al fragor de'fulminanti bronzi Perdesti i sonni, omai riposa, e godi Del ben, che tl a' appresta. lo de'miei detti Dolec successu in testimon t'arreco. Poichè restò da la superna pioggia Sommerso il mondo, e cha fo in messo a l'ac Purgato il fallo altrui, spento il mio sdegri De la pace, ch' il viel fe' con la terra, Caro annuzio apportò bianea colomba, Ch'inserto avea nell'iunocente bocca Di verde ulivo un rampseel fiorita. Tu qual volta vedrai, èb' aquila bianes Porti nel rostro generoso un gambo Di cilestre giacinto, allor vicino Dopo gli affanni tuoi stima to giole.

Qui tacque il Dio; ma tra le sebiere alate, Ch'al seggio luminoso Facean corona intorno, nn de' più belli Angioletti, che fiso Ne l'oggetto beante i cenni intesa Del divino voler, verso la terra, Auece penne scotendo, indrizzò Il volo Quest'era Amoe; non quell'Amor profanc Figlio de la Lascivia, indegno affetto Di negbittoso cor, ma l'Amor casto, Il pudico, il celeste a la eni mano Dato è legar de più soblimi eroi L'anime gloriose. Ei de la mente Superon esecutoe fedele a scaltro. Ferma i vanni colà dove de l'Enza Con tremolo ondeggiar tra verde rive Van palpitando i fuggitivi argenti. Ouivi tra se divisa, Come destar ne' giovinetti cori Di Francesco, e Maria possa il suo f Manda precorritrice La tromba de la Fama, e seminando Quinci e quindi gran lodi Di senno e di bellezza, Di grazia e d'onestate, eccita in loro Meraviglia e diletto, a eni anceede Ben subito il desio. Del earo nome Chicdono entrambi, e in curiose istanze Lusingando il pensiero, Del crescente calor fomentan l'esca. Saggio pittore intanto Con ammirabil forto Le divine sembianze Ruba a' bei volti, e con pennello industre Stupori immensi in breve giro accoglie. Prende Amor le pitture, a presentando A gli occhi innamorati Il non vednto più, ma però caro Aspetto sospirato, in ambo i petti Versa un diluvio d'immortale ardore. Mira nel cerchio d'òr, eni fan coperchio, Simboli de la Fe, saldı adamanti, La vergine reale il suo diletto. Contempla ne le guance Brune ben si, ma bella Rider di giovinezza il fior più lieto. E eon quel dolce misto Ch'intrecciate farian cose e viole, In quel brano color farsi più vaga La porpora natéa: vede ne gli occhi Due pupille più nere, Ch' il fosco manto de la notte oscura, Ma più lucide e chiare, Che I vivi cai de la nascente aprora: Scorge ne l'ampia feonte

Un seren maestoro,

Allor da' più nascosti

L'immagine leggiadra,

Un non so che di nobile e di grande, Ch'unito a una gioconda acia cortese, A riverire e ad omare insegna, Penetrali del cor l'alta donaella Tragge i sospiri, e di sè stessa in bando Tutta in quel sol pensier, che le presenta S'abbandona e teasforma, Arde a l'incontro L'Estense eroe, qual ne l'Etnee caverna

Zolfo agitato, o qual di Borea a i fiati Esposta face. Ei ne l'amato viso Stanca, ma non satolla L'avide luci : in bionde anella avvolto De l'aureo crine il bel tesor vagheggia, E per invidia sol palfide stima Portar l'arene al mar Pattolo e Gange. Ammiea il dolce labbeo. Che cerchiato fiammeggia D'oriental rubin; loda le gota, Ove in mezzo a le beine Fioriscon le peonie: adora i lumi. Che sono in fulminar emnli a Giova E tutte a parte a paeta L'angeliebe bellezze Di Maria meditando ebbro d'amore Con quei muti color così ragiona. Questa beltà, ch'io miro. Non è helta terrena. Opre si rare Non produce la Terra: ell'e celesta: Anzi pue questo volto Altro non e ch'un ciclo, Il sol, ch' pnite In nn sol globo ardente Splande là su, qui bipartito in due Lucidissimi giri Con un doppio fulgoe saetta i lampi. Le rose porporine, Di cui vanno orgogliose Le guance e il labbro, non son quelle appunte Che dal balcon celeste Con rugiadosa man semina l'alba? Per fiammeggiae in su la nobil testa Rubella de le stelle Scese qua giù la vaga Chioma di Bereoice; il puro latte De la strada celeste Venne a smaltar la bella via del seno: Quinci addivien, che del mio petto il foco Inquieto s'aggira Ne può trovar ciposo, Se non in questo ciel, ch'e la sua sfera. Ma s'un cielo è costei, come dal mare Pees'ella il nome? Ah, che del mare ancora Tolse le qualità. Se gli occhi belli Soli son pur, anche nel mare il sole Nasce e transonta; e se chiamadi stelle Altri vorrà, io del mio cor, che fatto Navigante d'Amore Veleggia in si hel mar dirò, che sono L'orse felici. E qual tesoe, qual gemma Qual vide o nutri mai bellezza il mare, Ch'in Maria non si scorga? A le cadenti Mattutine rugiade Apre conca Eritrea l'aegenteo grambo, E concependo da l'accolte stille Virtà maravigliosa Partorisce le perle: in questa fronte, In questo sen Natura, In vece di raccorre, Stemprò le margherite. l' so eb'intiere Le collocò dentro la bella bocca; Ma l'avaro pennel chiusa la pinse, Ed a' miei lumi invidiò la giola Dolce veder quando dal mae estolle Al vivo see del ciel che poi gl'impetra,

L'Indico pesestore

Di vermishio virrulto i riechi rami: Ma più dolce mirar su queste labbra D'animato corallo Porporeggiar i preziosi germi: Stupi de' salsi regni La cerulea famiglia allor ebe vide In au la poppa d' Argo Folgoreggiar di Frisso il biondo vello: Ma in paragou de la splendente ebioma Senza luce fu l'oro. Ch'il greeo eavalier portò di Coleo. Corse cou pino audace Le vaste solitudini del mare Il grande Alcide, e là tra Calpe al fine Ed Abila preserisse L'ultima meta a le velate autenne; E dal grau Fabbro eterno, Perebé invan non spendesse I suoi sforzi Natura, In questo mar fu con due luci belle A l'umana heltà posto il confine. Or se l'Amor, ch'a me trafigge il petto, Nato é del mar, chi sarà più che neghi, Che la madre d'Amor dal mar pascesse? E chi non erederà, ebe dentro il mare Le sirene albergando Togliesser cou la voce altrui la vita, Se costei eou lo sguardo altrui da morte? Deh, perché non poss'io Amoroso alcione In su tranquillo mar ergermi il nido? E se tropp' alte i' spiego L' ali de la speranza e del desio, Perch' almen non mi lice Qual Icaro cadendo In così dolce mare aver la tomba? Prepdi, o bel mare intanto Opesti, che a te consaera Il sospiroso eor tiepidi venti, Ch' popo de' venti ha ppr il mare ancora: Prendi queste, che varso In due fiumi inceanti Continue acque di pianto; al mar tribato Portan l'acque, e nel mare Ritrovan sol la loro quiete i fiumi. Poich' arder vide in cotal guisa Amore L' alme reali, e che in duo petti scorse Regnar nu sol deslo, dal ricco seno De la purpurea vesta Trasse catena d'immortal diamante. Che fahbricata in cielo Seco in terra portò; strinse con essa I cori innamorati, ed inalgando Odorifera face Che ne l'Empireo foco accesa avea; Dio de' fansti imenci l'annunzio al mondo; Mandaro allor de le recise selvo I tropebi accumplati Mille fiamme festive A rischiarar de l'atra notte il velo, E lu metalli guerrieri,

Che dal gravido seno

Da le stanze materne

E già la regia sposa

Globi esalavan d'avvampato zolfo, Con allegro fragor squarciar le mubi-

Tempestata di perlo Copria le belle membra; il collo e I sone Spleudean de le più rare Gemme, che mandi il pellegrino Idaspe; Ma fra taute ricebezze Il più earo tesoro era il bel volto, Allor, che due donnelle Sucrinte iu gonna, e d'Apollinea fronda Inghirlandate il erin foor de la turba Se le fecer davanti. Urania l'una, Che di Maria compagna Tutti gli discopri gli occulti arcani De gli alti regui, ed a l'eburnea cetra Le insegnò d'accoppiar inni celesti; L'altra era Clio, ebe de la reggia Ester Abitatrice antica, E de le glorie di quo' grandi eroi Provvida osservatrice, Sparse di mauna i carmi Al Cigno, che cautò l'arme o gli amori E goufiò l'aurea tromba Di sovrumano spirto A colai, che portò di là dal mare L'arme pictose, e il Capitano invitto. Queste con plettro alterno De le glorie Farpesi. E de gli Estensi pregi incominciaro Armonia dilettora. Urania in prima Sciolse la voce, ed a vicenda pol Clio risocar fe' de' snoi carmi il gielo. Costei, che nata eutro a reale albergo Ebbe fasce d'argenta e enna d'oro, Non consumò fra gliagi Di neghittosa vita i susi begli anni Lisciando il volto e inanellando il erine: Ma con tenera destra Imparò di trattar musico plettro, E col celeste cauto Fece stabile il rio, vagante il boscoz D' ammirabil trapunto Fregiò le tele, e i serici lavori SI vivamente colori con l'ago, Che n'arrossi Natura; a gli occhi il son Tolse, e stancò su le Latine carte Non men che su le Tosche l delicati rai; ma de' suoi atadi Pietate ed onestà farono i primi-Di pianta trionfal trouce aublime Fu il grau Francesco, e paga De' domestici onori Dormir potea senza fatica i sonni A la bell'ombra de l'avite palme; Ma d'un riposo ignaro L'ozio sdegnaudo a trattar aste o spade, A sostener del grave scudo il peso Indurò il braccio, ed incalli la destra. Fu sua nobil vaghezza D'indomito destriero Moderar la superbia, e in certo giro Frenargli il corso, e regolargli il moto. Ne tal Castore forse Ne la Spartaua arena Di lodata virtù stampò memeria Ma per seguir di Marte

Al talamo beato il piè volgea.

Vesta di puro argento

L'orme guerriere, egli però non volle Le pacifiche vie lasciar d'Apollo. O come spesso, allor che tace il mondo Ne' silenzi più eupi De la notte sepolto, ei desto apcora Ne' ben vergati fogli D'Atene e Roma impallidi le gete! Quindi con saggio avviso De l'Itaco guerrier l'opre emulando Varie terre varcò, di varie genti Osservò i riti, e scorse De lo Scalde la riva, e il fertil regno, Cni dividono il sen Rodano e Senna. Per l'agghiacciato elima Del Germanieo cielo Tornò a bear del sospirato aspetto Le contrade natie: Con giusta mano Ma con pictosa mente Onl de la bella Astrea libra la lauce. Non va di tante faci Luminosa la notte.

Di quanti eroi stellato è il ciel Farnese. Ma qual fra i minor lumi Splende di Ciuzia il reggio, Tale fra I semidei del nobil sangne Fiammeggian d'Alessandro il nome e l'opre De l'espugnata Anversa Dicanlo i mori, e de l'Olanda tutta L'isole trionfale. Oscuri globi Di pioggie e di tempeste Per li campi de l'aria Austro raccoglie, E col fragor de' tuoni Par che sfidi a battaglia il mondo, a il cielo: Ma non al tosto da l'Eolie grotte Spiega lieve Aquilone ali serene. Che de le folte nubi L'opaco orror si rassottiglia, e solve : Minacciosa procella Di gnerriere falangi Accolse Enrico il grande, e sovra i camp De la Gallis feconda Piover già si vedes Di furor militar grandine acerba; Or chi fu mai dal turbine imminente Altri ch' il mio Alessandro Il bel Parigi a preservar bastante? Ben saria stolta cura, e pensier folle Annoverar del rugiadoso aprile

Fon pro del real ceppo ciacuse
Tutte ridir le piori. lo qual domella,
Che irrecolosa tra la folta schlera
Che irrecolosa tra la folta schlera
Format la mano e di piede, indio che seconga
So la natira spina
Moder in faccia al sol reas termiglia,
Tra le palme infinito
Una scha Alfonsom ancho libando i pregi.
Prorò di più d'un Giore
L'irri falinitatire, e, quale Olimpo
Costi interpola al cicia sibi la fronte,
Costi interpola al cicia sibi la fronte,
Le settle fromenul. Orrido oggettio

Le fiorite ricebezze; ardir più insano

Veder fra dense nubi Il torbido Orion vibrar la spada E abjectiv con minascoiase dicens La turba die la tilci. Assi più fiero Spettacolo mirar tra squade armate Stringer Alloson ib brasdo, e on lo squado Spurger ar é orsi il divisi terror di morta. Spurger ar é orsi il divisi terror di morta. Fode pon farra, ore da l'atre godo D'è licili atrussenti Streamedi avventò fojori, e finame, Che tal la prica età costro a' gignati Non fine is l'Eigen il reguador de l'Etna-O del Lasio superio. O del Lasio superio. O del del del del del controle del ricco. Più di t'udici, he' d'acque, La glorico pianta

Quat fu la gioia tua quando vedesti Di tre corone adorno Paolo der legge al mondo, e riverente Al suo placido giogo Chinar l'alta cervice i re più grandi? Uscian da le sue labbra Fiumi d'ambrosia, e la faconda lingua De l'Aquila, e del Gallo Gli ostinati disdegni ebbe più volte Di raddolcir possanza. Il nobil core Nulla più desiò, che il ciel turbato Serenar de l'Italia, e tutte sopra L' Asiatica spisggia. E l'Africano lido Rivoltar le procelle. O come pronto Da i ligustiel monti Trasse le selve, e l'impennò di vele Perche volasser poi per l'onde salse

Brotlar is proceite. O come prosto Da l'aguardi mont l'imprendo di veta Para Da l'aguardi mont l'imprendo di veta Perche violuer poi per l'onde salse Con gil Austriae sibeli . A delveller de la Nomidia i regni l'Appraegatio d'Austriae suogne Per non invera stapion d'Otica i galla, Di Tanisia abbattura son le torni codegiar eritaine insegne, Di gelate timor termò l'Oceaso. Ne qui del uso gran selo Terminate sainer i pore solitina, l'erroniates sainer l'opene bilina, l'ordinate sainer l'opene bilina, l'ordinate al prenier discorti Nos senimas all prenier discorti Nos cellarias i a Tratrate iemal.

Non è vanto minere

Il disprezzar, ch'il possedere in terra Titoli e diguitadi; e cor più grande Di chi va incontro al regno Forse ba colni, che volontario il fugge. Cangiò l' nitime Alfonse In setoloso mente De la veste real gli ori e le remme: Lascio, per ahitar povera cella Deliziosi alberghi; e totto inteso A seguitar Il erocifisso Amore Con faccia immota, e con ascintto ciglio Abbandonò di pargoletti figli Numerosa caterva; amò i disagi; Passò da laute cena a parea mensa; E cavo con la mano usa a gli scettri Per satollar la fame. Per ismorzar la sete, Da la fonle il liquor, da l'orlo il cibo.

Ben di queil'alma invitta Altre speranze avea concesse il mondo. E già l'umit Panaro

De le vicine glorie Insuperbiva:

Ms l'umano pensier, ebe non penetra
De la mente superna i chiosi arcani
Farnetica, e trasogna. Ei di sè stesso
Soi trionfar doreva; e ie sne palme
Fiorivano nel ciclo. Or pompe, e fasti
Vanti chi vuol, che del mio saero eroo
Più betia assati an udidi risolende.

Più beția assai ia nudită risplende. Godi, o sposa real ; dal tuo bei seno Prole usciră, elte qual Aleide in Lerna A l'I-lra mostruosa.

A l'Idra mostruosa, Che d'eretica peste infetta il mondo, Troncherà i capi, e con possente destra Einnoverà de la vittorie avite Sotto il Belgico cici l'alta memoria.

Godi, o sposo beato, Sangue di semidel, splendore, e speme Rinascente d'Eoropa: a'tooi gran figli Serbato è l'Oriente: essi per l'orme Del buon Rinaldo a la sacrata tomba Largo sentier si soisneran col ferro,

E voito in vera fuga It fugace valor del Trace arciero Su le paime d'Idume

Di novo ionesteran d' Esperia i lanri. Ma dimore si lunghe

Impaziente di soffrire Amore A le musiebe Dive Cenno fe'con lo sguardo: ubbidienti Fermsron esse in su le cetre i piettri.

Ed ei di propria mano entro ia sogiia Dei talamo felice, Cise tutto sparso avea

Di vezzi e scherzi, e di sorrisi e baci, Menò l'aita donzeiis;

E il silenzio fedele indi fu messo De l'anree porte a eustodir i'ingresso.

# A VANZO DEL PRIMO CANTO

natt'imn)a communicatata.

L'India cattiva, e da l'Ispan valore Il domato Oriente a cantar vegno. Miste a imprese di Marte armi d'Amore Fare, e la forra accompagnò l'ingegno. Corser le terre, n it mar anque, e sudore, E in goerra andò tatto il tartareo regno: Ma vince il cielo, e in su l'estrema foce De l'Occia d'itionfar la ercoce:

E tn, ebe dei real scettro diffondi L'ombra clemente oltre le vie del sole, E mostri situri dei sostener duo mondi Che dei valor molto è minor la mole, Dammi orecchia, o Filippo, e da'profondi Arcani suoli tanto il tuo con s'invole, Che da musa divota in rime accosti De gli avi eccetai i grandi acquisti assolti.

A te de' regal, e più de'merti erede Produce oro Zamarra, argento Cina: Fa di perde Zeilac enoidie prede, Diamanti Urissa, Ara carbonehi affina: E nell'aprir dei di prima al tuo piede L'Aurora tributaria il capo inchina; Non è Febo ribelte: e l'India insprende, E a te de l'India tua l'omaggio or renda.

Ma s'avverrà, che quella invitta spada, Che mal tno grado oggi impugnar conviet Contro a turba fedete, a parger vada Il nero sangoe de le Maure genti, E l'Oceaso per te s'apra la strada A i liti Eoi senza fidarsi a i ventis Io su i gioghi di Pindo ai suon de l'arm Accorderò di maggior tromba i carmi.

Stancati i soffi d'Euro, e posto il morso Avea di Teti a le più 'torbid'ire, Si che il torrido ciel d'Africa scorso L'Ania premeva il Lusitano ardire; E dore sciolto in onde d'oro il corso, Quasi comprar de'mari il regno aspire, S'ingolfa il Gange a le volate travi Fermato il volo avean l'isocore stavi.

Che del Persico seno in so la punta Già l'orgoglioso Ormus stava in catena, E Goa dal ferro, e da l'ardor consunta, Pagata avea di rotta fe la pena; Mordeano, e Calicut, e la congiunta Naringa il freno, e d'ogn'intorno piena Di timor, di terror quell'ampia riva Ubbidiente al giogo il colo offriva.

Regges del grande Emanuel le viei
Alfonso aitor ne l'Indian governo,
E il nome d'Albarchech con le vittrici
Prore in que' mari avea già reso eterno;
E qoando il sol da l'eritree pendici
Soive in tepidi rivi il pigro inverno,
Ne più Giunon l'aria di aubi opaca,

L'autrone ei voise et espugnar Maiaca. Maisca di tesor ricca, e possente D'oomini, e d'armi, orn l'industria al sito Giugnes fortezza, ed al socchier frequente Caina fectica saniernava il livrenie Le patre il seno; ei da molt archi unito Si ricongiogne, e nel contiguo colle Gran mecchiu, e gran reggia al ciel a'estolle

De l'aurea Chersonnesso in su l'estreme Falde ella é posta: ha Taprobana in faccia, Ma innga assai, ch'in meazo il mar vi freme, E da tre lati it suod Malacea abbraccia; Sialle a tergo Siam, e ben gli preuse, Che da se leggi sue cicolta si giaccia, E di serva che fo, gonfla di fasti Seco di gloria, e di poter contrasti.

- Prima a l'uso gentil profani onori Prestò d'Averno ai tenebrosi numi, E d'empio altar in mal accesi andori Distrusse armenti, e dissipò profumi; A l'imperio soggetta indi de'Mori Mutò non migliorò, culto, e costumi, Gettò gl'idoli a terra, e in vòto tempio Maomet adorà col moro esempio.
- E Maomet (nome a la fé conforme)
  Di Malaes il tiranoo allor ebiamossa.
  Costoi gii conduttier d'arabe torma
  Per lo re di Siam in guerra armosse:
  Fogò squader namiehe, e nobil orme
  Impresse di valor ovuoque morse;
  Ma barbaro di cor, perifio d'alma
  Macchiù co' tradimenti ogni sna palma.
- Chè contra il ano Signor l'armi rivolte Del regno gli occupò la miglior patte. Forte poi se non giusto ei die più volte Arbitrio intier di ana ragioni a Matte; Lungo assedio soffri, actuiò di molta Insidie o rischi, arte scherni con arte; Stanco al fin l'inimico a pace reune, E Maltea per patto ei si ritenne.
- Ma da le navi nacita, in so la sponda Gia l'oste lispana ad acemparsi imprende; Altri misura i lito, altri il circinoda Di teso Gio; altri con soleo il fende, Colia s'alta un riparo; ivi profonda S'apre la fossa e qui si piaotan tende: Non v'ha destra ociosa, a gara serve Cot più vile i più degno, e l'opea ferve
- Coil formiche, in cui del verno algente Natia prudenza alta memoria impresse; Scorrono i campi a eumular intente Ne gli antri angusti la predata messe; Questa vien, quella torna; a le più lente Dan fretta le compagne, ed elle stasse Porgono aita: in picciolo sentiero
- Va tutto affaccendato il popol nero. Corre a le mura il re Malaco, e tira Seco di cavalier lunga caterva; Quinci al campo cristum lo squando gira, E in nova gente ordini novi osserva. Già trema, e gela intra l'orgoglio, e l'ira Presaga del suo mal l'alma proterva. Ma simula coraggio, e in faccia allegro Pa enpa violenza al prosiere egro."
- Dassi a munir de la cittade in fretta
  L'ampio recinto ovunque appar men forte;
  Dupon le gnardie a i posti, e di più stretta
  Custodia verso il mas arma le porte;
  Che meotre intra i ripar iemor aspetta,
  Singge in campo teniar dinhiona sortegi
  Qui fonda opin inon studio ogni iona speme,
  Ma discorde di senii Araspe freme.
  Ouvetti é figlio al tiranto, in campo edi cibbe
- Questi e figito al tiranno. In campo egli cibe
  Natal guerrico, e cominciò la vita
  Intra le morti; vir nudrissi, e crebbe,
  Ed al sangue avvezto l'also indigrita;
  Da torca genitirie con latte bebbe
  D'intrattabile suprezza, onde seberuita
  Ogni legge, ogni fie caecista in bando,
  San giustizia, e suo Dio pose in suo brando:
  CHIMERSA, TESTI EC.

Verran dunque, dicea, da i più remoti Angoli de la terra, e più deserti Pepoli vagabondi, uomani ignoti, Di fe, di patria e più di stirpe inoserti A prediar l'Oriente? e così vuoti Di spirto noi, così asremo leerti, Che ci starem, qual paurone lepri Com palpitatnet cor chiani ne "trpri!

Or' è l'ardir, e la virtà gnerriera Ne' perigli maggior sempre più ferma? Di nol trema Pegà; noi la riviera Impallidir facciam d'Ava, e di Verma; E na rifiato del mar, una vil sebiera Di nafiraghi corsari, ignuda, inferma, Prigionieri ei tiera? conocchir, e gonne Prestate a' vostri sposi arabe donne.

Padre, e signor, in giù matero d'anni Terminate col ciel hai le tue glorie; Ed a ragion dopo si lnaghi sifanni L'anima nanceaste hai di vittorie. Ma quali a l'altra età, se mi condanni A star qui chiuso, io lascierò memorie? Ah, che di si gran tronco ingiunta fama Illegittimo tralelo omai mi chiama.

Lateia, che finor di questi assali lo vada
A provarani tuo sangue. Io non lapoglio
La città di difera, e di mia spada
Externo ferro in compagnia non voglio:
De l'adroni d'Oceaso io se t' aggrada,
Userio solo a rintazza r' orgoglio;
Io eacciaril dal lito, e i legni tutti
Abbruciar mi du vasto in mezzo a i flutti.

Piacemi (grave II re rispose) o figlio; Valor impaziente in età verde, Lodo an fevtido cor che nel periglio De la nutla virtù punto non perde; A crin bianco però legge o consiglio Bionda chioma non dia, ch'ore disperde La forza il tempo, rii raffina il aenno,

- Në me-parti usurpar a me si denno. Secan ferro impognar tra queste mara, Se la salute, e la vittoria bo cetta, Percise mi chiami al campo! O gente dara Abbiama d'unitati molle, o peler occura. No te questi di Cina; Da i ili d'Occidente a i regni roi La via coi ferro, a tremerà di noi?
- Col solo indugio io drbellar confido Chi si manitire contro la forza invitto: Ardansi i eampi, e l'abbronazto lido Neglai al tomico in lenta guerra il vitto. Ei ne trarrà per l'acque i il rento è infido, E da Malesa a Goa largo è il tragitto; Contraria avrà d'intorno ogni altra terra Nè dentro il mar è per maneragli guerra.
- Che già di Linga lu na l'amiebe sponde Spalmate a Lusammo ben cento navi, E con lui congiurati a scorrer l'onde Sciorran legal guerrieri abeti Giavi, Ma di Langar, e Pam terre feconde Di larga messe i dromedari gravi Per la costa del monte a noi vernano. De l'arse biade a compensar il danno.

Frequenti, risolnti, impetuosi Saran gli assalti, A l timidli vantaggio Dann Goste, e ripari; a gli animosi La fe, la pattia accresocran coraggio. Ne dai vicini re, cui far gelosi Dec de l'armi straniere un timor saggio Verran tardi soccorsi; il fincoco nostro Qual fiamma a lor sovrasti avrà già mostro.

Su, si preudan le faci, e i solehi ameni Di necessario ardur soffran l'offesa. Sta nel male il rimedio. E tu ebe tieni Di si pronto desio l'anima accesa, Esci co'Turchi tuoi; ma soi trattieni A bada l'inimico, e sia tua impresa S' nopo sarà ne la fumante valle A zl'incessori assicrare le spalle.

Diase; e di fiamme ubbidicati allora Le fertili campagne arder fur viate, E si sentir non ben mature ancora Con stricture fraçor scoppiar l'ariste. Placido spirto di marittim'ora E o be forza maggiur l'incendio acquiste; Dena nube di fumo il giorno infesta, E di cencre il suol cannot resta.

Squalre di fanti, e di cavalli intanto Il feroce garaon atende nel piano, De'asggi avvii osservator sol tanto, Che dal ciglio paterno ei sia lontano; Fin su le teode poi, qual si die vanto, A provocar va l'arrampato Ispano, Con giovenil baldanza ivi l'insulta, E d'isdomito ardir ne l'arme cuita.

E u moomto sur ce l'artic ciona.

Sotterra intiristata si raccoplie,
Quando a l'anon norel Plora vezzosa

Smalta di rose l'odorate foglic,
Spiega a fronte del nol tutta orgogliosa

Lo squallidore de le mutate stopgie,
Con tre lingue si liseia, e fuor de gli occhi
Par ebe misti al velen la morte accechi.

Già non soffri del barbaro ardimento.
La tracotanas il generoso laprondo;
Esce del vallo, e dietro a se dugento
Mena armati guerrier d'asta a di brando,
Ma con faretta d'oro, acco d'argento,
Spada genunata al suo diletto Ernando
Vien congiunta Dalias, il bianco petto,
Cinge d'usbergo, e il nero erin d'elmetto. Il
nero erin, che de le guame belle,

Perché salga plù viro il latte ombreggia, E con le dase degli ocebi ardenti stelle D'orror a un tempo, e di fulgor gareggia. Castel là dove altice d'auree procelle Giù per vai di Lisbona il Tago ondeggia, Seminò ardori, e non beu giusto il cielo L'armò fonca di fiamme, entro di gelo.

Amor però, che in femminii pensiero, Quanto più tardo, più tenace alligna, De'rai d'Ernando al balenar primiero Violento stemprò l'alma ferigna ; Tinto di velen dolere il guardo arciero Piaga le aprio nel sen così imaligna, Che del tocco nuirgato al sangue ii leco Per le vene non corse altro che foco. Di pari incendio a la dometia amante il leggiadro fancini pagò l'armora: Ma rade volte in lière et de cotante Nel sno primo fervor, la fiamma dora. Già drell acquisti d'Asia, e de le tante Meraviglie di la, fama sicura Empia le terre, e l'uno e l'altro polo Faticava de l'India il nome solo.

Saaietà d'agi, ambision d'onore
Di stranieri teore ereduia spene
Trassero il euroiso intabil core
De i liti ignoti a le lontane arene,
Parti (fosse vergogna, o por timore)
Ne pur l'ultimo addio disse al sno bene,
E a'aeffiri volanti a portar diede
Le vele, a con le vela moro la fede

O qual sospiri allora, e quai singuiti Spane la bella abbandunata! o come Babbiosa l'onghia immeritati jusulti Fe' de le tempie a l'innocenti eliome! Spesan del mar fra i torbidi tumulti Chiamb l'ingrato, il traditore a nome; Sovente corse, e nel ceraleo sunglia Pu disperata per spiecer il salto.

Seguir (al Amor-consiglia) alfin risolve Con un corpu già morto melatina assente; Accorola il crine, in dino acciaro involve Le delicate membra, ed nom si mente; Mista agli altri guerrier dal porto solve, Tempeste orride inrontis, e non le arate: Afferra l'Imita, e per la vasta terra Va la sua pese ricercando in guerra.

E il di, che da fatale Inania apinto Il superbo Cotigno a morte curse, E mentre Calienti siava gia vinto Per troppo ardir pose il trindio in forse, Ferito, casugue, e quasi affatto estinto Il perfilo giarer tra l'erbe scorse; Turbossi, piante; e it tanto âmor che rise,

Con l'armi di pietà lo adeguo aneise. Letto ai misero fa de le sue bracela, Il fascia, il cura, e poiche sano il vede Per Dalius si scuppre, e gli rinfaccia il rotto amor, ia spergiurata fede. Raffigura il garson l'amata faccia Con vergognosi lomi, e appena il erede; Intenetto di meno sere si lega.

Ma non pereib Dalita a l'armi avvezza
L'armi depon, érque il auo sposo in campo
Ei per quella di Iri la vita sprezza,
A quel di lui pospone ella il ano seampo;
Cresce a' begli occhi in ausendue vaghezza
D'amabil ferith on so qual lampo;
Dan morte, e de la morte appanto vaghe
Corron l'affaciante alme a le plaghe,

Né pigro a seguitar d'Irprando I passi Figlio al re di Coblini fa Zuffembudo; fecasi in mano il suo grand'aren, e vassi Sens'elmo, sens'usbergo e sensa seudo; Di ristreceita bende al capo fassi Candido Invoglio, il corpo tutto è nudo, Se non quanto di perle e d'or contesta Va dal Sisseo al gisloccibio sodostre regita-

- Faretra, che d'argento e di cinabro Miniata risplende, al tergo tiene, Ma il brando curvo, e di gran genme scabi Polgida di rubin fascia sostiene: D'iapido e lungo pel veatico il labbro, Ma raso il mento; atre le ciglia, e piene D'orribil foco, e atan tra nore e rance D'indistinto color tinte le guance,
- Benché Gentile ai Lusitani unito Con non barbaro cor la fe mantenne; Seco in Goa guerreggió, seco dal lito Co' sagittar; suoi scioles l'antenne. Dugento casi pur son ne al spedito Augel per l'aria uoqua spirgò le penne; Che s'a ferirlo arco tra lor si mosse Nel più subbine ciel colto non fosse.
- Ma di tutti primier ne l'armi splende Il bel Foresto, e il nudo brando estolle Ei venturiero entro l'ispane tende Il gran nome d'Italia illustrar volle, Lungo la sponda, ove da fiamme orrende Precipitò consunto il garzon folle; Ma l'auriga del di, real fortuna
- Tra la porpora e l' òr gli die la cuna. Al primo Ercole Estense ultima prote, Ma più diletta, il partoi l' amata Aragunese Leonora, il Sole De la Partenopea spiaggia odorata; Ed ci pur come useir dal nido suole Di giovinetti artigli aquila armata A predar Fetra, impasiente il terço
- Die con tacito volo al patrio albergo.
  Stringra Fernandi il suo grandi va allora
  Granata intorno, e dal criatiano adegoo
  Difendra con valor la geate mora
  Gli ultimi avansi del cadente regno.
  Là di sua ctade ne la fresea Aurora
  Spars'egli di virti fulgor si degno,
  Che ne reato con abbagliate ciglia,
- Lunga stagione attonità Castiglia.

  Vinta Granata, e il Mauriano impero
  Del tutto estinto, al generoso orecchio
  De la tromba vicina il suon guerrero
  Giusse, e il Timmanuel l'atto appacechio:
  Provar vuol l'India in arani, e del peusiano
  Beu troppo autito il genito già vecchio
  Invana si querelò. Parte, ed appena
  Guilo l'anima sua secco si unena.
- Da l'italica Rea, propago egergia Del Beutovoglio Ermes, Guido discese, E d'alemanno eroc la stirpe regia Ne l'Esperie contrade illustre rese: Ma de le proprie glorie ei sol si pregia, Ne conosce per sue l'avite imprese; Grand'amico a Foresto; il gesti sus Imita e i acosi, e si trasforma in lai, Da la achiera feled l'ordine atretto
- Ba ha seniere i rottine arctiva.

  E con ambiguo corto, ed indiretto
  Or a destra, or a manea ci se le svicota.

  Ma con pié fermo, e con immobil petto
  Il Lositan l'aspetta e non paventa,
  Né varco alcun tra l'abbassate pieche
  Trus ail baibaro atrece, ove si fieche.

ATE.

ATE Istrice colà ne le Noreine
Foreste, in cui s'abbatte arlente Alano,
Raccolta in se con l'addenate spine
Il nemico foror sì tien loutano:
Non ardisce tentar guerre vicine
L'altro, ma latra, e la circonda invanu,
Che d'ogni parte l'assalita belva
Sparge d'aste natée punçente selva.

Sprezator d'ogni rischio alfin ai seaglia Tra le punte più folte, e il ferro vibra; Prima il ferro, nai atringe, a Guaseo taglia, Indi ratto a la spalla il colpo libra. Cede la piastra, e la minuta maglia, E spiccia fuor de la recisa fibra Largo fiume di sargue; il tronco braccio Cade tra l'erbe; ei si riman di ghisocto.

Parte il espo a Sernan fin su le ciglia; Ma di punta famon nel prito coglie; Ei supia i rovecaio, e la vermiglia Alma in torrente tiepido discieglie. Garcilasso la man stende a la brigità, E dal suo corso il gran de la brigità, E dal suo corso il grande da trappe drizas, Ella mosea pel suol brancolo e gniraa.

Gusta (con queste le primitie) il sagglo
Del Malaeo valor, perfida turba.
Così va; tal accade a chi mal saggio
I quielt riposi altrui disturba.
Si grada il temerario, e di passagglo
Dirgo che se gli oppone, urta e disturba;
Quei steno al duro incontro in terra resta,
E il corridor cel pie ferrato il pesta.

A la strage ch'ei fa torbido il gaardo Affias lipramdo, e di lostan v'accorre, Per via Tigrane atterra Orgonie e Gardo, E il perso Aliffe, e l'arabo Almansorre; Contro del cavalier lancia gran dardo Nel suo primo arrivar; per l'aria corre Il frassino pungente, e di non lieve Piare gli squareis il flanco e il asangue beve.

Oud de la Libin ne l'adusta subbis Ança, l'incusto il passaggier lo preme, Contra il piede offenors flora la rabbia Con deute stronce, e sibliando frence; l'Al Arraye in quel punto. Etta par chreite propositione de la rabbia Non di dolor; varelle la strad di flanco, Quel che del sangue suo silla par anco. E il libra, e lo benaliura, e con superbo Motto il rilancia al coraggioso l'prambo; Qual del tuo dal nio braccio sibbia più nerho Chiedillo al dardo istesso, to tel rimando. Disar, e dune segnò, di colpa acerbo Il rindige nel senso, e i singlianamento. Con un somo di ferro i sil gli lingualera.

Tra i evalier che di Malaca nuciro Del re di Pan venne il minor germano; Sotto ha un destrier d'Armenia, e in vario giru Di qua preme, e di là lo atuol crisitano. Superbo delle ousce, onde s'auniro Puco prima i duo regui, il garaon vano Pari al parente Araspe audar si sogna Ne'l trattat l'armi e il lusultan rampogna. Qui non risplende Artur, në qui si trova Seampo a la vita per dipinte earte Altri flutti son questl, ore non giova Caiar di vele, ed allentar di aarte. Turba vit, piebe indegna, impara e prova Quai sia divario intra Nettuno e Marte; Invan l'aucora torta il into afferra Se fuor dei 700 dei 110 no aufragio è in terra-

Udi t'ingiuria, e la seuti nel core
Dalila, e ai parib, gli occibi al ciel volta:
Dira, cli apprata cutto il selvaggio orrore
Di Guadaluppe, e in degno altare accolta,
Di poter sorri unam opri a tutt'orn
Gram maraviglie, e il mio pregar ascolta,
E tua somma boata d'un cor divoto,
Se ingisto e gli non è, secondi il voto.

Reggimi tu quest'arco, a is aertta Iudiriara cooi, che di quell'umpio Gastighi ii fasto, e de la mia vendetta A gloria tua reali moetali l'esempio. Lo, ae verrà que di, cli'il pie rimetta Su ie soglie patrene, al tuo gran tempio De l'aurro subergo, e dei ereatato elimetto Le aeratte caretti oran prometto.

Così di fedo, e di pietà compusta prega la betia, e pon son atrale in cocea; Quanto più puote incurva l'arco, e giunta Le corna si, che ne fia ererchio e acocca, Sibila l'aria, e la voiante punta Dritto a colpirare va l'aperta bocca Dei garrulo guerriero, e la paroia Non ben finita, e l'anima gl'iavola,

In sitra parte da la gente a piede.
Fanno strage erudel Foresto e Guido,
E di morti, e languenti omai si vede
Orribimente semianto il lido.
Iutimorita e discomposta ecde
La falange de T'uriehi ; un rauseo grido
ingombra il ciel di gemiti e di pianto.
E soi due spade ban di tant'opra il vanto.

Coal talor da le nevoso spalie Secodon degli Appenoia duo' gran torrenti; Che poscia uniti a la suggetta vaile Portan discolto gel guerre frementi; Bompon gli argini opposti; e con le sialle Rapiccono per via gl'intieri armenti; Di lontano il pantor piagne, e s'affanno Ma sorda norre si mar l'onda timano.

De is morte d'Ilprando intanto gionge, A l'Estense garzun l'apra novelis, E l'al'ira, tal doglia il cor gli punge; Che solo Arapo ecrea Arapo appetla. Ode ia voce il cavalier da iunge, E punto il corridor con l'aurea stella Del sollecito spron, sen va di saito Barbaramente si nicontarr l'assalto.

Ne già bada, ch'a più Poresto regna, Ne che richièda onor, ch'et smonti a terra, Arni d'orto villan corso disegna, E il corso a sciolto fren contro gli serra: L'altro perchè ii declini, o lo ritegna, Con is siotista il morso d'oro afferra. Ma ii feroce corrier tocco a la pancia. Con il sintmi isno ittre si lancia.

Nei trapassar che fa, spinge Fortalo
La spada, e on la corcia Araspe è cotto.
Poco acorre il navallo, così presto
Da la mestra mano ci vien raccolto,
Ch' il pie da l'imminente urto molesto
Di ritirare a l'offessor è tolto
E i endaveri e l'armi, onde il gran campo
Tutto coperto è già, servon d'inclampo.

Quand' ecco per gli obliqui erti sentieri Del vicin colle in giu calare ai bassò Peregrino d'apped di eavalieri i Con gli archi in pugno, agli omeri il oarcasso. Duo, che tra gli attri si venian primieri; Poco lostan da la battaglia il passo Fernan sul lido, a stan con gli cimi apertl Mirasulo i dubbij assalti e I casi focerti.

Nota è l'insegna, e ne l'ispana, ed Inda Oste tutti già san, ch'ell' è Resinda. Porta il secondo in so il dorato elmetto

Entro un aespuglio di fiorito acanto Belva, ch' estemata il volto e il petto La sola aria dei elei pascere ha vanto; E conformata al più propinquo oggetto Variaudo ognora va colore e manto; Questa è Lisarda, o per Lisarda slucceo Sirvende altrui V'innamorato ldreno. Figita d'Orcan, che di Cambala Il reguo.

Figita d'Urean, che di Cambaia il regno Vasto governa, esser Rosionda è fama ; Nutri, benehe fanciulla in fero ingegno Di gloria militar fervida berma. Cre-par con ferro Il erin, di iiscio indegno Adulterar le goancie ella non ams, E vili arnesi a l'animo guerriero Sembran conoccbia, fano, ago e origilero.

A indomito corsier con forte destra, Or alientar, ed or raccorre Il morso. E in pajudosa vaije, o in rupe aipestra Affrontar, atterrar eignale, od orso; Viucer col nuoto i mari; a la paleatra Durar le membra ed allentaric al corso, Furon suoi atudi; alfio d'aceiar vestita Fe' dal bosco e dal monte al campo useita E de l'Indo e del Gange in an la riva Gloriosi trofci piautati avea, Si che ne'llti, onde l'Aprora paciva Grido immortal del ano valor correa. E come in Latmo ia triforme Diva Schiera di Ninfe accompagnar solea, Seguitava l'Amazzone leggiadra Di guerriere donzelle armata squadra.

Ma qual d'ardire 'n tra il seguace coro, Tal di bellezza ella riporta il pregio. Peonie e gelomio misti fra loro Smallato le guaneie d'un ambiguo fregio p De la ebioma prolissa al lucid'oro Grania eresce l'ineuria ed il dispregio, E ndi surger del manei il sol mascente Da' nooi begli occhi impare asser ardente.

# SUPPLICA

## AL SEKRALSSIMO PAINCIPA

## ALFONSO D'ESTE.

- Nore volte, signore, or scema, or pirna Ha la soors del sol corso il suo giro, Che abitator di solitaria areoa De la cara città l'anra sospiro Quinci, come caglon de la mia pena, Contra la pena mia spesso m'adiro, E malediero il di, che gli erti colli Salir di Pindo e d'Elicona i' volli.
- Dunque ebi drţli eroi le glorie, e l'armi
  Cantando esalta, ed a l'età futura.
  Memorie più che i hronzi, e più cho i marmi
  Stabili, e forme di lasciar procure;
  In guiderdun de 'rigital carmi
  Vita menar dee si pronos e dura,
  Piangendo le faiche al veuto aparte,
  Gii spisi iochiostri e le vorgato carte?
- E geneto, o Mose, é questo il premio, ond'i o Speral, vosta merci, girmeno altero? No, no, 3'altro non mrta il sudor mio Restate in pose i'cangro's soniero; Ecco la cetra, eccori il plettro; addio: Aftri studi, altro cure, altro pensiero. Troppo quel vostro aldr mi costa erro; Che se brila ha la foglia, ha il frutto mano;
- Lasso, meglio era pur, che de l'Alpino Erce non avrai' io le lodi intex-O non mi avesse almen furor divino Spinto a cantar le di lui chiare imprese. Ma qual lito e si atrano, e pellegrino, Cui l'alta sua virtú non sia palese? Qual e si rezto cor, alma si scahea, Ch'abbia a le lodi sue chiuse le labra.
- Sperai d' eterni, e non caduchi allori Intreciarmi su l' crin degua corona Mentre de 'usoi vittotioi onori Risonava per une tutt' Elicona. Or fra solimpidi e tenebroi orrori Inimico destin mi caccia e sprona; E s'errai (ch'io oon so), dell'error mio Cagion fu un troppo nobile desio.
- Ozò Fetonte con mortal periglio Guidar del sol l'aurea quadriga, e giacque: Di Dedalo spiegò l'audace figlio Tropp' allo il volo, o ne morio ne l'acquer Degna è questa mia pena, e questo csiglio, Ove di retegarmi ad altri piacque, Che non dorrano oscure, e basse rime Soggetto aver si grande, e si aublime.
- Ma voi d'Italia once, Cesarea profe Sangue di Semidei, Alfonso invitto, Che di gloria ealeate ov'altri suode Di rado orme stampar il cammin dritto; Se l'omili, e mestisime parole D'un vostro servo oltra ragione afflitto, Ponno qualche pietà destavii in seno, Le mie lunghe miserte udite alucno.

Partiva il verno, e eon l' nasto stile Toroava Progne di lontan confine, E di Favonio a lo spirar gratile Nasceano i fiori, ove sparian le brine; Già quasi antora del frondoso aprilo Rosseggiava la rosa in fra le spine, Allor ch' lo diedi sopirando il tergo A le natle contrade, al patrio albergo.

Quinci il buon genitor pallido, e bianco Rivolto a me l'ultimo addio dicea; Quindi col mento pargoletto al fianco La fida moglie infra i sospir piangea. Partii, signor, ma aconsolato, e stanco Or gli occhi oddietro, ora il pensier volgea, E nel tristo cammin l'anima mia Totte contraria al pie fece la via.

Qua venni, e ritrorai de le mie doglie Dolce compagno un nsignol selvaggio, Cho naseoso tra l'ombre, e tra le foglie Meco talor piangera in suo linguaggio; Qui de la terra le florite apoglie, L'aria di primavera, ili sol di maggio, L'onda del flume, e de gli angelli il canto Da'miri dolor mi sollevazo alquanto.

Ma già vicioo il sol vibrava l lampi, E la calda stagion face oritorno, Quando par chi ada il ciel la terra avvampi, E chi immortal abhia la vita il giorno; Allor che maturar la Des de'campi Pa le gravite spiche, e d'ogg'intorno Sacttato dal sol con falce adones; L'iendo metitor le bisdo trosca;

Pur d'un verde ginepro a l'ombra stero Non lungi al mormorar d'un pieciol rivo Io mi giacea, mentre del giorno acceso Temprava il caldo no venticel laselvo; E qui sovente a li miei studi inteso Chiamal le Muse, e sel meriggio estivo Insegnai di ridir i miei tormenti A le selve, a le piante, a l'oodle, a i venti.

Cessaro intanto I fervidi latrati Di Sirio ordente, e rinfrascossi il celo g Già le nottil men corte, e più temprati Ne riportava i giorni il Dio di Delo. Io di Basco i liquor dolci, e besti Ora spremendo, ora il fronzuto stelo De gl'inearchi fruttifri spoglisado, I molesti pensier cacciava in bando.

Misero, or ehe farb Torbida, e seura Torna a nol la stagion de l'anno algrate; La terra ineanotisce, il olel a'oscura, E per l'aria spirez Borea al sente. Gia ai sfronta la selva, e già a'indora Prigioniera del gel l'onda corrente. Giove irato del ciel diserra i fonti, E con monti di neve innatas i monti.

Già vego il pino, in cui più volte il nome Incisi di colci, che mi fa goerra, Sotto l'ineacro di gelate some Piegare I tronchi, ed inonrvarsi a terra; E la gran quereia, che nel clei le chione, E le radici nascondea sotterra, Sopraffatta dal gel, lacera, e china Grollar le braccia, e minacciar ruinn. 470
Cosi tra le scisgure, e tra i ditagi
D'inculte plagge abitator rimango,
Ed or del mio destin mi dolgo, or gli agi
De l'albergo natio sospiro, e piango.
Quinci apirar de gli Aquilion malvagi
Odo il furor, quindi la neve, e il fango
M'assedian al, cli' in solitario tetto
Resto come prigion rinchisuo, e stretto.

Ne benche lo chiami, e lor pregando inviti Scendono più le Muse a cantar meco, Ne canagiar i lor dolei antri fioriti Osno in freddo, e tenebroso speco; Non qual solea da gli arenosi liti Con balbo favellar mi risponde Eco. Tacitarna è la cetra, e il plettro mio Polveroso colà posto è in obblio :

E (ac cieco io non fosal, a se il pensiero Fissansi a la cagion de'mici cordogli) Non dovrebbe, signor, si di leggiero Quest'infelice man vergar i fogli; Che se tal volts in mar ruppe il nocchiero Lungi da 'i'onde infastate, e da gli scogli, Ove il legno primier rimase absorto, Drizza le vele, e si raccoglie in porto.

Il reggo, il sol ma l'angoscioso pianto, Che distillando spore questi occhi vanno, Fens è par ch'ie consoli per serivo or canto, E me atean busingo, e l'ore inganno, Così talor disacrebar col canto, Mestre l'aniana più colma è d'affanno, Miero prigionier anol le sué pene.

Errai, nol nlego; or de' commeat errori
Force fia, che pietate la voi ritrove.
Che non sempre con fiamme, e con ardori
Le colpe di quaggii pnnisce Giove.
Ben sovra noi con streptioti orrori
Toona talor, ma poi saetta altrove;
E rade volte dal celeste regno
Fulmina a certa meta, e certo segno.

Se del monarca lbero offesa in parte
La dignità fu da la penna mia,
Semplice è quell'error, non fatto ad arte:
Testimonio la terra, e il cicl ne sia.
Or vergherò, Signor, bea mille carte
De l'apaniche lodi, e a' nopo fia,
Soli d'Austria gli onor, soli i trofei
Saran nobil materia a' versi mici.

Non è d'umil acrittor penna bastante Ad offucar di tanta luce il raggio; Cha di torbida nube, edi ucostante Il puro occhio del ciel non teme oltraggio. Il nemico furro d' Autro aplrante Non teme annosa quercia, antico faggio, E con pioggia, e con folgori, e con gelo Al verde Olimpo In van contratta il cielo.

Voi del gran genitor l'ira, e lo sde;no Deb placate, Signor: al mio ritorno V'innalzerò di riverenza in segno Tempio immortal d'eterni fregi adorno, E questo plettra nancroche vito, e indegno Di risonar nome si grande, un giorno Chiaro vi porterà fin dore annie E cona aver, e expoltrar il sole. PES MADAMA

DI SAVOIA

· Fatta gialla per male d'itterizia, Quale o donna real di ciclo avverso Intemperie importuna Aduggiando l'april del vostro volto La porpora natia tolse a le rose? Qual nemica pupilla Col malisno livor d'invido senardo Di quel vago sembiante Affarcinata ba la beltà ecleste? O qual di Mida temeraria mano De la candida fronte La pura neve ha trasformata in oro? Spagna, Spagna, ered' io, Invidiosa, che beltà francese De gl' Italici cori La Monarrhia a' nanrpl, Fe', ebe il Tago superbo Le suc arene infeliei, ancor che il'ore, Forme si rare a impallidir mandasse. Piangon le Grasie meste, E vedovi gli Amori I fior del viso in tomba d'or sepolti; E le lagrime loro -(Qual di Fetonte già fecer le Snore) Per nguagliar de le amarrite gota Il novello pallor fansi d' elettro: Ma non è ver, che la divina faccia, Benebe d'intorno miniata d'oro, In voi scemi di pregio, e sia men bella Forse de l'or, che sn la bionda testa Splender mirò vicino La guancia emulatrice Più d'allettar eredendo D' innamorato cor le voglie avare, Il eolor prezioso imitar vollez O forse i bianchi gigli Onde già tutta vi smaltò Natura Per gyreggiar con quelli, Di cui la Francia al vostro gran natale V'incoronò le gloriose chiomè, Vestite in paragone han foglie d'ore. Chi sa, ch' Amore latesso Ne' suoi lavor sagace Non abbia ancor de le vermiglie labbra Per renderli più cari al regio sposo Ad arte i bel rubin legati in oro? Se l'alba allor che nasce Le riviere critree di lume indora, Doves ben anche il sol, che ne' vostri occhi Mena ignari d' Occaso I giorni al mon Con gemino Oriente Su le sponde del volto Diffonder l'or do la aua luce immeni Chinso in aurea tempesta Già grandinò nel grembo

Di leggiadra donzella il re de l'etra;

E tutte accumulate

In vaga nube d'oro

Le sne bellezze in voi dilovia il cielo. Con fotgido aplendor d'oro rotante In periglioso arringo De la bella Atalanta Seppe scaltro amator tardare i passi: Voi con l'or de le gote Diversa negli affetti Più ne le vie d' Amore Sollecitate al corso i coe seguaci; E a' al pictoso figlio Insegnò Citerea di camo d'oro Fronda maravigliosa, onde sleuro Varcar poscia potesse A' ciechi orror del tormentoso inferno: Il vostr' oro, beato Su l'ale di pensier nobili, e casti L'anime solterando Per eccelso scutiero al ciel le scorge. Ma non è maraviglia, Che del color de l'ôr tinte portiate, O reina del Po, le belle guaocie: Il vostro cor, che fin nel sen materno Di spiriti reali ebbe aliscento, Altro non prosò mai, Che sparger or, che sollevar con l'oro L'oppressa sorte di virtù mendica.

Terrenti d'oro in altrui pro versuse, Per donar sè mediemo
Deub faris d'oro; e così linsa
In ciò fernò il aneste
In ciò fernò il aneste
La materia, onde prima era composto,
Spoglianda, a poce a poco
Mirabilamente congelossi in oro;
E quisci per le vene
Del traiformato coro;
Por l'architerati il divin corpo aperse.
Ma dore abbacinata
Dal fujido s'puntore d'oro m'argo

Ne contento, ch' ogn' or la man profusa

and our e nonement of the state 
# DI PAPA URBANO OTTAVO

Bolle Europa di guerre. Al tuo gran Nume I'm dirital archi e colonea, o diru Urbano, E di mease Salbet tas casta muno E zi de Si tempio sidvilla, L'aria founc. Quindi col como imposta legge di funere Dendi andro metallo, e di loctano De'tuo bromi guerrier falgora il Immo De'tuo bromi guerrier falgora il Immo De'tuo bromi puerrier falgora il Immo De'tuo bromi puerrier falgora il Tutti I moi pregi a bolla poce aggiunti, Co'regal tout confederate in guerra. Tutti I moi pregi a bolla poce aggiunti, Co'regal tout confederate in guerra. At falimini del cell qued della terra.

AL SIGNOR CARDINALE

## FRANCESCO BARBERINO

# Buon capo d'anno.

Parte il bifronte Dio. La chiema antica Di belliceso acciar sosteme il pendo; Tarsar ringhercutto, ei il soc eria bionde Tarsar ringhercutto, ei il soc eria di implica. Flore da fosco ciel stella ninirie. Flore da fosco ciel stella ninirie. Turbini d'arme, e ne l'orrec profondo Solo dal voitro ciglio appetta il mondo Qualche lites luigler di ince amira. De' minacciosi re voi l'olio indegno. De' lor tamidi cor volta l'Ence, ei il Moro De' lor tamidi cor volta l'Ence, ei il Moro De' lor tamidi cor volta l'Ence, ei il Moro D' un' angellea man proprio è il lavoro, E chimice divin poù il voter ingegno.

# Far d'on anno di ferro pu anno d'oro. GENEROSITA'

# DRE MOROR CARDINALS ANTONIO BARBERINO

Tien fortana nel crine, c d'outre ardreut Ampie lace di piris Antonio panelo, Ma più d'ogni grandezas il cere la grande, Ma più d'ogni grandezas il cere la grande. E più del grado uno l'inna emicente. Tributo site san man d'aures torreste de la companie de la c

ALLO STEISO SIGROR CARDINALS

## ANTONIO BARBERINO

Dopo la bellissima quintanesa fatta in Roma d'ordine di sua Eminenza,

Quei che fiscale ron genrosa mano In festiva temor robust trava; E con rostri d'argoroi o fisite aux Solezar s'avoiri censi il suoi romano; Solezar s'avoiri censi il suoi romano; Sprezando (Duer Vol) gli orrer più grati, Sringeran miglioe ate, onde rol lavi sangue infedel d'africa e d'aisi Il piano. Val l'antios valtre del Lasio sirvito. Val l'antios valtre del Lasio sirvito. Ora tanta virio con sia preserito. Chiecamo al più vastro il colo dostoto Siria, ed Archia, e il debellato Egitto Veda in none d'Antonio oper d'augusto.

### BRLL'OCCASIONS

### D'UNA QUINTANA MANTENUTA IN ROMA

Cantiamo di Menfi a le dome romane ehe l'amore non dee tenersi celato.

Vostra sera bellezza a torto offende Chi eelarne gli effetti altrui procura, Belle disme del Lazio, e insuns cura Coprie l'ineendio, ore la fiamma splende. Di seonosciulo eleran foeo accende L'ime eaverne a Mongibel Natura, Ma in luminosi giri a l'aria pura Ei di soe angustie impastente sacende.

Di nobili olocausti altar ripieno
Arde în aperto; ed s celeste Nume
Spargon lampade d'oro ardor sereno,
Lucerna funeral ha per costume
D'arder rinchiuss, ed a sepoleci in seno
A eadareri sol comparte il lume.

#### AL SIGROR

## CORNELIO MALVASIA.

Paride a i monti d'Ida i boschi toglie, Per darli al mare, ove di vete gli armi: Sparta depreda, e per gli oodosi marmi Con la sua fiamma in braccio a Frigia scioglie. Sdegno, e dolor de l'involate spoglie

I congiurati eroi eccita a l'armi:
Sudan doo lastri; e in glorioi carmi
Penna immortale il gran successo accoglie.
Del rapito tuo ben giusto è che prema
L'oltraggio a te: ms non perciò deelina
Punto sua gloria, e suo valor si seema.
Cornelio. effetti di belti divioa

Son queste colpe, e di bellezza estrema Parto necessitato è la rapioa.

## FIGLIO DI RELLA BANA SOMMERSO SEL PASSAR

## D'UN PIUME.

Sole è la bella Deri, un sol sh'interno Cinad si sh' tri si porta la fortificate. Che se con l'altro sol vien che s'affonte. Che se con l'altro sol vien che s'affonte. N' ha vitteria la terra, il ciei in la secrato. Sol, che di luere, e più si gioria solorno se la contra del 
## SI LODANO IL CANTO E LA BELLEZZA

#### DELLA SIGNORA

## LEONORA BARONI.

Se l'angioletta mia tremoto e chiaro
A le tettle, onde esce, il canto invisa,
Ebbra del succo, în coi e stessa obblia,
Col ciel pensa in terra inre del paro.
Lo celtio accorda gii squardi a l'armonia,
L'o di l'armonia, se celesti note
L'o di più doler, o il rimirar più caro.
Al divin lome, a le celesti note
De te potenza sne perdei il vigore
De le potenza sne perdei il vigore
De l'o potenza con fammi cardo, Amorezi
De l'armoni cieco o fammi cardo, Amorezi

# Ché distratto in più sensi (oimé) non pote Capir tante dolcezze nn picciol core. SI ALLUDE AL NOME E COGNOME

#### DELLA MIGNORA

# VITTORIA ROSSA

Nere breda sotti qual stendardo Se rebea d'albabare Anne: distende, E con sidia orgagiosa a l'arma accende Canal siasi lana più fredia e cer più tarlos. Egli asceso in un cria, chisso in un guardo tor a avvenia sastet, or reli tende; D'un amare a delecza infetto è il dardo, o, el ventat venturier pur dianni in guerra, Or ferio e prigion senza Vittoria Ilona del saogone mia luscio la terra. Pur cui delec ancor ar la memoria Chem d'il Breda seguito, el il morir giris.

#### SELLA DANA PIANORNIE

### SULLA SIVA DEL PO.

Pedich lungs stagion su le vicine Sponde dei re de finni in venta osenera Pianta le mesic Suore cibber l'arunra Canglia le braccia in trondsi, ein frouda i crior; E congelati in suo la senera dura Gii menci, onde piançana l'alta sciagura, Gii menci, onde piançana l'alta sciagura, Doma sali Gume stesso un di laguera; Vidi; e di vivi rai gli unora stallanti Totos in larcio perle trasformani. venii Se bra d'arece d'uro il fatti luna appara;

Le ricebezze del Po nascon da I pianti.

#### L'AUTOSE

### IN VIAGOIO PRE LA GERMANIA

Per consolar nel mio infelice esiglio L'afflitta mente e'l lagrimoso core Cosa eh'a voi somigli a tutte l'ore Va ricercando in ogni perte il ciglio. Ma eh' imitar possa il fulgor vermiglio

De' labbri, o della fronte il bel candore Del Germanico april entro il rigore Non spunta rosa e non fiorisce giglio. Dure indomite selci, e biancheggiante D' invecchiate proine ovunque vassi

L'inospito sentier trovan le piante. Quinci al mesto pensier presente fassi Vostra gran crudeltate, e v'ho davante Ritratta in ghiacci, effigiata in sassi.

### BRISA DAMA TEDESCA

## CRE PARLANDO NOR ERA INTESA DALL'AMANTE.

Apre il mio sole i bei robini ardenti, Che parlando restar fan l'aure immote, E beneh'a me sian quelle voci ignote, L'afflitto cor son di bear possenti. Che se solite son l'eterne menti Di formar come noi concetti e note,

Ne' superni congressi altri non puote Il popolo immortal formar accenti. Barbara ogn'altra lingua i' chiamerei; La tua, donna, non già, ch' infonde ogn' ora Sensi di paradiso a' pensier mici-

L'anima quel che non comprende, adora; E se (ebe nol cred'io) barbara sei, Saran barbari in ciel gli angioli ancora.

# IL PARSE DELL'ALLEMACEA

# BOR PIACQUE ALL'AUTORE SE ECE DOPO ESSESSI COLA' INVAMORATO.

Provincia di miseria, e di tormento Regno infelice, inospito paese Io chiamai questa terra, e mal comprese Le sue glorie il mio euore ad altro intento, Or che ne l'alma innamorata i' sento Per eccelsa beltà gran fiamme accese, Biasmo il folle pensiero, e de l'offese A la Germania mia fatte mi pento-Se Primavera di fiorite spoglie I nudi campi di vestir non cura Tutto il suo maggio in una guancia accoglie;

E se l'ispido suol non sente arsura Or ch' in ogni altro clima il gel si seioglie, Amor, per daria a un guardo, al Sol la fura.

TORBANDO IN ITALIA SI DECORDA DELLA SUA DAMA

# LASCIATA IF ALLEMACEA.

473

E par di nuovo a respirarti io torno, O de l'Italia bella aura gioconda, Ne più carea di gel terra infeconda, Ne più nevoso il cicl mi scorgo intorno

Qui d'una eterna primavera adorno Il rugiadoso suol di fiori abbonda: Qui ride in prato ogni erha, in fiume ognlonda. E più sereno apre l'Aurora il giorno,

Ma qui però non veggo il biondo erine, Tesor dell'Istro, o quelle al mondo sole, Dolce pena de i eor, luei divine. Deb, chi mi presta i vanni ond'io men vole, A finir la mia vita infra le brine, S'infra le brine ba la ana reggia il sole.

## 2034 FINTA CHIESTA IN DONO

#### DA SELLISSIMA DAMA

Donna de l'età mia l'algenti brine Non torna a rinverdire aprile o maggio: Finte son queste rose, e con oltraggio

Sol vere intorno al cor sento le spine. Pur di lor, qual si sian, luci divine, Dono a voi fa, chi fe' de l'alma omaggio: Forse se l'una al vostro Empireo raggio

Lontana mnor, l'altre vivran vicine. Gia invidioso il mio pensier le vede Gir di quel sen, che nevì e latte oscura,

Ambiziose ad occopar la sede. O di mentito fior alta ventura l Ei piace, perché inganna; e la mia fede. Che non inganua mai, mai non si cura.

# AL SIGNOR CAVALIERE

GIUSEPPE FONTANELLI Or che da noi, signor, partendo il maggio La notte accorcia, e ne rallunga il giorno, E con ardente e fervido passaggio Fa dai Gemelli al Canero il Sol ritorno: Or ehe percosse dall'estivo raggio Sembrano biondeggiar le biade intorno, E dove ombreggia il pino, e l'aura spira La sparsa greggia il pastorel ritira;

Fra queste spiagge solitario i' vivo A nojosi pensier sottratto e telto; Qui con le Muse mie seberzando serivo Or d'una bella chioma, or d'un bel volto; E del Lazio, e del Tosco, e dell'Argivo Paese i cigni ad imitar rivolto Le lor earte trascorro, e da' migliori Colgo furtivamente or fratti or fiori.

Oui di vane speranze aura fallace Gonfiar non può l'ambiziosa mente; Qui dell'Invidia, a eui Virtu soggiace, Il tosco o non arriva, o non si sente; Ma in oziosa e riposata pace, Qual già nell'aurea età la prisca gente, i passa il di; ne mai tra i fiori e l'erbe Vengono ad abitar eure superbe.

404 S'armi contra il spo re la Gallia altera Colma di risse, e di tumulti pregna; Contrasti Carlo alla superbia Ibera, E la natla sua liberta mantegna; Por che con rauco suon tromba guerriera Fra queste piagge a rimhomhar non vegna, Poco o nulla a me cal s'in altra parte Trionfa Morte al guerreggiar di Marte.

Nostre guerre son qui per la foresta Mirar due tori iu bella giostra urtarsi, E ritornar con la cornuta testa Duo cozzator montoni ad incontrarsi: Spettatrice la greggia intorno resta, Si che de' paschi suoi sembra obliarsi, E ne ride il pastor, ehe sopravviene Cantando al suon dall'incerate avene.

Deh se la corte e i tuoi peusier maggiori Non invidian, signor, la gloria mia, Fa ch'onorato un di da' tuoi favori. Rustico abitator quantun que, i' sia; Involati a' nojosi e gravi ardori Della città, ne disdeguar che dia Ad ospite si graude e si gentile Villareccia magione albergo umile.

Qui sul meriggio, allor ehe più cocente Febo dal cicl suol saettar i lampi, S' ode un'aura spirar si dolcemente. Che dell'arsa stagion mitiga i vampi; E poiebe tramontaudo all'occidente Torna di Teti agli arenosi campi, Un musico usignuol, che l'aria molce, Fa del pari il vegghiar e'l dormir dolce.

Qui non vedrai de' Persici apparati Lussureggiar le pompe, e sovra lini Da fuso babilonico filati Fumar cihi stranieri e peregrini: Non da lontano pescator cercati Novi saran per noi parti marini, Ne fra liquidi odori in aureo vaso Le mense onorerà l'augel di Faso.

Godrai di mensa rustica e selvanzia Sempliei condimenti: avrai di fiori Sparsi i candidi lini; e della piaggia Colti per te saranno i primi pnori: Fian preziosi cihi o lepre, ch'aggia Preso it mio veltro infra solinghi orrori, O qualche augel, che per l'acrea via Fulminato da me col piombo sia,

Qui non vedrai sparse ne' frutti a scherno Dell'ardente stagion nevi gelate, E trionfar au per le mense il verno Disprezzator della più calda catate. Qui non verran di Creta, o di Faleroo, O dell'alpestre Seio l' nve beate; Ne fra capace argento i geli alpini Agghiaccieran per noi Massici vinl.

Scorre con tortuozi incerti giri Non lontano da me rescello errante ; Limpido si, ch' in lui ritratto miri, Come in terso cristallo, il tuo sembiaote i Fanno a'gelidi suol vaghi zəffiri Intrecelate fra loro ombra le piante; Ei serpeggia per l'erhe, e tra le spoode Con roco mormorio palpitan l'onde,

Qui nel più freddo e più gelato fondo Bacco per te s'attnffera; godrai Ciò che'l terren domestico e fecondo Può dalle viti sue produr giammai. Non di metallo rilucente e biondo Spleudida coppa e preziosa avrai, Ma trasparente vetro, ove to miri Or brillar i rubini, ora i zaffiri. Vicui dunque, signor, e non t'aggravi

Rozzo abitar e solitario tetto. Che i nojosi peusier, le enre gravi In rustica magion noo han ricetto: Ben nella Corte, e sotto all'auree travi Timidissimo ognor veglia il Sospetto, E nell'ampie città volando vanno La bicca Invidia e'l fraudolento Inganno

AL SIGROR

# D. GIO. BATTISTA PALTRINIEI

Bellissimo cipresso schiantato dal vento di cui fu poscia fatta un' arca ad un corpo santo. Che le sedi del ciel heate, e belle Tutte d'ahitator son vote, e solo

Con temerario ardir lingua profana Osò già d'affermar; e s' aleun Nume V'ha par colà di sopra Nulla intende, e null'opra Di quel che fa quaggiù natura umana, c Che diverso dal nostro è il suo costume, E senz' ordine alcuno, e senza legge Gli affari de la terra il caso regge. Sacrilego pensicr, folle chi'l crede; In abisso di Inec alto e profonda Vive Dio, che del mondo Nulla obblia, tutto cura e tutto vede;

Nun fatture di Dio sono le stelle

Auree figlic del Polo,

Opre d'eterna, locomprensibil mente Son gli albergbi del ciel d'aurati segni. Dio le sfere dipinse, Fece il Sole, e distinse Dal chiaro di la cieca notte algente, Sovra l'eternità fooda i snoi regni,

E di catena adamantina, e forte Avvinta a' piedi suoi giace la sorte. Onda in mar, aura in bosco, c fronda in stelo Non s' increspa, e non spira, e non si more Che dal verace Giove Non sia prevista e conosciuta in cielo:

Al fuggitivo suo popolo ehrco In orrido descrto ei fu, eb'aprio Da duro alpestro monte Dolce e limpido fonte, E per l'ondoso mar strada gli feo: Ed or per onorar d'uom santo e pio L'ossa beate, ei di sna man le plante

Fahhro divin par che recida e schiaote. Se scatenato da l'Eolie grotte Usci aquilone, e di elpresso altere Impetnoso e fero Lasciò le chiome lacerate e rotte, Caso noo fu: fu de la mente eterna

Decreto inevitabile e celeste;

POESIE 4:5

Di Dio ministri sono Le nubi, il lampo, il tuono, El come vaole, e rasserena e verna, E i folgroi disserra e le tempeste; Comanda a le procelle, e ubbidienti Da lo sguardo divin pendono i ventia del pregiato incorruttibil legno

Fu del pregiato incorrentibil legno
L'odorata materia in cielo eletta,
Perebie alanos diletta
Quaggiu sepolero aresse illustre e degno,
Ma tu mia ectra, a le cui fila aurate
Or tempro note insuitate e rare,
Prendi più lungi alquanto.
Soggetto al nobil canto;
Narra di quante a di quai pompe ornale

Narra di quante a di quai pompe orni Son dei servi di Dio l'anime eare; Mostra, ch's far le maravighe eccelse In altro tempo altri ministri ei seelse. Spiegate avea la hella Egizia l'ali Per la dolce del cici patria serena,

Per ia conce une neti patria bereas,
Laciando in moda arena
Del sno manto terreo la spoglia frale;
Quand'ecco necir da la vicina selva
Fero leon, che con aduono artiglio
Cava ne l'erras spiaggia
Sepoltura selvaggia
Indi il hel corpo adora e si rinselva.
O di Sommo Fattor alto consiglio.
Che a la fere cradeli, al resto mano

Ne "mireoli suoi di spirto umano. Altri di scelli e preziosi assi Imporeriaca le montagne alpine, E moli pellegrine pasi di ciel trapassi Sarquo i Mausolei, l'ondono Milo Vegas sa le piramidi superbe Farsi di morro si regi. Bicche popo per superio per l'assa sille L'altre vine le copriran l'erbe, Opra eterna sarà questa di coi Pahhor foi Dio per onorarea sitrai.

A sance to the preparent is deep veells fatal rains, See per lei ti deaties. See per lei ti deaties. Il superno Moore spoglis si rara. Passa é, ch'in Oriente angel si rova, Che di trosolti odorati in strain modi A si atesso radona L'il superno Moore de l'insore si l'il moore, l'il nacce e si rimova; Ma più pregiste sassi fan le tue lodi; Che qude the od tuo ares i chiuole, sen

È Fenice del ciel non de la terra.

O voi, che vagshi di pregisti umori
Mendicate da' halsami feriti
Le lagrime odorose,
Lasciate le famoto
Selve d'Arabia, or ehe più hei tesori,
E più vieloi il ciel vien che v'additi.
Useiran dal cipresso a mille a mille
Di prezioni odori ambrocia tille.

#### ALLA SUA DONNA

Reinkie meir par deggio, e della mette
Non ei Pera lestana, av nin ai vago
Gegion del min merir donna erudele.
Pera' che a quell'ardor, chi a sono acologo
Dopo an lungo soffiri apra le poete,
E il vattor orgeglio el alini dolor rivele;
Ne giusto é, che si cele
Van podies prenier la casta arsura;
Taccia qualunque a vile, indegno foro
Nota sia la mis fiamma indatta e para,
E d'e martiri miei sia la merceclo,
Che dopo il mio morir vira mia fode.

Di repetito amor fiamma narcotte
None è quella in cui vive, o non on questi
De le meste mie tori i primi pianti.
Arai già per vedevri, ocche cierci,
Arai già per vedevri, ocche cierci
None connectiu ancer rostri sembianti,
None connectiu ancer rostri sembianti,
Na, poi ch'a me davanti
Fiammeggiar le bellezze al mondo sole,
Beatai d'egoi nio senso (prodo, e privo
Estati d'egoi nio senso (prodo, e privo
Estati al l'ume, l'este al sole.
Es mille volte intorno si dolei rei

Le mie ruiso a mendiera torsal. Lasso, na come nelle celle anguste Fabbricando ser van l'api dorate, Ma non per sè, le molli cere e i favi. E quai tornando a le fatche naste Portano i l'auri le cervici consulte Ma non per sè, degli uspri glophi e grat; Ma non per sè, degli uspri glophi e grat; Pretti raccole a me dovuti: e allora S'io non morii fa crudettà infinita D'Amor, che mi sà vita, Perche morendo il mio dolor non mora, Ma lagrimando e supirando imparo,

Ch' il viver melte è del morir più annav. Arrà mossa a pietà force il noi piato Qual fera più eradel d'Ireana arena, O il Libico deserto in sen rinchioda: Ma non chbi però di tanta pena Socceno attro da vol, che del hel quanto Biner la desira una sol volta ignoda; Il ori benche il cruda. El ori benche il cruda.

Ma fu inganno d'Amor, ch' in novo stile Le fiamme ascose entro a le nevi intatte, E her mi fe'il venen misto col latte Por t' dirò che de le spoglie avare, Poiché ignoda mirai la mano altera

Abhaçliaodosi gli ocebi a'bei candori Ocera mi sembrò, palida e nera Qual più candida conea in grembo al mare Beva de l'alba i rogiadosi mmori; Foschi mi for gli avori; E (sia con vostra pace, invide stelle) Il sentier, che dal latte il nome prende

Men chiaro a me risplende. Che il mar, la terra, il ciel forme si belle

Certo non les : ma la mia fede è tale, Ch'a si puro candor soia prevate. Vanne, canzone, a la mia donna, e dille, Che se baciar, come mirar mi lice Quelis mano una volta, i' son felice.

# AL SIGNOR PRINCIPE LUIGI D'ESTE

Che correva ollo lizza con la signoro principesso Giulio sua sorella,

Mentre di folta neve Giva il cicl seminando I campi intorno, Ecco rapido e lieve Sdruccioiar per to gel carro, eb' adorno, Di peregrine apoglie

Tutto in se de la terra il bel raccortie. A l'aureo carro in scno, Quasi in trono d'Amor, Gintia risiede, Regge Luigi il freno

Del destriero anclante, il pugne, e il fiede, Quel che pur dianzi in guerra Di sangue ostile imporporò la terra. Tai de la Scizia algente

Fra i crudi ghiacci e l'indurate brine, Fu veduta sovente Con bisnco viso, e enn dorato erine Ebbra di dolce ardore

Cot Dio de l'armi errar la Dea d'Amore. Di più vago tesoro Ricco certo non fu di Tifi il legno; Renché del velto d'oro Carco passasse d'Anfitrite il regna,

Quando tornò di Colen De le biade animate it gran bifolco. Non di maggior beltade Fu ered'io, condottiero il Frigio audace,

Che per l'ondose strade A la patria portò funcata face, Alior, eb'ospite infido Laseiò di Grecia impoverita il lido.

Tante non sparse mai Da l'infocato ciel fiamme Fetonte, Quando a'soverchi rai Tutta quasi avvampò la piaggia e il monte, Quante da' duo begli occbi

Questa terrena Diva, avvien ebe scocchi. E se le nevi, e queste Brine non liquefansi a si gran inme, Vien che beltà ecleste D'ammollir, di atemprar ba per costnme,

Non del verno i rigori Ma la neve de l'alme, il gel de'cori. Ben maraviglia è forse Ch'nvnnqu'eila girò gli ardenti sguardi,

Ovunque il carro turse A germogliar I fior sian cost tardi, E a to spiendar gentile Non spunti a mezzo verna na nuavo aprile. Destriero avventuroso,

A si bel ministero in sorte eletta, Ceda Piroo famoso A te, ch'egti del giorno ai carra astretta Solo il Sol guidar suole; Te con scarna di lui, l'Aurora e il Sole, SELLA DORRA LIBERATA DAL POCO.

Era la notte, e la triforme Dea Tutta fregiava il ciel d'argenteo lame: Dormian l'aure nel mar, ne si movea Fronda in eicl, fera in bosco, n pesce in fiame Quand' jo che nel comun riposo avea Ancor deste le Inei, oltr'il costume Sento con grido spaventoso, e roco Mille boeche iterate: al foco, al foco,

Da subita pietà percosso il petto lo dalic pinme allor m'innalzo e telgo. Ed al misero albergo, ove ricetto Ha i' incendio vorace il ple rivolgo. Già concorron le turbe, e foltn e strelto S'nrta, si preme o si rincalza il vnigo. Rimbomba il cici di strepitose squille,

E di fiamme riluce e di faville. Ben cento e cento man vedute avresti Su ia fiamma versar dituvi algenti: Me non avvien però, ch' il foco arresti L'impeta primo, o che la forza attenti. Crescono ognoc più crudi, e più molesti Gli sparsi incendi, e le confuse genti Alzan ic grida onde non odi, o miri

Fuorche fumo ed ardor pianti, e sospirilo come volle il mio dertin, cotanto Per l'infiammato albergo il piè raggiro. Che discinta le chiome, e sciolta il manta Giovane donna in chinsa parte mire: Versavan gli ncebi in larga vena il piante E la bocca spargea più d'un sospiro, Mentre che vergognosa ella, e amarrita

Chieder voica, ne s'arrischiava, aita. Belia era si, ebe figurata mai Dal mio pensier non fu beith simfles Parean lucide stelle I dun bei rai; L'ambra, e i'oro cedeva al erin sottile. lo eh'improvvisa spettator mirai Spettacolo si degno, e si gentile Rimasi a gnisa d'nom, che sogna, e vede

Cosa che brama si, ma che non orede. Tai forse allor, che le superbe mura Cader di Troia incenerite, ed arse, E fur da gente perfida, e apergiura Le grandezzo de l'Asia a terra sparse; Tra l'infelice, memoranda arsura A l'Argivo marito Elena apparse; Pari è la sorte, il foco egual, ma quella Fu di costci men cesta, e non più bella.

E s'egii è ver, ch'il regnatur d' Averno Innamorato di bettà divina Osasse fuor del tenebroso inferno Trarsi a la tuce, e far di lei rapinas Tra le fiamme laggiù del foco eterno Tai di Stige parer dee la regina, Se non, che di costei l'altero viso Cangiae potria l'inferno in paradiso.

Da me stesso cosl diviso, e tolto. Mentre a tanta beliezza ho il core attenio Piovermi in sen de quel celeste volta Subita fiamma, e repentina i'sento; Miser, lo eb' a smorzar l' incendio accolti Tutto pur dianzi ebbi Il pensiero intento In quel foen, ebe veggio, ineauto inciampo,

E ne la fiamma altrui me stessa syvampo

Giro intanto lo sguardo, e vegglo intorno Da l'incendio eradel chiuso agui varco; Pur per pietà di quel bel vino adorno L'ardentinime vie calpesto, e varco; Prenda la bella donna a men ritorno D'un angelto peso onnote e carco, E in mezzo a tanto ardor fatto di ghiaccio Non sente il Goo, ed lo la famma in braccio Non sente il Goo, ed lo la famma in braccio

Non sente il foco, ed lo la fismuns in braccio. Più non si giori, e inusperbise Allante Pel grave incarco de l'eccelsa fronte; Anch'io sostenni un cicl, se non stellante, Ricco almen di bellezze altere e conte; Non si dolga Tifeo, benche pessate A lui sovrasti un infisammato monte, Che quell'incendio, a cui soggiacoio è iale,

Che quell'incendio, a cui soggiaccio è tule Chi Etan el ten no me rinci-biode equala. O notte, o fismus, rd o beltà, per eni Senza speme d'alta ardei il no corey; Chi fia phi, che soccorra i i danni altrui, S'in gnisherdon de la pieta à more? Io da quell'ora sue fatal, qual fai Dir uni posso, e coi se; riccio Anorre, Tetti i pensieri inivi ficre di foco. Che la funici infra i conertii odori

Che la fenice infra i congesti odori

S'incenerica, e poi fittorii viva,
Ch'il Pirausta nel foco ogno dinori,
E tra gli ardor la Salamandra viva,
Da la turba de'garruli estirori
A favula oggimai più non a' ascriva,
In di fiamme, e d'ardor mi nutro, e pasco,
E mille valte in lor moro, e rinasco.
Dianietta pichi, che far doven

Me stessé contra me crudele e rio, Infausto ardar, che nun per altro ardea, Che per esser cagion del foco mio. Altra mercè da voi ben mi eredea Aver donna erudel, ma provo anch'io Con l'autico Perillo, un'egual.sorte,: Se no l'indinstrie mio troro la morte.

#### PER LO BATALS

DI MADAMA SERENISSIMA

L'Allegrezzaa ecompagnata dal Ballo, dal Suon e dal Canto.

Conforto della terra, Delizie del beato emplreo regno, Per cui ridono l'alme, e di dolcezza Brillano i cori, a voi festiva i' vegno. Io mi son l'Allegrezza, Che dal adegnoso Marte D'orrida tromba al suon cacelata in bando, Men vo raminga errando, E come? ed in qual parte De' bei eampl europei potrebbe mai L' Allegrezza fermarsi? Se d'angosce, e di guai, Se di sangue, e d'orror intti son sparsi? Qui ricovrar m'aggrada, in questa lido Ove candida il cor, più ebe le penne, Da la natia del cicl patria già venne L'aquila Estense a fabbricarsi il mido, Giovami d'arrestar il piè fugace,

In queste plagge apriche Regge sectiro innocente amica Pace; Qui di dorate spiche Inghirlandata il erin la coppia canita;

E con virtute occulta,
Veggnal interno a le feconde rive
Innestate a gli allor florir l'olive.
Ma non aperse mai candid' Anrora
Nel lucidn Oriente,
Di pià bei del presente,

Nel lucida Oriente,
Di più bei del presente,
E quando a far tra Voi dolec dimora
Altra engion non mi facesse lavito,
Basteria questo giorno.
Dirate come a scorno,
Delle nubi, e del gelo
Ride di fare il sund di rappi il ciclor

Ride di Bori il snol, di raggi il cielo; Questo à quel lieto di, che spun tar vide, Intra i giacinti dei Farnese Aprile Quella rosa gentile, Ch'oggi d'eterna primavera inflora Queste beate spoude,

Col fulgor de l'odorate fronde
Gil nomini abbaglia, e gli angeli innamora,
In questo giorno cibe il natal colei,
Ch'e voltra, e mia reina;
E per fregiar d'ana beltà divina
La preziosa vesta

A m' anima ai degas, e ai sublime, Seclas Natura in quella parte, e in questa Eccellenti msterie, e ne compose Spoglie maravigliose. Tolas al cielo, a la terra, e tolse al mare Le ricchezze più rare, E con nobil lavoro

E con nobil lavore
Fer d'i tutti i tesori un sol tesoro.
Per firmar i bei lumi
Diusni il sole, e lo divise in due.
E per coprir altre i mortal costumi
D'un estremo candor le membra intatte,
Diafe' la via del latte;
Per fabbricar le nere ciglia, e l crini,
Spogitò l'indiche selve

Degli chanl più fini Il eandido, e il verniglio De le ganacic vezuose in Pesto espresse Da la rosa, e dal giglio; Per immitar i denti Trosse le margherite Da le cupe d'Ormase onde frementi, E per cerchiarne i labbri

Imporent de l'Araba Anstitte
Le procellose ralli
Di porpore, e ceralli
Di porpore, e ceralli
E il gloria minor che sin in costei
E il pregio di bellezza,
E quel che più a' apprezza
Ne l'interno si chiude,
Gran valor, gran virtude;
Pietà nun fionta, e dignità cortese;

Ne le più dare imprese Intrepida fermezza; eccelso ingegno, Senno maggiar del regno; E quel, ebe sunl vedersi Qua giù cosl di rada, Discrete voglio in maestoso grado.

Deh, voi, suore fatali.

A eni diede il Destino Con fuso adamantino Filar I umane vite, ed accorciarle Con aceiaio funesto Ora tardi, ora presto, Sospendete le forbici spietate, E di costei lo stame d'or Incente Con man placide, e lente Protracte, allungate, Sian gli anni suoi d'eterna gloria adorni: Ne mai veggano oceaso I snoi bei giorni; E voi, de' fortunati Estensi campi Popoli abitatori. Con gli obbligati onori Celebrate il natal del vostro sole : Ragione il chiede, e riverenza il vuole, Lungi stiasi ogni noia, Lungi fagga ogni duolo, Regni il contento, e solo Sia cosl lieto di saero a la gioia. lo per esservi in questa Soleonith felice Compagna, e spettatrice Fermo le piante, e de la regia festa Applaudo a gli apparecehi; anzi gli accresco, Che d'opesti piaceri

# PARTE QUARTA

Qui tra voi laseio, ed io mi taccio intanto,

Giocondi dispensieri

Il Ballo, il Spono, e il Canto.

## IN MORTE

DI MADAMA

VIRGINIA MEDICI

n' RSTR.

Stanco dal sospirar, lasso dal pianto, Chiuse Cesare i Inmi allor oha'l giorno Stava per ispuntar di grembo al mare: Ed ecco avvolta in luminoso manto Col biondo crin di mille raggi adorno, In sogno a lui la sua gran donna appare; Eran più de l'asato ardenti e chiare Le belle luel, a la serena faccia Risplendea si, one l'ombre de la notte Fuggian disperse e rotte: A lni s'appressa, e come par le spiaceia Di vederlo penar, con la man bella Terge il pianto dagli occhi, e gli favella. Là da l'empiree sedi, ove da questa Dolorosa prigion volai spedita, Per consolarti, o mio fedele, i' verno: To troppo affisso a la terrena vesta Come morta mi piangi, e sono in vita;

Odo il tno duolo, e n'ho pictate e sdegno; Ché, se turbasser del celeste regno L'allegrera: immortal mortali affanni, Scemerebbe in gran parte il mio giolice Il vederil langine: Alza il pensier, ne basso amor l'inganni; Disciolto è in terra il min terrestre velo, Ma ciò che fu celeste, or vive in Cielo.

Frena del moto cor gli affetti erranti, calpetta i senso, e non mottare che solo Stimi quel ben che totto nasete e moreg. Che non fe' Dio di tanti doni e itanti o Pretche in lor reico ol preduce il docer I rai del Sol che lose, e'l viva ardore precise il produce del solo con la compania del solo che lose, e'l viva ardore produce del solo con la compania del solo che lose, e'l viva ardore produce del solo con la contrata del solo che lose, e'l viva ardore produce del solo con la contrata del solo contrata del solo con la contrata del solo con la contrata del solo contrata del solo con la contrata del solo con la contrata del solo 
Colà d'alias, iri ti forms, a mira Quanto pensiro numao cerna cidelira, l'idra non posso i giu, hon en ul prema per la mis apposi incenerli a morta, con montante allor di invisi in terra la l'incompanio del presente del morta la l'incompanio del morta del l'incompanio del la cerco gli ocolà, penseni che morta l'auta non son, nè sto intta solterra, Pace rittorica il dogni tan genera; M'ancrai colà sa, godrai che longe Da l'unace miserie in parte lo vira Deve dont non arriva: Mosterria che l'aliana e pungo. Mosterria che l'annio per l'annio per Mosterria che l'annio per l'annio per Mosterria che l'annio per l'annio Mosterria che l'annio per l'annio per Mosterria che l'

E ch'invidu to sia de le mie gioje.

Pensa che qual fra gil strit i Git ti dische
Grado e stato maggior, tal devi il petto
A' colpi di fortana espor più fotte;
E chi mai fe' più gioriose precie,
Se to presundo il ribellante affetto
Te ateso a un punto sol vinci e la sorte?
Non muor chi ben vivendo arriva a morte,
Non muor chi ben vivendo arriva a morte,
Che repuita nel fango allo che vince,
Solo in terra s'allise:

lo per sangue e teor quagtia possente,
Madre di tanti ero, la un Cesse moglie,

Che potea più sperar altro che doglie? Volea più dir, ma l'alba Messaggera del di, nonzia del sole Intempestiva in Oriente apparva: Ei dal sonno si scosse, ed ella sparve.

ALL'ALTERNA

#### 1000

## DUCA DI SAVOJA

Cario, quel generoso invitto core, Da eui spera soccorso Italia oppressa, A che bada? a che tarda? a che più ocssa? Nostre perdite son le tue dimore. Spiega l'insegne omafi, la schiere adnna,

piega l'insegne omfi, le schiere adnna, Fa che le tna vittorie il mondo veggia; Per te milita il Ciel, per te guerreggia Fatta del tno valor serva Fortnoa. La reina del mae riposi il fianco, Si liaci il volto e s'imanelli il erine; E mirando le guerre a se vicine Seggia ozioso infra le mense il Franco.

Se ne" perigli de l'incerto Marte
Non hai compagno e la tua spada è sola,
Non ten caglia, Signor, e ti consola
Ch'altri non fia de le tua glorie a parte.
Cran cose ardisee, è ver, grua prove tenta
Tao magnasimo cor, tua desira forte,
Ma non inonalia i timidi la sorte,

E non trionfa mai uom che paventa. Per dirupate vie vassi a la gioria, E la strada d'onor di alerpi o piena; Non vinac alcun senza fatica e peoa, Chè compagna del rischio è la vittoria. Chi fia, se ta non se', che rompa il laccio

Onde tant'anni avvinta Esperia giace?
Posta no la tua spade è la sua pace,
E la sua liberia sia nel tao hraccio.
Carlo, se'l tuo valor quest'idra aneide,
Che fa con tanti capi al mondo guerra,
Se questo Gerion da te s'atterra
Ch' Italia opprime i' vo'c hiamarti Alcide.

Ch' itana opprime i vo canamari a cane.
Non isdegoar frattanto i priegli e i carmi
Che ti porgiamo, e tua bontà n' ascolti,
Fin che di servità liberi o aciolti
T'alziamo i bronzi, e ti sacriamo i marmi.

# ALLO STESSO. Quella che già nel secolo vetnsto

Fu del mondo reina Italia altera, E ch'or misera fatta e prigioniera, Di harbare catene ha'l cello onusto, Il mudo zeno, e'l lacerato husto, Empi trofei della fierezza lbera A to mostra, o gran Carlo, e per te spera Sottraria il giogo indegno, al laccio ingiusto. A un Carlo già fu somma lode ascritta Perchè l'aggir fe' rintuzzate e dome

Genti ond'ella giacea serva ed afflitta; Or se da te vien liherata, come Sperar vogliam da quella destra invitta, Meriti al par di lui di Magno il nome.

# CANZONETTA. Cessi, cessi, degli armiferi

Oricalchi il grave strepito: Dolce crepito Formin sol cembali e pifferi. Lieti giochi, allegre feste, Son trofei di gioventù. Chi dà bando a gioje oneste, Fa tiranna la virtà Se vecchiezza, ch'è di cenere, Non applaude a' nostri cantici, Vien che mantici Più per lei non trova Venere: Ma non mettan faccie meste, Le nostr' alme in servità. Chi dà bando a gioje oneste Fa tiranna la virtù. Amiam noi per fin ch' è lecito, E viviamo in festa e in giubilo; Tempo nubilo, lla pur troppo il piè sollecito: L'allegrezze a fuggir preste Quando van non tornan più. Chi dà hando a gioje oneste Fa tiranna la virtù.

### RISPOSTA ALLA CANZONETTA

Superbetta la mia vita, ecc.

Superbetta e fastosetta Filli mia di me suoi ridere, E deridere D' Amor l'areo, e la saetta;

E non sa, che l'Arcice crudo Sempre è nudo Di pietà, più che di spoglie,

Allor che men tel pensi Amor ti coglie. Vanti e canti in dolce calma Menar vita allegra e libera : Non delibera

Così in fretta Amor d'un' alma; Sa hen egli a tempo e loco Porla in foco, Consumarla in pene e la doglie,

Consumarla in pene e in doglie, Allor che men tel pensi Amor ti eoglie. Gli occhi helli, ch'ora tanto Del mio mal si mostran avidi,

Di dool gravidi lo vedrò stillarai in pianto; E cercar l'empia pregando, Sospirando Quella pace ch'a me toglie.

Allor che men tel pensi Amor ti coglie.

Mena, o cicl, mena quel giorno,
Che la eruda io miri piangere,
E il crin frangere
In vendetta del mio acorno,
Riderò, en' abbian ricetto
Nel sno petto
Nori senal e nove voglie;

# Allor che men tel pensi Amor ti coglie. CANZONETTA.

Se ben quell'empia Che m'impiaga e m'ancide. Del mio mal ride, ll cor contento Del sno tormento Pnr l'ama e pur l'adora, Crodeltà, ferità più m'innamora. Se quel hel volto Sdeguo apira, ed orgoglio, Io non men doglio: Sia pubiloso, Sia minaccioso. Tnoni e fulmini ogn' ora. Crudelth, ferità più m'inna Sarian senz'aghi Men grati e men soavi D' Imetto i favi: Pante spinose, Rendon le rose

#### TESTI

Più care in su l'aurora. Crndeltà, ferità più m' lnoamora. Languida e morta Sarà sempre bellezza

Senz' alterezza: Quell' è piecaute,

Ch' un' alma amante Martoreaza ed accora. Crudeltà, ferità più m'inpamora.

## CANZONETTA.

Sdegno, oimė, dove sei? Campione Infido, Tu, che contra d'Amore D'un usbergo di gel m'armasti il core. Al primo balenar di duo' bei rai M'abbandoni e ten vai? Ah, che resiste noco Armatura di ghiaccio a stral di foco.

Lumi, abissi di tuce, occhi divini In eui se stesso suole Mortificar, quando si specebia il sole, Io tornerò a mirarvi, e potrò poi Sdegnato esser con voi? Si che sdegnato i' vegno; Ma con gli sdegni miei tutto è il mio sdegno.

Armstevi d'orgoglio, o luel belle, Ogui sgnardo m'apporti Mille ferite al cor, e mille morti. Giusta è la crudeltà; de' vostri adegni Gli sdegni miei son degni;

Alma, ehe sdegnar può la propria vita. SCHERZO MORALE.

Per ine gioje, o mondo misero, Mici pensieri unqua nun risero.

Puiche non merta aita

Negli amori. Negli opori Non troval che pena e tedio:

Di due rai tuce omicida MI feri. M'assali Speme vana in Corte infida

Più non sento or tale assedio. Che'l mio mal fu il mio rimedio. Quant' oime! per cure illecite Son quaggiù l'alme sollecite.

Vago riso Di bel viso Mostra gioja e dà supplizio: Mar di corte ha i suoi naufragi: Fedelth

Non si dà Tra quei fieri Austri malvagi: L'uom fa veta al proprio estato, E'l suo porto è 1 precipizio.

Ben dal ciel forza di futmini Delle torri atterra i culmini, E afrondate

Lacerate Suol lasciar alpine roveri; Ma di Giove irata destra Se tonò, Non toccò

Basso mirto, umil ginestra, E di canne la vil ricoveri Stan sicuri i pastor poveri.
La tua gioja mai non varia,

Bella vita solitaria. Tra quest'erbe Le superbe Mie fullie depongo e scarico. Grado eccelso un nom beato

Mai non fe': Felie' è D'alterezza na cor spogliato,

Se di questa ei resta carico, li piacer aneo è rammarico.

COMPONIMENTO DRAMMATICO

FATTO PER LA MUSICA

NEL GIORNO NATALIZIO DELLA SEREBISSINA

MARIA FARNESE

DUCKESSA DI MODERA.

PERSONAGGI DEL POEMA.

Esrano fa il Prologo.

LA NOTTE.

LA RELIGIOUE. LA GLORIA.

NATTURO. Tarrows.

GLAUCO.

L' AURORA. LA PRUDENZA.

La Fortesza. Minerya.

CORO D' AMAREONI.

IL SOLE.

LE TRE PARCEE.

L' ETERSITA'.

## PROLOGO

#### Espero.

Serenatevi, o ciell, Tranquillatevi, o mari, E voi de l'ampia terra Alti monti, ime valli, apriehe piaggo Festeggiate e ridete. Al dolee spirto D'un seffiro fecondo Sciolgasi Il gelo, e torni A popolar i campi Con l'odorats sua varia famiglia Nel cor di verno anticipato aprile, Di notte la più bella, Che ne l'opaco seno Ricettasse giammai del di cadente l luminosi precipizi, i' vegno Fortonata foriera. Espero i' sono: Quella, ebe ne' confini De l'ombre, e de la loce Con tremulo folgor d'argenteo raggio Gli egri mortali alla quiete invito. In questa notte, in questa, Che memorabil fia, fin ebe là sopra Rotando andran le sfere, E fin eb'il mar abbraccierà la terra. Nacane colci, che de l'Estense reggia Sposa e madre d'erol, Beatifiea il soglio, e in queste rive Fu con belth divina, E con virtà più che mortal possente A trasportar il cielo: Egli è ben giosto, Ch'a si degul natali Con festive allegresse applauda il mondo. Da l'Iperboreo speco Co' snoi sibili algenti All infester il eiel Circio non esca; Ai timpidi ruscelli Incatenar non osi Ghiaceio importano i faggitivi argenti. Serri Ginnon ne l'arna I dilavi de l'acque; e non si senta Che ne l'alpine selve al grave incarco D'accomplate nevi L'affaticate braccia inenrel il pino. lo, eh'osseqoj maggior prestar non posso, Di erepuscoli alati, Miei volanti seguaci, Pargoletto drappel trassi qua meco, Perche in donze leggiadre Con regolati moti

#### ATTO PRIMO

# SCENA PRIMA

Caligini profonde, Saeri silenzi, ombre quiete, in eni L'addormentato mondo Sieuro s'abbandona, ite superbi Di vostra sorte, alzate De la luce nimica Glorioso trofeo. Non foste voi. Cui per somma ventura Amico il l'ato a custodir già scelse De l'Esperia Fenice I gran natall? Si, eb' io ben mel rammento; e questa é l'ora, Che con tenera bocca A ber incominció de l'aria aperta I primieri alimenti. Ob come dolca Di si lieto suecesso La memoria pur anco il cor m'allegra ! Che se ben dritto miro Non è l'Aurora sola. Che con lucada destra in riva al Gange Di viole, e di rose Fa-ce odorate al sol nascente appresti : Seppe pur la mia man, comonque fosca, Lungo la Parma anch' ella Con nonmen degni uffiej A più bel sole apparecchiar la euna. l' giurerei, che l'altra lividia le mie glorie, e ben conosce, Che quest' nnica Notte Vale per mille Aurore, lo di me stessa Trionfo ambiziosa: il gran Tonante, Perché nel sen d'Alemena Fosse concetto Alcide Fe' di tre giorni una sol notte. Alte' opra Per gloria de la terra, Senza romper del di l'usate leggi, Fu il partorir costei. Leoni ed idre Egli atterro, l'areo e la clava oprando; Ella col fulminar di due pudiche Angeliebe pupille, Mostri orreudi de l'alma i vizi aneide. Quegl'il eiel sostento; questa, che tutte Le bellezze celesti In se raccoglie, a sé medesma é cielo. Su danque, o de le sfere Ful:ide pompe, e de'superni tetti Lampade lominose D'eterno foco immortalmente accese, Mie perpetue segnaci aurate stelle, Splendete, seintillate Con insolita loce

Il natal di costei da voi a'onori; Avanzate voi stesse, Superate il costume; Non v'ha lume che basti a tanto lume.

Dian del ginbilo mio segni divoti.

### SCENA II

La Religione a la Gloria.

Rei. Io, ehe di santo zelo L'alme fedeli accendo, E ch' i Numi del ciel con cor divoto A riverir, ad adurar inaegno, Tuoi felici natali O de' Farnesi eroi propago eccelsa, Ad onorar qua mossi. Egli e ben ginsto, Che, se dentro il too petto Tien la vera pieta stabile il trono,

Con veri ossequi a te m'inchini anch'io. Glor. Ed io, ch'a le grand'alme Premio immortale appresto, e il nome loro Con up balsamo eterno

Dal tempo edace, e da l'obblio preservo, Per la stessa cagione, O del monarca Estense

Generosa consorte, a te ne vegno. Ben è ragion ebe al tuo natal festeggi; Io, che la Gloria sono Se to nel regio sero

Pensier si gloriosi accogli e nutri. Rel. Ma se d'Araba messe Aspergo i sacri altari, e mando a l'etra Di fumi Nabatei nubi odorate, Ben di fiamme guerriere

Nel cor de' mici seguaci Incendio marzial eccito aocora; Ed ob! di quanta gioia L'Empirea corte esulta, Quando i re de la terra

Per l'imperio del ciel Impagnan l'asta. Glor. Si rapido non corre Namidico destrier, eui punge il fianco Di sollecito sprone acuta stella, Come desto di gloria

Un nobil petto a valorose impresa Stimolando risveglia. La negli assiri campi Palma giammai non profondò radici. Come de le degn' opre Mal grado de l'età ne'petti umani

Tenacemente la memoria alligna. Rel. Ma qual fo stirpe in terra, Che per la Fe più de Farnesi erof Faticasse ne l'armi? Glor. E quale ba il mondo

Angolo si remoto, E da le vie del sol tanto disgiunto, Che degli Estensi Semidei non abbia Pervagata la fama? Ambedue insieme. O sovra quante

Negl'italici regni Incoronan il crin d'aurea ghirlanda: E per quel, donde scendi,

E per quel, dove vieni, Fortunata reina, i tuoi begli anni Siano in numero eguali ai fior d'aprile,

A l'arene del mar, agli alti lumi De la stellata sfera:

Na i serani tuoi di veggan mai sera.

SCENA III Tritone. Glauco e Nettuno.

Trit. Al rauco suon della ritorta conca Tutte dagli ampi gorgbi, O tridentato re del mondo ondoso, lo convocsi le Niufe, e tra di loro Qual m'imponesti appunto Le più leggiadre lio scelte; oh! come vago Splende il bel coro. E non ti par che sia

Una parte del ciel cadota io mare? Gla. Ed io dai fondi algori Con destra ubbidicote a' cenni tuoi

I poscati tesori De l'indico Occan pronto ti reco. Del Murice Eritreo Il prezioso sangue, onde imbevute

Con purpareo fulgore So le terga dei re splendon le vesti, De l'arabiche arene I vermigli virgulti, Che molli in mezzo a l'onde

L'aria trasformatrice in gemme indura Le luminose glebe, Di cui portan tributo A la bella Anfitrite

Gonfi d'aurei diluvi Idaspe e Gange; I pargoletti globi De le coorbe d'Ormus candidi parti.

Cui per soverchio lusso Dié stemprati io bevanda Al cavalier latio l'egizia donna, Meeo qui porto. Or se di troppo ardire

Mio desio non s'incolpa, a che s'aduna Dal monarca del mar tanta ricebezza? Net. Udite, o de' profondi Cristallini mici regni Umide Deiti; del bel Panaro

In si felice giorno Nacque l'alta reins; al suo grao merte De' popoli squamosi Snn dovuti gli onori, e ragion vuole,

Che con prodigo omaggio apran quest'acque De l'occulte riccheare i eupi erari-Per lo mio vasto imper de'suoi grand'avi,

Va glorioso il nome, e la memoria Di lor pietà viva mantiensi ancora. Gla. lo colà dove incurva

Campo fatal di gran conflitti il seno Leucate procellosa, allor ebe tutte Del pertido Ottoman raccolte insieme Le piratiche forze usciro a fronto De' battezsati pini, e con Europa Corsero ad assoffarai Africa ed Asia, Di rimirar m'avviso

Tra la grandine orrenda D'accese palle, e velenati strali Sn vincitrice prora

L'intrepido Alessandro erger la testa, E far con destra invitta De le barbare squadre atroci scempi.

Notavano per l'onde De le turbe di Tiro.

E degli osenri popoli d'Egitte

I semiviri avanzi, e con la faccia Maculata di sangue, Con le corna recise Naofraga tramontó la Tracla luna. Net. Tua cura donque, o Glauco Sia de nostri tesori A la donna reale offrir tributo. Sian di Triton gli uffici Fuor dei ssisi cristalli Guidar le Ninfe, e concertarle al balli.

# ATTO SECONDO

# SCENA PRIMA L' Aurora.

Sonnacchlose mie luei, Neghittose mie piante, ho pur veduto, Per dar lume alla terra Innanzi de l'Anrora, (E l'Aurera son io) nascere il sole. Di te reina i' parlo: Di te, ch'appunto sei Di virtà e di bellezza nu sole al me Ebbe la Notte il vaoto Di partorir la Ince: io non polei Tanto affrettarmi a salir fuor dell'acque, Che fossi messaggiera Di si candido giorno: i tuoi vagiti

Mi desaron dal sonno, e risvegliata Sentii poi per vergogua De le mie negligenae Più colorato assai farmisi il volto-Perdonami gl'indugi, Che la mia propria colpa Mi serve di gastigo, ed a me atessa Più non sembro l' Aurora, Già che perduti ho de l'Anrora i pregi. Ma se del tuo natal l'aureo splendore Di precorrer m'e tolto, Di seguitarlo almen non mi si neghi, Inchinerò da lungi Di mattin così chiaro I sereni vestigi

Imparerò d'aprir più bello il giorno, E uel pascente sol, del sol già nato Adorerò la luminosa immago. Se non mi die stella henigna in sorte Sparger delle mie rose A te la cuna d'oro; allora quando I tuoi gran figli a liberare audranno Da l'ottomano giugo

Da l'ardenti pupille

Le mie serve provincie, i' spero forse A pie del vinto Idume, o su la sponda Del trionfato Oronte

A lor di palme inghirlandar la fronte.

# SCENA II

## Prudenza e Fortessa.

Prud. Non già per gastigar di crin vagante L' incomposte license Ne per coprir di scolorita guancia Con le porpore Ibere L'oscure forme, o studiar de' lahbri

I più vezzosi movimenti, gli ocohi Con lunga disciplina Ammaestrar ed erudir ai gnardi, Di cristallino arnese armo la destra. Ma perebé in lui mirando De le cose presenti, e de l'andate

L'immagini più vere, Possa de le future Far più certi presagl, lo mi son donna Ma rade volte con le donne albergo; Da te però, donna reale, il piede Non allontano mai, ma tn m'accogli, Mi fomenti, mi nutri, ond' e ben giusto, Che de'ustali tuoi, l'ora felice

Solenniazar la reggia tua mi vegga. For. Sn ben fondata base Di diaspro immortal salda colonna S'al ciel s'estolle, e se dat Tracio lido Col fiato impetuoso

Violento Aquilon le move assalto, Immobile si resta Ove l'assidos guerra, La spezza sì, ma non la piega. Un pette In cui getti fortezza alte radici Agl'incontri più fieri

Resiste, dura ne' perigli estremi; Se por cade, non ecde, E pria, che di virtà, d'anima manca. Queste son le mie glorie, e hen che solo In eor virile il mio valore alligni,

Non è però, che de le donne in sen-Non fiorisca tal volta. E to fra l'altre, Megnanima reina, Tal ai pensier, tal tl palesi a l'opre. Ben dunque a me conviensi Più ch'ad altra giammai, de'tuoi bei giorni

Inchiner l'oriente: E la gioia comune Accompagnar co'miei privati applansi.

Prud. E qual ne le felici

Italiche contrade Stirpe regnò, che ai tuoi grandi Avi eccelsi Per matura prudenza Non concedesse volontaria il vanto?

Fort. E qual ne l'età prisca, O ne'secoli novi eroe si chiaro Armò la destra in guerra, Che fosse a' tuoi progenitori illustri Per contrastar de la fortezza il pregio. Prud. Fort. Venite o sacri ulivi;

Correte, o lauri trionfali, e fate De la nostra reina Corona a l'aureo crine: Mertan divini onor virtà divine.

#### SCENA III

Minerva, coro d' Amatzoni, ehe fanno un balletto Min. Danque per onorar de' tuoi natali

Bellissima reina il di festivo De le lor deità tutta vôtarsi Vedrò la terra, e 1 mari, E spopolarsi infin del ciel le sfere E lenta, ed oziosa Ne le pubbliche gioie, Sol Minerva starassi? io quella sono, Che de' più dezni studi il cor t' accesi. Che de l'arti più belle Il petto ti colmai; tu quella sei, Che per valor, che per virtà men chiaro Fai di Minerva il nome, e sola puoi De la maestra tna soemar le glorie, Ma il sostener con genorose ciglia Gli ardenti rai del sole È il paragon con che provar costuma Sue legittime plume Chi pur d'Aquila è figlio; e non saresti Tu del Farnese ceppo Vera propago, e del estense eroe Degna consorte, se la nobil alma Di minor fregi ornassi. O quante volte Negli aranosi lidi. De la perfida Olanda I cilestri giacinti Vidt di sangue ostil farsi vermigli! Ouante a pro de la fede

Or ne' campi de l' Asia, or ne le piagge De l'Europa mirai Vittorioso d'inimica strage Il bianco augello imporporar gli artiglil Ma quali onor prestartl Potra Minerva, eliè volgari onorl

Già non si denno a chi volgar vestigi Nel sentier de la gloria unqua non stampa? De le rimote rive Del Termodonte, ov' hanno albergo, e regno, Bellicoso drappello D' Amazzoni leggladre

Trassi qua meco, I giochi lur non sanno Esser giochi da seberzo, Al pie festivo Destra armata a' accorda, e miste e i balli Van le battaglie; or se il desio non rende Abbagliata il mio cor giocondo, e grato A Je tue luci altere

Spettacolo faran danze guerriere.

#### ATTO TERZO .

# SCENA PRIMA

Pria, ehe de' tnoi natali Il fortunato di ginnga e la sera, Ben é ragion, ebe venga, O sol d'Esprria, ad inchinarti il sole. Giovami, o belle luci, Ancorelie di mia luce emule siate, Aneorehé il lume mln Mortificar ne' vostri ral si soglia, Giovami d'inchinarvi, lo non ricuso, Che tributarie appunto Paian le fiamme mie del vostro foco. Ma che stupor son questi? Che maraviglie partorisei allora Che nasel, o gran reina? il tuo bel giorno Nel mezzo de la notte L'oriente sortl. Danque l'occaso Egli avrà nel meriggio, Il sol det ciclo Va a terminar con l'ombre, Dove il sol de la terra Termina con la luce, lo lasein il mondo In tetri orrori avvolto, E declinando il mio splendor s' offusca, La sera del tuo di eresce di lume, E di tenebre lanara I rai rinforza : Tal vantaggio riporta Chi splende di virtà più che di lua-Io, ebe questo emisfero, Per altra gente illuminar sotterra, Abbandonar pur deggio, Ds vnl belle popille, Prenderò esempio, e colaggiù più chiaro

# Aprirò il di: Pia vostra gloria ancora, Godan de' vostri raggi i bei riflessi, SCENA II

Che gli Antipodi stessl

Le tre Parche.

Cloto, Ecco, o Suore fatali, Ecco il giorno, ecco l' ora, Che l'estense reina Scese dal cielo ad abiter la terra; Gioisca il mondo, e poi Cui di si nobil vita Il prezioso filo Di enstodir è dato il di felice Celebriam festergiando, e fuor del petto In ginbilo palese Trabocchi Il gaudio interno; Stame più bet non torse il fuso eterno,

Lachesi, Non t'affrettar ne l'opra O mio Naspo immortal, lento t'aggire. La vita di costei

Degna è ile' nostri indugi. l'iovan sul erin lucente Tardissime le nevi : Le rose, a i gelsomini, Onde con vago misto Le due guance verzose aprile inflora, Di fredda eta mai non corrompa inverno, Stame più bel non torse il fuso eterno. Atropo. Pendete, o Dei pendete;

Le mie forbiei acute Rintuzzate cosi, che se pur lice, Dopo mill' anni, e mille L'aurro filo a tagliar non abbian filo: Giusto non è, ebe ebi dà vita a l'alme

Soggiaccia a morte, ebe a beltà del ciclo Noccia rigor d' Averno; Stame più bel non torse il fuso eterno. Tutte tre insieme, Vlvi reina, vivi

A le gioie, a le glorie; e dal tuo seno Nasca prole, eli'oscuri Degli Azai, de' Rmaldi, e degli Alfonsi, Degli Alessandri, e de' Ranucei il vanto, E basti a rinnover ne' più rimoti

Angoli della terra La rimembranaa del valor paterno; Stame più bel non torse il fuso eterno.

Cloto. De le belgiche spose Già gli niulati, e i pianti Sento assordar il eiet: Già di panra Più fredda, eha non suol perfida Schelda

Novi cappi temer: Già le praine Di quell' algente terra Fumar di sangue i' scerno;

Stame più bel non torse il fuso eterno. Lacheri, Consolatevi, o servi Popoli di Sion; ridete o rive Prigioniere d' Eufrate; il eielo affretta La vostra libertà; già son concette Le valorose apada, Che dal barbaro giogo A sottrarvi verranno, e del divino Profanato sepolero

Vendieberan lo scherno; Stame più bel non torse il fuso eterno Atropo, O del gran re de' fiumi Superbe sponde, a cui Nome fatale has date Precipiai, e rnine; itene lirte, Vestitevi di fiori,

Smaltate d' or le luminose arene; Tornano (io già le miro) Tornano al natio suolo L'aquite bianche a fabbricarsi il nido: Malieni influssi di contrarie stelle

Vince valor asperno; Stame più bel non torse il fuso eterno Tutte tre insieme. Vivi reina, vivi A le gioie, a le glorie; e dal tuo seno Nasca prole, eli' oscuri Degli Azzi, de' Ripaldi, e de gli Alfonsi-Degli Alessandri, e de' Ranueei il vanto;

E basti s rinnovar ne' più rimoti Angoli della terra La rimembranza del valor paterno;

Stame più bel non torse il fuso eterno.

## SCENA III

## Eternità.

Io degli empirei regni Increata, immortale abitatrice, Che conoscer non può priocipio, o fine, Che naseer vidi, e ehe vedrò pur anco Morir il tempo, e ecetanea a Dio Sua virtute infinita Sola comprendo perebé aola agguaglio; lo de l'obblio nemica, Che nel libro del ciel l'opre de' grandi Registrate conservo, e mille fogli E degli Estensi, e de' Farnesi eroi Ho scritto, ed altri milla Di scriver m' appareechio; i tuoi natali, Bella reina, a celebrar ne vegno: E ragion vuol, ehe se eo'merti eterna To ti sei resa, ad oporarti apcora L' Etrrnità discenda. Or perebe tutti De le sfere celesti l più benimi influssi

Possan felici trar i tuoi bei giurni,

De le medesme sfere Ubbidienti ai cenni tuoi verranno L'Intriligenze in terra, E in abito mortal degli orbi recelsi Imiteranno I giri: Attendi, e godi, Che non è poca laude, Quando a virtà terrena il cielo applaude.

# NEL MONAGARSI

DELLA SIGNORA NN.

#### PRISORE CHE PARLAGO

Due angeli, lo Sposo, e la Sposa.

dng. pr. Serenatevi, o cicli:

Rida di rai festivi Incoronato il sol, più de l'usato: Di luce ebbra, e di gioia I soperni scotieri Con tremolante piè corra ogni stella. E voi dell'aria lieve Rugiadose campagne, Aprite il sen fecondo; Piovete in grembo a i fior nembi di manna; Giaccia in letto d'argento Addormentato il mar; onde di latte Tra rive di smeraldo Disciolgano i torrenti. I duri cerri Sudino mel dalle corteccie irsute; E su i freddi eonfini Del soggiogato inverno

Alai di rose eterne Vittorioso aprile archi odorosi.

Al gran Re de le afere Vergine hella oggi si sposa, a canti, A giuhili, a trionfi Sia di giorno si lieto Consecrata la luce; esulti il mondo, E da gli Empirei regni Tutto a nozze si degne De l'angeliche aquadre applauda il coro. La Sposa. Al tuo eeleste ardore M10 Sposo, Mio Signor, mio Re; mio Dio, Io mi sento languire, e per dolcesza Già maneo, e vengo meno. Or chi da i fior più scelti Distilla aeque odorote? Chi da le poma più fragranti esprime Preziosi liquori, ed accorrendo A i dolci svenimenti Me n'nnge il petto, e me ne sprusza il volto? Ove sei mio tesoro? Mio ben ove ti trovi? Se conforme al costume Fra gigli immacolati Pur ti godi d'aver nido a pastura, Candido più che giglio A lo spuntar del sol t'offro il mio petto. Verginelle compagne, Se sanete ove sia. Ditegli, io vi scongiuro, Ditegli, per pietà, che di lui priva Io non so d'esser viva. Lo Sposo. Qual' è costei, che viene Si risplendente di beltà, che fosea In paragon da l'eritrea marina Par che col giorno in fronte A rischiarare il ciel sorga l'Aurora? Certo fra le sue chiare Luminose segoaci Così bella spiegar l'argenteo velo In notturno seren non suol la luna, Che di più schietto albore Di più candida loce il puro seno De la mia sposa a gli occhi miei non splenda. Da l'infiammato albergo ove anelante Di soverchio valor rugge il leone I campi non saetta Con rai si vivi in sul meriggio il sole, Che più eocepti assai Da le helle papille ella non versi Ne l'acceso mio cor nembi di fiamma: Ne si feroce accampa L'ordinate falangi Dace guerrier de l'inimico a fronte Che di casti pensieri Più fortemente instrutta In quel vago sembianta Terribile opestà non s'armi ogn'ora. Vieni, bella, a che tardi? Vien, mia suora, mia sposa. Han gli orti miei Di non caducbi fior pompe immortali. Ed io di lor con amorosa destra Ghirlanda eterna al tao bel erine interceio. ang. sec. Date, o del Cielo abitatori eterni, Date in di si felice Al vostro Re di giusta lode applauso:

Al giocondo fragore Di trombe festeggianti

I silenzi beati Rompon con lieto soon organi, e flauti, E timpani, e salteri, E d'armoniche fila armate lire. A verginella intatta Il Monarca del Ciel oggi si sposa. La Spora. Sento, o por dal desio Ingannato è il mio cor? Sento la voce Del mio diletto, che vareando i colli, Sormontando le balze De' suoi celesti alberghi Con amoroso piè mi s'avvicina. SI, si, trovato ho quello, Ch' ansiosa ricerea, Affannata sospira, Ha già lunga stagion, l'anima mia; Già lo stringo e l'abbraccio, E di si forti amplessi io l'incateno, Che mai più dal mio sen non si disginage. Lo Sporo. Son più dolei de' favi

Rimbombino d'intorno i tetti d'oro

De l'eccelsa magione e da l'Olimpo

Quete toe Inbira, et als cara bocca Più del met approrai, Più del met approrai, Più del latte sont escen gli accessil. Sorgi, affettali, e vieni, Amica mis, celomba mia, mia bella Sopirata compagna: Gia dileguato è il verso. Sparite con le nobi, Ne più turbato e il nelej, ne' campi nostal proportioni di proportioni di proportioni La mattata di del too bol riso. La terra il tranforma in paradiso.

# PER UNA FESTA

FATTA A SASSUOLO

SEL NATALE DOLL ALTEZNA SEREBISSIMA

DI FRANCESCO D'ESTE

DOCA DI MODERAL

PERSONAGGI

Cono di naita'.

Casane.

Diaga. Ponona.

Bossa.

OBBA.

CORO DI DBITA"

Di roi più belli
Cinto i espelli
Il Dio di Delo
Rida nel Cielo
A' bei splendori
Di nuovi flori
Tutte superbe
Ridano l'erbe.
Del eald' Austro a i flati gravi
Ardan pur l'arene Maure;

Qui trauquille, qui soari Susstrando ridau l'aure. Giù nel piauo e su nel monte Di bell'ombre e di bell'acque Rida il bosco e rida il foute: Oggi il Sol d'Italia nacque.

O de gli Esperii scettri Gloria suprema, impareggishil lume, Se nascesti ucl Ciel, se tra mortali Sei di valor, sei di virtude un Nume, Iu Cielo e non in terra i tooi natali Soleonizzar dovriano i Numi stessi:

Noteonizzar dovanno i i uma nesasi. Ma poiché d'abitate il basso regno, E. di romite piagge I selvaggi recessi D'illuminar tu mon ti rechi a sdegno Gradisci ancar di Drità selvagge, Quali noi siamo, in si festoso giorno

Canti nmil, rozzi suoui, Rustici applansi, e boscherecci doni. Cerere.

De le più helle apighe.

Che ae'fertil sampi

Quinci la Secchia, indi il Pasoro trighe,
E con acconi lantini

Le minute granella in Sed maturi,
Le minute granella in seclai, e infrante
Satto i maeggio dorri,
Di donaelle vezzase
Ulficioso stoto di selo re trasse
Foderee biaschergiante;
Oracte candide mane;
Oracte candide mane;

Ed io, che l'arte ignota Di trovar, d'insegnar ebbi la gloria, Riverente e divota Te ne fo parte, e de la reggia Eatense Vengo primiera ad apprestar le mense.

Ed is che il Nume sono
De i pastor, degli armenti
De le gregge innocessi.
Che da i lugi voraci
Al fonte, al prato, al bosen,
E da i ladri rapaci
Nic le mandre gli garata a l'arr fosco,
Questi che tra i miglior cresendo bo scehi
Di vapbe apprille, el di giorenche erranti
Che non asserto con tracrella becche
Le mobidi che ban tocole,
Prethé famina secoli in vasi surati

Ne' tuoi regii apparati
Di vero ossequio iu segno
A presentarti, n gran Francesco, i' vegno
Diana,

Inotili, oziosi
Nel giubilo comune in non potei
Lasciar gli atrali miei:
Le timidette belve
Tacita attesi al varco,
E strinsi ne le selve
Contro gli aogei l'inevitabil areo.

Povera eacciatrice
Altro non bo che offiriti.
Tu quegli alti tuoi apirti
Alquanto piega, e gli riseri in grado;
Mi chiamerò felice
S'al mio ardir accouccuti.
Condite in varie guise
Serrano a' guati tuoi le fere ancise;

E ne i capaci argenti Onori un di si bella Del Faso algente il pellegrino aogello.

Fonona.

Per le mense seconde
Apparecebi valgari,
Ma non però men cari,
Se l'affetto misuri, io qui t'arreco,
Che ricobetta magior non iala meco.
Per celebrar antali in al lleto giorno
Per celebrar antali in al lleto giorno
Perdato bo d'oppi ilatorno
Il frattifero autonno. Ilarri la prengna,
Che del fertil Damasco entro a i giardini

Misiando colors
De le propres se l'Assitia aurora.
Havvi il pesco, che tolto
A i Persici costinia
Cangia in nettarei succhi il tosco accolto.
Eseci di primarera
La madoria foriera.
Di sapor vario, e varie spoglie e nomi
Soucci e peri e pomi,
E di bell'ombra e bel robiu vestiti

Maturi parti di feconde viti. Si potess'io spiegar-là sovra il polo Una sol volta il volo, Cb'a le cene celesti Involerel l'ambrosia, e tu l'avresti.

Si, ma serna de l miet, 
Che fla de i dout vostri? 
Queste d'ero spumsut l'ispuid'ostri 
Anfore colne, n grand'eroe, ti asero. 
Del brillante lavacero 
E d'ogni altro, promier l'anima tergi. 
Legno stranier di Creta 
L'idomitte rendemnie altrore porte, 
Che la mente inquieta, 
L'ardente forara di liquor ai forte. 
Lungi del lidi Franchi e de gli lberi 
Che sol di nquesti colli a le soggetti 
TI reco umori cletti, 
Che di questo hel piano

Le campagne fecnnde,

E del vicin Fiorano Le pendici gioconde Ceder non san ne le delizie loro A quante mai ne la terrena mole Naseendo veda, o tramootando il sole.

Borea. E tu, Nume ridente, Del mio soccorso privo Come saresti vivo? Latra pur aoco io eielo Sirio rabbioso di soverebia arsura, E i tuoi liquor, se non li tempra il girlo Sono altrui mero foco e fiamma pura. Dal Rodope agghiaeciato,

Ove tra brine eterne ho scettro e regno Un di si fortunato A frsteggiar con voi rapido l' vegno. Porto su l'ali mie spedite e lievi Befrieccio di nevi : E perché son un Dio, benché six un vento,

Vuo' elie del sole a schrrno In bracejo de l'estate esulti il verno.

> Filatrici sempiterne. Che le vite de' mortali Avrolgete a fuss eterne, E le forbiei fatali impiaeabili strignete; Ite adagio, non correte. Se fra quanti unqua filaste Preziosi stami d'nro Il più degno non miraste Intrecciate al bel lavoro Anni lunghi ed ore licte; Ite adagio, non correte. Dopo ernto e cento Instri Al suo eirl Francesco torni Ma la terra intanto illustri. E di giorie il mondo adorni:

# INVENZIONE

Voi rol naspn in riva a Lete

Ite adagio, noo correte.

PER UN BALLETTO

PATTO ALLA PRESENZA

DE' SERENISSIMI PRINCIPI D'ESTE.

Il Po fiume. Quel Po, quel re de' finmi altero e grande Figlio maggior de l'Appennin frondoso. Entre al cni vasto sen vien da più bande Portato ogn' or ampio tributo ondoso; E si tumido e gonfio Indi si spande Correndo ad incontrar Adria anomoso. Che gran tratto di lus respinge l'onde, E no onovo mar con t' altro mar confonde. Quegli io mi son, principi invitti, egnale Per origine forse al Nilo altero: Che s'ei chiaro si rende ed immortale Per oceultar il suo principio vero; Non men nobile i' son, che il mio natale Ho sotto il giusto e fortonata impero Dei grande Alpino eroe, che l'oude mle

Celebri fa fin slove nasee il die, Nè del Gangr minor fors' è il mio pregio: Che s'ei ile l'aeque sue fa enna al sole, Lungo l'alte mie sponde il teoneo regio Fiori de la sublime Estense prole, Il eni valor, che negli incootri egregio Di palma in gnisa rinforzae si anole In pace glorioso, invitto in guerra,

Turta al pari dri Soi gira la terra. Or, poiché Amor di si gean sangue unfo Coppia gratile in nodo saero e degno, Tratto da natural alto de-fo D' onorae i mici regi a voi ne vegno E la Dora e il Panaro ambi del mio Scettro famosi tributari io segno Del lor divoto e riverente affetto

Meno que meco al vastro almo cospetto. Queste di si leggiadri e bei sembinoti Ninfe son di loe acque, e innanzi a vol Ciascuna vien, pe fai con balli e canti Ponipa rara e gentii ile' pregi suoi: Con heto occhio seren dunque i lor vantl Mirate, eccelsi e fortunati eroi, Ne vi spiaceia gradir l'ossegolo, ond'ora

Co' suoi compagni il vostro Po v'opera. La Dora fiume. Giunse colà dove tra sponde erhose Non lontana da l' Alpi ho seggio e nido, De le vostre bellezze II chiaro geido,

Spettatrici Irgziadre ed amoroso. Oude accesa nel cor d'alto desfo. Di mirarle presenti, or qui ne vegno, E questo a voi di riverenza in segno Curo di Ninfe donzatriei invio. Gradite voi, chi da lontan confine

Vice per voi riverente, è pon vi spinceia Con lieto ciglio, e con serona faccia Mirar danze straniere e pellegeme. Il Panaro fiume.

Ecro del vostro elorioso linnero Il finme irrigator, Estensi erol, Ouri, che chiaro e immortal fatto è per vot Povero d'aeque, e di trionfi altrro.

Queste mie Niofe sono, sozi pae vostre, Che guido a vol da liquidi eristalli, Preché ciascuna la far carole e bulli

Sua virtù, sno valor palesi e mostre. A spettator si degni aduoque fate, Ninle, de' vostri once pompa gradita; Ne vni, poiché a le gioie il tempo Invita, Le danze lor di cimirae sdegnate.

Musica del Balletto. Or, che tacita e bruos Spunta la notte, e toena Tutta di raggi adoroa A Gammeggiar la luna,

E il Dio di Delo Le chiome bionde

Tuffe ne l'oode

POESIE 48.

Mentre ch' in ciela Tremole e belle Raggian la stelle : Or ch'appunto a gli ementi Corre stagion gradita E ch' Il tempo n'invita A gioie, a feste, a canti, O come grato A' postri lumi Se' re de' flumi! Destin beato Sorte serena Ben qua ti mena De l'Appennia frondoso Figlio grande e possente, Più d'orni altro torrente Celebre e glorioso; Che, mentre giri Torbido il corne A i campi intorno, Spianti e raggiri Con l'onde altere Le selve intiere. In te del sole Il figlio giacque Aller, che si compiacqu De la celeste mole Calcar le vie con temerario corso: Ne paventò con inesperta mano A' volanti destrier regger il morso : E l'infeliel Suore gridando. E lagrimando, Rami e radiel Fur totte quante Converse in piante. Ma sovra tutti i tuoi Antichi vanti altero Ti rese il giusto impero De' grandi Estensi eroi, Che lor fregi Fur tuoi pregi, Lor vittorie Fur the glorie; Ne mai forse Fiume corse Più beato, Venturato: E ben or con gran ragione Meni que Dore e Penaro. E con rare Bel paragone Guidi la Ninfe De l'acque loro In amoroso coro. So donque e' balli, Ninfe, che liete Danzar solete Na' liquidi cristalli Fate a si degni eroi pomposa mostra De la virto, de la bellessa vostra. Tn, Panaro, ch' errando Fra tortuose aponde Vai con le placid'onde

Nostre spiagge irrigando;

CRIADERSA, TESTI EC.

Che di questi

Semidei I trofei. Le celesti Opre miri, Mentre giri. E ti vanti De' lor vanti; E tu, Dora, ch'in parte Lontana corri, dove Del nostro Alpino Marte, Mentre ch'ora La tempta, Conosciuta Lancia impugna, E col brando Fulminando. Caccia il fero Oste Ibero: Poiche al ciel piacque d'unire Si gran coppia, e si cortese Quando accese Ambi i cor d'un sol desire. Deh, pregate Ch'in onor d'alme si degne Ninfa alcuna non si sdegne Far l'usate Lor carole graziose Dilettose. Su dunque a i snoni, A i balli, a i canti: Ben è ragione, amanti, Che d'armonia risoni Cosl degno teatro, e che rispo-A la voce de mosici concenti L'abisso, il ciel, l'aria, le terra e l'onda. Voi. che presenti Il canto ndite Tutti gioite; Foggan pene e mertiri, Doglie, pianti e sospiri, Fuggan tormenti e gnal Per non tornar più mei; Trionfi sempre In questo loco Il riso e il gioco Ne cangi tempre Per girar d'ore Doglioso il core: Sotto impero al ginato Torni l'età de l'ora, E col prisco decoro Il secolo vetasto; Stilli aul monte Il mele intorno Al faggio, a l'orno; Abbia ogni fonte L' onde disfatte In ppro latte: Di bei flori, e di liet'erbe Sempre sia einta la terra Ne con pioggie, o nevi acerbe Il ciel mai le faccia guerra. Aprile eterpo Regui fra questi campi;

Lunge stin il verno,

Lungo di atate i lampi,

TEST1

4

E eon nova mirseola del ciclo Saverebio non sia mai caldo ne gielu; Distilli e cada Dal puro aer sereno Dulce rugiada

A le fresell'erbe in seno,

E più eb' altrove lucido ed adarno
L'alba rimeni a queste piaggie il giorno:
Lascia Cipro, e Paín, e Gnido,

E le rive di Citera,
E qua vieni eon tua schiera,
Bella madre di Cupido:
Qui ferma il piede
Cn' pargoletti alati
Che faretrati

D'alme e di cor fan prede, E sotto a questo ciel, che n'e ben degon Fabbrica nova stanza e novo regon. Ma voi fra tanto Ninfe care ed amate

Al nostro canto E ballate, E danzate,

Mentre stagion si dolce, e si gradita A le giole, a i piacer l'anime invita. Non sono i balli e i canti Cari solo a gli amanti

Ma godono di Inro Gli Dei del sommo Coro. Danza girando In bianco velo

La luna in cieln;
E tremolando
Locide e belle
Danzan le stelle.
Ma già rapida ebina
La notte a l'occidente,
E con viso ridente
L'Aurora s'avvicina.

Lasciate i balli,
Fermate il piede,
Ch'il tempo il obiede,
Ed a' cristalli
Vostri tornate,
O Ninfe amate.

# OTHAVA

## D'UN POEMA DRAMMATICO

#### Idalba e Selvaggio.

Idul. Che valor? Che virtà? Che gentilerza? Power vasti, ambirion mendile vivole, Chi sanodra le compagno Chi vande, Chi sanodra il compagno Col ranco anon de l'incerate aven O di tubrio nitro obie le combra. La vego allo, Setragio, Stellata il croit que de administrationale productionale del compagno del Stellata il croit que de administrationale producta al non più coltra tau Celebrata virtà chicler mercede, E de te regio mense la cecei ervolta, Limonianz i rifutati avanzi.
Mute, gran tempo gib, taccion le scole.
De la garrala Atene, e non si truva
Chi d' Olimpica polve
Oggi d'inghi-landar curi la ebioma 3
Non miro più, che peregrina prora
Venga a solecar quest' code
Gravida il sen di studioni ingegni 3

Venga a solear quest' onde Gravida il sen di studioni inegeni; Ma ben parmi d'udir, ch' audaci antonne Per incegnito mar apicapano il volo Cerchin novi tesar in novi mondi; E queste al parer nio Son le vere prudenze, e: gli onor reri. Se/r. Tu faveli; col volgo, e put del vulgo

Seio. To favelli el vulo, e pur del vulga. To non ei nais, falalis, a la tus sitips, Chi d'Airimo deriva, al tuo gran asogue Ch'il prime di Gorcira, ech' opra sangue D' croi, mal si confen sensa al bash. Non fra i torce de le splendenti arme Nutre il Gange, e il Pattolo cro si fino, Che in paragone de la vierdo non sia l'altido, e sensa lume: Illa tu vednti 1 vapor de la terra, e quiri secreta Natre il terra, e quiri secreta Natre il terra, e quiri secreta Natre il turno del con Sparger lampi, e l'artile? Ür non direnti Che quel termodo adro, de'li no finameggia

Sparger lampi, e faville? Or non diresti
Che quel tremolo ardre, et/in lor fasamengej
E fratel de le atelle? E par avanisce,
Gli infoeati vealiga
Per le serene vie con l'orehio cerchi:
Tal d'umane rierbezze
Si dilegana ben tosto
Le splendule apparente. Eterno è il lume,
Che diffindo virid. Da se medesma

Non teme eclisse, e non parenta oceaso. Colla di fabbri eterni opra divina Surgean d'ilia le mora, e l'Asia intiera Adorar fu veduta Pra le porpore, e gli ori Suvra trono real Priamo assiro. Non perciò perdonaro A l'Aslatche pompe i fuocbi argivi;

Prende i suoi raggi, e per voltar di ciclo

Ed or dave superbe
Di pellegrine pietre ergeansl a l'aria
I prezioni alberghi,
Vil greggia, e suzzo armento
Rumina l'erbe, e con la falce adunca

il curro micilio tronea le-spiehe.
Gira a sinistra il guardo:
Costà per dappio posto
Maraviglimo al mondo
Torreggiava Corinto, e quinci, e quindi
Rotte da vario remo udiva a un punto
Fremer l'lonie spume, e il diuto Egeo;
Ma da ferro Latin eader recise
Le superbie d' Acais, ed. a quel, lidi;

Che de' legni stranieri Le nomerose sebiere a gran fatica Fùr di capir bastanti, oggi di rado, Per ascingar l'umide reti al sole, Porero pescator lega la nave.

Ma d'Antion, d'Orfeo, E di Tesco, e d'Achille, e d'altri cento Per la virt è deificati in terra

Quando morrà la gloria? Ardono in ciclo Fra le lnei più chiare

I fratelli Amielei, gemina stella, Ed al nome d'Alcide Stridono i sacri altari

Di fiamme Nabatee vittime accese. Idal. Magnifielse parole; Ilio, Corinto, Spade latine, argivi incendi, eroi Stellificati in ciclo,

Altarizzati in terra. Hanno di queste A pascersi dipoi I figliuoli di Silvia?

Selv. A le virtule

Mai non manca al imento; il primo giorno, Che di Zarinto a questa riva giunse Il pastorello Eliso, lo seorii in lui Un'aria, un portamento, Un non ao che di nobile, e di grande,

Che misto a la natia sna gentilezza
Mi costrinse ad amarlo. Il vidi poscia
Fra le contese pastorali al corso
Vincer l'ale de' venti:

În enrear l'areo, in lanciar asta o disco, În maritar a musico stromento

Armoniosa voce Tentò sopravanzar gli altri pastori, Quanto fra le ginestre L'alte ane eime al eiel solleva il pino.

L'alte ane eime al etel solleva il pin Allora io m'angurai eh' a Silvia mia Simigliante consorta Concedesser gli Dei.

Idal. Non ginnge il cielo I Generi in Corcira,

Che procorar tu te li debba altronde? Marilla, inclito tralcio

Del tno sangue medesmo, ch'innestato Ne la casa d'Aleeste Produsse i dno gran germi

Produste I dong gen germi

D' Armindo, e di Corimbo, a me più volte
Per quest' oltimo figlio a lei più caro
Chiest' ha Sivia con pregià; piè Corimbo,
Se la heltà, se la virtù rignardi,
Cede punto ad Eliso e di rechetze
Principale ornamento, in questi lidi
Non è con lui, shi paragon presuma:

A coltivar anoi campi
Mille tauri aratori
Stancan dal primo sol fino a la sera
Le callose cervici; e de' anoi greggi
A aatollar la sete
Non ha l' Forigio in ten onda che hasti

Non ha l' Eoripio in sen onda, rhe basti. Or va: Di' ch' i snoi canpi, e la sna greggia A te dimostri Eliso. Selv. Ha greggia, ba campi

Forse più di Corimbo
Ne la sua patria, Eliso, ed al presente
Suo genitor Sireno, codo, ehe tutta
Quell' isola ubbidisee.
Idal. I lagbi aneora

tat. I lagoi aneora
Mari aembran da lungi; e elò, ch' è ignoto,
S'appresenta per grande. Or sissi qoale
A te stesso tel fingi; qeli è straniero,
E ac Silvia gli dài, dovendo seco
Poseia condutta, luvree
D'ignadegnatti un genero, non perdi

Dignadagnarti un genero, non perdi Il genero, e la figlia? . Selv. A tua ragione

Par ben, che sia Zarinto Più distante da noi, che Irlanda, o Tile. Idal. O lontana, o vieina, il mar v'è in mezzo; E de' venti, e de l'acque

Una sempre è la fede. Io tremo, e tutta Mi raccapriceio in pensar aol, ch' io dehha

Col rischio de la morte Comprar de la mia figlia i eari baei. Selv. O come Se atta timorosa, lo con Eliso

l'atteggerò, ebe la metà de l'anno, Affin, ehe tu non abbia A temer de la morte, arando il mare,

A temer de la morte, arando il mare Stia con Silvia in Corcira. Idal, E Silvia appunto

Idal. E Silvia appunto Sarà come Diana, Che la metà del tempo

Il eielo abiterà, l'altra l'inferno. S'ancor tu non m' intendi, ascolta eh'io Meglio mi dichiaro: Invan proeuri Sposi fuor di Coreira. Indarno tenti

Legar Silvia ad Eliso. Ell'è mia figlia, E se da questo sen ebbe la vita: Ragion ben vnole ancora,

Ragion ben vnole ancora, Ch' ella a mio gusto, e non a tuo espriccio Passi a le nozze.

Selv. Troppo Se' impetnosa Idalba.

Idal. E tu se' troppo Tedioso, ed importono.

Selv. S'io non m'acqueto,
Donna è costei da divorarmi. Io lodo
Pria ehe sormonti il sole, fin che questo

Zeffiretto leggier per la roglada Va diguatzando i vaoni,

Ch'andiam concordi al tempio. A i cor divoti Il ciel e consiglier, e non incespa Chi per guida ba gli Dei.

Idal. Se il pregar giova, E se forza ban lasso voti mortali, D'altri, ehe di Corimbo

Silvia già non sarà. Va, ch''io ti segno. ]
PROLOGO

## ALLA\_FILLI DIJSCIRO)

### RECITATA IN SASSBOLO

## Apollo.

Al grand' arco d'argento; a la faretra Gravida di saette; al erin, ehe d'oro Folgorante fiaumeggia; a la ghirlanda, Che fulmine non teme, a gel non cura Ben cred' io, che per Feb Ciaseun mi raffiguri, e Feb'io sono. A te, del bel Panaro, Glorious reins,

Vieu riverente ad inchinarsi II sole, Già che con nnova maraviglia in fronte Porti quaggiù multiplicati i soli. Io non ossi di comparitti innanzi Quando ne l'Oriente

Apro eon man di rose al di le porte,

Perche dal tuo splendore Offuscato il mio lume, Stato sarei con pubblica vergogna L'ctereo vie d'abbandonar costretto. Or se ben eelissati Rimangon da' tuoi raggi i raggi mici; E se ben cedo il campo, io posso almeno Con probabil menzogna Dissimular lo scorno, e dir, che questa E quell'ora, in cni soglio Depor le fiamme, e stanco Da i gran viaggi irmi a toffar ne l'onde, Ma che parl'io di scorni? Occhi celesti, Non fu giammai più glorioso il sole, Che quando in vostro paragon si vede Mortificato Il sole, E le perdite mie son miei trionfi? Godo dal fulgor vostro Abbagliato restarmi; ed or appunto, Che su l'anrea quadriga Negli scogli d'Esperia, e al pie d'Atlante A romper vo precipitoso il dic, Viene in luce si bella Mia luce ambiziosa A far naofragio in prima. E ben felice È il naofragar per voi, pupille altere, Sc co' naufragi anco arricchir sapete: lo certo nel cader privo di luco Innanzi al lome vostro Di maggior luce illuminarmi veggio: Ed oh! goanto più bel portar prometto A gli Antipodi il giorno, Per le fiamme di eni Nel mio cadere or mi lasciate impresso. Ma qual cagion dagli stellanti giri In abito mortal quaggiù mi tragga Brevemente dirovvi. In questo erboso Praticello ndorato Cui fan corona interno Mille d'edera ppaca clei vestite. Ove dal can celeste Cacciati in su'l meriggio Quasi in secreto, e ben sienro asilo Vengono a ricovrarsi, l'ombra, e l'aora; Di pastorali amori Seena tanto più cara

Oggi vi a' apparecchia. Io (ben sapete, Che nulla in terra a l'occhio mio si cela) Ciò seorsi, e ne gioii; ebe ovo si tratta Di pastori, e d'amori il cor mi sento Totto brillar nel petto; e de gli cterni Giorni de la mia vita I più eari, I più lictl, i più felici Furon quei, che lontano Da la reggia del cieto errai tra' boschi, E ch'or al suon d'armoniosa cetra Or d'incerate avene Al sibilante spirto Pascer mi dilettai gregge, ed armenti, Ed oh come par ance

Quanto meno aspettata

Soavemente l'anima Insinga La memoria del foca, Onde lungo il Penon Dietro la bella foggitiva inderco Lagrimando, e correndo,

Stillarmi in pianto, ed in sudor fui visto. Che, se quelli, oui scelso Quaggiù la sorte a regger scettri, n farsi D'oro, c di gemme intorno al crin corona, Sapesser quai tesori, e quai dolcezze Ne l'ombrose foreste, Ne gli antri solitarj il ciel nasconde, Ben io mi so, nhe volontier cangiando I lor tetti superbi Ne le capanne inteste Di vil alga, e di esnne Fra le rustiche turbe, Qual por feei io ne la trascorsa etate : Verrian di volu a passar gli anni, e i Instri Ma dove il cor portato

Dal ben, che si figura Inavvertito al dilonga? In riedo Al sentier, che lascial; vol state meco. Questa, in col siete assisi, ò la feconda Isoletta di Sciro, (Che non eredesto già d'esser su i colli Del gran Padre Appennin, che atrepltoso Seechia circonda). Oltro quei boschi il lida Si dilata in areno, e l'onda Egoa Vi freme intorno; Il tempin È quel costà, che sovra il poggin a destra Con torreggiante eima al oiel a' estallo-Qui del grau re de Traci Giunse guari non è ministro eletto De' fanciulli innocenti A raccorre i tributi: il ferro torto

Mordo la sabbia; ei per li campi errando

A l'omaggio inumano

Sollecita le turbe. Amor intanta Nel cor di ninfe, e di pastori adopra Sua forza onnipotente; a innsitati Maravigliosi, e non più nditi al mondo, Ne produrrà gli effetti. Un' alma sola Ardera di due fiamme, non sapendo Viver di doppia vita. Altre venture Di stupor non men degue, e di pietata Correr a un punto stesso altri vedrassi, Voi ne' grandi accidenti Sospendote l'affettu, e gli occhi belli Frettolosi non slono a sciorsi in pianto : Spesse volte agitatn, Dai più profondi abissl Rogge Nettono, ed a bagnar le stelle, L'onde canote infuriato Innalas.

Ed ecco aura leggiera Dolce scotendo à vanni Le torbid'ire a tranquillar si leva. Talor ealiginosa orrida notte La bassa terra in cicche nubi involve, E scatenato da l'Eolie rupi Esce Noto fremente Quasi a portar per lo gran vano a volu,

Con l'intiere foresto I monti aspiri; Squarciano il nero sen de l'aria fosca Con fiamme portentose Intrecciate saette, o par else tutto Da lo radici si divelga il mondo, Quando la sposa di Titon disciolta La chioma Inminosa in riva al Gange

Dà bando a le tempesto, indora il ciclo, Inargenta le spiagge, inostra i colli;

E gravida di luce. Più bel s'accinge a partorire il giurno Non si turbi uman petto, a non disp De l'aita del ciel ne casi avversi. Non son le doglie eterne, E savente improvviso Suol di grembo al dolor nascer il riso,

### PRIMAVERA.

Primavera son in, del sole amante, Primogenita figlia; slba do l'annu Ch'a risarcir di rea stagione il danno Rugiadose dal cial movo le piante.

Lungo tempo non i, cho ne la bella Repubblica da fior dissidio nacque, Che la turbo: come turbar de l'acque Snole i puri saffiri atra procella. Tra il popolo odurato il pregio, e il loco D'usorparsi il giacintu chbe vaghezza, E nobil testimun di sua bellezza

D' innamorato Diu produsse il foco Biasma l'audacia il gehomina, e il vanto Del natio sun candor fastosu realta; Superba ad amenduo s'oppon la Calta, E spiega il regio onor de l'aureo manto. L'altrui presunte glorie a proprio scorno La rosa si recò; per l'ira accolta Più vermiglia divenue, e schiera folta

Di spine a sno vantaggio armò d'intori Nel tumpito de' fior tra se discordi Tamaltair le Ninfe, a non ben nache Di contesa civil mostrar di piagha, Di morti e di ruine i cori ingordi.

D'eletti cavalier squadre suparbe Chiamò ciascuna in sua difesa, a spesso Mentre da l'un l'altro rimase oppresso Di saugue imporporar l'ar ene e l'erbe. Pende la lite ancor : Nuovo ardimento Con nuovi cavaliar dinansi a voi

Le mens, eccelse dame, incliti eroi, Ed in scorta lor sono al gran cimento. In teatro di fior voi dunque, o fiori, D'ogni egregia virtà, d'ugni beltate, Dei litigi de' fior giudici siate,

### Onde gloris immortals il crin v'inflori. A CARLO EMMANUELE

### BECA BI SAVOJA

### L'ITALIA (1).

Era la notte, a'l pigro Arturo aves Già lo stellato carro al mar rivolto, E nel silenzio altissimo giacea In dulce souno ogni animal sepolto: Na gran fatto luntan esser putca A trar da l'onde luminuso il volto La sposa di Titun, l' Alba ehe snole Cacciar le stelle a ricondurre il Sole.

493 El ecco a me donna di regio aspetto Apper in sogno e mi a'appressa alquento; Bagnava il viso e le rigava il petto Sparso dagli occhi in larga vena il pianto: Il pic d'aspre catene avvinto o stretto Era, o squarciato in varie suise il manto. E lo cingeva i erini inculti e sparti Un diadema real rotto in più parti,

Dopo breve tacer più d'nna volta Tergendo con la man gli occhi dolenti Sciolse la voce (1), e contro me rivolta Questi parva formar sdegnosi (2) accenti: Neglittoso elis fai? Gia l'ombra folta Si dilegua del Sole a'rai nascenti, Ergiti, ascolta, e narra eiò ch'io parlo All' Idolo del mondo al min grap Carlo.

Tn cui libera penna è data (3) in sorte. E che del sacro allor scudo ti fai. Sc per fuggir l'ubblio d'oscura morte Degn'impresa (4) al tno stil cercando vai, Deb ! per pietade al ginsto al saggio al forte Narra ne' versi tuoi gli aspri (5) miei guai; Taut'io (6) non oso, ed impossibil parmi Che s'odau le mie voci (7) in mezzo all'armi. Forse un giorno avverrà (8) che lo tue carte Per deereto fatal giungan là (q) dove

Tra i perigli e tra'l sangue il mio gran Marte Fa con invitta destra cocelse pruove. Ond'ei leggeodu in loro a parte a parte Scritte le mis aventure antiche e nuove. Pien di nobil ardir la pace sderni. Ed a mu renda i miei perduti regni. L' Italia mi chiam'io, son io colci (10)

Ch'ovunque gira il Dio Incido e biondo Alzando illustri ed immortal trofei Tutte cacciai l'altrui grandezze al fundo; Quella son io che vidi a' cenni miei Chino abbidir e riverente il mondo (11), E temuta dall'uno a l'altro polu Fondai (12) di tutti i regni un regno solo.

E se cangiando stile empia fortuna Di privata discordie u risse interne Mi sparse il seno, e mi privò d'alcupa De le mie tante glorie e si superne. Ben sapev'in che sutto della luna Nostre felicità non auno eterne, E che qual fiore nell'estiva arsura Grandezza di que giù passa a unn dura.

Se il Campidoglio mio merai spogliato Da' anoi trionfi (13), e se conversi in lutto Fnro I soliti applausi, a'l gran Senato Restò da rabbia ostil sparso a distrutto,

(1) sitri la linena. (a) altri deglicat. (3) è tocca.

(4) Regie imprese. (5) questi. (6) Parl'is non our. (7) Che s'oda la mia race,

(6) Un di forse vered. (9) nin

(10) Is I Italia mi chiamo, e son colei, (12) Già riccreste ad ubbidire il mondo. (13) Formai.

(14) trofei.

Non fu del mio sublime antico atato Estinta in me già la memoria in tutto, Ne si vile perciò rimasi ch'io Mi scordassi il valor prisco (1) e natio.

Ben fu pronto a'mici danni e troppo ardito Quel che spinto da insania e da disdegno Fe'l mio scettro diviso (2), e in altro lito Di puova monarchia trapiantò I reguo p Ma non fu ili ragione in me amarrito Tanto il lume però, ch'a più d'un segno Non conoscessi ngni mta gloria addictro Ripullular nei (3) successor di Pietro,

E se, rosupendo alfin dal più straniero Angolo della terra e più remoto, Per levarmi di man lo scettro altero Ora il Vandslo armossi ed ora il Goto, Non fu però che non adegnassi (4) impero Lungo tempo soffrir barbaro e ignoto, Anzi, qual palma nobile, inilefessa

Mi sollevai più nel vedermi oppressa. Nezar non posso già che per tant'auni Da harbariei assalti ognor battuta. Parte non avess'io tra lunghi affanni Della mia prima libertà (5) perduta; E sopraffatta alfin da' propri danni Miseramente io mi sarei caduta, Se non mi anccorrean (6) arditi e franchi

lo varl tempi or Alcuauni or Franchi. Ne sià d'arme straniere e paregrine Gli ajuti esterni (7) in sen recarmi i' sdegno (8), Mentre ebe lor merce le mie ruine Riparo, e scuoto (q) antico giogo e ludegno. Che se al dominio lor soggetti alfine Fur i popoli miei, beu era dezno Di così eccelso ed eminente grado Un Carlo, un Lodovico, ed un Corrado.

Ben (10) d'uopo fu per estirpar que mali, Che mi givano allor (11) serpendo in seno, Che nelle mani anguste e trionfali Di monarca stranier dessi (12) il mlo freno. Che le intrinseche guerre, e le mortali Discordie, onde il mio grembo era ripieno, E che me stessa evenu da me divisa (13) Spegner non si poteano in altra guisa.

Buon Fisico così, che d'infetiec Informo curi offesa parte dove Vau, trova i rimedi, e che non lice Far alla saggia man l'usate pruove (14) Per recider del mal l'empia radice, Che si dilata ognor in piaghe (15) nnove,

Usa applicar all'infettato loco Cautamente erndele e ferro e fuoco. (1) primo.

(n) Il mio scettro dieise. (3) dal.

(4) che mai degnassi.

(5) dignità. (6) sevenian.

(n) estremi. (8) io rob recurmi a sdegno - in son recurmi sdegno.

(a) riparo rotto.

(11) al cor

(13) E l'ire che me stesse areas divisa.

(14) For all mota man le saggie provve.

(15) parts.

Ne già del sangue arltui vasto desio, Ne d'oro iugorda ed esecrauda fame Li spinse iu me dal patrio ciel natio, Ma d'onor degne e gloriose (1) brame: Se prigioniera ful già uon poss'io Ne mi dergio doler di quel legame.

Che dolce la prigion, caro l'impaccio, Lieve fu'l giogo ed onorato il lacelo. Misera or più non degglo, il mio tormento Dissimulando, lusingar me stessa,

Or che della mia gloria il lume è spento, E la mia libertade in tutto oppressa; E s'ogni altro mio figlio all'ozio intento Timido bada e neghittoso cessa, A Carlo io mi rivolgo, a lui a'aspetta For degli strazii mici giusta (2) vendette.

Gisce tra la nevosa alta Pirene (3), E tra il vasto Occan terra infeconda: Quiudi scorre l'Ibero, node ritiene Il nome (4) aucora, e quelle piaggie inonda; Quiuci d'aurate e preziose arene Semina il Tago e l'una e l'altre aponda; Ne samare però co snoi tesori

Può il desio degli avari abitatori. Grand'ella e sì, ma tanto elpestra e dura Che l'Erimaipe in paragon vi perde; Sterili i campi sono e la natura Ciò ch'altrove dispensa lvi disperde. Colà nou grouge april, ne a' assicure Que'deserti giammai vestir di verde; E i mouti di spezzati e nudi (5) sassi Stancano gli occhi altroi non men che i passi

Da regione si inospita e si fiera Per satollar la non mai sasia fame Del sangue mio scese (6) la gente lbera Prouta a furti, e rapioe, a frodi, a trame: Turba tanto più vil quanto più altera (2). Scellerate reliquia, avanzo infame Di quanti mai con barbari furori

Predar l' Europa n Saracini n Mori. da quel di che il cielo (8), in pena forse Di mille colpe ch'io notriva in seno, A man si crude e al rapael porse Degli infelici mici popoli il freno. Giammai licta non vissi (9), e mai nun corse Per me del giorno il condottier sereno, Ma dissipata lacera ed esangue

Versai per larga vena li pianto e'l sangue. Ne tante angoscie a me recaron l'armi Di mille squadre a mia ruius armate, Quante vidi nell'ozio offese farmi Da quelle turbe inginriose (10) iugrate, E pacifica poscia odo chiamarmi Che m'hanno i tempi e le città spogliate;

Ma se predar se disertar le terre Dimandan pace, e quei saran le guerre (11)? (1) ratorose.

(a) Pasara. (3) tra le neroni alpi Pirene.

(4) il suono. (5) davi. .

(6) del sampre scasa giù. (7) tento più all quanto più altera. (8) E se il motor del Cielo.

(9) Ora lieta non ridi. (11) si chiana pace, or che faran le guerre? POESIE 405

Lascio ch' un re, che di real non tiene Altro ehe il uome; ell'emminato e vile A ana voglis mi regga, e di catene Barbare mi circondi il più servile, Ne sazio ancor de lo mie tante pene Guerra mi untra la sen più che civile Per stabilir con artificio indegno Sa la mia adoblersa il compto perme

Su la mia debolezza il proprio regno.
Lascio che fra la turba compia e rapace.
De' servi suoli quel per mio duce elega,
Che più crudo, più mijusto e più fallace
E più del nouto sangne (1) avido vegga:
E ch'egli in oziona e lenia paee
Pra suoni e canti spernierato segga,
Mostrando altrui quanto soveretuio pondo

atoriranoa attri quanto sovercino pontoo Alle soe spille è soteterer (2) un mondo. Lascio che chiista cuttor confini angusti. La dignità del sucrasor di Piero Gli narpi sotto il vel di troppo inginati, Troppo scara itribuli in regno intero; E il sacro atool del porporati angusti Ch'esser diverbeb libera e sincero, Corrompa, e con gli usati inganni ani Comosi a fores di deali si a tra attria.

Compri a forza di doni i voti altrai.

E lascio in fin, che ne dispor de figli
Ne di sig, ne de 'smoi, no del suo state
Osi principe alcus serza i consigli
Del sospetitoso ispaniro Seratos;
Ne libero signos ne' suoi pergisi,
Mantenez possa il proprir regno (3) armato
Se al tiranno non piaca, e ch' indi aegus
A suo sofler o pace o guerra o tregna:

Né ereder gib ch'or da pietà sospinto Si numeroso eservito raccolga, E contro no duce a lui di sangue avvinto Per la difesa altrui (3) l'arme rivolga; Ma perché stanco il vineitor e'l vinto Ei sol de la vittoria l'frutti colga, Come sagace pecator che a porre Le reti al fume intorbiado corre.

Quante mai riportiar paime e trofei la dubbie guerre l'regnatori lberi, Tutte fattebe for de 'figli mieri, Tutti acquisit e sudor de 'miei guerrieri'; Grand' è l'Dheria, ei mia wirtade a lei Difini i regni e conquistai gl'imperi; Eppur del sangue sparse e della fede Serbata, dor e' l' premio e la mercede?

Forte i titoli vani onde son piene
Le mie etiki, l'ample promesse in coi
Fondano i forsennati ogni lor spene
Mile guiderdoni estima i premi ani?
Premi questi non son, son ben estene (5),
Ond'ei con le lusiaghe insidia altrui,
Qual cauto necellator che di poch'esea
Motta far node (6) a quejli augei che inrecea.

Da cotante sciagnre e tanti effanni Misera prigioniera oppressa giaecio, Ne spero per girar di mesi e d'anni Scatenata vedermi e fuor d'impaccio,

E che più del mio sangue.
 sostentare.
 stata.

(4) a lai.

Questi premi non son, ma ben catene.
 mostra suol fare.

Se il duce Alpin de'miel si lunghi (1) danoi Mosso a pietà, col valoroso bràccio Le catene nou sperza, e di quell'empio. Barbaro stnot or uon fa strage e seempio. A lui mi volgo, a lui che i rai fissando

De la gloria versee al vivo sole Mostra, esceiato ogni timore in bando, Esser mia degna e non furiva (2) prolet Lui obiamo, in lui osnido, e dal suo brando Spero veder questa si vasta mole Di monarchia, che sin al ciel fa guorra, Cadre distrutta o fulminata a ferra.

Malagevole acquisto, impresa dura l Ma në lode minor gli offre la sorte; Magaanina virità rischi non eura, E si fa negli incontri ognor più forte (3), E forse il ciel ohe degli oppressi ba onra Fia che soccorso inaspettato apporte; Il ciel solleva i ginsti, e de' superbi Tardo vendicator fa scenaj acerbi,

Non al raffreddi in lini l'ardor, se l'anti Campi accoli rimira a tante schiere, Che non per fian dell'armi sue bastanti Il lampo e sostener le geni ibere a Ma rotte resterna parire e treanati Dal solo suo valor le squadre intiere, Ché tutte pure in cotal guisa suode Cacciar le stelle ancorche solo il sole.

Cacciar is atelle ancorrebe solo il solo.

A che larda ggi dinque? Il cele accondo
I snot trionfi e. le sue glorie (4) affertia.

Sparince il verno, aprili ristoria, e. Ti modol
Rivolto a lui da lui gran coce aspetta.

A che trepna? A che pace? Il odal profosdo
De le viserce mie ebizgio vendetta.

E paco altra non volse non quell'una.
Che mi promente Carlo e la Fartnan (5).

Cae mi promette carrio e la Fortuna (c).
Vol-a più dir ma tramoctation dilora
Tullo Cinzia nel mar l'argenteo corno,
E dal balcon celeste usies l'Aurora
Col più di rose e l'erin di raggi adorno,
E già con voco tremola e canora (6)
Salutavan gli angelli il morro giorno.
Und'ella a un punto sparre, io un'destai,
Che gli cochi Il 300 già mi feria co l'ai (7).

Che gli occhi il Soi gà mi feria co'rai (?).

Che d'udite, signor, hai le prephiere
Ch'umili a te porge l'Italia (8) all'lita
Contro lo turbe insidiace (9) e fiere,
Dehd strings il brando ormai tua deutra invitta,
Che d'opre si magnanime ed altere
Degno ò ben che a te sia la gloria sacritta;
E se da un Carlo obber principio, or puro
Da un Carlo abbiano fin contre esiagner.

Vedrem dal tuo valor flaceate o dome Le forze onde l'Italia egra si duole, E si grando apparecchio avanir come Larre notturne allo spuntar del Sole;

(1) gravi. (2) tastarda.

(3) Anai sa negli incentri esser più forse.

(5) e le sittorie. (5) Queste altime tre Ottava mancano in uno de' Codici Estensi.

(6) sowers. (7) Qui terminano alcuni Manoscritti.

(8) Ch' mulmente & porge Esperia.
(9) ingrariose.

496 TESTI

Che l'alterigia Ibera, il cui gran nome Quasi idolatra il mondo adorar snole, È un tuon che fende l'aria a poi svanisce, Lampo che abbaglia si ma non ferisce.

Se gli eserciti inmensi, che spegliando Dur volte Europa a'danni suoi for tratti Senza lancia Impugnar o stringer brando Fur si primo apparir rotti e disiatti, Miseril or ehe faran che mendiendo (1) Van coloni di timor accordi e patti? Riformeranno eserciti migliori?

Riformeranno eserciti migliori ? Onde trarran le genti, ond'i tesori? Di Partenope bella ormai distrutta È la spiaggia si fertile e felice, Vuota d'abitatori è Spagna tutta,

Di difesa (2) spogliar Fiandra non lice: Di gemme esausta, e di tesori asciutta È la famosa occidental pendice, Che in beve tempo l'ingordigia Ibera Ha impoverita ogn' indica miniera.

Ma supponism che per difesa loro
Altri produca eserciti la terra (3)
E lor dispensi il ciel tutt' il tesoro,
Che sepolto coll giace sotterra,
Cónsolati signor; le gemme e l'oro
Arriccbiranno i tuoi soldati in guerra,
E de nemici il numero maggiore
De le vitorio teo fan l'onore (4).

Soles già de la terra il figlio audace, Qualor sparges da mille siagha il sungue, Premrado il suol, da l'auinas fagace Ravrivar la virtù arl corpo esangue: Ta che di Marte sei prole creace, Seesa quaggiù per sollevar chi langue, Ne le squadre (5) nemiche urtando il flanco Novello Anter riorgeraj più franco.

Novello Anteo risorgerai più Iraneo.
Che l'onda del natio profosolò Beno
Vareasse il Celta con ascintto piede;
Che sena 'difesa stre e morala veleno
Succhiasse il Psillo antica fama ha fede:
Tu vareberai questo al gondo e pieno
Finneo, che ta con l'arme inoodar crede;
Ed alla tan virtà perfetta e vera
Non nocerà tosco d'invidia lbera.

Quella statna, signor, sembra cotesta Monarchia si superba e minacciante, Che d'argento le braccia a d'or la testa Ma di feccia e di fango avaa le piante, E so fia come supro, a seconder presta Del tno valor la pietra, in un istante Cadrà didistita, a me la sue ruine Nostre miserie alfin troveran fine.

Già de l'italia i liberati regol Innalanna al tuo mome e bronzi e marm E mille sacri (6) e fortunati ingegni Scrivon le tuo viitorie e cantan l'armi. Ed io sebben di celebrare indegni Sl magnanimo eroe son i miel carmi, Par devoto ed umfl al simulacro Del tuo valor la penan mia consacro.

(1) meditando.

(2) prendio.
(3) Nori merciti spanda anco la terra.

(1) A le eittorie sus darà l'amer.

(6) m

### ALLA PARTITA

DI INNOCENZO X
Speranza della pace universale.

Ritoglictevi, o Muse, Che se deggiou mai sempre esser sanguigal Volentier ve li rendo, i vostri allori. Ohl come alti diffune Sacra oliva i anoi rami. Eccovi, o cigni, Eccovi in riva al Tebro ombre mighori. A me la tempic opori

A mc le tempie onori
Fronda si bella, e lasserò contentu
Tutti i boschi di Pindo in preda al vento.
E voi pure colombe,
Che tra le marsial procelle oscure
Foste d'un bel seren nunzie amorose,
Or che taccion le trombe.

E che vostra mercè dormon sicure Nei letti marital l'Ausonie spose, Di cetre ossequiose Gradite i carmi, c la verace ioda Arrabbiata l'Invidia il cor si roda.

Dove il livido ciglio
Torci, mostro infernal? volgiti, mira.
Si, che Giano serrò le ferree porte.
Inumano consiglio,

Inumano consiglio,
Il Dio de la pietà far Dio de l'ira?
Trar da l'arbor di vita aste di morte?
Cangiar con empia sorte
Le mitre in clmi? ove fumar gl'incensi
Mandar taonando al cielo i zoltà accensi?
Lungi ... orgoglio,

Lungi dal Vatican. Non manda Piero
La pescatrice navicella in corso.
Oggi in piacido soglio
Rogna innocensa, e al vaciliante impero
Indricasa pietà soppone il dorso.

Indressa pieta soppone ii oorso.

Deilato soccorso,

Adorato conforto; e quando mai
Spiegò più belii il soi d'italia i rai?

Archi, eccelse memorie

Del latino valoc, ebe di si spesse,

Del latino valor, che di si spense,
E si magassime opre andante incisi,
Ben sono incitie glorie
Expagnate eith, province oppresse,
Incatenati re, popoli necisi:
Ma quali archi improvvisi
Roms v'alxa a l'incontrol' e chi v'incide
Piane di mondo per quei, per questi ride.

Le vittoric di Marte
Son Lottri di morte, e van del pari
i tumulti e i trofei, gli applausi e i pianti
la vedi d'osas aparta
Farsi cancti i campi; altrore i mari
Di sangaine procelle irme spumanti;
Qui navole ruotanti
Di fami e di farille orrido velo

Stender per l'aris, e funestare il cielo. Ma se vince la pace, Trionfa l'universo, altor profusa

La copia in terra ogni ano ben diffonde. Coi pastorei fugace Torna il gregge smarrito, e non accusa

It rio ch' abbin di sangue infette l'onde;

POESIE 497

Incurvansi feconde Le spiche d' ôr, ne pel diserto soleo Digiumo sospirar s' ode il bifoleo. Per gli salal cristalli

Gravidi di tesor da lito a lito Portas volanti abeti aure trauquille. I concavi metalli, Onde tremò por dianzi il ciel stordito, Dolec rimbomban trasformati in squille; Di Nabatec faville

Di Nabatee faville
Stridon gli altari, e cou più degui esempli
Logora assiduo pie le soglie ai templi.
E ben apre sou queste

D'un Vicedio, d'un che le porte eterne E di serrare, e di riaprir possente. Bla de le tronche teste Ristaura i rami, e de le valli inferne Più si propaga ogni or l'Idra crescente: Da l'altio nocente Contaminato è il ciel d'Europa, e tuttu

D' ogn'intorno il ricuopre orrore e Intto. A l'Iberia nemica La Gallia iosulta, e gli inaccesal gingbi Indarno vi frappon l'ardua Pirene. Desolata è l'aprica Spiaggia del Sagro, e di continul roghi Del lido Catalan fuman l'arene:

Ma ne più liete scene Corre ad aprir sedizioso, e vago

Di muru scettro il Lusitan sul Tago. L'Occán, che respinto
Da frequenti ripari il seno basso
De la fetida Olanda assedia in vano,
Di lunga strage tinto
Vede correr lo Scalde, e da gran sasso
Viuto precipitari il fato Ispano,

Mentre più di lontsno Accelerando il pie, d'onda funesta Orribili tributi il Ren gli appresta. Ed nh l di quai ruine

Là sotto il ciel di spessa neve opaco Suppido spettator fatto è Boote. Rosseggiano le brine Lungo il Tibisco, ove congiunta al Daco Il Trace Arcier l'empie faretre ba vote. Fiamme Vandale e Gote De Boemiei campi il gel diafanno,

E gonfi Alhi e Danubio al mar ne vanno. Ne da si vasta arsura Bastaro a preservar i liti Dani L'annose brume, e gli invecebiati verni. Farnetica congiura

L'Anglia in se stessa; aran gli ondosi piani Roveri Calidonie e piui Iberni; Macchian gli odii frateri L'anno e l'altro elemento e la niù bende

L'uno e l'altro elemento, e da più bande, Si perda o vinca, un saugue sol si spande. In voi tutto il suo scampo

Fonda il mondo fedel, ne il vostro Nume A chi voti gli porge unqua vien meno. Quel pacifico lampo, Ond'oggi Italia ride, è ún previo lume Del sospirato universal sereno: Del Caugelieo seno Così prima, Siguor, spunta l'Aurora, Pai segne il Sel ghe punto il circle sale

Poi segue il Sol, che tutto il cielo indore chiarera, Testi se.

## DI INNOCENZO X

Riedano i di felici al Lazio iu riva, Che assisa è l'Innocezza in Vaticano; E per tributo a la sacrata Oliva, Piova influssi di pace il ciel Romann. De l'augello apirante il fiato arriva

Tra Latini singulti a chiuder Giano; E la colomba omai fatta visiva Per lo Tebro abitar, laacia il Giordano; Estinti di Bellous i fuochi ingiunti, Al Pastor ocoranta ordan gl'incenal Di mal nati cipressi i tronchi adosti. Ed or, ch'ogni trionfo a luj conviensi,

Venganu a battezzar gl'infidi Augusti Al piede d'Iunocenzio i regui immensi.

CATOLA INVARA BAL TEATO.

Gia da apessa bipenne

Con suo stopor l'Immaro tronco impara
Americe sit, ed a vodra per l'onde;
Allo de l'onde per l'onde;
Oli abeti suo di novo al renti ed ara
Seco suito il Pangco le vie profonde;
L'ampio Egos i nasconde
Angusto a tanti legni, e l'aris vasta
A capir tante vole appena basla.

Or dove, ed a quoi liti
Porterà pregna di sanguigno nembo
La gran luna Ottomana i suoi furori?
Provò degli archi Seiti
Cipro la forza, e a Citerca nel grembo
Spiràr svenati gli Inuocenti amori;
Cesser gli alli stupori.

Di Rodo illustre al turco sdegno, e'l sole Su le vedove basi auco seu duole. Tutto ciò, che Nerco Dalle Panfilie arcne al varco angusto

Del Bosforo inquieto abbraccia e bagna, Fu barbaro trofeo Del fler tiranno, e sotto il giogo ingiusto L'una e l'altra Anfitrite invan si lagna,

E che solo rimagna Caudia col uobil pic fuor di catena Mel dicon gli ocebi, e loro il eredo appena-

O nutrice famosa

Del grande altitonante, o già di cento
Poderose città reina altera,
Qual' aura tempestosa

Dei lidi tuoi turba il tranquillo argento? Qual'atra nube il tuo bel cielo annera? Misera prigioniera Tu pur andrai tra'ceppi, e ferro moro Profanerà del erin l'aureo tesoro.

De'tuoi liquor più eletti Le mene tingeran, che d'ogni legge Sprezzante è la vittoria, i gnerrier empi;

Gl'ignari pargoletti
Tolti a eristiano sen tra immondo gregge
Di falso culto imbeveran gli esempi;
E rapite da i tempi
Iedarno sonteran d'Egizi e Traci

Iudarno spateran d'Egizi e Traci Le Cidonie donielle i sozzi baci.

Or va. la chioma increspa, E le guance ti liscia e il sen t'inflora, Dell'Adriaco mar donna superba-Già il tuo piede ch' incespa Per cadente t'aocusa, e in vita ancora Per pena il ciel non per pietà ti serba. Non ti turbar; acerba,

Ma sana è la puntura, ed io non spargo Balsamo lusinghier sul tno letargo.

Ben di confusa voce Odo incerti susurri, e rammentarsi Or d'Isacio or d'Alcesio ascolto il nome; Su l'Abidena foce

Sento Bisanzio altier cattivo starsi, F. Grecia e Siria ir soggiogate e dome; E tue fur l'opre : or come Si cangia vice, e per qual forza occulta

Al trionfante il trionfato insulta? L'oaio, delle grand'alme Remora infesta, che l'imprese eccelse

Travia con lente offese e pigri danni, L'oxio delle tue palme Il fiore affascinò; l'ozio divelse Su'l più bel volo alla tua gloria i vanni; Che non crebbe tant' anni

All'Arabo ladron ne cor ne senno: Sol le delizie tue migliore il fenno.

Taci, musa bugiarda. Taci, che già non è, qual tel fignri, Del Veneto valore il lume estinto. Gira le loci e guarda, Come del mar Mirtoo si fanno oscari

Di strage i flutti, e come il suol n'è tinto. Un angusto recinto Contrasta a cento regni, e quando cada,

Che più poteva oprar sola nna spada? Candia di voi, di voi Tutta ben ha la battezzata terra, O monarchi d'Europa, onde dolcrsi: Già gli Esperi, e gli Eoi, E'l Borea, e i' Austro in ostinata guerra Miseramente ha il furor vostro immersi :

Di eivil sangue aspersi Van monti e mari, e al ejeco gnado estremo, Stancan le morta turbe il fatal remo.

Ma di pietoso acciaro Qual di voi cerchia il crine, e per le fedo Ancore salpa, o corridore insella? Certo eh'assai men chiare Or dal Gange spuntar il di si vede,

Che l'Alba è fatta al vero Sol rubelle: E l'amorosa stella Di tramontar s'affretta, or ch'importuna

Le parte d'Oriente epre le lune. Sì sì. Corrano gonfi

Di sanguigni dilnvi e l'Istro e'l reno, E da voi pece il Tigri abbia e l'Oronte. Degli assiri trionfi Stretto termine è l'Adria; anco il Tirreno Fia ch'al barbaro piè chini la fronte;

E net Tebro e nel fonte Verginale di Trivia arso dal corso Turco destrier venga e tuffare il morso.

ALL'ALTEZZA SERRNISSIMA

### DEL DUCA DI FRITLAND.

Data l'orribil chioma la preda e venti Scorrea i campi Nemei leon feroce, E desolata da l'artiglio atroce, Piangea la Grecia I suoi perdati ermenti. Dal fiero mostro a liberar le genti-Ercole Il domator come veloce; Ed applanso comun, concorde voce

Chiamollo Iddio, posel tra gli astri ardenti Da le gotiche selve iniqua sorte Oua spinse empio leon, che rugge e atride, È porta in torvo eiglio orror di morte. To l'affronta, signor: tu l'omicide Sue zanne appendi a le cesaree porte, Ed in diro, che sei maggior d'Aloide.

### PAPA URBANO VIII

### DALLA SEPOLTURA.

Adorato in quest'urna io sono Urbano, Che al riposo fatal riposo in pace, Stanca non già di benedir la mano Dopo aver fulminato, ecco se'n giace. Del Gallo inferocito, e de l' lipano Un'ape spinsi ad ammorgar la face, E de' miei bronzi sacri al Vaticano I tuoni paventar lo Seita e il Trace. Armai difese al mio assalito impero. E a chi volse d'Italia in me lo sderno Ful pictoso pastor, più ohe severo. Or tratto in porto il eustodito leguo

Tre andati trofei rinngcio a Piero. Per vivermi con Dio, sienro il respe AL SIGNOR

### BELLEROFONTE CASTALDI.

La cetra d'oro, i eui beati accenti Con maraviglia nn tempo Anfriso udio, Quando guidar fu visto il biondo Dio Fuggitivo dal ciel gregge ed ermenti. Può de la vostra i musici concenti Forse agguagliar, per eni s'arresti il rio E i loro usati error posti in oblio, Fermansi in erie innamorati i venti. Ciò, che da la bugiarde antica etate

Giammai del favoloso Orfeo fu detto, Voi con verl miracoli mostrate. Onde, s'odo talor pien di diletto La celeste armonia, parmi ch'abbiate, E mille Fcbi, e mille Muse in petto.

### BISPOSTA.

Fatto esule del eicl de' miei contenti Per colpa di destino iniquo, e rio Pasco la greggia di mie voglie aneh' io Soffrendo in servitù pene e tormenti. Ne formo eneor se non pienti e lamenti, Poiche el tornar lassù zoppo, e restio

Son fatto, e presso al precipiaio mio Temo eb'Anfriso, Letc non diventi. Fulvio, ma vol novello Orfeo donate Al nomi vita, e con bel canto eletto I mostri de l'inferno aneo placate. Talché sia pur il mio fosco e negletto, Che per l'alta memoria ch'or ne fatto.

# Nel centro de l'oblio non ha ricetto. AD UN AMICO.

Con mentita bellezra, e Insinghiera
Maga figlia del Sol traca gli amanti.
Ma sazia in vari, e miseri aembianti
Cangiar solea la lor aembianza vera.
Nova Ciere e la Corte; ingrata e fiera
Schernice i prieglii, e non ascolta i planti,
E cangia l'inom con disusti ineanti,
O in nudo tronco, o in solitaria fera.
Pelice te, che qual Ulisse accentro

A la maga crudel fuggi dal seno, E pieghi i lini, e ti ricovri in porto. Ed or mentre che poni a l'acque il freno Con la cetra a cui dolce invidia i'porto, Fai di toe glorie insuperbire il Reno.

### RISPOSTA.

Altri far turba adulatrice, altera Serrendo altrui come in regnar si vanti Ove son d'oro i tetti, e d'oatro i manti, Dove poco s'etitien, molto si spera, Là sovente ad altrui fastoso impera, Chi non impera a le sue voglie erranti; Prodi, insidie, jusingte han premi, e vanti Pra quell'emois. idolatra, invida sebiera.

Io da lungo servir frutto riporto
Di pentimento, e benehe tardi almeno
Son dal giogo servite al fin risorto.
Altrul vissi, a me vivo; il cor sereno
Non sente al cenno altrui pena, o conforio,
E il più non bramo, e non pavento il meno,

SCPRA LA VITA

### DI ENRICO IV

RE DI FRANCIA
Serina doll'illustrissimo e reverendissimo
signor N.

Naeque Enrico alle gnerre, e onor cercando A mille rischi il forte petto offerse, Vinso la sorte, e eol valor s'aperse La atrada al regno, e l'acquistó eol brando, 18 Rodano e la Senna il san, ch'errando Fra cadaveri, ed arme in lor sommerse Con torbid'arque, e d'atro sangue auperse Contrata de la contrata del contrata del contrata de la cont

Corser novi tribniti al mae portando. Suol pregi furo i debellati regni Reggere in paec, e in mezzo a la vittoria Moderar l'Irc, e mitigar gli sdegni. Ma più d'ogni passata antica gloria Vantar si non che l'imp signor si degni

Vantar si pnò, che'l mio signor si degui De' chiari gesti snoi tessere istoria.

### L'ISOLA D'ALCINA

TRAGEDIA

---

### INTERLOCUTORI.

\_\_\_

L'Aniosto.

Lidia cameriera d'Alcina

Ruggirao.

La Siarpa.

Malissa maga.

Innasen ammiraglio d' Alcus.
Nunzio.

Astolfo.

Coro di cavalieri trasformoti d'ALCINA.

Coro di damigelle d' Aucisa.

PROLOGO.

Ariesto.

Quell'io, che volto a celebrar gli onori De gli avi inelliti tuoi, cantai con tromba, Che si chiara pel ciel anco rimbomba Le donne, i cavalier, l'arme e gli Amori. Da l'Elisia magion, felice regno

De l'anime heate, ove mi vivo
Di si lieti Imenci al suon festivo
Ebbro di giois, o grand'Alfonso, io vegno.
E poiché d'onorar ne' regi tetti
Coppia si gloriosa hai pur desfo,
Non isdegnar, ch'in questa scena anch'io

Nuova insteria acercica ai lor diletti. Calzi l'anreo coturno, e canti Atena Di coronata turba opre funeste; Oni cada esangue Egisto: ivi a Tiesto

Appareochi il fratel l'orribil cena, Ma d'ogni sangue immaeulato, e puro Sian l'italiche seene, e bastin solo, Per destare in altrui pietate e duolo, D'amante cor le non mortal sengure. D'innorenti sospiri oggi, e di pianto Sparga il teatro abbaodonata Aleina, E tornando a l'antica disciplina Esca Ruggier dal dilettoso incanto. E voi, s'alcuu pur v'ha, eui l'alma accenda Lusingluera belta del cicco ardore, Prendete esempio, e di Ruggier l'errore Siavi sensa al fallir, sprone a l'emenda. Non sempre è bel ciò, c'ha di hel sembianza, E spesao offende più quel, che più piace; Posciache d'un gioir vano, e fugace

### ATTO PRIMO

Null'altro al fin, che pentimento avanza.

Alcina e Lidia sun cameriera.

Lid. E dove, o mia reina, Si sola e frettolosa? Appena nsciti Eto e Piroo da l'Eritrea marina Col luminoso piè stampano i liti, Cb'a l'albergo t'involi impaziente Fin di dar legge al crioc. Che vagahondo, e sciolto Del bellissimo volto Scende a amaltar co' auoi tesor le brine? Qual flarellando l'acitata mente Ti sollecita il piè cura, o pensiero? Alc. A cercar di Ruggiero Dictro l'anima mia Aoco il mio piè s'invia; Che, se senza Ruggier jo sto uo momento, Provo dolor ai forte, Che mille volte in un momento bo morte. Ma per trovario, oime, dove mi volgo? Chi me l'insegna, ahi lassa? Ab, che dovunque passa: Qoalebe orma di beltà convien che resti: Se sentirò, che per le vie celesti Più dolce de l'usato Batta le pinme d'or zeffiro alato; Se mirerò, che più tranquille, e quiete Del fiumleel sian l'onde ; Se vedrò an le sponde Fiorir l'erbe più liete, Senz'altro testimon, che me l'accenne, Dirò, quest' è la via che Ruggler tenne. Lid. Merta ipsolito affetto Insolita beltà; se qualeb'affanno

Per si degno guerrier ti punge il petto, lo già noo ti condanno Qual euor, benehe di selce e d'adamante, Al dolce balenar di que' bei lumi Non diverrebbe amonte? Ma d'un tanto tesor posseditrice, Perché tanto t'affliggi e ti consumi?

Teco in pagna amorosa Dal tramontare a lo spuntar del giore Stassi il tuo cavaliero, e sospirosa A queste selve intorno Anco il cerebi? anco il chiami? Alc. Ah, che un pensiero, Che nel mesto mio cor ascone pur diana

Con lingua di dolor così mi dice: Alcina il tuo Ruggiero Ti lascia, e t'abhandona, e neghittosa Tu'no'l cercbi, e no'l pregbi; Tu no'l fermi, e no'l leghi?

Lid. Non ama chi non teme: Come gemelli a un parto Il timore e l'amor nacquero Insieme, Di tua somma hellezza ai raggi ardenti Si strugge egli qual anole Falda di neve al sole, Sempliec, e crederal che foggir tenti? Ma siap, (che pol cred'io) finti i desiri. Sian bugiardi i sospiri; E le ventore sue poste in non cale Tenti par di lasciarte, Come mai se n'andrà? dove? in qual parte De l'Indico Occan l'incognit'onda Ouest'isola circonda; Con cento armate antenne Guarda Idraspe la spiaggia, il corridore, Che fende il ciel non le volanti penne, Legato c in tuo potere or come vuoi,

Che se'n voli Ruggier dagl'occhi tnoi? Alc. No 'l so, so ben, eb' il core Presago del suo mal con moto eterno, Mi palpita nel seno. Ma, se venute mend, Le mic forze non son; se quella i' sono, Che eon magici accenti, Comando agli elementi, Turbero il ciel, sconvolgerò l'inferno, Porrò sossopra l'universo intiero, Perché resti Rugglero. Lid. Gran cosa apron gl'incanti, E un magico susur natura sforza; Ma nel cor degli amanti Lusinghiera beltade ba maggior forza:

La tua somma magía sta nel tuo viso:

Un sol econo, no sol riso,

Un guardo sol di questi rai sereni, Che tu volgi a Ruggier, to l'incateni; Ed a sinistra appunto, Là 've placido il mar bacia l'arene, Mira come festivo egli se'n viene: bleglio dal vostro aspetto è eb'io m'involi Troppo caro a duo amanti è restar soli.

> SCENA II Ruggiero ed Alcina.

Rug. Qual lume disusato Mi folgora sngli occhi? o che spleadore M'abbaglia i acasi, e mi screna il core! O bell'idolo mio. Del tuo ciglio adorato Questi gli effetti son; ben conobb'io Che luce così rara e pellegrina, Se non era del sole, era d'Alcina.

Alc. Ruggiero a te ne vegno Trofeo de' mici martiri, Gloria de' mici sospiri; Se gli occhi tuoi son del mio cor sosterno E ae l'anima mia vive in te solo. Qual tormento, qual duolo Lungi dal tuo bel volto ognor m'assaglia! Pensalo ta, ch'io no'l aaprei ridire Se non co'l mio morire. Misera, e pur d'intorno al cor languente

Una voce dolente Mormorando ognor va di tua partita. Ab. Ruggiero mia vita. E fia ver, che tu parta, e non ti caglia, Che per tua sola erudeltà si muora Coles, che si t'adora?

Figg. Ch'io parta, anima mia, ch'io t'abbandoni? Ah, che si lento Amore Non fabbricommi le cateue al enore, Fisso coal ue la mia mente porto L'amoroso desio di toa bellezza. Chº in te vivo, in me morto

Da questi rai ben mille volte il giorno Spirti di vita a mendicare i' turno. E eb'io fugga da te? ch' io m'allontani? Prima savra il mio capo il ciel tonante Scoechi i fulmini anni: Pria la terra m' ingoi,

E m'assorba del mar l'onda apumante: Teco vivrò, finche del ciel io beva I ppresti alimenti: E se a le morte genti, Concesso è ritoruare a l'aria viva;

Per teco ritrovar riposo e pace, Verrò spirito amante, ombra seguace. Alc. Quale Il torbido ciel di nubi algenti A lo spirar degli Aquilon si spoglia, Tale a' tuoi dolel accenti

L'affannato mio cor seaccia ogni doglia; E pur ch' i tuoi bei lumi abbia presenti; Cotanta nel mio sen dolcezza piove, Ch'il suo gran regno io non invidio a Giore. Rug. Non così ingorda a depredar de'fiori

La famiglia odorata Sn' mattatini albori Snole d'api volar schiera dorata, Come interno a le rose Di tue labbra vezaose Famelica d'amor corre quest'alma: E ch'io fogga da te, ch'io m'allontar Se son di tue pupille Parto le mie faville, Come trovar può loco

Lontan da la sua sfera il mio bel foco? Alc. Non più, ben mio, che per la gioia il ou Langue e vien men; troppo son certi i segui, Che di tuo amor, che di tua fe mi dai, Ma se mirar de' tuoi celesti rai Potessi tu l'ardore. Che questo sen voracemente infiamma, So ben, ch'allor diresti: D'Ischia e di Mongibel poco è la fiamma.

Ma per brev'ora ad altre eure intesa Partir pur mi convien; to mentre resti, Mirare in questo selve Mille potrai di foggitive belve.

O dai liti arenosi Spiar ne'regni de l'algosa Teti Dei muti abitator gli ardor segreti. Rug. Vanne, che mentre il sol dal mar s'innalza, Del tuo sembiante vago

Qui resterommi a contemplar l'immago.

E di volanti angei seberzi as

### SCENA III

Ruggiero e le Sirene.

flug. Lucido Dio, ch' a la quadriga d'oro Giugni alati destrieri. E gl'obliqui sentieri

De l'ampio ciel rapidamente corri-Ch'in un solo girar del eiglio ardente Miri eiò, che nel sen chiude la terra, E ciò, ebe l'onda algente In mar nasconde e aerra, Or, che i nascenti tuol fulgidi rai

Qui riverente adoro, Dimmi, vedesti mai Dal Gangetici lidi al mar d'Atlante Di me più lieto e fortunato amante? Ma qual novo apettacolo improvviso

Sorger vegg'io da l'onde Con crespe ebiome e bionde? Pura neve il bel sen, latte il bel viso, Tre laseive douzelle il mar produce: Par, che seiolgan la voce : lo qui sul lido

Ad ascoltar m'assido, Sir. 1.ª Non sl presto il capo inchina, Bella rosa porporina, Che dal rastro incisa fu; Come manca, come perde

Tutto il vago, e tutto il verde Il bel fior di gioventù. Sir. 2.3 Neve sparsa in colle, n in piaggia, Ove Febo il ciclo irraggia,

Si dilegga e si disfa: Tal la grazia, e la beltade Tosto langue: tosto cade A l'insiurie de l'età. Sir. 3.4 Spiegò lente aquila l'ale,

Tardo andò per l'aria strale, Pigro il lampo in ciel spark Se miriam come leggiere, Quando il tempo è del piacere, Fuggon l'ore e vanuo i di Tutte tre insieme. Cavalier, che dentro il tetto De la gloria e del diletto Per grau sorte hai posto il pie;

Godi pur, godi felice Fin e' hai tempo e fin che lice Il tesor, ch'amor ti die. Sir. 1.5 Vago è il ciel, quando l'Aurora Col suo lume intorno indora

Le campague di lassů; Ma s'Amore in un bel viso Fa spuutar dolee un sorriso, Più bell'alba apre quaggiù. Sir. 2.3 Ben dagli alti aerei campi Dileguar procelle e lampl,

Tuoni e nubi Iride fa; Ma se gira una serena

Papilletta, sh, ch'ogai peas, Ogai dool dal core se'n va va Sir. 3.8 Non si dolei, Imetto ba I fari, Ne liquer così savul fili. Come cara al cuor trabacea La dolezza de la bocca, S'un bel labbro la feri. Tutta tre dissimen. Cavaller, se i gaudi tuoi Fuggir lasci, indarno poi Eli langa e consierosa,

Bianco crin, guancia rugosa
In Amor non trovan fc.
Rug. Ubbidirovvi, care
Precettrici d'Amor; non fuggiranno
Da me l'ore oziose, e i vostri detti
Stimoll mi saran ne miei diletti.

# ATTO SECONDO

### SCENA PRIMA

### Melissa.

Tempo è già che fermiate, O miei draghi fedel dal lungo corso Lo squallid'or de le volanti squame. Per consolar le brame D'innamorato cor frensi con morso Vostre fauci infiammate, E per vie disusate Abbandonando di Ponticro i tetti, Ne gli ultimi confin d' India v' ho retti. E ben di mia fatica, Bella figlia d' Amon, degno è il tno pianto. Qui la maga Impudica Con dilettoso incanto In ozio indegno il tuo Ruggier trattiene; Queste ingemmate arene, Cui fan Inssnreggiantl Di sempiterno april eorona I fiori, I fiumi mormoranti, Che Insingando în an gli estivi ardori Le stanche luci al sonno Palpitan tra le sponde, I teneri arboscei, tra le cui fronde Al sibilar de'zeffiri amorosi Milla aogellin versosi Accordan l'armonia de' canti loro, D'apparente magia tutto è lavoro. Ma non anderà ne la marina lbera Febo a lavar le polverose chiome, Che di Ruggier saran disciolti i nodi. lo di costei gli scoprirò le frodi, Ch' ammaliato or non conosce; e come Disabitata, incelta, orrida, e fiera Fn quest' isola glà, farò, che prenda La sembianza primiera;

Tra duri sasi, e nude balte alpestri L'ispide braccia alzer piante silvestri, lo qui nascosa al varco Reggiero attenderò; con saggi inganni Cangiccò volto, e panni; E per sanargli il seno Da quel mortal veleno Che dilettando i sensi a l'alma noce, D' amaro assensolo aspergerò mia voce.

E si vedranno al ciel con forma orres

### SCENA II

Alcina, Idraspe suo Ammiraglio.

Alc. Misera, e pur è vero, Ch'innamorato corc Viver non può giammal scnza dolore. Io so, che il mio Engglero, Arde per me, più che non arde esposta At fiato d' Aquilone accesa face; E pur quel rio pensier, quel pertinace Timor di sua partita Torna a turbar mia vita. Miro ne la sua fronte, Leggo negli occhi snoi scritta la fiamma, E d'un gelato, incognito sospetto Sento rodermi il petto. O dolectze d'amor fugaci, e corte, Il godervi è miseris, il perder morte. Idr. Dal porto, onde ebiamommi Con iterati messaggieri Alcina, Pronto qui volgo il piede, e riverente E ben grave accidente

De l'amorona mia bella reina
Pora'è, che turbi il sen, che già non usu
Per leggiera cagion chiamare Idraspe.
Ma non la vegg'io quil' par, cha confina
Dentro al torbido aen volga gran cose.
Alc. Se i mici ealdi sospir, se le focosu
Mie lagrime stillanti
Di ritnercho, oimé, non han posanura;

Se de gli usati incanti L'onnipotente mormorio non giova, Farò l'ultima prova Volterò il cor a l'armi, e ne la forza

Porrò la mia speranza.

Idr. A' cenni tuoi

Ubbidiente io vengo;

Tu reina m' addita

Di qual comando il mio servir sia degno.
Alc. Tutti d'ordine mio di questo regno
Con raddoppiato stnod d'nomini, e d'armi
Sian enstoditi i passi:
Tu col valor, e on l'usata fede

Gnarda, qual si richiede, La spiaggia, e i porti, e per lo mar non passi Legno cotanto ardito, Che chiamato da te non venga al lito.

Idr. Non potrà augello in ciel non che per mare Vela volar, che noto a me non sia. Qual nuova getosia I tuoi dotei riposì a turbar viene?

I tuot dolci riposi a turbar viene ? Forse di Logistilla L'iniane turbe a queste mura intorno

Vengono a procacciar ruina, e scorno?

POESIE

Alc. Per sospetto maggior dubbia vacilla L'anima mia, ma la cagion per ora Giovami di celar: tu verso il porto Vattene, o valorose, Che sovra la tua fe' sienra io poso.

Idr. A te m'inebino e parto.

Alc. Ed io che scorto

Bossisso ho di lontan qui fermo

Rnggiero ho di lontan, qui fermo il piede; Che più dolce il mio cor esca non chiede. SCENA III

### Alcina, Ruggiero, Lidia

### ma, maggiero, Limia

### CORO DI DAMIGRELE.

Rug. Così forte è quel laccio, Con cui legommi il cor l'ignudo Arciero, Che morte pris, che libertade io spero. Ma sì vaga è la chioma, ond'ei compose La estena gentil, che i crini suoi Non ba sì bei l'Anrora. Or ditr, voi, Dite la gioia mia, niufe amoroar.

Mc. Si vorace è la fiamma.

In cui si sta questo mio core ardendo,
Che morte pria, che refrigerio attendo.
Ma da ciglia si belle, e luminose
Vien l'ardor mio, che là ne' regni coi
Fors' è men chiaro il sole; or dite, voi,
Dite la gioia mia, ninfe annorose.
Cor. Sian al giori di si l'ergadri amanti

Cor. Sian al gioir di si leggiadri amanti Concordi i nostri canti: Non vede il ciol quaggià maggior bellezza; Ma ne maggior doleczza Amore altrui destina:

Amore airui ossina:
Fortanato Ruggier, beata Aleina.
Rug. Del bell'idolo mio
Sembra il candido sea su l'Appennino
Neve pur or cadata,
O giglio, o geteomino,
Che con chioma canuta
Sidi il candor de l'alba in an I mattino;

No la via, che dal latte il nome prende (Sia pur con vostra pace, invide atelle) Forme ba in ciel così belle. Alc. Le labbra del mio bene Sembrano a mezzo aprile D'ancmone odorato un for gentile;

E per l'erbose arene
Vaga peonis, a eui
Di mattutino gelo
Gli animati rabin cosparga il cielo;
E sia pur con tua pace, invida Teti,
Ne l'umide spelonche
Sl bei non nutre il mar coralli, o conche.

Cor. Siano al gioir di si leggiadri amanti Concordi i nostri canti; Non vede il ciel quaggiù maggior bellezza, Ma ne maggior dolesva

Ma ne maggior doleczza
Amore altrui dratina,
Fortunato Buggier, beata Aleina.

Bug. Fama é, els acceso di bellà terrena Vestisse il gran Tonante ispida pelle, Né disdegnasse infra i Sidonj armenti Sparger muggiti ardenti, Fin che varcando de l'Egee procelle Con la salma adorata La fals' onda gelata Nome novel diede a lontana arena. Lasso, chi m'assienza, 503

Se la mia donna è di beltà più degna, Ch' a rapirla dal ciel Giove non vegna? Ale. Ab, Ruggiero ben mio, Ben si quella son io, Che per soverebio amore

Un eterno martir mi nutro al core. De la terra, del mar, del ciel paventn. Ho gelosia del vento, Non mi fido del sole,

Che non ti rubi l'nn, l'altro t'invole.

Lid. Nova per voi dentro a i reali alberghi

Danaa a'appresta, ed oziosi ancora

Qui pur fate dimora?

Qui pur fate dimora?

Itene, o bella coppia, a gioie estreme
Amore oggi v'invita.

Alc. Andianne, o mio tesoro.

Rug. Andiam mia vita.

Cor. Siano al gioir di si leggiadri amanti Concordi i nostri canti: Non vede il ciel quaggiù maggior bellezza;

Ma ne maggior doleezza Amore altrui destina, Fortunato Ruggier, beata Aleina.

Fortunato Ruggier, beata Aleina

### ATTO TERZO

### SCENA PRIMA

Ruggiero, Melissa in forma d' Atlante.

Rug. O deliais del mondo, Prima gloria del cielo, amor, che pnoi Bear eco gli ardor tuoi E l'immortale, e la cadoua gente; Se de la tua faretra onnipolente, Per impiagarmai i petto, Quello strale soeglicati, Che più dolocerta avera, e men dolore; Se colmar d' nn immenso, almo diletto L'anima mis volesti, Deb, raddoppiami il core, Poichè a godor di tanta gloia appienn

Poiebé a goder di tanta gioia appienn Troppo angusto è quest'un ch'io chindo in seno. Ma parmi, o pur vegg'io d'ignoto aspetto Seender dal ciclo immagine volante? Oime, che miro? Met. Donque

La rimembranza hai si di me perduta, Ruggier, che tu non possa oggi il semblante Raffigurar del tuo macstro Atlante? E fia ver, che quel volto, e quella chiorna Che rogoso per te, per te canuta Prar troppo, omie, son fatti, or non conosal? Ma se densa caligine, se fosca Nube d'effetti indegni, e d'osi impuri, Così de la ragion t'adombra i lumi, Che i tuoi propri costumi, Che te stesso oggimai non raffiguri, A torto mi dogl' io, Che me non riconosca. E questo il frutto, Questa la messe sia del sudor mio?

Dunque con forte destra In au la eima alpestra De l'altissimo giogo di Carena Contra l'orse più siere, e più rabbiose

T'insegnai da faneiullo a corvar l'arco? T'avvezzai dunque ad aspettsre al varco Per l'arso suol de l' Africana arena I leoni più ardenti, A abranar tigri, a strangolar serpenti,

Perebe sparso d'odor, perebe fregiato Di laseivi ornamenti Con crine inanellato,

Con guancia imporporata io ti vedessi Tra femminili amplessi

Dormire il fior de la tua vita, e dopo Si lunga disciplina To fossi al fin l'Endimion d'Alcina?

Opesto non è già quel, ebe mi predisse Di te il mio studio; e tai non son gli effetti, Che de le stelle erranti, e de le fisse Già mi promiser gli osservati aspetti. Sperai, che giunto a quest'età faccasi

Opre di cavalier eosi preelare, Che di quanti passar con Agramante, Dovean d'Africa il mare

Di quanti Carlo ha paladin rendessi Tu sol la gloria oscura. O tradite speranse, o pensier vanil

Or va, misero Atlante, e ti figura Esser nuovo Chiron di puovo Achille-Mira il tuo prode eroe qual armi stringa, Onali arnesi si vesta.

A qual pugna a'accinga. Se di te stesso, e di tne proprie lodi Non ti cale, Ruggier; se più non pensi A la guerra di Francia; se trascuri La fe dovnta al tuo signor; se godi Trar fra sozzi diletti i giorni oscnri, Movati almen la generosa prole,

Che di te non hugiardo il ciel prometto. Narrarti io pur solea, che de gli estenzi Eroi l'inelita stirpe, a eni tn devi Dar alti fondamenti, al par del sole

Per opre di valore in pace, e in guerra Dovea scorrer la terra. Or tu, ehe pur godevi In ascoltar di tanti Magnanimi nipoti

L'eccelse imprese, ed i gloriosi vantl, Starai vil cavaliero In an breve del mondo angol sepolto Di donna infame idolatrando un volto?

Altra bellezza, altra onestà, Buggiero, Il cielo a te destina. E quai ti credi alfin, che sian d'Alcina

Gli adorati sembianti? Ciò, che d'intorno miri,

Ciò, ch' in lei stessa ammiri, Tutto è forza d'inferno, opra d'incanti. Tien questo anello, a lei ritorna, e guarda Come belli snoi rai, sne guance sono, E riamala poi, eb' lo te'l perdono.

### SCENA II

Ruggiero.

In qual antro mi celo? Dual nel profondo abisso Voragine m' ingbiotte,

Si ebe raggio di eielo Non miri più, si ebe in perpetna notte, In sempiterno obblio

Meeo resti sepolto il fallir mio? Qual nume mai, se de l'estrema tana Con gli agghiacciati umor tutta mischiasse

L'onda il Nilo, e l' Arasse, Potria de l'alma Insana Quella macebia lavare; onde vermiglio

Porterò sempre il volto, e basso il ciglio? Forsennato Ruggiero. Cosi si pugna in Francia? e queste sono

Quell'armi onde aggnagliarte Gia ti eredesti al sir d'Anglante in guerra? Indegno eavaliero.

Mentre in nimica terra Tra i dubbj eventi de l'incerto Marte Travaglia il mio signor, io l'abbandono? Misero, e come denno

Or di me favellare Africa, e Spagna? O con quanta ragion di me al lagna Il mio eustode, il mio maestro Atlante. E tu, che non dovrei

Con lingua indegna zià ebiamarti a nos Bella mia Bradamante. Luce de gli ocebi miei,

Anima mia, mia vita, O se aspessi come Sei da Ruggier tradita, Quanti da quei celesti amanti lumi Spargeresti di duot torrenti, e fiumi?

Leggiadro gniderdon, degna mercedo Di eavalier cortese. Ella per trarmi Del castello lucantato impugna l'armi, Espone il petto a mille rischi, ed io Libero appena ho il piede,

Ch' il suo amor la sua fede, E i tanti obblighi mjel posti in obblio, Laseivu, ed incostante

Di straniera beltà divengo amante. O cari occhi divini, entro a i cui giri

Di sue bellezze ascose Un vivo almulacro il ciel ripose. lo sospirar per altra? E quei sospiri Infedell, ed ingrati

Non für del viver mlo gli ultimi flati? Perdonatemi pur, luci amorose, Che se fu l'error mio forza d'incanto Sarà l'emenda mia forza di pianto.

Ma che più penso? a che più tardo? Ah, spoglia Spoglia, Ruggier, l'effemminato manto: Ventiti l'arme, e con la destra forte

O liberth racquists, o incontra morte

### SCENA III

### Ruggiero, Astolfo in Mirto

CORO DI CAVALIERI TRANFORMATI DA ALCIEA,

Ast. Ruggier, Ruggiero.

Rug. lo sento
Chiamarmi, e qui vicina
Parmi la voce, e pore alcun non veggio.
Art. Deh, se troppo non chicegio,
Valoroso goerrier, breve momento

Indugia ancora, ed a gli accenti mici Cortese per pieta l'orecebio inchina. Rug. Questo è forse d' Alcina

Un inganno novello. E dove sei
Tu, che meco ragioni? ove t' ascondi?

Ast. Dentro a questa corteccia, in queste frondi

Chius wire II mio spirto.
Ruggiero, io so que minto,
AI cui tronco infelher
L'alsto cerrifor l'epast allora,
Che stanco force de le vie celesti
In questa infane terra il piè ponesti.
Di codic, che il tos concre samonis adore,
Sono il region Autolfo. Il primo io fui,
Sono il region Autolfo. Il primo io fui,
Ne le miserie mie giù it soppre,
Ne le miserie mie giù it soppre,
Che mon credenti allor force in altrai,
Va, corri a la vendetta. Al la tuan mio.

Che non credesti allor forse in altrai, Va, corri a la vendetta. A la tua mano Il giustissimo ciclo oggi destina Il castigo d'Alcina. Mirai, ne forse invano. Secnder pur dianai a tna salute intesa Da gli acrei sentier donna divina; Or polehé a l'alta impresa

Dato avrai fin, di me ti eaglia aneora, Ne lasciar, che si muora Dentro a scorat infecouda Disumanato nn uom su questa sponda. Rug. Sallo II eiel, se mi pesa, O del monarea inclese inclito erede.

De le seiagure tue: ma in che giovarte Possa Ruggier non so: so che a spogliarte De la ruvida scorsa Poco l'ardir, nulla varrà la forza. Ben gino al cicl, sei li piede Io trarrò mai da l'incantata soglia, Di tentar ogni via, provar ogni arte, Perchè deposta la fronzuta spoglia

Nel sembiante primier ritorni socora.

Uno del Co. Ed io starò qui lagrimando ogn'ora?

Io, ebe converso in liquida fontana

Da la maga inumaos,

Con sempiterno mormorio tra l'erba

Piangendo vo la mia sciagura acerba? Un'altro del Coro. E ebi di me pietate, Misero, avrà? ehi mi soecorre, ahi lasso? Dunque gelida selee, immobil sasso Qui fisso eternamente

Starommi a l'aria fredda, al sole ardente? L'utto il Coro insieme. Deh, se benigno il cielo Secondi, o cavaliero, i desir tuoi, Rammentati di noi. cniabana, Tasti ec. Le piante, i fonti, i sassi, infin le belve, Che miri in queste selve, Hanno spirito amao; la fata iniqua Con orribil incanti Cosi sassi di lor tratta eli amanti.

Rug. La vostra libertate
Sta più nel ciel, che nel mie braccie, amici;
Al ciel duoque drinzate
Le vostre preci, e i voti;

Le vostre preci, e i voti; Ch' ei nom chiude l'orecchio a i cor divoti. Coro. Santi Numi del ciel, s'egli è pur vero, Che giustisia tra voi regni, e piotate; Se a quei superni giri

Giungon mortal sospiri,
Deh, lo sguardo divin ver noi girate.
E se gli errori nostri
Chiaman vendetta da gli eterni chiostri,

Vibrate, o Dei, vibrate Le ascite inflammate, Che troppo è dura sorte Perder la vita, e non trovar la morte.

### ATTO QUARTO

### SCENA PRIMA

Mel. Già de gl'inganni altrai,

E de gli errori suoi Ruggiero accorto, S'accinge a la partita: Ben è l'impresa ardita, E lungo affanno, e gran periglio affrenta; Ma soccorso e conforto

Ad arrecargli pronta lo qui l'aspetto. E dal lascivo albergo Parmi appunto, ch'egli escu; il braccio mana Arnese disussito.

Sostien lo seudo: adsmantino usbergo Arms gli omeri, e il fianco Preme la nobil ebioma elmo lucente; E dal sinistro lato

Sitihondo di sangne in fiera guisa Pende il ferro taglicate. Rug. O prezioso anello, O mirabile gemma,

Di coi più rara non nutri giammai Ne l'onde sue oriental maremma. Io tua merce, viva conocco omai E l'altrui freda e il proprio fallo. Ed io lo dunque fui si forsennato e stolto, Che come idolo mio Riverire, adorar potei quel volto, Quel volto, oime che nel Tartareo tetto Faris scorno a Megera onta ad Aletto?

Mel. Or tempo é, eb'io mi scopra. A te di Francia Mossa a pietà di carcere si indegno, O mio Ruggier ne vegno: Oucl, che pur dianzi ndisti

6

So, ehe il destrier pennuto

Trar ti potrebhe iu uu girar di ciglio

Per l'ampie vie del eiel fuor di periglio;

Ragioparti dal cicl, non era Atlante: Io, per destar nel generoso enore Il sopito valore, Cosi presi di lui forma e sembiante. La bella Bradamante, Che de l'anison aun molto più t'ama, Di lontan lagrimando ogn' or ti chiama; Quell'anel ch' in ti diedi, ella ti manda. Or tu, elie de la Maga La untural beltà mirasti espressa, Libero mi confesso Quanto leggiadra sia, quanto sia vaga. Rug, O cortese Melissa, o di colci, Ch' è vita del euor mio-Messaggiera gentil; nunzia amorosa, Multo al tuo amor debb' io Molto a quella pictà, che al da Inngi Ti trasse ad emendar gli errori miel: Peccai, nol nego; indegna, vergognosa Fu la mia colpa, ed ogui pena è lieve: Ma se seusa riceve Da nn'anima ingannata un eugre amante: So ben ehe Bradamante Conoscerà, ehe magico putere Fe' forza al mio volere. E come potca mai sano intelletto, Occhie non abbagliato Per ai difforme aspetto, SI leggiadra beltà porre in oblio? O mio euore ingannato, O mie luci tradite, e ehe si hada? Stringasi omai la spada, Caggia l'infame regno; Vegga costei qual forza abbia nel petto Di schernito guerrier ragione e sdegno. Mel. Ira è di nobil cor non vile affetto, E governata da ragione accresce Forza e valor. Or tn, Enggier, mi ascolta. Sai che del tuo partir fatta è gelosa La Maga, e che di folta Turba tien enstoditi i passi intorno: Tn strada sangninosa Col ferro aprir ti dei, lungi dal porto, Se hrami di fuggir periglio e scorno, Prendi la via. Con mille navi Idraspe Senre quei liti: a destra Volgi donque le piante; e perche dura Malagevole, alpestra Può la strada parerti, a quel destricro, Che più cho pece nero Ne le stalle d'Aleina in ozio giace Che passa i venti al corso, Che sempre fresco alle fatiohe dura,

Pon frettoloso il morso.

Ne di beltà fallace Invito Insinghier ritardi il piedes

Ove hisoeno il chiede

Scopri de l'aureo scudo

Di più lunga battaglia.

Per sieuro esamilao

El su volante pino

E ne la foga a tutta briglia il eaccia.

Non t'arresti per via grido o minaccia;

· La fiamma abhagliatrice, e non ti caglia

lu riva al mar vedrai nocchiero accorto;

Ti condurrà su l'altra sponda iu porto.

Ma poco ubbidiente, E tu per prova il sai A gl'imperi del freno egli acconsente. Io domerò quel pertinace orgoglio, E in breve il condurrò dove tu vai-Rug. Parto, e da' tuoi eousigli Non fia ch'io m'affoutaul. Un sol cordoglio Mi resta aneor, Melissa. In questa sponda Converso in steril fronds De la mia Bradamante Vive il eugino Artolfo, O a' lo potessi Nel primiero sembiante Tornarlo! il sangue mio da queste vene Come lo apargerei licto e contento. Mel. Astolfo ed altri ceuto. Che trasformati in queste ignude areno Con insolite peue L'iniqua Maga opprime, Ritorneranno a le sembianze prime. Or tn, vacue, Ruggier, che qui vicius Se l'occhio non m'ingauna, l'veggo Alcim SCENA II Alcina, Lidia. Alc. Dal più caldo meriggio Il Inminoso arcier saetta i lampi-E fulminati da gl'intensi ardori L'odorata cervice in merro a i campi Chinan languidi i fiori: E su quest' ora appunto La nel hosco de' fauri Che eou le frondi sue fa scudo al prato, Dove con leggier fiato Par eh'un zeffiro dolce il eiel ristanri, Meeo promise il mio Ruggler trovarsi. O sehernite doleczze, o passł sparsi l Misera, ei nou al vede l' lo il chiamo, ci non risponde: e pur solea Impaziente già d'ogni dimora Il tempo prevenir, precorrer l'ora. Lidia istessa non torna. Ella dovea Diligente cerearlo, o frettolosa Recarmene novelle, U qual mi fiede Il palpitante enor cura noiosal Fuggito, lassa, è il mlo Ruggiero: l' sente L'alma, che presagisce il suo tormento. Lid. Al bosco degli altori. A la spinggia del mare, al monte, al piano Mille volte cerento, Mille volte chiamato, O mia reina, ho il tuo Ruggier, ma invanor Parte non v' ha si chiosa e si riposta, Ch'io non abbia trascorsa, E pur Ruggler non trovo; Un sol seguale I miei pensieri Inforza. Sai, ch'il di primo a i prieghi tuoi deposta Fu dal gnerrier la sangoinosa spada, E che, quasi trofeo di tua bellezza, Appo il tuo letto a le parete appesi Di lui giaccausi i militari arnesi: Questi dianzi io uon vidi.

POESIE 509

Alc. Oimè ! sicure Son già le mie aciagnre: Lidia to mi necidesti. Almen m' addita. Da qual parte sen vada.

Lid. Troppo sei presta al duol. Di sua partita Non bai finor certezza, E forsi per vaghezza Di provarsi scherzanda

In margial contess Co' cavalieri tuoi, l'arme avrà prese.

Alc. Troppo, Lidia, è leggiero il tuo conforto A cosi gran dolore. Lid. Orribili sembianze, Ma vane per lo più, veste il timore.

Alc. Ma più vane però son le speranze. Lid. Proprio è di nobil petto Ne gli affanni maggior premer l'affetto. Alc. Tenero Amor non usa opre da forte,

E mal si può dissimolar la morte. Lid. Fa, se regina sei, che ti ricordi La marstà del grado, Alc. Ah, che in un cor di rado

Amore e maesta regnan concordi, Partir vedrò il mio bene, e starò muta In cosi gran martire? Si ch'io vo' tagrimar, eb'io vo' morire.

SCENA III

### Alcina, Lidia, Nunsio.

Lid. Oime, tutto anclante, Tutto sangue e audori no de' enstodi De la reggia ver noi drizza le piante. Nun. Di successi men rei

Messaggiero, o reina, esser vorrei. Alc. Brevemente ragiona Che prima ancor, che tu favelli, ahi lassa, Io già t'intendo, Passa,

Passami il enor, ma tosto; Cb'é crudeltà infinita Tardar la morte a chi dee uscir di vita.

Nun. Guari non è che di Incente acciaro Fieramente guernito il busto e il tergo Sovra un nero destrier dal regio albergo Uscir tentò Enggier; con ciglio oscuro E con parlar superbo il passo chiede: Negato, ove più vede Densa la turba de' custodi, apinge

Il feroce corsiero, e con la destra La spada fulminante a un punto stringe. Noi facciam fronte, e ginro Per questo sangue che dal crin mi gronda, Ch'in tanti petti nna viltà non scorsi. Ma qual poteva mai riparo opporsi A quel braccio, a quel brando? Il sangue inonda Il real pavimento: Un ferro solo

Beve cent'alme, e non cred'io che soglia A le tenere biade Tanta strage recar, qualvolta cade Dal tempestoso eiel grandine estiva; Ne con tal furia ad espugnar la riva,

Allor, che muta spoglia Al primo sole invigorito il mondo, Torrente furibondo,

Che gonfio ba il sen di liquefatta brina,

Scende da balza alpinar; Come fiero ci n'assalse e ne disperse-Indi lentando al corridore il freno Per la via che s'aperse, Rapido se n'andò come baleno. Me sol, perché potessi Forse recar gli sfortunati avvisi,

Lasciò fra tanti uccisi Vivo, benebė ferito. Alc. Vanne: troppo hai tu detto, io troppe udite.

### SCENA IV

### Alcina.

Or si, misero core, Or si, lumi dolenti, Di lagrimar, di sospirare è tempo Parta da me ciò che non è dolore; Se non han chi gli avanzi i miei tormenti, Non abbian chi gli agguagli i mici lamenti. Troppo, lassa, fu vero il mio sospetto! Ben sentiv' io nel petto Battermi ognor de le sciagure mie Il timor measaggiero:

Questo è quel che il pensiero Mi predices con non inteso affanno. Or, che palese è il danno. Chi mi soccorre, oime? chi mi conforta? Se Ruggiero è partito, Aleina è morta. Dove volger debb' io, Per ritrovario il pie, chi me l'addita? Dove va la mia vita Dove fugge il cor mio? Chi ritarda, chi tiene,

Chl mi torna il mio bene? E ae fero e crudele, Se ingrato ed infedele Tornar non vuol chi dietro a lui mi portal Se Ruggiero è partitu, Alcina è morta. Ah, che nesson m'ascolta: I zeffiri volanti

Si portan le mie pene, E le deserte arene Si bevono i miei pianti. Ei con fuga felice Di vestigia infedeli imprime il lido;

Io d'un amante infido Miserabil rifiuto ed infelice, Ne le lagrime mie rimango absorta-Se Ruggiero è partito, Alcina è morta.

Ma, che morta dich'io? Stelle perverse, Voi per maggiore affanno Mi faceste immortale: Il vostro dono Fu mia sciagora e danno. Iniquissima leggel lo dunque sono

Egualmente shandita Dal regno de la morte, e de la vita: Ritoglietemi, o stelle, i vostri doni; Che se viver degg' to sol per languire, Meglio sarà morire. E to, Euggier (che ti dirò por mio

Se ben più mio non sei), deb ferma i passi: Crudel, perche mi lassi? In che t'offesi mai? che t'ho fatt'io? Resta, Ruggier, dels reata:

Cosi la fe s'osserva? Cosi tratti tu questa, Dilla qual più t'aggrads, amante o serva? Or va, tradita Aleina, Va, eredi a i giuramenti: Laseia mesti e dolenti

Mille antichi amatori, ed accomun Il tuo letto, il tno regno A un pellegrino indegno Che non so donde qua cacció fortuna. Ma dei fulmini vostri, O apergiurate Deith del Cielo. Che fate voi? se da gli Empirei ehiostri

Non s'ha giustizia, invano Ben v'accende gli altari ii mondo insano. Punite voi con memorando esempio Quel traditor, quell'empio; E se tardo è il castigo, almen sia fiero: Muora, moora Ruggiero.

Ovunque l'infedel volgerà i passi, Gli nioghi il sol la iuce, il fiume l'onda, La terra gli alimenti: E, se spiegando audace vela ai venti, Solcar vorrà la region profonda,

Scatenato dal claustro Esca Aquilone ed Anstro: Caggia l'iniquo, e per l'arene incolte Le und'ossa insepolte Biancheggiar di lontan miri Il noechiero;

Muora, muora Roggiero. Misera, e che più spargo Iuutilmente le quereie e i gridi? Tempo è di vendicarmi. Su, su, correte a l'armi, O vilipesi popoli d'Alcina, Altri ciugapo i lidi.

Altri per la marina Battan l'ale de' remi. Ove può mai-Quell'ingrato fuggir, che non gli sia-Intercetta ogni via. Serrato ogni sentiero?

Muora, muora Buggiero. Folle, ma che vaueggio? Forsenpata, che chicegio? No. no: viva Ruggier, viva e ritorni. Con mille morti mic, oon mille scornl Comprerei la sua vita:

Itene miei fedeli; interrompete La cruda dipartita; Ma pregate e plaugete. Non sia tra voi si temeraria destra, Che per troncare al cavalier la strada,

Arco ardisca allentar, o stringer spada: E tu, ben mio, perdona A questa lingua, e de' mal saggi accenti

Dal nobil sen la rimembranas spoglia. Seonsigliato il mio cor ne' suoi tormenti Delirò per la doglia:

Arresta, arresta il piede, Ch' altro Aicina non chiede; E par else tu ritorni, o Ruggier mio, Ogni altra colpa i' spargerò d' oblio.

Ogui breve dimora.

ATTO OUINTO

SCENA PRIMA

Melissa. Coronatemi, o lauri,

Le chiome trionfanti, ilo guerreggiato, ho vinto. Ove ora sono-Le tue superbie, Aleina, ove el'incanti? Or sehernisei gli amanti E nel cangiar di tua incostante voglia Cangia lor forma e spoglia.

Negletta, vilipesa, in abbandono, Mezas tra morta e viva, In solitaria riva Trofco del mio saper Enggier ti lasela. Tn, che tanto godevi

In tormentare altrui, prendi, rleevi Di tua volubil fede Ben dovuta mercede.

Se non m'inganna il mio pensier, già scorto Il sagaee noechiero Di Logistilla al porto

Con felice passaggio avrà Ruggiero. Altro qui non m'avanza. Che l'immagin disfar, diselurre I nodi, Oude a l'umana for prima sembianza-Tornino i cavalier, ch'in tantl modi L'empia trasfignrò. Folle chi spera

Celar sue colpe al Ciel, ne si ramments Che tanto più severa E l'ira de gli Dei, quanto è più lenta.

> SCENA IR Lidia, Alcina, Idraspe.

Lid. Come più di Roggier penso a la fuga, Più temerario parmi L'ardimento e lo sforso. Abbia per terra Libero il passo, ed apraii con l'armi li negato sentier; del mar, ehe serra

Onest'isola d'intorno. Come mai varcherà la rapid' onda? Come da questa sponda

SI furtiva spiegar potrà le vele Nave, ch' al tuo fedele Provido Idraspe il suo partir nasconda? Deh, fa tregua a i sospiri, e da' begli occhi

Terri i dolenti nmori, lo spero ancora Veder, pria che nel mare il di trabocchi. Rasserenarsi il ciel del tno bel viao, E germogliar di mezzo al pianto il riso-Alc. Questa sola speranaa

Con debil nutrimento Sostenta anco mia vita. Io d'ora in ora Qualche del dubbio evento Novelia aspetto, e impaziente accuso

Ma non vegg' io soyra volante prora

Tutto ne l'armi chiuse Di la venire un eavalier? lo temo Misera, i' gelo, i' tremo, Pare Idraspe da lungi; Egli è desso, il conosco. Oime, che porte?

Vita, Idraspe, o par morte? Idr. Beina, il Ciel contra di noi guerreggia, E contrastar non può forza mortale Con possanza immortale,

Alc. E partito Buggiero, o il trattenesti? In questa sol risposta Ogni mio bene, ogni sciagura è posta:

Idr. Stavo, qual m' imponesti, Con cento legni e cento, Di questi lidi a la eustodia intento; Quando allora ch' il sole accerchia l'ombre,

Colà, dave la fronte Sporge nel mar più discosceso il monte, Spicear vidi da riva Picciolo abete e breve.

Ma si rapido e licre, Che struciava per l'onde, e non l'apriva l Di Ruggier che fuggiva Recommi intanto un de' tuoi servi avviso,

Ond'io lentandu a le mie navi il freno D'ira e di doglia pieno Vo dietro a lui rapidamente a volo.

Da tanti remi e tanti Lacerato Nettun freme, e spumanti Corrono i flutti a flacellar le sponde: Impattidiscon l'onde

Sotto le nostre vele; e d'ogni lato Già da nol circondato Non restava a Ruggier seampo a la fuga; Quando il noceliero in su la poppa assiso

Spogliò d'un sottil vel ch'il ricopriva, Maraviglioso scudo, Che con lampo improvviso N'acciecò i lumi, e la virtù visiva Abbacinata in noi, restammo come Del misero l'inco l'armate schiere Al disvelar de le Gorgonie chiome. Ma dal lito vicin di Logistilla Udiam, poiché il veder n'era già tolto, Strepito d'arme, e con fragore orrendo lutorno rimbombar trombe guerriere.

Con cieca destra brancolando i remi Ciasena de' nostri (e che poten più farsi In quei perigli estremi?) A fuggir fu, più eli'a puguar, rivolto. Foggiam conlusi e sparsi: Molti dal ferro ostil caggiono estinti: Molti dal cieco loro impeto apinti Rompono infra scogli. lo con pochi altri Fui da la sorte rigettato a riva.

Alc. E sarà ver ch'io viva Senza Ruggiero? e ehe al lento al core Scenda il mortal dolore, Che mal gradu del cielo, ei non m'uccida? Così va, chi si fida,

Ma chi pensato avria, che sotto un vago Angelieo sembiante, Si nascondesse mai un cor di drago, Un'anima di ferro e d'adamante?

Lassa, che far degg' io? dove ml volgo? Se soccorso per me non ha la terra,

S'll Cielo mi fa guerra, Movasi a le mie voti almen l'inferno. O del caliginoso orrido Averno Tremendi Dei, la eui possanza è pari Forse a quella del Ciel, s' naqua v' offen

Sovra divoti altari Ne' silenzi notturni ostie gradite, Uscite al suon de'noti accenti, uscite Da le tartarce soglic, Trattenete l'autor de le mie doclie: E se non siete a tanto affar bastanti: Questa con voi nel regno empio de' pianti

Anima disperata omai rapite. Uscite al soon de noti accenti, useile, SCENA III

Alcina, Melissa, Coro di Cavalieri.

Mel. Frena Tinfame lingua. Perfidissima Aleina: Il lezzo di tue colpe al Cielo è giunto,

Ei le lagrime tue si prende a scherno. E la forza d'Averno Sta legata per te. Danno e ruina Sol ti sovrasta. Una sol'ora, nn punto Seoprirà le tue frodi. E dove siete,

O Cavalieri amanti, Che in si fieri sembianti Disumanò questa erudel. Prendete Le vostre antiche forme, e questa spiaggia

Vesta il natin suo manto. Non sia si forte incanto, Ch'a' detti miei non si disciolga e caggia. Ac. Ove fuggo, inselice? ove mi celo?

Hai vinto, ora il confesso, hai vinto, o Cielo. Coro. Quali a tanta merce grazie bastanti Renderem noi, donna celeste? Il dono È maggior d'ogni merto, e minor sono A tanta gioia i nostri cori. Abbiamo Per te doppio natale, e più gradita

Ne' noovi acquisti è la seconda vita, Quanto più d'ogni morte Mortale in noi fu la passata sorte. Mel. Cosa umana è l'errare, e quegli è saggio, Che dal proprio fallir prudenza impara.

Ben felice è l'oltraggio, Ben la miseria è cara, Che dopo breve duol l'alma ammaestra: Or pria ch'al patrio nido Drizzate i paui, o Cavalier, deb, fate Ad onta di costei segni di gioia. Tu meco, Astolfo, vieni. Anzi che muoia Dentro a l'Ibero il sole, in libertade Sarai col tno Ruggier sn l'altro lido.

> SCENA IV Coro di Cavalieri. PALLETTO

Quando da l'onde Le chiome bionde Alza il Rettor del lume, Su per la riva Aura lasciva Suol dispiezar le piume

Al dolce spirto - Corva ogni mirto La eima sibilanta E rusiadosa Apre ogni rosa Il sen porporeggiante. Dal leggier fiato Nerco agitato Increspa i falsi argenti, E per li quieti Campi di Teti Danzano i muti armenti. Miser pocchiero, Ch' al lusinghiero Venticel presta fede Scioglie le vele, E l'infedele Onde coi remi fiede. Ma non inchina Ne la marina Del Mauro Atlante il giorno Che procelloso. Che tempestoso Freme Netton d'intorno. Or scende, or poggia Ad orza, appoggia L'abbandonato pino :

Al fine affonda

Dentro a quell' onda.

Ove scherzò il mattino.

Che crede a calma Di femminile amore; In nn momente Veste il contente Abito di dolore. Onelia bellexta, Ch'or t'accarezza, T' aneiderà fra poon; Che non pietade Ne fedeltade In cor di donna ha loca. Splendete, ardete, Quanto sapete, Lusingbiere pupille, Ch'aver ricetto In questo petto Non pen nuove faville. \_\_\_\_ Ridete, o labri, E i bei einabri Promettan gioia e pace, Il cer tradito Sa, che l'invito E perfido, e fallace, Belta sincera, Dolcezza vara Sol colà in Cielo alberga, Deh, vesta l'ale,

E a l'immortale

Magion l'anima s'erga.

Folle quell'alma

# PROSE

### LETTERE SCELTE

### AL SIGNOR PARIO MASETTI.

Occorrendomi per otto o dieci ordinarii mandare al signor Alessandro Tassoni certi fogll di nn' Opera che si stampa, ho pensato che inviandoli a V. S. siano per ritrovare più sieuro ricapito. Il favore che il signor Tassoni riceverà sarà grandissimo, ed io aggiongerò questo agli altri obblighi che le deve il signor Giulio mio padre, sperando di alleggerirmi In qualche parte di quelli, se da V. S. mi sarà prestata occasione di servirla. Pregola frattanto a coodonarmi l'audacia, e perdonarmi dello incomodo, che per fine augurandole dal cielo somma felicità le bacio le mani. Modana, il 3 agesto 1613.

ALLO STESSO.

a Roma.

Ringrazio V. S. della cortesissima condoglianza che si è degnata di passar meco per la morte di Valerio suo servitore e mio fratello, ehe sia in gloria, e resto con obbligo infinito alla prontezza con la quale non ha ricussto incomodo per favorirmi. Io sono rimasto erede della servitù ebe detto mio fratello aveva con V. S., e procurerò mostrarmi tale quando da lei me ne sarà somministrata occasione col comandarmi. Di che sommamente la prego, haciaodole frattanto le mani e augorandole da N. S. il colmo d'ogni felicità.

Modana, il 17 agosto 1613.

ALLO STESSO.

Mando al signor Alessandro Tassoni due fogli di quell'Opera eh' a' giorni passati accennai a V. S., onde mi perdonerà se per questa oceasione la torre a rinfastidir di nuovo. Mando al detto signor Alessandro insieme co' fogli quattro libri delle mie Rime ehe sono pur ora

nscite alla atampa, due de' quali egli darà a V. S. la quale non isdegnerà di gradire nel piccol dono il grande affetto della mia devota volonth; e pregandela a perdonarmi dello incomodo, le bacio per fine le mani. ' Modana, il 7 settembre 1613.

### AL CONTE OTTAVIO TIENE.

Mi è espitato alle mani l'Alceo di Antonio Ongaro, con gl' Intermedi del algnor cavaliere Gnarini di gloriosissima memoria, descritti a dichiarati dall'Arsiecio Accademico Ricredoto, Io desidererei per mezzo di V. S. illostrissima sapere (poiebé l'opera é stampata în Ferrara) chi sia questo Accademico, s'e Perrarese o Piorentino, giovane o vecebio, poeta o prosatore, e se veste all'usanza, o porta la berretta a tagliere, e le calze alla Martingalla, come faceva M. Belliocione, e sovra il tutto, s'egli ebbe amicizia di Farinata degli Uberti, e degli altri vecchioni di quell'età, e se intervenne alla fazione di Montesperti, quando i Ghibellini ruppero i Guelfi, favellando egli nella lingua di quel baon secolo del trecento, il qual ba d'avere no grand' obbligo al Baldino, che con le sue stampe l'ha rismeitato da morte .... Di Roma, il 16 aprile 1614.

### AGLI ACCADEMICI INTREPIDI DI PERRARA.

L'onore, che le SS. VV. illustrissime si sono degnate di farmi accettandomi in cotesta gloriosissima radunanza, è così grande che non si può meritara da me, non che pagare con parole di ringraziamento. Tuttavia per non incorrer nota di animo poco grato ne rendo loro quelle grazie, ehe per me si possono magglori; assicurandole, ehe tanto è più caldo l'affetto, quanto è più tardo l'ufficio, il qual però tal non sarchbe stato, quando i varj e diversi accidenti, che alla giornata mi sono occorsi, non mi avessero importonamente vietato l'adempimento al desiderio. Pertanto seusino la necessità della dimora, e mi facciano degno de' lore comandamenti; che per fine augurando SS. VV. illustrissime vera felicità, bacio loro con ogni riverenza le mani.

Di Modana, il 21 luglio 1617.

### AL SERENISSIMO DUCA DI MODANA.

Se le nuove di Roma non sono spiaciute all'A. V. mi do a eredere, che gli avvisi di Tivoli non sieno per esserle discari. Mi sia conecduta questa licenza, che dalle cose civili io passi alle boschereccie, e che da negozi io venga alle delizie. Il sito di Tivoli per sua natura e bellissimo, e per tale fu scelto das Romani superstiziosi iovestigatori de' gusti e de' piaceri. La città benche non molto popolata serba le vestigia d'uns venerabile antichità: questa é coronata di collinette lertili di vigne e di oliveti; per meazo le scorre l'Aniene (ora Teverone) che precipitando da alcune balze altissime si fa strada coll'impeto, muta corso con la violenza, a in sotterrance caverne seppellendosi risuscita di nuovo con meraviglia de' riguardanti: lo strepito è grandissimo, e se maggiore è quello delle Catadupi del Nilo, non istupisco abe gli abitatori eirconvicini si descrivano sordi. Il paese è d'ogn'intorno seminato d'alcune ruine di ville antiche; cioè di Mecenate, di Quintilio Varo, d'Adriano e d'altri. Il dente dell'età non perdona alla durezza de' marmi, e le prodighe e le eccessive fatiche di quegli animi vasti sono al presente conculcate dall'erbe e calpestate dalle spine. Ma forse è ventura di quel secolo ciò ch'altri gli reca a danno, poiche le superbie dei sopraddetti giardioi arrossirebbero paragonste a questo dell'illustrissimo signor cardinal d'Este. Duolmi, ebe la mla penos non sia bastante a descriverlo all'A. V. qual egli é. Il numero delle meraviglie coofonde l'intelletto, e l'abbondanza dei aoggetti fa sterile la mente di concetti e di pa role. L'entrata di lui è posta in piano; ma di aubito si rappresenta all'occhio la prospettiva del palagio, il quale atà così in alto, che par qoasi ch'egli abhia i fondamenti nell'aria. A questo si sale per alcune strade ombrose d'antichissime piante; e quattro sono i piani ove si può trar frato. Ma neppure in questi alternati riposi l'occhio sa stare ozjoso; imperocché la quantità delle atatue e delle fontane con oggetti sempre nuovi affaticano lo aguardo e stancano l'ingegno. I boschi ebe formano spalliere sono immensi, ma I scherzi dell'acqua sono infiniti. Un fiume perpetuo diviso in mille torrenti è giocondissimo apettacolo a chi passeggia. Due fontane però son quelle ebe eccedono la meraviglia. Una ve n' ha, ebe auona un organo, ed a voglia di chi il comanda varia concento. Gli antichi non arrivarono a questa isquisitezza di delinie, nè seppero mai far l'aeque armoniose, ne dar lo spirito alle cose insensibili. L'altra imita quell'ordigno fatto di razzi, che ai chiama girandola, e che nelle feste ed allegrezze de' grandi è solito di rappresentarsi. L'acque tumpltuariamente si rintrecciano e si raggirano, e lo strepito non è diverso da quello che fa la polvere allora che scoppia: l'ingegno nuano ha sconvolto gli elementi; ed la saputo attribuire all'acqua l'effetto del fuoco: Forse il genio de' principi

Estensi comanda alla natura, e alla grandezza dell'animo loro ubbidiscono queste cause acconde. Ma io non voglio atendermi gran fatto in tale descrisione, percho la atimo soggetto mirabile d'un poemetto, ne vo'rabare al verso per arricehire la prosa. Passerò agli eserciaj, che generalmente si fanno. Qui la libertà con nuovo titolo è prerogativa della servitù. La mattina, udita la messa, chi se ne va a passeggiare per gli Oliveti, chi gioca a palla corda, chi slla pilotta, chi al maglio, e chi stndia, e chi discorre. All'ora del pranso tutti si riducono al servigio del padrone, il quale ogni giorno onora della sua tavola qualche prelato forestiere. Monsignor Corsini e monsignor Torelli vi sono del continuo, amendae personaggi letteratissimi e di maniere troppo rare, La mensa è da principe grande, ma non da principe ambizioso: e'l numero e la qualità delle vivande fanno un misto graziosissimo di magni ficenza e di frugalità. Il discorso che si ha dopo pranzo per l'ordinario è di lettere; e 7 cavaliere Giuseppe con la solita vivacità dell'iograno è il sale del convito. Il gusto a' giorni addictro a'accrebbe con la presenza del signos don Virginio Cesarini, e del signor Ottavio Binuccini; i quali in gran parte consolarono il rammarico, che senti il padrone per la partita dell'illustrissimo aignor cardinal Capponi, che in punto venne e spari. L'avanzo del giorno è consecrato alla libertà. Molti si trattengono coi dadı, molti con le earte, altri con libri, altri con ragionamenti, o la varietà del commercio fa più gioconda la conversazione. L'occasione di far riverenza al signor cardinale m'ha fatto godere di questi piaccri, e la divozione m'ha aperto l'adito alle delisie. lo ne ho volnto dar parte all' A. V. persondendomi, che questa breve e succinta relazione debba servirle per sollevamento d'animo dopo la severità de'suol più gravi ed importanti negozi. Fra pochi giorni sarò in Roma, ne cesserò di seriverle per non mancar d' ubbidirla, Intanto all'A. V. con profondissima riverenza m'inebino augnrandola il colmo d'ogni desiderata grandezza.

Di Tivoli, il 27 ottobre 1620.

AL CONTE CAMILLO MOLZA.

a Roma.

L'amico, di cui acrinia N. S., lo spacio passato, è riodito di unter paece. Egli mi serire d'aver qualche partito per le mani, è presidente et vecció, ma conce laughe particolarmente a Vecció, ma con cose laughe finan, e a l'ha rajone per diversi rispetti; ma preche son pol trattemerria sensa spongio, desidera che qualche amico o padeone gli spisal et arteal, e ficacio pratica per lui. Supposago ch'egli sia conociuto costi, e che abbia di vantaggio qualche ecretto, e trungo per fermo vantaggio qualche ecretto, e trungo per fermo è che ficale che gli manchino provisioni. Ev è ben ficale che gli manchino provisioni. Ev PROSE

si per la riputazione, si perelié dovembo egli coodur seco la muglie, e forse anche i figli, pon la bisogno di cose apparenti, ma di cose sode e ben fondate. Un portito com'e quello del signor Mascardi sarebbe a proposito per lui; ma non si trovano con di leggieri de' eardisali di Savoja, ond'io l'ho per un castello in aria. Di questo possa hen assicurare e V.S. e gli altri tutti, ch'egli è persona cho darebbe gusto al padrone, e nella maniera del trattare, e forsi auche nella sufficienza, e ehe finalmente gli fsrebba onore, perché vi rimetterebbe assai più delle proprie enteate, non avendo egli pensiero di farsi ricco alle spalle altrui, ma bensi di vivere onoratamente con qualche ajuto esterno. La sua penna non sarebbe ingrata a' suoi benefattori, ed io assicuro V. S. ch'egli ba la mira a gran cose, e che non eli manca se non quiete d'anioro e ozio d'attendere a' suoi studi-Se si pensa bene, l'Italia non è così doviziosa di soggetti, che anch'egli non phasa pretendere qualche cosa. Può fae il mondo! Che importa a un gran signore uno stipendio d'ottocento scudi l'auno (ch'egli si contenterebbe d'assai meno, quando avesse carrozza e casa come il Mascardi) ed avere presso di se un incerno, che basti per renderlo immortale per tutti i secoli! La carrosza non costa finalmente a on cardinale di vaglia, perché ne tiene in stalla molte e molte, ne la casa tampoco, supponendosi eb'ella sia capace a proporzione della grandezza di chi vi sta dentro. La cosa dunque si riduce a una meschinità d'una provvisioncella di trentacinque o quaranta seudi il mese, la quale non può cuere mai la rovina di un cardinal graode. Boeghese, Luduvisio, oltre i cardinali principi possono , senza no minimo scomodo loro, farsi onore con la secvità di coatni, il quale com' ho detto non ha alla fine mura di diventar ricco al scevigio del padeone, ma di spendervi del suo. V. S. è in Roma, c può favorir me nella persona di lui avendune proposito cogli amici, ma sensa specificare la persona, o solamento con uomini confidentissimi, porche il negozio ha bisugno di segretezza per quei rispetti che le sceissi. Qui non ab-biamo altro di nuuvo, che la prigionia di N. N., elic V. S. averà intesa dal corriere spedito costa a questo effetto. E perché io mi trovo al solito occupatissimo, le bacio senza più rispettosamente le mani, e le anguro da Dio Sigauec il colmo d'ogni prosperità.

Di Wodana, il 27 gennojo 1625.

### ALLO STESSO.

a Modana.

lo non ho scritto a V. S. illustrissima prima d'ora, pecché giunsi beno a Roma sabbato passato, ma cosi al tardi e cosi stanco del viaggio, che non chbi ne agio ne spanio da prendree la penna in mano. Confido che V. S. il-Instrissima sia per condonaemi benignamente l'errore cagionato dalla necessità, e tanto più CHIARDERA, TEXTI EC.

quanto la mia divozione non lua appressa di lei bisogno, per quel ch'in credo, d'estrinseche testimonianse. Ma passiamo dei complimenti a cose più euriose, Giunto a Firenze per non abusare ilella coctesia del aignor conte Ceatru Molza andai di lungo a supontare a casa sua. Mi fu iletto ch'egh non era ancor vestito, e pue erano ardici sac. Fai condotto nelle camere di lui, e stetti un grosso quarto d'ora aspettando di vedere la fircia del Messia, Finalmente si disserrarono le porte del cielo, ed erli m'accolse all'uscio della camera, e dono avermi assicurato della sus antica affezione, della stima che facera delle mie qualità, del desiderio d'impiegarsi in core di mia soddisfasiune, e altri complimenti ambasciatori, passò a cose più serir, e mi addinisadò della nostra Corte e de' coctigiani. Io gli bariai la maui a nome di V. S. illostrissims, e l'informai del negozio che mi commesse. Si dimostrò suo parsialsssimo con una espressione di affetto straordinaria, ma bene si scandalizzò degli altri particolori. Estrammo di poi d'uno in altro ragionamento, e vecamente lo il ritroval molto puotusle ed scenrato nel scevigio del serenissimo padrone, e le giuro con ogni sincerità ch' egli discorre molto bene delle cose del mondo. Mi tenne perù scorpre in piedi passeggiandu sino alle 18 ore, che andammo a pranzo. Mi regalo nobilissimamente, e dopo il mangiare levatusi mi dorde un'altra passeggiata di tre ore. Volca trattenermi, ma io non potei acronsentire alle sue richieste per la fretta del mio viaggio. M'invitò al ritorno, ed io promisi di servirlo mentre facessi questa strada, ma non eredo di farla. M'accompagnò tutta la scala, ed io salitomene a cavallo me ne venni alla volta di floma. Il signor Giuseppe m'ha fatte carreze inestimabili, e'l secondo giorno mi volle tener seco a pransu onorandomi e trattandomi con beniguità singolare. Ella fu il condimento del convito, e se le free più d'un brindisi; strabigliù del seguito, e mostrù di compatirle con tutto il cuore. Vidi il sicuor Mascardi a palazzo, e gli feci i complimenti alla sfuggita. Oggi sono stoto a casa sua per riverirlo nella furnia conveniente: m' ba fatto aspettare nell'anticamera una mezz'ora, e mentre io era incamminato alla scala per partire egli è soreaggiunto scusaudosi con bel modo. L'ho testtatu sempre da V. S. illustrissima, a non gli be fatte grau dispiscere. M' ba tenute in piedi passeggiando, ed egli ba serbato gran sussiego, e io grandissima umiltà. Io non so chi di noi sis rimeso più..... Ilo visitato il signor residente, che m'ba raccolto cun termini discretissimi, ed . . . . ; rgli non è cattivo gentiluomo. Gli bo fatta istanza per la spedizione del negozio della signora contessa Anna, e mi ha promesso di aervirla, ed io non mancherò di sollecitário. Il Preti e monsigooc Ciampoli (questi è in buonissima fortuna), il Chiabrera o'I Bracciolini m' baono fatte accogliento incredibili, e nell'anticamera di D. Antonio dovo ecano mille persone hanno fatti encomi del fatto mio cosi grandi, ch' io di vergogna fui costretto a partirment. Fo eamerata eol signor Alessansiro Tassoni, e vivo mus vila giurondissima. Altro non ni manca elle la conversazione di V. S. illustriasims, ma non si può essere contecto affatto. Cooservini ella in sua grasia, e mi onori de' suoi comsudamenti, elle per fioe io le baelo riverentemente le maoi.

Di Roma, il 30 aprile 1625.

### AL SERENISSIMO DUCA DI MODANA.

I progressi de'genovesi verso Oneglia devono di già essere poti all'A. V. com'anche il ritorno del signor dues di Savoja a Turino, Aggiungogo però che i genovesi sinno sotto a Villafranca, ms par difficile da credersi, noo essendo quella piazza eosì fseile da esser press, e non tornando a conto ad essi genovesi l'Impernare le loro forzo tutte in goel luogo, In Genova però dura tuttavia ona gran discordia tra la cobiltà vecchia e noova, e ogni cosa vi si fa tumultuariamente e con pochissimo ordioe. Si è sparsa voce che i francesi hattano Serravalle, terra dello stato di Milano, il che sarebbe di grao coosegoeoza mentre s'avverasse. Si pubblicò che il duca di Glisa avesse poa grossissima armata in pronto; ma si è sapato che cel porto di Marsiglia non si trovano veramente se non tre vascelli d'esso duen, e che coteste armate sono sogni e millanterie de' eervelli fraocesi. È tornata in piedi la voce ehe il dues di Kovano e monsigoor della Subisa spo fratello si siano accomodati col re Cristlaoissimo, e che Sua Maestà abbia loro perdonato con questa condisione che venzano io Italia, il duca coo tre mila fanti, e l'altro eon quei vascelli ch'egli avea armati alla Rocella; e che di vantaggio il re abbia promesso di demolire il forte di sso Luigi mentr'essi gli prestino buon servigio in questa guerra. Molti poodimeoo affermano ehe il re di Francia non sappia cosa alenna di questi motivi, e che la aoa meote fosse di ricuperare solamente la Valtellion; e'l P. Arnò gesuita confessore di sna Maestà, e che di presente è qui, il dice pubblicamente ascrivendo tutta la colpa de disordini al sig. duca di Savoja, e al Contestabile della Digniers. Il Filomarino maestro di Camera del cardinste Barberino è aminalato a morte, e al dubita ebe noo sia per riveder l'Italia, lo lotaoto all'A. V. nmilissimamente raccomendaciomi in grasia, colla dovuta riverepas me le inchino,

Di Rome, il 7 maggio 1625.

#### ALLO STESSO.

F. T.

Gli avrisi questa settiniana sono atati qui lo Boma di poco rilievo, a quet pochi sono così confissi e così incerti, ch'io mi vergogno a seriverli. Non si è nocora avuta mnova she il siguor cardinale Barberioi sia giuoto a Parigi, e fischi sono venguana sue lettare ono al può sapere cosa sicura. Dicano che il re abbisi dato

ordine perché sia trattato con reale magnificensa; che sarà alloggiato a spese di S. M. da Lione a Pariel, e per totto il tempo che si fermerà alla Corte; che gli abbiano destinato il palagio dell'arcivescovo come il più comodo, e che la commissione è di spendere mille e dugento scudi il giorno pee lo vitto ilella famiglia che mena seco. Trovandomi questa mattina a palaszo una persona di garbo e di qualche autorità m' ha letta qua lettera venuta di Francia chi afferma l'accomodamento del duca di Rovano e di mousignore della Subisa col re eristianissimo con patto che vengano in Italia; e di vantaggio, che la reina madre fomenta le presenti guerre, ospirando non solo al regno di Napoli per lo secondageoito, ma anche allo stato di Toscana; pniche non usandori lo Italia la legge Salica ch'esclude le femmine, ella come figlia del granduca Francesco pretende di sucerdere a tutta l'eredità Uo corriere che giunse di Francia due gioral soco spedito a questo ambasciatore, e che ha fatta la strada della Valtellina, afferma che il marchese di Coure ha sotto la Riva sedicimila fanti, gente elettissima, e ebe il re applica molto alle cose d'Italia, lo intanto all' A. V. amilissimamente inchinandomi le pregu da Dio Signore il colmo il'ogni prosperità

Di Roma, il 10 maggio 1625.

#### ALLO STESSO.

Vari e diversissimi sono I discorsi che si fanoo in questa Corte dei progressi della guerra; e gli avvisi alterati o dall'affesione o dall'interesse mettono in dubbio la verità. I savolardi dicono che i genovesi tremano; che sono discordi e disuniti; else oco banno abbidienza; che la trinciere loro come che siano fatte di legno e sottoposte agli incendi non possono mantenersi; ch'ello sono troppo ampie di giro, e ch'eglino non hanco soldatesca bastevole per difenderle; che 'l Doria ha mandato a Livoroo cento veoti casse d'argenteria e di danari; e che tutta la nobiltà pensa più al rendersi che al resistere. Veogo assicurato che Vihò segretario del signor cardinale di Savnja disse, due gioroj sono, al coote Guido Sangiorgio ambasciatore di quell'Altezza, che i francesi s'erano impadroniti d'una trinciera sotto la città, la quale batteva tutte l'altre a ma questa mattioa l'ambasciatore di Genova udendo queste ouove s'è posto a ridere mostrando che non vi sia timore alcuno dell'arme de'eollegati mentre non abbiano armata in mare: accenna però che'l sospetto che si ha di moosigoore della Suhisa oon sia vano. Da altra parto ho inteso che il signor duca di Savojs abbia fatta instausa al Contestabile della Diguiera perche s'avanai coll'esercito alle trinciere, e ch'egli prodeotemente abbia rispusto di non voler farlo, mentre non sia sicuro d'aver muoisione e vettovaglie almeno per tre mesit ma questo par difficile e poco meno che impossibile, si per la penuria de viverl che è

in quelle hande, si per la difficoltà di condurli, non potendosi alimentare un esercito con roba che solamente venga per ischiena di muli, bastando a gran pena i carriagei e le navi. La verità è che'l Contestabile si sforza di far condurre l'artiglicria di là della Boechetta per battere le trincicee, ch' a quest' ora ne ha passati quattro pezzi, che fa provvisione di vettovaglie; e perché il passo di Coviglione è più comodo per condurre il cannone ha tentato di ansprenderlo, e s'é impadronito della terra, ma il castello si ticne anche bravamente. Il turco a instanza de' francesi manda venti galcotti ad infestare le riviere del regno, affine che di là non si possa fare altra levata di gente, e ebe le galere mandate a Genova debbaoo citornarsene addictro. Oni le cose vanno segretissime, e selibene di giorno in giorno arrivano coecieri, non si penetea però eos' aleona, pecche la aomma de' negozi sta in Magalotti, e in don Carlo, i quali professano una rigorosissima taciturnità, e le nuove che ai scrivono sono congetture e immaginazioni. Si lavoca tuttavia a Montecavallo, e si spiana la vigna del Conteatabile Colonna, dove il papa disegna di fare due bellovardi più per difenderai da qualebe aollevazione di popolo, che per resistere all'incuesione d'esereiti forastieri. Qui annessa mando all' A. V. una socittura stampata in Francia sovra le cagioni e pretensioni che ha quella eorona io Genova, e nell'imperio. Questa sola copia è venuta a Roma mandata da Pacigi a on amico mio confidentissimo. Enli me l'ha donata, e perche la materia è curiosa io avea disegoato di farla tradurre per meglio incontrare il gusto di V. A., ma dubitando ch'ella non mi aia involata, poiché a quest'ora mi é atata chiesta da molti personaggi, e particolarmente dall'ambasciatore di Firenze, ho risoluto di mandarla qual' ella é: non mancherà all' A. V. ehi la traduca costi quand'ella comandi. Io intanto unilissimamente inchinandomele le prego da Dio Sigoore lungo e felicissimo eoeso di vita.

Di Romn, il 14 maggio 1625.

### AL CONTE CAMILLO MOLZ 1.

F. T.

Gli avvisi che V. S. mi da son curiosissimi, e parte mi movono a riso, e parte a meraviglia, ma niuno a compassione. Chi gode del male è degno d'ogni miseria. Duolmi bene else V. S. si trovi angustiato dai soliti rammariebi, e vorrei pur ona volta intendere eb'ella ai ritrovasse contenta e consolata, ma i gusti pec avventura sono banditi da estrato cielo. Jo aono pecaneba digiuno da lettere di quel signore, e questa maoiera di negoziare m'è di maniera apiaciuta, ebe difficilmente mi lascieco imbaecare per l'avvenire. Domenica si fece la canonizzazione di santa Elisabetta reina di l'octogallo con apparato bellissimo. Il cardinal di Savoja, come parente della Santa, fece fuochi la sera, e illumino le fioestre del suo palazzo eon bellissimo artificio. Fara anche allegrezze

private in easa, e il signor Mascardi fara l'orazione in lingua toscana. Si vedranno diversi componimenti, e ne manderò eopia a V. S. se averò fortuna di metterli iusieme. Giovedi prossimo passato andai all'accademia, si feeero orazioni e discorsi, e si recitarono alcune poesie. Non udii cosa che meritasse titolo di ercellente, e pee dirla a V. S. sinceramente io restai scandalizzato di tanta mediocrità. Le cose migliori furono quelle dell'Arcidosso, il quale e quel contadino dello stato di Ficenze, che fece la Fiesole distrutto. Egli compone al presente un altro poema ed ha grandissima naturalezza, ma è contadino. Fui pregato ancor io a recitare qualche atrambotto, ma conoscendo la mia debolezza negai modestamente di farlo, e mi scussi al meglio che seppi. Non so se potrò disendermi per l'avvenire, perelie finita l'accademia, sua Altezza me ne fece grandissima instanza, Il signor Carlo Magalotti featello del eardinale ch' andò in Francia col cardinal Barberino è morto in Parigi con grandissimo cammarico di tutta questa Corte. Era amatiasimo, e tutti me ne dicono meraviglie. Al signor cavalier Fontanelli à maneato un buooissimo amico, che poteva assai, che l'amava da dovero, e veramente la perdita è molto grave per lui. Ventimiglia è presa. Qui passa nimieizia mortale tra i soldati del papa e i franeesi, e ogni di se ne ammazzano. Bacio a V. S. riverentemente le mani.

L'i Roms, il 28 maggio 1625.

### ALLO STESSO.

V. S. combatte enn le sfingi e colle arpie, e comincia ad avere dell'erue fuor di buda, Ma quandu finirà questa pugna? quando avrò io da cantare il Pean? È possibile, che cotesto sia il pacse de circhi, e che non si trovi medico che cavi loro le traveggole? lo oon desidero eià che V. S. abbia disgustu, che sarei empio e maligno; ben le augueo stanza più quieta, e mi riputerei felicissimo se avessi fortuna di servirla qui in Roma. Ma il destino che ci regge amendue farà piuttosto ch'io venga a penare con esso lei in cotesta valle di miserie. Ma noi funestismo tutte le nustre let tere co' cammarielii, Facciamo cuore, signar conte Camillo. La fortuna è femmina, e ha ragione se favorisce le donne; ma il valore è maschio, e eome tale ajuta gli uomini di spirito. Rendo a V. S. infinite grazie degli eneomi che si compiace attribuirmi, ma io non merito tanto. L'affetto non e buon giudice, e io me ne appello a tribunale più libero. Io le crederei più s'ella m'amasse meno; ma giovami però di creilerle poco, purche ella mi ami assai. Giovedi prossimo passato si fece una bellissima accademia in casa del signor cardinale di Savoja: nobilissima fu la materia, trattandosi delle lodi di santa Elisabetta regina di Portogallo. Fu cantato un poemetto graziosissimo di monsignor Ciampuli dalle più ecerllenti voci di Roma, cioè a dire di tutta Euro-

pa. Quindi si mutò stanza. Questa era una sala tutta dipiota di nuovo a colonnati, e cioscheduna hase era seritta di qualehe composizione latina o toscana in lude della Santa, Il signor Maseardi fece l'orazione, e sebbene fu lunghissima, fu però hellissima, a imitazione delle vershe d'oro, che quanto più son lunghe tanto più son preziose. Si reritaruno poi varie composizioni: le latine furono migliori delle toscane, ma tutte a mio giudizio restarono inferiori alla mediocrità. La sera stessa il duea d'Alcalà feee l'entrata in Roma privatamente, fu all'udienza segreta di Nostro Signore, e vi si fermò sino a due ore di notte, e poi la mattina parti, e si ritirò a Frascati per mettersi in ordine di far l'entrata solenne. Qui non ci è altro di nnovo, onde baciando a V. S. riverentemente le mani, le augnro da Dio Signore

il colmo di ogni contento e prosperità, Di Roma, il 7 giugno 1625.

AL SERENISSIMO DUCA DI MODANA. Io non mando all' A. V. le espitolazioni colle quali a' è reso Breda, persuadendomi che molto prima l'abbia vedute. Ouesta mattina nostro Signore è calato da Monteravallo a son Pietro, e ha benedette quindiei insegne di infanteria. La gente è bellissima, ma poco disciplinata; e se non viene la sorpensione dell'armi, di cui però si ha non leggiera speranza, sua Beatitudine fara dell'altra soldatesea, e in huona quantità. Hi vien detto da persona degna di fede, elle l'ambasciatore cattolico si è dichiarato con N. S. d'aver per diffidente il eardinale Magalotti, come che ha di parte francese. Il papa inclinava a dirbiarare il cardinale di Zolleren per legato alia dieta di Germania; nu essendogli messo in considerazione da Madruzio e Clesel, per zelo o per emulazione, che così fatti cardinali con pora riputazione della Sede Apostolica sono fatti sedere pelle diete sotto degli elettori, ha mutato parere; e si erede che tai carica sia per cumularsi nella persona del signór cardinalo Barberini, e ehe per deliberar questo al desideri grandemente la spedizione del uegozio che lo trattiene in Francia. Non si è ancor intes'aitro dell'aggiustamento tra i signori Colonnesi e Aldobrandini, se non che questi si trovann tuttavia sequestrati in easa, e questa sera nella cerimonia della cavalrata, il sig. Contestabile si è Insciato vedere a cavalio aneor egli alla sinistra del sig. don Antonio Barberini, È nata tra I sigg. cardinali Borghese e Ludovisi certa lite per cazione d' un casale detto la Molara, che questi ultimamente ha comperato, mentre Burgbese trattava ancor rgli d'averlo. L'interesse queata volta ha fatto forza aila dissimulazione. La città d'Orvieto eol suo territorio ha donato alla camera apostolica per le presenti conginnture settanta mila seudi ; e la provincia della Marca altri settaotadue mila. Per un corriere ginnto qui da Genova mercoledi passato si è inteso ebe'l maresciallo Spinola abhia promessi

alla repubblica cinquecento cavalli: che il colonelio degli Ajemanni avesse fatti impiecare cinque de' suni soldati perché avessero troppo presto reso all' inimico un de'eastelli sli Zuccarello; ehe il grosso delle gcuti francesi è savojarde s' incomminassero alla volta di Savona; e ene però la repubblica inviasse colà soidatesca, viveri e mpnizioni. Si dice che con occasione di liberare un prigione ii sig. Ottavio Piecolomini capitano di corazze an quel d' Alcossodria avesse mandato a dire al conte d'Ales generale della cavalleria francese, else ben presto si sarebbero vrduti in campaena, e che intanto invitava qualebeduoo di quei cavalieri a sparare tre colpi di scoppietto per amor di Dama. Il conte rispose ch' accettava l'invito, e ch'egli stesso vi sarebbe andata con dodici altri, parche dall' altra parte v' intervenisse anche il generale della cavalleria spagnuola; sovra questo fu fatto consiglio; ma alla maturità spagnnola non parve bene d'avventurare tante persone per amor di Dama, S' lutende che il conte di Mansfelt si sia ineamminato verso il Palatinato, e che il conte Arrigo di Nassau si sia volto con gvan numero di soldatesca verso Boidne: ma lo Spinola non istà ozioso, e vi fa le debite provvisioni, E lo non aveodo che più soggiugnere all' A. V. nmilissimamente me le inchino; e le prego da

F. T.

ALLO STESSO.

Di Roma, il 29 giugno 1625.

Dio Signore lungo e felicissimo corso di vita-

La generosità colla quaie V. A. disprezza le calunnie, che da persone non meno inique che seonoseinte mi vengono apposte, è degoa del sno grand'animo, ma però dovnta alla mia isquisita divozione. Ogn'altra dimostrazione di umanità che mi venga dall'A. V. to la riceverò sempre per grazia: questa io la pretendo per merito. Ne resti maravigliata della presente temerità, perche dove si tratta di fede, lo non posso parlare se non molto arditamente. Confesso d'esser ben veduto a paiarzo, e di ricevere favori non ordinarj. Il Papa medesimo mostra particular inclinazione alla mia persona, loda i mici versi a segno di maraviglia, e tiene continovamente il libro delle mie canzoni nella sua camera dentro uno serittojo. Ma mon eredo ebe ciò debba pregindicarmi appresso l' A. V., perché quanto maggiore è l'entratura ehe ho, tanto più largo é il campo che mi si dà di servire alla serenissima sua peraona e easa. Quando io ne lo pariato (e ne parlo ogni giorno) ho soddisfatto all' obbligo di suddito divoto e di servitor fedele, Degnisi l'A. V ... rhe ne la supplico, di rileggero tutte le mie lettere, e consideri colla sua prudenza quala drhha essere l'animo di chi le ha scritto. Ella ba qui in Roma de' servitori, de' ministri, e desli amici: prenda da totti informazione del mio vivere e del mio ragionare, e se questo non basta, to stesso ad ogni minimo suo cenno, posponendo qualonque altro mio interesse, PROSE

vere) rustà a giustificarmi fin nelle carerri, se ue farà di mestieri. Ma io ilò troppa riputazione alla malignità di cotesto calunniatore immaseherato. Il monte Olimpo aovensta a tutte le tempeste, la mia fede a tutte le calnunie, e arbbene il concetto è portico è però molto a proposito in questo esso. Costul vacilla del senno, e come il soverchio calore fa delirare i febbrieitanti, così l'interesse del vescovato di Modena fa farneticare questo pover uomo. lo compatirei la passione, e gli perdonerei l'offesa, se m'avesse torco in qualsivoglia cosa fuorebe nella fede. Quanto al princirare chi ne sia stato autore, lo potrei dire di multe cose, e forse non darei molto lontano dal segno; ma perche potrei aneke ingannarmi nel giudicio, cali è merlio che taeria. Il carattere è contraffatto, e la carta non ha segnale di stampa alcuna: e in questo lo scrittore è stato molto avveduto, lo uon so altro, se non d'essere straordinariamente perseguitato dalla malignità, e d'avere un gran bisogno di flemma e di pazienza. Guardi Dio Signore la scienissima persona di V. A., alla quale io per fine umiliasimamente m' inchino.

Di Roma, il 29 ottobre 1627.

### AL PRINCIPE FRANCESCO D'ESTE.

Tutti gli nomini del mondo sono sottoposti a qualche disavventura. lo per la mia parte soggiaccio alla persecuzione dell' invidia. Sup-pongo che V. A. abbia notizia della lettera senza nome scritta contro di me al serenissimo principe, e sappia la calunnia rhe altri tenta d'impormi. Ma l'innorenza è un'armatura impenetrabile; e la falsità dell'areusa è tanto chiara, eb'lo non bo bisogno d'avvocati per rihuttarla. Questa non è la prima ferita che mi venga dall'arco della malignità, e il signor conte Gio. Battista Ronchi, il quale averà fors'anche appresso di se le mie lettere, può dire quali termini siano stati nsati con esso meco dopo ch' io sono partito di costà. So che non ei è altro rimedio che la pazienza; ma questa non può durar sempre, e quando io fossi sicuro della buona grazia dei mici serenissimi padroni, io eleggerei di prendermi un perpetuo e volontario esillo da questa città. Nessono poò premere negli interessi di cotesta acrenissima casa maggiormente di me, e s'lo mi fermassi lungo tempo in Roma, l'esito dimostrerebbe se i miei pensieri e i miri ragionamenti siano indirizzati al pregiodizio, o al servigio dell' AA. VV. lo avea deliberato di pigliar la posta e di venie a sincerarmi preaenzialmente; ma conosrendo che cotesti calunniatori non hanno altra mira che di lerarmi di Roma, dove miu fratello ed lo siamo veduti e trattati assai meglio di quello ch'essi per avvectura vorrebbono, non ho stimato bene il dar loro questo gusto, Sono però prontissimo a farle ad ogni minimo cenno delle AA, VV., e riceverò sempre per grazia speciale che vogliano giustificare il fatto; sebben giovami di

eredrre che a qurat'ora l'abbiano giustificato abbastassa: Mindo all'A. V, ma canune che lo lus artitta a menaignor Ciongolli in lude d'Illa ratti, sicenul egli ne seriose mi altra in lode dell'in nistorio. Quasti a literi le vero sono dio dell'in historio. Quasti a literi le vero sono dio dell'in historio. Quasti a literi le vero sono dell'erio per serio dell'erio dell'interior dell'erio più altra con dell'erio per serio dell'erio più più rio, e non dell'erio più rio rio dell'erio dell'erio dell'erio di crioce, che per fine unifisimamente me le inclino.

Di Roma, il 29 ottobre 1627.

### ALLO STESSO.

Col solito prudentissimo giudicio V. A. diseorre intorno al supplemento ella monsignor Masrardi disrena di fare all'istorie del Guicelardini, e quando egli avesse la dipendenza ch' Ella suppone, patrebbe ragione olmente dubitarsi rh'egli non fosse per iserivere con qualche interessata parzialità. Ma non siamo, per quanto io credo, in questo easo, e dai ragionamenti avuti con esso lui m'è paruta di seorgere ch' egli sia anzi male affetto che hen disposto a quella tal parte. Da loro non lia linora conseguita cosa alcuna: tutto il bece che egli ha presentemente il riconoscere dal sig cardinale di Savoja, e se non fosse stuta la benignità di quel principa, l'avrebbe fatta molto male. Per mezzo dell'autorevole patrocinio di V. A. disegna di provecciarsi in certo neguzio che placendo a Dio spern di dirle a bocca fra pochissimi giorni. V'agglungo che il sun prosiere non è di scrivere in Roma dove mal volontieri s' ode la verità, ma di ritirarsi a Paduva città molto proporzionata e molto sieura per quelli che senza passione e riguardo vogliono correre il campo d'una veridica istoria. Questi motivi oltre le istanse d'esso sig. Mascardi mi fecero scrivere nella maniera che V. A. ba vedato, e per la mia parte l'assicuro che noo ci bo altra premura che quella che porta seco il fedela e divotissimo zelo che bo ed avrò sempre in tutti gl' interessi di cotesta serenissima easa Guardi Dio Signore lunghissimo tempo l'A. V.

alla quale riverentissimamente m'inchino.

Di Roma, il 30 novembra 1627.

### ALLO STESSO.

Martedi passato in conformità di quanto acris si a V. A. partii di Milano; la aera mi ferma a Novara, se per la strada m'ocrorse altro accidente, che 'l trovare il Tesino grosso a dismisura. Il passai nondimeno su cette barebette piecole, ma noo sensa qualrhe pericolo.

Mercolrdi mi rizzai [er lempo e passando dal forte di Sandoval le guardie mi trattennero aldimandandumi il passaporto, lo u'avera uno fattomi a nome dell'abate Fontaca, no morera buono come il volevano gli Spagnuoli, e biogni gi daler col Governostore. Alla petrole lasriarono chi to me ne andassi alla buou'era. Giunto a Veccelli uon mi vuller da cavalla a

dirittora per Tarino, avendo quell' Oste commissione dal sig. duea di Savoja di far arrivar tutti i rorrieri al campo. Biosgub bere il calice; e fra Trino e Palarsolo incontrai S. A. che analava al campo. Mi fermai e Interrogato di onde veniva, e se portava lettere per S. A. risposi quel di 'era; mi comandò che mi trattenessi a Palazzolo fino al soo ritorno che voleva parlarmi, col ubbidii.

Il medesimo giorno reno le vedidac ore si sobiat del sig. Daca s'impadronirono d'un meza lanc colta fassa muente solo Unino, e i sobiat del sig. Daca s'impadronirono d'un meza lanc coltagos alle mura della terra y e in quella miedia fa motto un caponile vasa. Volera il sig. piùcipie di Firmondo che al dosse l'assalto alla terra, e si sarebbe prem, ma sig. Duace che precedena dover l'impresa riu-seire molto nasgolossa per que'i di clentro e per quod di fueri, fo losante s recenta e ce ne capo di fueri, fo losante s recenta e ce debi per gran ventura il domire in una stalla na la terra nudo con mie cuenciento che mi servi

di guanciale. Giovedi mattina S. A. calò a Trino, e tutto quel giorno si consumò in parlamentare con quei della terra. Il segretario Paseri fu quegli che trattò le capitolazioni le quali su le ventitre ore furono conchiuse; e la sera medesima al mandarono due compagnie di S. A. in Trino, I soldati uscirono sens'armi e bagagli trattone il Fodero governatore che osci colla apada, e con due terzetti all'arcione. Ai terrazsani fo salvata la vita e l'opore. Quella potte ai spedirono corrieri in diversi looghi, e specialmente al governatore sotto Cassle, che regalò d'una catena d'oro, che aveva al collo, l'abste Torri che gli portò la nuova. Il sig. Duca non tornò a Palazzolo fino a giorno, e si pose a dormire. Osservai che nel campo di S. A. non si usano padiglioni ma baracche di terra o di legname, com' era quella del sig. principe di Piemonte, Non a' adoprano carrettoni, ma cavalli e muli : e quando S. A. è in campo due carrozze da nolo le portano dentro a certi cestoni il desinare e la cena, I cavalieri atango come Dio vnola, eloè come ponno. Vestono alla francese con oro assai, ma tengono poca servitò, e questa anche malvestita.

Veneroli mittina ni abboccal col igi mirchere Ludorico Foroli maggiordomo di S. Au, che mi accurezto grandemente. Discorremno a longo, e trivral de fegli aspera molte cosa della qual contino dila persona di S. A. Disseni di vare inteso dal ago Desa medeimo che il sereniusimo pinoripe Francesco dorera venire in Premoste emo si unila fasti; em s'erecno anche d'aver appato dila bosca di lui che V. A. della di proposita di serio di serio di serio di persono e della site.

La stessa mattina arrivò a Palazzolo don Alvaro nipote del governatore di Milano, diasero per rallegrarsi della presa di Trino, soa il congresso durò lungo tempo, e si negozià seriamente. Penetrai che si trattava di Muncalvo, e

che S. A. faceva instanza che gli Spagnoli gliel redessero offerendo loro in permuta altre terre del Monferrato, lo pure ebbi ndienza: e lette elie S. A. ebbe le lettere volle ch' in coprissi. U sig. Duea era vestito d'un abito di terzanella herettina scara tutto ricamato d'argento: il giubbone avea la pancia alla spagnnola, ma la calca era alla francese. Avea nel cappello una bellissima gioja di diamanti con un cintiglio compagno e con piume bianche a berettine acure. Dopo pranzo S. A. montò in carrozca col principe e con don Alvaro, e se n'andarono a Morano terra del Monferrato presa dal aienor Duca dove a' abboccarono col governatore di Milano che quivi gli aspettava. Il sig. don Gonzale montò so la carrozza del sie. Duca eh' era ferma in mezzo della strada, e alla quale S. A. fece subito ataccare i cavalli i don Alvaro discese e si ritirò a parlare con don Emanuello e con altri cavalicel. Don Gonzale avea il primo luogo, il sig. Dnea il secondo presso di lui, il Principe il terzo: il colloquio durò meglio di tre ore, e si erede che trattassero di Moncalvo. Con don Gonzale trovavasi Spadino ehe ragionò quasi sempre col marchese Villa. Il sig. Duca avea seco più di cento cavalieri a cavallo oltre tre compagnie di cavalli, una d'archibusieri, l'altra di corazze, la terza di carabini; era in una carrozza da campagna guernita dentro di velluto oremesino con sei eavalli bai, e dietro veniva un'altra carrozza di forma ottangona tutta gneroita d'argento in vece di ferro, e dentro ricamata d' argento sul velleto berettino scuro, I cavalli erano leardi arrolati co' furnimenti d' argento, e seguivano quattro chinee con soperbissima bardature di velluto nero ricamate di canotiglia d'argento. La sera S. A. volte entrare in Trino, ma privatamente eioè in arggetta coperta portata da due stafficri, e cenò nel Palazzo pubblicamente. A tavola oltre il principo ano figlio stava il vescovo di Ventimiglia e don Ema nuello. La terra di Trino è fortissima e per se stessa e per lo sito, ne si sarebbe resa così presto, se non fosse mancato la municione ai soldati, S. A. tratta di fortificarla e monizionarla molto bene; ma in fatti i Monferrini mostrano grandissima avversione al dominio di guesti pripcipi.

La mattina del sabbato io feel instanza di parlare al sig. principe di Piemonte, ma indarno. Presentendo ohe S. A. veniva a Turino in m'avviai ionanzi per le poste. Madama andò ad incontrarlo insiema col sig. principe cardinale sino a Chiavasco giù per Po, ne tornarono prima delle cinque ore, lo mi fermai al l'osteria delle tre corone, e la mattina serissi la polizza al aig. principe cardinale, che mandò subito don Melebiorre a darmi il buon giorno e a dirmi che il dopopranzo m'avrebbe mandaro a levare. Venna circa le ventidue ore il medesimo don Melebiorre con una carrozza di marrocchino rosso a levarmi, e dopo avermi condotto a apasso per lo Daraco mi menò a casa del Cretti, che già fu segretario del siguor Duca, duca, dove fui alloggisto nelle medraine danze dore prina eza stato ricerato di versevos di Veralimiția. A mezr orz andai al-Padirenz; S. A. mi fe' coprire e mi tratemamețito didu orz. Uranta e acenai, e fui servito da duc stafifieri del sig. principe earsimale, e da un sottoceato chimatul la Spinola. I trattamenti ecceduno, perchê la tavola é propriamente da principe. E perche lo servipera de la compania de la compania de la consen, e culta davuta unităt la inchima. Di Turina, il ci suegio (632.)

Di Turino, il 15 maggio 1028.

### AL SIGNOR CONTE CESARE MOLZA.

In vorei fare qualche com di stracollimiro per corrispondre alla stracollimiro sheligazione che ho di servire V. S. illustriaina. Inpropositi della superiori di superiori d

Di Castello, il 28 marzo 1629.

### ALLO STESSO.

Dal min allensio non argomenti V. S. illustriania manemento In me, na irresolutiona in altri. Io parto di Corte in questa ponto, c mi el anon fermato per evarance il nettu, ma la coas è tottaviti in consulta. Tornerocci inbito dopo pranto, che coal il aeroniaimo para drone uni la consundato ch'io faccia, c del asguito a vviero V. S. 'Ibustriania alla quale intanto bacio riverentemente le mani, Di Castello il 33 aprile 1676;

¥. T.

### AGLI ACCADEMICI ALPESTRI DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA.

Indiaio d'asimo virtuoso è is nouva seccincia che arte introdute cuti, e arguale di valuntà amorevole e il desiderio d'aprifu sotto la mia protriorio. In ona silamente di estita mia protriorio. In ona silamente di estidell'applicazione, e necome coopercio con totto la spirito alla conservazione di cusi lodevole radunuzza, così m'imprigererà sempre di buona conglia in tutte l'occasioni di vottro privato dire alsa testimonto del rotro merito. Dio vi prospert e guanti que

9 giugno 1619.

#### AL SERENISSIMO DUCA DI MODANA.

Io partii di Modana con risoluzione d'affrettarmi nel viaggio più che fosse possibile essendosi l'A. V. compiaciuta di cosi comandarmi; e per larlo non bo ricusata fatica, ne sebifata rischio di sorte alcuna: ma il ciclo e'i mare avevann congiuratn contro le mie diligenze; e per non volere cedere loro ho corso un pericolo il maggiore di quanti abbia mai incontrati in mia vita. E giuro a V. A. per quella fede che professo a Dio, e per quella devozione ehe porto alla serenissima sua persona e casa, che non credeva d'esserne io questa volta il raccontatore. M'imharcai mercoledi prossimo pasanto, che fu alli quattro del corrente, al Finale verso il mezzodi su certa barea coperta che il tirossi m'aveva apparecchiata a quattro remi. Ginnto alla Pioppa storta, confini della ebiesa, trovaal il commissario, e mostratogli il passzporto frei instanza di partir subito. Egli dopo mille complimenti disse che per non allontanarsi dagli nrdini del signor cardinale Legato era astretto a darmi un barebetto in compagnia fino agli altri confini del viniziano: ma il barehetto non e'era, e bisognò ch'egli mandasse innanzi al Bondeno un soldato a farin apparecchiare. Metteva però in dubbio, che anche colà si fosse ritrovato, e m'esortava a rimanere ivi la sera ; e per necessitarmi a questo si scusò di non potermi sottoserivere il passaporto, allegando che non aveva calamajo in pronto; eb'egli apeora dopo la mia partenza doveva aubito trasferirsi al Bondeno, e ebe in ogni caso io non averci passata la Stellata, perehė non si poteva sotto pena della vita navigare la notte per lo Pò tenenduvisi i brigantini a tal effetto, e massime nelle presenti congiunture. Conobhi che questa era una faccenda da tirar in lungo fino a sera, e che bisognava finirla con qualche bajocco; e però donandoeli pna mancia di due ducatoni d'argento, sciolsi da riva e seguitai il vizggio. Il vento in questo mentre, che fin da quando io partii dal Finale spirava assai fresco, cioè contrario, si fece più gagliardo, ed in conseguenza ritardava la sollecitudine de'psroni. Arrivai al Bondeno au le ventitre ore, trovai il harchetto in prontn eon una salvaguardia, e senza puuto fermarmi tiral di lungo. Scostato dal Bondeno un quarto di miglio cominciai a discorrere col soldato ch' era nel harchetto, e toltolo su le volte colle piacevolezze gli diedi da here e da mangiare, e mostrando d'aver fretta grandissima gli dissi apertamente, ch'io intendeva di viaggiare tutta la notte non ostante qualaivoglia ordine in contrario, e che mi dava l'animo di farlo porche egli mi segnitasse senza dir nulla. Gli promisi la maneia, cd egli da galantuomo legò il barehetto alla mia nave, e ac ne venne di conserva con essomeco. Giunsi al ponte di Lagoscuro: il commissario dormiva, e quelli del brigantino, che stavano al ereder mio seppelliti nel sonno, non si mossero molto ne poco (or vegga l'A. V. dove vaono a parare cotesti

rigori del legato di Ferrara). Totta la notte clibi il ventu contrario rascodosi mutato in borea schietto e ben forte. Giuosi con tutto eiò in Corbola al far del giorno, e na spedii auche ila quel commissario più con un poco di maneia che col passaporto, e mi portai sulla riva del Viniziano per dar fiato a' paroni mezzo stracelii ner la continuanza del vogare, e per la contrarictà del vento. La diligenza usata la notte antecedente fu la mia ventura pereké non mi sarci sbrigato del viaggio del Po nei due veznenti giorni, se non faceva così; imperocelie il vento si rinfurzò in manicra, elie quell'acque erano impraticabili, e fui costretto a fermarmi poco lontano dalle Bottriglie tutto il giovedi fico a aera; ed allora rimettendosi un poeo la furia del vento tolsi un cavallo ed un pajo di buoi, e mi foci tirare fino a Loreo. Ouvi mi fermai la notte sconsigliandoni tutti dal eneciarmi in quei porti di Brondodo, di Chiozza, o di Malamorco da quell'ora, e con un tempo così fatto. Seguitava intanto il vonto, nnde considerai che non sarebbe stato se non bene il rimandare indietro la barca del Finale, e'l prenderne una di Loreo cho fusse migliore per l'aeque del msee. Così feei. Aecordai una peotelia a otto remi leggiera e spedita con otto giovani pratici e rubusti, e su l'alba ei mettemmo in viaggio. l'area elie il cielo si fosse tranquillato quanto al vento, e per giungere più presto a Venezia i marinari risolsero d'useiro dai canali delle lagune, e di mettersi in mare. lo che non desiderava cosa maggiormente che questa, cioè di sbrigarmi presto, e else mi scotiva tanto francamente assieurar da loro, mi lasciai nortare dove volevano; ma contra ogni nostra eredenza nello shoceare in mare Il ritrovammo agitato da una marea non piecola, la quale in brevissimo tempo si fe' grossissima merce del vento elle sempra cresceva più forte e più avverso. Ora conaideri V. A. eiò elie poteva fare una barebetta piccola e bassa contra una horrasea non ordinaria, I maripaei stettero sakli un grao pezzo, ma le esvalle dell'onde erano così alte, else nell'incontrarle che faceva la prora della barca entravano dentro, e coprivano quelli che vogavano, bagoavano noi altri, e riempivano la nave. Alla fine due dei marinari, che più degli altri furono incontrati dall' onda ai peedeltero d'animo ed aliban-lonarono i reml. L'Aleotti ed io, che vedemmo il precipizio immipentissimo perebe la nave comiociava a vacillare per dar volta, asliti in piedi face simo enraggio a questi, ed insormando auche gli altri Il tenemino saldi; e ccito la robustenza e iotrepideaza loro io tanto perleolo merita lode. La festa dorò buona pezza, e quando piacque a Dio benedetto ci riducessimo nel porto di Chiosza, e di là a Palestrina, dove i morinari si fermarono a bor ed a rinfrescarsi, che veramente ne avevano di bisoepo. I voti che fecero a l'orazioni ebe dimero il Ghedini ed un altro mio servitore furoco forse esgione elle non perimmo; onde la sera del venerali, cho fu alli sette, arrivammo a Venezia non so se

più strarchi o più sozi d'andar per mare. Jeri che fu sabhato mi dirdi a peroziare per la rimessa de' danari a Vienna, ed oggi solamente ilopo pranzo l'ho potuta aggiustare, perchè a rimettere colà due mila doppie è stato necessario il valersi di tre mercatanti, che sonn il Fossa, il Segala, e'l Licini: speso d'aver ciò fallo con qualche vantaggio, se non sh'abbaglio, e l' A. V. ne vedra qui alligato il conta, nna restando di dirle che sono rimasto molto sod disfetto in questo maneggio della persona del Booissimi, del eui mezzo mi sono servito, non avendo ne altra pratica ne altra amiciais in questa città. Per quante diligenze io m'abbia fatto non bo potuto trovar l'Aresio, e dubito che non sia fuori di Venezia, unde ho risparmiati i danari del regalo. Capelli di castore, o d'altra sorte che siano degni di V. A. non se ne trovano qui, perché tutte le botteglie sono sfurnite, e'l contagio avava interrotti i comoterci Non bo veiluto ne guantiere, ue altea bizzarria, che possa soddisfare al gusto di V. A., e l'angustia del tempo, e l'avere incontrata questa festa d'oggi, uon mi lascia fare quelle diligenze elle per altro faici. La supplieo a perdonarioi.

Dimani pracendo a S. D. M. partirò per Allemagna Farò la strada di Palma, dove anderò in barea in un gioruo ed ona notte; eost mi dicono; ed a Goriaia poi piglierò la pusta.

Qui la plehe dice gran cose de' rumori ebe vectous col papa, o vuole che la goerra sia per avvalorarsi; ma la verità è coe l'una a l'altra parte ha paura, ed io so di bonn luoso, ela medianti gli pflici dell'ambasciatore di Francia le differenze si sono già quasi tatte accordate, sebbeno non bo potutu penetrare il niodo.

Aspettasi di punto in punto un ambasciatore dell'imperatore che viene per dimandare ajuto a questi signori, e verrà asche a Modana, ed anderà a l'arma, a Firenze, a Gennya, e in altri luoghi per lo stesso effetto.

Questa nutte è partita la posta per costà: lo non l'ho saputo, e però non lin scritto a V. A., oltre che il negozio della rimessa non era perapche perfezionato. Spedisco il presente piego al signor marebese Coccapani per staf-fetta affine ch' Ella non resti con peculessità. E senza più nmilissimamente a V. A. an' inchian.

F. T.

Di Venezia, il 8 marzo 1632.

P. S. Il padre Sfondrati avendo inteso non so como il mio arrivo è venuto a ritravarmi, ed ha passato meco un cortesissimo ufficio di visita. Nel progresso del discorso ha mostrato di credere che questi rumori col papa siano per farsi sempre più grandi ; anzi lia soggiunto d'esser egli stato riccecato da alcuni di questi nubili priocipali a interporsi nell'agginstamento, e che facilmente dopo Pasqua sara dalla Repubblica mandatu a Roma por negoziare questi interessi con Sua Beatitudine. lo lin cumpalita la vanità, che tale la eredo, ed lin mostrato di preslargli (che in ogni cous; ma replico a V. A. che lo difference sono giù quais del tutto aggiustate, në qui si vede mona di sort'alerna. Serivo l'annessa si sigoor principe Luigi, e la mando a V. A. con sigillo amnovibile perchè vegga il contenuto, e comandi dopo averia letta e fista arrare che sia recapitata a Sua Eccellenza, e qui per fine reiteratamente me le inchio ce.

Ho poi finalmente ritrovato l'Arenio, e gib donato a nome di V. A. no pujo di nottocoppe che custaco dicatoni d'argento 55. Egil 
é atsto ficera alcoual giorni, e però non ha 
seritto. Seriverà per l'arvenire ogni settinma 
infilibilimente, e darà le lettere all Bonsissisi 
perchè le rimetta slevaramente a V. A., la quale 
arad da lui cattamente informati degl' interensi e acqui che qui cerrosine derrendata 
case più occulte e più recondite. A lui mi riporto, e per la terza volta a V. A. m'lochio e c.

#### ALLO STESSO.

La canzone del signor Achillino è senza contraddizione il più bel componimento ch' egli abbia fatto in vita sua. Parmi eb'egli sia più del solito sobrio e moderato nelle metafore, più lucido oe' concetti, più poetico nella frase. Ne mi ricordo da molto tempo in qua d'aver letta cosa ehe mi sia piacinta più di questa. Bisogna dire che gli sdegni delle muse siano desiderabili quando al dolei sono i risentimenti ehe fanno contro a quelli che le maltrattano. Ma lodato Dio ch'egli nelle sue doglienze confessa pure, che la serenissima casa d'Este è quel Pattolo che con rivi d'oro ha fecondato in ogni tempo le campagne d'Elicona. Io rendo all' A. V, umilissime grazic dell'onore che mi ba fatto in mandarmese copia, e conosco anche da questa dimostrazione la parzialità di quell' omanissimo affetto eon che si degna di favorire la mia riverente e divotissima servità.

Qui conginnta averà V. A. quella tale seritturetta di eni le feri moto l'ordinario passato. Vorezi non aver vedita I a composisore del signor à chillono, perché adesso mi vergonon mi fossi chilipito a manderta a V. A. forse me a' asterro i per la tema del paragone. Ma Ella colla solita son singulare benignità sessorà i defetti e graditi l'intensione, il cni sespo è atatto semplicemente di cooperare in quanta giusi ancora gli interna della sua aerenialisma giusi ancora gli interna della sua aerenialisma copie Castro.

E qui per fine a V. A. con profondissima riverenza m'inchino. Di Vienna, il 30 aprile 1632.

7. T.

#### ALLO STESSO.

In fatti egli è vero che Dio benedelto soiracolosamente opera in noi. Il veggo e'l tocco con mani nella risoluzione presa dal P. Gio. Battista, e tanto più resto confuso quanto meno io l'aspettava. Io ne rendo le dovute lodi a S. D. M. parendomi, che in un medesimo punto resti assicurata la quiete di V. A., autenticata la santità del padre, e confermata la riputazione di cotesta casa serenissima. Io per confessare il vero aveva di già avuto qualche sentore della partita di lui, essendo stato seritto da Bologna, ch'egli s'era ritirato in quel convento de' PP. Cappuccini con pensiero di tirar più oltre, se ben non si sapeva dove precisamente andassero a terminare i suoi pensieri. Dò nondimeno umilissime grazie a V. A. del motivo che s'è degnata di farmene, e con profondissima riverenza me le inchino.

Di Roma, il 11 febbrajo 1634.

### ALLO STESSO.

Jeri il sig. cardinale Barberini mi fece invitare alla rappresentazione di s Alessio, ed io questa sera vi sono andato. Supposi che mi fosse per esser dato luogo decente e lontano da tutte le controversie, ma veggendomi messo in parte che non mi piaceva, e che a gindiaio mio ooo era di quella riputazione, che si conviene a questa carica che vesto, sotto pretesto d'un poco d'indisposizione di stomaco me ne son levato con risolnaione d'andarmene, tutto però con gran modestia, e senas farne una minima doglienza. Il sig. cardinale l'ha risaputo, cd be mandato il sig. conte Carpcena fratello del cardinale a farne sensa, ed a pregarmi che resti, e S. Emincoza medesima dopo mille termini di benignità, e mille discolpe, m' ba fatto condurre in un palco appartato, dove puranche sono stati i sigg. cardinali Aldobrandino, Bentivoglio, e Brancaccio. La rappresentazione è stata in musica, ed è riuscita benissimo, non solo per lo numero e per la qualità de' cantori, ma per le macchine, per gli abiti e per la secua, che veramente non poteva essere più maravigliosa. Anche di questo m'è paruto di dover dar parte a V. A. alla quale umilissimamente m'inchino.

Di Ruma, il 15 febbrajo 1634.

### ALLO STESSO.

Mattee Ghedini arrirò qui gioredi mattina su l'ora del pranzo col desiderato avviso del felicisalmo parto di madama Serenisima. L'àllegresas quasdo veramente è grande, è ineapace d'espressione, e rende gli uomini attoniti e confusi. lo sono in questo caso, e così grando è il gishalo e no ascoto, che com mi di l'animo di rappresentarlo a V. A. Alla pruderars sua cd alla cognitione che the dello mia feder sua cd alla cognitione che the dello mia feder e della mia divozione rimettu il considerare le mie consolazioni e i mici riverentissimi senti-

neuth.

"Gas V A, he la contraint naiveral grandiant per de la contraint naiveral ment é grandiants, per d'ella é tanto situate de grandiants, per pet ella é tanto situate el des situates que contraint que con la contraint de command fait o bou écrdere a con quelli che com so ai trevano preent. Gli Aldobrodni per he démos pergi interofants, com anche de la significant de la contraint de la contr

Farb le necessarie dimontrasioni d'allegressa, ce columente in donc, che la casa si trovi in un vicolo tanto angusto e di ficerata così merci. M'ingreso però con qualcie invenzione, ce trastrago il corriere a posta, perche possisso di quello de severi fatto, dentro però a receivamente del perio o del perio o del perio o del perio dela

Di Roma, il 16 febbrajo 1634.

#### ALLO STESSO.

A riquisizione del sig. cardinale Antonio, che a' è diebiarato d'avere gusto, io sono stato finalmente a sentire la sig. Arianna erleberrima cantotrice. Direi ch' ella fosse una fenice peila aua professione se non avesse seco una giovinetta, ch' è sua figlia, la quale nella musica è nn miracolo della natura e dell'arte. Se gli angeli cantano in paradiso, hisogna eredere che cantino com' ella fa. lo non sono molto facile a maravigliarmi, e pure questa volta ho avoto ad impazeire di maraviglia. Una dispoaizione cosi fatta non può sinuramente trovarsi in tutto il mondo. Pa della sua voce elò che le pare, e'l petto non abbandona ma corriaponde ed ainta il talento e la bizzarria. Oneate si che sarebbono degne di V. A. non solo per la virtà, ma per l'onestà, perche veramente portano un ottimo nome, ed in questa città, dove pnò dirsi che non vi sia cos'alcuna d'intatto, sono stimate e conosciute per onoratissime. La sig. Arianna ha seco il marito il quale è un vecchio di molto proposito e molto garbo, ed un' altra figlinolina pierola che ha granda inclinazione alla musica, sebben non ha gran petto, colpa d'una lunghissima malattia che l' ha travagliata. Sperano però che sia per farlo, a intanto la vanno esercitando ed ammaestrando. Non bo potnto astenermi di mon farna motto a V. A. perch' io sono tanto desideroso della sua gloria e della sua grandezza, ehn tutto quello else è di buoco al mondo vorrei else fosse in poter auo, e else si

trovasce nella sua Corto. Intanto con umilissima rivercaza a V. A. m' inchino. Di Roma, il 24 marzo 1634.

### ALLO STESSO.

Un fibrajo, ejoè quel medesimo ehe dedica a V. A. I ritratti degli nomini tilustri, ba risoluto di ristampare le mie pocsie, ed lo veggendo il desiderio straordinario che banno di vederle tutti questi Signori più principali e più letterati di Roma, dopo essermene consigitato co' sigg. cardinali Aldobrandino, Garta no, e Bentivoglio, bo deliberato di lasciar correre. Il padre maestro del saero palazzo aveva scrapolo in qualebe cosa troppo (secondo lui) poeticamente detta, ma il sig. cardinale Antonio gli ha con assoluta autorità espressamenta comandato, che debba lasciarle uscire in quella forma per appunto, che in prima furono stampate. Questo signore mostra guato di poesia, e si diehiara pubblicamente d'aver genio particolare alla mio persona, lo non ho ne con S. Eminenza, ne con suo fratello, ne col papa aleun interesse immaginabile, a quando ben volessero beneficarmi, che so elie non hanne quest' animo, io con grandissima costanza rieuserei i benefizi, professando che tutte le mie fortune dipendono da V. A. e che da lei sola possa provenirmi tutto quel poco o molto di bene che Dio m' ha destinato; ma perebe non ho cosa che mi stia più fissa nell'animo, che il buono incamminamento deel' interesal di V. A., ed apprendo in conseguenza, che lo stringersi con questi signori con atti particolari di riverenza e d'osseguio sia l'unica strada di cavar da loro qualche profitto, io farei pensiero di dedicar le rime al detto sig. cardinale Antonio, quando V. A. e me ne desse licenza. e eredesse che potesse esser di suo servizio, Reolico e protesto d'innanzi a Dio, che questo è l'unico oggetto della mia mente, posche nel resto quand' ella giudiebi che ciò o non convenga o non compla o non importi a'snoi interessi, io con ambiaione e gusto molto margiore le conscererò a V. A., mentre ai degui di riceverle in grado, a di contentarai che i parti del mio intelletto a' indirizzino là dove perpetuamente sono indirizzate le operazioni della mia volontà. Bienverò per grania segnalatissima che l' A. V. m' accenni subito la sua mente. E sensa più con profondissima rive-

renza me le inchino. Di Roma, il 25 marzo 1634.

### ALLO STESSO.

Di tutte l'altre lettere ch' lo serivo a V. A. io serbo appresso di me le minute perché trattano de' suoi interessi: di questa no, perché parlerà de' mici soli, i quali non aono di tanta importanza che si debbano usore così fatte di-

ligenae.

Dell' ajuto di costà che V. A. s' è degnata

di manularmi lo le rendo le dorotte umiliasime grazie, e procurerò che negli effetti d'una fede immacolata e d'una divozione isquisita ella conosca la riverente gratitudine della mia volontà.

Qui congiunta viene con sigillo ammovibile la risposts che lo do al sig. conte Andrea Codebò, e perché la materia è un poco fastidiosetta, supplico l' A. V. a contentarsi che io ginstifichi l'azioni mie. Che di qui sia stato scritto a Modena in pregindizio mio non biaogna rivocarlo la dubbio. Il capitano Pompeo Poggioli srrivato a Roms mi disse, che tutta la città era sinistramente impressa di me, e che 'l aig. Domenico della Cortese arrivò a segno di dirgli - Vol Incontrerete per istrada il cavaliere Testi, perchè il papa ha fatto intendere al sig. Ducs che lo levi di là, essendo venuto in fastidiu a tutto il mondo. - Il capitano mostrò di non crederlo; e l'altro soggiunse - La cosa sta cosi, ed io ne ho vedute le confirmazioni da moltissime lettere che sono atate scritte da Roma, - Un altro gentiluomo modanese poco prima avea scritto al signor Francesco Guslengo le medesime cose, pregandolo a significargli s' egli era pur vero, che io fossi così malveduto qui, e che mi portassi cosl male come multi acrivevano; e lo stesso aignor Francesco veone subito a darmi parte di gnesto bel fatto. Che sia stato scritto al P. G. B. male di me , V. A. il pnò furse saperlo meglio d'ogni altro Dalle soe lettere, e da quelle di monsignor mio festello io m'accorgo che di queste relazioni si da la colpa al dne fratelli mantovani che sono qui, Ma V. A. sente quali siano i miei fondamenti. Confesso essermi stato detto che il conte Girolamo Codebò ba scritto malissimo della persona mia, ma l'avviso viene di costa, ed è stato un cavaliere che me l'ha confidentemente significato, come a bocca dirò a V. A, quando piaccia a Dio ch'io possa rivederla. I mantovani aono perseguitati, e vengoco messi in iscredito s V. A. per far dispetto a me, essendo amiei miei; che chi non può battere il esvalto si volta a battere la sella: ma lo giuro a V. A. per quells vera e sincerissima divozione che le professo, ebe sono innocentissimi, lo ho per instituto di dir sempre la verità, ed a lei particolarmente, e gliela direi quando ben fosse in danno di mio fratello n d'un mio figlio, ed ella forse ne avrà per l'addietro avoto più di un argomento. Questi due giovani sono onorati e dabbene. Il più giuvane s'affatica volontieri, ha tslento grandissimo nello serivere, e della sua fede si può avere ogni maggior sicurezza: Il dottore ha parti isquisitissime, bella presenza, parlar dulce, ottima maniera di rappresentare, pratica singolare della Corte, ufficioso per gli amici, svisceratissimo per li suoi principi, garbo e disinvoltura; ed in fine egli è un di quei soggetti che si vanno cercando, ma che si trovano difficilmente, e son siento che nelle sne mani pochissimi negozi pericolerebbono. V. A. dirà ch'io amplifico, e che mi lascio abbagliare dell'amieizia: Ma saranno essi ab-

bagliati i cardinali Aldobrandino, Cajetano, Muti, Scaglia, Bentivoglio, e altri ebe lo stimano a argno, che io medesimo ne atopisco? La politica di tutti i residenti passati è atata di tener basso questo povero giovane, e di farsi belli delle sue fatiche. Ma lo mi terrei un pessimo nomo quando valessi defraudarlo della gloria che giustamente gli tocca; e per parlar poi anche da superbo io penso d'aver tanto del mio nella mis testa, che senza pregindicare a lui e senza tôrgli quel ch' é suo, io possa prestare qualche buon servigio a V. A., e rendermi in qualebe parte meritevole della ana grazia. Volesse Dio, serenissimo Signore, ch'ell'avesse nella sua corte una mesza dozzioa di giovani, com' è il dottor Mantovani; e pereh'ells non credesse ch'io parlassi in questa forma perche lo gli fossi obbligato, e ml valessi della sua sofficienzo per mantenermi in eredito, sappia che nison residente si è mai valuto meno del dott. Mantovani di quello che io fo, e che i miei rigiri non hanno punto ebe fare colla persona sua lo son quello che tratto co'padroni, quello che parlo ai cardinali, quello che negozio con gli ambasciatori, e goello finsimente che mi procuro gli avvisi, e piscemi sempre di fare da me stesso i fatti mici. Ma torno d'onde mi son partito. lo so, e V. A. ne può ella ageora aver qualche rincontro, so dico di non essere molto in grazia a cotesti suoi ministri, e le cose passate non aulamente meco, ma con monsignor mio fratello, ne possono rendere indubitata teatimonianza. Non mi possono discreditare in Roma; mi vorrebbono discreditare in Modena, ed hanno rabbis che lo presti qualche buon servigio a V. A., che io conchiuda de'negozi ch'essi non hanno potuto concliudere; che conseguisca degli onori ch' essi noo banno consegoiti; e ch' ella deferisca qualche cosa alla mia fede se non alla mia sufficienza. Se V. A. vedesse le lettere che mi serivono d'ordine suo, vederebbe ancora ch' essi tengono più punto, ch' ella non fa: ma quante volte ba V. A. data commissione che mi sia spedito il manilato per l'esazione dell'entrate di Tivoli, e pure non l' bo mai veduto? Potessero cost, come mi rovinerebbono, ma in non ho paura, e vivo e opero in maniera che piuttosto che perdere spero d'ac-crescermi la grazia di V. A. Ilo fede che la mia servitù sia conoscinta da lei, e che gli effetti del mio servigio siano auche un giorno per acquistarmi qualche gloria in faccia del mondo), e finalmente son più che certo che esti non arriveranno mai alla avisceratezza di quel riverente affetto che io porto alla serenissima sua persona e casa. Questa però é l'oltims volta ch'io parlo a V. A. di somiglianti interessi; e per farle credere eh' io son quieto e che mi fondo tutto nell' nmanissima protezione di lei, mai più nell'avvenire le scriverò di questi particolari.

Sopplico V. A. a perdonormi se tutte le lettere non sono scritte di mio pugno, perchi versmente io non posso tanto; gli occhi non mi servono intieramente bene; e la mia complessione non è più qual'era. Procurerò nondimeno da qui inssuzi di superare le mie forze

per dar gusto a V. A.

Le mie rime sarannn dedicate all'A. V., ne applicai al cardinale Antonio se non quanto lo potra credere di cooperare in qualelie coia, così facendo, agli interessi di cotesta sercaissiana casa. Nel resto altro credito e altra riputazione è per risultare alle mie composizioni dal nome di V. A.

Serivo diffusissimamente a V. A. sopra tutti i particolari ch'ella m' ha comandati; ma non aon ne anche intieramente soddisfatto di me medesimo, perché le lettere non portano seco le repliebe. Se potessi shhoccarmi con essolci. direi forse qualebe cosa di vantaggio. Il pana. come bo scritto per altre mie, andera a Caatelgandulfo ani principio di maggio, e i ministri in Roma non avranno che fare. Se V. A. il comanda in verrò per ritornarmene prima che il papa ritorni da Castello. E potendo qui aoccedere alle giornata delle mutazioni di grandissima eonseguenza, sarehbe puranche hene che potessi sspere i suoi sensi, perche non si può finalmente mettere ogni cosa in carta. Mi rimetto però in tutto e per tutto a V. A.

Girea II anndure în lupçan aspplice V. A. af pre rificione al oggette dec de andure, perchi nella qualità di questa consiste de applica de la questa consiste de la magnetia del la magnetia de  magnet

Di Roma, il 17 aprile 1634.

### ALLO STESSO.

Civoline corriere giones qui donnesica mais na flar del giorno, en ir nes el dispaccio che V. A. gli avese cansegnate. Arrivò ster-piate d'ana gamba, perette casendoji enduto antte un cavallo, fu necesiatate per quanto carte un cavallo, fu necesiatate per quanto marciane che de es conave la traduna del yen inte, purebe la medichi colla preserva del ritarno, lo nun ha pottu specifico prima d'orgi prechè dovenda serivere a lungo e di mo popo, e continundo dell'un si culti induposame proposa, e continundo dell'un si culti induposame prima del presenta del prese

Rendo influite e riverentissime grazie a V. A. della benigan protezione che ba d' miei interessi; e mi sa male che per mio rispetto l'al-trul pertineira passa esserle di diaguato. Coteste durezza però non provengono tanto dalla rispetto del persone che sono peco sanorevoli alla casa mis, e che per tutte le strada procorana d'inquise-

tarmi e di rovinarmi. Io prego Dio ehe mi dia pazienza, e ebe mi tenga la mano sopra si eh' io non precipiti in qualche stravaganza, per la quale mi possa poi essere messa in compromesso la grazia di V. A., perche certo troppo fieramente e troppo continoatamente io vengo offeso; ne poco è il diservigin che ne risolta anche all' A. V., perelie l'essere in necessità di pensar perpetuamente a guardarmi da cosi fatte persecuzioni mi distrae notabilmente dall'applicazione, obe per altro è perpetua in me agl' interessi di V. A. In sonn a me atesso consapevole di non meritar questn: ma facciano ciò che vogliono, io sarò sempate il medesimo in divozione e fede verso di leiz ed ella neni di toccherà con mano che la servitù degli altri consiste in parole, e la mia in fatti; e che nessuno mai può essere più appassionato nelle cose del soo principe, di quello che son io. E qui per fine con profondissima riverenza a V. A. m'inchino.

Di Roma, il 4 luglio 1634.

### ALLO STESSO.

Il Totti è della 'prime classe de' librari di Roms, e 'l libro degli uomini illustri, che disegna di dedicare a V. A., sarà per ogni verso molto curinso, poiché oltre le effigie in rame, che vi sarannn, gli elogi sonn fatti dai primi soggetti che siano a questa Corte; ed io per me stimo ebe l'opera sia per avere dispaceso ed applauso non prdinario. Quanto alle pretensioni del Totti, in non posso dir nitro a V. A. se non che egli è persona discretissima, e che per quanto dice altro non pretende che la buona grazia di lei, Ha però da supporre eh' egli possa sperare qualche otile dalla dedicazione else fa di questo libro a V. A., ai perelic tale suol essere il fine degli stampatori, si perché tanto pubblica è la fama della liberalità di V. A. che da se medesima promette rimunerazione a chiunque le presta ossequio e riverenza, Il duea di Sora al goale egli dedieò il pastor fido ristampato in forma piecola gli dono sessanta ducatoni d'argento. A vantaggio del Totti militano adesso la novità dell'opera eh'egli atampa, e la grandezza del principe a cui vien dedicata. Crederei che un centinajo di scudi davesse far crigere trofci da tutta Roma alla generosità di V. A., alla quale

con profondissima riverenza m' inchino co. Di Roma, il 12 luglio 1634.

#### ALLO STESSO.

Dopn che l'A. V., m'onorà del titula di sun servitore in non le bo mai chieta slaciana grazia, che rignardi l'avanasmento e comedon mio personale, al perchè sapere che la generosità del suo animo non avera bisogno di stimuli; al perchè la riverenza della mia vibotati non aveva ardire di presentarele d'avanticop atcuna sorte di pretennione. Ura l'avanticop atcuna sorte di pretennione. Ura l'avanti-

stie in eni sono ridotte le cose della mia casa, ; e'l desiderio di vedere in qualche parte sollevota la fortuna de' miei figli, mi fanno, e non senza rossore, rompere il silenzio con V. A., ed esporre agli occhi della sua benignità le mie umilissime supplicazioni. Intendo che il sig. Jacopo Spaecini è licenziato dal servigio di V. A., ed in conseguenza che il governo della Garfagnana di nuovo resta vacante. A questo aspirerebbero i miei pensieri mentr'ella me ne ripntasse meritevole. Di fede e di divozione io non cedo a ebi che sia. D'abilità e sufficienza io non so quello che nossa promettere a V. A. So bene che l'applicazione al suo servigio sarebbe quella stessa eh' ell' ha sempre potuto conoscere in ogni qualunque lungo to mi sia stato. Non è piaciuto a Dio di farmi pascer cavaliere; ho procurato nondimeno colle mie onorate operazioni di mettermi in posto e eredito tale, che per questa parte io non bo molto da dolermi della fortuna. Ma il Bieci governatore della stessa provincia chi fn egli? Taccio d' alenni altri per non mostrare di procurare il mio vantaggio con altrui discapito. Le mie mani sono nette; e lo stato in eui mi ritrovo dopo taot' anni di servitù e con una earica della quale altri forse avrebbe saputo molto bene approfittarsi, ne può rendere indubitata testimonianza. In cotesta ritiratezza potrei risarcire le cose mie; e in così fatta solitudine potrebbe la mia penna mostrarsi grata alle glorie di V. A.; e se non dubitassi di parer temerario nel paragone direi, che l'Ariosto ancora fn dalla grand'anima del duca Alfonso primo onorato di quel governo. Io non posso sapere se V. A. abbia pensiero di rifermarmi qui o di richiamarmi a Modana; so che nell'una e nell'altra gnisa io son prontissimo ad abbidire: ma che nell'ono e nell'altro luogo il mio stato ha bisogno di qualche sna benigna riflessione, Se V. A. nu facesse mercede del auddetto goveroo, e volesse poi anebe per qualche tempo tenermi in Roma, esò potrebbe farsi coll'esempio del già signor conte Gio. Batt. Bonehi, ebe si fermo più di tre anni alla corte cattolica, perché coll'esempio del medesimo e per grazia speciale di V. A. io potessi godere anche di lontano quegli utili ed emolnmenti che il detto signore fu solito di godere mentre si trattenne in Ispagna. Non ho voluto ricorrere ad aleun mezzo d'autorità per disporre l'A. V. a questa grazia; perchè siccome pon devo angustiare l'animo suo con alenna violenta importunità, così non voglio da altra mano che dalla sua riconoscere i mici solleramenti. Sapplico umiliasimamente l'A V. a perdonarmi l'ardire engionato dalla necessità, ed a persnadersi, che col governo e senza io sia per ebiamarmi sempre beneficato e rimonerato da lei: alla quale eon profondissima riverenza m'inchino.

### Di Roma, il 26 luglio 1634.

T. T.

### ALLO STESSO.

Dopo i discorsi narrati a V. A. nell'altra mia, il papa levatosi da sedere s'è messo a passeggiare per la camera e con viso ridente m'ha dimandato che facciano le mie muse. Io colla moltiplicità delle occupazioni ho procurato di scusare la mia negligenza, ma Sua Santità ripigliandomi ha soggiunto: e noi pare abbiamo qualche negozio; e con tutto ciò per nostra ricreazione faceiamo alle volte qualche eoniponimento. Ci sonn ultimamente usciti dalla penna alcuni versi latini, e vogliamo che V. S. li senta; e così tirandosi nell'altra camera, dove dorme, ba dato di piglio a un foglio, e m' ba letta on' Oda fatta a Imitazione d' Orazio ebe veramente è bellissima. Io l' bo lodata ed esaltata fino alle stelle, perebé certo nei eomponimenti latini il papa ba pochi o nissuno che l'agguagli. È tornata Sua Santità a sedere, e diffondendori amendoe, cioè il papa nel compiacimento delle lodi ed io nell'ingrandimento degli encomi, è tornato un'altra volta a levaral in piedi, e menandomi nella stessa eamera m' ha fatta vedere un'altr' Oda pur latina contra gl' ipocriti graziosa in vero e belia al paragone dell'altra. Messosi poi a passeggiare per la camera m'ha detto d'avere molte composizioni toscane fatte da poco tempo in qua, e di volere eb' io le vegga una per nna. Ha rese a me le lodi che ho date alle cose sue, ed ha parlato della mia persona in forma che a me non lstà bene di riferire. M'ha dimandato in ultimo se V. A. si diletta di poesia , sapendo molto bene che ha studiato da giovane. Ho risposto che si; e non ho mentito in questo, ma per secondare l'umore di Sua Santità enll'adulazione vi ho subito aggiunta nna grandissima bugia, cioè che V. A. tiene del continuo sopra la sua tavola il libro deile sue poesie latine, e che ne sa alcune alla mente. V. A. stapirebbe se sapesse quanto Sua Santità si sia rallegrata di questo, ed so gliene dò conto perché si compiaccia d'autenticare la mia bugia con farsi ritrovare su la tavola il suddetto libro quando verrà Marzerino, e monsignor l'arcivescovo di saota Severina, ed abbia memoria ancora di farne lor qualebe motto, perehé questa bagattella può giovar infinitamente. Se V. A. non ha il libro, comandi ehe' gli sia eereato nel mio gabinetto della segreteria, perche vi dovrebb'essere, se la memoria mal non mi serve; ed in ogni easo il vercovo mio fratello l'averà in casa. Riverisco umilissimamente l' A. V., e prego Dio benedetto che le conceda il colmo d'ogni grandezza

Di Roma, il 23 agosto 1634.

### ALLO STESSO.

Jeri il signor ambasciatore di Francia fu a rendermi la visita con tanta cortesia e con si vive dimostrazioni d'affetto, che per tutti i riapetti io ne devo restar consolatimo; ma principalmenta perrhé verso l'A. V. mostrò nua riverona sinçolare, e della serenisima soa preziona m'alterbi co giuramento d'aver avule ottime relazioni. Ne dò conto a V. Al, perito appia quanto à passato, e conocea che ne dinaspia quanto de passato, e conocea che ne dindita della presenta della proposizioni di disconi di monsterio mio è stato a lei d'alemo pregiudizio in questa Certe. E senza più con profondusime riverona a V. A. m'imbino.

Di Roma, il 26 agosto 1634.

### ALLO STESSO.

Onand'io faceva Instanza di portarmi a Genova per la via di Cremona e di Pavia l'animo mio era forse presago del esmmino poco buono oli'in doveva avere per quest'altra strada. De Castelnovo al Cerreto trovai poca neve, ma ghiseeto in quantità; e dal Cerreto a Fivizzano incontrai la mrdesima difficoltà, perche tutti quei dirupi , che tali sono appunto quelle vie, eraco in maniera lastricati di gelo, che per non rompersi il collo, come sensa dobbio al sarebbe fetto, bisogoò mettere i piedi a terra ed andsrsene pedetentim quelle direi o dodici miglia, adrucciolando ad ogni passo e dando del mostaccio in terra, spettacolo da far ridere tutti gli uomini del mondo, fuorche quelli che si trovavano nel fatto. Consideri V. gli stivali in piedi tutto endeto e tutto stanco, e più anelante d'un cavallo cla'abbis corso quattro poste. Le bestie che portavano le robe non potevano reggersi in piedi, e bisognava che i mulattieri andassero del continno coll'accette rompendo il ghiaccio, perelie vi ai potessero in qualebe maniera aggrappar co'ferri. Con questi ed altri tali bellissimi intermedi arrivassimo quando piscque a Dio benedetto a Fosdinovo; ed avendo intero ebe l mare si trovava in calma, mi spiccai violentemente dal signor marchese, che ad ogni patto voleva trattenermi seco la sera, e mi portai a Lerici, dove celi stesso mi consigliò ad imbarcarmi Mi misi dunque la mattina per tempo in filueca, e con gran prosperità giugnessimo a Porto Venere; ma nello sbocear di quella punta per dove si gira verso Genova si levo un libeccio cosl beatiale, che fossimo necessitati di tornar addietro più che di fretta; e per finire la cantilena, il vento ei tenne imprigionati nel porto tre giorni continui, dove pur anche bisognò che facesse il medesimo un vascello di Civitavecchia che portava il commissario Scaglia piemontese, che veniva da Malta; ma con questo vantaggio dalla nostra parte, che noi alla fine avessimo commercio in terra , dov'egli e gli altri passeggieri eh'erano su quel legno non forono ammessi a sorte alcona di pratica. lo stanco dal tedio e impaziente di far il servigio di V. A. risolsi, lasciando le robe addietro e la maggior parte della famiglia, di montar a cavallo col Mantovani e con un solo servitore, e di venirmene a Genova, come feci; ma per

confessare la verità lo ne ful mille volte pentito per lo viaggio, perebe le strade sono state con cattive, che quelle del Cerreto e di Fivizzano sono vie di Paradiso rispetto a queste. Il giorno precedente al mio arrivo era partito alls volta di Spagna il marchese di Santa Croce con dieci galere, e due si erano restate addietro per levare il cardinale Borgia, che sta di momento in momento per partire verso la Corte. lo sensa perdita di tempo m'abboccai col signor don Francesco, il quale molto cortesemente prese sopra di se la eura del mio imbarco, restando di dover prima negoziare insieme più esattamente de' particolari de' quali avevamo discurso in generale. Ho de tornar da lui questa sera, e di tutto quello ch'io caverò darò subito distintissimo ragguaglio a V. A., alla quele intanto non lascierò di dire che degl'interessi del signor principe cardioale di Savoja io comincio a concepire un'ottima aperanza. Mi riserbo nondimeno di scriverne con più eertezza dopo oke avrò parlato al signor don Francesco. Questi (per dir qualche cosa de' trattamenti che ho ricevuti) m'incontrò due antiesmere intiere, mi tratto di V. S. illustrissima, e voleva dormi ad ogni patto la precedenza, come senza dobbjo averebbe fatto, se io non gli avessi detto che non mi trovava in posto di ricevere tale onore, accennando di non essere ambasciatore, e eiò scrivo a V. A. perché sappia che in tatti i luoghi e tempi io sarò sempre puntualissimo e religiosissimo os-servatore de' suoi ordini. Nel partire m'accompagnò due passi lontano dalla scala, usando in tutto il resto termini d'affetto e di stima straordinaria, ma d'una singolare e svisceratissima divozione verso l'A. V., alla quale io perfine con profondissima riverenza m'inchino, Genova, il 11 dicembre 1635.

T. T.

P. S. Aggiongo, che il potestà di Castelnuovo ancorche non mi conoscesse, m'accarezzò tanto in riguardo d'essere servitore di V. A., che certo merita da lei sentimento di gratitudioe. Il passe è molto ben netto; e quei sudditi i chiarano motto soddisfitti di loi.

### ALLO STESSO.

Le grazie e gli onori che lo ricevo da questi cavalieri genovesi in vece di scemare si faono alla giornata sempre maggiori, tanto è il eredito che dalla grandezza di V. A. risulta ai snoi servitori. Il signor Silvestro Grimaldi, com'ho scritto in generale a V. A. eon altra mia, mi favorisce in maniera che lo ne reato propriamente confuso. Egli è continuamente qui da me, e m'accarezza come se per appunto io gli fossi fratello o figlinolo. Oltre i regali grandissimi di vini, di frotte, e di canditi volle la Giobbia grassa darmi da pranzo ad una ana vigoa la quale è bellissima e degna anco d'esser veduts da V. A. Per onorarmi maggiormente invitò pur anche alcuni cavalieri de'niù principali di Genova, cioè il signor Domenico Doria, il signor Gin. Agostico Spinola, il si- 1 gnor Filippo Pinclli, il signor Tommaso Grimaldi, e'l signor Riceardi fratello del famosissimo Padre maestro. Si stette allegramente in giocondissimi discorsi, e si beve più vette alta sanità di V. A. con tanti applausi e tante lodi che io m'intenerii totto d'allegrezaa; e ecrto il grido e'l eredito di valore e di prudenza che ha V. A. in questa città è straordinario, ne poò bastevolmente spiegarsi. Adesso ch' io sono per partire il medesimo signur Silvestro voole ad ogni modo darmi la sua filucea else mi porti al Vado, ne m'e giovato il ricaleitrare, perehé ba voluto darmela pee forza iosieme con sel cantinette di vino isquisitissimo, e s'io non avessi gridato e gridato bene, credo certo che fosse risolnto di cacciarmi tutta la casa in corpo. Supplico di nuovo V. A. a far dire due parole d'amore, e di quelle ch'ella sa dire, al figlinolo ch'egli ha custi nel collegio, perché egli merita da lei ogni maggior corrispondenza; ed nna cosi fatta dimostrazione so che lo comprerà del tutto, e che gli farà far miraroli anche negli altri Intercasi ch'ella sa; e con tal fine a V. A. con profondissima riverenza m' inchino.

Di Genova, il 2 febbrajo 1636.

### ALLO STESSO.

Domenica prossima passata al cominciarono le feste del Ritiro, e quella sera medesima si fece una bellissima mascherata alla presenza del re e della regina. Erano quarantotto cavalieri vestiil tutti diversamente, e tatti con gran pompa e bizzarria. Menavano seco staffieri in grandissima quantità con livree concertate con l'abito ch'essi portavano, ed erano quasi a simiglianza di quelle maschere, che s'usauo in coteste parti quando con invenzioni i cavalieri corrono all'Anello o al Saracioo. Erano tutti a cavallo, ed I cavalli erano totti giocetti; consideri V. A. il resto: la festa si fere di notte, e eiaschedun eavaliere teneva la mano opa toreia accesa di cera bianea, come pur facevano tutti i loro staffieri. La piazza, ch' è nn quadro perfetto di grandezza straordinaris, era d'interno intorno illuminata di torce simili, e certo il teatro era degno della maestà d'un tanto monarea. Il aignor conte dura buzzarrissimamente vestito, ma non in maschera, guidava tutti i sodiliti cavalieri ; e sopra no giunetto leardo rotato il più bello il più bravo e'l più galante che possa, ered'io, far la natura cominciò a caracollare per la piazza seguendolo tutti in fila uno dopo l'altro colle toreie accese in mano, come pure teneva Il medesimo conte duca. Dopo varie figure di caracolli i cavalieri si divisero in due quadriglie restando espo della seconda il marchese di Torres cavallerizzo di Son Maestà subordinato al signor conte duca. Fecero in questa forma altri diversi caracolli iocontrandosi gli uni con gli altri, ed alla fine riunitisi tutti insieme, come prima, pararono lutti in ischiera

PROSE e fecero riverenza alle loro Maestà andandosene con Dio. In un altro cortile sopra il quale rispondevano dall'altra parte le fioestre della sala ove stavano le dette Maestà si rappresentò na altro spettacolo, e questo fu un grandissimo carro molto bene adornato, sopra del quale assiso su la schiena d'un pavone che teneva la coda aperta e tutto illuminata d'oro, d'argento e di diversi altri colori stava on giovane figurato pre Paride, secondo che mi fu riferto. il quale recitò molto bene aleuni versi : ma di questo io non posso rendere all'A. V. quell'esatta contezza che sarebbe neressaria, perehe io non vidi la festa, ancorche io potessi farlo , e ciò per la ragione ch'ella Intenderà più abbasso. Io fui iovitato per parte del signor conte duca a vedere la suddetta festa, e sapendo ebe tutti gli altri ambascisturi ci erano ancor casi stati invitati , e non ignorando che tutti dovevano esser posti in un sol paleo, comincisi a pensart a' casi micl per non far qualche atto pregiudiciale alla dignità di V. A., tanto più che gli ambasristori di Genova e di Pirenze pretendono di preordere a tutti gli altri. lo feri dunque pratica con don Francesco Zappata, il quale è quello che introduce gli ambasciatori, e lo pregai con quella confidenza else passa tra di noi a volermi introdurre prima degli altri eon risoluzione di prendermi il primo luogo, e di rimetter poi il resto alla fortuna, deliberato di perder prima la vita abe di maneare al mio debito. La cosa mi rinsel conforme al disegno: andai per tempo nel Ritiro, e ful substo introdotto nella sala e nel poggiuolo destinato agli ambaseiatori, che non sono di Capella, perehe questi stanno in luogo separato ma però contiguo. Mi piantai nel pri-mo luogo: e dopo non molto tempo arrivarono gli ambasciatori di Messina, e con melta corlesia si misero a discorrere mesor quindi sopragginniero quelli di Firenze e di Lurca amendue congiunti insieme, e nel giungere sul pogginolo mi salutarono se bene con grandissima freddezza della parte di quello di Firenze. Io dissimplai la sua alterazione e procurai d'introdur discorso, ma egli tuttu confuso tutto sospeso e collerico s'amusutoli, ed oscervò silenzio più d'una grossa ora intiera. Cominriò poi finalmente a parlare, ed in certo proposito, assai mendicato, disse queste medessue formali parole: questa è una gran coofusione, ma non bisogna badarci, perché si vede ehe non vi è ordine alcuno. M'accorsi ove ferlya il concetto, nė volil menargliela huona, esseudo egli atato inteso dagli altri ambasciatori, e però risposi subito: Veramente non può negarai che alle porte e mella piazza là giù con vi sia qualrhe confusione, ma questo intervirne per l'ordinario in tutte le feste e in tutti i teatri. Parmi nondimeno else totto il resto passi ron molto ordine, perché qui di sopra i luoghi sono molto ben distintl, e ciascheduno oerupa il suu. Furono osservate le parole dell' nuo e dell'altro e di nuovo l'ambasciatore di Firenze diventò mutolo; non passò gran fatto elle si cuminciò la festa del carro nell'altre piazza, e tutti gli ambasciatori si levarono per andar a vederla, non avendo ehe semplicemente da attraversare la sala: quel di Firenze fu il primo a levarsi in piedi, e ad invitar gli altri. lo m'accorsi del tiro, e mostrandonsi in quel punto medesimo di discorrere sensatamente col padre Manaueto (quello che tratta gl'interessi dell' Infanta Margherita, e che era meco in compagnia) lasciai che se n'andassero senza movermi del mio posto, perebe nel ritorno il Fiorentino non mi prevanisse, e non mi necessitasse a qualche strana risoluzione. Tornarono gli ambasciatori, e quel di Firenze volle a tutti i patti dir la precedenza a quel di Lucca, e ricusando egli di riceverla, l'altro gli disse i V. S. illustrissima vada, percha ad ogni modo siamo in luogo dove non si guarda a precedenza. lo mi contentai d'avergli data la prima risposta percha allora parlava meco, ma adesso che ragionava con altri, stimai beoc il dissimulare, e'l mostrar di non aver inteso, tanto più che in un teatro così qualificato tutto il mondo m'avea vedato star di sopra ed a lui, ed agli altri, Il martedi nel medesimo Ritiro si fece una caccia di tori, ed un'altra pure il mercoledl: fui invitato conforme al solito, ma per non metter in controversia quello che avea guadagnato tasciai d'andarci, allegaodo di sentirmi pero hene, com'era pur troppo vero anche in effetto. Ho voluto in somma mantenermi in questo possesso, laseiando che gli altri i quali verranno dopo di me, abbiaco ancor essi le loro avvertenze, e procurino di far quello che porta la dignità di lei , e ché richiede il debito loro. La mia azione è stata osservata da tutta la Corte, e non seoza arquisto di credito, per quanto mi riferisce don Francesco Zappata. Se dalla prudenza singolare di V. A. ella verrà approvata io ne resterò con infinita consolazione, e non avendo che soggiugnerle di vantaggio con profondissima riverenza me le inchino.

Di Madrid, il 24 maggio 1636.

## ...

#### ALLO STESSO.

Dopo quaranta giorni di febbra avuta e continua, piace pur anelie a Dio benedetto che io possa riverira V. A. con queste due righe, a presentarmele dinanzi come servitore risuscitato. lo sono stato moltissimi giorni disperato da' medici, e tanto vicino alla morte, che 'I trovarmi oggi vivo è miracolo preciso di S. D. M. Era, per quanto mi dicono, fuora di me, ed alienato da totti i sentimenti, ne d'altro mai mi sono vicordato che dell'anima mia a de' negozi di V. A. Gradisca ella l'osseguio o la divozione d'un servitore, il quala anche aui confini della morte manda del pari gl'interessi di lei con quelli dell'anima sua. lo mi trovo adesso, la Dio merce, fuora del letto e senza felibre, ma la convalesceuza è piena di tedio, e di malenconia; ed 10 sono restato così disfatto e contrafatto, che V. A. al sicuro non mi riennoscerebbe. Quel giorno medesima però che a me cessò la febbre il sig. Paolo Salvatico ed na mio servitore si posero nel letto, dove par anche si ritrovano, senza pericolo veramente, per quanto dicono i medici, ma non senza non febbre actidiana che dà segno di non dover finire così presto. Cattivo e sfortunsto viaggio è stato questo di Spagna per me. Nel venire fui più volte per affogarmi in mare per le continue tempester pel fermarmi alla Corte lo mi sono continuamenta sentito male, ne v' a atato giorno che non abbia avnto il medico a canto, a nel ritorno poco è maneato che non ci lasci la pelle. Muri il Mantovani, mi si infermarono i servitori; adesso mi si ammala il Salvatico ed un altro della mia po ca famiglia, perch' io abbia da sentira tutti el'infortuoi e tutti gl'incomodi del mondo. Ma porche V. Altezza resti ben servita, io mi piglio ogni cosa in pace, e stimo ben impiegata tutte le disgrazie che mi sono occorse.

Si aspettano di giorno la giorno galera da Genova per quanto rifericacion. Io desidera, perchè (venga ciò che vuola parebà io abbia sanità bastanta a reistere al visagio) dissanità posco dopo potrei casere in Modana. Egli èso posco dopo potrei casere in Modana. Egli èso vero, che sono tanto digraziato la questo visagio che dubito che oggi cosa debba andarmi

al rovescio.

Arrivarono pochi giorni sono in questo porto diccisette galconi, cha 'l re cattolico ha fatti venire da Colix e da Cales per rinforzo dell'armata, e di giorno in giorno se ne aspattano degli altri cha dicono venir di Lisbona e di Siviglia.

Dei progressi che fanno l'armi di Sua Maestà nella Francia si predicano gran cose, il che se fossa vero, potrebb' essere che l'Italia avesse

qualche poco di respiro.

Mi serivone di Madrid che un nipote dell'abate Scaglia era giunto alla Corte, a cha per
quanto si penetrava portava lettare e neguri
del signor duca di Savoja. A bocca, piacendo
a Dio, dirò qualche cosa di più particolare a

V. A. alla quale intanto con profondissima riverenza m'inchino.

Di Barcellona, il 15 novembre 1636.

## ALL' IMPERATRICE.

o Vienna.

Accompago cue contilitation sentimento il dolore di V. M. nella motte del accertationes imperatore uno maritio mino signore che ore imperatore uno maritio mino signore che ore imperatore un maritio mino signore che ore in persono più vive a rivercati. Non ha la regionismo che il 4 deginata d'user moce la darmene parte in le cende quelle grazie che per un i passano più vive a rivercati. Non ha la presidente del proprio tulore sapit reastere al la continua della contin

sgli obblighi miei per ambasciature espresso in forma più conveniente, mentre per fioc alla M. V. riveresteniente inchinandousi le pergo da Dio benedetto vera contentessa ed ogni altra più desiderata prosperità.

20 маг: 0 1637.

#### ALL'IMPERATORE.

Nissono avviso poteva giugnermi più acerbo e doloroso, elie la morte del sscratissimo imperatore padre di V. M. e mio signore, ch'or vive in Cielo: e certo io sarei inronsolabile in questa perdita, se non dubitassi d'offendere la sua presente beatitudine colle mie querimonie, e se non vedessi risarcito il danno nella gloriosa auccessione di Vostra Maestà In mi farò danque lecito ili tralasciare ron queste rificasioni ogni ufficio di condoglienza, e mi rallegrerò riverentemente colla Macatà Vostra della grande occazione che le vien somministrata di mostrare al mondu gli effetti della sua singolar prudenas e del suo incomparabile valore, scorgendosi chiaramente che Dio beneiletto l'ha scelta in cost torbide congiunture per sosteotamento della religione, per Istabilimento dell'augustimina casa d'Austria, e per riparo e gloria di tutti i buoni vassalli del sacro romano impero. Degnisi la M. V. dl riervere in grado questi mici sinceri divotissimi sentimenti, fino a tanto che per ambasciatore espresso lo soddisfaceia in forma più conveniente a questo debito; che qui per fine alla Marsta Vostra umilmente m' inchino ,pregando il Signore elic nelle sue continue vittorie e prosperità esaudisca i mici voti, e soccorra a' bisogni della eristianità-Di Modana, il 20 murzo 1637.

## Di 1900am, a 20 mm 20 100 j.

AL DUCA FRANCESCO I D'ESTE. lo non apersi il piego che V. A. mi lasciò se noo dopo ch'ella fu partita. Supposi che neo trattasae d'altro che di materie peruniarie, cioè de' mici assegounenti, e risoluto di voler aervire V. A. in ogni qualunque maniera, riensai di vederne il contenuto trovandosi ella presente, per non aver uccasione di replicare. Lessi di poi le lettere e fui pentito della trascoraggine, perché mi sarei forse meglio sincerato in voce che non farò in iseritto. Si fece a credere V. A. ch'io dovessi lasciarla partire senza vederla, e sensa prestarle quegli ossequi che aono e sarauno sempre propij della singolar mia divozione. Non meritava (V. A. mi prrdooi) la arisceratezsa del mio enore un aggravio sì grande, ne so d'aver operato io maniera ch'ella dovesse lar di me un giudizio così sioistro. Noo erano certo tali uoa volta i sensi di V, A. verso di me. Bisogoa ch'io abbia commeaso qualche mancamento, in riguardo del quale ella si dia ad introdere ch'io possa comosciterne degli altri. Ma perche la coscienza oon mi rimorde, attribuisco il tutto o alla mia poca fortnea o all'altrui cattive insinuazioni. Non ha V. A. e non avera mal servitore che l'ami più di me; e torno a dire che l'amo CHIATMAN, TENTI EC.

520 più dei medesimi miei figliuoli. Vidi partir Giulio per Italia, e non mi mossi. Vidi partir V. A., e non potei contcoer le lagrime. Sincerissime sono le operazioni della natura ne' suoi primi movimenti, perebe questi sogliono scoppiar dal cuore con tal violenza, che non è in poter nostro it frenarli ne il diasimularli. Dalta diversità dri soprasidetti affetti, argomenti V. A. la diversità dell'amore. Piacesse a Dio ch'io eol proprio sangue potessi comprarle de' servitori di quella cordialità ch' in le sono, e che ella trovandone de' più sviscerati di me, avesse da seordarsi di me. Consideri V. A. s' io l'amo, che perche fosse fatto il suo servigio io eleggerei di predere il merito de' mici servigi-Serenissimo signore, il conte Testi sari sempra il medesimo in tutti i tempi, appassionatissimo pelle sue grandezze, interessatissimo nella sua gloria. Viverà sempre perseguitato, ma viverà sempre oporato. Moriri povero, ma morirà ledele. Se gli altri servitori opereranno in questa forma, V. A. sarà il plu felice com e il più meritevole principe del mondo. Ma dobito che il tempo non le mostri il contrario, ch'ella non abbia a conoscere dagli elfetti, ch'altri forsa ha più mira ai propri avanamenti, che non alla dignità di V. A., più riguardo a' suoi, cho non agli interessi di lei. Agli ammartellati si permettono tutti gli spropositi e tutte le insanie. lo sono in questo enso, e lo confesso. Perdonimi dunque V. A. i miei deliri, e degnisi da qui innanai d'aver miglioro opinione dell'animo mio, che sensa più con profundissima riverenza me le Inchino.

Di Madrid, il 1 novembre 1638.

## AL SIG. CARDINALE BENTIVOGLIO.

Venne il sig. Bura soto signore in Ispagna contra il parere di tutti: torna io Italia aoddisfattissimo contra l'opinioo di tutti; sieche l'esito non è sempre buon giudice de' negozi, ma non può negarsi però che dall'esito non si cavi argomento della maniera con cho si sono trattati i negozi. Il mondo voleva lapidarmi, perrh'io avessì consigliato S. A. a questo viazzio; obe dirà adesso sentendo gli effetti del viacgio? In tutti i luoghi è atato il sig. Duca ricevuto come persona reale. Ha conseguito il titolo d'Altezza, e gli ordini che vengono al viecre di Napoli, al marchese di Castel Rodrigo, ed al governatore di Milano no posson rrodere testimoniansa. Ha levato al sacro fonte del battesimo l'infante ultimamente pata. Il re l'ha trattato con tenerezsa e famigliarità singolare, oè v'è esempio ch'abbia fatto tanto con altri principi. Ha usato seco un' estrema confidensa. L' ha menato di persona a veder la fabbrica dell' Escuriale, camera per camera, andando S. M. e S. A. soli o sensa un'anima ebe gli accompagoasse, Gli sono stato fatte eaccie e feste bellissime. Ha impetrato l'arcivescovato di Tarracona per il principe Obirzo, e sedici mila scudi di pensione ecclesiastica per altri dur principi suoi fratelli. Il

sig, principe Bursu à stato dichlarato generale deeli nomini d'armi nello stata di Milana; il sie, duca medesimo è stato fatto generale degli Oceani col supremo comando di tutti i vascelli, e di tutte le armate, che S. M. tiene e terrà nei mari di Ponente, d'Oriente, e di Setten-trione, con altre earielie che presto si sapranno, e coo altre promesse else ben tosto si effettueranno. Gli hanno situata una pensiono di sessanta mila ducati annui d'argento sopra le saline di Castiglia. Gli hanno fatto un donativo di altri sessanta mila prescutaneo, e ila pagarsegli subito in Italia da D. Francesco di Mello. Il re l'ha regalato d'una gioja di einquanta mila. La regina manda un presente a madama la duchessa di diverse gentilezze stimate altrettanto o poco meno; shiti da dispensare; sedici muli da eocebio; dodici ginuetti; asini giganti per fac razza di mule, selle, hiszarrie, euriosità, che so io? Tutti i cavalieri di Sua Altezza hanno avuto una collana di mille scudi. Il marchese Francesco Castiglione una collana di quattrocento scudi. Il conte Camillo Bevilacqua con la collana una pensione di seicento scudi; un figlio del conte Tshurzio Masdoni un abito di S. Jago; il padre maestro Camillo Ippolito Guidi il titolo e l'effetto di predicatore di Sua Maestà; ed io per tine oltre la detta collana una pensione ecclesiastica situsta nel regno di Napoli. Ma questo è nulla. Ci sono cose assai maggiori, ed io con le dico perelie non le so, e se le aspessi e non le dicessi, sarebbe segno ehe noo le potessi dire. lo suppongo che di tutto V. E. sia per essere distiotamente ragguagliata dal medesimo signor Dues, ma noo pee questo ho voluto io lasciar di dargliene parte, e di soddisfar anche in questo alla mia obbligate divozione. Io resto alla Corte anche per qualche tempo, e ne fo que-ato motto all' Eccellensa Vostra perelic sappia dove trovarmi co' suol comendamenti Il signor Francesco Mantovano mi serisse i giorni addietro un non so che spettante alla persona di Voste' Eccellenza, e monsignor col ritorno che fa in Italia il Casolari me ne replicò qualche cosa. L'ho servita puntualmente col Conte Duea, e forse non sensa frutto. Il marchese di Castel Bodrigo tiene ordine di partame a Vostra Encellenza, così parvemi che mi dicesse il medesimo Conte Duca. Se altro comanderà V. E. che io debba fare per servirla, l'eseguirò coo quella fede e pontuslità che devo. E senza più umilissimamente a V. E. m'inchivo Di Madrid, il 7 novembre 1638.

AL DUCA FRANCESCO I D'ESTE. a Modana.

Vostr' Altesza m'onora del governo della Garfagnana, ed accompagna la mercede con rieordi pieni di tanta umanità, che doppia viene a farsi la mia obbligasione, come doppie soco le grasie che umilissimamente gliene rendo. Non saranno giunte nuove a V. A. le mie sup-

plicazioni per detta carles perché se negli animi grandi tanto dura la menoria delle cose minote, ella facilmente potrà ricordarsi che An d'allora che il sig. Spaccini la lascio, io nd presi ardire d'addimandarla. Ad un autico desiderio non può ascriversi una cagion recente. Non sarà tiepidezza di divozione, perelie questa non può darsi in me, che son nato servitore, che ho succhiata la fede col latte, e che dalla scuola di mio padre, il quale mori di settantasette anni serrendo sempre a questa serenissima casa, imparai di encoplice colle mie obbligazioni. Non sarà riflessione di soverchia spesa, pereliè non lin farto più di quello che ho potuto, del che sarà testimunio il partir da Modana senz'aleun debito. Non sara atanchesza della fatica perché, se non mi abbaglio. ho sempre servito culla dovuta puntnalità ne mai mi son doluto della frequenza de' suni comandamenti, perebe sarebbe stato un tamentarmi dei miel medesimi onori. Non sarà furse poca notiaia della hontà di V. A., mentre con riverente fiducia ricorro alte sue grazie, e con tanta sieuresza imploro gli effetti della sua henignità. Sarà inquietudine, il confesso; ma imprietudine eagionata più il ill' agitasione della Corte, che dalla poca fermeaza dell'animo mio. E quando pur fosse mia naturale instabilità, sarebbe fors aoelle degna di compassione e di persiono, mentre stabile è sempre stata ed è per essere la divozione e la fede. La solitudine ricercata da me principalmente ancora in riguardo de'mici studi mi sarà stimolo di pensor perpetuamente alla eclebrazione della gloria di V. A. e eon poca fatica ci avveszerò la mia musa, assnefatta per proprio debito e talento più a predicare le lodi del soo principe celle quali per osseguio è interessata, che a tacciare le sziool altrui elle nulla le importano. Consecrero nel resto tutti i sentimenti dell'anima mia a ben servire V. A. In quel gaverno, e s'ella prevede e conosce che la mia imbecillità non arrivi a firlo, degnisi che colla davata sommissione io il rinonei a' suoi piedi, perchè io premu molto più nel suo huon servicio che nel mio proprio comodo. Registrerò finalmente oel mio enore i poterni umanissimi avvertimenti di V. A. per eseguirli finche averò spirito, e purchè non mi si pregiudichi nella buona grazia di Lei, poco stinierò i pregiudizi che mi possano risoltare dal concetto della Corte, poiche io fondo il mio eredito sovra i miei fedeli procedimenti, non sovra l'altrui appassionate opinioni. Non lascierò di dire che diminuirei la mia riputazione quando diminulasi le beneficenze di V. A., e se m'uscisse mai di bocca eh'io fossi eacciato In Garfagnana, non sarei un bugiardo, un mentitore? non mostrerei di riecvere per castigo quel che ricevo per rimunerazione? Dopo Dio ho adorata sempre e adurerò l' A. V., nè contecto d' averla servita in Italia, in Germania, ed in Ispagna farò, s'avrò vita, che totto il mondo conosca la riverente gratitudine della mia volontà. E qui per fine omiliaimamente a V. A. m' inchino 21 agosto 1640.

W. T.

#### AL MINISTRO N. N.

La lettera di V. S. mi è giunta singolarneute cara, e mi dirhitro ele in questa mia loutaoanza min posso ricerer considazione misgiore, elle la frequenza di somiglianti Larosi. Io ne ringratio V. S. con totto I 'animo, e prechi cila non creda ch'io parti più per uffetta tazione che per affetto fi punto e passo al

altro. In questo governo io fo tutto quello che posso per beu servire il padroo serenissimo, o per incontrare le sue soddisfazioni. Interesse o passione per la Dio grazia non mi perturba l'animo Di vigilanza o diligenza non maoco al mio debito. La facilità dell'udienza o la pazienza d'ascoltare è tale eb'io sento tutti indifferentemente anche a tavola a a letto, e le mie portiere mai non si serrano. La provincia però è malissimo ridotta: i provinciali pessimamente avvezzi; l'essere stati lungo tempo senza governo ha fatto loro perdere la memoria di quel rispetto, che dovrebbono portar al governatori. Ciascuna terra ha i suoi tirannetti, e I più grasso mangia il più magro. lo vorrei var gli abosi, metter in disciplina i più arditi, sollerar I più poveri, dar qualebe forma all'autorità del governo già grandemente rilasciata: ma ci duro fatica e nol farò; perche sebbene io non sui laseio comperare, i doni passano l' Alpi, e quello elle noo fanno qui lo fauno costa. A me danno titolo d'austero e di rigorneo, noo perche abbia fatto male a nissono, ma perché di tratto io tratto ba bisognato ebe con qualche cappellata io rintuzzi la petulanza e reprima l'avarigia di qualcuno. V. S. che conosce la mia natura sa s'egli è mai possibile ch' lo perehi in troppo rigore. Ma certo le cose sono a mal termine, e se con si mostra petto il governo è spedito. Ma come si chiama soddisfatto di me il padron sereoissimo? Come approva la mia maniera di goverpare? Piego V. S. con ogni maggior affetto a scrivermelo liberamente, non solo per mia quiete, ma per mio ammaestramento; e s'io percassi in cos' alcuna o traviassi dal gusto di Sua Altezza, si contenti d'avvisarmelo percli'io possa emendarmenc.

Supplied Sus Altezus con altre mie a Lermi grazia di due litrio di Comongrafia, coie dell'Altante del Mereatore, e delle Navigazioni del Emunio che solvenoo atare cie canerini, obbligandomi di restituti il alla più longa oet termine di on mere. Ma perelle iono ne lo rispotra aleuna, dubito che Sus Altezas non altre remortib. Di grazia V. S. di controlla di remortib. Di grazia V. S. di controlla di mer, che sena più le bario con tatto l'animo le mani.

Di Castelnuovo di Garfagnano, il 20 dic. 1640.

AL DUCA FRANCESCO 1. D'ESTE.

#### a Modena.

La lettera che con eccesso di benignità Voste' Altezza ai è degnata di seriverno di proprio pugno, è stata una dello maggiori eoutentezze els'io potessi ricevere in mia vita-Veggo cootiouamente quell'unianissimo affetto di cui mi preglo e pregerò sempre più di qualsivoglia mercede (perdonimi la liberalità di V.A.) possa mai pervenirsoi dalla sua più ebe real beneficenza. Questo governo per la sua qualità non è certo delle ultime remunerazioni ch'altri possa pretendere in cotesta Corte, ed to per la mia quiete il reputo per la prima. Ma vaglia sempre a dire il vero con V. A., quando lo mi veggo privo della presenza di quel principe che poco sotto di Dio amo, riverisco e adoro, quando mi considero lontano da quel padrooe, che m'ha fatto in sostaoza quel che sono, ed io appareoza anche quel che non sono, me ne rammarico internamente con vivissimo sentimento, e quasi quasi abborrisco la grazia che ho ambita, ch' bo mendicata, che violeotemente per così dire bo estorta dalle sue mani. lo amo Vostr' Altezza molto più che non sono soliti d'amare i ser-vitori i lor signori, pereliè gli obblighi miel non vanno bilanciati a misura comune. Amo V. A. più che i mici propri figliuoli, perchè la relazione è più aotica e radicata, e mi ricordo d'essere stato prima soddito che padre. Amo V. A. più che me atesso, perche lo non fo canitale di me se non quanto dipendo da lei, ne ooro la mia vita se non quanto la mia vita può essere a lei di scrvigio. E diro ciò più volentieri adesso elle son beneficato, perche quest' espressione di verità con può esser tolta per una interessata iovenzione di provoearla a beneficarmi. Ma io mi laselo portae dalla penna, mentre la penna si lascia portar dalla divizione e dall'amore Condoni l'A. V. alla tenerezza ilell'animo la digressione della lettera, ch' jo tornu a casa e rispondo colla dovuta puntualità alle maierie contenute nella aua.

Qoede a due capi principalmente si riducono, all'orditura del mo poema, ed ai negarj di Lucca. Lastio le cose politiche a separato e più serio discurso, che però verrà congunto alla presente, e delle mie poetiche applicaziooi darò alesso a V. A. Il doruto rivercote ragguaclio.

L'impresa di Bisausio fa la più nobile, la più giorissa il quonte uni facesa; il gran Costanius, perché con questa riuni io ona tetala, ccio entia sau, l'imprese che prima era atato divito un tre e quattro capit e el giattion tanto l'acquito, che mutanto faman un mado diamo quelle cata. Nones fonta, mon ando diamo quelle cata. A questa diamo quelle cata con a sistema diamo d

insigne e più pia, eroe più prudente e valoroso fra tutte le storie antiche e moderne può seegliersi al ereder mio. Il soggetto quanto è più vecchio, tanto è più capace della verisimilitudine degli episodi, e fin da quel tempo senza stiracchiamentu d'adulazione l'inelita prosspia di V. A. può derivarsi, lo dubitava di me medesimo nell' invenzioni. Adesso me ne sovi abbondano tante che mi confondo, e la distribuzione, collucazione o economia, else se la chiamino, è quella ebe mi dà fastidin. Dopo else bo presa la penna in mano conosco che questo è un mestiere da occupare tutto un nomo, tatto il tempo di sua vita, e poi anrhe con grandissima incertitudine di colpir nel bianco. Io mi veggo assai innanzi nell'età, e posso ordire, ma non so se il giorno durera tanto ch'io finisca di tessere. Non m'abbia V. A. per codardo, perelie in sostanza non ml perdo d'animo, ma la difficoltà che incontro mi danno da pensare. Il far un poema non è soma da tutte le spalle, e quando veggo e sento ch'altri compongono cinque e sei canti il mese, e che in due o tre anni tirano a fine un' epopea, invidio la lertilità del toro ingegno, e sospiro la sterilità del mio. A me la sola materia prima, cioè l'invenzion rozza, indigesta, non divisa nelle parti, non collocata nei luoghi costa molto vigilie. Ora consideri V. A. quello ebo è per accadermi nell'introdurci la forma. Per avere un'esatta e veridies informazione del sito e della qualità di Costantinopoli ho scritto a Venezia, ed ho fatto serivere per fino in Grecia. Per impossessami del paese della Tracia bo rivoltati a quest'ora molti librl. E perché non basta, inanimito dalla benignità di V. A., umilissimemente la supplico a comandare che mi sia mandato l'Atlante del Mercatore, eb'ella soleva tenere ne'snoi camerini, e le Navigazioni del Ramusio; ebe fra un mese al più io lo rimettrrò l'uno e l'altro senza fallo. Nel resto moli, libelli, eavalli incantati, bende ammaliste, armature d'eroi antiebi, segni opposti nel ciclo, chiodi della Santa Croce donati da sant'Elena, e maravigliosi negli elmi, ne' freni, e nelle tempeste di mare, successi d'arme, e di fortuna , passaggi d'eserciti per Iuogbi inospiti, pericoli, sjuti, giornate in terra, battaglie in seque, funerali , nozze , e che so to? A digerire però tutta questa materia ei vogliono de' mesi, e fors' anche degli anni, e Dio medesimo, che con una parola sola dal plente fe' pascer il mondo, volle una settimana Intiera a far la preessaria distribuzione delle cose. lo v'aggiungo che questo governo non è senza le sue occupazioni, e siasi o la mia disgrazia, o la qualità del parse, o la constituzione del secolo, par che i negori si vadano sempre più ravviluppando, come V. A. potrà vedero dalle altra mic lettere. Io non vo'frastoroare la giocondità della presente con al cuno avviso d'amarezza, ma eerto io preveggo stravagaoze non ordinarie. Guardi in questo mentre e sempre Dio benedica la sere-nissima Persona di Vostr'Altezza, ch'io per tine colla dovuta umiltà a riverenza me le tuching.

#### ALLO STESSO.

Bimetto a Vostr'Alterra l'Atlante del Mereatore, ehe drgnò ultimamente di concedermi per quolche giorno, e gliene rendo le davute umilissime grazie. Dopo lunghissime riflessioni bo risoluto di lasciar l'impresa fatta de Costantino in Tracia sotto a Bisanzio, perche sebbene l'azione è nobilissima, ella è però molto discontinuata, e nella narrazione di quella gli autori sono così discurdi ne' templ, ne' luoghi, ne'fatti, che sarebbe difficile il tessere nu poema sruza esporsi a qualche grave opposizione. Mi ricordo oncora che all'oreccbie purgatissime di V. A. non sonava troppo hene il nome di Lioinio, come che fosse assai fievole e snervato un condottiere dell'esercito nimico, e per un imperatore che facesse fronte al gran Costantino, Senza dunque mutar soggetto quanto all'eroe, lo mi sono appigliato alla guerra, cho il medesimo Costantino feee contra a Massenzio liberando l'Italia e Roma dalla sua immanissimo tirannia. Questa fu la principale e la più gloriosa di tutte le sue operazioni, e per questa dicono gli scrittori che fosse invitato in sogno dallo stesso Cristo Nostro Signore. E per questa gli apparve nel Cielo quel memorabile segoo della Santissima Croee col motto: In hoe vince. Onesta mutazione a me altro non costa ch' una noova fatica d'informarmi esattamente dell'italia antica, ed anche del regno di Sicilia, e d'una parte dell'Affrica, d'onde Massenzio envò il maggior nervo de'suoi soccorsl. Tutti gli episodi else già io aveva pensati, tutti i nomi , tutte le invenzioni, in una parola tutta la tessitura dal poema mi serviranno në più në meno. Ma perche il tempo passa, la sanità si perde, i capelli vengono canuti, e gli spiriti maneano alla gagliardia, io risolvo di darci dentro, e di cominciar a comporre. Se vuo'distendere tutta la materia in prosa, perdo an anno di tempo, e non fo nulla. Ad ogni modo ho tutto il filo in testa, e pur eb'lo abbia vita so che non isbaglierò nell'orditura. Che se poi Dio henedetto disponesse altro di me, poco importerebbe che restassero vivi i modelli, quando la fabbrica non si potesse tirar a fine. Sospendo con tutto ciò la penna finehe l' A. V. si degni di significarmi. il suo seuso, e d'accennarmi se il suggetto le gusta, e se il nome di Massenzio le garba meglio. Di questo supplico umilissimamente l'A.

V., e colla dovuta umilia la riverisco.

Castelnuovo di Garfagnana, il 14 giu. 1641.

## AL SIG. D. GIO. BATTISTA PALTRINIERI SEGRETARIO DEL TESTI.

Ricevo la lettera di V. S., e veggo le ciarle che costi s'erano divulgate. Ella sa qual'è la mia vita perché quotidianamente la vede, o più deutro d'ogni altro mi pratiea. S'io meriti che di me si parli in cotal forma, dicalo V. S. « fercian relationalizat. Nel rivio lo sono saiso e anno di no crección a ciancie. Ma ne rido e son risolatistimo di ridermese per sempere il pracere dollari, Dictre semi vitta e rena l'accidente del pracere dollari. Occidente del ridera del risolato del

## ALLO STESSO.

P. T.

lo vi ringrazio di totte le diligenze che avete nsate per trovsrmi i vini, në la vostra fatica sark gettata, dovendo ancor voi esserne a parte quando si berranno. lo non vo addossarmi la briga di far qui il claretto, e però risolvo invece di qua' due quartari di pigliaroe un sitro di greco ed un altro di albania o di spargoletta come a voi più piscerà. Noo posso mandare i muli co'barili prima di sei o sette giorni, e se voi verrete innanzi, come spero, potrete Isseiar ordine al sig. Afficre di Fiorano che n'abbia bnona cura, e che il maodi quendo verrà il mulattiere. Mando a pigliar Giulio, e se l'oceasione vi parrà buona e sarcta sbrigato, potrete venir ancor voi. Ho scritto tsoto che noo posso più, scusatemi col sig. H. e baciaterli affettuosamente la mani per parte mia. Dio Signore vi contcoti. Castelnuovo, il 13 ottobre 1641.

7.

## AL SIG. DUCA DI MODANA

Mando a V. A. per uomo appotta gli sanali di già signor Alexandro Tassoni divisi in quattro tona, arendomi così cosandato di fare prarte sui si sig. conte Sarrai con sasiettera delli 3 corrente. Questi sono originiti alle di contente delli 3 corrente questi sono originiti si partico della di contente questi con a contente della di contente 
Di Castelnuovo di Garfagnana, il 18 ottobre 1641.

#### AL SIG. MARIO CARANDINI.

Alla langa lettera che V. S. mi scrive, ed alla diffusa relazione elle mi manda de' concetti, che corrono costà della persona mia, risponderò svelatamente e coo ischiettezza, cioè scaza slenn ciceroniano ornamento, perché la verità va nuds, ne il verginal candore della sua faccia per parer vago ba bisogno di lisei e di belletti. Io supplicat il sig. Duca serenissimo a concedermi il governo della Garfagnana, perche stimai che allora complisse alle cose mie, e trattaodosi d'un mio puro e mero interesse, con credel d'essere obbligato a darne ragione a chi che sia. I mal intenzionati ne discorroco coo psssione, e scoprono la loro malignità. I mal informati ne parlano senza fondamento, e mostraco la lor leggerezza. lo mi rido degli uni e degli altri, peretic il credito non dipende dalla loro eredenza, e non mi può togliere chi con mi può dare la riputazione. Ma passiamo dal generale al particolare. lo per la prima rinonzio a tutti gli encomi che mi si danno, perehe confesso di non meritarli, e lo lodi quando eccedono sono anzi rimproveri che onori. Noo vuo augurarmi quello che coo mi si conviene. Ben mi dichiaro di non avere stomaco coal valente, che possa inghiottir l'ingiurie e digerir l'offese. Un animo ingenun se non sa farle, non sa ne anche tollerarle, e perù dico che oon è vero ch'io fossi invidioso del ben d'altri. Cotesto è un vizio plebeo e servile, e direttamente contrario alla natora mia. Ho procorato totte le soddisfezioni, totti gli onori, tutti gli avaozamenti indifferentemente a tottl, quando ho potuto. I feudi più nobili che S. A. ba dati, le cariche principali che ha distribuite sono stati bensi effetti liberi e spontanei della sua singolar beneficenza, ma però accelerati spessissime volte da' miei uffiej, ilalle mie negoziazioni, mentre degnava di porgermene benlgnamente l'adito. Egli é ben vero che quest tutti mi hanno pagato d'ingratitudine, ma non me ne sono scandalizzato, pereliè questa è l'ordinaria retribuzione della Corte, ed è follia il pretendere di cavac acqua dolce dalle lagune di Venezia. Quelli elie mi si sono scoperti più fieri nemici hanno ricevuti più segnalati bencfiej: oon vengo alla specificazione, perchè le cose pubbliche non possono occultarsi. E le polizze di ringraziamento scrittemi di loro pngno ne renderanno sempre irrefragabile testimo-

ninnam.

In the property of the street in treatment of the street is the street of the street in the

534 pa faellmente con gli amici. L'essere stato infinite volte ingannato, tradito, vendnto dai più cari, più confidenti, più obbligati, m' lea insegnato d'essere cauto e circonspetto. Ne può chiamarsi ombroso quel cavallo che cammipando per una strada cattiva, osserva con qualthe sospezione ove deve mettere il piede, L'altrui perfidia e non la mia inclinazione m'hanno fatto malizioso; e nel pacse delle serpi anche le lucerte fanno paura. Qual altro poi è atato più di me aelante osservatore delle vere leggi dell'amicizia? Quante volte ho io messa la roha in servigio del principe, e la mia propria vita in repentaglio per gli amici? Per conacryarmi il nome d'affettuoso non ho guardato di tirarmi addosso il titolo d'imprudente. Io fo gran differenza dell'abhandonare, e dall'essere abbandonato dagli amiei. Il primo consiate nell'arhitrio nostro, il secondo dipende dalla volontà degli altri: quello è mancamento, questo è disgrasia. Non mi mancano però amiei, la Dio merce; sono pochi, ma sono hunni, anzi per esser buoni non possono esser molti. Le cose preziose non si vendono a mucebio, e le polisse di grand'importansa non si mettono in filza con le altre. È falsità ch'io sia instabile ed inquieto. Ha 19 anni che servo questa serenissima Casa, e nella caries di segretario di Stato la mia assiduità di giorno e di notte, al caldo al freddo, sensa sonno e sensa cibo ha atancati i medrsimi padroni, ammazzati i cancellieri, rovinata la mia per altro robustissima complessione: e questa si chiama instabilità? Sono stato chiamato al servigio dal già glorioaissimo Carlo Emanuello duca di Savoja mediante il conte Agliè e l'abate Broglia; a quello del gran Duca padre del presente per meszo del sienor Gio, Battista Strozzi; a quello della serenissima Repubblica di Venesia con invito del signor Domenico Molino; a quello dell'odieroo pontefice con istanze vivissime del marchese Pallavicino e di monsignor Ciampoli; a quello del duca di Fritland, allora generalissimo e quasi padrone assoluto dell'imperio, con lettere del conte Ernesto Montecoccoli, del padre Quiroga Cappnecino, e del cavatier Bulognetti; e frescamente a quello d'una tesla co-ronata con uffici gagliardissimi di personaggio grande (cose hen note a S. A., e parte al serenissimo padre Gio. Battista), e tutti gli lio rinunziati per servire a'miei principi : e queata s'addimanda inquietudine? Potrei dire mille concetti un dietro all'altro, ma per non parer superho me li seppellisco nel cuore. Amo la quiete, desidero la quiete, sospiro la quiete, e ae questa non mi sarà conreduta dagli uomini, non mi sarà forse negata da Dio. Qual dunque, dirà V. S., è stata la cagiune di cotesta tua improvvisa e strania risoluzione? La malignità della Corte, quella malignità, che tanto male corrisponde alla natura sincerissima del padrooe: che tantu è impropria nelle ease dei principi, che tanto è abborrita dagli uomini ingenui, che tanto è famigliare degli ignoranti, de'tristi e de'acellerati, quella malignità ch'é madra dell'invidia, ch'e ucusica della virtu, I se, e tutti i paragoni sono odiosi. Al quarto,

che come basilisco avvejena collo sguardo, che come cagna rabbiosa latra, morde, lacera senza occasione, senza termine, e sensa diserezione; quella malignità, che per menar colpi più gravi e più sieuri si veste l'abito dell'amicisia, si mette la maschera dello aclo, e nella scena del moodo il più delle volte recita la pietà. lo parlo in generale, ne pretendo d'offendere alcuno, na alcun si può chiamar offeso, se prima non si dichiara maligno. Restanci cinque punti toccati da V. S., e tuttl cinque degni di riflessione. Ch' io abbia mandato costà mio figlio a negoziar il mio ritorno in Corte; che abbia con tal' occasione addinandata la stanza e la tavola in castello; che l'economia sia altrettanto degna e meritevole, quanto qual si sia altra professione, e rhe elsi l'escretta di presente sia incompatibile nell'officio; ch'io non mi sia contentato di far deppia figura in Corte; ch' jo mi trattenghi fia queste genti rozze per cantar di Melibeo. Rispondo al primo che Giulio venne costà per acromodare alcune nostre domestiche faccende, come compiacendosene potrebbe attestare il serenissimo signor Duca, il signor principe Rinaldo, ed il signor conte Sacrati, con i quali ne tratto. lo scrissi con tal' opportunità a detto signor conte intorno a ecrti motivi, che pochi di prima m'aveva fatto; ms la mia fo risposta e non fu proposta, ed altro è il reserivere, altro è il richiedere. Mi rimetto alle medesime mie lettere, e specifico il ministro in mano di cui si trovano, perche possa chiarirsene chiunque ne avesse la cariosità. Ma che obbligo leo io di satir in higoneia, e di fare una diceria al popoln per render conto delle asioni mie? Se io il fo presentemente è cortesia, ma a'altri il pretende è indiseretezza. Al secoodo, ch' io non ho mai fatta simil istanza, che mio figlio non aveva tal ordine, e ch'egli è assicurato di non avere mai chilesto condizione di rotal sorte. Può esser (dice egli), che nel progresso d'un lungo ragionamento si sia tocrata qualche cosa più da altri, che da lui, della stanza di Corte ehe una valta io godeva, ed anche della tavola, ma per modo di passaggio, sensa fermarvisi sopra molto ne poco. S'altri poi ha portato il negosio in altra forma, la colpa non è di mio figlio. L' aeque delle fontane se passano per nna vena d'oro, si fanno isquisite, se per una di rame o di ferro s'infettano, e degenerando nella loro prima qualità diventano noeive. Dio mi guardi ne' miei negozi da nn mezzo ell'abbia antorità e cattiva intenzione. Al terso, rhe l'economia è virtù principalmente quando e maneggiata hene. L'opera loda il marstro, e nelle cose ebe consistono nelle operazioni, i più saggi non gindicano se non dagli effetti. Evvi poi anche differenza dall'esercitaria per se, e dall'esercitaria per altri; putend'essere, elic si riesca nel primo, e non nel secondo. lo eredo ogni bene, ed altri forse nol crede; del resto io non so di chi V. S. parli, laseio ciascuno nel suo grado, non concorro con nissuno, nou m'intendo del necaticPROSE 535

ch'io non intendo l'enigma. Se ehe non ho mai avuta se non uos faccia sola, nna sola lingua, ed un sol coore; se mi sarà parlato più chiaro, darò risposta più risolnta. Al quinto, else Titiro apponto dice : O Melibare Deus nobis have otia fecit, e se goesto è il sentimeoto non mi dispiace. Virgilio riconosceva coo sensi di gratitodine totte le sue comodità da Cesare Angusto, lo co'medesimi cironosco totto il bene dal signor dnea serenissimo: ma se altri con tal modo di dire avess'intenzione di puogermi e vilipendermi, sappia ehe ebi tanto quietamente si riduee per questo a esntar da pastore, più fscilmente si ridurra per obbligo ad operar da cavaliero: V. S. legga e rilega la presente, che ritroverà essersi puntualmente risposto a quanto oceorreva. Pinisco perciò, e le bacio col dovoto affetto le mani. Castelnuovo di Garfagnana il 20 dic. 1641.

## AL CONTE DELLA ROCCA.

La salute di V. Eocellenza ed ogn'altra soa maggior prosperità sarà sempre desiderata da me coo ogni più vivo sentimento del enore. Con questo riguardo dunque mi rallegro coll' Eccellenza Vostra della licenza ottenota di teasferirsi a Milano, sienro nel resto che la benignità del re nostro signore non laseierà oziosi i suoi talenti, ne senza premio il sno gran merito. In ogni qualonque lnogo sarà V. Eccellenza seguitata da me con un parzialissimo affetto, e mi recherò a favore straordinario elie mi porga oceasione di poterla seevire. Intanto le bacio con tutto l'animo le

# AL SIG. MARCHESE FELICE PALLAVICINO.

Mi rallegro di sentire che dopo così longa espettazione si sia alla fioe stabilito l'agginstamento delle differenze, che vertevano tra V. S. e il signor Tommaso Raggi, e del cortese termine ch'ella ha voluto usar meco in darmene ragguaglio; la ringrazio con particolar affetto. Confermo all'incontro a V. S. il continuato desiderio che ho dell'intiera ana quiete, e di ogn'altra sua margior prosperità, con ona stima atraordinaria del merito e della persona ana, ed non prontissima disposizione d'impiegarmi in tutte l'occorrenze di sna soddisfazione e servizio. Intanto salnto V. S. con tutto l'animo.

## AL SIG. MARCHESE DI CARAVAGGIO.

Non ho gusto maggiore, perché non ho ne anche debito più grande, che di servire all'Eccellenza Vostra, e però earissime mi giugneranno sempre tutte l'occasioni, eb'ella mi por-

conte D. Lorenzo di Salazar, e glielè mando a nizza volante, perché apparises di quanta efficacia siano appresso di me i suoi comandamenti. Desidero che V. E. ne faccia sperimento in cose di maggior rilievo, e le bacio per fino affettoosamente le maoi.

24 aprile 1642. F. T.

## AL SIG. CARLO BRANCACCIO.

Al merito di V. S. ed all'amorevole premnra con che del continuo conpera costi a' mici interessi si deono da me tutte le dimostrazioni di stima e d'affetto. Seriverò alla Corte pee l'abito di S. Jago che V. S. desidera di vedere impiegato nella persona del sig. Antonio suo figlio, e eon ogni efficacia maggiore procurerò che resti consolato. lo tengo facoltà di dispeosarne alenni: vegga V. S. se questa strada le paresse più breve e più spedita, e me l'avvisi perché io possa adoprarmi in quella forma ebe più le sarà di gusto, e la saluto pee fine coo tutto l'animo. 26 aprile 1642.

## ALLA SIGNORA DUCHESSA DI MONDRAGONE.

All'annunzio che V. E. mi manda della bnona Pasqua io corrispondo coo uo perpetuo desiderio delle sue prosperità, cod'ella ha ben potuto prevenirmi nell'ufficio, non precorrermi nell'affetto. Ne rendo con tutto ciò vivissime grazie all' E. V., e sopplicandola ch'a tanti snoi favori ella aggiunga anche quello de' suoi comandamenti, le bacio per fine affettuosamente le mani.

26 aprile 1612.

#### AL SIG. MARCHESE TOMMASO RAGGI.

L'agginstamento di V. S. col signor marchese Felice Pallavicino è stato così vivamente desiderato da me, che senza grandissima contentraza non posso sentirne l'effetto. Me ne rallegro con V. S. di buon cuore, e la ringrazio insieme del termine amorevole che ha voluto near meeo in darmene parte. Piaccia a Dio benedetto di concedere a V. S. ogn'altra più compita prosperità, ch'io pee fioe la saluto coo totto l'animo. 26 aprile 1642.

## AL P. CARLO PRETE DI S. MARIA DEL POPOLO.

lo premo grandemente che il P. Bacchini sia fatto nelle prime mutazioni ehe si faranno priore di questo convento di S. Agostino di Modaoa. Egli é mio suddito, di suffielenza non ordinaria, e di costumi molto esemplari. So che gerà di poter ciò fare. Alligate riceverà V. Ec-la P. V. può giovargli assai coll'autorità dei cellenza le lettere che mi ciclicede a favore del a anoi ufficii, e però la prego a riceverlo in protezione, ed a favorido in grazia mia con efficacia ele ne segua l'effetto. lo ne sentirò alla P. V. obbligo di partienlar gratitudine, e le corrisponderù eon parzialissima volontà, sempre che me ne porga l'occasione. Intanto saluto la P. V. eon tutto l'animo.

28 aprile 16\$2.

## AL GENERALE DE' PADRI FRANCESCANI.

Essendo vacata altimamente la reggenaa di Milano per la morte del P. Asti, e premendo io straordinariamente che questa sia conferita al P. reggente Giovanni Fantini mio suddito, prego la P. V. a contentarsi di conferirglicla in grazia mia con sicurezza, che io sia per contirgliene partieolare obbligazione. Se si considera la dottrina, l'integrità della vita, ed ogni altro più principale requisito, egli sena' altra mia intercessione può essere meriterole della cariea. Per soddisfare nondimeno anche all'affetto mio ed alla stima che fo delle sue qualità, ho voluto passarne colla P. V. il presente ufficio, che se non per altro servirà almeno a lei per arra di confidenza, e per contrassegno della prontezza con che sempre le corrisponderò in tutte le sue oceorrenze; e senza più anguro alla P. V. da Dio il colmo delle prosperità.

3 maggio 1642.

#### AL GRAN DUCA DI TOSCANA.

Dal signor Bartalonimo Ugolini camerice di V. A. e suo muro ambassiciore mi sonn state rene le sue lettere, e con viva rapprecentazione esposito il sun confinanto unamissimo affetto, lo ne rendo però a V. A. le dorrat di fermerà a questa carse di terregli infinanzia la dirotto osservanza che lo professo all'A. V. perebè vegenedosal sin mano il mano autenticata dagli effetti, albais oerasione di rerificara metto nel di più al prefato signor ambassistore, el d. V. A. bario con tutto l'animo le, mani.

23 maggio 1642.

## AL CARDINALE FILOMARINO.

Della cortese volonti che V. Eminerna Insvatu di frovrimire, de egli effetti anorea che
ne ho provati in le rendo le dovute affettiosainne graine, loi tutto ciò mì ha informato il
contra producione della contra producione
carria prodittioni accrezionetto delle rule ancarria prodittioni accrezionetto delle rule ancarria prodittioni accrezionetto delle rule
di porpreni occasione onde servendola io possa
corriagondere alla ma benginità, es adoldiare
dila mia ouceranza, che sensa più hacto di
l'accomo della mia contra contra contra concontra contra contra contra contra contra concontra contra contr

#### AL SIG. CARDINAL BARBERING.

Il marchese Montecuccoli, glire il favore che un'h portato dell'umanismia lettra di V. Eminema, m'a fatta una cost vira egpressione della 
saa cortere volonit, che mettre non posso in 
lingatione glicne rendu con queste due ripide 
liligatione glicne rendu con queste due ripide 
intinite affettuosianite granie. Supplie V. E.-a 
ercelere che la mia soservana meriti in qualtimite affettuosianite granie. Supplie V. E.-a 
ercelere che la mia soservana meriti in qualbe parte gli effetti dalta ana benigalità, ed a 
stancherà mia d'investigare quei meza che mi 
stancherà mia d'investigare quei meza che mi 
posson exerr più festi e più proposia eserrizia. 
l'esta che V. E. anche dal canto me m'abilità 
l'esta che V. E. anche dal canto me m'abilità 
l'a che segan si di e beior con si tutto l'animo

le mani.

## AL SERENISSIMO PRINCIPE MATTIAS DI TOSCANA.

Ogni forme che V. A ai complexió di formi, sempre mi jumpine cirrisime, più avantagimto peò al'opei altre mi asit quello delle me lettres, precis misma può nesera di magmente per la complexión del peò altre di une certries affetto, e' il tepre estresa della malmente per cooperare la morsa, porga di V. A, e certa di que con di mano e malmot di vitame del peò altre di conserva del peò almente per cooperare la morsa, porga di V. A, e certali cappe con di mano, e analmot il visibilità di conserva del peò altre di siderio attendendo margine alerenza, e in opera attendendo margine alerenza, per del monte del peò altre del peò altre di Metri de le coi sersa. Porgani historio V. A, for del peò altre del peò altre del me le più coi tetto l'amine le main

le bacio con tutto l'animo le mani.

## A MONSIGNOR MARCELLO SANTACROCE.

La carica ebe Nostro Signore ha conferita a V. S. illustrusima era dovuta al sno merito, ne so ben discernere se Sua Beatitudine abbia esercitata in ciò maggiormente la prudenza o la benignità. Comunque si sia, io me ne rallegro con V. S., come pur cordialmente la ringrazio del termine cortese che ha voluto usar meco in darmene parte. Aspetterò eb'a eodeste sue amorevoli dimostrazioni V. S. aggiunga quella che più desidero, cioè qualche oceasione d'impiegarmi in cose di auo servizio pereh'io possa testificarle con gli effetti la atima grande ehe fo del merito della persona e della casa sua. E senza più auguro a V. S. illustrissima da Dio il colmo delle prosperità. à giugno 1642.

AL SIG. D. VESPASIANO GONZAGA.

Piena di amorevolissimo affetto è l'espressione else V. S. illustrissima mi fa della ava contentesza per la promozione del signor prinPROSE 537

cipe cardinale mio fratello, ed io eon altrettanta cordialità ne la riograzio. Della mia ottima eorrispondenza e della stima singolare che fo del merito e della persona di V. S. illustrissima vorrei che ella facesse qualche esperimento, il ebe segnirà porgendoni occasioni di poterla servire. Intanto saluto V. S. illuatrissima con tutto l'animo e le prego da Dio benedetto ogni più desiderata prosperità. 4 giugno 1642.

## AL PADRE D. TOMMASO CARPEGNA.

L'affetto che io ho sempre portato e tuttavia porto al Coletti mio argretario e consigliere di Stato è noto a V. Paternità, e siccome io gli desidero così di buona voglia gli procurerò aempre ogni comodo e beneficio. l'gli preme atraordinariamente d'accasar suo figlio, ed io sentirei gusto ehe ne seguisse l'effettu per soddisfazione di lui e stabilimento della sua casa, Avendomi però mostrata una lettera di V. P. e fattomi consapevole de' partiti che s'offrono costi ho voluto ancor io pregarla a tener mano, perché ne segua la conclusione in quello che si stimerà il migliore, adoperandosi coll'efficacia de'suoi uffici, ricorrendo ai mezzi ehe saranno più opportuni, e valendosi anche del mio nome con chiunque credera che ne possa facilitar l'escruzione, lo di tutto quello che la P. V. opercrà a favor suo conserverò gratissima memuria per corrisponderle con la dovuta prontezza in tutte le sue occorrenzo, ed alla P. V. auguro per fine da Dio ogni più desiderata contentezza. 7 giugno 1642.

## AL SIG. CONTE DI SIRUELA.

lo mi recherò sempre a favor singolare che V. S. mi porga occasione di poterla servire . non avendo io ne desiderio ne debito maggiore di questo. Spedisco dunquo all'Eccell. V. il conte Testi, mio segretario e consigliere di Stato, perche di persona riceva i suoi comandamenti, e senta dalla sua viva voce quello che si compiace di comunicarmi. Ha V. Ecc. conosciuto e praticato il conte e sa di potergli sicuramente conferire quanto occorre, ed io valendomi dell'opportunità lio imposto al medesimo molte cose perche le riferisca a V. E. e la sopplichi a farmi godere in queste così torbide congiuntare de' frutti della sua autorità e del solito suo cortese affetto. Non passerà questo senza grande accrescimento delle mie antiche obbligazioni, e rimettendomi nel di più al detto conte, bacio a V. E. con tutto l'animo le mani. 21 giugno 1642.

## AL SIG. PRINCIPE PREFETTO.

Sebben l'ottime qualità del Fabbri che serve di cornetta nella compagnia del capitano Filicaja possono da loro atesse invitar l'E. V. ad esercitar seco ogni atto d'umanità; non le sa-CHIASSERA, TESTI EC.

ranno perciò forse discari li miei uffici ne sentirà male che ancor io mi mostri conoscitore de' suoi onorati talenti. Prego donque l'E. V. a compartirgli il calore della sna autorevole protezione in ogni sua giusta necorrenza, ed a far si che dagli effetti egli venga in cognizione che le mie instanze sono presso di lei di qualche riguardo. lo di tutte le grazie che V. compartirà a lui per rispetto mio le sentirò particolarissima obbligazione per servirla eon egual prontezza sempre che me ne porga l'oecasione, ed a V. E. bacio per fine affettoosamente le mani, 21 giugno 1612.

## AL SIG. MARCHESE DI FOSDINOVO.

Pieno d'amorcvole affetto è l'ufficin che V. S. ba voluto passar meco per mezzo del dottor Carroccio al suo ritorno di Mantova, e aiccome m' obbliga molto, molto ne la ringrazio. Della mia corrispondente volontà stimo che V., S. abbia certezza tale, che soverchia fosse per essere ogni nuova espressione. Ne rimetto la prova agli effetti, ed assienrandola che li suoi interessi saranno da me riputati mici proprii, mi riporto nel di più al detto dottore, ed a V. S. auguro da Dio il colmo delle prosperità.

12 Iuglio 16(2.

## AL SIG. BARONE WATEVILLE.

All'attestazione che il conte Testi m'ha fatta al suo ritorno del continuato amorevole affetto di V. S., s'aggiugne la confermazione che ella stessa me ne fa colla sua delli 26 del eaduto. Coteste dimostrazioni mi giungono care; benché per altro poco necessario per l'antica notizia che ho della gentilezza di V. S. Ne la ringrazio con tutto l'animo e l'assicuro ebe in tutte le occasioni di servigio e soddisfazione sua troverà sempre in me la debita corrispondenza, e senza più saluto V. S. con tutto l'animo.

6 agosto 1642.

#### AL SIG. MARCHESE D'ESTE.

Ricevo la relazione e la pianta della battaglia guadagnata dal signor D. Francesco di Mclo al Castelletto, e siccome l'ho veduta con gusto singulare, così resto con particolare obbligazione all'E, V, che s'è compiaciuta di mandarmela. Io ne la ringrazio però con tutto l'animo, ed aspettando che a coteste sue cortesi dimostrazioni ella aggiunga quella ch'io desidero più di tutte l'altre, cioè qualche oceasione di poterla servire, bacio per fine a V. E. cordialmente le mani.

6 agosto 1642.

#### AL DOGE DI VENEZIA.

La venuta del segretario Ballarino, che Vostra Screnità e l'Eccellentissimo Senato si sono compiaciuti di mandar qua per le correnti rivolte, m'ba recato onore e consolazion singolare, veggendo in conformità de' mici voti continuarmisi il benignissimo affetto, e la poderosa protesione di questa Eccelsa Repubblica, lo ne rendo a Vostra Serenità umiliasime grazie; assieurandola che se non per altro, almeno per finezaa di divozione proeurerò in ogni tempo di rendermi meritevole de' lor favori. Mi rimetto nel di più al sig. principe Luigi mio sio, ed allo atesso segretario Ballarino, baciando alla Serenità Vostra riverentemente le mani, e pregando a cotesto Serenissimo Dominio pel pubblico benefizio perpetua esaltazione e proaperità.

12 agosto 1642.

## AL GRAN CANCELLIERE DI MILANO.

L'ahbate Fontana mio ambaseiatore rappresenterà a V. S. illustrissima per mia parte un certo particolare, nel quale, atante l'esempio di altri, più per riputazione che per altro io tengo non ordinaria premura. Io so ohe niaanno più di me atima il merito, la periona e la casa di V. S. illustrissima, ne maggiormente desidera di impiegarsi in cose di suo servigio. Voglio dunque eredere che la disposizione di V. S. Illustrissima sia corrispondente all'affetto mio, e ne aspetto ogni più amorevole argomento in questa occasione, mentre rimettendone nel di più al predetto abbato anguro a V. S. illustrissima da Dio il colmo delle prosperith.

14 agosto 1642.

## AT BE DI SPAGNA

Ha ventidue anni che il marchese Giovanni Pirovano esereita la carica di Questore nel Magistrato ordinario di Milano, e colmo non men di anni che di merito, desidera di poterla rinunsiare al marchese Filippo sno figlio, che in età più fresca ha requisiti altrettanto rignardevoli. lo che tengo colla casa loro relazione d'antica amicisia supplico con ogni più divoto affetto Ia M. V. a concorrerci col ano reale assenso, ed a credere che io non mi moverei al presente ufficio quando non conoscessi che nel vantaggio loro si tratta del suo proprio servigio. Riputerò che la mercede aia collocata nella mia medesima persona, per corrispondere alla mia obbligazione in quella forma ch'è propria d'un animo riverente o ossequioso qual e il mio, e senza più alla M.3V. umilmente m' inchino. 28 agosto 1642.

## AL SIG. PRINCIPE CARDINAL DE' MEDICI.

L'ufficio che il sig. marcheso Guicciardini ha passato meco per parto di V. A. ó pieno di cortesia, e io gliene rendo le dovnte affettuosissime grazie. Riceverò per favore altrettanto acgualato che V. A. mi porga qualche. occasione di poterla servire; e baciandole con tutto l'animo le mani, le prego da Dio benedetto il colmo delle prosperità.

20 settembre 1642.

## AL DOGE DI VENEZIA.

La testimonianza che del paterno benigni simo affetto di Vostra Serenità e di tutto l'Eocellentissimo Senato m' ha portata il aig. cavaliere Angelo Corraro, provveditore e commisaario sopra queste loro miliaie, è stata ricevuta da me con sensi di riverenza e d'obblico singolare. lo ne rendo però alla Serenità Vostra ossequentissime grazie, confessando che tanto più grande è 'l favore quanto maggiore è 'l merito di lui che me'l porta, o che per le aue non men prudenti che nobili e discrete maniere s' è resa grandemente parzisle la mia corrispondenza nella stima e nell'affetto. M' intenderò con esso seco in tutte l'occorrenze che riguarderanno il gusto e il servizio della Screnissima Repubblica, e sentirò sempre volentieri i consigli del ago boon gindisio: mentre confermando alla Serenità Vostra la mia loquisita divosione, le bacio umilissimamente le mani, ed a cotesto Eccelso Dominio prego da Dio benedetto continuata esaltazione e prospe-

20 settembre 1642.

## AL RE CATTOLICO.

Si eredo cho V. M. ai degni avere in qualcho consideraziono i mici nfiici e che la aua reale benignità riceva di buon occhio le auppliche della mia umilissima servitù. Conosor cho è mia gran riputazione il conservarmi in così huon credito, onde mi fo lecito d'implorare la grandezaa e beneficenza di V. M. a favore dell'auditore Giuseppe Migliori napolitano per quello che la M. V. compiacendosi, intendorà dal Conto Duca, a cui più diffusamento nescrivo, per non fastidire V. M. di soverobio. La grazia stimerò che sia fatta a ma medesimo godendo d'accreacere sempre più le mio per altro infinite obbligsaioni. Ed alla M. V. rivo rentemente inchinandomi, prego dal Cielo con tinuata esaltazione o prosperità.

Modana, il 2 ottobre 1642.

## AL SIG. D. MAURIZIO DI SAVOJA.

L'amorevole prontessa colla quale V. E. ha ecoperato al favore che mi fa il aig, principe Tommaso, obbliga la mia volontà per altre parzialissima del suo merito a corrisponderie con egni più vivo affetto, ed a ringraziaria come

fo con tutto l'animo. Questa espressione di parole sarà autenticata a V. Eccellenza dagli effetti sempre che mi porga l'occasione di poterla servire; e rimettendomi nel di più al conte Pelagnino, bacio a V. Eccellenza per fine le mani.

12 novembre 1642.

## ALLO STESSO.

Il Barceio che terna coula ringraierà novamente V. E. per mis parte degli amoveroli offici con che s'è contentata di cooperare a quella corteca disposizione che il sie, principe Tomman avera di favorirmi in proposito della gente. Condido de V. E. sia per ironnoscere nell'attentatione di ini s'affettuosa cerrisposime maggiore che il tener frequenticente cossisoni di pateria servire. Pergo V. E. a tener mano, perche quanto più solleciamente axa possibile, mi sia mandata la detta grante, essendo troppo intante e periosi l'urgenza che ne tengo, e rimettendoni and fipi nia perfato Barceio, in consente co

21 novembre 1042.

## AL SIGNOR DUCA . . . .

Cortesissimo è l'affirin che V. A. s'è compiacinta di passar meco col merzo del sia, ambasciatore Ugolini, e pereiò gliene rendo le dovute affettuosissime grazie. Desidero che V. A. a a coteste sue dimostrazioni d'umanità agginaga anche quella de' suoi comandamenti, mentre nel di più rimettendomi al prefato sig, ambasiatore, bacio a V. A. con tutto l'animo le mani.

29 novembre 1642.

#### A MADAMA DI PARMA.

Il conte Testi, che viene costà, porta ordine di baciara SV. A le mani per parte mia e di ratificarle la mia per tanti rispetti l'obbligata conservanas. Sopplico V. A. a scuarmi se non le servio di mio pugno, perché la moltiplicità delle occupazioni non mi permettono di poter farlo, e non senza mia particolar mortificazione. Spero di veder V. A. quanto prima e d'averla a servir di prescuza, come sopra ogni altra cons desidente.

Mi rimetto nel di più al detto Conte, ed a V. Altezza bacio reiteratamente ed all'infretta le mani.

8 dicembre 1642.

## AL SIG. CAP. LODOVICO NALDI

Nell'angurarmi felici queste feste del Santissimo Natale, V.§S. mi ricorda il mertto e la bnona intelligenza della sna casa colla mia. Io dell' nno e dell'altro ufficio condiamente la ringrazio, perchè l'uno e l'altro mi giunge caro, accrescendo oltre gli antichi rispetti le mouve dimottrazioni dell'amorcvolezza di V. S.

l'obbligo della corrispondenza all'affelio e gratitudine della mia volontà. Di questa lo le darò argomenti più certi coll'opere ateus in totte le sue occorrenze. E le rianguro per fine da Dio ogni più desiderata contentenza. 27 dicembre 1642.

F. T.

## AL SIG. PRINCIPE MAURIZIO DI SAVOJA.

Se io mi recheré a veotora singulare il potre cerrier IA. V. di presenta, «l'imangini quanto di honoa veglia e prontismente lo le conceda il rateri di Milfeliore. Ben riceverò per grania che V. A. con la solita libertà mi significhi se ha poneiro di ritenero per sempre presso di se, o pure a tempo prefino, e periliamente per quanto, perchò a resudo lo biangon di segetto della sua professione, quando aspipia che qui uno ni per cironare, posso de suppia che qui uno ni per cironare, posso de suppia che qui uno ni per cironare, posso de suppia che qui uno ni per cironare, posso de suppia che qui uno ni per cironare, posso a V. A. per fine con tutto l'animo le manta.

ALLA SER. SIG. DUCHESSA DI MODANA.

\_ ...

Prese poi il sig. Duca Serenisa, questa notte prossima passata circa le sett' ore quel poco medicamento di cassia, che i medici avevano ordinato. Ha dormito assai quietamente e dopo una buona evacuazione si è sentito notabilisalmamente sollevato. Il eiho è stato poco, ma però tolto senza abboerimento; ha riposato con un sonno quietissimo, e già comineiavamo a sperare che S. A. non fosse più pee sentir al-tro. Circa le ventitre ore l'è sovraggiunto nu nuovo parossismo, ma piacevole e rimesso assai, e direi insensibile, se non fosse accompagnato da qualche gravezza di testa. Ora sta in buonissima tolleraoza; ed io col parere de' medici tengo per fermo che dimattina con laprire a S. A. la vena del fegato nel braccio diritto. come si farà, sia per troncarsi affatto tutta la radice di questa pnea indisposizione. Pino a quest'ora assicuro V. A. che il male è fuora di tutti i pericoli, e che non dà indicazione che non sia mite e sincera. I medici mandano a V. A. la loro relazione, ehe sarà forse più conforme ai termini della medicina, ma non più conforme alla verità del fatto. In ogni caso V. A. scuserà l'ignoranza, e gradirà la divozione, mentre per fine con profondissima riverenza me le inchino.

Di Venezia, il 20 febbrajo 1643.

Agginogo che il medico Salvatico arriva da Padova in questo punto, e trovando che la febbre di S. A. è insceriuima e leggiera, spera che dimattina debba cuserne totalmente netto. Adesso che non soco più di quatti ore, essa è in grandissima declinazione e S. A. medesima si sente sollevatissima.

F. T.

#### ALLA STESSA.

lo non sarò rimeito bugiardo a V. A. nella mia relazione. Il sig. Duca Serenissimo sta bene, che ne sia riugiaziato mille volte Dio benedettu. La missione del sangue ebe li fecero jermattina giovò mirabilmente, e tauto, che il parossismo, il quale doveva sovraggiungere a S. A. prima delle ventitre ore, tardò oltre l'avemaria, e fu cost leggiero che i medici appena se ne accorsero. Ha dormito tutta questa notte quietissimo fino alle undiei ore: alle trediel è stato inticrissimamente netto da febbre. Hanno dato a S. A. un poeo di medicamento di airoppo rosato solutivo con due dramme di scnna e un poco di cremor di tartaro: in questo punto comincia ad operare con gran soavità. In fine il aig. Duca è libero affatto d'ogni aorte d'alterazione, ed io umilissimamente me ne rallegro con V. A., mentre con profonda venerazione me le melino.

Di Venezia, il 22 febbrajo 1643.

V. T.

#### AL SIG. CARDINALE N.

Che io mi sia rallegrato della promozione di V. Eminenza gliel persuaderà facilmente il suo proprio merito e la mia particolare osservanza. Ma io non devo per questo ommettere quelle espressioni che si convengono in simiglianti occorrenze, e perciò me ne congratulo sero con queste due righe în ogni più viva ed efficace maniera. Supplico V. Eminenza a gradir l'ufficio e molto più l'affetto che l'accompagna, dandomene qualche cortese segnale col favore de'snoi comandamenti, che io per fine bacio all'Eminenza V. con tutto l'animo le mani.

18 agosto 1643.

## AL SIG. CARDINALE PANZIROLO.

Ha gran tempo che V. Eminenza fatica per la Santa Sede, e però dovuto l'era l'onor della porpora, e dec sentir gusto d'averlo meritato forse più, che d'averlo conseguito. Queste conaiderasioni accreseono la mis contentezza per espressione della quale bo stimata convenienza di debito lo scriverle queste due righe. Gradisca V. E. l'ufficio e nelle sue consolazioni non nieghi a me quella de' suoi comandamenti. che senza più le bacio con tutto l'aoimo le mani.

18 agosto 1643.

#### AL SIG. MARCHESE D'ESTE.

Ricevo la lettera che piena d'affetto e cortesia V. Ececllenza mi scrisse fin sotto i quattordici loglio p. p., o del suo prospero arrivo alia Corte dopo si lungo e penoso viaggio mi rallegro con esso lei di tutto cuore; siccome della parte che s'è compiaciuta darmene cordialmente la ringrazio. Della venuta di V. E. in queste bande quando ehe fosse io sentirei particolarissima contentesza per aver più proste e più vicine le occorrenze di poterla servire. Dei progressi dell'arme della Lega e di quanto specialmente a'é fatto da me e della mia gente sarà V. E. picnamente informata del padre Guidi che ne tiene ordine preciso, ed al quale se ne mandano distinte relazioni; e però a lel rimettendomi bacio all' E. V. di totto l'asimo le mani, e le prego da Dio benedetto il colmo delle prosperità.

2 settembre 1643.

## AL SIG. DELLA LIONA.

Mi rallegro che il viaggio di V. S. illustrisaime a Parma non sia svanito, perchè spero di riverirla a mezas strada, non volendo il padron Screnissimo ch'ella passi per li suol Stati furtivamente senza essere riconosciuta. Tralascio dunque i rendimenti di grazie e tutti gli altri uffici che soco proprii della mia obbligata divosione, perché mi riserbo di soddisfare al debito di presensa ed in forma più cooreniente.

10 settembre 1643. w. 14.

## AL SIG. MARCHESE PIO ENEA OBIZZO.

L'antico merito della casa di V. S. e la sua particulare amorevolezza obbligano l'affetto mio alla dovuta corrispondenza, ed io non lascierò di dargliene aegni in tutte le occorrenze che mi si presenteranno d'interesse, o soddisfazion sus-Fatò lo stesso in queste congiuntare nelle quali però so che la discretezza di V. S. compatirà qualche angustia che porta acco la necessità che bo di tener in piedi goesta soldateses e per difesa de'iniel Stati e per riputazione della mia propria persona. Ho detto il medesimo al conte Testi che me ne ha partato per perte di.V. S., e però salutandola con tutto l'asimo le auguro acuza più da Dio benedetto ogni prosperith.

422 24 settembre 1643.

## ALLA SIGNORA DUCHESSA DI MANTOVA.

Dal coote Ludovico Canossa gentilnomo della mia Camera che io apediaco all'A. V., ella riceverà nuovi argomenti non meno della mia osservansa che della mia confidenza. Spero ehe l'A. V. sia per prestargli cortese credito in tutto quello che le rappresenterà per parte mia, e per rimandarmelo col favore di qualche suo comandamento per rendermi altrettanto abile quanto sono obbligato a servirla. Mestre dunque a lui mi rimetto bacio a V. A. con totto l'animo le mani

28 sett-mbre 1643.

## AL PRESIDENTE PARTENIO PETAGNI.

Ricevo dal coute Ottouelli una nuova atteatazione dell'amorevole primura con che V. S. illustrissima ultimamente ancora a'r compiaciuta di proteggere i miei interessi rosti, e confessandogliene il debito vengo a ringraziarnela con tutto l'animo; e perelie un benrficio serve di confidenza a chiederne un altro la prego a continnarmi il suo patrorinio, ed a sollecitar la apedizione del negozio, con sieurezza che in tutte le occorrenze di sno servigio io sia per corrisponderle con prontezza singolare; e rimettendomi nel di più al detto conte anguro a V. S. illustrissima tutte le prosperità. 3 ottobre 1643.

#### AL GRANDUCA DI TOSCANA.

Non merita riugraziamento quello che si fa per debito, e però soverchio è l'ufficio che V. A. s'è compiseinta di passar meco mentre io per tanti rispetti sono obbligato a corrispondere alla sua benignità. Di qorsti mici sentimenti sara V. A. più reattamente informata dal signor commendator Grifoni, rbe di presenza averà potuto conoscere, e le confermerà la prontezza dell'animo mio e la diligraza che uso del continuo per servirla. Noi marcismo sollecitamente verso le montagne, ed avendo io informato esattamente il sig. prinripe Mattias de'nostri disegni per camminar di buou concerto, mi riporto al contenuto delle medesime lettere, e per non tediar l' A. V. di soverebio resto e le bacio con tutto l'animo le mani. 11 onobre 1643.

#### AL SIG. CARLO BRANCACCIO.

Mi rallrero che V. S. abbia conseguito dalla Maestà del re Cattolico l'abito di sant' Jago per lo signor suo figlio. Né perorre ch'ella mi ringrazi degli uffizi ebe pereiò lio passati alla Corte, perene la mia corrispondenza è tenuta molto di più al suo merito ed all'amorevole affetto ch' in tatte l'oceorrenze m' ba dimostrato. Desidero che V. S. ne faecia prova in cose di maggior rilievo, e la saluto per fine con tutto l'auimo.

18 novembre 1643.

## AL SIG. LANDAMANO.

## E AL CONSIGLIO DEL CANTON D'URI.

Al valore che ha mostrato qui in tutte le occasioni che ac gli sono presentate il capitano Gio, Pietro Roll, s'aggiunge la testimonianza che maggiore d'ogni eccezione le SS. VV. illustrissime si sono compiaciute di farmi della nobiltà del suo sangue e del generoso costume de' suoi maggiori. Grande però è l'aumento di ma che s'è fatto presso di me delle qualità di Ini; e persuadeudomi di cooperare ancho

in questo al gusto delle SS. VV. illustrissime nel servigio delle quali io mi impirgherò semre eou singolar prontezza ed alaerità, non ho lasciato di esibirgli cariehe ed avanzamenti. sebben rgli distratto forse da altri suoi interessi non ha saputo risolversi d'accettarli. Tutto eiò sia detto alle SS. VV. illustrissime in espreasione del desiderio che io averò sempre di poter corrispondere alla loro enclese volontà, mrntre per fine prrgo Dio benedetto ebe alle SS. VV, illustrissime conceda ogni più lunga consolazione e prosperità. 25 novembre 1643.

## AL SIG. CONTE NICH.

Dell'affetto parzialissimo con che lo osserv il merito, la casa e la persona di V. E. le farà piena fede il conte Raimondo Montecuccoli mio maestro di eampo generale ehe spedisco alla Maestà dell' imperator mio signore. Gradisea V. E. nell'espressione di lui il mio ardentissimo sincerissimo desiderio di servirla, e per darmi qualche contrassegno della sua cortese corrispondenza favorisca colta sua aptorità il medesimo conte negli interessi che tiene costì, con sicurezza di obbligare straordinariamente me stesso. Nella prossima passata campagna egli s'è adopresto in mio servigio con valore, prudrnza e puntualità degna di vero ravaliere, e procurando i sooi vantaggi soddisfo alla mia gratitudine. Mi rimetto nel di più al detto conte, ed all'E. V. bacio di tutto enore le mani. 13 dicembre 1643.

## ALL'ARCIDUCA LEOPOLDO.

Spedisco il conte Raimondo Montecocoli mio maestro di campo generale alla Maestà dell'Imperatore mio signore per dargli una riverente informazione di quanto è succeduto qui nella prossima passata campagna, ed all'A. V. con tale opportunità rinfresco la memoria del mio continuato divotissimo osseguio. E perchè egli s'é adoperato con gran valore e non miuor prudenza nel mio servigio, ed ba obbligata la mia gratitodine a corrispondergli in tutte le sue occorrenze, supplico V. A. a compartirgli negli interessi che tiene costi la sua antorevole umanistima protezione, che sarà anche in aumento de'mici proprii debiti; ed a lni rimettendomi nel di più, bacio all' A. V. riverentemente le mani-

13 dicembre 1643.

#### AL PADRE ZAMBOTTI.

Due lettere vengono alligate al presente pie go, ed amendne sono a nizza volante perobè V. P. possa leggerle, e prendere dal contenuto d'esse un'esatta informazione del nostro desiderio. Ci sarà caro ebe dopo averle vednte le presenti al P. Ruffini, e tenga mano co'suoi uffiej, perché le lettere che s'hanno da serivere al P. geocrale siano affettuose, efficaci,

ed iu oas parola corrispendenti alla mia premura: che se V. P. aresse presa anore ella col P. georale, il che giovami di credere che sia lo riguardo del suo merito, mi faz grandissimo piacere a scrivergli ancor ella due rippe, ed a cooperare più caldamente che poò al huon esito del negozio. So che V. P. non lazierà di darmi anche in questo le rolite di imostrazioni della sua amorevole volontà, e la saluto per fice coo totto l'asimo.

# 16 dicembre 1643. AL PADRE ALBERTO RUFFINI.

Dalla congiunta che noi scriviamo al P. generale, V. l'aternità resterà pienamente informata del desiderio e della premura nostra. Ci sarà caro ch'ella l'accompagni con quegli ufficii che stimerà essere più efficaci ed opportuni per lo conseguimento della nostra intenzione, mettendo in considerazione del padre e il merito del cavaliere e l'ardente volontà ebe noi abbiamo di vederlo consolato. Trattasi anche iu una certa guisa del servigio di Dio, dovendosi cooperare che quelle facoltà cadaoo piuttosto in testa d'un cattolico, che d'un luterano. Questi pochi motivi hasteranno a V. Paternità per una piena esattissima instruzione della nostra mente e del nostro gusto, ed asaicurandoci ch'ella dal canto auo l'anderà coadinvando col solito suo amorevole affetto restiamo augurando alla P. V. il colmo delle prosperità. 16 dicembre 1643.

## AL GENERALE DE' GESUITI.

Il conte Raimondo Montecuccoli mio mastro di campa generale ha tal merito colla persona e casa mia, che nessuna cosa mi sta maggiormente a cuore che il dargli le dovute dimostrazioni della mia corrispondente gratissima volontà. Cugino di lui fu il conte Girolamo cameriere della Maestà dell' Imperator mio signore, e suo consigliere di guerra; e moglie di questo fn la contessa Barbara Concini che sì trova e dimora in Vienna. Essendo però egli passatn a miglior vita, e non avendo questa ebe nn solo figliuoln luterano, preteuderchhe il conte Raimondo, come più prossimo parente di lei, di dover essere lasciato erede delle sue facultà che sono assai considerabili; colla contessa Bashara intendo essere di grande autorità il P. Alberto Wilpenhoff di cotesta compagnia di Gesù, e però vengo con gran confidenza c con egual premura a pregar V. S. di scrivere efficacemente al detto Padre, perche pigliando in protezione gl'interessi del conte Raimondo voglia essergli favorevole de' snoi nffiej, ed inainuarie con la aua destrezza la convenicoza d'istituirlo ereda come ho accennato di sopra. lo so quanto un ordine di V. S. possa essere di giovamento al conte, e spero ch'ella sia per darlo con tanto ardore con quanta prontezza in altresi abbraccierò tutte le occasioni di sua soddisfazione e servigio ; facciane V. S. la prova ch' io per fine la saluto con tutto l'animo. 16 dicembre 1643,

## ALL'IMPERATORE.

Accompagna Din benedette Parmi di V. M. en properia Verminenti, perché sono fintita dalla piuti, en on fintita dalla piuti, en on fintita dalla piuti, en la soccopiqua di la consulta en alla calcia e la consulta e alla calcia e alla calcia e alla calcia dalla del vatione e dalla fede. Il successo ficialismo en a Visianani sin seggierice con falli corretti la popula contingiamente V. M. e del calcia del calcia e del calcia del

## ALLA DUCHESSA DI MANTOVA.

19 dicembre 1643.

Gli uffici di V. A. serano, persus di son in squi tempo al granda ancibi, con di delle dendo, oltre tutti gli altri rispetti, la centra prontezza con chi cili di continon infercion. Nella vacenza del canonicato di Caril per la morte del gil. D. Frazacco, Bossi, setti pieri foro Coprati, e restirio pasto che in lei sur corrano i necessari requatti di hosti enficienza sifim che in servendo V. A. possasi difere a nen neclesiono, do s'apeticia la micro di difere a nen neclesiono, do s'apeticia la micro di difere a nen neclesiono, do s'apeticia la micro della responsa della

## 19 dicembre 1643.

## AL SERENISSIMO PRINCIPE TOMMASO DI SAVOJA.

Ha qualehe tempo, che travaglia in cotesti armata di V. A. in caries di alfiero di corasse il signor Carlo Sanvitali gentiluomo parmigiano. La sua nascita, i suol talenti, e le sae pro prie onorate operazioni possono renderlo me-ritevole della protezione di V. A. senz'altra esterna raccomandazione; compiacciasi nondi meno ch'io soddisfaccia all'affetto mio, ed al desiderio che ho di vederlo avauzato all'occorrenze, supplicandola a compartirgli in grani mia i suoi favori con qualcha parziale dimostrazione di henignità, ed a fargli consecre dagli effetti, che i mici uffici sono presso di lei di qualche rignardo. Di tutti gli onori, che V. A. gli fara io le sentirò particolarissima obbligazione per servirla con egnale prontessa sempre che me ne porga occasione co' suo comandamenti. Ed all'A.IV. bacio per fine af fettnosamente le maui eq.

16 gennajo 1644.

## AL SIG. MARCHESE DI VELADA GENERALE DI MILANO.

Intendo che il capitano Fontanè nobile di Borgogna, che veniva a servirmi nel reggimento del colonnello Metri, sia stato carcerato costi per essersi trovati nella sua compagnia tre soldati ch' erano assentati al servigio della Maeatà del Re mio signore, e vengo nel medesimo tempo richiesto a interporre con V. E. i miei nffici per la sua liberazione. Io non nego che egli a rigore non sia incorso nella pena, ma non sarebbe luogo alla grasia, quando non ei fosse il delitto, e quanto più grave è l'eccesso, tanto maggiore sarà la lode ilclia son elemen-25, e tanto più atretto il vincolo della mia ob-bligazione. Egli ha avuto intenzione di servirmi, e benche il mezzo sia stato improprio e poco conveniente, la volontà nondimeno ha merito presso la mia gratitudine, e parmi d'esser tenuto a proteggerlo ed ajutarlo. Supplico dunque l'E. V. con ogni maggiore efficacia a donare alla mia intercessione ogni sua colpa, che nella mia propria persona riputerò che vengano collocati gli effetti della sua umanità per servirla con egual prontezza sempre che me ne porga oceasione, ed a V. E. bacio affettuosamente le mani.

## 12 febbrajo 1644.

## AL GRAN CANCELLIERE DI MILANO.

La gentilezza di V. S. Illustrissima promette all'affetto mio ogni migliore corrispondenza, e perciò vengo confidentemente a raccomandarle il capitano Fontane nobile di Borgogna, che veniva a servirmi nel reggimento del colonuello Metri. Egli è stato trattenuto costi per aver assentati nella sua compagnia tre uomini che già stavano arrolati al soldo di S. M.; ed io confesso che il delitto è grave, ma non tale però che non sia capace di remissione e di perdono. La sua intenzione è stata di servirmi, e benebé si sia valuto di mezzi illeciti ed improprii, parmi ebe quell'atto di volontà sia di gran merito appresso la mia gratitudioe. So che l'autorità di V. S. illustrissima può essergli di gran giovamento, ed io la prego a riceverlo in protezione, ed a favorirlo efficacemente, certificandola che nella mia propria persona stimerò che sia collocato il henefisio, e che gliene sentirò la medesima obbligazione. Intanto anguro a V. S. illustrissima ogni maggiore prosperità. 12 febbrajo 1644.

#### AL SIG. CARDINALE BICHL

Il proverhio volgare è, che mala radice non produce buon'erha. Ma ogni regola patisce la ana eccezione; ed in me stesso ho sperimentati ultimamente effetti tutti in contrario. L'ozio e 'l tedio della barca al nostro ritorno da Venezia a Modana hanno risvegliata la mia divozione verso l'Eminenza Vostra, si che la

543 moria delle sue grazie e delle mie obbligazioni eccitando l'intelletto, mi ha cavata dalia penna la qui congiunta canaone; la imando a V. Em. e la anpplico a riceverla in grado, non come parto di buon poeta, che non professo e non ambisco questo titolo, ma come osequio di riverente servitore, che tale certo me le dimostrerò in tutte le occasioni. La sottoscrisione de' capitoli della pace sarà l'antentico della mia composizione. Questa si spera mediante il valore di Vostr'Eminenza; ed io amilmente inchinandomi prego da Dio benedetto, che al cumulo di tanti suoi applansi aggiunga il colmo di tutte le prosperità.

Modana, il 15 febbrajo 1644.

## AL SIGNOR MARCHESE DI VELADA GENERALE DI MILANO.

Cortesissimo è l'ufficio che V. Eccellenz s'è compiaciuta di passar meco per mezzo del signor mastro di campo D. Gasparo Carmo, e però gliene rendo quelle grazie che per me si possono maggiori. Il medesimo averà all' incontro potnto conoscere quanto sia ardente Il de-siderio che io tengo di servire all'E, V. non solo per quello ehe si deve a S. M., ma per quello clie spetta all'E. V., ed aspettando ch'ella mi porga oceasione di comprovarglielo più evidentemente coll'opere a lui mi rimetto, ed all'E. V. bacio per fioe con tutto l'animo le mani. 21 marzo 1666.

#### AL SIG. CO. GIO. BATT. MONTALBANO.

I tempi ehe variano partoriscono accidenti che non darano, e non è maraviglia che il male si metta quaggiù qualche volta la maschera del bene. Chi ha fondamento di merito come V. S., resiste facilmente ad ogni incontro d' avversa fortuna: e chi ha bnona volontà, come io professo, non dura fatica a sincerarsi della verità. Interposi i miei uffici a pro di V. S. eol sig. vicere, e lo feri di huona voglia per corrispondere all'amorevole affetto ch'ella mi dimostrava. M'impiegherò con egual prontezza in tutte l'altre necorrense di gusto e soddisfazion soa per soddisfare all'ohbligo eh'ella mi impone colla sua discretezza. Facciane V. S. la prova, ch'io per fine le auguro da Dio benedetto vera contentezza e prosperità. 22 marzo 1644.

#### AL SIG. CARDINALE PRANCIOTTI.

Intendo che il Grilli arciprete di Castelnuovo di Garfagnana si trova così aggravato che la sua salute vien messa per disperata da'medici. Concorrerà, succedendo la morte, al Beneficio D. Gio. Bat. Castellari nativo della medesima terra, ed essendo soggetto per bontà di vita e per letteratura di non ordinaria qualità, ho risoluto di supplicare V. E. a riceverlo in protezione, ed a far al che mentre la lui ai trovino que'requisiti ch'io suppongo per indubitati, celi sia preferito ad ogni altro. La premura eh'io tengo nel buon esito di questo negozio è straordinaria, e tole in conseguenza sarà l'obbligazione che io ne sentirò all'Eminenza V., la quale ha da credere di collocare la grazia non nella sua ma nella mia propria persona, Servirò all'incontro V. Eminenza con egual prontrzza sempre che si compiacria di porcermene l'occasione co' snoi comandamenti, e senza più le bacio con tuttu l'animo le mani.

24 marzo 1644.

## AL SIG. CARDINALE BICHI.

En stimato miracolo, ch'altri scrivesse tutta l'Iliade d'Omero in carattere così minuto che capisse in un ben piecolo guscio di noce; ma che dirò iu di V. Em. che in due sole e semplicissime righe di cui m'ha favorito rinchinde tutti gli otti di cortesia, tutte le dimostrazioni d'umanità, che mai possono concepirsi da un animo veramente eroico com'è il suo? Non ha V. Eminenza interrotta quella divosione ch'in questi giorni santi io dovrei prestare o Dio ha ben accresciuta quella che professo all' Em. Vostro, e se non merito per un verso, meriterò per un altro. Pretendo però di meritare aneh'appresso a Dio, mentr'in lri riverisco un ritratto della bonta delineato così al vivo. Annessa vien la risposta del Screnissimo aig. Duca mio signore, ed io all'Eminenza V. profondomente ni'inchino. 26 marao 1644.

#### ALLO STESSO.

Di letto ore mi trovo (ha già qualche giorno), poco ben ridotto di sanitò, scenso a V. Em. l'umanissima aua col fausto avviso dell'intiero componimento delle cose, e però gliene rendo le dovute umilissime grazie. Non me ne rallegro già con V. Em., perchú l'bo fatto com'ella sa già molte settimane sono. Previdi il fine fin da principio, e per farmi credere che la pace dovesse farsi bastommi il sapere, che V. Em. fosse quella che la maneggiasse, Me pe rallegro co' principi interessati che l'hanno accettata, perché finalmente il beneficio è tutto loro, e la fatica è tutta sua. Egli è ben vero, eli'ogui travaglio è soave quando vien accompagnato dalla gloria, e bene impiegati nelle pairstre son quei sudori che terminano nelle eorone e negli applausi. Al merito però di V. Em. non è premio quaggiù che sia intieramente adeguato. Bisogna ch'ella l'aspetti da più alta parte, e si contenti in questo mentre che l'Italia confessi con eterna obbligazione d'aver ricevuta la salute della sua mano. Guardi Dio benedetto lunghissimamente la persona di V. Em., alla quale io per fine riverentemente m' inchino.

3 aprile 1644.

#### AL DUCA DI PARMA.

Ora che la pace è fatta, e che con ogni vantaggio di V. A. al sono tranquillate le turbolenac, i padri Cappuccini mi pregano a interporre con esso lei i miei uffici perche si compiseri di riconciliare la pristina ana benignità alla loro religione, e di contentarsi che vengano s riabitare in cotrati auoi Stati i loro vaoti con venti. Granile è la aperanza ch'essi banco di conseguire la grazia in rigoardo de favori, che eon tanta paraialità i serenissimi precessori di V. A. ed ella stessa per l'addietro banno lore compartiti. Grondissimo aarà l'obbligo ch' is pe sentirò all' Altezza V, per l'affetto, che per tanti e così stretti rispetti m'interessa nella soddisfazione di questi padri. lo ne sopphen dunque l'Altezza Vostra con ogni caldens maggiore, e le bacio prr fine con tutto l'animo le mani.

4 aprile 16:4.

## AL SIG. PRINCIPE CARD, D'ESTE.

Parmi di presentire else gl'interessi del Gosolari e quelli particolarmente de suoi conti non piglino troppo buona piega, lo so beni che tutto il male proviene dalle maligne rela zioni del padre Gnidi; e resto attonito ch'esh abbia tanta pressa in cose di tanta falsità: ma so ben anche che i ministri di costi con ci portano troppo buon affetto in riguardo d'eser egli dipenilente dalla persona, e coss mis-Concedami V. Altezza che senza missuna passione io possa parlar seco con libertà. Il ao me della Camera Ducale è fatto oggi mai di moniera odioso, ch'ognan fagge in adirlo semplicemente mentovare, il che certo non passi sensa pregindizio della riputazione ed socia del servizio del sig. duea Serenissimo. Sa l'A S. potesse scatire come ne parlino I suoi pe poli, e quello che ne discorrano quei di fasti son certo che non permetterebbe she la coot passassero in tal forma. È egli possibile che tutti quelli che banno a trattare con la Camera, non eccettnandone alenno, siano falsari s ladri, e che Dio per far nn aol uomo da bess a questo mondo abbia volnto far tutti glijaltri cattivi? sono cose difficilissime da credera e tanto più quanto quel solo diventa ricco a dovisioso mentre tutti gli altri vanno in per diaione. Ma io esco fuori del seminato, perchi la prima mia intenzione fu di aupplicare l'Alteaza Vostra a continuare la ana autorerole protezione al Casolari, e per dir meglio a me stessu, perche gl'interessi di lul gli stimo mici proprj. lo lo spero dalla singolar umanità di

V. A., ed umilmente per fina la riverisco. 7 aprile 1644.

## AL SIG. MARCHESE GIO. BATT. DE MARI

# DI SUA MAESTA'NEL REGNO DI NAPOLI

Il merito di V. S. molto heme da me concelto cra per se moderimo hastante seul'altra esterna interposicione a fir che con totto l'anice della considera della considera di contra considera della considera di considera di mezzo che pra suotrità e per qual fore rispetto dorrà carrer efficere e permaniva. Fondo lideras che mostra andia provincia di conderas che mostra andia provincia di conderas che mostra andia provincia di proderas che mostra di P. D. Angelo Maria Sedinari, ad susicurando di regioni di princia prata considera di considera di provincia di proportire di considera di proportire di provincia di proportire di proportire di provincia di proportire di pro-

# colmo delle prosperità. 10 aprila 1644. ALLA DUCHESSA DI MONDRAGONE.

Partendo il sig. vicerè da cotesto governo par di sentirsi che ne V. Eccellenza ne la signora donn'Anna Inclinino molto a fermarsi in regno. A me, che per taoti rispetti desidero di servir l'una e l'altra, è sovvenuto che la mia casa di Tivoli per la salubrità dell'aria e per le altre circostanze del sito assai delizioso potesse loro rioscire di qualche soddisfanione. Riceveressimo dunque il sig. Duco mio, ed io a favor particolare che le EE. VV. liberamente se ne valessero, sebbene per altro il nostro gusto sarebbe di servirle qui in Modana, dove il loro incomodo sarebbe minore; e molto maggiore all'incontro la nostra soddisfazione. A. V. E. ed alla signora donn' Aona è rimessa la maniera del favorirei , ed io riportandomi nel di più al conte Ottonelli bacio per fine a V. E. le mani. 20 aprile 1644.

## AL SIG. DUCA DI GUASTALLA.

Tarchi rispondo all'afficio cortese di comparatualo con l'Accellensa si compisciata di passa meco per la conclusione della pase, prechi la supettura di potenta ringrassiare perchi la supettura di potentali ringrassiare conformazioni del principi interessati. Escendo però il reggolo suiterata a regno cho per quanto poò argamentar il giudario non può descrie difficioli, lo soddici ad debito, o mi chiano particolarmente obbligato alla sua genitame. Corrispondero gia manorelli sentimenti distributa. Corrispondero gia manorelli restituente di la contrata della considera di contrata della c

20 aprile 1644.

#### AL SIG. PRINCIPE DI CARROGNANO.

Al merito della persona e della essa di V. E. si devono tutte le dimostrazioni di silma e d'ocore; e però della grasia che le la fatta il Re cristanismico los ir allegro, ma non mi maravigio. Io rendo bene le dovute prazio al PE. V. della parte cho s'è compisciosa di daruster, e della curtexe votosta che mi dimostra anche in questa occasione, pregnado per fine Dio benedetto che le sue prosperità si facciono serupta nangiciria.

6 maggio 1645.

## ALLO STESSO.

Cortese à l'ufficio di congratulazione che V. E. ha voluto passa mero per lo stabilimento della pase, come che sia prodotto du un affetto singolarmente amorevole, ni obbliga successiangolarmente. Lo ne ringrazio V. E. come devo, e desuleranilo th'ella mi poga occasione di corrappondrie celle opresi no core di suo servigio come fo vivamente coll'animo, bacio a V. E. per fine le maoi.

6 maggio 1644.

## AL SIG. ABATE DI BAGNI,

Ancorché Il merito di V. S. illustrissima fosse degno di ricevere il dovuto premio per via più breve e senza nuovo travaglio e fatica, io mi rallegro con tutto ciò ch'ella passi alla nunciatora di Francia, e vada a rinfreseare in quella Corte colle sue riguardevoli qualità la memoria del già eardinale suo fratello che sia in cielo. Del termine curtese che V. S. illustrissima ha voloto asar meco in darmene parte lo la ringrazio di tutto enore, ed aspettando che a coteste sue dimostrazioni ella aggiunga anche quella che io più d'ogni altra desidero, cioè qualche occasiono di Implegarmi in suo servigio, accompagno il viaggio di V. S. illustrissima con augnrii di prosperità, e la saluto con tutto l'animo.

20 maggio 1644.

#### AL SIG. MARCHESE DI VELADA

#### GENERALE DI MILANO.

Favor più argonitato in non potera ricerera dall' E. V. che la participazione della vittoria che tanto indiçua e glorina hanno ottevata di consultativa di con

ranse di continuate felicità. Piaccia a Dio benedetto l'esaudice i miel'avoti che sensa più bacio a V. E. con tutto l'animo le mani. 11 giugno 1654.

#### AL BE CATTOLICO.

La giuttisi dell'Altinino biblio, ch' siniste all'armi di V. No, e la virianana della un real persona che le avradora, humo riportata di-rescretto encise sotto a Lerodi fininger vittoria, di cei mi geogra in questo ponto l'avradiggi aven in geogra in questo ponto l'avradiggi aven in ogni più sifictiona e riverente maniera, e che da si febre avvenimento in preda angario di maggior gibra e properità. La rettissima intensione della M. V. il merita. La rettissima intensione della M. V. il merita. Ce cen ardeolissima une il mi di visione gibro. V. M., che is per fine umiliassonancete me le inchino.

## Modana, 11 giugno 1644.

#### AL SIG. DUCA PICCOLOMINI.

Cessando al capitao Mercurio Prestatore l'occasione di travagliar qui per la pace, che già a'è conclusa tra sua Santità e i Principi della lega, ha risolnto di trasferirsi in enteste parti per segnitar il suo geoio e'l suo esercizio. Egli dopo esser stato capitano d'una compagnia ili corasse, m' ha servitu di tecente colonnello nel reggimento di D. Giuliano Mozzanjea Lossada, dando in tutte l'occasioni così evidenti dimostrasioni di prudenza e di valore, ehe mi reputo per gratitudine obbligato a procurargli ogni vantaggio e benefizio. E perché nissuno può essere maggiore di quello della protesione di V. E., io la prego ad averlo in grazia mia per raccomandato, ed a fargli godere ancha per mio rispetto gli effetti della sua multa cortesia. Vaglia all'incontro all'E. V. questa mia confidenza per arra della stima singolare che fo del 1410 gran merito, e per invito a porgermi qualche occasione di poterla servire, che senza più le bario di tutto esore le mani. 14 giugno 1644.

## AL RE DI POLONIA.

Sebbene i meriti del P. frà Antonio Laimeri Franceseano possono da lor medesimi aprirei l'adito alla buona grazia di V. M., e che le mie intercessioni presso la sua reale umanità possoo parere noo meno ardite che sovereliie, io mi fo lecito con tutto ciò di appplicarla eon ogni più riverente affetto a riceverlo sotto la sna poderosa protezione, ed a fargliene sentire alle oceasioni li anoi benignissimi effetti. La parzialità dell'affetto mio verso cotesto Padre è originata dalla sua discrete maniere a dall'altre aue virtuose qualità, e però di tutti gli onari che la M. V. degnerà di enmpartirgli so le sentirò perpetua singolarissima obbligazione, e senza più alla M. V. bacin umilmenta le mapl.

## 17 gingno 1644.

## AL PRESIDENTE CONTE BARTOLOMMEO ARESA

Alla allma grande che ho sempre fatta dei meriti e delle qualità singolari del già monsignor di Tortona zio di V. S. illostrissima che sia in eiclo, ed all'affetto parzialissimo else professo per antichi e nuovi sispetti a tutta la ana essa era dovuta la parte ch'ella mi ha data della sua morte. Io me ne ecodulgo con V. S. illustrissima di boon enore, e la riugrazio is un medesimo tempo del termine amorerole elie ha voluto usar meco in così grave accidente. A V. S. illustrissima else è tanto ben presidiata della propria virtà mal si converrebbero gli uffici d'estrinscea consolazione, ed io me ne astengo per non pregiudicarle. Io le esibisco io quella vece una prontissima volontidi impiegarmi in tutte le cose di suo servigio, ed a V, S, illustrissima augoro per fine da Dio vera contentenza e prosperità-24 giugno 1644.

## AL GRAN DUCA DI TOSCANA.

Parte a cotesta volta il cardinale Pandollino, ma laccia nell'ammo mo toni, ber radicata hi memorira delle sue mobili, disercie e ziriamo ma ma succia nell'ammo mo consenta delle sue mobili, disercie e ziriamo delle succia delle succia delle succia delle succia della succia del

## 26 giugno 1644.

## AL SIG. GABRIELE GIOLITL

Ilo letto con gusta ningolare il libretto che N. Sa'è compischat di amnataran, son perchè le use parole avvasero hisono d'autenitdanas delle tatore ploriore opprationi che lia fatte il signor smarchere Villa, sicio a dire rabellite della sostra liula. Se erodo domque rabellite della sostra liula, Se erodo domque sono sia per larciare colora quella servittà chici te dediciri qua tatos difetto, e pronotera di trolunta, le bacio per line con tutto l'animo le di con della con con tutto l'animo le con di con con con con con con con con della con con con con della con con con della con con della con d

## gus 1044.

## AL SIG, PRINCIPE TOMMASO DI SAVOJA.

lo ricorro volontierl ai favori di V. A. perchè stimo di non poter darle argomento più certo del suio ardente desiderio di servirla, elac con any zero atti di confiderax. Il colonello Blattelli commissiono generale della mis cavalleria tiene una casa ed noa pozareione in mediano produce del mis cavalleria tiene una casa ed noa pozareione in mediano territorio demonianta ia Gasinetta, ed un'altra nel borgo di Visara. Riceverò dano per grazia el del V. A. dia confine opperanta, percebe dalle testi el vanta del confine del co

25 luglio 1614.

#### AL SIG. CARDINAL BICHI.

La morte del papa chiama alla funzione del Conclave il signor principe cardinale mio fratello, e la funzione del Conelave invita Vostra Eminenza a favorire nella sua la mia propria persona. I consigli, i ricordi, gl'indiriazi dell'Eminenza V. possono essere di troppo gran giovamento a' postri interessi in così importante congiuntura; io spero che ella sia per farmene la grasia, non tanto per rispondere alla mia confidenza, quanto per suddisfare alla sua cortesia nell'adempimento delle promesse. Io non ao che chiedrre di particolare; ma al pradentissimo gindizio di Vostr'Eminenza, ed alla perapicacia del suo elevatissimo intelletto bastann le mie generali pregliiere; sienro nel resto che ella da sè medesima saprà antivedere ed incontrare i modi, i mezzi e l'occasioni onde ossa individualmente obbligarsi questa easa. Mi rimetto nel di più allo stesso sig. principe cardinale, ed a V. Em. bacio per fine affettnosamente le mani.

30 luglio 1614.

#### AL SIG. CARDINALE LENTI.

La santità di Paolo V, ch'or vive in ciclo, si mostrò negli nitimi anni del sno pontificato cosl bene affrtto alla mia casa, e tale fu la confidenza con mio avo, e mio zio la felice memoria del signor cardinale Borghese, che sensa nota d'ingratitudine non posso dimentiearmi delle mie ereditarie obbligazioni. Al aignor principe cardinal mio fratello che viene costà per l'occasione del Conelave ho vicordato questo debita, ed eserado V. Em. delle più intrinscehe e benemerite loro ercature . l'ho pregato instantemente a cooperare in questa congiuntura a tutte l'occorrenze di sun servigio. Confido all'incontro, che V. Em. assisterà al medesimo signor principe cardinale con opportani consigli, e con ogni più amorevole indirizzo, ed assienrandola che le sue grazie non resteranno defrandate della dovuta corrispondenza allo stesso mi riporto nel di più, ed all'Em. Vostra bacio pre fine affettuesamente le mani.

30 luglio 1644.

#### AL SIG. CARDINAL RICCL

L'urgenza del Conclave chiama costà il signor principe cardinale mio fratello, ed io sentirei pena di vederlo in cammina per una staginne così pericolosa, quando non vedessi che la ana venuta potrese essere di qualche servigio a Vostra Emineosa. Io mi so bene ehe il auo merito si sostenta da se medesimo, ma non pereiò doverà esserte discara un'affettuosa cooperazione in chi tanto la stima e l'asserva. M'assicuro all'incontro che V. Em. non diaeordando dal solito suo cortese costume favnrirà gl'interessi della mia casa in quelle congiunture e eon que' modi, che alla sua somma prudensa parranno più proprii ed opportuni, E mentre al medesimo signor principe cardinale mi rimetto nel di più, bacio a V. Em. affettuosamente le mani.

30 luglio 1644.

#### AL SIG. CARDINALE DELLA CUEVA.

Nel maneggio del prossimo Imminente Conelave, al cui effetto, stante la disperata salute del papa, s'incammina costà il signor principe cardinale mio fratello, la sua mira principale sarà, dono il servicio di Dio, di cooperare con tutto lo spirito agli interessi di S. M. In queata come in tutte le altre materie i prudenti consigli e gli indirizzi cortesi di V. Em. gli saranno sempre di grandissimo giovamento; ed in la supplieo ad esserglione liberale con certezza di accrescere in infinito il esmulo delle altre mie antiebe ubbligazioni. Negli affari di questa casa lo fo e farò sempre ogni più sicuro capitale de favori di V. En., e baciandole con tutto l'animo le mani le prego da Dio il colmo delle prosperità. 3n luglio 1644.

#### AL SIG. CARDINALE PAMFILIO.

Viene il sig. prinripe cardinale mio fratello a Roma per intervenire nel Conclave all'eleaione del nnovo pontefice. Questa è la prima volta che s'adopera in così importante maneggio; e da nissuno potrà ricevere consigli più sani, ne indiriazi più amorevoli che dall'Eminenza Vostra, la eui prudenza e bontà tantn spiecatamente rifulge nel saero collegio, e ene alla persona e casa mia ha dimostrato in ogni tempo ensi parziale e cortese volontà. Supplico dunque con ogni maggior affetto V. Em. a fa-vorirlo, ed a tare all'incontro sicuro capitale di tutto ciò che in questa congiuntura può mai dipendere dall' arbitrio e dalle forze nastre in sno strvigio. Mi rimetto nel di più al medesimo signor principe eardinale, ed all'Em. V. bacio con tutto l'animo le mani.

30 luglio 1644.

148

L'instrutione che viene în mano di V. A. ĉ falta în quattro giorni, el "angustis del tempo la falta anche spiera megioriente l'Angustia del mio cervello. Tutto quello che v el di buono ci del sig Dura Sermiamo; tutto quello che suoi ordini non ĉ capace la deboleza del sino pritio. Supplico V. A. a stama l'imperfesioni cel a grada l'oscipcio. V. A. se stama l'imperfesioni cel a grada l'oscipcio.

aimamente a V. A. m'inchino.

Di Modana, il 2 agosto 1644.

## AL SIG CARDINAL BARBERING.

Ho sentita, come figlinolo riverentissimo, la morte del già Sommo Pontefice Urbano VIII con displicenza singolare, non potendo non esacre sempre uniforme a me medesimo nella venerazione della S. Sede. Provvedera Dio benedetto colla solita speziale assistenza e mediante lo zelo del Saero Cullegio al bisoggo della criatianità nell'elezione del auccessore, ed io gli porgerò continue preghiere, perelic ricaca quale il richiedono le correnti negentissime congiunture. Ringrazio intanto V. Em. del fiue, con che a'è mossa a darmene parte, prontissimo a tntte quell'occorrenze, in cui possa montrarle la piena corrispondenza della mia volontà. E senza più bacio a V. Em. col dovnto affetto Je mani. 6 agosto 1644.

o agona 1014.

AL SIG. CARDINAL ANTONIO BARBERINO. Il cortese eredito, che l'Em. V. presta al mio sentimento nella morte del già Sommo Pontefice Urbano VIII auo zio ehe ais nella gloria del Paradiso, é dovuto alla sincerità del mio parziale affetto, e con multa ragione ell' ha da supporre ebe nella riflessione del suo cordogliu ai faccia maggiore il mio rammarico. Me ne condolgo di tutto cuore coll'Em. V. e le rendo insieme vivlasime grazie, che in tanta afficione non abbia perduta la memoria della mia obbligata osservanza. Prego Dio benedetto ch'a V. Em. compensi la presente perdita con ogni più desiderata contentezza, e che a me somministri occasiono di mostrarle con gli effetti quanto da dovero ambisca di aervirla. E senza più bacio alt' Em. Vostra con tutto l'animo le mani.

PS. La quale non a'inganna in credere, ebe io sia a parte di tutti i suoi accidenti; ma lo conoscera meglio nell'escenzione de' auoi comandi, ne' quali io m' adopererò sempre come auo.

6 agosto 1644.

## AL SACRO COLLEGIO DE' CARDINALI,

Poiché è piaciute all'eterna Pravvidenza d donare alla Santità d'Urbano VIII i riposi di miglior vita, e di dare all'EE, VV. occasione d'escreitar col solite zelo la loro somma pradenza nella elezione d' un muovo postefier, io per soddisfare al debito della mia figuale riverenza, vengo in questa congiuntura ad offerir loro con ogni più sincero e divoto affetto tutto eiò che può mai dipendere dalla persona e easa mia, da' mici Stati e dalle mie forze io servigio loro e della Santa Sede. I tempi, come ben veggono l'EE. VV., sono torbidi s tempestosi, e per riunire la discorde e mal'ineamminata greggia di Criato eccl bisogno d'an vigilante, amorevole e ben esperimentato Pastore. Hami però a ringraziare Dio benedetto, che di soggetti tali si trovi presentemente fornito il Sacro Collegio, che non si possa accegliere intra di loro chi non sia per ogoi parte isquisito, e ehe la maggior difficoltà debba essere quella di saper distinguere tra i buori il migliore, e tra i migliori l'ottimo. A me dunque altro non resta che di pregare, come fo, caldamente lo Spirito Santo a illuminare con assistenza particolare le menti dell'EE. VV. in così importante occorrenza, perebe se segua applauao a loro, e consolazione al cristianesimo, e sempre onor maggiore a S. D. M. Bacio all'EE. VV. con totto l'animo lo mani.

Modana, 6 agosto 1644.

## ALLO STESSO.

La morte del già Sommo Pontefice Urbano VIII, che l'Eminenze Vostre si sono compiaciute di parteciparmi, è stata intesa da me eon sentimenti d'amaritadine rispetto a chi manca, e di riverenza in riguardo a chi m'onora. N'erano però, com'addivlene ne' casi graodi, anticipatamente preenrie le voci, ed io coo lettera particolare avea procurato di soddisfare all'ubblico della nictà cristiana verso il padre comune, e di complice col mio privato oucquio verso l'EE, VV. Linnoverò dunque presentemente i medesimi ufficj con rendere di più all'EE. VV. infinite grazie del favor che mi fanno, e del giusto ma cortese concetto, che portano della mia ereditaria ne mai interrotta venrrazione alla S. Sede. In ao che l'Eminenze Vostre con quella pradenza ehe'l tutto vede e considera, e con quello selo che a nissuna passione e a niasun interesse da luogo, conspireranno unitamente a quell'elezione che sara più propria del aervigio di Dio, e più adequata all'urgente bisogno della eristiantà. Dalla mia parte lo vi concorrerò con anlentissimi voti ed incresenti preghiere, e con una reiterata divotissima esibizione di tutto me stesso ambiziosamente pronto ad ogni comundo, ad ogni cenno dell'EE. VV., alle quali bacco per fine umilmente le mani. Modana, il 6 egosto 1644.

#### AL SIG. D. LUIGI D'ARO.

La confidenza ch'io tengo nell'Eccellenza V. ha ben per foudamento la sua cortesia, ma tien però l'origine da quell'ardente desiderio ch'io altresì conservo di poteria servire, e però spero che ogni mia pregliera debba esser ricevuta da lei per invito a comandariul. Il sig. marchese Giovanni Pirovano esercita, già sono ventidue anni, la carica di Questore del Magistrato ordinario di Milano; l'elà sua grave che non ammette più la continuanza delle fatiche l'ha fatto venir in pensiero di rinunciar l'ufficio al marchese Filippo suo figlio, pretendendo che il suo merito ch'è vivo, possa fargli godere questa consolazione. La sufficienza del marchese Filippo non è punto inferiore a quella del padre, onde V. E. può con ogni efficacia favorirlo presso a S. M., siecome io ne la prego con tutto l'auimo, sicuro che oltre l'obbligaral quella casa, ch' c delle più riguardevoli di Milaco, coopererà nel medesimo tempo grandemente ancora al real servicio di S. M. lo poi ne sentirò questo nuovu debito all' E. V. riputando che tutte quelle grazie che farà al padre ed al figlio, siano fatte a me stesso, e le currisponderò con egual prontezca sempreché me ne porga l'occasione, e senza ec. 18 agosto 1644.

## AL SIG. CONTE SEIRUELLA AMBASCIATOR CATTOLICO IN ROMA

Non poteva la prudenza di Sua Maestà lasciar oziosi i talenti di V. Eccellenza, e però con gran suo servigio e con non miuore applauso l'ha destinata a carica così importante. lo me ne rallegro non solo con V. E. ma con S. M. medesima, anzi con me stesso, che da cotesta propinquità posso aspettarmi assai più frequenti lo occasioni di servirla. lo non laseierà di comunicare a V. E. tutto quello che stimerò poter rinsoire alla giornata d'interesse a S. M., aperando all'incontro ahe col solito suo amorevole affetto ella sia per favorir sempre la persona e la essa mia; e senza più bacio all' E. V. cordialmente le mani. 6 settembre 1644.

## AL SIG. LUDOVICO FLAVIO.

Pende nella Rota di Lucca, dove un nipote di V. S. esercita l'ufficio di giudice, una causa di molta qualità tra i Bettini e Bernardi, e al-cuni de' Diodati. E perché io premo assai nelle soddisfazioni dei primi, mentre non siano scompagnate dalla giustizia, come mi vien supposto, riceverò a piacer particolare che V. S. li raccomandi in ogni più viva ed efficace maniera al detto suo nipote, scciocche tutto quello che pnò dipendere dal suo arbitrio sia loro favorevole nel suo voto. Di tutto quello che V. S. opererà in loro beneficio io conserverò memoria di gratitudine singolare per corrisponderle con prontissima volontà in tutte le sue occorrenze, o Dio le conceda ogui maggior prosperità.

6 settembre 1644.

#### AL SIG. GENERALE DI MILANO.

Il capitano Giacinto Novi sacolano ch'or aerve di tenente colonnello in cotesto reggimento di D. Giovanni di Castro, desiderando di continnare nel reale servigio di S. M., mi prega di raccomandarlo a V. Eccellenza, perché si eompiaccia di riceverlo in protezione, e di compartirgli tutte quelle grazie che sogliono provenire dalla sua grande autorità e cortesia. Egli m'ha servito altre volte eon molta puntualità, ed ha servito pur anche con altrettanta sufficienza e valore a S. M. in Catalogna nel mio Terzo, allora comandato dal conte Alfonso Mosti. Può dunque V. E. credere di dover onorare un soggetto, oltre le mie intercessioni, per se medesimo meritevole, sebben io ricevendo in me tutte le mercedi che compartirà a lui, gliene sentirò perpetue e singolari obbligazioni. Bacio a V. Eccellenza per fine di tutto enore le manl.

14 settembre 1644.

#### A MONSIGNOR BENTIVOGLIO.

Un segno evidentissimo che la ginstizia di Dio non abbia deposto il flagello contra i peceati del popolo cristiano, è l'aver chiamato in Cielo il già sig. Cardinale zio di V.S. illustriasima, quando appunto noi dovevamo adorarlo pontefice in terra. Il mondo non era deguo di tanta felicità, ne era di dovere, che le sue virtà si contaminassero ne' nostri vizi. Con gran ragione V. S. islustrissima ac ne rammarica, perche la perdita non può esser maggiore, ed io che per antica ed obbligata devozione ne sono a parte, me ne condolgo seco con ogni più vivo sentimento del enore. Non entre in alcun termine di consolazione, perche non passo compartire a V. S. illustrissims quel che non trovo in me. Le rendo in quella vece umiliasime gra-zie dell'onor che m'ha fatto in darmene ragguaglio, e veggo che dall'afflizioni ancora sa prendere materia di favorirmi. Non posso corrispondere con altro, che con un perpetuo incomparabile ossegnio. Di queato assicuro V. S. Illustrissima, e con tutto l'animo la riverisco. 16 settembre 1644.

## AL SIG. DUCA DI PARMA.

Essendo vacato in Cortemaggio re un canonieato per la morte di D. Angelo Ziotto, supplico. colla mia solita confidenza l'A. V. a conferirlo nella persona di D. Lionardo Labadino da Piacenza, nel quale, per quanto mi vien riferito, pienamente concorrono tutti i requisiti necessarii. So che la cortesia di V. A. verso di me noo ha bisogno di essere riscaldata con più efficaci preghiere, e però attendendo la grazia e promettendogliene singolare obbligazione resto, ed all'Altezas V. bacio con tutto l'animo le man:.

17 settembre 1644.

## AL SIG. CONTE GIULIO ARESI

PRESIDENTE DEL MAGISTRATO CERIDARIO E COSSIGLIERE OI S. M. CATTOLICA IN MILARO.

La gentileaza di V. S. illustrissima fa grande invito alla mia ronfidenza, la quale per altro viene avvalorata da un partieolar desiderio elie io altresi tengo d'Impiegarmi in tutte le uccorrenze di suo servizio. Mi viene rappresentato elie mandando la signora Dejanira Vitali, gentildonns milanese, certa quantità di seta da Corbetta suo luogo in altra parte, fosse da ebi la conduceva ignorantemente e senza malizia presa altra strada, e ebe riscontrati per diserazia gli esattori gliene fosse fatto contrabbando, come che avesse defraudato il dazio; e perche questo segul senza saputa, anzi espressamente contro l'ordine e la mente d'essa signora Dejsnira, io prego con maggior affetto V. S. illustrissima a riceverla in protezione, ed a far si colla molta sua autorità che le sia restituita in seta, lo certo stimerò che nella persona mia propria sia collocato il beneficio, e ne sentirò a V. S. Illustrassima la medesima obbligazione per corrisponderle con egual prontessa, sempreelië me ne somministri l'opportunità; e iutanto le augnro da Dio beoedetto ogni più desiderata contentezza.

17 settembre 1644.

## AL SERENISSIMO PRINCIPE LUIGI D' ESTE.

Così belle sono le pesche che V. Alteras al è compiscitu di mandrarii, che beu mostrano d' casere state piantate da non ordinario giardinere. Il venore dalle mand li Vostr'Altrasa me le farà riussire anche più asperore; e insteo rendendosi affettuosissima grasie diregiol coil gentile, le confermo il mio continuato desiderio di servita. Ed al'Altrasa Vostra per fine bacio con tutto l'animo le mani.
18 settumber 1644.

## ALLA SANTITA' D'INNOCENZO X,

All'esaltazione di V. S. sonn generalmente concorsi i desiderii di tutti 1 buoni, ma più particolari sono stati I mlei votl pereliè più precise erano le mie obbligazioni. Bendo divotissime grazie a Dio benedetta che nell'adempimento delle mie preghiere abbia provvedoto al hisogno della sua Chiesa, non potendo aspettarsi da una somma virti altro else una somma felicità. Concedami Vostra Beatitudine che io possa rallegrarmene seco la ogni più affettuosa e riverente maniera, finaltanto che nella forma elie si convicne io soddisfaccia a questo debito. Piaccia a S. D. M. di concedere a V. Beatitudine lungo e tranquillissimo corso di vita, giacchè alle nostre consolasioni altro non può agginngersi else la perpetultà, A V. Beatitudine intanto usuilmente m'inchino, e colla dovuta venerazione le bacio I santissimi piedi.

24 settembre 1644.

## AL SIG. CARDINALE COLONNA.

Al valors di V. Eniscess et alle site de guissime au quisité en molto ben dorate la protesione di Germinia e del Serro Roman Imperio che a suo Ceraro Marcità Pineinia di ronferide. Die ne railipro di tutto cuore colle t. V., e i recolo insieme diffettionalime mero in darmare parte. Sarà di non poso inrecesimenta alla presente mie contentiras che P.E. V. mi porga qualche occisione di poteria revirsa, martire per fine le biede con tutto

30 seitembre 1644.

## AL SIG. CARDINÁLE ALBORNOZZO.

Concorrono infiniti rispetti per farmi sentire contentezza singolare dell' assunzione del nuovo Postefice, ma il maggiore dopo il beneficio della etiesa di Dio è la certeaza che in ciò sia concorsa l'intiera soddisfazione di V. Emi-nenza, e degli altri ministri di S. M. Parmi in questa guisa ehe 11 sig. principe cardinale ed io, per quanto poteva dipendere dalle mostre forze, abbiamo conseguito il nostro fine, e che V. E. nella maggior torbidessa e bollore del Conelave abbia in qualebe parte potuto conoscere la fineaza della nostra divosione in ocdine al reale servigio di S. M. Questa sara sempre uniforme a se medesima, ed io rendeudo a V. Em. affettuosissime grazie del cortese ufficio di congratulazione che ne passa meco, e supplicandola a moltiplicare le mie consolazioni col favore de'suol comandamenti resto, e le bacio con tutto l'animo le mani-30 settembre 1641.

ALLA PRIORA DELLE MONACHE

DI FIUMALBO.

Abbiamo così buone relazioni delle qualità
de costumi di Margherita Turchi da Fanano.

e de'eostumi di Margherita Turchi da Fanano. ebe la stimiamo meritevole della nostra proteaigne e d'ogni più caldo uffizio in vantaggio e soddisfazion sua. Ella desidera ardentemente di vestirsi monaca in cotesto vostro monastero. e non potendo per la povertà del padre aggravato d'una numerosa figliolanza entrae mel numero di quelle da uffisio, è ricorsa al nostro favore pereliè la faccialno accettare nella privma. occasione tra quelle da servità. Noi che volumtieri cooperiamo alla son santa inclinazione, me facciam motto con queste due righe a vol che siete la priora, perché possiate significare alle monuche il nostro gusto e darci tutte numnimemente Il vostro voto. Non diffidismo che non siate per secondar di buona voglis i mostri scotimenti, e promettendovene gratitudime particolare, vi auguriamo da Dio benedetto ogni maggiore prosperità. 3 ostobre 1644.

## A MONSIGNOR CYBO'

## MAGGIORDONO MAGGIORE DE SUA SANTITA".

Molto presto cominciano a presentarmisi occasioni di ricorrere all'antorità elle porta sceo la nuova carica di V. S. illustrissima. Sante Avanzino nel pontificato passato e negli altri precedenti aneora aveva provvisioni, privilegi e patenti di palazzo, ed era cootinnamente adoperato nella sua professione di pittora. Desidera che nel presente gli vengano continuate le medesime grazie ed impieghi, e erede che il mio mezzo possa fargliele coosegnire dalla gentilezza di V. S. illustrissima, Bartolommeo ano figlio che da mult'auni in qua mi serve d'architetto con gran puntuslità e auflicienza, mi prega ancor egli a raccomanilarglielo, ed io per gratificar l'uno e l'altro, e molto più per dar materia a V. S. illustrissima di corrispondere alla mia confidenza in qualche cosa di suo servigio, volontieri ne ho pre-o l'assunto. Compineciasi dunque V. S. illustrissima di favorirlo in quella maniera che sa e che può, e s'assienri che lo sia per sentirgliche particolarissima obbligazione, mentre offerendomele con tutto l'animo, le auguro da Dio benedetto il colmo delle prosperità.

3 ottobre 1644.

## ALL'ALMIRANTE DI CASTIGLIA VICE-RE DI NAPOLI

Le qualità del sig. Carlo Caraccioli e per la nascita e per ogn' altra virtù degna di qualsivoglia egregio e valoroso cavaliere, meritano da loro stesse senz' altra intercessione il favore di V. Eccellenza. Ma io che per diversi rispetti mi trovo strettamente obbligato alla persona e casa sua, non lascierò per questo di supplicare l'Eecellenza Vostra ad averlo per raccomandato in tutte le sue occorrenze, e singolarmente ad onorario della enrica di mastro di campo nella prima occasione ehe si presenti di fare alcuna leva o per lo stato di Milano o per altre parti. lo certo stimerò che nella persona mia propria sia collocata la gruzia, e gliene sentirò la anrdesima obbligazione per corrisponderle con egnal prontezza in tutte l'occasioni che mi si presenteranno di suo servizio, Intanto bacio all' Eccellenza Vostra con tutto l' animo le mani. 6 ottobre 1644.

## AL SIG. CARDINALE BICHI.

Piena di singolare omanità è la lettera del re cristianissimo, ebc l'Em. V. ultimamenta e à è conspiacinta di mandarmi, e benche scritta in Francia, conosco molto bene che l'insinuzioni vengono d'Italia, e ebe la penna del segretario la tolti i conectti dalle cortesi rela-

isial di V. Em. lo gliese rendo grazie proporzioni di V. Em. lo gliese rendo grazie proporzionate al favore che ne rivero, e so prima del son ritrono alla Corte io avrà locazione di vectermi seco, pagberò questo delito in più vira ed difesse maniera; e la supplicherò, come fo pure col mezzo di questa, a l'actiumi prima del suo continotto afferto qualche suo prima del suo continotto afferto qualche suo dell'Enincessa Vestra bacio per dies affettuosmette le main.

7 ottobre 1644.

F. T.

## ALLA MAESTA' DEL BE DI SPAGNA.

Francesco Mazza, detto il Pormica, mio sargente maggiore generale viene per interesse d'una sua casa in Milano grandemente molestato dai Ministri di V. M., e benehê rispetto a loro io debba eredere ehe eiò non sia senza ualche fundamento, in riguardo con tutto ciò della grandezza di V. M. e del divotissimo mio ossequio, parmi di poterla supplicare a fargli mercede d'ogni qualunque ragione che la real sua camera potesse avera in detta casa, si che egli possa goderla e tenerla liberamente e senza alcun disturbo. Suo padre travagliò tutto il tempo di sua vita in Fiandra e nello stato di Milano, ed egli pure nell'uno e nell'altro luogo s'é valorosamente adoperato in servicio di Vostra Macsta molti e molti anni. Può dunque per se medesimo esser in qualche parte meri-tevole delle grazie di V. M. Ma questa io reputerò che sia collocata nella mia propria persona, e gliene rimarrò colla stessa obbligazione. Guardi Dio Signore lunghissimo tempo la Maestà Vostra, alla quale intanto colla dovuta riverenza m'inchino.

9 onobre 1644.

## AL SIG. CARDINALE ALTIERI.

Al merito di V. Em. ed alle sue singolari qualità si devono da chi che sia tutte le dimostrazioni di osservaoza e di affetto, a se il sig. principe cardinale mio fratello gliene ha pure resa aleuna in Conelave o fuori, ha soddisfatto al suo debito ed alle mie abbligazioni in un medesimo tempo. Non mi meiranno così facilmente dalla memoria i termini amprevoli e discreti ebe li signori suoi fratelli hanno usati meco, ed allora mi chiamerò contento quando averò occasione di mostrare all' E. V., ed a qualunque altro che sia o dipenda dalla soa easa, la grata e parziale corrispondenza della mia volonta. Il signor principe cardinale come più vieino avrà più frequenti le materie e l'opportunità di scrvire all' E. V., ma io che gliene porto invidia, non sarò men prooto all'eseeuzione de suoi comandamenti sempreche si disponga a favorirmene. Ne supplico di tutto cuore V. Em. e le baeio per fine alfettuosamente le mani.

18 ottobre 1644.

#### AL PADRE NICOLO' CABEO

## DELLA COMPAGNIA DI GESU'.

I lamenti sono ancor essi contrassegni d' amore, e cotesto voler bene a' principi è un mestiere del demonlo simile per appunto a quell'altro d'imbertonarsi delle donne, ehe fa vivere in continui sospetti e gelosia, sicche hisorga a viva forza dolersi, rammarlearsi e dare tutte l'ore nelle smanie e negli shattimenti. Perdono dunque a V. P. tutte le sue querimome, e per rimellio alla palpitazione del euore le mando qui congiunta una pittima ordinatale dal protumedico, cioè dallo stesso signor Duca serenissimo. Da questa conoscerà ehe S. A. ama e stima da dovero, e più ch'abbia mai fatto il merito e la persona di V. P., che uella sua mente non è mai caduta verso di lei mutazio ne di sorta alegoa, e che tutto ciò che l'è atato scritto in contrario è mera vanità, menzogna e bugia. lo eerto posso con ogni verità attestare d'aver sempre sentito il signor Dues discorrere di V. Paternità con molto affetto e molta lode, e di non aver mai saputo ebe ne tampoco eou altri abbia parlato in altra maniera. Di quello poi ebe si faecia eosti lascio ch'altri ne dia giudizio. lo mi trovo lontano, e la gerarchia è differente : son di quegli Augeli dell'ordin più basso. Non è conveniente eh' io m'addimestichi co' Chembini e Serafini. e molto menn co' Troni e colle Dominazioni. Andiamo svolazzando terra a terra contenti della nostra povera condizione, ed adoriamo da lungi i misteri ebe ci vengono tramaudati per illuminazione di mano in mano. Nel resto lasei V. Paternità di più lungamente aspettarmi. I gran teatri richiedono di gran colussi, e la mia piccola statuetta servirebbe anzi d'impedimento ehe d'ornameoto. Bacio a V. Paternità eol dovuto riverente affetto le mani ec.

tg ottobre 1644.

## ALLO STESSO.

Io non so quello ehe sia stato seritto a Voatra Paternità da altri, so quello che s'è fatto da me, ch'altro nou è stato ch' amae il soo merito, stimar le sue qualità, esser affezionato ulla sua persona. A questi miei sentimenti ho aempre creduto ehe V. P. abbia da eorrispondere per debito di gratitudine, e s'ba patito pur qualche travaglio per rispetto mio è stato in retribuzione del molto els'aucor lo avrei fatta nell'occorrenze sue. Ne rendo con tutto ciò alla P. V. le dovute grazie, e l'assieuro che cotesta lontananza non ha scemata ne scemerà punto nell'animo mio la parzislità di quell'affetto, eon che in ogni tempo desidere rò di poter sosperare a tutte le cose di sua soddisfazione ed interesse, Intanto auguro alla Paterreta V. da Dio benedetto il colmo delle prosperità.

19 ottobre 1644.

#### AL SIG. MARCHESE DI LICENA.

Torna centà denna Binear meglie di V. S. depe escenti Internata slousi girori in queste parti, cen guste e anddiriation grande della sigorer Ducheam nis e di tatti un'il diri. In l'ha vollula seconopagnare eno queste due rigite in 
provinta seconopagnare eno queste due rigite in 
servo delle discrete e prudesti maniere che 
un'il servo delle discrete e prudesti maniere che 
un'il sempre mentre si fermò qui in Corte, e per ecciara anche l'affetto di V. S., benchò 
e atimarla in riquardo dell' morre e della stima che qui si e porta. Pertia noi mederiano 
tempo V. S. prometteral della mis volunti opor 
tempo V. S. prometteral della mis volunti opor 
totto per disc con tatto l'assimo.

21 ottobre 1644.

## A MONSIGNORE ARCIVESCOVO DI RODI.

Nella morte del già signor conte Alessandro nipote di V. S. che Dio abbia in Paradisp, io accompagno la sua afflizione con un cordialissimo sentimento, essendo per antiebi e auovi rispetti troppo parzialmente interessato in tutti gli accidenti della persona e casa sua. Me ne condolgo dunque di vivo cuore con V. S. e la ringrazio in un medesimo tempo del termine cortese ebe ha voluto usar meco in darmene ragguaglio, e del buon eredito che presta all'affetto mio in questa parte. Parrebbemi di pregiudieare alla prudenza di V. S. s'eutrassi in ufficio alenno di consolazione. Le offerirò in quella vece tutto eiò che può mai dipendere dall'opera mia in suo servigio, e salutandola con totto l'animo le auguro dal cielo il colmo d'ugui più desiderata contentezza.

22 milobre 1644.

AL SIG. PRINCIPE TOMMASO DI SAVOJA.

Accompagno di bnona voglia con queste due righe il capitano Gio. Battista Baiardi, che viene a travagliar sotto le insegne di V. A. in carien di sergente maggiore nel reggimento del commendatore Panzetta, perehe spero ebe essendo egli gentiluomo di nascita, e soldato di coraggio e valore non ordinario, ella sia per riceverne un ottimo servigio. Egli procurerà di meritare la grazia di V. A. colle sue onorate perazioni, ma non per questo io vo' lasciar di supplicaria a riceverlo in protezione, ed a compartirgli anelie per rispetto mio tutti gli opori e tutti gli avanzamenti, de' quali stimerà all'occorrenze che possa riuscir capace. Singolare sarà l'obbligazione che io ne scutirò all'A. V., e confermandole intanto la mia continuata osservanza le bacio con tutto l'animo le mani.

28 ottobre 1644.

## A MADAMA LA DUCHESSA DI SAVOJA.

Il capitano Gio. Battista Bajardi viene a travagliare in servigio di V. A. R. avendo accettata la enrica di sergente maggiore nel reggimento del commendatore Panzetta. Questi oltre l'essere gentiluomo parmigiano porta seco requisiti tali di coraggio e di valore, che ben pnò renderai degno della protezione di V. A. R. sena'alcuna altra esterna intercessione. Ho voluto nondimeno soddisfar a me stesso con supplicar V. A. B. a compartirli anche per rispetto mio tutti quegli onori ed avanzamenti ch'ella stimerà più proprit e convenienti. lo certo ne sentirò a V. A. R. particolarissima obbligazione per corrisponderle con eguale prontezza sempre che mi favorisea de suoi comandamenti, e le bacio per fine affettuosamente le mani. 28 ottobre 1644.

#### ALLA MAESTA' DEL RE CATTOLICO.

Mi rallegrai, pochi di sono, riverentemente eon V. M. della presa di Lerida, ed ora con ogni più vivo e divoto affetto mi rallegro del soceorso di Tarragona. La real presenza di V. M. ba restituito a suoi eserciti il valor di prima, e'l nemico già sente la differenza ebe porta seco il trovarsi V. M. o lontana o vicina. Prego Dio che le vittorie di V. M. diano colla loro continuanza occasione alla mia penna di stancaral in simighianti offici, mentre io l'assicuro di non dovermi stancar giammai in prestare alla M. V. gli ossequi d'una immuta-bile volontà. Intanto colla dovuta riverenza alla M. V. m'inchino.

Modana, 28 ottobre 1644.

## AL P. ABATE D. ANTONIO CASALE DE' CELESTINI DI FAENZA.

Ho ricevuti i disegni e le pittore che V. P. a'è compiacinta di mandarmi, e le ho gradite i per la qualità loro, e molto più per l'amerevole affetto da eni vengono accompagnate. Ne ringrazio V. P. di buen euore, e desidero ebe mi si presentino necasioni ond' io possa corriaponderle con gli effetti, come fo vivamente coll'animo, e senza più prego Dio benedetto che le conceda il colmo delle prosperità.

29 octobre 1644.

#### AL SIG. CONTE DELLA RIVIERA.

Al cortese patrocinio di V. S. illustrissima io raccomando con ogni più vivo affetto Don Giovanni di Castro, perché si compiaccia di procurargli colla sua molta antorità quegli avangamenti che secondo le occorrenze ella stimerà convenirsi al suo merito. La puntualità con ch'egli mi ba servito qui nella prossima passata campagna m'obbliga per gratitudine a favorirlo, e cessaodo l'occasione di farlo da me CHIARRENA, TESTI EC.

lore di V. S. illustrissima. Aggiungerò anche questa all'altre molte obbligazioni che professo alla sua amorevolezza per corrisponderin con prontissimo affetto in tutte le cose di suo servigio, ed a V. S. illustrissima angaro per fine da Dio il colmo delle prosperità.

3 novembre 1644.

#### ALLO STESSO.

Io non averò mai cosa alenna maggiormente a cuore che le soddisfazioni di V. S. illustriaaima, e però ho dato ordine ai ministri della mia Camera ebe glie le procurino con ogni via possibile. Col capitano Cavallo che V. S. illustrissima ba apedito qui a tale effetto lo ne ho discorso più lungamente come da lui medesimo intenderà. Mi rimetto dunque alle sne relazioni e confermando a V. S. illustrissima la parzialità di quell'affetto col quale lucontrerò sempre tutte le oceasioni di sno servigio le anguro da Dio benedetto il colmo delle pro-

7 novembre 1644

## ALLO STESSO.

Le azioni di V. E. come che siano sempre nniformi a lor medesime e degne della sua gran condizione, non hanno bisogno d'alcona sorte di sineerazione. Così vive però sono le ragioni che V. E. adduce del seguito col Veador generale, che non può dirsi se non giusto il sentimento e molto più giusto il risentimento Ho fatte vedere le scritture al sercoissimo signor Duca mio signore, che per tanti rispetti parzialissimo dell'E. V. l'ha lette con gusto singolare. Di S. A. e di quanto può dipendere dall'opera sua faccia pure V. E. ogni più sienro capitale, che di me e della casa mia non parlerò, per non mischiare colle cose grandi le piccolissime e di nisson rilievo La supplico nondimeno a credere, che la mia divoziono porti seco un so che di stranrdinario, se non nelle forze almen nell'affetto; e rendendo a V. E. nmilissime grazie della confulenza, con tutto l'animo la riverisco.

7 novembre 1644. F. T.

## A MONSIG. PATRIARCA D'ALESSANDRIA.

Se il signor principe cardinale mio fratello ba pur fatto cosa alcuna in ordine alla soddisfazione ed al servigio di V. S. illustrissima . egli è coneorso nella mia volontà a pagar parte di quel debito che per legge d'antica e buona corrispondenza ha la mia casa colla sua. Soverebio danque è l'officio di ringraziamento che V. S. illustrissima ne passa meco, se non se in quanto ella per avventura ai compiaco di moltiplicarmi le dimostrazioni del suo amorevole affetto; come tale io lo ricevo, e desiderando che mi al presentino altre occorrenze mazgiori ond' jo possa compruvarle coll'opere medesimo spero di conseguirla mediante il ca- I la stima particolare che fo del suo gran merito restn, ed a V. S. illustrissima auguro da Dio benedetto il colmo delle prosperità. 10 novembre 1644.

## AL P. F. ANTONIO

DE MIRORI CONVENIENT

PROVINCIALE DI TRANSILVANIA.

Pieni di molta curiosità anno gli avvisi, che la P. V. ci da coll'ultime suc, e noi con particolare affetto ne la ringraziamo, enniervandogliene memoria tanto più grata, quanto più evidenti in cotesta lontananza sono le donostrazioni della sua amorevole volontà. Emuoveremo gli ufiiej in ordine al desiderio di V. P. dovendo per tutti i rispetti darle qualche argomento dell'ottima nostra corrispondenza. Intanto salutiamo la P. Sua con tutto l'animo. 11 novembre 1644.

## ALLA SIG. DUCHESSA DI MONDRAGONE.

Concorrono tanti rispetti a farmi sentir come propria la perdita che s'è fatta della aignora principessa figlinola di V. E. che sia in Cielo con tutto l'animo, e la ringrazio in un medesimo tempo del termine cortese che anche in tanta afflizione s'è compiaciuta d'uszr mero. Il colpo è grave, ma la prudenza di V. Ecc. è molto maggiore. Da questa più che da qualsivogha ufficio mio V. Eco. riceverà refugerio e comulazione. Ho imposto con tutto ciù al Co. Francesco Ottonelli mio residente costì, che sia a rappresentarle con più convenienza i mici affettuusi sentimenti, el a pregarla del favore de' auoi comandamenti, e perciò a lui rimettendomi bacio all' Ecc. Vostra di tutto cuore le mani. 12 novembre 1644.

## ALLA MAESTA' DEL RE CATTOLICO.

Le strette amicizia che di lunga mano passa tra il cardinal Sacchetti e me può rendere persnasa la M. V. che de suoi sensi e procedimenti io abbia qualehe intrinseca notizia, come all'incontro la divota obbligata dipendenza che io professo a V. M. può fasla sicura della sincerità de'mici ufficj. Testifico dunque alla M. V. con ogni più ingenua osservanza che siccome tutte le azioni del predesto cardinale sono sempre state piene di singolare prudenza ed integrita, così iu ogni tempo l'ho conosciuto verso la M. V. e il suo real aervigio colmo di squisito ossegnio e d'infinita venerazione, il cardinale elle mi ba richiesto a farne fede m' ha fatto nel medesimo tempo un favor particolare, dandomi occasione di servire a V. M. e di soddisfare alla mia propria obbligazione mentre le mettu riverentemente in considerazione che un soggetto di così gran qualità è per tutti l requisiti meritevole della sua grazia e pruteaione. Guardi Dio Signore lunghississamente la M. V. ed esaudiscz nellé sue prosperstà la caldessa de' miei voti.

12 novembre 1644.

AL SIG. CARD. SACCHETTI.

Mentre V. Eminenza mi dà occasione di testificare il suo merito presso la Muestà Cattolica, mi porge unitamente materia d'accreditare la mia sincerità nel sun real servigio. Serivo alla Corte nella forma che V. Em. potrà vedere dalla lettera medesima elie qui congiunta le rimetto a nizza volante, dolendomi di non saper trovar concetti che siano bastevolmente copressivi della mia vera affettuosissima osservauza, Beodo all'Eminenza V. Ir dovute grazie della confidenza, e supplicandula ad escrcitarla frequentemente co'suoi comandamenti resto, ed a Vostr' Eminenza bacio con tutto l'animo le mani.

12 novembre 1644.

## AL SIG. GABRIELLO BALESTRIERI.

L'amorevole affetto ell'ella continua a dimostrzemi, nbbliga la mia volontà ad ogni più grata corrispondenza, ed a ringraziarla anche di queste ultime attestazioni che me ne fa, con un perpetuo desiderio d'ineuntrare occasioni ond'io possa comprovarle con gli effetti quanto io ami la sua persona e stimi il suo merito.

Di Milano mi vengono proposti due quadri il primo di Raffaello d'altezza d'un brzecio e un tergo con tre figure che sonu la Vergine Santissima col Futtino che haria s. Catterina. Questo è tutto intiero, ma l'altre sono mezze figure. Il secondo è un ritratto di fra Srbastiano del Piombo per insino alla cintura, che mostra le mani, e mi acrivono els' è cosa mirabile. Del primo non vogliono meno di cento doble, e del secondo stanno salde nei cento docati d'argento: mantengono che ambeduc siano origioali, e quando esò fosse vero, il prezzo non toi par ecceleote. Ma perché senza il consiglio e seuza la prudentissima approvazione di lei io non intendo di serrar il contratto, riceverò a piacere particulare che ella si contenti di trasferirsi subito a Milano e che li vegga, o gli esamini delegentemente, e dissi subito, perché vi suno altre genti a mercato ebe le vorrebbero. Potrà portarsi a dirittura in casa dell'abbate l'untana che le dara totti gli indirizzi necessarii , e senza più le anguro da Dio

benedetto ogni contento. 17 novembre 1644.

## AL SIG. CARDINALE DURAZZO.

Da tutte le occasioni V. Em prende materia di favorirmi, e perciò nell'aumento delle sue cortesic vanno alla giornata moltiplicandosi le raic obbligazioni, Rendo a V. E. affettuosissime grazie della parte che mi dà del auo prospero arrivo a cotesta sua Chiesa, ed aspettando che a tanti onori aggiunga anebe quello de' suoi comandamenti per rendermi altrettanto abile quanto anno ambiziose di servirla resto, ed all'Eminenza Vostra bacio con tutto l'animo le

18 novembre 16;5.

## AL SIG. PRINCIPE CARDIN, DE MEDICI.

Intendo la promozione di V. A. alla dienità eardinalizia, e godo che mentre si raddoppia lo splendore al Sacro Collegio si moltiplichi la consolazione alla serenissimo sua rasa. A parte di questa per relazione di sangne e per affetto d'osservanza son rhismato anenrio, e la penna portata dal roore gliene manda una sincera attestazione colle presenti due righe. Gradiscala V. A., rhe la supplico, e per colmo delle mic contentezze m'onori di qualche suo comandamento, eke senza più le bacio con tutto l'animo le mani.

18 novembre 1655.

## AL SIG. CONTE GUIDO MASDONI.

Al merito di V. S. sonn dovote tutte le dimostrazioni di stima e d'nnore, e nella persona sua molto bene impiezate sono le grazie del sig. D. Camillo nipote di Sua Santità. Di quelle però che ultimamente ha conseguito, noi el rallegriamo di buon cuore con V. S., e del termine amorevole rhe ha voluto usare in darcene ragguaglio le sentiamo il grado che si convienc. Del nostro affetto faccia V. S. in tutti li tempi ogni più sicuro capitale, e creda che nessuno più di noi possa godere delle aue consolazioni. Dio Signore la prosperi e guardi. 19 novembre 1614.

## AL SIG. CARDINAL CAPPONI.

È grazia grande che la Santità di N. Signore al sia degnata di deputare una rongregazione particolare per informarsi delle ragioni della mia casa colla camera apostolica; ma l'avere tra gli altri soggetti eletta la persona di V. E. incontra di tal maniera I miei sentimenti, che se fosse stato rimesso all'arbitrio mio il farne la scelta, non avrei sicuramente supoto in chi meglio impiegare I mici voti. La rettitudine di V. Eminenza, il suo perfetto giudizio, la seambievole cunfidenza che passò sempre tra lei e il gia sig, cardinal d'Este di fetice memoria, e la mia particolare osservanza mi danno gran cuore, e mi fanno concepire non leggiere speranze di buon successo. Io riconoscerò sempre ogni qualunque vaotaggio che sia per provvenirmi, në mi provverra vantaggio alcuno che non sia sempre indirizzato a maggiormente servirla. Bacio a V. E. per fine con tutto l'anime le moni.

19 novembre 1644.

#### AL SIG. CARDINAL ROCCI.

Restò il capitano Glo. Battista Merighi min anddito, dopo di avermi supplicato più volte a fargliene grazia, di levarmi una compagnia di fanti oltramontani. Ebbe il denaro, e non solamente lo truffò, andatosene e non adempiendo la promessa, ma con atto di tradimento e rebellione manifesta passò a servire nel campo

555 nemien, l'appresento a V. Em. la verità del fatto, perelic conosca rhe rostni, slerome non è degno della sua protezione, così non è meritevole del mio perdono. Son però sieuro rhe V. Emineuza non avrebbe tolto a favorirlo se avrese avoto notizia del suo mancamento. In tutt'altre ocentronze la mia volontà sarà non men pronta else obbligata all'esecucione dei suol comandamenti, o scuza più bacio all' Em. V. con tuttu l'animo le mani-

19 novembre 1644.

#### AL SIGNOR CARDINAL PANFILIO.

Giocondissimo, ma non già inaspettato mi giunge l'avviso della promozione di V. E. alla dignità cardinalizia. I suoi meriti il predicevano, i miri voti il presagivano. Me ne rallegro con V. Em. di vivo enore, come pure col Saero Collegio, che dalla sua aggregazione riceve così notabile acriescimentu di splendore. Ma tutto questo è riflessa della gloria del suo gran zio, che mentre l'esalta, non lascia portani da un' ordinaria tentrezza d'affetto, ma si consiglia enn ena prudentr considerazione delle sue gran qualità. Compiacciasi V. Em. di prestar fede a questi mici sincerissimi sentimenti, che io promettendomi dalla sua anturità ogni più cortese protezione a' mici interessi, ed assirurandola all'incontro d'un'ambiziosa prontezza nell'eseruzione de' suoi comandamenti, bacio a Vustra Eminenza con tuttu l'animo le mani. 20 novrabre 1614.

## AL SIG. GIO. BATT, GREGORI.

Da tutte le cose V. S. cava materia di testificarmi il suo amorevole affetto, ed io prendo oreasioni di rimanerle sempre maggiormente obbligato. Bingrazio V. S. delle eipolle else sl è compiacinta di mandarmi, e sebbece queste mi sono state earissime, più care nondimeno mi saranno le opportunità di poterle corrispondere e di mostrarle con gli effetti quant'io atimi il suo merito, e quanto espitale io farcia del aco amore. Dio Signore conceda a V. S. il colmo delle prosperità. 21 novembre 1646.

## AL SIG. PRINCIPE CARD, D'ESTE.

Il padre fià Gianvinrenzo Moreni mlo anddito è soggetto, per eminenza di lettere e integrità di rostumi, degno di tutte le dimostraziopi di stima e d'onore; siecome il soo merito si spicca grandemente dall'ordinario, così straordinaria può facilmente rinscire la carriera che corre nella sua religione. Gli avanzamenti di lui io reputo che siano interessi miei, ed essendo proprio di V. Altezza il ecoperare volontieri all'esaltazione della virtà, la supplico con ogni più vivo alfetto a riceverto in protezione, ed a compartirgli in tutte l'occorreoze i soliti effrtti della sna grande umanità. Non farà V. Altezza a questo l'adre favore alcuno

che non sia fatto a me medesimo, e promettendogliene la stessa obbligazione resto, ed all'Altezza Vostra bacio con tutto l'animo le mani.

21 novembre 1644.

## AL SIG. MARCHESE DI VELADA GOVERNATORE DI MILANO.

Il eolonnello Ferdinando Inglardo di Wratislavia ebe nelle passate oceorrenze m' ha servito con molta puntualità e valore, desiderando d'aver posto nel reale servigio di Suo Marstà, mi prega a raccomandarlo a Vostra Eccellenza, perebè si compiaccia di riceverlo in protezione, e di compartirgli tutte quelle grazie che sogliono provvenire dalla sua grande autorità e cortesia. lo ne bo preso volontieri l'asannto non solo perebé egli per se medesimo n'é degno, ma per eccitare nell'E. V. I soliti effetti della sua bontà nel beneficare i soldati che meritano. Di tutti i favori che V. E. gli compartirà per mio rispetto io gliene sentirò particolarissima obbligazione, e senza più le bacio con tutto l'animo le mani.

23 novembre 1644.

## AL SIG. CARDINAL CEVA.

La contenteza ch'io sento della promozione del ajmor pincipe Gio. Carlo Melici alla digibil accidialitia ricere non peco accrecimento del cortece nificio di compratalistime, che l'E. 
Vostra z'è compisciata di passarse uneco. Io gifiere rendo le donte a fifictiossimine grazie, c
l'a supplico a porgenii ed todi causandamenti un estato del control del

24 novembre 1641.

## AL SIG. CONTE DI SIRUELA

## AMBASCIATORE CATTOLICO IN ROMA.

La prontezza con che V. Eccellenza si esibisce di proteggere e favorire i mici interessi a cotesta Corte è una delle solite dimestrazioni di quella cortesia che tante altre volte ho sperimentata con mia perpetua e singulare obbligazione. Di questa il mareliese Tassoni mi ba fatta ultimamente così distinta relazione, che mancherei a me stesso se manessii di renderne all'E. V. le dovute grazie. Valerounni a suo tempo dell'amorevoli offerte di V. E , e aiccome goderò che mi si presentino frequentemente occasioni di mustrar la finezza del mio immotabile macquio nel reale aerrigio di S. M., così all' E. V. darò evidentissimi argomenti di una ben grata e affettuosa corrispondensa sempro elle si compiaccia di porgerniene l'opportunità. Mi rimetto nel di più al Marebese suddetto, ed all'E. V. baeio per fine le mani. 26 novembre 1614.

Se la mia contentezza per l'esaltasione di Sua Santità al pontificato fosse capace d'accrescimento, s'aumenterebbe non poco della considerazione del vantaggio che ne risulta a V. S. suo famigliare di tanto tempo e tanto merito, ma questa è in colmo per influiti sitri rispetti, ne altro posso che unire la mia slla sua allegrezza, e congratularmi seco con tutto l'animo delle sue consolasioni. Biograzio V.S. del termine amorevole che ha voluto usar meco in questa oceasione, e giacche il sig. Carlo suo fratello ba risoluto di venir costà, mi risetta a quello ebe dell' affetto mio e della stima che fo della persona e casa sua egli stesso petrà riferiele. Desidero nondimeno che V. S. se faccia sperimento, e prego Dio else le sue pro-

AL SIG. COSTANZO CENTOFICRINI.

26 novembre 1644.

sperità si facciano sempre maggiori.

## AL SIG. CARDINAL PANFILIO.

Il signor Carlo Centofiorini ba deliberate di trasferirsi costà per baciare I piedi a S. Bestitudine ed inchinarsi a V. Emineoza, La soa casa professa, come ella sa, antica e devotissima dipendenza da quella dell' E. V. e però non ha bisogno presso di lei d'alcura esterna raceomandazione. Ma avendomi egli servito qui molti e molt'anni con ogni più fedele, amorevole e puntusie osservanza atimerei di far torto a lui e di maneare a me stesso, se son lo aecompagnassi con queste due righe testimoniatriei del suo merito e del mio parziale affetto. Supplice dunque l'Em. V. a vederle volontieri anche in riguardo mio ed a campartirgli secondo l'occorrenze i auoi favori con sicuresza, else io medesimo sia per sentirglient perpetua e singolare obbligazione. Intanto bacio all'Eminenza Vostra con tutto l'animo le mani

28 novembre 1644.

## AL SIG. FRANCESCO BOCCAPIANOLA-

Il regalo che V. S. ai compineiata di fine i genilisiamo per si medesimo, na vives moi accompagnato do così amorerola riffico, che io me gineri confesso atracolinariamente obbligato, e ne la ringrasio di baso core. Se rammi altrettato care qualsongo occasione mi ai prerenti di corrispondere a V. Sa mottarie con gli effetti la molta atima che fi del ano merito, e la prenura con che errope con considera del 
F. T.

## AL SIG. CARDINAL FALCONIERS

## LEGATO IN BOLOGNA.

Cortesissimo à l'officio che V. Em. s'è compiaciuta di passar meco participandomi il suo arrivo a cotesta legazione, e siccome ne la ringrazio con tutto l'animo, così mi rallegro che questa vicinansa possa somministrarmi più spesse le occasioni di servirla. Per più viva e conveoiente espressione di questi miei sentimenti io spedisco a V. Em. il Fontana mio gentiloomo, aupplicandola di prestargli intiera credenza, e di remandarmelo onorato di qualebe suo comandamento, che mentre a lui mi rimetto bacio all'Em. V. affettuosamenta le maoi. s dicembre 1644.

## AL SIG. MARCHESE GIUSTINIANI.

Del cortese affetto di V. E. verso la persona e casa mia io tengo da tutte le parti riscontri uniformi, ma la benigna inclinazione con ebe la santità di N. S. piega al componimento del miel interessi colla camera apostolica riconoacendola in gran parte dagli offici di V. E. me ne certifica in maniera che vengo per mezzo di questa a rendergliene se non quelle grasie che devo almen quelle che posso. Gradiscale V. E. che ne la prego, e per tirare al colmo la mie obbligazioni mi continni l'assistenza del suo patrocinio. Non saraono mai seoza servigio della sua casa i vantaggi della mia, e sperando che mi si presentino occasioni di fargliene pro-vare evidenze maggiori, bacio a V. E. le mani e le anguro da Dio benedetto ogni più desiderata prosperità.

1 dicembre 1655.

#### AL SIG. PRINCIPE CARDINALE DI TOSCANA.

Il signor principe cardinale mio fratello mi attesta con ai larga espressione i favori che del continuo mi fa l'A. V. a la cortese efficacia colla quale mi va coltivandu la benigna disposisione di S. Beatitudine, che mancherei a me atesso quando mancassi di rendergliene le dovute affettuosissime grazie. Merita però la mia osservanza il patrocinio di V. A. e la giustizia della mia causa è degna d'essere sostennta dalla son auturità. Non sarà poes gloria della casa di V. A. il sollevamento della mia, e quanto questa s'aumentera di fortuna, tanto a quella a' accrescerà di servigio. Supplico V. A. ad assistermi con perseverante benignità, e le bacio per fine con tutto l'aoimo le mani. 1 dicembre 1644.

#### AL SIG. CARDINAL PAMFILIO.

Intendo dal sig. principe cardinale mio fratello quanto la santità di N. S. si mostri benignamente disposta al componimento de' mici interessi colla camera apostolica, e quaoto l'Em.

557 V. si a parzialmente inclinata a cooperarci coll'autorità de'snoi officit. Conosco nel medesimo tempo la qualità della mia obbligazione, e già che non posso prestamente pagare il de-bito, ho per atto di gratitudine il confessario. Ne rendo all'Em. V. affettuosissime granie, e l'assicuro che se questa casa averà mai fortuna di sentire qualche sollevamento, tutto il riconoscerà dalla sua mano, e tutto sempre lo spenderà in suo servigio. Saranno a V. Em. rappresentati questi mici scotimenti in più viva e conveniente maniera dal predetto sig. prin-cipe cardinale, però a lul rimettendomi bacio

a V. Em. con tutto l'animo le mani. 1 dicembre 1644.

## A DONNA OLIMPIA PAMFILIO.

La benigna disposizione che per quanto mi serive il sig. principe cardinale mio fratello mostra la santità di N. S. all'agginstamento de' miei interessi colla camera apostolica, io la riconosco tutta dalla protezione di V. E. e dai suoi cortesi uffici. Il favore è grande ne minore è l'obbligo, e però ne rendo all'E. V. affettuosissime grazie, già ebe per ora non m'è concesso di soddisfar in miglior forma a quel che devo. Non averà certo questa casa vantaggio alenno che non sia tutto indiriazato a servir quella di V. E., ed ella ne proverà gli effetti sempreche mi favorisca de' suoi comandamenti. La sopplico a continoarmi il solito amorevole patrocinio, ed a V. E. bacio per fine coo tutto l'animo le mani. dicembre 1644.

## A SUA SANTITA'.

Lodato Dio ehe mercè di V. Beatitudine e del sno paterno nusnissimo affetta io veggo per pna volta per me apparire qualche lampo di serenità in cotesto ciclo, e che ella non Isdegna di riguardare con occhio di rettitudine e benignità le divote supplicazioni di questa easa che in altri tempi o non furono ammesse o forono trascorate. Il cardinale mio fratello me ne dà parte ne mi gionge inaspettato che la santità Vostra si mostri disposta a consolar le mie speranze, e ebe eletta da una speciala provvidenza dello Spirito Santo ad abbonacciare le pubbliche turbolenze app lichi l'altezza de'auoi pensieri a tranquillar ancora le mie private fortone. Io ne rendo a V. Bestitudine riverentissime grazie, esibendole in omaggio di gratitodine i mici statl l mici figli e me medesimo, tanto pronti a spendere il sangue in servirla ed abbidirla, quant' ella si dichiara inelinata a proteggerei e favorirei. Guardi S. D. M. longhissimo tempo V. Beatitudine eb'io per fine le bacio con divota um iltà I santissimi piedi.

1 dicembre 1644.

## AL SIG. CONTE AZZO ARIOSTI.

Al merito di V. S. si decon tatte le dimetarisoni di silma e d'onore, di Mifetto della sua casa va di lunga mano obbligata la gratitoline della nostra. Abbiasa presti volontorie controlo della controlo della controlo di e voloniteri pure o impiriphenemo in tutte la silter occorrane di una soldificamo e vantaggio. Faresi dunque V. S. opsi più sicore capitale della nostra corrisponienta, che noi ci valereno snopro confidentemente della sua principale della nostra la sultata per fine con ratto l'amino.

a dicembre 1644.

## AL SIG. PRINCIPE CARDINALE N. N.

lo anplico V. A. a rievere, io proteziono il supor cavilire Alessando Coatanidi e a fargliene seatire gli effetti ill'occorrense. Sono
rodiusrii veramente questi uffici il raccomandazione, come ordiusrio nanora in V. A. è il
contume di favori tutti ma le qualità del detto
cavalize r-he si spiczano sassi dill'use commemericano pariement che ni le graze di V. A.
ne te unit promuse time con le della promoti della
continua di promoti che ni le graze di V. A.
ne te unit promoti che ni le graze di V. A.
ne te unit promoti che ni le della continua di consi della continua di continua di consi sono di continua di continua di consi sono di continua di condi sono di sono di condi sono di sono di sono di condi sono di sono

## AL SIGNOR CONTE ANNIBALE

## DI MONTEVECCHIO, FANO ec.

Intendo la morte del già signor conte Pier Luigi padre di V. S. che sia in ciolo con entimento proporzionato alla molta sima, ed alJaffetto particiden che las reurge porato alla
persona e casa sua. Mo ne condolgo di buon
core con V. S. ne la seierò di unostrare a lei
al coote Roberto ed aghi altri unoi farsielli in
al coote Roberto ed aghi altri unoi farsielli in
aposizione con che sempre inecotrero tutte le
coccasioni di lor vantaggio e bereficto. Ne ricusto di proportioni del considerato del proportioni del propo

6 dicembre 1644.

## AL SIG. CARDINALE PANCIROLI.

Effeto del cortre patricinio di V. Fin. è la benique disposimone che mostre la santità di N. Signore verso le cose mil, e tanto maggiore i l'abblage, che gliene sesto quanto più grare d'acque all'En. V. affettossisime graire, e più daoque all'En. V. affettossisime graire, e più che i favori ricervati mi danno conficipata di ricereme degli altri, la supplico a consimurani il calore chou aistorevoi diffici, percibe mi con la considera di considera della considera di considera di considera della considera di co

qualche suo comandamento le anguro da Dio benedetto il colmo d'ogni grandezza e prosperità.

8 dicembre 1644.

## A MONSIG. ALTIERI NUNZIO A NAPOLI.

Gran lode si dee alla prodocaz di N. S., che cue callara il merio di V. S. ha sapute così hen provvedere al suo proprio serviție. Mirat-ben provvedere al suo proprio serviție. Mirat-le callara de la ringranio i an mediciare lempo (edita parte che t'è compisciata di darmeno, e de hou cerdito che presta a mio sentimento in tale occorroma. Alia sima preb che ha sem-praibilită dell'affectu mio suno dorute così amorrori dimentrazioni, mà a queste io la porta diprodere dalla mia volonia, intanto ampeti de la produce de la la mia volonia, intanto ampeticata; al controlezza.

10 dicembre 1644.

#### AL SIG. D. CARLO CARACCIOLO.

Ho fatto così poco in ordine alla soddisfaaione di V. S. ebe mi vergogno quasi da riceverne i ringrazismenti, s'ella però non ha avuto riguardo più all' ardore della mia volunta ehe all'estto del negozio. Io ogni esso V. S. può assiourarsi che la buona intelligenza che sempre è passata tra la sua casa e la mia, e il merito particolare della sua propria persona troveranno la mo la tutti I tempi eorrispondenas di parzialissimo affetto. Scrivo di nonvo al sigoor Almiraote, pregandolo di dare a V. S. presentemente la pateote per la prima leva ebe si farà in servigio della eorona, giacche ora tutti i posti si trovano provveduti, come più ohiaramente intenderà dal conte Ottopelli al quale mi rimetto, mentre a V. S. augnro da Dio benedetto il colmo delle prosperità. 10 dicembra 1644.

#### AL SIG. CARDINALE SPADA.

La benignità con la quale la santità di N. S. si move a considerare gl'interessi della mia essa è frutto della protesione di V. Em. aperato piottosto per la sua particolar enriceis, ehe pretesn per aloun oiln merito particolare. Il favore adunque che mi fa V. Em. è spontaneo, ma le grazia che io gliene rendo sono abbligate: cost volesse Dio che a benefizio si fatto in avessi occasione di corrispondere con altro che eco parole, Supplico V. Em. a porgermene l'opportanità co' suoi comandamenti, ed a contiouarmi insieme l'assistenza del sun corlese affetto, se non per altro almeno per dimostrare di noo avere dapprima inconsideratamente impiegato il suo patrocinio. Iotanto bacio all'Emmenza Vostra con tutto l'animo

10 dicembre 1644.

#### ALLO STESSO.

Che la santità di Nostro Signore si sia comisciola di deputar una congregazione particolare per informarsi dello ragioni della mia casa colla camera apostolica, io lo riconosco dalla sus somma benignith; ma che tra gli eletti sia stata compresa l'Em. V., io l'attribuisco a mia mera fortuna. Soggetto più adegoato pon avrebbero sicuramente saputo augorarsi i mici voti, vogliasi considerare o l'antica corrispondenza tra la casa di V. Em. e la mia, o la rettitudine e perapieacia del ano giudizio, o la fiducia della mia parziale osservanza. Me ne railegro dunquo meco straso con ogni più vivo sentimento del cuore, e dai favori che in questo medesimo interesse V. Em. ml ha fatti fino al presente, giovanni di presagire una più efficace assistema nell'avvenire, e adesso per allora le ne dò sincere affettuosissime grazie. Il risarcimento delle cose mia sarà gloria del suo patrocinio, ed ogni mio maggior vantaggio sarà sempre convertito in suo maggior servigio. Baeio a Vostra Em. per fina con tutto l'animo le mani.

11 dicembra 1614.

## AL SIGNOR CARDINAL RAPACCIOLI.

lo mando costà il dottor Quattrofrati mio consigliere di Giustizia, e il dottor Gatti consultore della mia eamera, perché informino V. Em. delle ragioni della mia casa in conformità della grazia che tanto benignamente si è degnata di concedermi la santità di Nostro Signore. Supplico V. Em. a sentiril con quella disposiziono di volonta ch'in mi prometto non meno dalla aua gran rettitudine, che dalla sua singolare cortesia. Nell'una e nell'altra maniera lo mi chiamerò particolarmente favorito, prontissimo a corrisponderle con servirla sempre che mo ne porga occasione co'anoi comandamenti; e rimettandomi nel di più a' sopraddetti miei ministri bacio all'Em. V. affettuoramente le mani.

15 dicembre 1644.

#### AL SIG. CARDINALE SPADA.

Vengono il dottor Ocattrufrati mio consiglier di Giustizia e il dottor Gatti consultore della mia Camera per informare l'Eminenza Vostra delle ragioni della mia casa stante la grazia ultimamente fattami da sua Bestitudine. Sarà effettu della solita umanità di V. Em. il sentirli volontieri mentre nella rettitudine della sna mente o nella cortesia della ana volontà lo tengo con pari equilibrio bilanciate la confidenza di una sincera relazione, e la speranza d'un favorevole patrocinio. L'obbligo sach corrispondento al beneficio , ne laseierò di darne a V. Em. le dovute dimostrazioni aempre che mi favorisca do anoi enmandamenti. Mi rimetto nel di più a' anddetti ministri, ed all' Em. V. bacio con tutto l'animo le mani.

15 dicembre 1644.

#### AL SIG. CABDINAL PANCIROLI.

I favori che V. Em. si compiace continuamente di compartire al signor principe cardinale mio fratello, e conseguentemente alla persons e easa min mi sono stati così al vivo rappresentati dal Poggi coll'occasione della aua venuta a Modana, che mancherei a me atesso, se mancassi di renderne a V. Em. grazie particolari. lo lo rispedisco costa, così richiedendo i miei correnti affari, e però gli ho impoato che sia subito a riverire l'Em. V. ed a portarle le dovute attestazioni della mia grata affettuosissima osservanza, La supplico a gradir l'ufficio, ed a darmene qualche cortese contrassegno co' suoi comandamenti, ebe mentre a lui mi rimetto, bacio a V. Em. con totto l'animo le mani.

17 dicembre 1644.

## AL SIG. PRINCIPE CARDINAL D'ESTE.

Io prego Dio benedetto else nelle prossime feste del santissimo Natale conceda a V. A. il eolmo d'ogni più desiderata prosperità. Non so qual privilegio abbia questa parte dell' anno, che debba erò farai; so ch'io lo fo del continuo e in tutti i tempi, e che i miei auguri, se ben ora comminano coll'uso, si spiocano però dal cuore. Se dunque il presento ufficio si distingue dal costume ordinario per l'affetto della mia isquisita divozione, io supplico V. A a gradirlo, e a darmene qualello straordinaria dimostrazione con gli atti della sua singolare umanità. Tali aaranno i snoi comandamenti. E rimettendomi a quella più vera espressione, che del mio più immutabile ossequio m' ba promesso di farle il signor Poggi, ehe torna eostà, profondamente all'A. V. m'in-

17 dicembre 1644.

F. T.

## AL SIG. CARDINALE PAMFILIO.

De tatte le occasioni di V. Em. perude materi di moltiplicami i sosi favori, edi o che golo di accrescere ogni volta più fa nie obbilgissioni con le tutti il ricero e son singolare gissioni con le tutti il ricero e son singolare doma Cottanza sorella di V. Em. cel signotute l'adimo coltanza sorella di V. Em. cel signotute l'adimo cel le rendo visioni e gissioni vette l'adimo cel le rendo visioni e gissioni di dito cite porta sila parasittà della mia sifftuso osservazza. Piescia al Do che le prosperità di V. Em. si facciano alla giornata sempre maggian, del per face le bocco on tutto per maggian, del por face le bocco on tutto

18 dicembre 1644.

## ALLA SIG. INFANTA MARIA DI SAVOJA.

La lettera che V. A. accenna d'avermi scritta io non l'ho ricevuta, e questa che viene per l'ordinario di Milano, mi capita solo adesso che sono due ore di notte. Ben ha V. A. da aupporre che lo nou abbia consolasion maggiore else di poterla vedera e servire. Duolmi nondimeno ch'ella debha arrivare in luogo se non affatto diserto, almeno intieramente privo di totte le comodità, come fuori di strada, e quasi mai non praticato. lo son dunque astretto di supplicar V. A. a fermarsi costi almen tanto ch'io possa mandar le cose necessarie al suo servigio, e dissi necessarie, perche m'intendo semplicemente di queste, essendo le strade così rotte ed impraticabili, che non ammettono condotte se non leggiere e conseguentemente non mi permettono di far quel ch' ella merita, e els' io desidero. Spedisco il conte di Carniana gentiluomo della mia camera segreta a V. A perché la aupplichi di qualche breve dimora, e procuri che ne ella venga con tanto incomodo, ne io resti con tanto rossore. E perebe il medesimo doverà unitamente testificarle la mia continuata affettaosissima osservanua, a lui mi rimetto, e a V. A. bacio con tutto l'animo le mani. 19 dicembre 1644.

#### AL SIG. CARDINALE ROSSETTI.

lo sono così certo della cortere volontà di V. Emicenza, ch'opin nuora statasione che cità me ne faecia, mi giungetà sempre poso di satata quella. Che per parte sam ene la partata il Poggi, e se non per altro seriori sianta quella correccere il comolo dell'altre mir ficticosismie grante, e supplicandola ad aggiogrera attati soni favora anche quello di suoi comundamenti retto, ed all'E. V. baccio con totto l'antono del marte.

## AL SIG. CARDINAL D'ARACH.

lo tengo gran confidenza nella cortesia di V. Eminenza, perchè grand' è il desiderio ancora ch' io ho di servirla, e perchè spero che ogni mis richiesta debba esser ricavata da lei per invito a comandarmi.

Il Pader fra Engraio Giadidi del Minori Correctuati nio soddio devidere di vere na lasopo nel collegio di Praga del Padri di a Francoso, del quale V. Enincena e protettore, e consocio del quale V. Enincena e protettore, e tace V. E. in quanto nal vien supposto che il Moderoni cinno sutti diribiarsi della nazione alemanna. Il pader, per le relazioni che io ne per la sufficienza e bonda di contuni mentirole della granzia: attinerè condimenso con estrati ha edecisimo abbligazione all'E. V. alla quale hacio per fine con tutto l'animo le mani. 19 dicembre 1644.

# ALLA SIG. INFANTA MARIA DI SAVOJA.

Non avendosi në qui në a Casalmaggiore avviso alcuno delis venuta di V. A. mi son faoilmente persuaso eh' eila consigliatasi colla sua prudenas possa aver risoluto di differire a miglior tempo il suo viaggio alla Santa Casa, stante l'orridezsa della stagione e la pessima qualità delle strade, che rendono impraticabili i cammini e pieni di tutte le incomodità. Ma perché io non desidero cosa maggiore che di poter service l'A. V. bo risoluto di spedirle il presente corriere, si per avere la certezza della sua mente, si perché deliberando di venire, si compiaccia di farmene avvisato tre o quattro giorni anticipatamente, perché io sbbia tempo di far provvedere a Bresorilo tutto le nose necessarie, giacche essendo luogo foori di strada e poco o non mai praticalo, non ci troverebbe V. A. allo abarco nicuna immaginabile comodità. Aspetterò che V. A. me se faccia il favore per corriere espresso, e ir bacio per fine con tutto l'animo le mani. 21 dicembre 1644.

## AL SIG. CARDINAL DONGHI LEGATO DI FERRARA.

Il Mantovani mio cancelliere vien costà per l'interesse di nna eredità del Cibardi soo no. ehe per lui non é di poca conseguensa. lo so ohe l' Eminenza V. gli avrebbe per se melesimo prestati tutti que' favori che non sono disgiunti dalla giustisia, ma perche io l'amo per lo buono e fedele servigio che mi presto, e sono per gratitudine obbligato a premere nelle sue comodità niente meno che nelle mie proprie soddisfazioni, supplico V. E. con ogni maggior affetto ad averlo per raecomundato anche più precisamente in grazia mia. lo certo ne sentiro all' E. V. straordinaria obbligazione per corrisponderle con egual prontezza sempre che me ne dia occasione co' auoi comsudamentl, ed all' E. V. bacio per fine con tutto l'animo le mani.

22 dicembre 1644.

#### AL SIG. CONTE COLOREDO.

Il pidre lettore Fra Spirito da Kivalla de predicatori è mio adudo, oltre a sois primenti requisiti di lettere sir constituenti della constituenti della constituenti della constituenti della constituenti della constituenti della constituenti di lettere si constituenti di lettere della constituenti di lettere 
Trorerà V. S. Illustristima dalla mia parte la dovate cerrigolo, mon avendo lo desiderio maggiore che di mostrare la situma singolare che faccio del son gran metitor e da V. S. Illustrissima anguro per fine da Dio benedetto il colmo delle propertità.

AL SIG. MARCHESE FEDERICO MIROGLI.

## 22 dicembre 1644.

Ho settiis la morte del colonello Colombi no ergrate surgiore di battaglia con quel dispiacre che porta sero la memoria del busso e felel serigio de'egli in egal tempe e longe mi pratò finché r'une; e della suis gratitudina fich che i una posteri se provino all' accessiva con producti del serie del suis praticulativa e della suis praticulativa e della suis establicatione, e alecome nel la ringrazio di bonn cunce, coi arcono nel la ringrazio di di periodi di contra di di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di peri

delle prosperità. 23 dicembre 1644.

## AL SIG. CONTE DELLA BIVIERA.

Il capitino Massa n'ha reu la lettra di V. S. illiattivina con representario quel di più che in ordine a' soni interessi avera da lel aveto in rominiscine. Ile reate obbligato della condicana la quale però sarà semper deris che hol fimigerariii in tatte le cose di suo servijeb. Farcine V. S. illiattivinus al suo servijeb. Farcine V. S. illiattivinus di provo, a l'assicutà di toruri in me prontersa corrispondente al una mento, che sexas psi delle prosperità.

23 dicembre 1644.

# AL PADRE FRA FRANCESCO CORRANO GUAROLARO DA' MINORI CONVENTEALS

## DI S. FRANCESCO IN CASALE.

Masterei poce grala memoria del ererigi prestatini dal giu cionanello Goloboli mio ser-gente maggiore di battaglia se non cenfessati grandementi il sentimento che mi rece l'arviso della sua morte. A V. P. che con tanta morrevitras e carrià gli ha assistito nella sua lunga matsitti rento con obbligo particoltere, e em il paggerano oceasiond il pretere cerri-apondere le farè connecere di quanta sima ma ma territore tuno care, Diedero che V. P. es faccia la prova, e la saluto con tatto l'animo. 33 dicanter 1654.

#### AL SIG. PRINCIPÈ LUIGI.

Per godre in quella forma che più piacerà a V. Eccelleras i Petti della se corteze con-fidensi, o le spedico il Poggi, al quale potri sinvamente commicera totto ciò che situarcà casere di mio profitto arlle persenti congioni. Une il medicamo cifriria a V. E. atanii mid pensiri nell' esecutivos del quali il consiglio e giu tiliti suoi possono eservati di gene gio-quali prosessione. A lui dinunge mi rimetto e da V. E. hacio per fore con tatto l'animo le mani,

26 dicembre 1644.

## ALL'ABBATE NICCOLO' STROZZI.

All'asqueio che V. S. si è contentata di firmi del homo Natale lo cercipondo con un preprimo desiderio di tutte le use prosperità, e tanto più alfettuose è il mio sentimento, e tanto più alfettuose è il mio sentimento, valontà i lo ne ringrasio V. S. di huno conce come faccio por nonche degli avrisi di Franzia che con tal' occasione la voluto muodarmi, and continuazione di questi mi such arrisma. E ani occurrenti il qualto e l'obbliga instrume. E senta più con la considera di discontinua di concenti di pusto e l'obbliga instrume. E senta più con la considera di discontinua di contro di contra di contra di con-

29 dicembre 1014.

## AL SIG. MARCHESE DI FOSDINOVO.

Intendo con mis singuire contentras the V. S., sin finalmented effacts all possures dell' Edguile e delle altre terre, es eg li officii mid- Fraino del requise, ella des attributes il tutto al son merito da me altre tianto e timoste de monorieto. Mi nellege danque en V. S. di consorte delle delle dell' delle delle delle delle delle mentione delle mange del termine amorevole che la vocano e tropo del termine amorevole che la vocano e tropo del termine amorevole che la vocano e delle 
29 dicembre 1611.

#### AL GRANDUCA DI TOSCANA.

Non poters I A. V. più visumente descriverii la qualifi di cuterie une belliume escrie che cal region del grosso cingliale che i è cultural di una natura dei con la consenia del consenia di cultural di una propensione inclinata a cortica di una consenia di una cons

anche di quello de anoi aomandamenti resto, ed all' A. V. bacio con tutto l'animo le mani 18 gennajo 1645.

## AL SIG. MARCH. COSTANZO BELLINCINI.

Mandai a V. S. illustrissima un volume delle mie eanzoni, perché vodesse che la mia divo-zione non sa dimenticarsi de' suoi debiti. Non le scrissi, perebe il mestiere che fo è di tanta occupazione, e'l mio intelletto all'incontro di tanta debolezza, else sempre mi manca il tempo, e per far il servigio del padrone son coatretto di lasciar in abbandono i mici propij interessi. Supplico V. S. illustrissima a perdonarmi il mancamento, mentre io le rendo umilissime grazie delle ludi con che onora le mie leggerezze, e ch'io ricevo come effetti del suo amore, non come parti del suo gindizio. In que' poelii intervalli di quiete, elle mi concede la lunghezza delle notti, lasciandoni lusingare dal genio mi son preso ardire di serivere una canzone alla Santità di N. S. La mando al signor Benigni mio vecelito amico e signore, perche la presenti all' Eminentias, signor cardinale Panúlio, e per assicurarmi del ricapito l'indirizzo a V. S. illustrissima, affine else mi favorisca di fargliela avere in propria mano. La lettera viene a nizza volante, perché vegga il contenuto, così portando ogni più convenienta rispetto, e perche possa ancora leggere la medesima canzone, mentr' abbia tempo di gettar il tempo. La mia memoria ch' è infelicissima a è scordata il nome del signor Benigni. Riceverò per grazia che 🐪 S. illustrissima le faocia fare il soprascritto in confurmità della sopracarta nella quale sarà rivolta, cil aspettando l'onore di qualche suo comandamento con tutto l'animo la riverisco.

22 gennajo 1645.

## AL SIGNOR BENIGNL

Nell' acclamazione oniversale con che tutti i buoni applaudono al presente glorinsissimo Pontificato le mie muse hanno credoto che orni ailenzio sia maligno, ogni tacitornità sia invidiosa, e però si suno fatte leesto di meschiare colla pobblica consolaziono la loro privata allegrezza. lo parlo della qui congiunta canzone che m' è useita più dal ouore che dalla penna e che vien colma se non di spirito almen di osseguio. La maodo a V. S. e la supplieo a presentarla per mia parte all' Eminentissimo signor cardinale Padrone, al quale io non mi sono arruchiato d'inviarla a dirittura, perché priva di merita e oscuro di nune ho dubitato di riportarne anzi nota di temerario che titolo di rivercute. La gentilezza di V. S. farà seorta alla mia divozione che ambiziosa ma non interessata, corre allo splendure di chi regna, non al lustro del Regno, e professa di adorare la virtu, non di adulare la fortuna, L'obblico che lo sentirò a V. S. sara corrispondente al favore, eios argualato e singulare, ed aspettan-

do che gli atti della mia antica osservanza abbiano occasiona di rinnovaral alla frequenza de anoi comandamenti, bacco a V. S. con tutto l'aoimo le mani. 22 gennajo 1645,

AL COLLEGIO DE'SIGNORI DOTTORI

## LEGISTI DI REGGIO.

Quanto più scarso di gratitudine è il costume del presente secolo, tanto più riguardevole riesce la cortesia delle SS. Vostre illustrissime. Ne può certo chiamarsi effetto d'ordinaria gen tilezza il dar premio senza ricevere il acevigio. lo soco in questo caso culle SS. VV. illustrissime, che sebbene non ho fatto nulla per loro, pur mi ringraziano, misurando furse il mio merito non dall' evento, ma dal semplice desiderio. Egli è danque più conveniente, ch'io rimandi alle SS. VV. illustrissime le loro medesime grazie, perché saranno multo meglio impiegate, e che le supplichi ad onorarmi frequentemente de loro comandamenti, perche la mia divozione possa con qualelle titolo di giustizia rendersi degna del loro affetto. Chi poco può non dee prometter molto; ed io che conosco la mia deholezza resto con rammarico di non poter offerire loro altro ch' una ossequente, ma juntile volontà. Comunque ai sia procurero di superar me stesso per pagar in qualche parte i miei debiti. E rimettendomi nel di più a' signori dottori Franchi e Mingbelli, baclo alle SS, VV, illustrissime con tutto l'animo le mani.

22 gennajo 1645.

## ALLA SANTITA' DI N. S. PAPA

INNOCENZO X. Tale fu la vita che visse al monda il B. Felice cappuccing, e così frequenti e qualificate sonn le grazie che Dio benedetto opera del contiono mediante la sua intercessione, che non ai revoca in dubbio eh' egli presentemente non goila l'eterna felicità del paradiso. Ma la divozione che questi popoli ed io unitamente con loro portiamo al sno nome, ci fa ardentemente desiderare elle la Santità Vostra arrolando con infallibile dichiarazione al catalogo de' santi ci dia occasione di potere con più precise e pubbliche dimostrazioni onorarlo e riverirlo. lo ne supplico dunquo la Santità Vostra con ogni più umile affetto, e lo fo tanto più volontieri, quanto essendo la gratitudine qualità propria de' cittadini del ciclo, sarà il B. Felice per debito di retribuzione obbligato a pregare S. D. M. cho lungamente conservi la Saotità Vustra, fatto per così dire interessato nella prosperità di lei, che averà qui in terra autorizzata la gloria di lui. A Vostra Bestitudioe intanto umilmento m' inebino, e le bacio con la dovuta nmiltà i santissimi piedi,

Modana, il 34 maggio 1645.

# A MONSIGNOR CODIBO' VESCOVO DI MONTALTO.

Prima d' ora ho sperimentati gli effetti della generosità dell' animo di V. S. illustrissima, ma più vivamente li provo adesso nella persona di mio figlio del quale intendo quanto Ella l'abbia patrocinato presso il screnissimo signor principe cardinale comun Padrone in fargli consegoire la grasia che S. A. si è degnata di fargli in portarlu alla carica di . . . . . Vengo a renderoc a V. S. illustrissima le dovute inmilistime grazie ed a supplicarla insieme della continuazione della sua autorevole protezione in tutte le sue occorrenze, assieurandola d'una eterna singolarissima obbligatione. E se mai mi ai aprira l'adito di poter mostrare a V. S. il-Justrissica eli atti della mia divota servitù troverà tali contrassegni di prontezza che forse non istimerà mal collocati i suol favori. Sperarel di poteria vedere e servire attualmente la queste parti quando non mi éredessi else la mia poca fortuna fosse per levarmi questa conaolasione, Intanto supplico V. S. illustrissima dell' onore de' suoi comandamenti ed umilmente la riverisco.

Samuolo 25 maggio 1645.

## AL SOMMO PONTEFICE INNOCENZO X.

Portano questi miei sudditi ed io unitamento con loro una cost parzial divozione a' BB. Gaetano ed Andrea, i due primi lumi de' Cheriol Regolari, che desiderano di vedergli glorificati in ciclo; veniamo con ogni più umile affetto a aupplicare Vostra Beatitudino per la loro eanonizzazione, Gittò P uno 1 primi fondamenti di gorsta religione, che in tutti i looglii oggimai, ma la questi miei alati partieolarmente con tanta caemplarità e tanto frutto dell'anime coltiva la vigna di Dio. Favori l'altre con ai evidente miracolo questa città e questi popoli nell'occasione della peste, ehe dal suo pietoso patrocinio con pubbliche dimostrazioni dichiararono di riconoscere la loro conservazione e sanità. Compiacciasi dunque la Santità Voatra di ricevere le nostre giverentissime istanze, come dettate dall'obbligo, o d'esaudirle come fondate su la giustiaia, che nell'accrescersi a tel medesima gli applausi del mondo se le mol-tiplicheranno le assistenze del paradiso. Ed lo baciando a Vostra Beatitudine I santissimi piedi, le prego da Dio henedetto prosperità adequate a' suoi meriti, e corrispondenti a' mlei voti.

Modana 31 maggio 1645.

#### AL SIG. LAZZARO BUONVICINI.

Io non so quello che mi scrivessi a V. S. il-Instrissima perchò non me ne ricordo, so che se la lodai il feci eon verità, e che la mia penna può ben commettere de' barbarismi e dei

solecismi, ms non mai delle sconoordanae, perche s' accorda sempro col cuore e non imprime l fogli di quello che non mi sta impresso nell'anlem.

Il merito di V. S. illustrissima riehlede altro lodatore che non son io, e posso ben ombreggiare con qualche tratto di carbone le sue rare qualità, e farne per così dire un abbozao imperfetto, ma non già delinesre e colorire un ritratto compito che lo rappresenti al vivo come si converrebbe. Ma siano qui per vita di V. S. illustrissima terminate fra noi le cerimonie, e aebbene stiamo in Corte parliamo in linguaggio differente dalla Corte; perché nella vera amicizia non men disdicono le affettazioni e I complimenti, che nella faccia di ona pudica matrona i lisci ed i belletti. E pello spazio di quattr' anni che io mi fermai in Ispagna, benebe instrutto bastevolmente della favella, benelië più volto ripresa dal conte Duea, non fa mai possibile ch' io m'inducessi a favellare spagnuolo. Intendo in generale Il bisagno di V. S. illustrissima ma non eapisco in che cost particolarmente io possa adoperarmi per servirla Vorrei essere più precisamente informato de' suoi sentimenti, per poterne più efficacemente discorrere col principe serenissimo in tagho opportune. Non he autorità ne me ne arrogo : ho ainecrità e la professo, ed una parola proferita con candidezza di cuore giora alle volte molto più di qual si voglia uffirio portato con privanza di favore. La mia divoziona è certo espaco della sua confidenza, ma bisogna che la aua confidenza sia disposta ad onorare di tanto la mia divozione. lo non voglio se non quello che V. S. illustrissima vuole, ne posso se non quello che l'arbitrio di S. A. si compiace di far parer eh' io possa. Proenrerò di servirla, ed in ogni easo ella potrà dolersi che io abbia poca presa, ma non poca fede. Aspetto i comandamenti di V. S. illustrissima, e con totto l'animo la riverisco.

14 luglio 1645.

AL SIG. CONTE FRANCESCO PONTANA IN PERSONA DELLO SCACCIERA POETA,

Ho inteso con mia infinita consolazione il anecesso di Nonantolo, avendomelo partecipato per messo a posta il signor Briani. Oltre Ia parcotela delle gambe rotte, ch' è tra di noi, ben sa V. S. illustrissima che tra gli storici e poeti passa buona corrispondensa, e massimamente tra di noi che siamo compatriotti e coctanci, e che abbiamo nella prosa e nel verso rinnovati gli esempi di Cicerone e di Virgilio non senza gran lume del nostro secolo. Io dunque da' Campi Elisi, dove da questi padri conscritti in arrivando foi prudentemente destinato alla custodia dell'oriuolo (il tempo ancor ogli cho distingue l'ore eammina con le erocciole com' io fo), mi sono fatto lecito di scrivere queste due riche a V. S. illustrissima, che con tanta bontà ha sempre mostrato d'ap564 TESTI

plandire alle mic studiose fatche, e di mandarle in expressione della mia contentera il qui congiunto sonetto. Supplico V. S. illustriasima a non maravigliariene, perchè lo creduto di conforasami all'uso della corrette età, nella quale coatumandosi gli Achilli gaerci son disdicanno, per avventura, gli Omeri toppi. Bacio a V. S. illustriasima rirecentemente le mani. Da'Cample Elisi, d. 34 (auglo 1655.

# AL SIG. ANTONIO VUOSSUMANO

SIGNOR DI GONAR.

Sono gianti il fratello e figlio di V. S., e se bene io soni li bo per anche vedini trovaçãomi qui al esapo lontano dalla città, ho però sentito gauto particolare dell'arrevo loro, Il faglio è già stato accettato ne paggi, nel sucierò occasione aleuna che si precato di montrare a V. S. 1º affetto mio in corrispondenza della sua amorero de volonti. Facciane dauque V. S. ogia più sieuro capitale, etb 'io per fine le augure da Dio benedetto ogia propagerità.

27 agosto 1645.

# AL SIG. AB. DI S. NICOLAS CONSIGLIERE DI SUA MAESTA, CRISTIANISSIMA.

Io vengo avvisato che a V. S. illustrissima

possa essere giunta qualebe eommissione dalla

a Parma.

Corte in ordine alla persona mia, e per ovviare a tutti gli accidenti che potessero oscorrere in mio pregindisio, mi fo lecito di prevenire il auo arrivo a Modana colle presenti due riglie, dandomene confidenza la sua bonta, ancorche so non abbia altr'adito presso di lei, che quello d' un' oziosa benche riverentissima divozione. L'onore eb' alla Corte hanno destinato di farmi colla dichiarazione di argretario della protezione, come di Venezia mi serive il padre abate D. Vittorini Siri, è il maggiore che ml potesse succedere in mia vita, ed eccede di taoto il mio poco merito ch' io ne resto per ogni parte confuso. Ma siccome io sono a me atesso coosspevole di non averlo procurato, riconoscendolo tutto dal favore e dalle cortesi relazioni degli amiei e de'padroni, così non vorrei che il serenissimo signor Duca mio Signore si facesse a eredere in alcun tempo mai, ch' io per conseguirlo avessi usata diligenza o manifattura di sorte alcuna. Supplico dunque V. S. illustrissima con ogui più umile affetto a non moveroc parola ne con S. A., ne col signor principe Cardinale, ed a lasciare ch'essi si eleggano quel soggetto, else parra loro più a proposito e più adequato a tal ministerio. Ad

ogni modo S. A. difficultationmente mi conce-

derebbe licenza di partir di qui e l'instanza po-

trebbe pur troppo esser cagione a me di don-

no, e di disgusto. Ma quando pur V. S. illu-

strissima non possa non eseguire l'ordine, e

voglia passar l'ufficio, il contenti almeno di

farlo in forma tale, che queste Altezze sapplaoo e toechino con mano, che il motiro si spicca immediatamente dalla mera e pura benignità dell' eminentissimo signor cardinal Mazzerino, o di elii ehe sia ehe maneggi questi interessi di S. M. senza alcuna mia precedente participazione e notizia. All'arrivo qui di V. S. illustrissima to verrei subito ad mebinarla . eonoscendo e confessando, else tale sarebbe il debito della mia riverenza. Riceva nondimeno in buona parte, ch' lo me ue astenga, e che differisca quest' atto di ossegnio fiu dopo che ella si sarà abboecata con queste AA, ed averà loro esposte le sue commissioni, accioeché altri non possa oredere, che io mi concerti con lei, e ebe le faceia instanza di qualche mio vantaggio. La gelosia, eli'io tengo per tanti debiti e rispetti della buona grazia di S. A. mi fa scriver in questa forma, e l' muanità singolare di V. S. illustrissima m'assicura che non vorrà apportarmi danno, dove so, rhe non ha altra intenzione , ehe di giovarmi e favorirmi, Ed a V. S. illustrissima bacio per fine umilmente le mani.

Di Moduna, il 26 gennajo 1646.

### ALLA MAESTA' DEL RE DI FRANCIA.

Abbiamo la pace, e se l'Italia ne sente il beneficio, la Francia ne riporta l'applauso. Dalla riverita Interposizione di V. Maesta, e dalle discrete maniere del cardinal Bichi ne sono derivati effetti al gluriusi, ne ei voleva certo o meno d'autorità in chi mandava o meno di di prudenza in chi veniva. l'er quella parte che tocca a me io ne rendo a V. M. le dovute umilissime grazie, e godo che nelle dimostrazioni della sua reale umanità, e negli osseggi della mia prouta servitù si riufreschi nella memoria degli uomini la ricordanza di quella divota dipendenza, else a Re al poderosi hanno in tutti i sceoli professata i principi della mia casa. Guardi Dio benedetto lunghissimo tempo la sacratissima persona di V. Maestà, ch'io per fine riverentemente me le inclino,

### A N. N.

Accompagno con qui vià viro restimente dell'amino il dovore di V. S. Usatriatima nella dell'amino il dovore di V. S. Usatriatima nella merte del già eminentissimo signore Cardinale uso fatello e mio Signore che sia in cieto, persuadendomi che non sia diadicevole "a-rettori Vaccommarri gii accidenti dei padenni. Non entreto già in alema offitto di consolazioni vivo di proprio valore dema: la quale prividata dal proprio valore saprà esta altri sollezamenti calerni da si maccini di consolazioni si vivo dell'altissimo. Ren-derò in quella vece umiliassimo gratia e V. S. initattimian della parre che si e compisciata di tributtatima della parre che si e compisciata in ciù alla vitacerta uni divozione, cal a V. S. illistattimia della bello rivercettemente le mania

### AL SIG. CARDINAL BENTIVOGIO

Accompagno il dolore di V. Emin per la muret dei gli marches sun fattello, clet sia in ciclo, con un cordishissimo sentimento, averanto dello in anato e silmato mertire rei in vita dolo in anato e silmato mertire rei in vita castinure a regionale di constituera nel figli real obbligandoni il merita singulare di V. Eminenza le qualità loro e la memoria che perpetuamento conserverò delle fine di consistente di Eminenza Vestra le divisita di Rendo intatto all'Eminenza Vestra le divisita mene e del bomo erredito che peretta all'animo mio in così fatto accidente, e le bacio per fine affettuosamente it maio.

### AL SIG. DELLA VALLETTA.

All' sllegrezza ch' io sento per la vittoria ottenuta da V. Eccellenza della gente Barberioa sotto il forte di Lago scuro, s'aggiunge l'onore che ella si è compiaciuta di formi col darmene parte. Dell'uno io rendo all' Ecc. V. le dovute umilissime grasie, dell' altro mi congratulo ma non mi meraviglio, perchè questi sono effetti propri del suo valore, e la gloria è indivisibile compagna delle sne operazioni. Ma che bella e solenne Pasqua farà V. Eccellenza ora che monsignor il vicelegato di Ferrara è venuto di persona a benedirle l' nava e 'l capretto! Più grasioso però era il colpo se quel cavallo traditore del cardinal Antonio non correva si forte: ma chi sa che non venza nn'altra occasione ch' celi non si trovi così bene in sella? Bacio a V. Eccellenza con riverente affetto le mani.

# F. T.

# AL SIG, N. N.

Alla contenierza che id<sup>2</sup> sento dello a sposalisio di V. S. Illustriasimo con la signora N. si aggiugne il farore del ella si compiace di farmi con darrence parte. Ringrasio V. S. Illustriasimo dell' non di totto ecore, e si rallegro delconfessamele perprusamente obbliggio dell'onore. Piscois a libo benedetto che le prosprità di V. S. illustriasima si faccino sempre meggiori mentre sappliesodola di qualche uso menti.

### ---

# AL SIG. MARCHESE DI LEGANES.

Alle glorie di V. E. erano ançuati limiti i di bonn voglia scerificherei ill'imperial aremaneggi della guerra, dovernani dilattra conbe ti pid di V. Menta'h non solo questi attaj, depeti trattati di pare, perche il mondo conoscruse che nell'une e nal'inte nell'alter materio i vivore e la improdenza soa sono sempre eguali a sè medesiani, latendo l'aggiustamento aggiuto co Griaviani, latendo l'aggiustamento aggiuto co Grisoni e os setos contentezas singulare al per lo vantaggio che ne risibal a rela terripo di Sua a compensitivo con la sua cerare bangioti lo sua

Maestà, come per l'applaoso che ne ridonda al nome di V. Eccellenza. Della parte poi che s'è compiaciuta di darmene io le resto con perpetua obbligazione, e gliene rendo le dovute affettuosissime grazie.

Il argozio di cui d'ordine di V. Eccellensa venne a trattar meco Don Martino de' Muxica già ata del tutto perfezionato, e fra poditasimi giorni clia ne sentirà l'esecuzione. Confermo intatola V. Eccellensa il mio continuato desiderio di servita, e le baelo con tutto l'animo le mani.

### AL SIGNOR N. N.

Alla felice e cara nuova recatami che V. S. la Din grasia sia viva e sana, io non ho potuto di meno di non dar di mano alla penna e salutarla earamente si come faccio. Poiobè in non ragiono mai con la mia memoria che non mi ricordi di V. S; ne mai esamino la mia coscienza che non mi sovvengano i debiti di cortesia e di amorevolezza con cui ella trionfa generosamente de'cuori e s'impossessa dell'anime con utile e con diletto di chi la conosce. Onde io che bo Intera notizia delle sue rare e virtuose qualità e che le sono obbligato, desidero di testimoniare le mie obbligazioni più coll'opere di servitù che coi complimenti della penoa. Però non aspetti V. S. el lo dichiari che l'amo e che le son servitore perché queste voci sono troppo ormai comunali, e non esprimono intieramente la forza dell'amore e dell'obbligo mio verso di lei. La sua gentilezza eh' ba sappto trovare il modo di farsi insolitamente amare ritrovi ancora il nome di un amore insolito, cun eni vorrei poter trasformarmi ucl pensiero per venire ad abbracciarla siccome uncodo su l'estremità di questa penna tutto lo spirito del mio affetto cordislmente la saluto, e mi ricoofermo. Di V. S. illustrissima. f. T.

# A S. M. L'IMPERATORE.

All'ufficio, che il duca Savelli ha passate meco per lettere a nome di Vostra Macsta, si agginnge l'instansa, che io viva voce mi ha portata il consigliere Plettembergh. L'antica divosione di questa casa verso il Sacro Romano Impero, e il 10io privato fedelissimo ossequio verso la M. V. non ha obbligo maggiore, che di servirla ed obbedirla prontamente in tutti I tempi e la tatte le occasioni. Processe pur a Dio che le rivolte, le quali si sono suscitate in questa parte d'Italia da chi più d'ogni altro dovrebbe procurare di sopirle, lasciassero libere alla mia volontà le sue operazioni, come di boona voglia sacrificherei all'imperial servigio di V. Maestà non solo questi stati, che finalmente sono sooi, ma I figli stessi e la mia vita medesima. Ma la necessità e l'importuna przepza delle violense altrui interrompono ed a viva forza divertiscono l'inclioazione e 'l desiderio. Supplico omilissimamente la Maestà V. stato în eni mi troro, ed a eredere che le mie presenti anquite iano anelte maggiori di quello io asppia esprimerle, e possa rappresentarle îl medeimo consigliere Plettembergh, rhe pur le la vedute con gli occhi proprij e tocesto con mano. Allo steso mi rimetto nel di più, eriverentemente alla Maestà Vostra inchinandomi, prego Nustro Signore che nella prosperità dei assi escretit provregga al bisogno della cattolies religione.

# A MONSIGNOR GIROLAMO BUONVISI

### CHIZAICO DI CAMBRA.

Al merito, alla persona e alla easa di V. S. illustrissima si devono da me tutte le dimostrazioni d'ossegolo e riverenza, ma ella, non so se per favorirmi o per confondermi, hz volnto prevenirmi eon gli effetti della ana singolare mmanità. Egli è di dovere che V. S. illustrisaima resti superiore in tutte le core, e in totte mi dia per vinto. Me le confesso obbligatissimo dell'onore, e gliene rendo le dovute affettnosissime grazie. Desidero però ehe V. S. illuatrissima eastighi questa miz trascoraggine con tenermi assiduamente esercitato in servirla, e elie di tratto in tratto risvegli la mia divozione con la frequenza de' snoi comandamenti. La propiuquità di questi atati a quelli dell' Eccellentissima Repubblica può somministrarne a V. S. illustrissima opportona occasione, a lo non polrò ricevere consolazione maggiore nell'amministrazione di questo governo, che il vedere ch'ella e il signor Vincenzo sno fratello e mio aignoro dispongaco di me con assolute autorità. Supolico V. S. illustrissima di farlo, e le bacio per fino riverentemente le mani-

# A MONSIGNOR PIETRO VIDONI.

Al signor Cardinale sio di V. S., che ala in Grio, professat, mentre vise, affetto e ouser-man purriculerre, e di tutala sia ure sue e par-man purriculerre, e di tutala sia ure sue e par-man purriculerre, e di tutala sia ure sia constitue, e tatti questi sono conornia farmi sonii guate non ordinario del matrimonio che si stabilito non ordinario del matrimonio che si stabilito non ordinario del matrimonio che si stabilito per la sia; Marcinere fratello di V. S. illustrissima e la figlia del conte Paolo Francesco Fornii preb V. S. illustrissima in si menera sperte. Ringrasio preb V. S. illustrissima chi alla socretto di socr

### ALLA SIG. MARCHESA BARBARA RANGONI.

Anche i rimproveri di V. S. illustrissima sono pieni di umzuità. Confesso il manamento commesso in non averla riverita quando fui a Spilamberto. lo non discesi però così presto di carrozza, che feei instanza al sig. Marrbeze di pagar questo debito. Mi fu risposto ch'ella in f.

Qui conquesta mando a V. S. illustrissima la tettera che il serensiamo Principe mio sigoner serire all'Altexa di Parma. Crederò ine 
cis si colla, percibe dall'ardensissima desiderio che io bo di servirla non possono oscire 
conectifi di repidezza, e se l'elificatio troverà 
tanto di fortuna quanto ponta d'elificatio, so 
del eli retterà appetan non meso dell'esico 
del contro dell'esico dell'esico 
dell'esico dell'esico 
dell'esico dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esico 
dell'esic

P. P.

# AL SIG. D. MARINO BOLLIZI.

Anche I ritratt che non ir rasonigliano alloriginale sono attenta, purche treaçano da penuello eccellente le lodi però di cus V. S. ni è tanto liberto cella correiationa son delli farcino alla mia persona mi sono cere, perché derivano dalla sua mano, e non potendole accettar per peenio, le ricero per listimolo, ponché la genulera di V. S. mi mette la necessilà di superar me stesso per non fair nacessilà di superar me stesso per non fair nacessilà di superar me desso per non fair na-

P. T.

Anche per ripetta di V. S. illustrisiana mi ziecesseri na pone parte l'illegrezz dell'assumione del nuovo ponteñes. Ella me un somuliaira i moitri en lettere dificio di singolar amereolessa, ed lo ne la ringrazio colore che fo del sono conference ne questa opportunità a V. S. illustrisima la atuna particiore che fo del sono gram merio e l'affettonsisima corrispondensa della mia volontà, pretationa corrispondensa della mia volontà, prefecciono esempre maggieri.

AL SIG. MARCHESE PAOLO DEL BUFALO.

# AL SIG. CARDINALE ANTONIO BICHI.

Anche prima di ricevere l'unanissima di V. Em. io aveva risapnto il gran conflitto del conclare, e l'eoraggio con che fino all'ultimo fiato ella aveva intrepidamente sostenute le sue, parti. Tutti applaudiranno a coni generosa e magnanima azione, ma pochissimi l'imiteranno. Il mio genio, che nella sua povera cendizione vs per quest'aria, ebe s'indura oegl'incootri, e che si spezza ma non si piega, mando coo ogni più riverento affetto tributi di lode al nomé eroico di V. Em. Il combattere è virto. il resistere è gloria, il vincere è fortona: ma Il vizio del secolo ha corrotto il vocabolario: la timidità si chiama eirconspezione, l'instabilità prudenza, l'infedeltà avvedutezza. In non trovo oggidi, salvo che in V. Em., nn oervo di spirito, una robustezza d'animo, che voglia segnalarsi nelle difficoltà, e che sappla perdersi, queodo il perdersi è necessario. Anche i più codardi combattono quando sono sicuri di viocere, ma I forti lo fanno quando anche soco sieuri di perire. Ila voluto V. Em. restituire la riputazione alla patria. Anticamente nella difesa di un ponte un romano solo fe' resistenza a tutta la Tuscana. Modernamente nella mischia d'un conclave un tuereno solo ha fatto fronte a tutta Roma, anzi a tutto il mondo insieme. Giurerei che la Santità di Nostro Sig., edificata del valore di Vostra Eminenza, l'ama e la stima al pari e più di qualsivoglia altro soggetto del Sacro Collegio, potendo colla aua iofallibile prudenza aver conosciuto, che la renitenza di concorrere alla sua essitazione, coo è stata avversione di volontà, ma costanza di euore, o ch'ella non oppugnava il merito del eardinal Panfilio, ma sostentava gli ordini del re di Francia. Questa fede dovca servire a Sua Beatitudioe per arra del gran capitale che nell'avveoire potrà fare dell'Em. Vostra, perché con gli altri avventurera la coofidenza, enn lei eamminerà di piè fermo. Finisco, ed all'Eminenza Vostra con umilissima riverenza m'inchino.

### P. T.

### AL SIG. CONTE GIO. BATTISTA RONCHI.

Anche quest'onore della noova Accademia dee riconoscere da V. S. Illustrissima la Garfagnana. Eran eotest'Alpi gravide di tesori (parlo degli ingegni eminenti, che la provincia produce) ma rimanevano seppelliti, se la prodenza aua non veniva a dissotterrarli. Ma fuori di metafora. Io veggo else cotesta nobile radunanza è frutto del suo giudiciosissimo consiglio, e me ne rallegro colla sienrezza di vederne quanto prima effetti maravigliusi. Bisogna coofessare il vero, i Garfagnini banno ona straordinaria abilità a tutte l'arti virtoose, e gl'intelletti loro sono elevati, spiritosi, espaci d'ogni miglior disciplina. Ora ebe alla loro naturale idoneità s'aggingne l'esereixio, cho noo può, che non dee sperarsene? Piacemi il nome d'Alpestri, perché scherza col genio del luogo; e lo ricevo per augurio felice e per fausta osservazione. Paroaso, ch'é la stanza d'Apolline e delle Muse, è un colle beo discosceso, e le glorie di Roma comiociarono a fiorire tra l'asorezza de' monti e la sterilità de' boschi. Io applando a cost bel principio, e desidero che tra le della più famigliari cotesti aceademici sacrifichino particolarmente alla Perseye-

coma. Con quasta prostessa e con qual and la servenission Frintripe mio signore dibita rice. Vate in protezione l'accedenta, V. S. illustria potte consecuto dalle qui conginate let-tere. Pose mi son affaticato per persasdere S. Altera, n'e vagio che cotesti signori me na estitase obbligo alemo degli ulfiel fatti, per-dos servenissione di pregiudiarea di foro merito, della pregiudiarea di foro merito, della pregiudiarea di foro merito, della presidenta di pregiudiarea di toro merito, della pregiudiarea di loro merito, della pregiudiarea di loro merito, della pregiudiarea di coro merito, della pregiudiarea di colta mentioni della pregiudiarea di colta mentioni della pregiudiarea di colta mentioni della pregiudiarea di colta pregiudiarea di colta pregiudiarea di colta mentioni della pregiudiarea di colta di colta pregiudiarea di colta mentioni della pregiudiarea di colta mentioni di colta 
### F. T.

### AL SIG. MARCHESE GAUFRIDI.

Annessa V. S. illustrissima riceverà una lettera, che S. A serive al serenissimo sig. Duca suo e mio signore a favore de' PP. Cappuceini, lo mi so bene, else tra due principi così grandi non è decente che si mescoli la mia bassessa, ms so ben anche che la meote umaoissima del sig. Doca può essere grandemente riscaldate dagli uffici e dai consieli di V. S. illustrissima, o richiestone precisamente dai detti PP. non posso non vivamente aupplicaria a riceverli io protezione, ed a favorirli. La religione eappoecina è stata ab antiquo parzialmente onorata e beneficata dalla serenissiona case Farnese, e dal signor Duca stesso, e però si apera ebe negli effetti di questa ereditoria pietà oco vorrà tralignare da suoi maggiori, ne degenerare da se medesioso. Ma io ho detto assai e forse troppo rispetto alla benignità di S. A. ed alla prudenza di V. S. illustrissima, Mi perdoni, e mi cumandi, che senza più le bacio riverentemente le mani.

### ...

# AL SIG. MARCHESE D. GIULIO TESTI.

Bisogna per tutti i rispetti conformarsi al gusto del Rever. Padre inquisitore, e di troppo cattivo cempio sarche il contrastare al suo selo ed alla soa prudenza. Levisi tutta la cansone del lusto di Roma, e si lasci finora: Dio volcase che siscome tareranno I mici versi , coal tacesarco le lingne del mondo.

Quanto alla canzone del sig. D. Ascaoio. io v' informerò prima de' miei sentimenti, e poi vi dirò quello che dovete farc. La parole postefice significa propriamente uo uomo che maneggia e che sovrasta alle cose saere, ed è lo stesso dire pontefice com' è il dire vescovo; ne per altro il papa si chiama sommo pontefice e pontefice massimo, che per casere il niù principale di tutti i vescovi. L'arcivescovo di Boordcaux fn come potete ricordarvi generale del mare del re cristianissimo, e perché con andò mai ad affrontare l' armata di Spagna . ma al trattenoe sempre nelle coste della Lignria di Corsica e di Sardegna rubando e corseggiando, il gran cardinale di Richelien lo privo della carica e lo processo, Con questa così nota testimonianza ogo parmi d'aver errato nominandolo pontifical pirata e soggiugnendo corra merci a prodar in ace d'alme. Gli storiei diraugo le medesime eose, e forse in peggior forma, perché lo finalmente le passo, ne mi ci ferino; ma se possono narrarsi in prosa, ceme senza dubbio si narrezanno, perebe non possono toecarsi in versi alla sfuggita? Ciò non ostante potrete dire al Padre inquisitore, ch'io nen intendo di contravvenire alla sua volontà. Non ho tempo d'applicare alla mutazione, perchè por troppo gravi e continue sono le mie occupazioni. Si levino le parole che gli danno fastidio, e vi si mettano i punti, per esempio: Nocchiero di Pastor das liti Golli . . . i legni spalme.

E più basso. Delle Tirrene procellose valli

Corna merci a predar invece . . . in questa forma si leverà ogni scandalo, ne la grazia può essermi negata, perche non vi mancano esempj in cento libri, che modernamente ai sono stampati. Duolmi di non aver ozio e comodità che basti per correggere la strofa in altra miglior maniera, che lo farci di buona voglia; ma non ho agio da respirare non else da poetare. Seusatenn col Padre inquisitore, pregatelo a contentarsi della mia riverente vo-lonta; e ringraziatelo in ogni più ossequente maniera di tutte le grazie che mi compartisce, offerendogli all'incontro quanto può mai dipendere da me e dalle forze mie in suo servigio. Dio benedetto vi conceda il colmo delle prosperità.

> AL SIG. CONTE BAIMONDO MONTECUCCOLL.

Che V. Eccell. in sì lungo spazio di tempo fra le gravi e continue occupazioni non abbia perdota la memoria della mia untilissima servitù è gran ventura, ma che di vantaggio lodi e con tanta parzialità cealti il mio nome è favore di maniera si eccedente, che nella riflessione del mio poco merito io ne rimango anzi confuso che onorato. Ne rendo con tutto ciò ossequiosissime grasie all'Eccellenza Vostra, e ricevendo gli encomi per atimolo, non per premio, procurerò di farmi quel che non sono, perche non paja l'uno inconsiderato nel dare, l'altro presuotuoso nell'accettare, e possa esser ella più degnamente servita da me, jo più ginstamente lodato da lei, ed all' Eccellenza Vostra profondamente m' inchino.

PER LA CONFRATERNITA DI S. FRANCESCO

AL SIG. HARCHEST

MASSIMILIANO MONTECUCCOLL

Chi ba sperimentata la somus benignità di V. S. illustrissima, come abbiam fatto noi nella grazia procurataci ed ottenutaci dal reverendissimu l'adre generale de' Cappuccini per la missione del Padre N. N. in Sardegoa, bisogna per inesplirabile la di lei bontà. Per corrispondere a tanta grasia altro ci vorrebbe che la debolezza delle nostre forze, e però ce ne dichiariamo totalmente inabili. Ma non potendo retribuirle in altro, lo faceismo almeno con oos espressa confessione del debito, di cui però ce ne gloriamo, come di nuovo vincolo per maggiormente stringere i nostri euori ad esser sempre più ardenti in pregare S. D. M. per una lunga serie d'anni e di prosperità alla persona e casa di V. Si illustrissima, Intanto riverenti la supplichiamo a compiacersi di aggiungere a questa grazia anche quella di qualebe suo comandamento, rendendole infanto le dovute omilissime grazie mentre per fine le facciamo profondissima riverenza,

# AL SIG. MARCHESE DI GRANA AMBASCIATOR CESASSO ALLA CORTE CATTOLICA.

Con molta ragione V. Eccellenza mi partecipa la morte della già signora marelsesa son moglie che Dio abbia in paradiso, perché nissuno può essere più di me parzialmente appassionato negli accidenti dalla persona e casa sua. Me ne condolgo con V. E. di tutto enore, e la ringrazio nel medeslmo tempo del termine amorevole else s'è compiaciuta d'usar meso in simigliante occasione: quanto più sensibile si è il colpo tanto maggiore sarà la gloria che ne risulterà alla virtà di V. E. in sofferirlo. Di ciò m'assicura la aua prudenza, ed in confermandole la mia continuata affettuosissima disposizione a tutte le cose di ano servigio prego Dio che compensi all' fi. V. la presente perdita con ogni più desiderata prosperità.

> AL SIG. MARCHESE CORNELIO BENTIVOGLIO.

Con molta ragione V. S. ne partecipa la morte del già marebese son padre, che goda la gloria del paradiso, perche per l'affetto nostro averemo sempre per propri tutti gli aecidenti della persona e cass sua. Compatiamo V. S. di tutto cuore in perdita così grave, e la ringraziamo insieme del ragguaglio cha ce ne dà, assicurandola nel resto che in tutte l'occorrense sue Ella troverà in nol la solita paraialissima disposizione, e rimettendone la prova agli effetti, auguriamo a V. S. da Dio consolazione e prosperità.

AL SIGNOR CARDINALE BENTIVOGLIO PER IL SERENISSIMO PRIRCIPE GIOVANNI BATTISTA D' ESTE.

Con quanta conselazione lo riceva l'ufficio di congratulazione che l'Eminenza V. si è compiaciota di passar meco per la promozione del principe Rivatdo mio figlio, gliene renda certo argomento quell' affetto paterno col quale che confessi per eterne le sue obbligazioni e ho sempre amalo teneramente il mio cardin

PROSE 569

le, ma più l'obbligo the perciò devo dil' E., v. non poincion regare che il rontrato che lo senitto, e che veggio accomunarai da lei e da altri parziali della mia casa uno prenda stra-ordinaro acerescimento. Prego l' E. v. a porgenii oceasione d' escretiar acco la mia ouerevanza, com' Ella escreta meco la sua geolitez, e seura più le bacio affettoumente le mani.

### AL SIG. ABBATE BAGNI.

Con quanto affetto io abbia in ogni tempi desiderata la quiete pniversale, e quella dell'Italia in particolare, lo sa Dio all'occhio del quale è solamento conceduto di penetrar i cuori: e con quanta premnra io no abbis procurato l'effetto allora ehe il male era fresco e con applicarvi opportunamente il rimedio potevasi non solo saldar la piaga ma caneellarne affatto la eicatrice, il mondo l'averà ebiaramente conosciuto, perche patenti sono stati gli nsici e pubbliche le diligenze. Ora parmi che sia grandemente mntata la scena, e che troncatasi la strada a quelle aperture, else erano in pronto, si sia per gli aceidenti occorsi di poi resa più difficile e più scabrosa la matoria. Non lascierassi con tutto ciò del conto mio d'invigilar a tutti i mezzi cho potessero apianar l'adito a qualche fruttuosa trottazione per la pace di questa travagliata provineia, nella traoquillità della quale per tanti riapetti tanto mi trovo interessato. Egli è ben vero olie questa pace dovrebbe essere stabile, permanente e diuturna, e che in ona volta sols restausero recise e sbarbicate del tutto tutte quelle radici, onde ne potessero ripullular di nuovo disgusti, travagli e turbolenze.

Appetterò d'inicosère se vi sia alterazione alcuna da quello che V. S. illatriariama mi serire dopo la mosa del signor duca di Parras, e al ricevere oggi altro maggor tuna per poceptione del constitución de la compania del V. S. illustriariam m'ha nel reato receta singuale contentras, vegendensia continuar dalla sua gentificas quell'affette amorerole, al quale to eserpre corresponderio com na purialisariam attima del mo merito, el un autente designica vigo.

Corre voce che la promozione sia vicina, ed jo me ne rallegro, sperando di veder restituita alla casa di V. S. quella porpora, che una morte intempesiva troppo presto le involò. Saluto per fine V. S. illustrissima con tutto l'animo.

# AL SIG. MARCHESE ENEA PIO OBIZZO.

Con una lettera piena d'ogni termine d'umantit ricco non camone colom di tutte le deliaie di Parnaso. Io cho rengo onorato dell' man o dell'altra ne rendo a V. S. illustrinima infalite grazi, e godo d'essere in un giorno solo altato dalla sua penna dove in tant' anni non ha potto portarma la mis, e di redermi dalla sua groillezza donnta quella cternità che cunanazia, 1213 NG.

non mi è venuto fatto di comperarmi fino a quest'ora co' mici sudori. Besta V. S. illustrissima che godeudo in l'adova una calma perpetua di pace e libertà può lusingando la nobiltà del suo geoio farsi passatempo della virtù. lo qui nella schisvitudine della Corto e fra inmulti di mille apparecchi di guerra, mezzo abbandonato e tutto stordito sospiro quell'ozio, che tanto è neccuario alle poetiche speculazioni. Leggerò con gusto singolare l' Atestio che V. S. illustrissima si è compiaciuta di mandarmi, poiche fino al presente le mie continue incredibili occupazioni non m' hanno conceduto spazio di farlo, Ma perché nel comporre Ella non può essere disuevale da se medesima, so ehe negli applansi e nell' ammirazione io non potrò essere differente da me stesso. Confermo intanto a V. S. illustrissima la mia obblicata svisceratissima divozione, e le bacio per tino riverente le mani.

### AL SIG. CARDINALE ANTONIO BICHL

Dal gentiloomo speditomi da V. E. ricevo il lieto avviso della pare intieramente conchiusa, o de' capitoli sottoscritti; accetto però non senza grande accrescimento di debito il cortese ufficio di congratulazione, ch' Ella ne passa meco, così richiedendo oltre la considerazione del benefizio pubblico il mio privato sincerissimo sentimento. Ben le rimando le lodi, che tanto largamente in quest' occasione Ella si compiace di attribuirmi : parendomi ehe meglio s' adattino alla persona di V. Em. e ehe le siano più proprie. E bencho alle sue gloriose fatiche al riserba il premio proporzionato nel ciclo, non è però ch' Ella debba ricusar quelle acclamazioni universali, con che in questo mentre con tanta ragione si sente loro applaudere il niondo. lo godo nel resto che la prontezza della mia divota e riverento volontà possa avermi guadagnato qualche merito presso la maestà del re e della regina reggente sua madre, ancorche dalle relazioni di V. Em. io debba riconoscere la maggior parte de' miei vantaggi , essendo impossibile elie una causa non cammint bene, mentre da si autorevole avvocato ella venga con tanta parzialità patrocinata, lo no dò a V. Em. cordialissime grazie, e le bacio per fine con totto l' animo le mani.

# AL SEG. CARDINALE FILOMARINO.

Della certese robent det V. Emisenza Iavaria di favorini e degli effetti amora cho ne ho provati io le rendo le dovute affettusnialese grazia. Di tutto elà m'ia pienamente informato il marchese Montecceccio al emisdette mie anticio obbligazioni. Compirariant donque V. Em. di porgerni occasione, onde serrendo la possa corrispodere alla sua luterna più bacio all' Em. Votra con tutto l'amino le mani.

### ALLA SIG. PRINCIPERSA MARIA PICO.

Dalla lettera di Vostr' Eccellenza veggo in generale quanto passa in proposito delle genti che s' introducono in cotesta piazza, e dalla viva voce del Csp. . . . . ch' Ella s' è compiaciuta di spedirmi a tal effetto, intendo più distintamente i particolari, lo ringrazio Vostra Eccellenza ed applando alla vigilanza e prudente eitlessione con che applica alla conservazione e libertà della sua essa. Non lasci Vostr' Eccellenza di proseguire nelle diligenze, ch' in pure dal canto mio ci coopererò con tutto lo spirito. Ho significato al detto Cap ... più individualmente i miei sentimenti, perche li eappresenti a Vostr' Eccellenza A lui dunque mi rimetto, ed a lei confirmando Il mio contimento ardentissimo desiderio di servirla resto e le bacio di tutto cuore le mani.

# AL SERENISSIMO SIG. PRINCIPE

### CARDINAL D'ESTE PER IL SiG. BARTOLOMMEO AVANZINI.

Da min fratello intenda le grazic che l'A. V. gli va compartendo alla giornata, ed in ispezie quella che gli ha fatta ultimamente, ond' io non so ben discernere, se maggiore sia l'onore che ne ricevo o la confusione in ch' io mi resto per vedermi onorato nella persona di lui fuori d' ogni mio merito. Ma noo devo maravigliarmi di cosa che alla generosità e grandezza dell'animo di V. A. è così propria; ben dovrei farlo quando ella producesor effetti differenti non essendo fuori di eegola che il sole risplenda e che Giove benefichi. Solo mi rammarico che a tanta benigna influenza io abbia talenti così scarsi da corrispondere alle mie infinite obbligazioni, ma la bonta di V. A. gradirà la prontezza dell'animo mio elie in ogni più riverente maniera gliene accusa il debito-E riacche V. A. e l'anima che muove la mia volontà degnisi ancora che ne la sopplichi omilmente d'aprirmi la strada con l'onore de'suoi comandamenti acciò possa darle i dovuti contrassegni della mia ossegniosa divosione, In-tanto rendo all'A. V. le dovute umilissime grazie della protezione che si compinee di avere della mia povera casa, e supplicandola della continuazione in altre occorrenze resto ed all' A. V. eon profondissima civerenza m' inchino.

### AL SIG. CARDINAL DUBAZZO.

Da qualonque soggetto, ebe dalla Santità di N. Signore als destinato in cotota legazione, io spererò in ongi tempo di ricevera grazie particolari, pecché procurerò di meritarle. Ma l'Eminenta Vostra ma c'à stata così liberale mentre l'bu esercitata, che l'intendere adesso che è per andarmen non pob recurri se non tingolarissimo dispiaecre. Accompagnerò Vente Timorena con una vira affettonossima

oserranza e si cimarrà meco la memoria delle mie infinite abbligazioni, per corrispondere alle quali disana cosa desidero mai con maggior premura che l'aver occasione di servirla. Pergamene V. Em. materia co'asoi comandamenti, che senza più le bacio enn tutto l'anima le

# AL SIG. VINCENZO BUONVISI.

Da V. S. illustrissima ricevo guanti e gnanti da dame, onde si vede per tatti i rispetti, ebe il dono viene da mano di cavaliere. Questi mi sono stati carissimi e per la loro propria qualità e per lo contessegno che mi portano del continuato cortese affetto di V. S. illustrissima verso di me. Duolmi nel resto else l'età ia cui sono, e il luogo in che mi trovo non mi diano ne fronte ne occasione d'implegarli in soggetto che ne sia degno. Io li terrò in deposito per sovvenime opportunamente qualche amico, ed a V. S. illustrissima intanto renderò vivissime grazie del messo che mi porge a far quest' opera di carità. Confesso però d' essere di quelli che, se gli anni il permettessero, non regalerci mai le dame di cose, onde potesse ro coptire la loro bellezze; por troppo sa turalmente sonn inclinate a tenerle pascoste, ed agli occhi miei clle solevano una vnlta pia cer assai più spogliste che vestite. Ma che dirè io di V. S. illustrissima, che tiene in casa artefici di questa sorte? Per mia fe che l'indizio è grave, e tale, ch' Ella potrebbe esser messa al tormento, se però v' è tormento, più fiero di una bella dama. Bacio a V. S. Illustriesima per fine eivecentemente le mani.

# AL SIG. CONTE DELLA RIVIERA.

Dell' arrivo di V. S. illustrissima alla Mirandola io sento contentezza particolare non tanto per rispetto mio che posso di questo vicinanza attendere qualche occasione di impiegarmi In sno servigio, quanto pee beneficio dalla signora principessa, che da' suoi prodentissimi consigli può negli interessi della sua casa ricevere aiuti d' Indirizzi di suo gran profitto. Io pee la mia parte vedrò sempre V. S. illustrissima con gusto singolare per testificarle di mia propria bocca l'affetto parzialimimo e la molta stima che so del merito e della persona sna. Volendo però V. S. illustrissima poetarmi questa consolazione potra dimattina giovedi trasferirsi qui al Finale dove io l'attendarò con grande desiderio, e senza più salnto V. S. illustrissima con tutto l'animo.

### A. S. A. SERENISSIMA.

# a Modana.

Di Barcellona, ove sono giunta per miracolo espresso di Dio benedetto io riverisco amilissimamenta l'A. V. Io partii di Genova il giorno delle Ceneri per imbarcarmi al Vado, come zià scrissì, sopra ono di quei galenni dell' armata del re cattolico elle tornavano in Ispagos, per risoluzione presa da me coutra mia voglia, e semplicemente per ubhidire ai comandamenti di V. A. che con tanta premura mi affrettava al partire, poiché per altro l'acimo mio por troppo presagiva i travagli e le disgrazie che mi sono accadute. Non m' imbarcai avanti della prima domenica di quarcaima, e mi fu assegnato un vascello, ch' era già stato tolto oci mari dell'Indie al Ra di Svezia; il suo nome era la Corona, e trovavasi non solamente ben fornito di corredi, ma guardato da heo trenta pezai d'artigliccia tutti di bronzo; grande, alto, capace e marstoso, e comandato da un capitano che o stato goattordici volte nell' Indie, sehhene oon sempre sul medesimo galeone. Era nel resto il vascello pessimamente provvisto di marinari, percho n'avea pochissimi, e quei pochi tutti inesperti ed ignoranti del mestiero. Il piloto come che fosse solamente pratico dei mari dell'Iodie e noo fosse mai più stato in Italia oon aveva notizia alcuna della costa di Ponente, e per giunta si trovava con la fehbra gravissimamente indisposto. Quanto ai viveri (per toccare aoche qualche cosa di questo), altra provvisione non aveva il vascello, che biacotto hen cattivo, Bacaglia, cioè Stocfisso in coteste parti, acqua cattivissima e vino da scomunicati, e però la spesa che il aignor don Francesco di Mello fece fare per me anticipatamente dal console della nazione Spagocola e eho a me nel principio era parnta gravissima, rinscl io fine più else necessaria, ed anzi scarsa e maochevolo ebe soprabbondante. Di totte queste cose fa di mestiere che V. A. sia pienamente informata per quollo ch' io sono per dire, sebbene mi figuro else molti erederanno questo siano amplificazioni per guadagnar merito presso l' A. V.; ma io non sono ambizioso negli infortoni, e sarei poco utile suo servitore quando io pretendessi di acquistarmi la aus grazia più soffrendo che freeodo, ce molta finalmente e la gloria eba risulta all'nomo dagli avvenimenti del caso o della sorte. Previdi prima di far vela, i perieoli che potevano sovrastarmi dal non avere nel vascello persoce pratiello di questi mari, e pe feci doglianza col aig. doo Francesco Messia, che era il generalo dell'armata: ne riportai cortesissimo risposte, e mi fu promesso uo piloto genovese e qualehe marinaro esperto dell'arte. Ma parche parve else la notte del sabhato si levasse un poco di vento fresco noi facemmo vela all'improvviso, e'l nostro galcone restò nell'essere di prime. Tutta la domeoira navigammo coo prosperità, ma lentamente perché il more si abbonaceiò, na potemmo arrivar più oltre elle a vista di Monaco. La notte restammo lotieramente io calma e senza moversi. Ma la mattina si levò uo libeceio così fiero e bestiale, ehe oon fu punto inferioro a quello ehe poehi gioroi prima aveva affondati tanti vascelli nel porto di Genuva. Il nostro espitano uomo verameote intrepido e di gran euore si cacciò in

dalla tempesta a di guadagoare aoche qualche cosa nel caminino. Ma troppo difficilmente poteva egli resistere alla forza dell'acqua o del vento. Ne qui aspetti V. A. ch'io le racconti l'orrore di questo accidente, perebe sono coso elso con possono credersi da chi nun le prova, e da elsi le prova non possoo mai hastevolmente esprimersi. Dirò solo ehe una bufera di vento io una volta sola squarciò tutte le vele, e che on colpo di mare portò via netto netto il fanale cho stava a poppa alto più di 20 hraccia dall'acqua. Questa festa, oella quale il espitaco fece tutte le parti sue molto egregiamento, durò 24 ore eootinue, e 'l marted l mattica ci ritrovammo poco discosto dall'isolo di santo Onorato e santa Margherita, quelle eioè ebe dal ro cattolico soco state sorprese al cristianissimo. Totto quel giorno quasi se il mare patisse di fehhro terzana restammo in calma; ma il mercoledi tornò la tempesta non ponto minore della prima. Si passò anche questa però coll' suto di S. D. M., ma con tanto travaglio de' marinari e con tanta pena di noi altri, che tutti parevamo più morti che vivi. L'armata che era di tredici galcooi con s'era divisa fino a quest'ora e ei trovavamo su la ponta dell' isola d'Eres, cioè so la bocca del golfo di Lione. Il generale, perehe il mare un' altra volta era tornato in calma, venne sopra 000 sebifo a vedermi ed a consolarmi, ed io di nuovo, indovino di quel ehe successe, gli feci istanza di migliori marinari e d'un piloto più pratico. Promise di mandarmi gli uoi e gli altri, ma con fu così presto arrivato al suo vaseello che un vento maestralo levandosi poco a poco e facendosi sempre più impetuoso in-terruppe il commercio tra le navi, le divise l'one dall'altra, e turbò il more molto più dell'altro due volte. Questo fu il subbato, else noi cravamo gia entrati nel golfo, e la tempesta fu così gagliarda che le due passate ai possono battezzare per bonaceie e tranquillità; le vele ei furoco onovamenta lacerate dal vento, l'oode dall'nna e dall'altra parte veoivano dentro il vascello, ne bastavano le trombo elie gioroo o notte iucessaotemente s'adoperavano a votario. I colpi del mare ci avevano portato via lo sperone; i marinari perduti si ritiravano sotto esperta a piangere ed a far voti: a il timoniero abbandonando il timooe su la mezza notte era corso a osscoodersi; ne per preghiere ne per minaecie no per hattiture era possibile il far che la povera gento toronsse ai necessari lavori. Il capitano medesimo attonito e confuso non sapeva più che farsi, e noi destitoiti di tutti gli ajuti umani el rivoltammo ai divini, e ciascheduco fece i soci voti. Io feci pur anelse i miei, de' quali darò parte a V. A. al mio ritorno, poiche all'esecuzione d'essi, come in ogni altra mia azione, è necessario che concorra il beneplacito e la soddisfazione di lei. Quattro notti e cinque giorni durò la tempesta cella quale ei lasciammo pertare dal vento come perduti. In que to tempo ocasun di noi aeppe che cosa fossa dormire, e alto stando su i hordi, procuro e di achermirai I quanto al ciharai penuno era d'un medesimo parere, ciuè che fosse meglio il mnrir di fame, che il mangiare per subito vomitare. Da quel giorno che io entrai in vaseello fino all'ultimo che ne sono uscito io non mi sono cibato d'altro che d'un poco di pane inzoppato nel vino di Spagna; e perché la fomosità di questo e il saverchio calore m' avevano causata ona sete ardentissuma e intollerabile io comineial a bere dell'arqua falla col zucchero e col limone, che mi temprava bensi la siecità, ma che mi ha rovinato lo stomuco in ultimo grado, Credeva il capitano di poter approdare all'isola di Majorica, e si tenne sempre a mano sinistra, ma noi l'averamo lasciata a man destra di grandissima lunga, e el andavamo sempre più avvicinando alla costa d' Africa , cioc ad Algieri, lontano dal quale non siamo stati sienramente più di cento miglia, e saressimo senas dubbio espitati in mano de' Torelii, se Dio benedetto mutando imperioramente il vento, non ei avesse a nostro dispetto escristi a deatra. In espo a due giorni scoprimmo l'isole di Majoriea e Minorica, si else V. A. può credere se andaodo su la sinistra noi eravamo vicini a pigliar porto ov' il capitano aveva diaegnato. Per conchiudere la storia, dopo sedici giorni di continuo travaglio siamo arrivati a Barcellona, quando nel galeone non ci cra più cos' aleuna da bere e da mangiare, poi-hé l'agltazione cazionata dalla tempesta aveva rotti tutti i vasi ove si conservava il vino, che il console m'aveva comperato, e tutte l'altre provvisioni di pesel salati, di pane e d'altra cosa bagnate dall'acqua marina si erano guaate e infracidite. I patimenti passati lianno messo in tetto il sig. Lorenzo Mantovani con febbre, ed no altro mio servitore pur anche, che sta molto peggio di lui; accidenti che mi travagliaco estremamente, perelic il lasciaeli qui aarà di spesa straordinaria, e 'l conducti meco sarebbe un menarli al maecllo. lo non mi sento heoe per alenu verso, afflittissimo dell'animo, e mal ridotto del corpo, Risolvo con tatto eiò d'andarmene fra due giorni al più, e se non potrò reggermi a cavallo piglierò una lettiga, conoscendo pur troppo che i negoaj di V. A. non patiscono più lunga dilazione. Cost piaccia a Dio che tutte le disgranie si siano sfogate sovra la mia persona, e che gli interessi di lei trovino quella huona ventura ch' ella merita e che io desidero. Aspetterò che V. A. mi faccia far le rimene di eni mi diede così benigna inteozione perebè il dispendio eresce si per gli accidenti sopracrennati, si perehe in questi paesi della Spagna oeni cosa costa un occhin, e i forastieri sono trattati peggio elle non sarelibero in term dei

Tarchi. Intenda in questo panta che degli altri galoni i quali venirano a questa rolla, la capictana non si troza ne si sa dore sia; e l'Abelirante con alcuni altri varcelli si ono ridotti verro la Coricla, e verso Liverso tutti rotti, e pesimamente trattati dalla fortuna, al che cella disgazia io sono stato più avventurato degli altri intieme cen un altro varcello detto io

Scheven, il quale ha condotto il conte della Riviera; e per non fastidire di soverchio l'A. V. con queste seriose narrazioni floisco, e con profondissima rivereoza me le inchino. Barcellona

r. T.

# AL CONTE DI SIRUELA

### GOVERNATORE DI MILANO.

Don 'Alessandro Visconti m' ha resa colla lettera di V. Ece. anche quella del re mio Signore', e con ogni più esatta puntualità rappresentato quanto da lei aveva in commissione, Nella torhidezza de' templ che corronn, io ricevo non leggiera consoluzione dalla confidenza di S. M. e dal benigno credito che presta alla mia fede, Approvo nel resto le prudentissime considerazioni di V. Ecc. come pur vivamente la ringrazio di tante e così affettuose carbizioni, Se la mia divozione sarà avvalorata da quelle provvisioni ed assistenze che sono proprie dell'occasione, rimarra V. Ecc. non mego soddisfatta dell'opere di quello ch'ora si mostra appagata della volontà. A D. Alessandro bo più chiaramente espoato quanto m'occorreva intorno alla materia. A lui dunque mi rimetto, e confirmando all' Eccellenza Vostra il mio continuato obbligato desiderio di servirla, le bacio per fine cordialmente le mani,

### AL VICE RE DI NAPOLI.

Dovendo Vostr' Eccellenza passar al governo di Milano dove con tanta sua gloria e tanto servigio della corona vica chiamata da sua Macstà, io suppongo ehe non sia per tenere altra strada che questa, o per lo meno il desiderlo ardentissimo che ho di vederla e di servirla di presenza mi fa sperare chi altra non debba tenerne, Supplieo Vostr' Ecc. con ogni maggior affetto a non lasciar ingannata la mia credenza, ed a non defrandare tutti noi della consolazione che ci recherà il vedere che con gusto ed alacrità ella prenda il possesso di quello che già per tanti rispetti si può dir che e suo. Attendo da Vostra Ecc. l'onore, e rimettendomi si nell'espressione di questo mio cordialissimo sentimento, come nella rappresentazione di qualche altra negozio al conte Francesco Ottonelli, bacio all' Ecc. Vostra con tutto l'animo le mani.

### AL PADRE SEBASTIANO OBELISCHI RIPETITORE DE'SERVI DI MARIA.

Dovanque ne va la P. V. si porta seco tutte le contentres, perché dore regna la virió quiri abita ogal bene. Ond'io non mi maraviglio punto ch'ella goda in contra terra di Vermechio tanti applauvi e tante soddirázano. Ben mi maraviglierei se non fouse riconosciuto il suo mercio anocrotic questo nol possa mai essere abbatanas, ma chi nol consuce o è circo affatto e pintatose privio di senon o è cieco affatto e pintatose.

può negarai la luce al Sole che seemarai di lode la P. V.

Nella stessa riga, se non credessi di offenderla, direi che camminasse il padre Aorelio Hannini spo compatriotto, ora postro predicatore e per sempre mio particularissimo Signore; ma il dir bene di lui è uffizio proporzionato della sua penna, come il lodar lei solameote al convicue a persone degne di lode.

Dirò solo eh' egli ha reso superbo questo pulpito, ed ha rinnovati in noi gli impulsi della stima e della divosione dovuta alla sua religione, ed in particolare alla virtù d'ambedue loro Poiche eol suono delle sue voci ha richismate a sé dalle sponde di questo fiume le Muse, che smarrite dallo strepito dell'arme vicine stavano tuttavia pascoste fra queste balze. Piarcia a Dio di concederci la santa pare a prò del pobblico bene; ma dagli avvisi del mondo e dal preparativi di guerra non pare elie questa si possa sperare. La fortuna forse non per anelie saala di esercitare in queste parti le sue vicende non vorrà liberarei così presto da tal martello, në il giodiaio umano ha virtù hastante da saperne sfuggire gli inaulti. Questi sono giudiai imperserutabili della provvidenza divina a' quali bisogna ebindere gli occhi, ed inclinare il capo. Pardonimi la P. V. se dalla passione lascio correre la penna, perché fatta circa dal piangere longamente le nostre miserie schrucciola facilmente in queste leggieretze. Consolimi lei, che ne la ampplico, colla frequenas de suoi comandi soli hastanti a sollevarmi delle presenti affinaioni, che io in tanto le rendo affettnosissime grazie della memoria che tuttavia conserva della mia servitù. assicurandola, che siccome in me viverà eterna la corrispondensa del mio affetto, così non tralaseierò mai occasione alcuna di farle apparire eo' fatti ch' io realmeote sono qual già mi professai.

### AL SIG. MARCHESE DI FOSDINOVO.

Ŧ. T.

Ebhi occasione i giorni addietro d'useir fpori della provincia di Garfagnana per servigio del serenissimo signor Duea mio signore, come facilmente V. S. illustrissima avrà saputo, Al mio ritorno ho ritrovato che nella multiplicità dei suoi favori sono moltiplicate le mie obbligazioni, perebe oltre la lettera totta piena di umanità, e oltre i preziosissimi regali de' vini e de' canditi, io vengo onorato d'una apezial confidensa nella comunicazione degli accidenti col signor marchese di Suvero. Io ne rendo perciò a V. S. illustrissima infinite ed ossequentissime grasie, assieurandola che per divozione merito la corrispondenza del sno affetto. e che nisson altro può essere più di me appassionatamente interessato nelle cose sue. Ho veduto la slida e la risposta, e se bene io ne aveva avato di Genova qualche sentore, emmi però stato singolarmente caro l'esser con tanta esattezza da lei medesima informato. lo feei una volta qualche studio sopra coteste materie cavallereache, ed in multe e diverse occasioni, ora per me, ora per gli amiei ha bisognato ridurre alla pratica i ponti della speculativa: aozi tutte le scritture che passarono tra il aienor principe Borso e il conte Terzica coenato del duca di Fridland nacirono dalla mia penna. Ciò dico perche V. S. illustrissima sappia elic con gosto straordinario ho vedute e considerate le copic eh'ella s'è compiaciuta di mandarmi, Con molta racione V. S. illustrissima rifiuta il luogo propostole dal signor marchrise Torquato, e quando ben anche le case de' parenti di lui non fossero state così vicine. bastava eh'egli fosse alloggiato in S. Tcodoro. E non sarebbe leggierezza e temerità il non aver per aospetto un campo tanto contiguo all'abitazione del suo nemico? Non so poi con qual regola egli confonda insieme i termini d'attore e di reo. S'egli è quello che sfida e che da il campo, perche non lasciare a V. S. illustrissima l'elesione dell'arme ? Confrsso ehe le proposte da lui son arme da cavaliere, ma se non vi sono padrini, chi può assicurare che sol fatto non s'alteri il concerto? La fede di eavaliere obbliga molto, ma dove si tratta della vita vi vogliono delle certezze, e co' nemici mal fa elii si fida sulle semplioi convenienze. Il mischiar poi cerimonie e complimenti in earte di duello, io l'ho per nna freddura e una scipitezza. I mici libri m'inargnano, che le parole devono esser poche ma risolute, sebiette ma concludenti, e tale appunto è la risposta di V. S. illustrissima che certo infinitamente m'è piaciuta. Ma benedetto sia mille volte il signor Filippo Spinola: io nol conosco ma l'adoro, parendomi else nel rispondere alla richiesta del signor marebese Torquato egil soddisfacesse in inquisitezza al debito di vero eavaliere. Totto ciò sia detto confidentemente a V. S. illustrissima poiché nel resto io senta grandissima consolazione dell'aggiustamento, c massimamente essendo seguito con tanta sua riputazione.

Oggi ho ricevntn l'altra di V. S, illustrissims delli 12 corrente, insieme con on foglio d'avvisi. E quando potrò io pagare i debiti che del continuo m'impone la sua benignità? Appaghisi V. S. illustrissima dell'animo, che certo con può essere né più ossequente né più divoto, Finisco ed a V. S. illustrissima bacio riverente le maui.

# F. T. AL SIG. LAZZARO BUONVICINI.

Ecco le due cansoni che bramate e aospirate da molti, al solo cenno di V. S. illustrissima eompariscono riverenti nelle sue mani, Spiaermi nondimeno fra il giubbilo elle scoto nel servirla di non aver abilità maggiore per farle conoscere più vivamente ebe invece di darle delle cansoni lo desidero di servirla co' fatti. Quiodi però potrà V. S. illustrissima arguire di quanta stima siano presso di me i suoi comandamenti, se si compiacerà di considerare che io confido alla sua segretezza cosa ch' è

di tanta premura al sig. Conte mio signore, e che nun mostrecia nassona altra per tutto l'oro del mondo. Supplico dunque V. S. illustriasima si encerle presso di sie, e da grandia la singolar divosione che le accompagna col·l'onorarmi de'suoi comandamenti, elle suno. L'onorarmi de'suoi comandamenti, elle suno.

### AL SIGNOR N. N.

Farei torto alla generosità dell'animo di V. S. illustrissima ebe armato del proprio valore avra saputo far resistenza col non pregarsi punto al colpo crudo che le ha portato la morte del signor eardinale suo fratello e mio signore, che sia in gloria, se volessi entrare la qualche ufficio di consolazione. Questo rimetto alla prudenza di V. S. illustrissima come più proprio di lei e m'appiglio a quello ehe s'aspetta a me, eioè di pregare S. D. M. per quell'anima benedetta, e di ringraziare come fo' vivamente V. S. illustrissima della parte che s'è compiaciuta di darmi, e dell'affetto ehe mostra in eiò di portarmi. Porgami all'incontro qualche occasione di poterla servire, che truvera in me prontezza corrispondente al suo merito, e senza più bacio a V. S. illustrissima affettuosamente le mani.

# AL SIG. CONTE GIACOPINO TESTI CHA FU POI MORACO CARRIFERRA COL BOME DI D. FULVIO DA MODANA.

Figlio annitaimo. La risoluzione di vistir l'abito di Sin Rocoletto c'eso i locivolte, chi in non passo se non ricevere infinita consolisione non passo se non ricevere infinita consolisione in caescaisone. Seguitate la voce di Dia s'ella vi chiama, c promettetevene quiete in questa relativata productivata di productiva di

lo deudererel di vedervi e d'abbracciarvi prima del vostro partire , ma differendosi il nostro riturno, e non sapendosi quando siano per terminare i negozi v'accompagno col cuore, e prego S. D. M. ebe vi colmi di tutte le ane benedizioni, come io vi mando con aingolar tenerezza d'animo tutte le mie. Giulio vostro fratello tien ordine preciso da me di somministrarva tutto quello che può bisognarvi, e lo farà per corrispondere in questa parte ancora all'obbligo del suo fraterno affetto: sarà poi mia cura di pensare all'avvenire, e di farvi godere anebe ne chiostri gli effetti del mio aviscerato amore paterno. Andate eon intte le prosperità, e ricordatevi che la perseveranza è quella obe incorona tutte l'altre virtà. Pregate Dio per me, mentre jo di nuovo con tutto l'apimo vi benedico.

### AL SIGNOR N. N.

Proportissine giungono le dimostrazioni del contece affetto de V. S. nii porta, ni meno continui sono i sestimenti delle obbligazioni che le professo. All'naquiro che V. S. nii fa di buon Natise lis cerrispondo con un perperento nondimeno vivinime gratise, per pregnedo a favorirmi di qualche suo comandassento, perchie lo poste acercitar seco la mui oserrazza com'ella esercita sueco la mua coservazza com'ella esercita sueco la sua genticas resto, de a V. S. Sado con uttu l'ani-

# AL SIG. CONTE TIBURZIO MASDONI.

Fin da quell'ora che dichiaratasi apertamente la guerra fra le due corone di Spagna e Francia cominciarono con si grave pregiudizio della cristianità a maneggiarsi l'armi noi prevedemmo che la piena di così torbido e impetooso torrente non potendo semplicemente contenersi nell'Alemagna, nella Fiandra, e nell'altre provincie esterne sarebbe alla fine rigurgitata nell'Italia ancora, e principiando già a vedersene i contrassegni nel Piemonte e Mon ferrato indirizzammo eome buon principe italiano e zelantissimo della conservazione della patria tutti i pensieri e tutti gli sforzi del nostro ingegno a divertirne l'effetto per quella almeno che poteva dipendere dalla nostra mano. Gli ordini che n'ebbero I nostri ministri in tutte le parti furono sopra ciò sempre cenali ed nniformi. E noi medesimi portati in lapagna facemmo questo negozio il maggiore, e il più principale di tutti gli altri, ed appagamme largamente l'animo nostro, se non quanto all'esito almen quanto all'instanze ed agle uffici. Conoscevamo eh'una pace universale era benal pratica da non trascurarsi, ma non però da conchiudersi se non con grandi lunghezze e difficoltà; che la salute d'Italia consistera in un rimedio più pronto e presentaneo, e che il rimettere la sua quiete ad un aggiustamento generale era un perpetuare i suoi pericoli. Proponevamo però une pace particolare in Italia, ed una reciproca restituzione di quelle piazze ch' erano state occupate nel Piemonte e Mon ferrato dall'une e dall'altra corona, e tanto maggiormente premevamo nella trattazione quanto intendevamo ciò non esser ripugnante o diverso dai sensi della santità di N. S. e del signor cardinala Barberino, che con tanta oculatezza vanno del continuo invigilando al bene di questa provincia. Apprendevano per lo contrario I ministri di Spagna che eiò poco complisse agli interessi di quella corona , figurandon che la ritenzione delle suddette piazze potesse maggiormente facilitar l'effetto della pace universale, e che queste fossero di tanta importanza ebe colla restituzione d'esse venisse lor fatto di compensar quella che pretendevano da' francesi non solo in Italia, ma in Alsazia ed in altri luoghi. Inefficaci dunque e poco

PROSE frottanse riuscirono per lungo tempo le nostre instanze; quando il conte di Siruela governatore di Milano consiglisto forse da estrinseche e più argenti congiunture, o mosso da ordini precisi della Corte, ci ha fatto sapere per messo del conte Testi, il quale da Sus Eccellenza fu chiamato a quest'effetto pochi di sono, che rallentatasi ne' consigli di Spagna quella prima loro durezza e ripugnanza piegheranno adesso alla pace particolare, ed aeromoderanno l'animo a que partiti che si stimeranno più onesti e ragiooevoli, e più adequati e propri dell'occasioni, pregandoci oltra di ciò a tener mano co' nostri uffici, a singolarmente colla Repubblica di Venezia, perche ne segua l'effetto, e dalla parte di Francia ancora si concorra, s'egli è mai possibile, a qualche buona conclusione. Confessiamo che il motivo e stato di nostra singolar consolazione, più caro però sarebbe riuscito se fosse gionto più tempestivo. Chiaro ata nhe questa trattazione, la quale in altro tempo forse sarebbe stata volontieri abbraccista dai francesi incontrerà adesso da quella parte qualche gagliarda opposizione. È ver verisimile, che eglion impressi di goder presentemento gran vantaggio per la nuova dichiarazione de' serenissimi principi di Savoja debbano pinttosto inclinare al prosegnimento di quell'armi, nelle quali trovacco in tutte le maniere così prospera a favorevole la fortuna. Saranno eon tutto ció di grandissimo giovamento le paterne umanissime esortazioni di sua Santità, ed i prodentissimi consigli di sua Eminenza, che ricercati, come al creder nostro sicuramente saranno a così degna ecoperazione, non vorranno perdere il merito che ne risulterà loro presso a Dio, e l'applanso che ne acquisteranno dall' universo. Aggiogniamovi, che se bene il partito austriaco in molte parti par debole e declinante, non e però in Italia ridotto a segno che o non possa facilmente risorgere o lungamente ancora resistere : e che gli stessi principi di Savoja, dell' interesse dei quali principalmente si tratta, e sul cui tavoliere si principia alla fine a gittar il dado, quantonque rivolti dovranno far ogni sforzo n movera ogni pietra perchè sortisca l'esito che

Ci siama diffusi per maggior informazione di V. S. e perché l'importanza della materia così richiede. Ora l'iocombenza sua sarà di darne parte al signor cardinale Barberino a nostro noma, supplicandolo però a ricevere il tutto in confidenza, e presentandogliesene l'occasione a disporre collo selo, colla destrezza e colla prudenza sua singolare gli animi, in guisa cha questa povera provincia dopo tante rivolte e eslamità possa godere qualch'ora di riposo e di quiete. Onasto agginstamento il quale è il più importante, rispetto almeno a noi altri staliani, si tirerà dietro anche l'esterna tranquillità, e cominciandosi a raddoleir gli animi a digerir le materia, a superar le difficoltà, verra a farsi sempra più piana e praticabile la strada alla pace nniversala. Con questi, e altri aimili concetti , che le saranno suggeriti dal

ai desidera.

suo proprio giudizio potrà V. S. regolar il suo discorso, che noi per fine le augnriamo da Dio benedetto il colmo delle prosperità.

### AL REGGIMENTO DI BOLOGNA.

Giacebe gli incendii continuano da cotesta parte, e che la discretezza de' miei procedimenti vicoc così malamente abusata, io sono contro la mia volontà costretto a rallentare la briglia alla mia gente, non essendo di dovere cha il rigore de' miei ordini dia meggior baldanza alla barbarie degli altri. lo ne fo questo motto alle Signorie Vostre illustrissime, si per ginstificare la mia violentata risoluzione appresso il mundo, si perché elleno, delle quali sarà finalmente il danno ed il pregiudizio, conoscono che chi permette o commette azioni di cotal sorte, il fa tutto a costo loro, e senza arrischiar nulla del ano. Cingoanta cavalli bastano per abbracciar un paese per grande che si sia. Dio benedetto conceda alle SS, VV. illustrissime vera salute e prosperità.

Dal Finale nel nostro Campo il 4 sett. 1643.

# ALLA REPUBBLICA DI LUCCA.

Gli accidenti che la SS. VV. illustrissime ed recellentissime si sono compiaciote di participarmi sono stati intesi da me con sentimento proprio dell'occasione, e in un ufficin di tanta confideoza hn riconosciuti i soliti effetti della loro cortese volontà. lo per questo capo ne ringrazio le SS. VV. illustrissime ed eccellentissime con particolar affetto, e per altro so molto broe che non avendo il loro prodente giudizio bisogno d'alcun esterno consiglio, sapranno da lor medesime trovare ogni più opportuno ripiego alla qualità del caso. Promettansi nal resto le SS. VV. illustrissimo ed eccellentissime dall'animo mio la dovuta corrispondenza, eh' io perfine prego Dio benedetto che conceda loro yera contentezza e prosperith.

### AL SIG. CARDINAL BAGNI.

Gli secidenti coccori nelle persone di moniquor Escolatural e di monispore Castracasi per la parte di Spagna, a di monispore Sociati per la parte di Spagna, a di monispore al composito di monta come per almodernio di speli di monta come per almodernio di speli di monta come per alponispore la Sociati di N. S., e dal vedere contar l'apprinzione e desiderio universale diffitation namerona, molti soco cadali promotione tanto marcensa, molti soco cadali promotione tanto marcensa, molti soco cadali qui posticicia son sistemi convaniente il dar pento alla cia son sistemi convaniente il dar pento alla manta conforme al solito della dictracti in prima la devita sodifissimone.

Io non devo se non con profonda venerazione riverire i santissimi sentimenti di sua Beatitudine, i quali tanto più meritano di essere inchinati, quanto scottandosi da ogni intereme mondano hanno per nnico nggetto la ripotazione di quella Sede, che Dio ha lasciata

a'suoi vicarii in terra. E degno certo di singolar meraviglia è che ana Santità senza aver riguardo ai casi che possono succedere ed agli pregiudiej che ne risultarebbero alla sua casa, applichi così conatantemente all'onor del suo posto, al servigio della Chiesa. Ma (siami lecito dirio) il rigor di quel ponto, che in altre congiuoture sarebbe profittevole, dannoso forse riuscirebbe nella presente constituzione de'tempi. Va tutta l'Enropa in armi per le discordie deile due più poderose monarchie: All'Italia principalmente ch' è parte più vicina se non più importante; sovrastano turbolenze e rivoluzioni di troppo atraordinaria conseguenza. Non hanno bisogno gli animi del re per altro alterati d'essere mangiormente inaspriti, e si disconverrebbe forse che N. S. a cui finalmente spetta d'essere il fisico di queste piagbe, invece di raddolcirle eo'lenitivi. l'esacerbasse con rimedi violenti. Egli o padre comune. Ha da condonere; ha da rimetter qualche cusa alie passioni di noi altri snoi figli quando anche non fossero intieramente ben regolate. I cavaili nobili e di spirito grande si lasciano soggettar meglio colle piacevolezze, che coll'asprezze; come dail'altro canto la connivenza o dote propria degli animi generosi, e di quelli che per valore e grado sovrastano agli altri. Agevolerà le trattazioni della pace la facilità di sua Beatitudine alie richieste del re; e quando pure (il che non credo ) non ne sortisse l'intento, loderà però sempre il mondo che sua Santità abbia fatto tutto queilo elie era in sua mano per conseguirlo. E sarà sua grandissima gloria, che ne anche il livor de'maligni possa attribuir la colna de' disordini al non aver voluto secondar colle sue grazie le richieste dei re. Concedami V. Em. eh'io parli con libertà, ma eon altrettanta confidenza. Se le corone a'avveggono che si differisce la promozione con oggetto d'aggiustar prima enteste controversie che vertono con soa Santità, aversono gusto di moltiplicarle in vece di sopirle, perché apprendendo per avventura, che non compla ai loro interessi l'aumento della fazione barberina, goderanno d'aver aperta la strada di distornaros cosl facilmente l'effetto. Loderei donque ebe sua Santità senza maggior dilazione riempisse II collegio, e soddisfacesse alic corone; anzi mi piacerebbe che venisse a questo prima che dalle Corti venissero le risposte degli ordini la tal proposito mandati ai nunzii, ercho o le risposte saranno conformi al gusto di ana Bentitudine , o saranno contrarie. Nel primo caso avrà nostro Signore mostrata la larghezza del suo cuore, ed in conseguenza maggiormente obbligatisi gli animi dei re: nel ondo dara ekiaramente ad intendere per tutto eiò che possa avvenire, che la rettitudine della sua mente non è in maniera alcuna sottoposta all'alterazione di private passioni, che ana bensi di compiacere alle corone, ma che non si scorda della sna propria dignità,

ch'egli è cortese, ma non trascorato; ed lu ogni evento si sorà sottratto da quella necessità (parlo sempre in materia di promozione), in eni per avventura potrebbe esser measo da qualche non ben matura ed acerhata risposta-Non é interesse proprio che mi faccia acrivero a V. Em. in questa forma; è pura considerazione della gloria di sua Santità, mera riflessione al servigio della sua casa. Discorro così eon V. Em. colla quale so di poter avere ogni più sieura confidenza. Se le parrà bene di dedurre alla notizia del signor cardinale Barberino questi poebi motivi per maggior espressione della mia sincera osservanza, farciato che me ne ohiamerò favorito; se lo stimerà soverehio sopprima la lettera e seusi l'imbeeillità del mio intendimento. Che senza più bacio a V. Em. con tutto l'animo le mani.

# AL SIG. CONTE LUIGI BOSCHETTI.

Gli accidenti segulti tra il signor conte Baltassar ano figlio ed i signori Porni, mi forono da qualche amico participati fio quando io mi trovava alla Corte rattolica ambasciatore del serenissimo signor Duca mio signore, ed io ebe desidero sempre di vederla contenta e lontanissima de tutte le inquietudini ne concepii sentimento proporzionato alla qualità del caso. Ella sa meglio d'ogni altro che nissuna è l'anturità mia presso S. A. e che l'arrogarmene sarebbe presunzione e temerità ; sieche non saprei come mettermi a servirla con offici spiceati e corsi a dirittura, perché anzi di cavarne frutto per lei potrei riportarne mortificazione per me. Ben ie prometto, che se come consigliere di Stato di S. A. lo ne udirò mai parlare, dirò con libera ingennità eiò eha al mio debole intendimento si rappresenterà per più conforme alla giustizia, e se potessi in qualsivoglia maniera cooperare ad nna reciproca quiete e riconciliazione, lo farci con tutto lo spirito, e con una singolare alacrità. Io le ren-do intanto le dovute grazie del cortese ufficio che s'è compiacio ta di passar mero pec lo mio ritorno a Modana, il quaie tanto stimerò che mi sia prospero quanto per esso mi sarà somministrata opportunità di servirla. È senza più bacio a V. S. con tutto l'affetto le mani.

AL SIG. MATTEO SACCHETTI, Gran giri bisogna che abbia fatta la lettera di V. S. illustrissima avanti di capitarmi, per-

ehe non mi ginnse se non al fine di gennajo prossimo passato: ma dovendo essere riverita da me come ona reliquia, era di dovere che prims di venirmi in mano ella andasse in processione. Non risposi subito, perche un dolore acerbissimo di sciatica e poi una flussione ostinatiasima di catarro nell'occhio destro che cendendomi cieco mi faceva ad ogni momento veder totte le stelle del cielo, m'hanno tenuto molti giorni in letto senza poter far altro che gridere come un' anima perduta

PROSE

Ora che comincio a respirare do di piglio alla penna, e rendo a V. S. illustrissima le dovute umilissime grazie e dell'augurio del buon Natale, e della cortese memoria che tottavia conserva della mia servità. Sento verzogna di essere statu prevenuto; ma quando io partii di Corte rinumini-a totte le usanze della Corte, ed in un abitatore di montagna bassi a compatire qualche montaparesca inciviltà. Assicurisi nel resto V.S. illustrissima, che la mia divozione verso di lei è altrettanto stabile o ferma quanto semplice e sincera, e che la me-moria delle mie obbligazioni s' è fatta così naturale che l'anima nell'esercizio delle sue potenze d'altro maggiormente non sa ricordarsi.

Fin quando io mi trovava in Spagna, e stava in Barcellona aspettando il serenissimo signor Duca mio signore, io scrissi a V. S. ilinstrisaima una canzone, che letta in buon proposito dal re e dat conte Duca , ebbe ventura di riportar qualche applauso. In essa discorro degli effetti che fanno quaggiù gl'influssi delle atelle, e non i'ho mandata a V. S. illustrissima perché i tempi ebe corrono costà non sono molto propizi alle mie Muse. Fu sentito male, che il Totti rutampasse le mie camoni, e gliene fu proibito lo sparcio.

Sarà necessario il ricorrere alle stampe forastiere, e proveremo se i torehi d'Amsterdam sanno imprimere composizioni d'Italia. La farò vedere a V. S. iliustrissima in nn libro di nuove composizioni, e farò insieme conoscere al mondo, che gli animi ingenui se non sanno fare, non sanno ne anche tollerare le offese, A suo tempo parlerò più chiaro, Intanto bacio a V. S. illustrissima riverente le mani.

# A MONSIG. ALTIERI NUNZIO A NAPOLI,

Gran gloria si dee alla prudenza di N. S., che con esaltare il merito di V. S. illustrissima ba saputo così ben provvedere al sno proprio servigio. Mi rallegro con caso lei della nonzistura di Napoli, e la ringrazio in un medesimo tempo della parte ebe s'à compiaciata di darmene, a del buon eredito che presta al mio sentimento in tale occorrenza. Alla stima però che ho sempre fatta della persona e casa di V. S. illustrissima, ed alla parzialità dell'affetto mio sono dovute così amorevoli dimostrarioni, ne a queste io lascierò di corrispondere in tutto quello, ebe mai potrà dipendere dalla mia volontà. Intanto augoro a V. S. illostrissima da Dio ogni più desiderata contentezza.

# ALLI SIGNORI ANZIANI E CONFALONIERE DELLA REPUBBLICA DI LUCCA,

Ha due giorni in eirea ene tre giovani di Mulazzana malviventi e di pessima condiziona nover uomu disarmato con trentasei ferite. L'asazsvinio accompagnato da cosi barbara immaelliages as. That's sc.

nith, mi fa premere straordinariamente d'aver costoro nella mani, e però supplico le EE. VV. con ogni più vivo affetto a der ordine a' signori loro ministri dentro e fuori della città, che si facciano trattenere e diligentemente enstodire, se capiteranno in cotesti Stati, come parmi d'intendere che abbiano penalero di fare. Il serenissimo sig. Duca mio signore farà a suo tempo le solite e dovnte instanze alle EE, VV. a so che ne sentirà loro obbligazione corrispondente al favore. Di questo eccesso io diedi subito parte al signor Vincenzo Boonvisi. così ricbiesto del fratello del morto, ed in sua mano mandai i nomi e contrassegni de' malfattori, affine che si compiacesse di cooperara alla loro retenzionei Ora con più convenienza ricorro all'autorità delle EE. VV. esibendomi la simili e maggiori occorrenze prostissimo a servirle, e a dar loro più certo argomento della mia vera e divota osservanza. Neil'informazione de' prefati delinquenti io mi rimetto ai medesimo signor Vincenzo, che sarà pur ancha l'esibitor della presente. Ed all'EE. VV. bacio per fine con totto l'affetto le mani.

# AL SIG. PRINCIPE CARD. D'ESTE:

Ho data alla stampa la seconda parte delie mie liriebe poesie, e ne ho mandato un libro al sig. Francesco Mantovani perché lo presenti a Vostr' Altema per parte mis. Non pretendo che per trascorrere queste mie leggierezze V. A. gitti quel tempo, ebe più degnamente é solita di spendere la più importanti affari, che sarei temerario: bastami d'avergiiene fatta l'obblazione, perché i voti ancora benché stiano oziosi ne' templi, servono per testimoni d'obbligo a devozione. Guardi Dio benedetto la Serenissima persona di V. A., eb'io per fine profondamente la riverisco.

### AL SIG. CONTE CAMILLO MOLZA.

Ho iello non senza mio particolar rossore la iodi, di cul V. S. illustrissima scrivendo al serenissimo padrone mio Signore s'è compiacinta d'onorarmi lo so e confesso di non meritare cotesti encomi, e veggo che con più eortesia che verità Ella parla delle cose mie. Ne ringrazio con totto ciò V. S. illustrissima, e le fodi mi sono care, perchè se non vengono produtte dal giudizio, sono almeno generate dail' amore. La professione di segretario, coma Ella sa, non solamente non è conforme, ma totalmente contraria al mio genio. Avrei plù.... ma perchè il destino vooie, eh' io operi serupre contro is mis volontà, fa di mestieri, che io esereiti continuamente la peona in quello, che per altro odio ed abborrisco. Nissun' arte non si può far bene quando non si fa con gu-sto. Ora immaginisi V. S. illustrissima queli ammazzarono poco discosto da questa terra un possano riuscire le mie lettere, dettate alcune dalla disperazione, molte dal dispetto, assaissime dalia sazietà. Ma io entrerei fseilmente

F. T.

558 pelle querimonie, e non è lecito ch' in funesti il presente ufficio, il cui fine è di semplicemente riverire V. S. Illustrissima e ili dicliiararmele obbligato de favori elle continuamente mi fa. Noo permette la mia debolezza il darle segui di gratitudine con gli effetti Glirne darò qualche piccolo argomento cou una cordialiasima ed isquisita divosione. E bacio a V. S.

### ALLA REPUBBLICA DI LUCCA.

illustrissima di tutto crore le mani.

Ho veduto il libro, che le SS. VV. illustrissime ed Ecc. si sono compisciute di mandarmi, e con singolare affetto ho compatite le loro necessità. Conosco di quanta obbligazione io sia tenuto alla cortese confidenza delle SS. VV. Illustriasime ed Eccellentiasime, e so narimenti quali effetti si debbano aspettare dal loro prudente consiglio, Rendo iotanto alle SS. VV. Illustrissime ed Eccellentissime le dovute grazie di così parziale dimostrazione, e desidero di comprovare l'ottima mia corriapondenza in cose di lor servigio, Resto, e prego Dio beoedetto, che conceda loro ngoi più compita prosperità.

### AL SIG. VINCENZO BONVISI.

I due portenti d'arqua ebe V. S. illustrisgima s' è compiaciuta di mandarni, haono fatto stupire tutte queste montagne, lasciando me non men colmo d'obbligazioni che pieno di meraviglia. La gentifessa di V. S. illustrissima non sa operare, se non con eccessi, e la natura ossequente al sno genio fa osscere dei mostri perebe ella tanto più adequatamente eserciti la sua cortesia. Ma che dirà V. S. illustrissima se mi fa diventar divoto contro stagione? io son risoluta d'inquaresimere il earnavale, e fo vota mediante il suo deliciosissima regalo, di non mangiar più se non da magro per questi giorni che ei restano da grasso. Ne rendo iotanto a V. S. Illustrissima le dovute affettuosissime grasie, come fo parimenti dei bellissimi cavoli flori, e de' vini eccellentissimi che vengono non so se per principali n per accessori in un dono così qualificato. Mando alcune poeba perniei vive a riverire V. S. illustrissima in nome mio. La povertà del paese non ba cosa di meglio. Se fossi in Arabia, anderel a eacolar delle feniei , perché il merito di V. S. illustrissima ch' è singolare ricevesse da me on regalo ch' è unico al soondo.

Gradisca in quella vece la mia divosione, ch'è senza pari, che in questa guisa almeno reateranno aggiustate le partite, e seoza più bacio a V. S. illustrissima riverentemente le mani.

# AL SIG, D. VINCENZO GONZAGA.

Il capitano Simone Raiceovicchi mi riferisce di aver ricevuto da V. Eccellenza moltissimi favori in riguardo principalmente della dipendensa che tiene da me; e però stimaodomi a a parte del debito vengo a ringrasiarnela in ogni più viva ed efficace maniera. Compiacciasi nondimeno V. E. ch' lo la preghi a continuargli la medesima protesione, anai a compartireli grazie maggiori, perebe il mondo possa conoscere, che s' una volta il min rispetto anenrehe tacito gli è stato di giovamento, adesso una spiceata raccomandasione gli è di più rilevante vantaggio, lo certo ne sentiro all'E. V. particolare obbligazione prontissimo a corrisponderle in totte le occasioni che mi si presenteranno di poterla servire; e senza più auenro all' E V, da Dio benedetto il colmo delle prosperità.

# AL SIG. CO. DI TRAUT-MANSDORFF

Il conte Raimando Montecorcoli mio mastro di campo generale, che spedisco alla Marstà dell'imperatore mio signore, porta ordine di bariar a Vnstr' Ece, le mani per parte mia, e di rappresentarle in ogni più efficace maniera il mio ardentissico desiderio di paterla servire, Confida else V. Eec. sia per gradir l'uffialo, e per riconoscere in esso e la memoria che conservo de favori ricevuti, e la speranza In che vivo di riceverne continuamente degli altri. Ne sarà oerto de' più piccoli, ebe V. Ecc. compartisca al medesimo conte il calore del ano autorevole patrocinin negl' interessi che tiene costi, siccome io di tutto enore ne la prego. Egli mi lia prestato qui uo servigin di feda, prudeoza e valore stranrdinario, onde per gratitudine son tenuto a procurargli ogni vantaggio e comudo maggiore. Favoriscalo V. Ecc. per favorir me in un medesimo tempo; che mentre a loi mi rimetto nel di più, bacio all' Eccellenza Vostra le mani ec.

### AL GRAN DUCA DI TOSCANA.

Il dott, Gasparn Canovio genovese, else nello studio di Pisa teneva già una lettura di legge, ebbe l'estio de Vostr' Altersa per aver contravvenuto a' soni ordini, rompendo un sequestro e seguitando un tal cavaliere, else l'aveva chiamato a duello. Non iscuso l'errore, ma compatisco la necessità; e provenendo la colpa da zelo di riputazione, mi persuado che Vostr' Alteans sia facilmente per perdonarglicla, e per rimetterlo all'aotico possesso della sua grasia, ed al libero commercio de' suoi stati, În certo ne sapplico V. A. con ogni più vivo affetto, e con assicurarla d'una particolarissima obbligazione le confermo la mia continuata divotissima nuervanza, e le bacie per fine con tutte l'animo le mani.

### ALLA MAESTA' DEL RE DI SPAGNA.

Il fastidire la M. Vastra ann prolissità di scritture sarebbe tremine paco conveniente alla ana grandezea e molto improprio della mia riverenza. Ilo donque pregato il conta Doca a compiarersi di rappresentare a V. Maesta in boons rd opportuna congiuntura quanto a lui serivo eirea il presente stato delle cose di gul. Se la tempesta el viene da quella mano ebe dovrebbe apportarei la tranquillità, altra speranas non ei resta elle di vivere in perprtua agitazione e inquietudine. Quanto maggiori però saranno l'orgenze de tempi tanto più largo campo a' aprirà alla M. Vostra di far apparire verso di questa sua fedelissima casa chi effetti della aua poderosa real protezione, ed a me d'autratieare nel cospetto del mondo la fermezza della mia immutabile costantinima divorione. Supplico la M. Vostra umiliasimamenta della peima, e l'assieuro con inviolabile promessa della seconda: mentre rimettendomi al prefato Conte Duea con ogni ossegnio alla M. Vostra m' inebino.

### A MONSIGNOR BENTIVOGLIO.

Il sindisio umano s'abbaglia il più delle volte nelle aue apprensioni, e la provvidenza di Dio con modi imperaceutabili ed iofinitamente superiori al nostro inteodimento è quella ch' indiriaza, e senza che noi ee ne avvediamo unicamente governa tutte le nostre furtune. Che non doveva V. S. illustrissima apreare aotto il caduto pontificato mediante la nubiltà della ana essa, l'appoggio del suo gran zio, il merito della propria virtà, le continue finezze drl servigio prestato con tanta puntoslità a chi rognava? Eppure che altro n' ba raccolti che dispendi, pericoli ed amaiezze? Che non potera tempre per lo contrario sotto il presente per gli accidenti passati, per la constituzione de' tempi correnti, per lei medesima obe non pensò mai di far vela per un tal vento, per gli amici che tanto costantemente a' opposero a quello else poi fatalmente è suceedutu? a pore da questa parte la prevengono i suoi avanzamenti. Così va. Questi fidandosi d' pn' ingannovole bouaceia, o rompe negli scogli, o s' arena urlle sirti : quegli disperato, e su i confini del naufragio virno dalla tempesta come per iseberzo più sollecitamente gittato nel porto. Ma io fo del filosofo, ne so quello ehr mi diea. Perdoni Vostra S. illustrissima. L'allegrezza è una cosa garvola e loquace, che vuole afogarsi, che non sa contenersi. lo sento tanto ginbilo della grazia fattale da N. S. che lasesandumi portare dalla correlazione do nei cicalecci e nelle scipitezze. Me ne congratulo con V. S. illustrissima, e da cusì bel principio giovami di presagire successi sempre migliori. Trappo eccedenti soco le lodi che V. S. il-

histrissima attribuisce alle mie compostaioni, e pure mi sono care e uni piaceiono, aneurché non mi si confacciano. Ma qual' è quella dons per hrutta che si sia, che neo goda e non si ringalluzai quando è chiamata bella? Troppo fragile è la nostra condizione. Imismo gli inganni. Ci adullamo da noi medesimi, e teniamo per vere le patenti bugir, quando le bugie ci tornano in vantaggio. Ne rendo mmilimime grasia a V. S. illustrissime, e con tutto l'animo la riveriscu.

# AL SIG. D. FRANCESCO DI MELLO.

Il mio pasanggio d' Italia in questi regni di Spagna, ancorehe prestissimo è finito in tre giorni con somma prosperità, non è statu tanto sollecito, che più frettolosa non sia riuscita la cortesia di V. Ece. in favorienil. Ginnto a gran pena a Madrid riervo la lettera di Vostr' Eccellenas dei 22 del passato, e benché io l'avessi sempre più volontirri veduta di persona in Genova e servita di presenza, carrisima con tutto eiò m'arriva questa e-pressione di amore, che si è compriciula d'intiarmi dietro. lo ne ringrazio l'Eccrilenza Vostra con totto l'animo, ne vo lascisce di parteciparle, ebe le dimostrazioni d'affetto e d'onorr, le quali io bo ricevute in tutti i luoghi per dove io suno passato, e tutta via ricevo qui alla corte, sono tali che mi colmano non solsmrute d'obbligo, ma di consolazione. lo le riennosco in gran parte dalle cortesissime relazioni di Vostr' Eccellecza, e prrché sono come frutti seminati dalla ana mano, mi assicoro, cho dal vederli già maturati, rlla sentirà gusto e contrntezza. Speru d'essere quanto prima di ritorno, in Italia, ed aver più prossime l'occasioni di arrvire l' Erc. Vostra; ma s'elta mi porgesse occasione di farlo anche qui di lonlano, procurerei che dag'i rifetti cila conoscrase la memoria che conservo de' mici debiti. E senza più bacio all'Eccellenza Vostra con tutto l'animo le mani.

# AL SIG. CARDINALE MAZZERINO.

Il più înabile, il piò inutile, ma il più ilivoto e il più obbligato servitore, che abbia V. Eminenza la riverisce ron queste due righe. Non merita certo la bassezza del conte Testi d'esser onorato della memoria del signor eardinale Masarrino, ma la memoria del signor eardinal Mazzerion può ben acelie onorar la bassezza del conte Testi. I diamanti sono parti informi della terra; le perle aborti del mare; ma il sole non si silegna d'illuminar gli uni, ne la rugiada d'innaffiar le altre. e quelli ne diventan lucidi, e quelle preziose. Un cortese aggradimento di Vostr' Emineuaa farà i mrdesimi effetti ne' miei umilissimi qusequi, ed Ella li farà riguardevoli mentre si compiaecia di rignardarli.

Il aignor Gio. Molza geotilnomo della camera segreta del sereni-simo signor dues min padrono conduce a Vostr Eminenza ducento fantt in esceuzione di quanto le lia promisso S. A. Egli e cavaliere de' primi di questa città a mio strettissimo amico e signore; ha parti amabilissime, valore, prudenza e finalmente requisiti tali, che V. Em. avrà gusto a proteggerlo e favorirlo. L' ho pregato ad inchinarla per parte mia, e ad impetrarmi dalla sua benignità la grazia di qualche suo comandamento. A lui mi rimetto, ed a Vostr' Eminenza bacio amilmente le vesti.

y. T.

# AL SIG. MARCHESE DE LOS VELES

### VICE RE DI SICILIA.

Il padre fra Lucio Zuocardi da Correggio dell'ordine de'Minori Conventuali oltre la condizione di essere mio suddito porta seco requisiti tali di dottrina e di hontà di costumi, che m' obbliga a procurargli ogoi vantaggio e soddisfazione maggiore. Egli desidera che il senato di Messina l'onori della prima vacanza del pulpito di quella cattedrale, e lo spera quando V. E. si disponga a favorirlo della sua autorevole intercessione. Io venzo a supplicarne I' E. V. in ogal più viva ed efficace maniera, non lasciando di soggingnerle che il padre ha eon applauso straordinario calcati i primi pulpiti d'Italia, e conseguentemente che que' signori non avranno occasione di pentirsi della loro elezione, ma bensi di restame sempre più paghi e contenti. lo certo stimerò che nella mia propria persona sia collocato il favore per corrispondere all' E. V. con egaal prontessa quando mi porga occasione di poterla servire, e le bacio per fine cordialmente le mani.

### AL SIG. ERCOLE MOLZA.

Il Padron serenissimo ba ricevote le lettere di V. S. illustries. e quelle insieme della signora principessa Maria, e dopo averle diligentemente considerate, ba date le risposte, che più gli sono parnte opportune e necessarie al signor capitano Personali, perché le riferisca a S. Eccellenza. Potrà V. S. illustrissima intendersi con lui, perché angustiato dalla strettezza del tempo, e dalla multiplicità delle oceupasioni a lui per maggior brevità il signor duca si rimette. Loda intanto S. A. la vigilanza di V. S. illustrissima, e per aumento di soddisfazione la se, e di merito in lei desidera che proseguisca la antivedere ed avvisare tutto ciò che stimerà convenirsi alla conservasione di cotesta eccellentissima Casa, ed in conseguenza alla comune libertà. Baeio a V. S. IIlustrissima col mio solito singolare affetto le mani.

F. 7.

# AL PODESTA' DI MONTEFIORINO.

Il serenissimo signor duca mio signore ha ricevata la lettera di V. S. ed inteso ciò che passa in materia di quel Gio. Francesco Ceretti.

teste radunanze di gente facinorosa, e vuole che V. S. per tutti i modi procuri di rimediarvi. Potrà dunque servirsi di coteste milizie per dar colore alla ginstiaia, e per far prigioni inalviventi ; e se quelle di costi non bastano, faccia ricorso ai tenenti della Garfagnana, che le daranno braccio ancor essi, ed a quest' effetto si scrive loro la qui congiunta. Tanto m' ordina S. A. di significare a V. S. alla quale bacio per fine le mani ec.

### AL GRAN DUCA DI TOSCANA.

Il signor Alessandro Adimari tiene costi aleune cause civili di non leggera conseguenza; e però io ebe stimo la virtù vengo a supplicar l'A. V. perché si compiaccia d'ordinare, che con ogni possibile celerità gli siano spedite per giustizia. So che questi sono ordinari effetti delle rettissima mente di V. Alterra, ma io non posso negare a me stesso la soddisfazione di raccomandarla cotesto gentilnomo, al quale quando ben mancasse, come sovrabbonda ogni altra qualità, il merito solo del P. D. Angelo Maria Teatino suo fratello basterebbe per rendermecti straordinariamente affezionato. Attenderò dunque ebe Vostr' Altessa favorisca colla solita henigoità i miei uffici, e promettendogliene una particolarissima obbligazione le bacio con tutto l'animo le mani.

# AL SIG CANONICO INGONI.

Il signor Carlo Brancaceio sarà consolato dell'abito di Calatrava , perehé io sna mano sta l' eleggeral qual più gli gusta dei tre ordini militari, non essendo limitata al serenissimo signor duca mio signore la facoltà della dispensa più negli uni che negli altri. Alligata V. S. riceverà la risposta di cotesto cavaliere, ed io sospendo di scrivere al P. M. Ippolito Camillo Guidi, apcorché abbie l'ordine di farlo, non sapendo se il signor Carlo abbia gusto d'aver egli la lettera io mano e d'esser egli quello che la mandi, o se pur basta che noi di qua l'incamminismo alla Corte. Sarà bene che V. S. procuri d'investigare la sua mente, e me l'accenni, perché io possa accertar meglio la aua soddisfuzione. Averssui nel resto la dovuta considerazione intorno agli ordini delle prove, e si terrà mano che l' eleaione de' cavalieri commissari sia rimessa al signor vicerè in conformità del suo desiderio.

Pare ehe il partito del signor principe di Scissa non displaccia a S. A., e si sta tuttavia spl maturare il negozio della dote, la quale per la maggior parte consisterà in tanti crediti colla corone.

Noo si scordi V. S. di sollecitare la riscossione degli avanzi di S. A. e non vada così parca in dar avviso, perebè la costituzione de' tempi richiede particolar diligenza, e non ostano le proihiaioni fatta a'mercanti pubblici, che i mi-Non può S. A. sentir bene che si focciano co- mistri de principi non vanno in questa riga, ne

mante le mani.

anno sottoposti a così fatti editti, Bacio a V. S. illustrissima con tutto l'affetto le mani.

### AL SIG. MATTEO SACCHETTI.

Il signor Francesco Mantovani presenterà a V. S. illustrissima la seconda parte delle mie canzoni, che finalmente ho risoluto di dare alla atampa. Vedrà in alcuna d'esse registrata a piè del sno nome la memoria delle mie antiche aingolarissime obbligazioni. Pretendo di confessare nou di pagare il debito, di ricevere non di dar lume, di mostrarmi buon servitore non buon poeta. Gradisca V. S. Illustrissima pella freddure d'un breve componimento l'ardore d'un infinito ossequio, e lodi l'animo, se non l'ingegno. Rispetto alla persona dell'Eminentissimo signne cardinale ano fratello e mlo signore io sono stato quasi profeta, e l'indovinava del tutto, se la virtà che sempre siede in alto ann fosse stata tanto esposta ai colpi dell' invidia e della malignità. In ogni easo il mondo potrà conoscere, che la mia penna pon adula la fortuna, ma riverisce il merito. M' inchino a S. Em. colla dovota umiltà, ed a V. illustrissima bacio con tutto l'animo la

# AL SIG. MARCHESE MASSIMILIANO MONTECUCCOLI.

Il signor Jaenpo Casolari si trova intricatisaimo nell'aggiustare le sne partite colla camera ducale, non perebe i auoi conti non sian chiari, ma perche affatto si nega di menargli buono uel tanto, ebe ba speso alla Corte eattolica. Vostra S, illustrissima ha conosciuto suo padre e suo fratello, e sa che la razza è d'nomini da bene. Egli poi s' è quasi allevato in casa mia, e se la mia conversazione non l' ba fatto diventar un forbo, non so come possa credersi, eh' egli abbia degenerato dal proprio sangue. Questo povero giovine è messo dispersto, ed ha ragione, poiché per venire in Italia ha bisognato ebe pigli de'denari in prestito, ed ora non sa come restituirli, essendogli negati i suoi avanai. Se io non eredessi di fareli danno scriverei in sna raceomandazione al signor marchese Francesco, ma dubito che le mie lettere non gli servissero ad altro, ebe a maggiormente ruinarlo. Sottentri V. S. illustrissima, ehe ne la supplico, colla sua autorità a questo officio: e pregbi il signor marchese ad avergli compassione, ed a rimirare con occhio men rigoroso e più amorevole i suoi interessi. Egli è uomo da bene, ed io ne farò sempre la sicurta, ne V. S. illostrissima proteggerà persona, che non meriti le sue grazie per rettitudine di cuore e per netteaza di mani. Vorrei else gli uffici fossero efficacissimi, di quella caldeara ebe io aspetto dalla singolar umanità di V. illostrissi-

golarisima obbligazione, e bacio per fine umil-F. T.

### AL SIG. CARDINAL BENTIVOGLIO.

Il signor principe cardinale mio fratello avea deliberato di trasferirsi costa alla rinfresenta . ma la morte del papa mutando l'arbitrio in necessità accelera la sua vennta, e lo costringe a metterai in viaggio non ostante la stagione pericolosa e la aua non ben ferma convalescenza. Se nel conclave egli potrà conperare a quei vantaggi che V. Eminenza, merita, bene impiegati saranno totti i rischi, e tutti gli incomodi : e se all'incontro ella averà occasione di favorire coll' opera e col consiglio gl' interessi di questa casa, ci obbligherà tutti in generale, e me in partienlare, che tanto l'osservo e tanto di enore desidero di servirla. Mi riporto nel di più al medesimo signor principe cardinale, ed a V. E. bacio con tutto l' animo le mani.

# ALLA MAESTA' DEL RE DI SPAGNA.

Il surcesso di Monaeo era degno appunto delle prudentissime riflessioni di V. Maestà, ed io della confidenza, con che ha voluto in questa occasione onorar la mia servità, sicoque singolarmente mi pregio, così amilissimamente la ringrazio. Il mio aelo nel real servigio di-V. Maestà è per ogni verso adequato alla mia obbligazione, e se questa é sensa fine , quello è senza pari Più viva espressione non posso fare a V. Maesta de' miei divoti sentimenti. E gloriandomi che la sincerità della mia fede resti nel cospetto del mondo antenticata dalla ana credenza, mi rimetto cel resto al conte di Siruela al quala ecoforme all'ordine di V. M. ba date più precise risposte intorno alla materia. Supplico la Maestà Vostra a eredere, che la mia applicazione negl' interessi della corona ais non men continua, che appassionata, come i suoi medesimi ministri ebe sono qui in Italia potranno testificarle. E senza più riverentemente alla Maesta Vostra m'inchino, e prego Dio, che colle vittorie de' suoi eserciti soccorra al bisogno della cristianità.

# AL SERENISSIMO PRINCIPE TOMMASO

# DI SAVOJA.

Il valore di Vostr' Altessa, che con tanta dignità dell' armi cattoliche s' è adoperato in benefizio della sua Casa reale, è stato un fulmine, che in brevissimo a repentino passaggio abbattendo la superbia de' auoi nemiel ha rischiarate le tenebre in cui si trovavano di meatiaia seppelliti I sooi divoti. L'applauso è grandissimo, ma non mai eguale al merito di Vostr' Altezza. La consolazione è universale, ma non mai da paragonarsi alla mia privata conaspetto dalla singolar umanità di V. illustrissi | tentezza, che per così stretti viocoli di sangue, ma, alla quale prouetto una perpetua a sia- la d'ossequio interessato in tutt'i suoi avve-

nimenti ricevo le sue glorie per mia riputazione, i snei vantaggi per mici accrescimenti. Per espressione di questi mici scosi non è bastante una penna, Spedisco però all' A. V. il cavalier Cimicelli mio maggiordomn, che eon più viva e conveniente maniera soddisfaccia al debito ed all' intento mio, e che la anpplichi a non negarmi in congiontore di tanto gosto il ginbilo che lo son per ricevere in vedere esercitata la mia servito da' suol comandamenti. Io n'aspetto la grazia, e nel di più eimettendomi al prefato 'cavaliere', bacio all' Altesta Vostra con totto l'animo le mani.

# AL SERENISSIMO PRINCIPE LUIGI D'ESTE.

Impaziente di tener avviso dell' Altezza Voatra, e d'intendere ebe sia arrivata costà con intiera salute, io do di piglio alla penna, e la anpplico ad assicurarmi con doe righe di quello che con tanto affetto io le ho continnam augurato dopo la sua partita. Noi tutti stiamo bene per la Dio grazia, e tanto più quanto un poco di pioggia ch' è venota ha resi più praticabili gli spassi della villa. Continuano gli avvisi de' grandi apparecchi che per terra e per mare fa il Gran Signore a danni della cristianità. Bella occasione s'appresenta al valore di V. Altezza, e gran consniszione è quando alla gloria del mondo può congiungersi il servigio di Dio, e dall'applauso della terra non è separato il premio del cielo. Suppengo elie l'Allessa Vostra sia per avvantaggiarsi ancora nei suoi interessi colla presenza sua, e che la serenissima Repubblica debba agglongere alla dichiarazione già fatta tatte quelle dimostrazioni di atima e d'onore che soco dovute non meno alla qualità che al merito di V. A. lo ne aspetto la nuova con desiderio, e tengo per costanta che la prudenza sna saprà molto ben valeesi dell'oceasione, ed approfittarsi di quei vantaggi, che le possono essere somministrati dalle congiunture de' tempi. Bacio a V. A. di tutto euore le maoi, e prego Dio benedetto che nelle sua prosperità esaudisca i miei voti-

### AT. PADRE ANTONIO GALLO.

Ingeniosa gula est, disse Marziale e disse bene, ma lo dico che magis est ingeniosus Amor. E versmeote, chi ben osserva le sue operazioni trova che tutte sono stupende tutte maravigliose. lo potrei citare degli esempi infiniti; ma perché bo io da mendicare massarizie esterne, mentre ne bo una così ricca suppellettiic in casa? V. S. portata da simigliante affetto, ha per favorirmi spogliata la Moscovia de'suoi elettei, l'India de' suoi eioccolati, e per sino il Giappone delle sue più belle a più bizzarre manifatture; e con totto il mondo ha congiurato colla sua cortesia per caricarmi di debiti a d'obbligazioni. Io ne rendo alla Paternità Vostra insieme colla contessa Catterina mia mnora, che ne ha avuta la sua parte, affettuoaissime grasie, delendoci a lei esi a me di non aver in pronto cosa alcuna degno del suo me- riguarderoli concorrono nel soggetto, l'elezio-

rito, e che basti a corrispondere a tanta nuanità Ma gli animi grandi, come quello di Vastra Paternità s'appagano più delle retribuaioni del cnore, che di quelle delle mani, ed io per questa parte pretendo di retriboirle con ogni maggior largheaza. Lo farò anche colle opere, semprecebé la P. V. me ne porga oceasione co' sool comandamenti, e sopplicandola di questi le baclo come fanno anche i mici figli riverentemente le muni.

### AL SIG. CARDINAL PALLOTTO.

Intendo che la Santità di N. S. piega a considerare con paterno affetto gl' interessi della mia casa; e so rbe a cotesta sua benigna disposizione banno cooperato i cortesi uffiri dell' Eminenza V. Non mi giongono nuovi li suoi favori, ma si ben mi si rinnavano le mie antiche obbligazioni, in virtà delle quali non mi sarà mai cosa maggiormente a cuore che il servir V. E. e 'I poterle corrispondere cogli effetti come fo vivamente coll'animo. Nella continuazione del suo autorevole patrocinie sono riposte le mie speranze maggiori. La sup plico ad essermene liberale, e niente meos dei suoi desideratissimi comandamenti, mentre per fine all' E. V. bario affettuosamente le mani-

### AL SIG. CARDINAL COLONNA

Intendo che i ministri del Foco archiroiscopale di V. Em. banno condannato al reson Orazio Bellandi, per aver levato agli eseculori one tal giovane sua innamorata, che conducevano alle carceri. L' età del delinguente, che per l'informazione cha io ne ho non passa diciott'anni, la fragilità della condizione umana. i primi, moti ehe non sono in nostra mane possono rendere appresso all'E. V. cotesto recesso derno se noo di perdono totale almene di pena più leggiera. Spero con tutto ció, che anche la mia intercessione sin per essere con Vostra Em. di qualche riguardo, e però la supplico a rimirare con occbio d'amanità cotrato error giovanile del predetto Orazio, ed a liberarlo in grazia mia del castigo della galera. Tutto quello che sarà tolto da V. Eminenza al rigore della giustinia sarà con non miner lode donato alla clemenza, ed io gliene sentirò perpetua e singolarissima obbligazione, per corrisponderle con egual prontezza sempre che mi favorisca de suoi comandamenti. E senza più le bacio con tutto l'animo le mani.

### AL SIG, PRINCIPE CARD, DI SAVOIA

Intendo che l'Altezza sus aveva destinate di mandare in Alemagna il sig. abata Taverna, perché assistesse al sig. principe d' Echemberg, e l'informasse delle cose necessarie per lo boeno incamminamento della soa ambasceria a sua Santità, e certo per la sufficienza a per la pratica di Roma e per tutte l'altre qualità , che PROSE

ne era degna della prudensa sua. Sopravvennero gli accidenti che il mondo sa, a V. Altezza fu improvvisamente persuasa a portarsi in coteste parti. l'imase però il sig. abate tutto confuso e perplesso, ed incertissimo di ciò che dovesse seguire della fortuna sua, la quale già totta stava appoggiata alla protezione di V. A. ed alla sua graude umanità. Desidera egli adesso di sapere per messo mio ciò che l'A. V. risolva della sua persona, perchè persistendo ella nel primo proponimento, egli a più che mai disposto d'andare e di servirla, o di far quello che dall'autorità sua le sarà imposto else faccia. So che l'Altessa Vostra avrà il dovuto riguardo al merito ed alla condiziona di questo gentiloomo, ma se la mia intercessione può cosa alcuna presso di lci, io ve l'aggiungo efficaciasima, a l'assicuro che di tutte le grasie che ella si compiacerà di compartirgli, io le sentirò quella stessa obbligasione, che le professerei se fossero collocate nella mia propria persona. E senza più bacio all' Altezza Vostra col mio solito cordialissimo affetto le mani.

# AL PADRE FRA DEODATO DA BOLOGNA CAPPUCCINO

Intendo che nnovamente risuscita qualabe speranza d'aggiustamento col deposito di Castro, e godo che que' mezai sempre si rammentino, ch' altre volte da me furono messi in campo, se ben eon poca approvazione, vengano al presente ricevati per huoni. lo per la mia parte serbo la medesima volonta di prima, e confesso di desiderare ardentemente la pubblica tranquillità. Ed ancorché io non possa disgiongermi dai sensi degli altri principi collegati, per soddisfar a me medesimo in quelli uffici, che mi paiono più propri dell' occasione e più efficaci per lo conseguimento della pace, ho risoluto di spedire al sig, duca di Parma il conte Testi mio segretario e consigliere di Stato, Gti ao commesso, che in passando saluti V. P. e nome mio, e con ogni più viva espressione lo accerti del mio continuato parsialissimo affetto. S'ella avesse alcuna cosa da suggerirgli in ordine alla mia sopraecennata intensione, potrà comunicargliela con gran sicurezza, avendo io fatto in occorrenze d'assal maggior rilievo più d'una sperienza della sua fede. A lui dunque mi rimetto, ed alla Paternità Vostra auguro da Dio Signore il colmo delle prosperità ec.

### AL SIG. PRESIDENTE

# DELLA REGIA CAMERA IN NAPOLI

Intendo dal conte Ottonelli il quale assiste a' miei negozii costl che in mano di V. S. illustrissima dee capitare una tal mia causa di non leggiera importanza, a benchi la rettitadine della sae meate e la natural sue gentilezza mi passano promettere ogni più favorevole arbitrio, ho risoluto nondimeno di seriverle questa due righe, perelié coposca la pre-

mura che tengo in ciò, ed abbia un vivo testimonio dell'obbligo che sono per sentirgliene,

Assicurasi V. S. Illustrissima che in totti i tempi, e in totte le occorrenze in le corrisponderò con aiprolar proptezza, e che non tralascierò occasione in eui possa mostrarla la stima singolare che fo del suo gran merito. Mi rimetto nel di più al predetto conte ed a V. S. illostrissima auguro da Dio benedetto il colmo delle prosperità ec.

# AL SIG. CARDINAL RABBERING.

Intendo la ritenzione del sig. duce di Ceri, e con supposto che non ostante qualsivoglia Indizio possa esser innocente del delitto di cui viene imputato. Non sentirà dunque male l'Eminensa Vostra, che internopendo con essa lei i miei uffici a favor sno io soddisfaccia a quel debito, ebe per tanti rispetti m' aecomuna tutti gli accidenti della aua casa. S'egli non è colpevole, so che la rettitudine di V. Eminenza lo sollaverà dal travaglio i se fossa ree, so che la aua clemenza compatirà gli errori, e che in riguardo della mia affettuosissime applicasioni si contenterà di docara alla pictà, ciò che si togliesse al rigor della ginstizio. Facciami l'Eminenza Vostra sentire anche in questo caso i soliti effetti della sua umanissima protesione, ebe io assicurandola d'un obbligo infinito, e rimettendomi nel di più al Conte Masdoni mio residente, bacio a V. Eminenza con tutto l' a-

# AL SIG. D. ASCANIO PIO DI SAVOJA.

lo arrossai di vergogna e'di passati quando V. S. illustrissima precorrendo con gli effetti della sua benigoità i termini che aran proprii della mia divusione si compiseque di augurarmi il buon Natale. Sensai il maneamento meglio che seppi, a risposi che Iontano dalla Carte io m'era scordato di tutte le usanse della Corte, e che ad un shitatore della montagne hianguava perdonare qualche montaneresca inciviltà. E di fatto dopo ch'io feci quella beate risoluzione di rinunziare al maneggio degli affari politici, e che quail violentemente caval di mano al Padron serenissimo la mia libertà, in diedi di calcio a tutta le pretensioni, e tutte le aperanze, a tutti i negozi, ed a tutti i complimenti, e patteggial col mio cuore di mettere in obbliviona totto ciò che non era studio, quiete e traoquillità. Non sia grava a V. Signoria illostrissima di laggere più diffusamente questi miei sentimenti nella qui congianta canaone, e non attribuisca e soverchia arroganza, se per rischiarar l'oscurità da' misi inchiostri io mi sono nenroato lo splandore del sno nome. Scusi nel resto i difetti della composizione. Il lungo disuso ha irrugginita la vena, e le Muse, che, come donne, son delicate, atterrite dalla mie si lunghe ed incolaste pellegrinazioni, aveveno già son molt' coni fatto meeo il divorzio, Bacio e V. S. illustrissima sol dovoto riverente affetto le mani.

### ALLA SIG. LEONORA BABONI.

lo aveva dato di piglio alla penna per iscrivere a V. S. e per dirle che sono giunto a Modana oncatamente sano, ma per non mentire nel raceonto, emmi forza di dire, che son tornato a Roma gravemente indisposto. Il euore he fatto il viaggio tutto all'opposito del piede, ed alla sainte del corpo malamente lia corrisposto l'infirmità dell'animo, Questi sono l miracoli della virtu e della bellessa di V. S. In metto l'una congiunta coll'altra, pereliè unite in lei fanno un misto soprannaturale, e acparate non si poò ben discernere quale ceda o quale prevaglia. Gran cosc dicono i filosofi di cotesta virtà, ed io le credo tutte, perchè in V. S. se ne scorgono cvidentemente gli effetti: ma gran foras altresi è quella della bellezza. E ebi non ha, come io non ho seutezza d'ingegno da specular le idee ebe non si veggono, gode di satollare la curiosità de' sensi nelle forme che appariscono, e se quelle riverisce per fede questa adora per cognisione. Platone che fu un gran savio volle che l'oggetto dell'amore fosse la virtù, c compose sopra di ciò on convito da rendere satolio qualsisia più famelico intelletto. Paride per lo contrario ch'era pastore, e che alla mia foggia camminava alla buona, riousò nalla lite del pomo d'oro i doni della virtà che Pallade gli offeriva, e s'attaccò a quelli della bellessa che Venere gli porse inpanzi. E che che se ne dicessero allora e poi le scuole degli Aristarchi, mostrò d'avere di gran sale in aucca, perché questo è un lavorar sul sodo, dove l'altro è un far de' ponti in aris. Ma io sono uscito, non accorgendomene, dal seminato, e non so ciò ebe mi dica, perché eiò ehe dico tutto è aproposito. Vaglia anche questo per contrassegno infallibile della siugolare bellezza di V. S. Il vino quando è generoso va subito alla testa, e la bellezza quando è perfatta pepetra immediatamente al cnore i da quello scaturiscono l'insanie, da questa nascono le frenesie, ma con tal differenza, che i vapori del vino sfumano in poche ore, dove le impressioni dell' altra non si dileguano per secoli. Compatisca V. S. i miei delirj già ebe li fa, e sappia, che le mie lettere sarchbero più aggiustate, se le sue bellezse fossero più moderate, e che non può scrivere con men disordine chi pon ama con più ordine: ma la regola degli eccessi è non aver regola. Riveriseo V. S. per fine, ed a' signori suoi padre, fratello, madre e sorella bacio affettuosamente le mani.

> F. T. DI SAVOJA.

# ALLA SIG. INFANTE CATTERINA

lo mi figuro la consolazione che Vostra Altezza avrà sentita di veder dopo tanto tempo i signori principi suoi fratelli, e con tanto seerescimento di gloria per la felicità de' loro progressi. lo me ne rallegro dunque di tutto cuore coll'Altezas Vostra, e mandando costà il eavalier Cimicetti mio maggiordomo per complire co' detti signori principi, gli lio imposto eba venga a lisciar pur anche a V. A. le mani per parte mia, e che le rappresenti in viva voce, e con ogni più efficace espressione l'affetto con che mi trasformo in tutte le suc contentcaze. Supplico l' A. V. a gradir l'affetto, ed a rimandarmi il suddetto esvaliere con molti suoi comandamenti, c nel di più a lui rimettendomi, bacio a V. A. reiteratamente le maoi,

# AL SIG. GIO. BATTISTA LENI.

lo mi trattengo tuttavia qui a Trasselico, aggiustando gl'interessi avviluppatissimi di questa povera comunità. Spero però di sbrigarmene fra otto, o dieci giorni, ed essere di ritorno a Castelnnovo a mezza quarcsima poco prima o poco dopo.

Abbiamo avoti tempi del grandissimo diavolo, essendo questo luogo assas alto, e poro poco sotto l'eminentissimo giogo della Pania. I venti particolarmente sono stati orribili, si che facevano tremar la rocca le eul muraglie sono grosse più di sci braccia, e queste non sono favoir. Adesso nevica tuttavia, ed in una foggia, che non se n'usa in coteste parti di Lombardia. Nel resto quando è buon tempo l'aria è soavissima, il paese bellissimo, e la gente di bonissime visecre. Montanarette che non manglano mai, se non pan di castagne, ne bevono in tutto l'anno altro che acqua, ma bianche e rosse più che qualsisis cittadina ben bella di coteste parti. Ballano in eccellenza, quando però è tempo, perche adesso eb è di quaresima stismo in divosioni. In somme anche di questa stagione così aspra ed orrida noi stiamo allegri. Le provvisioni ei vengono da Lucea che non é più discosta di quattordici miglia. Mangiamo de' pesei di marc. Abbiamo de' lucci grandi come asini, e beviamo del vino rosso così piccanto che taglia la lingua. Nel resto tutta la vita si di giorno come di notte consiste in far conti, e in raddrizzar le gambe agli atorpiati. V. S. ei voglia bene, che noi tutti d'aecordo le baciamo le mani, come faceiamo alla signora Isabella, e signora Anna.

# AL PADRE GIO. DA NAPOLI DE' MINORI OSSERVANTI.

Io non conosco la persona, ma ben conosco il merito di V. P., e le sue virtoose manicre danno gran adito alla mia confidenza. Ho dunque imposto al conte Francesco Ottonelli mio gentiluomo, ed esibitore della presente che comunichi alla paternità vostra alcuni rilevanti interessi, e che la preghi ad ajutarli coll'autorità de' suoi uffici presso il sig. Vicere, assieurandola che gliene senthò particolarissima obbligazione, e else in lutte le necurrenac aus

e corrisponderò puntualmente, e con pienezza d'affetto. Mi riporto nel di più al detto conte ed alla Paternità Vostra auguro da Dio benedetto ogni più desiderata prasperità,

### AL SIGNOR N. N.

lo non ricevo dall' uso, ma dalla gentilezza di V. S. l'augurio del buon Natale, che a' è complaciuta di farmi, e se l'affetto suo non ha panto del comune, io non vo che l'obbligo abbia punto dell'ordinario. Ne rendo dunque n V. S. le più vive e più cordiali grasie che posso, e prego Dio benedetta che in retribuzione di cotesta sua cortese dimostrazione le sonceda prosperità corrispondente al suo merito e proporzionata a' mici voti.

# AL SIG. CARDINAL PANFILIO,

lo non so con qual maniera più propria augurare a V. Eminenza un buon Natale, che non pregar Dio benedetto a concedere lungo e felicisamo corso di vita alla Santità del Sommo Pontefice suo aio. Concorro in questo con tutti li voti della cristismità, ma li miei sono più affettuosi perche sono più obbligati. Spero ebe V. E. sia per distinguerli con on particolare aggradimento di cortesia com' io li distinguo con un singolar sentimento di divozione, ed aspettandone il contrassegno di qualche suo comandamento resto, ed a V. E. bacio con tutto l'animo le mani.) Sheet

### AL SIG. DELLA LIONA.

Io non so se V. S. illustrissima avrà perduta la memoria della mia acrvitù; so bene ch' io non mi sono scordato delle mie obbligazioni, e benebe ella non mi comandi, io perciò non lascio di riverirla. In espressione di questo bacierà la mani a V. S. illustrissima per parte mia il sig. Giovanni Molza gentilnomo della camera segreta del Serenissimo si gnor Duca mio padrone, che mena costà ducenta fanti destinati al servigio dell' Eminentissimo sig. card. Maazerino. Egli è signore ed amico mio di lunga mano, ed uno de' più principali cavalieri di questa città. Ha spirito, ha prudenza, ha disinvoltura, ha manicre di farsi strada da sé medesimo in ogni qualunque luogo, ed io farri torto alle aue gran qualità, se lo raccomandassi a V. S. illustrissima. Ben l'asaicuro, che tutti i favori che ella si compiacerà di compartirgli saranno ottimamente imp e supplicandola de' suoi comandamenti le bacio per fine reiteratamente le mani,

# AL SIG. GIOVANNI CODIBO'.

Io non sen mai stato solito in vita mia di dolermi degli amici, perche non diano risposta alle mie lettere. So per prova le necessità che

CHIADRERA, TASTI

non misuro l'amore colle righe della penua ma coll'affetto del cnore, e consapevole a me stesso di delinquere qualche volta in questa materia, seuso volentieri e compatisco il silenzio degli altri. Non essendomi dunque mai doluto di V. S. in tal proposito, non so che rispondere all'uffiaio di sincerazione che ultimamente Etla ha voluto passar meco. Ho procurato di servire il signor N. e l'ho effettivamente servito più di quello che egli per avventura si pensa, obbligandomi a questo e la relazione del sangue, e la gratitudine di mille favori da lui ricevuti. Ghel' ho acritto perché sappis, che io quaotunque non ricercato correrò sempre prootissimo a far mici proprii tutti li suoi interessi. Non m'ha risposto, ne io me ne querelo. Se lo crede, come forse qualch'altro accidente passato dovrebbe farglielo credere, aarà mia summa contentezza, se non in crede, come parmi di subodorare, sarà min grandissima disavventura: pago però di me medesimo, me la piglio in santa pace, e non potendo soddisfar agli altri, ho questa consolazione almeno di aver soddisfatto a me atesso, Ch'io abbia poi perduti tutti gli amici, come costi si dice, me ne sa male e me ne duole in estremo, ma se la perdita è seoas colpa, l'affliaione sarà senza rimorso. lo fo gran differenza dall' abbandonar gii amici, e dall' essere abbandonato dagli amici: to non mi muto, ma se gli altri si mutano, non saprei che farci. La buona fortuna concilia gli amici, la cattiva li toglie. Può essere che costi corra opinione tale della persona mia, ch'ognuno stimi suo inte-resse l'allontanarsi da me. Lodo la politica, applaodo alla pradenza, m'edifico di chi sta lontano dal contagio per non infettarsi. Ma se vale a dir il vero io non conosco fino al presente d'essere in istato di tanta infelicità, e parmi tottavia, se non m'adulo da me medesimo, che la mia moneta, la quale non è mai stata falsa nn di lega adulterata, abbia il sno spaceio e corra per le piazze tanto che basti, In ogni caso, quando ben anche avensi perduti tutti gli amici in Modana, com che non vuoi mal credere, non perciò stimerei di restar senza amici, perché il mondo è grande, ne forse mancano altrove cavalieri e principi di qualità ebe di me fanno qualche cortese capitale. La conclusione è questa: ch' io per gli amiei mici ho sempre fatto tutto quello che era in mia mano sensa considerare interesse o rispetto di sorte alcuna. Moltissimi mi banno pagato di ingratitudine, ma un solo fra cento che sia grato, supplisce con usura al difetto degli altri novantanove. L'età, la pratica e la vicissitudine delle cose mi hanno insegnato a non maraviglisrmi più d'alcuno accidente per Inopinato e strano che sia, lo sarò sempre il medesimo e colle amiciaie mi regolerò cel compasso dell'altrui gusto cioè più stretto e più largo come sarò messo, tenendo sempre della mia parte ferma la punta nel centro di un'ottima e squisita volontà. So che questi aentimenti non possono dispiacere n V. S., e però aspettando portano seco le occupazioni e le distrazioni; she mi din i soliti contrassegui dell' a

con porgermi frequentissimo occasioni di sersirla finisco, e le bacio affettuosamente le mani.

# P. T. AL SIG. GIACOPO CASOLABI.

lo posso ben ricaveze de' disgusti da' miei emici ma non posso già scordarmi mai dalle buone leggi dell'amicinia. Professo d'aver sempre operato bena e con schiettessa in tutto il sorso della mia vita; a se altri non l'avià ereduta sara stato pinttosto abbagliata dalla passione, che persuaso dalla ragione. Ho servito V. S. no suoi disastri più di quello che ella erede, ne l'ho già fatto perche ella me ne debba scutire obbligaziona alcuna, ma perehe io be volute sociisfare a me stesso con non discordare dal mia fermissimo instituto di erara sempre bene. Non ho fatta pompa a V. S. de' miei ufficj, perabė suo nemico capitale delle estentazioni , ed ho crresto più il suo bene ohe la mia lode. Per ajetarla ha bisegnato che io mi guardi in pubblico ed In private da ogni dimostrazione di paraialità, e se mi fossi acoperto più, arrei fatto meno. Io dies eis per informare, non per costringere V. S., poissie per altre is la fascio in totala liberta de anoi sentimenti, essendo di ragione, cho se io apero a mio gusto, ella ereda a suo piacere. Dalla prontezza con che ordinari a mio figlio che rendesse a V. S. le me seritture può argomentare la oandidezza della mia volontà. Se non la avrà avute tutte, Giulio non le avrà raccapezzate tutte. Guardi però V. S. di non abbagliarsi, perche l'ardine mio fo generale, ne per verisimile aha Giulio m' avesse abbidito in una parte e diaubbidito aell'altra. Il signor Terricelli si trovò presente quando io serusi: vide la lettera, e può testificare che ella era assoluta e senze aleuna modificazione. Può essere che Giulio son le abhia rinvenute tutte così alla prima, e che usando maggior dilienza sia per rinvenirle, quando por vi siano. In son le he avute mai in mano, e però non posse. como renderne conto. Bacio per fine a V. S.

### AL SIG. PRINCIPE CARD. D'ESTE.

# to sculo le più divota a più rivercuit gratie de posso all' fam Vostra delle beniga dispositione dele mostra dila persona mia, è l'impianto desideria che l'iwe d'aversal presona mia della propositione del mortiare. I denari di lausa lega non basse paccie sattle plasta grandi due cerono solunciale le mostra d'avez d'argento, e se in mostra del con del argento, e se in constante le mostra d'avez d'argento, e se in constante le mostra d'avez d'argento, e se in con avez la comparisona del common de l'estamble del constante del proposition de la constante del proposition del proposition per la quando quantità del protes possible persona por la quando del protes possible persona por la quantità del protes possible persona possible per

lità del metallo, ma per l'immagine di que-

gl'imperatori di oui restano Impresse. Commoque si sia, l'ossequio mio verso l'Alteras Vostra o lontano o visiono sarà sempre il medessimo, e s'ella non ne vederà eli effetti, dorrà incolparme non la volontà ch'è tutta facco, ma l'inabilità ch'à tutta ghiarcio. Guardi bio Signore lunghissimo tempo l'Alteras Vottra, che lo per fine unifisisimo tempo l'alteras vottra del per superiori del persona del pers

# AL CAPITANO DI CAMPORGIANO.

lo reste con particolar obbligo a V. S. degli avvertimenti a delle paterne ammonizioni ahe mi fo, perche varamente la mia ignoranza ha grandementa bisogno d'essere sjutata dalla sua prudensa, lo mi credeva però che i governaturi avessero facoltà di far delle correzione a quelli che sono sotto del lar governo, e di mortificarli ancora senz'averne da render contoa nissuno, salvo al loro principe, e massimamente quando sanno in lor coscienza d'aver nette le mani e non hanno paura che sia ler riofacciato alcun mancamento. lo feet la cappelluta al Simonelli, non perche avesse parlato mat di ma, ma perche aveva trattato aleuco de' miei principi non solo con puca riverraza, ma con molta insolenza, e fui molto continente a moderato e non farto eacciar in un pic di torre. Ma quand'anche l'avessi fatto per mio semplice rispetto, pare a V. S. tauta fuor di proposito ch'io l'avessi ripreso ricordandogli i termini che devono nsersi co' suoi superiori? lo pensava d'esser venuto in Garfagnana per reggere e governare questi Stati con giustiaia ed equità, non per andar a scuola, me dopoche lio necessità di maestri accetto i documenti ed imparo volontieri. Che poi giv altri governatori si siano messi all'imprese che non sono loro rinscite, io risponderò a V. S. che non sono obbligato a reader conto delle azioni degli altri. Io mi guarderò ben bene d'iatraprenderne alcuna che non abbia fondamento di ragione, ma intrapresa olse l'abbia, staremo a vedere se sarò aosì faoile a ritirarmene. E qui per fine di tutto enere la saluto,

### .

AL SIGNOR N. N. lo sarò contumace con V. S. illustrissima d'inciviltà o villania, che in passando ella per Modena io non sia veneto a prestarle quegfa ossequi che sono propri della mia obblegata divozione. Ma questa catena della segretaria non concede alcan respiro di libertà, e quel tempo che V. S. Illostrissima si fermò fu per me tutto di fatica e di travaglio. Ella è del mestiere, anzi sovra il mestiere, e non ignara della suggezione compatirà on errore ch'e stato esstigato prima d'esser commesso. Non andrà molto, piacendo a Dio, alt'io sarò in Venezia col padron screnissimo, e venendo subito a riverirla procurerò se non d'abolire almeno d'alleggerire la colpa. Intanto bacio a V. S. iffinstrissima con tatto l'animo le mani.

### AL STG. D. PRINCESCO DI MELLO,

lo sento con tanto gusto i progressi di V. E. in coteste parti, che non potendo contener dentro di me la contentezza, è forza ch'io lasei esalarla in queste porhe righe, e che ne passi con esso lei un breve ma cordialissimo ufficio di congratulazione Nel prevenire l'uscita del nemico si scorse la prudenza, nell'acquiatar così presto due pinne tanto importanti si scopre il volore; e se altri in qualch'altro fuego avesse presa esempio dall' E. V., e fatta qualche opportuna diversione, le cose di Cadalogna camminerebbero forse di miglior piede. Lodate Die che la digeità dell'armi cattoliche si mantiene viva nell'esercito di V. E., e che le speranze de bunni risorgono nelle sue vittorie, lo me ne rallegro di nuovo con V. Ecc., e pregando N. Signore che del continuo le assista cun sempre maggiori prosperità, le bacio per fine affrituosomente le mani.

### AL SIGNOR N. N.

lo am così certo dell'amorenole affetto che V. S. ni porta, che opci norso dimontrazione uni giuperia tempre sorrectibi. Carisimo noncimeno n'e i atto l'impurio del bono Natale chi fila d'è compiseitta di inviarmi, e siecome ne a ringuazza di bono cosore, così te triprego da Disperendente speciale, ed in totti gi altico di consistenti di consistenti di contrato instanto che V. S. ni porsa quelle "eccasione di poterla servire, mentre per fine le basio de mani.

### AD UN CAVALIERE SUO AMICO.

To some finalmente arrivato a Madrid, ne il viaggio di terra è stato in alcuna parte migliore di quello del mere. Il vento che mi perseguitò nelle Galere non la voluto abbandomarmi nella lettiga. Ha soffiato ostinatamente per direi giorni continui, ed io più d'ona volta no dubitato di far maufragon in cima alle montagne. Lodato Dio brnedette, ora mi trove fuori di pericolo, ma non fuor di fastidio. Non sono ammalata perché non ha febbre, ma non sano perché non ho la mia selita robustresa. Lo atomaco è sconcertato e la testa imbalordita: bo la spalla destra fuori d'architettura. colpa d'une doglia che giorno e notte mi martoriesa: forse la mia vita sente ancor ella di queste turbolenze d'Europa, perché il mal franeese non ha fatto acorrerie appra le mie spalte, se non dopo ch' io son diventato spagnuolo: ma io commeio dalle querimonie, a V. S. ilfustrissima dirà ch'io ho rubate l'invenziace ad oo tel nostro amico, che per mostrare d'essersi rovinata la complessiane coll'assidue fatiebe, ed in conseguenza per guadagnarsi merito, sempre che vede il padrone, si fa venire il catarro e la tosse, e forme con li sputi dinanzi e lui il lago di Bolsens.

V. S. Illustrissima ha ragione, vd lo asseti configurate os volenis ifrastornare colle mise doigliance quest' fillatio della penna, la quale non bo impugnata per attro, che per bacciarle le mani, per ricordarle la rima obbligata osservanza, e per dirle che sono qoi tanto suo, che non so d'avere la me alcusua cosa di min.

Mi fijoro che V. S. Illustratina arch cerisità el appere came mi si picito il parese; e se parliano della Corte, citò della grandena del risidi, della agrandena del risidi, della agrandena del risidi, della appendidena del principi, del valor del ravalleri, della pelera didena del principi, del valor del ravalleri, della pelera della terra, in rispontentò esi ogni figeratità di riterarama la responsa della manta della terra, in rispontentò esi ogni figeratità di riterarama della pelera della matura, parte intrentate e adoptate dagli alla matura, parte intrentate e adoptate dagli anticono parette assai buzzare, e che mi hanno data occasione di filosofare, e di darvi sopra le mis appresiatorio.

La terca di Catalogna che è le prima, che si torca, produce quantità d'Alor io vece di siepi, e d'esse si veggono circondate le can pagne ben graudi. Quest' erha, come V. S. Alfustrissima sa, purga mirabilmente lo stompos de'mali umori, e della collera in particolare, e però la natura pietosa e corretta nel primo ingresso di questi regni preparò a' forestieri una così salubre medicina, perché evacuando innanai di giungere alla Corte tutti gli affetti collerici, s'armassere d'una buona e salda pazienza. Nel tratto di così lungu camminu d'altri alberi non si veste la campagna, che d'alcone poche piene, argomento obe i frutti del paese sono ben di gran sostanza, ma difficili da cavarsi, e che l'nomo prima di gustarli spesse volte si logora i danti. I vini son ottimi, ma fumosissimi, e però i signori apagnuoli sono soliti di ber ocona: ma se non toccano il vino, come va loro si facilmente il fumo alla testa? I carnieri ebe in Italia si chiamano castrati, sono famosissimi e per la carne e per ta lana, e ve n' ha grandissima abbondanza: e pure non comparisce pecora forastiera che non sia subito tosata e scurticata, I baoi sono piccoli e magri; ma tengono altimime le corna, prerogativa del clima, per quant'io credo, che siccome il cielo d'Egitto opera che siano bianchi i denti degli uomini e tanghimimi quelli degli elefanti, così quest'aria influisce con forza particolare celle teste degli animali, e fa crescere in loro gli escrementi a meraviglia. Non bo veduto in alenn luoge tanti frati goanto ie queste parti. Non v'e secrato di chiesa, non piassa, non monte, non vicole o atrada in cui non si vedano piantare delle eroci, se le mottessero una sola per luogo direi che ciò fosse per divozione, ma ponendole a tre, a sei, o nove e a dieci insieme, mi fo a credere che ciò sia più per la multiplicità del ladrosi, che per la memoria della passion di Cristo. Usano nel vestire alcune cose sproporzionate, e ma-struese; i corpi de giubboni sono grandi e longhi a dismisura, forse per dare ad intendere che pancie il vaste non s'empiono con poco: le maniche alse sono altrettanto prolisse coprono la metà della mano, procurando essi f (per quel eh'jo stimo) d'allungar le braccia. ma non si nasenndono però l'ugne.

Le delizie di Madrid consistono in tre principali passeggi: nel campo, nel prato, e nel rio. Al campo ehe vuol dir campagna aperta, seminata di grano come le nostre d'Italia adesso eh'è di primayera yanno a miscuglio nomini e donne; ragionano, mangiano, captano, ballano, e tripudiano invieme. Il prato è un ampio spazio di terreco diviso in tre larghissime strade, le quali quioci vengono irrigate da bellissime acque, e quindi adombrate dall'opacità di molt'alberi ch' ivi sopo stati piaotati con ordine graziosissimo. Il rio è il fiume Manzamera; è povero d'acque ma ricchissimo d'ahitatori, perché alla stagione più calda colà

Madrid. Gli spagnuoli nel resto hanno in totte le stioni un non so che d'altero e di magnifico; e fino nel celebrar la messa vagliono l'ostic due volte più grandi di quelle che s'osaoo in Italia, Ma io non finirei mai questa lettera se volessi raccontare a nno per una tutte le osservazioni ch'ho fatte. A bocca sentirà il resto se mai piacerà a Dio benedetto che possa rivederla, Intanto V. S. iffustrissima mi conservi l'amor suo, e me ne dia segno col comandarmi, che senza più a V. S. Illustrissima bacio con tutto l'animo le mani-

vanno a lavarsi quasi tutte le femmine di

### ALL'INFANTE MARGHERITA DI SAVOJA.

Io sono in tal possesso della bunna grazia di V. A., che tutte le dimostrazioni ch'ella si compiace di darmene possono hene accrescere gli ohblighi miel, ma non già la notizia che ho della sua singolar beoignità. Il conte Buinetti cavalleriszo maggiore di V. A. ha passato meco gli uffici di visita e di complimento che V. A. gli aveva imposti, cd ie per corriapondere in quella parte che pesso per ora alla aua cortesia cd-al mie dehito, ghese repdo affettnosissime grazie. Resta ohe V. A. mi porga occasione di soddisfare più convenientemente a quel che devo con porgermi frequentemento occasioni di servirla, e rimettendomi nel di più al suddetto conte bacio a V. A. con tnito l'animo le mani.

### AL SIG. CAMILLO PANFILIO.

lo sono obbligato a rallegrarmi più d'ogni altro dell'assonaione del sommo pontefice Innocenzo X sio di V. E., perebè più d'ogn'altro l'ho continoamente desiderata, auxi parmi che lo Spirito Santo abbia col suo concorso autenticato il mio gindizio, mentre ha fatto eleggere per lo più degno quello che fra tanti fo da me sempre stimato per lo più meritevole. Mc ne congratolo dunque con V. E. e con me stesso di tutto euore, e giacche questa casa e per antico affetto tanto interessata in tutte

conservando longhissimo tempo S. Santità, fiecia in V. E. diuturne le grandesse e le prosperità, ed in me stahile e perpetus la consolazione. Bacio a V. E. per fine affettuosamente le mani.

# AL SIG. MARCHESE DI VELADA GOVERNATORE DI MILANO.

lo sono stato servito con tanta mia soddisfazione nella passata guerra tra S. Ssetità e li principi della lega da D. Giovanni di Castro, il quale è poi venuto a travagliare costà sotto il comando di V. E., she per gratitudine mi stimo obbligato a proteggerio e favorirlo in ogni sua giusta occorrensa. E perché maggior benefizio non posso procurargli che la huona grasia di V. E., io la prego-con ogni maggior affetto ad averio pee raccomandato, ed a compartirgli secondo le congiunture quelli avianamenti de' quali stimerà ch'egli sia meritevole. Io di tutti gli onori che V. E. si compiacerà di fargli le sentirò particolarissima obblighione per servirla con egual prontezza, sempre che me ne porga l'opportunità, e le bacio per fine di tutto cuore le mani.

# AL SIG. CARDINALE BAGNL

lo spedisco all'Em, V. il cente Testi commeodatore dell'Inojosa, e mio segretario, e consigliere di Stato per quei negozi ch'ella compiacendosi, intenderà da lui medesime. La cortesia di V. Em. dà questo adito alla mia confidensa, siccome l'autorità spa e la ses singolar prudenza promettono ogni miglior esito alla pratica che s'introduce. Sopplico dunque l' Em. V. a sentir volontiers il detto cente, ed a prestargli quella stessa eredenza che farebbe a me medesimo, perche essendo egli il più confidente ministro ch'io m'abbia, ed avendo più di ogni altro notizia de' miei sentimenti, potra in conseguenca rappresentargliel in quella orma che io più desidero. Dalla sionerità dell' Em. V. aspetto una liberissima corrispondesza, assicurandola intento che pnò sens'alcona usitazione aprir l'animo ano al prefate conte, avendo io fatto della fedo di lui in diverse e infinite occasioni non ordinaria esperienza. Ad esso mi rimetto, ed all' Em. V. basio per fine affettuoramente le mani-

### AL SIG. MARC, FELICE MONTECUCCOLL

lo suppongo che V. S. illustrissima sia prima d'ora esattamente informata della causa del castellano di Montalfonso. Egli stracco della prigionia e ridotto a pressmo stato dall'altre sue infinite disgrasie, ha risoluto gettarsi nelle elementissime hraceis del signor Duca serenissimo, e di tentare se per via di qualche onesta composizione potesse risarcire le ruine della sua povera famiglia. Mi lia pregato a passarne ufficio col padron aerenissimo, il che più fale fortune della sna, prego Dio benedetto che elimente son condisceso a fare, quanto più co-

TESTI 580

stantemente può credersi che io non abbia in eiò interesse di sorte alcuna. So che questa materia, o pubblicamente in consiglio, o privatamente in camera sarà de son Altesza discussa e ventilata coo V. S. flustrissima. La aupplico con ogni affetto maggiore a favorire questo povero nomo, e a teoer mano ebe S. A. perenissima si contenti di escreitare con lui più la elemenza che la giustizia, di mortificurlo, non distruggerlo. Questo è il secolo de' soldati, e Dio voglia che non siamo vicini all'occasione di valersene: bisogna accarezzarli, e con esempj di piacevolezza procurar d'acquistarne de'nuovi più tosto che perderne de' vecchi. lo certu riputerò che tutte le grazie che V. S. compartirà al castellano siano collucate nella mia propria persona, e gliene sentirò la medesima obbligazione, e senza più bacio a V. S. illastrissima con tutto l'animo le mani. F. T.

### AL SIG. D. FRANCESCO MERLINI.

lo trego motta confidena melta gratificata di V. S. in riguardo del molto te farci ancor lo in tatte le use occorrence, quando si compissarea di presentamene. Devendo però espitare in mano di V. S. ana tal mia estas, per quanto si di mia recordo, la prepo da serda raccomandata. Ca a farmi in essa sectire totte quolle apaviensa: che possono dipocorde cull'arbitrio no. In oc conserveda a V. S. obbligationi parissolari, e nitretteduda le prore agli clienti, S. auguno da Dilo benedetto vers contentezza prosportità.

### AL SIG. CARDINAL BICHI.

lo tengo qualche riscontro che il conte Tesi min orgativire e consiglire di Stato possa ristorosa l'Esa. V. costi nel Bondero dorte lo la di quell'affette parazialismino con che lo esservo il merito, la persona e la casa di V. E. gli bo imposto che sia a haristra bulbio le moi per ma parte e a testificardi l'ardentissimo deperato del la considera del la considera del la considerazione del processia V. E. di vederlo valondirir, ed sionimistatora a me cel ristoro di lui qualche cocioco modi lo posa riscorica latertanto abile, quant'lo seno dealeroso di levriria, mentre a mentre del la considera d

### AL SIG. CONTE CESARE MOLZA

lo volava leggere al Serenisimo Pedrone la juine di V. A. a favore del signor Mario. I bettera di V. S. lituttarissim, nas egli tateno la cipatina di ezignos, quando sospo partidi di qui volato rederta e considerata. Ha rispoto che poso propio è alta li metto di verpe repuso di non stati mensi o nel gorreno del Prigamo, ses il sig, conte Alessandro, che alla speranas molt'anni che il signor Mario serre coteta edve eji pramette d'ove citatia nicali è conterre difetto parsistissimo che porta a V. S. principali dello State con lode di dabbosagilluttissimo, e tato è loutano ch' eji dishisia «ne corretta». S. A medicami Tha più rella di

a fatto passare ufficio alcuno intorno a ciò presso l' Altezza sua, che fino al presente non sa nulla di questa pratica. La difficoltà d'aggiostarsi col serenissimo di Parma è facile da superarsi, e questa sarà incombenza di sua Altezza, a cui più d'ogn'altro piacciono i termioi di creanza e le coovenicoze. Al terzo ponto con on dol-cissimo sorriso ba detto Fin con me il conte Cesare vunl esser pentanle; e di che cosa può celi dolersi della persona mia? Ho promesso di favorire e di proteggere i soni interessi, e gli effetti dimostreraono s'io soco osservatore della mia parola. Egli dee credermi e riposare sulla mia fede. Non ssrei passato tant' oltre se non avessi certezza dell'esecuzione. Per l'addietro noo gli bo mai parlato in questa guisa: ora dee acquetarsi e eredere che nelle mie parole ancorche generali stia rinchinsa uoa sua particolarissima soddisfazione. = Io noo veggo come V. S. Illustrissima possa non condiscendere a questo gusto di soa Alteaza, e per dirle il mio parere colla solita libertà, ella altrimenti facendo avrebbe totti i torti del mondo, e corrisponderebbe molto male all'umsuissima disposizione che S. Altezza ba verse di lei e della soa easa. Atteederò dunque subito risposta definitiva e con condizionals, e senza più bacio a V. S. Illustrissima con tutto l'animo le maoi. F. T.

# AL SIG. PRINCIPE CARDINALE D'ESTE

La beneficenza è così propria dell'Altissimo Iddio, che con per altro seese dal cielo e vesti carne omana, che per pagare i nostri dehiti col sue preziosissimo sangue. I principi sono immagini e simulacri di lui io terra, ed imitandolo nella preminenza del dominio, deono di ragione imitarlo anche nell'esercizio della virtù. Io non posso per deholezza di forze soddisfere ad nna mia grandissima obbligazione, e però ricorro a V. A. sopplicandola con ogni più riverente affetto a compartirmi taoto della soa beoignità, che io mi sgravi del peso e compisca con quel che devo. Il sig. Mario Pacchioni soddito del serenissimo sig. Doca mio signore capitano di ragione qui a Castelnnovo e mio consultore in questo governo della Garfagnana, si è diportato con tanta puntoalità nel servigio del principe, con tanta integrità nel maneggio della giustizia, con tant' amorevoleaza oe'miei privati interessi, che niasuna cosa mi sta maggiormente a cuorc, che il proenrargli in segno della mia gratissima osservanza ogni più conveniente avaozamento di fortuna e d'onore. Corre voce che di questi giorni sia per farsi qualche mutazione d'uffizj, e però vengo ad implorare l'autorevole proteaiene di V. A. a favore del signor Mario. I capitani di cagione, quando sono partiti di qui sono stati messi o nel governo del Frignano. o nelle giudicature di Modena o di Reggio, Ha molt'anni che il signor Mario serve cotesta serenissima casa; ha escreitati gli uffici più principali dello Stato con Iode di dabbeoaggi-

adoperato in cause importantissime con sem- } pre eguale soddisfazione, onde può essere ben informata della aua sufficienza. Una parola che V. A. degni di passare a pro di lui sarà di grandissima efficacia; ed ella con una sola graaia ouererà due persone. lo mi getto a' piedi di V. A., e reiteratamente ne la aupolico con ogni caldeaza ed umiltà di euore. Stimerò cho la mercede sia collocata in me medesimo, e non potendo corrispondere con altro, pregherò ana Divina Maesta che assista all'A. V. con ana perpetua pienezza di glorie e di prosperità. Intanto profondissimamente la riverisco.

### ALLA MAESTA' DEL RE DI SPAGNA.

La fortuna che in tutti gl'incontri s'è veduta vinta dalla fortezza di V. M., ha fatto l'ultimo aforzo, else tale appanto può dimandarsi la morte della già regina sua moglie e mia signora, eh'or vive in eielo. Il colpo è gravissimo, ma di gran lunga maggiore è la virtù di V. A., e più facile sarà la cura del male, giacché non ha bisogno di cerearne altronde la medicina. Il sao rimedio consiste nel ano valore; e Dio benedetto, alla cui sola grandezza è inferiore quella di V. M., e fuora del qualo non v'ha possanza bastevole a premiare le sue eroiche operazioni, per accrescerle il merito le aumenta il travaglio, e sapendo di trattare con un'anima ch' è tutta d'oro, la va continuamente cimentando al fuoco delle tribolazioni. Ma se la materia è displacevole, l'occasione è gloriosa, ed io vengo a rappresentare a Vostra Maestà i reverentissimi mici sentimenti, non tanto per condoglianza del suo giuato dolore, quanto per applicuso della sua magnanima resistenza. Sopplico V. M. a riceverli in grado, ed a prestare benigno credito alla sincers espressione d'un enore non men divoto af sno nome, che obbligato alla sua grazia. Soddisfarò quanto prima a questo debito in plù conveniente maniera, ed alla M. V. intanto omilmente m'inchino.

# MEMORIALE

# PER LI PADSI HELLA COMPAGNIA DI CESSI ALLA REPUBBLICA DI VENEZIA.

La grasia della quale io vengo a supplicare tale di tutte le loro degnissime aperazioni. Vostra Serenità e l'EE. VV. e di tai qualità che rende, per così dire, diffidente la mia confidenza, non perche sia puco onesta da chiederai: ma perehé forse sarà poco grata da proporsi. Io stimo con tutto ciò che l'avversione consista più nei titolo ebe nel merito della causa, perche molte cose che non sono cattive nella sostanza, riescono odiose nell'apparenza, e non é meraviglia else da una gagliarda apprenaione dell'intelletto resti qualche volta ab-bagliata una gran finessa di gindiaio. I Padri Gesuiti (non si turbino Vostra Serenità e l'Eccellenze Vostre, e si contentino cho'l nome del duca di Modena, servitore tanto divoto e

figlio così riverente di cotesta coreles Repubblica, mitigbi l'amerezza che per avventura portasse seco la ricordama di persone poco accette e confidenti, suffraghi la min osservanza e qualche inro eccraione, e ai consideri in prima non chi fa la supplies ma chi la presenta), i PP. Gesuiti dimandano per mezzo mio licensa di mandare costi due sali de' loro compagni, e chiedono che fatti degni d'nna pubblica udienza siano da Vostra Sereoità e datte Bocellenae Vostre veduti di bonn occhio, usceltati di buon orecchio, L'ind-fferente e diss passionata equità di endesto sublime Senate non nega l'adito a chicchessia. Sente tutti, ammette l'ebreo, non rigetta il moro, non eschede il turco. Vaglia a' PP. Gesniti presso la pietà veneziana se non altro la prerogativa almeno d'essere cristiani, d'essere religiosi. L'Mtissimo Iddio, ch'è l'esemplare de' principi, seaceiò aneor egli dal paradiso terrestre, del quale una vera immagine può dimandarsi Venezia, il nostre prime padre Adamo, ma lu citè ma le chismò a render conto delle sue disubbidienze. In non prego perché i auddetti Padri siano assoluti, prego perche siano sentità. Quella è parte di giustinia, questa è azione di benignità; e ben puossi esercitar l'ana seman pregiudiear all'altra. Non dirò che i PP. aisno colpevoli, perebe non si danno le sentenze senza vedere I processi, e l'arrogarsi l'uffizio di giudice dove non s'è richiesta e non s' ha tribunale competente, è specie di presunainne e vanità. Non dirè che siann invocenti, perché non otrei in questa parte formar concetto che non fosse ripugnante alle risoluzioni prese dall'Eccellentissimo Senato, e se ben grande è il credito che presto all'integrità degli uni, non è minore la certesza ebe tengo della prudenza degli altri. Dirò che in tutti i casi egli é vantaggio della Repubblica il sentirli; perché in evento che debba lero confermarsi la pena, non potrà dirsi che se ne sia precipitato il giudisio, e che non si siano concedute le diffese si rei. E mentre si dichiarino meritevoli dell'acaclusione, resterà nel cospetto del mondo maggiormente aotenticata la rettitudine di Vastra Serenità e dell' Eccellense Vostre, e si convscerà che gil accidenti passati sono proceduti più dalle congiunture de' tempi che dalle colpe degli nomini, e che'i solo zelo dolla conve-

# nienza e della giustizia è la pietra fondamen-ALLA MAESTA' DEL RE DI SPAGNA.

La lega tra la repobblica di Venezia, il gran Duca e me a'é finalmente conclusa, ed in per debitu di riverenza ue do conto alla Macsta. Vostra, rimettendomi nel di più al conte Buca, ai quale, per non fastidire di soverchio V. Macstà to do preciso ragguaglio de particolari in essa contenuti. Il mio fine principale in questa confederazione è stato il real servicio di V. M., e non diffido di conseguirne l'intento, quando gli aitri ancora facciano la parte lorocome par che richiedano le congiunture dei

AT INCHES OF IN

tempi. In almene errò questa consolusione di aver fatta totto quello ch'era i mia mano per compier alle mie obbligazioni, e per monstrare eila M. V. la florera del mio immunibile ossequio. Mi riporte nel resto al conie Dues, ed alle M. Vostra amiliasionamente inshimandomi, le prego da Dio quelle vittorie che secon dorreta dala giutzia della sua cassa.

### AL SIG. GHERARDO BUGGL

La lettera che i giorni addictro sotto pretesto di confidenza mi scrisse il dettor Mario Carandini non ebbe altro fine, come dalla medesima può vedersi, che di pungermi e vilipenderma. lo gli diedi risposta senza perdita di tempo a ne mostroi la minuta al serenissimo principa Gio. Battista pen udiree i sooi sentimenti e consigli. Approvò S. A. la mie razioni, lodò la discretezzo con ch'io giustificava le aziani mie, ai scandalizzò non so se io diea dello meligoità o dell'imprudenza altroi, e mi esortò a mandar la lettera. Ma perché ie sono stanco e sazio di far commedic, a vorrel pur ona volto ridurmi a vivere quietamente e criationsmente, deliberai, dopo aver muovamente pensato al caso, di passar la cosa in silcozio e di donne, come he fatto con tutte il cuore, matti i miei seosi a Dio benedetto, lo non so veramente qual occasione abbia avuta da me cotesto signore di trattarmi così male, perchè son solamente io non l'he mai offeso, ma non l'ho ne anche quasi mai conosciuto, e se l'affetto cortere che V. S. mi porta non gliene avesse aperto l'adito co' suoi ufficii, egli non si introduceva di sicuro nello mia amicizia. Me comunque si sia, egli m' ha trovato io coa tal disposizione che mi giovo di fargti il segno della eroce a di lascisrio andere in pace. Tali però sono i rimproveri che egli mi rinfaccia in iscritto, che dovendo supporre che gli abhis anche pubblicati in voce, he stimato bece di informar qualche cavaliere amico e delle apposisioni e delle sincerazioni, perche sebbene rimetto volontieri al signor Mario tutti gli aggravii e tutte le ingiurie, non vuo' con tutto questo che il mondo possa restar molamente impresso della mia riputazione. Mando al signor conte Francesco Fontana la stessa lettera che jo scriveva al signor Mario, perché la legga a V. S. ed a qualch'altso amico, ed io questa forma privata metta ia chiaro le mie discolpe, stracciondola pei ed abbruciandola, perche risolutamente in non vuo'entrare in brighe e contenzioni. V. S. sei me ne scriverà il suo parere e intanto le secio en.

# AL SIG. LAZZARO BUONVICINI.

La lettera, che V. S. illastrissima si è compiacinta di scrivermi porta seco on non so cidi querulo, che obbligando la mia asservaca a conformassi co' suoi sentimenti, se non funcsta le mie passenti contentezze, me le seconpunto em le samuvola in gran parte. Confesso

di non penetrare nel midollo e di non arrivare a intenderne precisamente la cagione: me la figuro però e colle mie speculazioni non dò forse lontano dal segno. Compatisco V. S. illostrissima con ogni più viva cordislità d'affetto, e certo troppo maligna é la fortona se non dà altro guiderdone al sno gran merito che an semplice affettuoso applauso. In einquantadue anni di vita, che di tanti appuoto io ne vo carico, e in trentaquattro di Corte, che di diciotto mi misi alla vela per queste sirti, le non he mai petute imparare quella scienza che è tanto in uso, e tanto assiduamente si studia cioè l'adulazione, e la mia natura incallita in una certa fibertà poco propria del leogo e del secolo in che io vivo, abborrisce le lusinghe, e stima che come cerimonie profane debhano bandirsi dal sacro tempio dell'amiciaia. Vuo'dire che non inganno V. S., che la mia penna non favella in linguaggio differente da quello del euore, che non procuro di cattivarmi la aua volontà perchè da lei non ricereo e non desidero ebe cambio d'amore, che retribuzione d'affetto; ma ben giuro all'Altissimo Dio, per quanto mi detta la sincerità del mio animo, e fin dove giungo l'imbecillità del mio iotelletto, che nella nostra Corte non ho conosciuto soggetto na di costnmi più candidi, ne di talenti più riguarderoll, ne di maniere più amabili, ne di qualità più degne del signor Lassaro Boonvielni. In questa forma e con questi concetti ho sempre parlato al serceissimo sig. Duca mio signore, e eosi m'hanno sentito ragionare l'anticamere della Corte e le piasse della città. So molto bene che V. S. illustrissima non ha bisogno di mic approvation), ma io non pretendo di eanoniszare il suo merito, professo d'acquistar eredito a me, mentre mostro di conoscerto, mentre dichiaro di riverirlo; casi Dio volesse ch'altri mosso dalle mie parole si disponesse a premiarlo: ma io lo vuo aperare, e bestemmierei come inique ed ingiusto le stelle, se avendo arricchita V. S. illustrissima di tante virtù lo lasciassero del continuo così povera di rimunerazione. Io non so se le mia debolesza possa mai sollevarsi a tanto ehe abbia ventura di adoperarsi in servizio di V. S. illustrissima; so che questa sarebbe una delle maggiori ambizioni, ch' io potessi avere ia mia vita, e che lo farei fin collo spargimento del proprio sangue, con ogni più proeta alacrità di cuore, Credamelo V. S. illustrissima che mi farà giustiais, c lo sperimenti con qualche suo eomando ebe mi fara grasia. E baciandole intanto affettoosamente le mani la ouguro dal cielo il colmo delle prosperità. F. 7.

.. ..

# A MONSIGNOR VESCOVO DI REGGIO

PER LA SERENISSIMO PRINCIPA

# GIOVANNI BATTISTA D'ESTE.

L'alignema che ho senita e che tottaria estelo per la promoione del principe Binaldo mio figlio al cardinalato, non posso negare che no sia stata e che no sia tutta e che no sia tutta e che no sia tutta e che propose del promo del propose del promo del propose del promo propose del promo meco: tanto più che Ella la voluto accompagnatio culti accompagnatio culti-constituta del propose del promo e constituta del propose del promo e con este propose del 
# AL PADRE SEBASTIANO OBELISCO

# PREDICATORE REGGENTE DE' SERVI

# DI MARIA IN BOLOGNA.

La Paternità V. è nn dolce maliardo che affascina i euori de' suol servi, onde punto non mi maraviglio se con nuovo incanto di pretesa sonse Ella tenta di tirarmi alle soe voglie. Ma io sono a sufficienza persuaso dell' impossibilità del sno venire, e bastava il dirmi che coal aveva deliberato. Anche con le negative la P. V. mi obbliga, ma non so se già delle mie Ella resterà abbastanza soddisfatta in materia delle mie composizioni. Non dico già questo perchè io non abbia l'animo prontissimo a servirla, ma bensi perché non vorrei che le mie tenebre offnseassero la loce degli altri de' quali Ella mi avvise di aver impronto le copie per fabbricare un libro. Rammentisi V. S. che io le promisi le mie con protesta d'essere favorito prima delle sue, poiche da esse come da fonte pe-renne pensal sempre di dover estracre la forma delle frasi e de concetti affine di vestire la andità de' miei versi, I quali, vaglia il vero, non banno fronte da comparirle diananal con difformità irrimediabile, e come tali so che sariano tennte per non legittime, e molto meno degne del consorsio di tant'altre. Però supplico la P. V. a dispensarmi per ora dalla promessa, ed in sua vece ad onorarmi di qualebe altro suo comandemento, acciò la P. V. possa essere più degnamente servita ed io meno svergognato. Bacio per fine alla P. V. riverentemente le mani.

7. 7.

# A MONSIGNOR GAETANO PATRIARCA D'ALESSANDRIA.

La perdita del già eminentiasimo signor cardinale fratello di Vostra Signoria illestriasima e mio aignore, che sia in cielo, fu sentita con vivamente da me, che ne restai attonito e propriamente stordito.

Egli era (salva la persona di V. S. illostrissima), l'ultima ma la più riverita reliquia di quanti padroni io m'avea in tanti anni guadagnati in Roma. Vedovo dunque totalmente di appoggi e di protezioni, io mi prendo un valontario esilio da cotesto ciclo, e rinunsio per sempre ad ogni desiderio e speranza di mai più rivederlo. Non troverei al sicuro oggetto cosi caro in tutti quei che vi rimangono, che non fosse molto più acerba la memoria di quei che mi vi mancano. Potrebbe la persona di V. S. illostrissima da se sola essermi bastante tutela e patrocinio; ma dubita che la mia presenza non le pregiudicasse, ebe la mia diagrasia con affascinasse il suo merito, e che la mia disavventura non ammaliasse la sua fortana. Rendo umilmente grazie a V. S. illustrissima dell'onore che mi fa in parteciparmi il suo sentimento, e dal benigoo credito cha presta si mio in cosl lagrimevole occasione. Ho lascisto prevenirmi da V. S. illustrissima coo lettere, perché non ho avoto enore di toccare le mie piaghe nella ricordansa delle ane, ed bo compassionato in lei quel dolore che ho conosciato di non poter soffrire in me. La supplice a pardonarmi con questa riflessione, ed a credere che la volontà le sia e debba essere altrettanto divota quanto è obbligata, E senza più bacio a V. S. illustr, riverente le mani.

y. y.

# A MONSIGNOR BONVISI CHIERICO DI CAMERA.

La più bella e la più giorina asiene che frecese in vita soa, o par ne fe' meler, Alessa-der Farence fa la famosa rivietta sotto a Rosso in Francia. Se fase lectio if fa pragose tra la polse o l'afetate, io direi che la milita questa di ritarra militara sono monte del propositione del propositi

Io sono stato buona pezza sn i bordi, ed avendo incontrato nel pelago della nostra Corte libecei imperiosi e tiranneggianti, ho stimato più sano consiglio il voltar la prora, che il fare infrottuosamente forza di vele.

Io mi so bene che questa bufera di vento non può dorare, ma intanto troppo facile per me sarebbe stato l'andar a traverso. Lasciamo che Nettuno qual ria nelle tempeste d'Essa PROSE 593

ai riaverli dal sonno, e che caeciando alla malora I perturbatori del suo regno dia ad intendare di voler esser agli il padrone come si conviene. Ma che voleva V. S. illustrissima per vita sua che io facessi o sperassi più in Corte? Non aveva io pervagata già tutta l'Italia in servigio del mio principe più d'otto più di dieci volte? Non era io stato in Alemagas ? Non m' avea Sua Altezza più d' una vece mnorato della carica di suo ambasciatore straordinario al re eattolico? Qual segretario, qual consigliere di Stato fu mai più confidenta di me? Confesso a V. S. illustrissima else, circonscritta In qualità del paese, io non sapeva desiderar di vantaggio; perche finalmente Modana non è Roma, non à Madrid, e non in Secchia ma nel mar Britannico si pescano le balene. Dove i premi soo limitsti non limitate le fatiche, dove le speranze sono lontane i pericoli imminenti, dove l'agitazione è continua, il riposo ne anche momentaneo, io loderò sempre il ridursi ad uns vita privata, e'l rinunziar tutte le sue pretensioni alla fortona. Ma mettiamo da parte tutte queste ragiooi , il solo desiderio della quiete, il quale è concentrale a tutti, ma più vecimente in quelli che per lungo tempo banno provati i travagli, bastava per farmi prendere la risoluzione che ho presa. I flussi per altro non corrono che per riposarsi in mare: il fuoco per altro non sale che per ritrovar pace nella sua sfera: le cose gravi non per sltro tendono al basso che per fermarsi nel lor centro. Aggiuguiamovi per fioo l' umor peccante; perche la miniera della pazzia è abbundantissima, e ciascheduno ne ha la sua parte. La scabbia del comporre é più grande di quello ch' altri si pensa; io me ne sentiva un notabil prurito; e non potendomene cavar la voglia in Corte per le continue occupazioni , ho procurato di ridurmi fra le solitudini di questi monti. per aver tempo e ozio di secondare e lusingare V. S. illustrissima dick ch' io son matto, e

quel ch' è peggiu non dirà bugis : ma bisogna compatire gl'impulsi della natura, e massimamente in quegli eccessi che se non banno la sostanza, hanno almeno l'apparenza della virtù. Quanti segretari, quanti comiglieri, quanti ministri eccellentissimi hanno avuti a secoli passati le repubbliche, i re, gl' imperatori, i monarchi del mondo? lo sento però che pochi se ne nominano a' giorni nostri: veggo beac, che un Virgilio, un Orazio, un Catullo, un Tibullo, un Properzio, un Ovidio, un Seneca e molti altri che tralascio, hanno vita e l'averanno igsempiterno. Risponderamini V. S. illustrusiona ebe di tutti i fiori non si faono ghirlande, e rhe dalle mie poetiehe leggerezze io non poso attendere l'immortalità. lo credo pur troppe che sia vero, ma pure m'adulo da me medeimo, e spero ehe possa suebe avvenire qualebe gloria al mio nome. Questo pacse nel resto e questa carica della quale il Padron serenissimo s' è degnato farmi mercede, non e tanto disprezzabile quanto V. S. illustrissima per avautara suppose I primi cavalieri della nustra CRISCISCA TRAVE BC.

Corte l' hanno in ogni tempo ambita e procurata. La provincia comprende novantasei terre c fa intorno a trenta mila anime. La gente à bizzarra e bellicosa, il sito benche montuosa, amenissimo e coltivato fin su la più estreme semmità dell'Alpi. I vini non dolei, ma seperosi, e per la vicinanza de' porti di mare si possono facilmenta avere delle lagrime di Napoli e de' Chianti a de' Claretti di Francia, dei queli appunto io mi vo tuttavia provvedendo. Le osceir abbondaco, le pescagioni non mancano e singols rmente quelle delle trote, Castelnaovo residenza de' governatori ha del civile a del nobile più che non si crederebbe per Inogo di montaroa : l'abitazione sebben non molto grande è però comoda, ed io me la sono acconcista in maniera, che ma ne contento. Il posto per la gelosla de confini è di atraordinaria confidenza, ed in fine l'emolumento, per parlar anche di questo, non è in riguardo di quello che può dar la nostra Corte così tenne che un galantuomo non possa tirar innanzi: chi ai diletta d' aver nette le mani ne caverà mille e treccuto in mille a cinquento scudi l'auno, computandovi il certo a l'incerto. Chi ha la coscienza più larga, si profitterà due mila e cinquecento e fors' anche tre mila scudi. Ma io che non sono mai stato avido in vita mia, e che per la Dio grazia non so che cosa sia interesse, me ne profitterò molto meno degli altri, e mettendovi la metà delle mie antrate di Modana, mi contenterò di risparmiarne l'altra metà, Ecco a V. S. illustrissima una fedele distinta e puntualissima relazione dello stato mio e de' miei pensieri. Se il padrone vorra servirsi di me, non sarò mai renitente in ubbidire a'suoi censi, purche mi rimanga quel poco di ricovero , ova io possa ritirarmi dopo aver servito. Roma non nego e una maliarda, e per l'addietro m'avava di maniera affascinato, che quando io sentiva nominarla mi commoveva tutto dal capo alle piante: adasso nou me ne sento gran tentazione; oltre che i signori Barberini mostrano così grand'avversione alla persona mia, e certo non per mia colpa, che se non si muta scenaio non posso aver vagnezza alcuna d'entrar nel teatro. V.S. ill, che a trova in alto e che mediaute il sao valore naviga con tanta prosperità, tiri innanzi per sua gloria, per vantaggio della ana casa e per consolazione da' suoi amici a servitori. Il mare e grande, e dopo che S. Pietro disse: tota nocte laboravimus, et nihit coepimus, ricordini che venno il maestro, e facendogli gittar la rete a man destra il satollò di preda,

destra matonio ai prena.

A una lunga lettera di V. S. illestrissima lu
risponto più lungamente; se l' luo tedata ioi
responto più lungamente; se l' luo tedata ioi
reusi, e gradissea la svisceratezza dell'affecto muo,
che mi renderà sempre divoto del<sub>a</sub>suo merito,
e desideroso di servire alla persona u casa sua
su contributa et per o musica.

¥. T.

### AL SIG. CARDINAL BICHT.

La poesia è nu prurito dell'ingegno, una libidine dell'intellette. S' un pover' uomo e' incappa e si laseia rimerre da quel pizzicore egli è spedito, la sgoaldrinella lo sollecita, l'affattnra, se lo fa schiaro; e spogliandolo nel medesimo tempo delle più sostanziali applicazioni farnetico e mendico o lo esceia a'psazarelli, o lo rinnazia allo spedale. lo rergognandomi di invecchiare colla meretrice a lato, dopo aver falla ppa ceneral confessione di tutti i lussoreggiamenti del mio cervello ho risoluto di levarmi la tentazione di casa: ruo' dire che fatto un fascio di tutte le mie canaoni, 1º ho date finalmente alla stampa con fermo proponimento, per quanto porta la fragilità del genio e 'l radieato umor pecesnte, di non tocear mai più la penna per comporre un verso. Il signor Francesco Mantorani ne presenterà a V. Eminenas un volume per parte mia, essendo di riovere che nelle cose piccola, giacché non posso nelle grandi, io le continui le dimostrasioni del mio obbligato divotissimo oserquio, Supplico V. Eminenza a riceverlo in grado ed a non isdegnare che la mia oscurità renga rischiarata dalla sna luce. Nell' ultimo V. Eminenza leggerà l' oda ch'io mi feci lecite di serirerle i mesi addietro; l'ho posta nel fine, perebè se il fina incorona l'opera, io non poteva certo plù derpamente incoronare il mio libro che col nome gloriosistimo di V. Eminenas. Intanto eolla dovuta umilissima riverenza me le inchine.

F. T.

AL SIG. GEMINIANO POGGI. La prudente destrezza e l'indefessa vigilanza eon ebe V. S. a' é adoperata nel conclave, le ha messa ena eorona di eloria in testa. Eeli è vero che nell'esite la sorte non è stata ingrata alle sna fatiche, ma queste pure è contrassegno di merito, che per poco non è già solita la fortuna di riconciliarsi colla virtù. Il padrone se ne chiama pienissimamente soddisfatto, e aolle sne continuate lodi autentica gli applansi degli altri. lo poi me ne rallegro di tutto euore col signor principe cardinale, col signor Duca, con V. S. e con me stesso, Saranno por una volta risareite le perdite antiebe : vedrò pur finalmente quel giorno, che tanto ardentemente ho desiderato, che tanto lungamente ho sospirato, Contentisi dunque V. S. di rinnnaiar a me quel salmo, ch' ella dice di voler cantare. e compiacciasi che in sua vece ad alta roce io intnoni: nunc dimittie servum tuum Domina. V. S. è gierine e può prestar aneora a' suoi principi degli altri serrigi rileranti. Io carico d'anni, logoro di complessione, stanco delle fattebe ed invilito nelle disgrasie ho ben ragione d'augurarmi e procurarmi il riposo. Ila trentaquatte' anni che sono in Corte; sono andato per obbidire al signor Dues nua rolta alla Corte d'Alemagna, due a quella di Spagna, in-

finite a queste d'Italia: l' ho servito in Modana nel trattato della lega, a Castelgiorgio in quello dell' aggiustamento tra il Duca di Parma e i Barberini, in Como nel maneggio dell' armi; in Venezia nelle negoziazioni della paee, e qui ultimamente in cotesto grare raggiro pel conclare, per quanto eosì di lontano ed a bujo di tutte la cose poteva dipendere dalla debolezza delle mie forze, dall'imbecillità del mio intelletto. Nen sono più buono da nulla, ed ho faticato volentieri fin che ho potuto. Bonum certamen certavi, fidem servavi, cureum meum consumavi. Egli è tempo di finire e di voltar a quella strada alla quale ei chiama la voce di Dio. Ha molt' anni, che lo sposo piochia alla porta, e bisogna aprire se non vogliamo andare in iselsiera colle vergini delle lampadi estinte. So che V. S. approverà la mia risolusiona, che quando ben non fosse dalla Corte battezzata per prodente, sara però sempre dal mondo conosciuta per onorata. Supplico V. S. a ricerere il tutto in confidenza, ed a conservare la presente per testificare a suo tempo che la mia deliberazione non è atata ne disperata ne precipitas, ma ruminata e dige-rita per mesi ed anui. E senza più bacio a V. S. con tutto l'anime le mani.

# AL SIG. CAVALIERE BOLOGNESI

L'areata del Picolamini, ele acono la Jecatre della venitiri del guanta escriver cuala si cadini della Borania, sellera le pranche tatrano giù quala interamenta dibuttate, e giotaria di caracteria del atmine, non also per casere coll'avvanir en così librer ni conti frequenti. Satrenos con impalienza appetnico all'erquenti. Satrenos con impalienza appetnico di reportiri. Satrenos con impalienza appetnico di reportiri. Satrenos con impalienza appetnico di servizio di sull'area di soli di contra di satreno. Il contra di satreno di satreno di satreno di satreno. Il conte Secrati per pute nostra, preghiamo Dio cole vi conceda vera salute e prasperità.

# AL SIG. MARCH. BALDASSAR RANGONI.

La scrittura che V. S. illustrissima s'è compiaeiuta di mandarmi è quella stessa eh' ella ultimamente mi mostrò, e s'altro il signor conte Nicolò non areva da proporre poteva 'risparmiare questo iocomodo a chi me l'ha portata. A lui si sono offerte da me tutte le soddisfazioni che ragionevolmente può dargli il signor marchese Cornelio, né parmi di poter passare eltre senza offendere la riputazione di questo caraliere, e senza pregindicare alla mia. Il signor marchese Enzio è prodentissimo, e poò essere che abbia esibita soddisfasioni maggiori al signor conte Nicolò: ma io nol eredo; e supposto che sia non per questo mi ritiro della mia risoluzione. L'antorità del re è più ampia di quella del mandatario; e molte cose saranno lecite all' uno, che si ilisconverrebbero all'altro. Se il signor conte Nicolò ha pur deliherato d'andare a Roma (ch'io non credo neanche questo), rada con la buon' ora. Il signor cardinal Bentivoglio potrebbe di questa matePROSE 595

ris c d'ogn' altra cosa tenere aesola a me per cend' anni; ne veggo che per questo visggio gli sin per avantagiani gran fatto. Ma vaglis il vero, il signor conte Nicolò o non è ben contigliato o crede poco a' buosi consigli. E qui secra più bacio a V. S. illustrissima affettosomente le mani.

F. T.

# AL SIG. ABBATE FONTANA RESIDENTE PER LO SERENISSIMO DI MODANA

IN MILANO.

La sola applicazione del signor conte governatore ehe mostra d'avere alla persona mia in ordine al real servizio di Sua Macatà m' obbliga in Infinito, e però gliene rendo le dovate umilissime grazie. Della mia divozione ben può S. Eccellenza supporre ogni più pronto effetto, ms quando pur venisse il caso ogni ragion vuole, ehe se ne tratti prima col serenissimo signor Duca mio signore, perebe dalla sua autorità deono dipendere tatte le mie risoluzioni , ne l'arbitrio mio averà mai altra regola, che quella della sua volontà. Ma chi assicura Sua Eccellenza che i mici poveri talenti fossero per corrispondere alla qualità dell' impiego, e che la mia attitudine riuscisse adeguata alla sua aspettazione? Guardi S. Eccelleuza di non ingannarsi, perché io non posso promettere di me più di quello che si trova in me; e V. S. il-lustrissima che v' è di mezzo ha da camminare con qualche moderazione nelle lodi, perché in vece di acoreditar la mia non discrediti la sua persona, e per esser cortese non diventi bugiardo. E senza più bacio a V. S. con tutto l' animo le mani.

F. T.

# AL SIG. MARCHESE VIRGILIO MALVEZZI.

AMBASCIATORS IN INCHILTERNA

### PER SUA MAESTA' CATTOLICA.

L'assistenza di Vostr' Eccellenza alla Corte era a' miei interessi di notabile vantaggio, e però la lontananza non poò rinscire se non di pregindizio; non sono con tuttu ciò tanto amico de' miei comodi, che non sia molto desideroso degli onori e degli avanzamenti suoi. Mi rallegro con tutto l'animo della carica, che il re nostro signore le ha conferita, e godo di veder autentico in faccia del mundo con si prudente risoluzione di Sua Maestà il merito di V. Ecc. lo la ringrazio intanto della parte che s' è compisciata di darmene, e riconosco anche in questa dimostrazione la continuszione del sno amorevole affetto. Assieurisi V. Eccel Jenza della mia cordialissima corrispondenza, c mi dia occasione di comprovarglicia maggiormente con servirla. Che senza più bacio a Voste' Eccellenza caramente le mani-

### AL SIG. DOTTOR MARIO CARANDINI.

La voce aparsa del mio ritorno a Modana ba più fondamento d'amore che di verità, e V. S. nel crederla si consiglia più cul suo affetto che col sno gindizio. Non mancano al screnissimo compa padrone soggetti d'altra qualità che non son io, e tanto è lantano che io sia necessario in Corte, che quando ci sono stato m' sempre paruto d'esserci di soverchio, e di rassomigliarmi ad una statua fuori del nicrhio, e che serva piuttosto d'impedimento che d'ornamento. Fra queste genti di montagna io la passo un poco meglio, o la naturale rozzezza del naese fa ch'io mi verroppi assai meno della povertà do' miei talenti. Le condizioni poi che V. S. avvisa essersi divulgate, aono per me tanto vantaggiose che da loro stesso si scoprono per favolose. Il principe ha da moderaro la liberslità colla prudenza; il suddito deve regolare lo sue pretensioni a misura del sno stato. Io elie merito poco, pretenda meno; e mi confesso di maniera beneficato da S. A. ebe so eonsidero le mercedi eho m' ha fatto, io le trovo piuttosto eccedenti che scarse. Esgion vunle che ne faccia delle maggiori a chi n' o maggiormente capace. La rugiada piove in tutti I mari: ma non tutti i mari sono abili a nartorir le perle. Il sole Influisce nelle viscere di tutti li monti, ma non tutti i monti sono atti a produr l'oro e i diamanti : ora se il difetto è de' mari e se il mancamento è de'monti non sarebbe sproposito l'incolparne la ragiada e l'accusarne il sole? lo sono appagatissimo della munificenza del signor Duca, e predicherò per tutti i secoli la sua più che reale benignità. Goderò che se ne veggano effetti più grandi in ministri più eminenti, e che la prosperità dei auccessi antentichi la prodenza dell'elezione. Chiamo in testimonio Dio che per me non ambisco, non dimando, e non vuo nulla, Dnolmi ben fin' all' anima della pubblicazione di coteste ciarle, ma non è in mis mono il metter freno alle lingue degli aumini. Le operazioni dipendono dall'arbitrio nostro, la credenza dell' altrui volontà. lo procero sempre d'operar bene e lascierò poi che gli altri credano ciò che vogliono. Bacio per fine a V. S. con tutto\*l' animo le mani.

### AL SIG. CARD. BARBERING

Le grarie, de la santità di N. S. e V. Emiconsa si sono departi di compartir tanto ampiamente a monispore rescoro mio fratello el a ne bano irritata la fortuna contra di noi; o è trovazio altro mezza di daneggiarci sotto di gran protenzoe ha voluto cella morte del sig. Guillo soutro pales a maregiare tatte le sig. Guillo soutro pales a maregiare tatte de nozaz, ass nos senza timore che il pasar quecara, di finizio con cua lei non sia termine di so recchia ardiferza. Comunque succeda ho stimato meglio il riuscirle anzi prevantusoso e temersoro che ingrato e poco divota. L'animo di mersoro che ingrato e poco divota. L'animo di V. Emioraza ch' è tato pieno d' umanità in favorieri non sarà (come spera) vonto di pirtà in compatire, in perdita coni grave ri sarà di grandisimo riatoro il uspere che Vont' Eminezza ci continui la san grazia, non potendo la casa nostra aver appeggio più sieuro del sus potentisimo patrecimio. Guardi Dio Signera lango tempo la persona di Vont' Eminezza, alla quale cen umilissima riverenza m'inchino.

# AL SIG. SILVESTRO ARNOLFINO

Le grazie di V. S. illustrissima con tanta liberalità in ogni tempo conferitemi non sarebbono in ogni parte compite ac si fermassero solo nel passato, lo che desidero tuttavia perpetnar la sua gloria non meno che eumular le mie obbligazioni, volentieri vengo a suppliearla che si compiaccia di veder nell'inserto foglio la dimanda, della quale V. S. illustrissima è richiesta per mezzo della mia intercessione de persona, che ha autorità di moverla efficacemente, ed jo vorrei fargli eonoscere dagli effetti, ehe non s'è gabbato in elegger me per interessore. Prego pereiò la bonta di V. S, illustrissima a compiacersi di dar ordine per la totala soddisfazione dell'oratore, che io con obbligo ne riceverò il favore, ne laseierò che mai V. S. illostrissima negli effetti ne richieda la gratitudine, e le bacio affettuosamenta le mani.

# ALLA MAESTA' DELL'IMPERATORE.

Le mie preghire per la prosperità della Mertà Vastra sono in onja itempo mis conti-none, come perpetuo è il debite della mia di monitori della mantenti feste del santissimo Natale, edi in vengo ad ampurate colune di tutte le benedimoni del cuelo e della terra. Graduce la M. V. questo monitori e della terra. Graduce la M. V. questo monitori della mia di monitori della mia di monitori della mia di monitori di

# AL SIG. PRINCIPE CARDINALE D'ESTE.

Le miserie del cariclimo di Montaliono, che gran tempo in qua si trora in questi estra cera di Castelmioro, non assumo per avvencera di Castelmioro, non assumo per avvena compassiona, e dopoche egil ha troiolto di 
gettarsi selle ciennessimume braccio del recusiono ap. Duca, e di supplicare per qualrie 
norte di compositione necretata di lui sittisnon appeara e di supplicare del organo, 
Ne servo direttamente a S. A. una restambioni 
quintal, gioramento, possa assegil i autorici quintal, gioramento, possa assegil i autorici possa di la consistenzione di consistenzione di companyi proprietti più conpossibili protectione di compartigii tiuti que favore, ciere 
circino e di compartigii tiuti que favore, ciere 
circino e di compartigii tiuti que favore, cie-

sono prepri della sua singolar benienità. L'imputazione che gli viene data à di casersi se provecchiato (per near di nan voce apagnuola in neanza epagnoola) force plù del dovere della sua carica. I soldati, signor principe, sono una razza d'nomini diversa dagli altri. Sono teneti forsi ammograre ad ogni cenno dei padrono. Ora se l'obbligo à staordinario, bisogoa che siano straordinari ancora i privilegi, e se a questa gente non fosse concesso il rubare, io per me tengo che la miliaia sarebbe spedita. I tempi che corrono sono al parer mio efficaeissimi avvocati, che parlano a favore del sa stellano, e nelle presenti-congiuntore io si fossi principe comprerei un soldato colla pelle di cento dottori. V. Em., che non a'è idegnata d'esercitare il mestiere protegga quei del mestiere. Compatisca gli errori, se ve na sono, e rimovendo il sig. Duen dal rigore della giustizia, il disponga agli affetti della miscricordia, che nell'accresoimento della sua son diminuira la gloria di S. A., ed umilmente per fine a V. Em. m' inchino.

### AL SIG. MARCHESE GUIDO VILLA.

F. 7.

Le poèree dimostrationi della nia serviti miritana gran pena d'auree consolieté du V. Ees., non che riconociete esa tatab terita politic, per le tocca a me di rendrera a lei cermet e divota a leito. Nel resto il valore di V. Ees. e situate da la verifica nel significa per le consolieta de la verifica del verifica del verifica de la verifica del verifica del verifica de la verifi

# AL SIG. GIO. BATTISTA LENI.

Le prosprith di V.S. e di totta la sua cesa non possono casce desiderate da sissono più confulurente rhe di me, obbligandoni a que to e la relazione del angue, e attiri infiniti rispetti. M'ha donque V. S. preresonto stifittim, ana son gia nell'affetta, però ne la ringersia con totto l'assino, pregando lise, però ne la ringersia con totto l'assino, pregando lise, però ne la ringersia con totto l'assino, pregando lise, però ne la ringersia con totto l'assino, pregando lise, però nel manti, pero delle della supore. Anno a rapport latalentia ca risolate la file supore Anno a rapport latalella.

# ALLA MAESTA' DELL'IMPERATORE.

Le rivolte d'Italia, a quelle particolarmenta che per la mosa del papa contro gli stati del Duca di Parma si veggono sovrastare, a questa parte di Lombardia, mi fissico con riverrata contilicona ricorrera alla Cesarca usanaissima protessione di V. Maestà. La sopplico smilmenta a concederno il conte Ramondo Monteenezsii mio vassalio, perche io possa valermene nel comando della cavalleria in queste così torbide conglunture, e doppia sarà la grazia, se la Macatà Vostra permettera che egli tenga il sno reggimento in piedi come prima, ed io possa levar costi qualche numero d'infanteria. Queati stati sono di Vostra Maestà, e mentre si degni di cooperare alla loro conservazione conserverà quel ch' è suo. Io per fede e divoaione, se non per altro, spero di meritare qualehe straordinario effetto della sua imperiale benignità; e rimettendomi nel di più al cavaliere Bolognesi mio residente, colla dovuta nmilissima riverenza alla Maesta Vostra m'inchioo.

### AL SIG. CONTE DUCA.

Le vittorie del re soco trionfi del conte Duea, perebe i prosperi auecessi di Sua Marstà sono effetti della vigilanza di Vostr' Ecrellenza. lo rhe nelle glorie dell' uno e dell'altro mi trovo per mille rispetti interessato, vengo con ogni più vivo affetto a rallegrarmi della riepperazione di Salsas, e ad unire il mio privato ginbilo alla contentezza universale dei bnoni. Supplico l' Eccellenza Vostra a ricevere in grado l'uffizio, il quale non avendo altro di comme che l'occasione, tira l'origine più dal cuore elle dall'uso. Ed all' Eccellenza Vostra bacio per fioe con tutto l'aoimo le mani.

# A MONSIGNOR SCANNAROLI VESCOVO DI SIDONIA.

L'oggetto di tutte l'axioni mie da quel primo giorno che la mia buona fortuna mi portò al scrvigio di questa serenissima easa fu di meritare la grazia de' miei principi con fedelissima divozione e puntualissima ubbidienza, Pretendo di averlo fatto in tutti i tempi e in tutti i lnoghi in Italia e fuort per quanto ha potuto dipendere dalla debolezza delle mie forze. Non vi è atata grandezas che m'acciechi colle speranze, ne che m'atterrisca co'timori. lo conosceva di servire a un principe ch' era bastante a difendermi da qualsivoglia insulto mentr'io non mi fossi scostato dal ginsto e dal conveniente; e considerava dall'altro canto che tosto cala quel fiume, che si gonfia d'acque temporanee e non aue proprie. L'esito delle cose ha canonizzata la sincerità de' miei proordimenti, e la giustizia dell'Altissimo m'ha fatto vedere mortificata la superhia ed abbattuta la malignità. Confesso che V. S. illustrissima mi fece molti favori in Roma, ancorche io potessi servirla in poco, e oon bo lasciato di predicare le mie obbligazioni, giacelic noo ho potnto pagarle. Sospesi seco l'uffizio della penna, perche dubitai di non pregiudicare alla sua fortuna, non perebe mi vergognassi della mia, e a dire la verità il mio silenzio fu ben discreto verso de lei, ma non già rispettoso verso degli altri, perche vuoto d'ogni pretenaione foi aempre privo d'ogni timore. Ura che V. S. illustrissima provoca la mia osservanza

co'snoi favori corro alla penna, e con riverente alarrità me le confermo il servitor di sempre. Ilo presentata la sua al padron serenissimo, e qui congiunta gliene rimetto la riaposta. Conosce S. A. il merito di V. S. illustrissima, lo stima quanto si conviene, ed ora che la sua corrispondenza non può diesi loteressata, abbraccierà prontamente e di buona voglia tutte la occasioni ebe se le presentino di comodo e soddisfazione sua. lo rendo intanto a V. S. illustriss. infinite grazie dal cortese augurio rhe m' ha fatto del buon Natale, e ripregandole da Dio benedetto in questa e in tutte l'altre atagioni il colmo delle prosperità bacio a V. S. illustrissima riverentemente le mani.

# AL PADRE GIO. BATTISTA d' ESTE,

Le orazioni con ch'ella mi promise d'accompagnarmi in questo viaggio di Spagna, hanno mirabilmente cooperato all'intento, perehè da Genova a Barcellona io passai io tre giorni soli con somma prosperità. Le dimostrazioni d'onore che lio ricevate in tutti i luoghi per dove soco passato, e che tuttavia ricevo qui alla Corte sono grandissime, e per ogni verso straordinarie. La benignità poi con che mi vede il re mio signore, e l'affettuosa parzialità ron che tratta meco il conte Duca, bastaco per obbligarmi tutto il tempo di mia vita. Spero rhe negli effetti ancora io sia per partir di qui coo intiera soddisfazione, non potendo essere meglio incamminato di quello ehe sono. Non mi diffondo nelle particolarità, riserbandomi di farlo a bocca con maggiore contentezza tra pochi giorni, dovendo la mia

partita seguire alla più lunga a'a3 del corrente. Non ho voluto intanto defraudare lei di quella consolazione, che sono sicuro riceverà di questa ancorché succinta relazione, e supplicandola di nuovo ricordarsi di me nelle sue

# orazioni umilissimamente la riverisco. AL SIG. GIO. BATTISTA LENI.

Martedl prossimo vegnente io partirò infal lihilmente verso il Vado per imbarearmi alla volta di Spagna sopra uno di questi galeoni dell'armata del re. lo non ho voluto partire senza darne avviso a V. S. perche abbia continui argomenti dell'affetto ed osservanza mia. e sappia che non più in Genova, ma bene in Madrid ella dovrà favorirmi de'suoi comandamenti. Di questi vorrei che V. S. mi fosse liberale, mentre baciando a les ed alla sig. Anna sua, affettuosamente le mani, prego Dio che conceda loro il colmo d'ogni più desiderata prosperità.

### AL SIG. D. CARLO VARANI.

Mentre io stavo aspettando di vedere che dopo si lunghe dilazioni s'effettnasse finalmente il matrimonio di D. Costanza sorella di V. S. col marchese Mario Calcagnini, intendo che insorgono nuove difficolta, e che il negosio per cosi dire ritorna in dietro. Il punto, per quanto mi vien riferto consiste nella rinunzia che deve fare D. Costanza, ed avendo io fatto considerare i capitoli che sono in mia mano, trovo che mentre D. Costanza rinunzii ai beni paterni e materni, non può per giustizia esser astretta ad altro. Vi aggiungo che qualsivoglia termine più rigoroso che volesse usarsi con lei potrebbe parere altrettanto improprio dell'affetto di V. S. che l' è fratello, quanto inconveniente a me che ne bo la protezione. Confido che V. S. rifletterà colla solita sua prudenza a questi motivi, e che in riguardo dell' amor fraterno ed anche della mia interposizione pon vorrà estorerre dalla volontà di D. Costanza 'cos' alcuna che sia repagnante alla ragione. Ed assieurandola che con singolare prontezza corrisponderò a V. S. in tutte l'occasioni resto, e le auguro da Dio benedetto ogni più compita prosperità.

# AL PADRE GENERALE DE' SERVI.

Molto ben ha fatto V. P. Reverendissima levando dal convento di Reggio quel tal frate, molto meglio non condescendendo agli uffici del personaggio che glielo raccomandava. Agli interessi del mondo dee prevalere il servigio di Dio, ed all'autorità del sig. Duca serenissimo non deono ricalcitrare le instanze de'minori. Ho participato a S. A quanto V. P. reverendissima m' ha scritto, e delle risoluzioni prese da lei ha sentito gusto non ordinario. Desidera ch'ella invigili per l'avvenire colla medesima oculatezza, e le da facoltà di valersi del suo nome quando in coscienza ella conosea esservene di bisogno, e purché anticipatamente se si può, o almeo dopo il fatto', gliene dia il dovnto ragguaglio. A V. P. reverendissima confermo con questa occasione la mia vera osservanza, e 'l continuo desiderio che ho di serviria. E le bacio le mani.

# AL SIG. PRINCIPE CARDINALE DI SAVOJA.

r. r.

Monigner Baganome, other Festere niss undthin, white date in opin tempo can viri argomenti di sviscerateza e d'affetto, che per gratutodine son tempo da viene di tetti giftianresi uno un puritiano anti sono in cotesta. Corte, ed io ni travo lostano, anc è male il procaraze che dore manes l'opera mis supplises l'autorità di V. A. La supplie dunque ad averdo per raccomandate in eggli ana occorramorre y ische endle partona sua sino confe-

rite quelle cariche e quegl'impieghi, che ai aitimeranno adequati alla sua conditione. Egil per integrità di costumi per sufficienta e per oggi after cequisito, può assere per sè atesso meriterole delle gassie di V. A. Spere nondimeneo che la mis intercassione si sper imperitargli qualche frutto più particolare della sua beniquità, e promettendone all'A. V. singaleza cobbligazione resto con baciarle affettuesamente le mani.

### AL SIG. CARDINAL ALDOBRANDINL

Monsignor di campagna mio fratello ed io siamo stati e dalla santità di Nostro Signore e da tutta l'eccellentissima casa Barberini così favoriti e beneficati, che il comunicare a V. Em. i nostri accidenti non è termine di complimento, ma debito di divozione. È piaciuto alla provvidenza di Dio di chiamare a se dopo alcuni giorni di febbre catarrale il sig. Giulio nostro padre, il quale aveado partecipato nella propria persona degli onori fatti a' suoi tigli professava in cooseguenza un osseguio isquisito ed na obbligo singolare a quella liberalità ond'erano preceduti. Meritiamo se non per altro almen per questo rispetto d'essere da V. Em. compatiti in perdita così grave, ed io con questa aperanaa vengo a dargliene conta assicurandola che nella presente afflizione non possiamo ricevere sollevamento maggiore, che'l vederci continuata la sua grazia e compartito l'opore de'anol comandamenti. Di questi sunplico riverentemente V. Em., e prego Dio per l'adempimento de'suoi gloriosissimi pensieri, e cella dovata umittà me la inchino.

# AL SIG. CARDINAL BICHI.

Nel conciliar gli animi de' principi, e nel comporce le rivolte d'Italia V. Em. esercità l'ufficio d'apostolo, perché a questi il Redentore laserò la pace per eredità; ma nel mettersi in viaggio per caldi così eccessivi e sotto ciclo così pericoloso, e nel portarsi a Roma senz'alcuna evidente negenza e con tanta sollecitudine, ha recitate le parti di profeta, perche ha preveduta e presagita la morte del papa. Bel maneggio che s'apparecchia al valore di V. Em. nel conclave. Ma Dio baono, perche non posso io aggiugnere al suo gran marito anche quello d'una barba bianca e di quindiel aoni di più? con patto però ehe'l sole si fermasse poi a mia requisitione (cine che non le corresse tempo) come successe già per le contando di Giorne, o che l'oriuolo tornasse indictro, come fa' per quell' sitro buon re degli ebrei. Parlo in questa forma perchè le grandezze di V. Em, si desiderano conglunte alle nostre felicità, e per esser tali bisognerebbe che fossero lunghe e diuturne. E vaglia il vere dopo ventidue anni di distruzione ce ne vorrebbono per lo meno quarantaquattro di restaurazione.

Il nostro serenissimo signor Principe cardi-

nale sarà in Roma a quest'ora, lo mi sono reatato a Modana, perche in tali occorrenze non si menano attorno persone inntili e boeche che non abbiano se non i denti. Quando il campo marcia a qualche gran fazione il bagaglio si lascia addietro; e chi sa che non si faccia qualche bizzarra battaglia nel conclave? Averei disaecreditata la comitiva colle mie inezie; e il postro proverbiu lombardo vuole ch'una sola erba cattiva basti a guastare una torta per altro bnona. Sarà V. Em. servita da soggetti di altra qualità che non son io; ma se non vo con loro del pari per abilità e suffizienza, ben pretendo d'avanzarli per ossequio e divozione. Biverisco l' Eminenza Vostra per fine, ne dico di baciargli le mani, perché la mia mira è ne' piedi. . .

### AL SIG. MARCH, CORNELIO BENTIVOGLIO.

Nel congiunto memoriale V. Eec. riconoscerà il earsttere del natro sig. Jacopo Alcotti. Egli me l'ha dato, ed a nome dell'oratore m'ha fatta instanza di rimetterlo a V. Eec. e di supplicarla della grazia ehe compiacendosi intenderà.

Noi sismo tre che chicdiano il favore: uno suddito d'isquisita divvisione che è il Ca-gliari, un suo smico d'antico oserquio ch' è il asipor Alcotti, ed un sun servitore d'incoprarabile avisceratezza che son io. Faccia V. Ecc. di tutte tre queste persone un corpo solo; es l'obblighi in un medicimo tempo tutte unite miseme con un suo heniquissimo recertitto.

Iu entro sicurtà per gli altri due in quanto al debito, e m'addosso il carico di pagarlo per loro sempre che V. Ecc. m'onori de'ssoi comandi. Aspetto la grazia, ed a V. Ecc. bacio riverente le mani.

# у. т.

### AL SPENOR

# D. PIETRO PAOLO ZAPPATA FERNANDEZ. Nel mio passaggio per Saragozza io fui così corresemente ricevato e trattato nella casa di

cortesemente ricevato e trattato nella casa di V. S., ehe per questa parte poco necessaria sarebbe stata l'assistenza ana. Avrei ben io avnto gusta particolare di conoscere V. S. di presenza per poterla ringraziare di si amorevoli dimostrazioni, e per potermele offerire eome fo adesso di lontano per tutte le occorrenze in eni l'opera mia potesse condjuvare ai anoi interessi. La vittoria che hanno riportata l'armi del re mio signore, che Dio guardi, m' ba recato quell'allegrezza, che V. S. ha da supporre dalla mia incomparabile divozione verso questa corona. lo me le confesso però obbligate dell'avviso rhe s'à contentata di darmene, ed assieurandola che la corrispondenza dell'animo mio sarà sempre conforme al suo gran merito, prego Dio che a V. S. aonecda ogni più desiderata prosperità.

### AL SIG. ERCOLE PINTESE.

Nella moltiplicazione de' mici figli a' accrescono a V. S. i servitori, onde a ragione sa rallegra del nuovo parto della signora Anna mia. Non si vogliono però trascurar da me quegli uffini ebe dalla mia osservanza si deono al cortese affetto di V. S., e però dell'amorevole congratulazione ch'ella s'è compiacinta di passar meco, le rendo infinite e cordialissime grazie. Desidero ehe V. S. mi sia altrettanto liberale de'anoi comandamenti quanto m'e de suoi favori, perebe scontando qualebo parte de' debiti io possa rendermi sempre più degno d'esserle debitore. Bacio insieme con mia moglie a V. S. ed alla signora Eugenia affettooramente le mani, pregando Dio else con-ceda loro il colmo d'ogni consolazione e proaperità. F. T.

# AL SIG. MARCHESE FELICE PALLAVICINO.

Nell'amounto che V. S. illustrialusa degna di farmi del boso Natale i rorte confaco, ni so ben dicernere er questo sia complimento d'ouver o importro di manematica. In mi d'ouver o importro d'internetta. In mi presio, bobligazione. Comunque ai pausi il ne-gesto, non e mor continua is mis volocià in presio di me è con e mor continua is mis volocià in controlle dell'amounto dell'am

### F. T.

# AL SIG. CONTE AMBROGIO CARPEGNA.

Nella risposta che V. S. illustrissima ha data ad una lettera del signor cavaliere Molza mostra che cotesti signori senza alcuna mutasione persistano di passare lunadi prossimo avvenire 18 del corrente, come s'era stabilito, e la perche da tutta le parti corrono voci di proroga e dilazione, il serenissimo signor Duca mio signore risolve di spedire a V. S. illustrissima il signor Jacopo Alcotti esibitor di questa per sapere accertatamente se il passaggio sarà pure il giorno sopraecennato. Ne lascierò di dire confidentemente a V. S. illustrissima ehe mentre anacedesse altra variazione dopo le see risposte, potrebbe S. A. facilmente apprendere che non le fosse intieramente corrisposto come merita la sua sincerità, e come per retribuzione si promette dell'amorevole affetto di V. S. illustrissima. E vaglia il vero, troppa briga ed imbarazan apportanu entesti cambiamenti di giornate in riguardo delle provigioni ehe drono farsi, com'ella stessa può considerare col suo prudentissimo giudizio. Mi rimetto nel di più al signor Alcotti, e ricordando a V. S. illustrissima le mia antica obbligata di-

## ALLA SIGNORA DONNA OLIMPIA PAMFILJ.

Nell'assucaione del sommo pontefice Innocensio X io concorro con gli applausi di tutto l'universo, ma fra la moltitudine infioita delle congeatulazioni ben saprà l' Ecc. V. distingoere gli nffici delle mia antica osservanza; ebe se la contentezza é più precisa dove più obbligato e l'affetto, io posso con ogni verità affermare che nessuno più di me si rallegra di così prospero avvenimento. Confido che V. E. prestera il dovuto eradito al mio sentimento in questa parte, e ebe me ne darà ancora qualche cortese contrassegno porgendomi occasione di poterla servire. Bacio intanto a V. Eccelleoza cordialmente le mani, e prego Dio beoedetto ebe le sue prosperità si fseciano sempre maggiorl.

AL SIG. AMBASCIATOR DI FRANCIA.

## a Venezia.

Nelle relazioni, che all' E. V. hs fatte la signora ambasciatrice sus, he corrisposto con troppo cortese usura a quelle poche dimostra-zioni di stima e d'affetto, eh ella pote ricevere la questa casa al suo ritorno di Roma. Ai rispetti pubblici s' aggiungono meriti cosi particolari della sua propria persona, eli'io mi tenni favorito in vederla ed oporato in servicla. Non nego che l'antica dipendenza ebe teeva la mia casa della corona di Francia non mi sia stimolo d'una parzial disposizione verso tutti i suoi ministri; ma non posso già ne anche dissimulare che l'amorevole volonta di V. Ecc. e le gentilissime maniere della signora ambasciatrice noo mi leghino verso di loro eon più strette e più preciso obbligazioni. Desidero che l' EE. VV. ne facciano prova in cose di maggior rilievo, e bacio loro di tutto euore le mani.

## AL SIG. MARCHESE DI CASTELRODRIGO.

Niamo intenderà il mio prospereo arrivo a questa Corte più volementi di V. E. doveado ella desiderare obe sella mia subte al comerci il sepitale del favori che tanta numerolomente mi br. compartiti, e niamona centirà le dimono in comercia in testi questa regiu con pia quato di V. E., che colle une curtesimine relationi mi ha spirata la sterba a conseguirie, lo giune de dunque parte con queste due riphe per contenienza di debito, e benechi a speri d'existente quato prima di ritorno in Italia, ed avercorrectiona di debito, e benechi a speri d'existente parte prima di ritorno in Italia, ed avervida, retarvir con di mone conolationime, se in questo mentre ella mi progresse anche qui d'uniteria di sodoritare in questo mentre ella mi progresse anche qui d'uniteria di sodoritare in questo mentre ella mi progresse anche qui d'uniteria di sodoritare in quato mentre di la mi progresse anche qui d'uniteria di sodoritare in quato mentre di la mi progresse anche qui d'uniteria di sodoritare in quato mentre di la mi progresse anche qui d'uniteria di sodoritare in quato fare rei all'uniteria.

bligo e desiderio mio. E senza più bacio all'E. V. con ogni affetto le mani.

#### AL CAVALIER BOLOGNESI.

Non averemmo mai eredute che il sirner marchese di Castelrodrigo cavaliere di raffinsta prudenza fosse così facile ad imprimersi, e così di leggieri corresse a for uffici, ed a der memoriali massimamente contra di nei. È mera menzogna ehe da noi si sia introdotta gente nella Mirandola. Egli è ben più ehe vero che il capo, il qual comanda a tutte l'armi di quel Dues, è dipendente da Spagoa, e che vi fa lasciato dal conte della Riviera d'ordice del governstore di Milano, e noi il sspemmo fin da principio, e potevamo fors'soche distornarne l'effetto, ma lasciammo correre per non parer troppo eretici e superatiziosi. La pretrosione de'signori spaganoli di mettere presidio in quella piasza poco o molto, solo e onito con altri, non è per aleun verso adequata sile congiunture che corroco, ne potrchie funi eosa ebe più irritasse i principi d'Italis, e sisgolarmente la Repubblica di Venezia, e petesse scoovolgere e del tutto rovinare gl'interessi della Casa d'Austria in Italia. Ma com'è possibile eh' il marchese di Castelrodrigo, che pur è stato anni ed aoni in Italia e non igsora i scutimenti da' principi, metta in campo così fatte proposizioni, o procori in tempi cosi sinistri di tirar addosso al Re suo e nostro signore l'odio e l'indigoazione di tutto l'universo? Sono fatalità, e questa più d'ogn'altra cosa ci sgomenta nella riflessione che faccismo alto stato in ohe si trovano gl'interessi della corona. Non crediamo ohe i ministri impersali siano mai per condiscendere a coal fatta richiesta. Ms ad ogni buon fioe vogliamo che voi abbiate notisia de' nostri sensi, perché occerrendo postiate passarne quegli ufficj ehe stimerete più necessarj e più propri dell'occasinae. Dio Signore vi contenti e prosperi.

## AL SIG. CONTE FRANCESCO FONTANA.

Non ha melto che'l signer Marie Carandini, col quale V. S. illustrissima sa che per l' sie dietro non ho mai aveta grande intrinsechesza, attrecò meco commercio di lattere mediante il signor Gherardo Ruggi. In gli risposi, così insegnandomi la civiltà, due o tre volte s'io non erro. Ed esco ultimamente che sotto pretesto di confidenza, cioè d'avvertirmi di quanto eostà si dice del fatto mio mi manda uno sest tafaccio pieno d'ingiurie, di punture e di vilipendi. Non posso negare a V. S. illustrissima, che non ne sentissi alterazione, ma perche 10no oggimai assio e stracco di brigho, o vorrei vivere e morire da buon criatiano, mi risolsi di rimettere a lui ogni offesa, e di donare a Die ogni disgusto e risentimento. Risposi con tuttociò alla sus lettera, ma con ogni modestia e discretezza, contentandomi di star su la parata senza tirar colpi, e bastandomi di giaPROSE

stificar semplicemente le mie operazioni. Ne s mostro la minuta al serenissimo padre Gio-Battista, il quale approvò le mie ragioni, ledò fa mia mod-razione, e m'assicurà che senza seranolo alenno le potes in quella forma ributtere l'offesa. Tornet a pensarvi fra ma stesso e delibératusino ill pou fac niú compedie. determinal di ritener la lettera e di mettere la cosa in silenzio. Parevanti oltre il motivo principale d'offerire le mie più vive passioni a S. D. M. dl dare tropps riputazione al negozio, perche finalmente spreta exolescunt: ne t' ha mezzo più certo e più bieve di chiarire i detraltori, che il mostrar di non corarli. Potendo però essere che ontesta signore abbia anche in voce disseminate costà le medesime ciarle contro di me, e non ripognando alla rettitodine della coscienza il zelo della propria riputazione, ho allmato hone d'informare I miei amici e padroni di quanto passo, affinche sappiano anme rispondere la mia giustificazione, quando per avvantura ne sentissero ragionare, Manilo donque a V. S. iltrotrissima qui alligata la medesima lettera ch'in scriveva al signor Mario, supplicandola di leggeria attentamente, è di farla vodere alli signori N. N. ed a qualch'altro eh'ella stimaue necessario per abolire ngni sinistra opinione che di me si fosse conceputa Desidero nondiment, ebe segua ciò in modo di confidenza, e con ogni maggior acgretezza, perelië io non vo' entrare in iscena, ne dare ne ricevere ciancie, anzi ascriverò a favore segnalatisalmo che V. S. illostrissimo la stracci poi e la dia al fuoco. Sentirel gosto se fosse possibile ebe la vedesse ancora il conte N., perche se avesse untizia della proposta abbia anche contezza della ri-Potrà poi V. S. illustelssime con sno comodo darmi qualche ragguaglio dell'esito, e

te barlo affettuosamente le mani.

AL SIG. MARCH. TEOBALDO VISCONTI. Non ho perduta la memoria delle amprevoli dimostrazioni che V. S. usò meco in Fiandra; ne mi sono seordato giammai di quel che le devo per buona corrispondenza, Può dunque V. S. assieurarsi eh'io sia per abbracciare volentieri ogni passibile oceasione di mostrarle coll'opere l'affetto mio e la stima particolare che fo del soo gran merito. Di tutto elò farà n V. S. più ampia testimonianza il sig principe Borro mio zio, il quale Intorno al negozio le esppresenterà por anche più distintamente quali siano i mici sentimenti. Mentre dunque mi riporto al medesimo, prego a V. S. da Dio ogni desiderata contentezza.

## AL SIGNOR PEDERICO MEL

Non so se tark tropps famigliarità la mia, mandando a V. S. Hiustrissima alsuoe porhe starne, che si sono prese su queste mentagne. ed alcuni pochi tartufi che mi son venuti di Lombardia. Il dono è veramente piccolissima, CHIASSES, TESTI &C.

ma la centilezza di V. S. illustrissima semera ngal difetto, a quando pure lo sia troppo ardito in presentario, so ch'alla sarà altrettanto cortese in riceverlo, Anguro a V. S. illustrissima con tal'occasione felicissime le prossime feste del santissimo; Natale, e le bacio per tine con totto l'animo le mani-F. T.

601

AL SIG. ALESSANDRO TASSONI,

Oltre quello che'l signor residente ha detto lo voce a V. S. scrivendo egli a un ministro principalissimo ill questa Corte, ha dato por anche indizio d'avere della persona mia non poeo sospetto. Ora io le dico, che oissun Palatino m'ha richlesta a passar ufficio alcono In pregindizio di tui; e eli' lo non soo nomoda lasciarmi sollevare si facilmente, ne posso se non maravigliarmi, che cotesto signore m'abhis in concetto di testa così leggiero. Col signor segretain Sagrati, essendogli io servitore di famigliarità e intrinsechezza non urdinaria, ho avuto varj discorsi di varie persone, e può essere ele in qualelle particolare to l'abbia fatto stupire, ma in tutte le materie ho sempre parlato per verità, essendo questa la mia professione. Si goardi il signor Residente più da vicino, e da altri che da me, che n'ha bisoeno. Che chi eli ha mostrata la lettera abbia pol avota cattiva intenzione, a me nicote rilieva Le fabbriche de maligul han poco saldi fondamenti e ruinano al fine addosso di loro, A V. S. ratifico la mia solita osservanza s'I continuato desiderio ch'ho di servirla; a le bacio per fine con tutto l'animo le mani.

AL SIG. DUCA SAVELLI.

Oltre quello che V. Ecc. s'è compiacinta di repprésentarmi con lettere a nome dell'imperatore mlo signore, Il consigliere Plettemborg ehe nel medesimo tempo è sovraggiunto m'ha nella stessa materia con ogni più viva espresalone esposti a bocca i elementissimi sentimenti di S. M. Unolioi che la torbidezza delle congiunture che enerono foccia violenza alla mia voloctà, e divertisca l'effette di quel desideria che sarà sempre non men pronto che obbligato al servigio del asero romano imperio. Delle mie raginni io farò sempre arbitro e gindice assoluto S. M., ed accompdandomi volentieri al giosto ed all'onesto, darò quando che sia chiaramente a divedere che per me non si resta di dar quiete e pace a questa parte d'étalia. În conformità di ciò lio risposto a S. M., consegnando per più speditezzo la lettera allo stesso Plettemburg. Prego non di meno V. E. a favorirmi anene ella de'anoi uffici, con sicarezza d'obbligarsi stranrdicariamente l'animo mio desidereso per altro e parzialmente dispesto a servirla. É sensa più bacio all' E. V. cordialmente le maoi.

#### AL SIG. GIO. BATTISTA DOBL.

Oscuro non può essere il nome di chi e illuminate da tante virtú. lo conosro V. S. di fama se non di faccia, e i parti del suo elevatissimo ingegno mi giangono carissimi, ma non irnoti. Prima d'ora le osservata la persona di V. S. ed ammirato il suo merito; e le bellissime composizioni ch' ella s' è compiacinta mandarmi altro non m' hanno apportato di nuovo che nna singolare obbligaziona alla sua cortesia. Gliene rendo infinite grazie; e quelle lodi con ebe ha voluto onorar me, le rimando tatte a lel eon non minore affetto, ma con maggior glustiaia. A soggetti cminenti come V. S. ai deono cotreti cucomi: la mia debolezza non è canace di taoto, a posso dire con terità che ella s' a abbagliata. Co-i n'addiviene a chi mette al giudizio gli occhiali dell' amore. Non a' ingannerà già V. S. promettendosi dalla mis esservanza ogni più vivo affetto; e baciandole di tutto cuore le mani le auguro da Dio benedetto il colmo delle felicità.

#### - -

#### AL VICERÈ DI NAPOLI.

Per informar più precisamente Vostr' Eccellenza de' miei sentimenti, ed in particolare della mia divota applicazione al reale servigio di Sua Maestà nelle correnti rivolte d'Italia ho pregato il signor maestro di campo D Vincenzo Boecapianola a trasferirsi costà, supponendo che all' Eccellenza Vostra non sia per dispiacere il ano ritorno, non tanto per le faroltà che diede a me di rimandarlo sempre che lo stimassi opportuno, quanto per la qualità de' negosi ebe porta seco. Supplico l'Eccellenza Vostra a ricevere in grado gli atti della mia confidenza, ed a favorirli coll' autorità della sua protesione, giacelie gl' interessi di questa casa banno per tanti rispetti relazione a quelli di V. Eccellenza e tanta dipendenza dai medesimi di Sna Maestà. Il signor don Francesco merita nel resto la buona grasia di V. Eccellenza a la parzielità del suo cortese affetto per le nobili maniere ed amabilissime qualità rhe tiene, a certo egli a' è obbligata in guisa la mia corrispondensa, che nissuua oosa mi stara maggiormente a cuore che il cooperare in tutti i tempi ad ogni sua soddisfazione e vaptaggio. Vaglia eiò di motivu all'Eccellenza Vostra per enerarlo ancora in gracia mia, e sappia che stimerò sempre di mio gran profitto il vedere ehe i miei negosi passino per le sue mani; onde occorrendo a Vostr' Eccellenza di rimandar in qua, o di spedir per questi alla Corte di Roma, o a quella di Spagna, ascriverò a favor particolare eb' alla faceia elezione della persona sua. Mi rimetto nel di più al medesimo, ed aspettando con desiderio che Voste' Eccelirasa eserciti la mia osservanza colla frequenza dei auoi comandamenti, pri fina le bacio cap tutto l' animo le mant.

#### AL SIG. CARDINAL MAGALOTTE

Per rinfrescer a V. Em la memoria della mia continuata di vosione vaglioni dell'opportunità d'Afonso Bordini, elli torna costa. Per lui rirenico V. E., e aprro che questa comunque debote dimontrasione..non sola sis per trovar loogo appresso la sua somma benignità, ma per riportarmi anche l'onore de' suoi comandamenti, ebe savà il maggior segno ch' io posso ricevere d' esserle in grazia.

Ardisco con quest' occasione di sottoporre agli occhi di Vostr'Em. la qui congiunta cansone. Ella fu fatta i giorni addictro, quando i Francesi cominciarouo a calare in Italia, Distesi in carta gl'infortuni minaccisti dalle stelle a questa povera provincia, e piansi le miserie che ci soprastaranno. Parve che il ciclo pro mettesse qualche serenità, ed io rallegrandomi d'esser riascito più porta che profeta, eice, più favoloso else verace, soppressi la composizione. Ora che di nuovo s'intorbidano le cose la presento a V. Em. Potrà la lettura d'essa apporter qualche sollevamento all' animo suo dopo l'occupazioni di più gravi e più importanti negozi; ed io anderò ambisioso else le mie fatiche servano di ricreazione a V. Espinenza alla quale bacio con tutto l'animu le

## 7. 7.

#### AL SIG. CARDINAL SACCHETTI.

Per supplicare Dio hencletta a consilere i desideri del bassi, ed a mastener vire le speciale, and a mastener vire le speciale, in one so fer altor che prograti directivationi visti per la conservazione e prosperità div. Em. inici supuji comincino coll'anno, ma non finirano con casa, perche caredo li nici altra per per la conservazione e prosperità discoperatione con discoperativa confine varietà del productione producti confine va la vivia per per la confine va la vivia per per la consenza del presenta del productione per discoperation in tatte l'altra parti, alva in quella del pubblico her altra del productione d

## 7. 7.

## AL PATRIARCA D' ALESSANDRIA.

Pieno d'affetto e graniteza è l'offerio, che V. S. illustrians s' c' conceitat di passar meco ai riterno del reata Masdoni, e tale che quando per altre le mis volonia non fosse obbigata al nos merito, quota sola dimostraziota del la superito del proprio del prosiste del constitución del constitución del siste V. S. illustriarians como dero, e restando preptistamente viva aell'amino mio la menoria del gia signer cardinale suo fratello, e degia assieba nonvi debit che la mie casa tiene colla sua, vivo in comergenza sarà sempre il del suo excrigio. Il motivo che V. S. Illustrissius cent tale apportunità n'a les fitto ciera l'aggistimento delle correnti rivolte d' titala, ancerchi si atto cent de acceptation, parai cent tutto chi pecco di considerativi, parai cent tutto chi pecco della considerativi della consi

#### AL SIG. CARDINAL GAETANO.

Porta sero monsignor Baranzone così buon capitale di merito, che sons'altra mia interconsione egli è degno che l'Eminenza Vostra gli comparta ogoi maggior grazia ed onore. Pee soddisfare nondimeno all' affetto mio verso un suddito tanto amorevole quant' cgli m' è, anpplico l' Eminenza Vostes a riceverlo in protezione, ed a far si coll' autorità, e caldezza dei anoi uffizi, che in questo pontificato nuovo egli sia adoperate, ed abbia quegl'impieglii ed avanzamenti, ch' ella stimerà più proporzionati all'Integrità, sufficienza e condisione sua, lo certo entrarò con esso lui a parte dell'obbligazioni verso l'Eminenza Vostra per corrisponderle con proglissima volontà sempre che me ne porza occasione co' suol comandamenti , e senza più le bacio cordialmente le mani.

## AL SIG. CONTE DUCA.

Pretende l'auditor Gioseppe Migliori in mercele da Sua Marstà una piazza perpetua di giudice di Vicaria in Napoli sua patria nelle prime vacanse, o pur un'altra di consigliere o presidente di camera, e stima che la mia intercessione coll' Eccellenza Vostra possa essergil di gran giovamento presso Son Maestà, ed io ho preso di buona voglia a passarne l'officio, essendo assicurato che nella persona sua concorrono tutti i requisiti di dabbenaggine e sofficienza e come ha dimostrato per lo spasio di ventidue anni tutti spesi in diversi anditoeati delle provincie del ragno. Il consiglier Giovanni Battista suo padre, che servi in varie eariche per altri trentarinque e fu manilato a Roma per difendere la giurisdizione di Sua Maestà, ebbe ancor egli meriti particolari colla corona, onde spero oke le mic riverenti pregbiere possano restare più facilmente adempite nella grazia ch' egli desidera. Io certo ripnierò ebe questa sia collocata nella mia propria persona e ne sentiro all' Eccellenza Vostra la medesima obbligazione. Scrivo a tal effetto anche la qui congiunta a Sua Macalà. E intanto rieordando a Vostr' Eccellensa il mio continnato ardentissimo desiderio di servirta le bacio con tutto l'animo le mani.

AL SIG. PRINCIPE CARDINAL D'ESTE.

Ouando il signor Duos serenissimo m'onoròdi questo governo della Garfagnana io presi per segretario don Giovanni Battista Paltrinieri da Sassuola In tutto questo tempo lo non ho veduto de saputo ch'egli abbia fatta azione alcuna che non sia propris d'un ottimo religioso. Egli è modesto divoto e riverente ; nel ronversare allegro us una dissoluto, nel vestire pulito ma non vano, nel trattare candido ed lagenuo ma non goffo e simunito; dier una messa a mio gusto bellissima, ebiara non stranazzata, e di conveniente brevità s' serire gnanto al carattere sempre bene, ma isquisitamente quando vuole e quando ha tempo. Quanto all' ortografia ed alla dettatura ba buoni principi, tiene genio particulare al mestiere, ed avrebbe fatto grandissimo profitto se avesse avuto mestro migliore e scuola più lunga: ma che poteve egli imparare nel giro d'on anno da un ignorante come son io? Farà miracoli sotto d' no valent' onmo, quale senza dubbio sarà il segretario ili V. A. Della fede se ne poò aspettare ogni migliore ripscitat egli è nato bene, ha sentimenti d'onore, è suddito, nè in tengo cosa in contrario : lia buone lettere mane, ed in nna parolo per capellann, per unaestro de' paggi e per ajutante di segreteria io stimo ebe sia fatto a pennello. Della sna presensa e del ano garbo io non parlo, perobe V. A. il vedrà. Gliel mando per ubbidirla in fatti come in parole, e siccome spero che debba lucontrare il sno gusto, così godo abbia riecvato quall' onore che io non ho potnto conseguire, cioè di servire attualmente a V. Altessa. Monsignore Spasiano vescovo di Cremona fu de' primi soggetti per lettere e per negori dell' età sua, non pote mai arrivare al capello, e vi arrivò poco dopo Campori che l'aveva servito appnoto per ajutante di segreteria. Questi sono giuosbi di fortuna ed Inflomi di stelle, o per die meglio effetti dell'imperserntabile provvidenza di Dio, ebe non capiti e non penetrati meritano d'essere riveriti ed adorati; Desidero che don Giovanni Battista riesea a V. A. in conformità della avisceratissima premora ebe tengo del suo boon servizio. E enlla devuta profondissima riverenza me le inrbino.

# AL SIG. CAVALIERE TOMMASO GUIDONL

Quando lo ricerri al faror di V.S. filtutrisinso per aver des baffetti di costetti diapri che ai ricavano dalle montagne del recemiatura forn Duca, il nio penierro fa chi ella doccasi semplecemente executare l'autorità e mon la complecemente executare l'autorità e mon la consultata del consultata del consultata di che vergona della mia soverchia pressussione, par nondimano che con men resone ai tolleri i tatos di euroco che quel d'interesalmo. Ora e piacisto a V.S. illutristima di nazolaranetica del consultata del consultata di l'autorità del consultata del consultata di l'autorità del consultata del consultata del l'autorità del consultata del consultata del l'autorità del consultata del consultata del consultata del consultata del l'autorità del consultata del consultata del consultata del consultata del l'autorità del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del l'autorità del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del l'autorità del consultata del consultat Se li ritioto offendo la sua beniguita. Se gli secetta affronta la mia intensiona. Sono incivile pel primo caso, sono sfacciato nel secondo. lo li terrò in deposito fin a tanto che mi si pre senti occasione di corrispondere alla gentilezza di V. S illustrissima con que'termini, che son dovuti alla gratitudine di un animo veramente divoto ed obbligato qual è il mio. I buffetti sono belli in totta perfezione, o V. S. illustrissima poi gli ha accompagnati con al pantuale isquisitezza in ogni ioro circostanza, che bea dà chiaramente a divedere di casere di longa mano ammaesteata nell'arta della cortesia. Io na rendo affettuosissima grazie a V. S. illustrissima, e la anpplico a gradir per ora la confessione in vece della soddisfazione del debito, che senza più con tutto i' animo la riverisco.

#### AL SIG. VINCENZO BUONVISI.

Queste mattipa nel jevarmi di letto mi è stato introdotto in camera quel mostro merina, che V, S. iilustrissima ha voluto mandarmi non so se per farmi favore o apavento. È stata mie ventura, che sia fuori dell' acque, perche carto lo correva rischio di divantara un altro Giona, essendo egli cosi amisurato che a gran suo agio poteva ingolarmi così bello e vivo in oo tratto. Bisognerà che per mangiarlo io chiemi la ajuto tutto il popole di Castelnuovo, a poi anche come evvanne alle turbe nal daserto ce ne avangeranno I cufani intieri. Così va i la benigeità di V. S. Illustrissima non se far che dei miracoli lo gliene reodo vivissime grazie, godendo d'accrescere sempre più le mio obbligazioni. Ed e V. S. per fine bacio rivorentemente le mani.

## ALLA SIGNORA MARCHESA

## CATTEBINA MARTINENGA BENTIVOGLI.

Questa sera il signor marchese Baldassar Rangonl dee darmi l' ultima risoluzione intorno alla pece. Voglia Din oho sia conforme al gusto di V. S. Illustrissima ed al mio desiderior ms a confessare il vero io ne sto con molto dubbio. Parmi che la seria di quasta negoziazione riegea assai differente da quei trattati che si fecero nel principio. lo starò saldo, o non potenda conshiudere con soddisfazione, epiegherò con riputazione. Pretendarò così facendo di servira anche a V. S. illustrissima, e di darle aceno della mia divotissima osservanza. E lo bacio con tutto l'animo le mani. F. T.

ALLA SIG. MARCHESA

## CATTERINA CALORI TESTI.

Questo à un inganno che V. S. illustrissima sono ritornato per ubbidire al serenissimo Pa mi fa, ma però caro e del quale binogna che drone che con istraordinaria pramura mi ri

elia non sapras acrivere, come dunque in'ha scritto? Ma la bugia mi pièce, perche mi torna a cunto, e godo che mostrandomi di sapere scrivere V. S illustrissima al sia messa in necessità di acrivermi dell'altre volte. Iatendo da Giolio ch' alla si trova con buoua salute, s non quanto alle volte viene sopragginnta da qualche fastidietto. M' imroagino la esgione, e mi rallegro attrettento del suo male quanto del suo beue, perché doje è il mala che nasce dal bene, e parche io pe apera ana ronseguenza migliora, Pia cia e Dio benedetto di donare e ma una maschia consolazione in tutte le prosperità di V. S. illustrissima, alla quale bacio per fine eco ssimamente le mani.

## AL SIG. MARCHESE DI CASTELBODRIGO

Rendo affettuosissimo grazie ell' Eccellenz Vostra delle relazioni che così compite ha va luto mandarmi sopra la battaglia acgulta se mari d'Inghilterra tra l'armata del re nostre eignore e quella d'Olanda. Il auccesso poteve veramente desiderarsi più felice, ma non rest però che da' cattolici non si sia mostrato il se lito valore, c else ne' vascelli nemici ancorchi tanto esperiori di numero non siano resteti m morabili vestigi della bravnra apaganola. Piat cia a Dio benedetto di compensare il presen danno con perpetua e continuate prosperit che sanza più hacio all' Eccellenza Vostra et tutto l'enimo le maoi.

## AL SIG. CARDINAL BAPACCIOLI.

Ricevo allegramente l'angurlo e parmi di cominciare con prosperità, giacebe nella congregazione destinata dalla Santità di N. S. e prendere informazione de' miei Interessi colla camera apostolica viene compresa anche la persona di V. Eminenza, La provvidenza di Dio che protegga la glostisia dalla mia causa ha inepirata queste risoluzione nell'anium di S. S. si cho la sua bontà ha prevanute le mie rishieste. lo certo non mi carci nogurato altre seggetto che l' E. V., perchè sebbene è nuova la mia cervitù con lei, antica però à la notisia che ho della sua rettitudine, del suo valore, del auo merito. Il aignor principe cardinala mit fratello che se ne professa innamorato me se ha fatte lunghe ma sincere relazioni, cd is sovra queste le gittato il fondamento di tatte le mie speranze maggiori. Faccia all' iccentro V. E. ogni più sicuro capitale della mia gratissima osservanza, e oreda che quanto alla mia casa si acarescerà di vaotaggio taato alla sua s' aumenterà di servigio. Bacio per fine a V. E. con tutto l'anime le mani-

## AL SIG. GIO. BATTISTA LENI

Ricevo la lettera di V. S. in Modana, dova sono ritornato per ubbidire al serenissimo Paie la ringrazii con tutto l'animo. Ella mi diese chiamava, il caldo del soi lique c' l disagio del PROSE

cammino m'hanno afflitto straordinariamente, c farb assai se nuo sol metto in letto. In Roma bo ricevuto favori e grazie segnalatissime fino dalla persona istessa di N. S. In Modana sono stato raccolto dal signor duca con termini di benignità eccedente, e'I serenissimo principe ha mostrato di vedermi ancor egli cen molto buon occhio. Ho lasciate le cose di mio fratello per il vescovato in attimu stato e ne spero conseguenze grandissime con un poco di tempo. Egli baeia a V. S. le mani, e desidera oceasioni di servirla, professando d'amarla cordialissimamente, lo credeva di ritrovara il sig. principe Luigi in Modana, e sperava d'agginstar molte cose alla mia vennta pretendendo d'aver gnadagnato qualche merito con Sua Altezza, ma mi sono ingannato, perché molti giorni prima crann partiti per Verona, Non manetero nondimena di raccomandare con ogni nfficacia a Sua Altezza i suoi interessi, scrivendole, come pure fo di presente. Ma intanto prego V. S. a servirai della dissimulazione tanto peccuaria nelle Corti. Avrò io l'incombenza di procurarle la grazia assoluta, n spero di far colpo con an poco di tempo, avendo di già pensato a) mezzo n alla maoiera. Giunto in Modana e ripatriato che V. S. sarà, penseremo al resto, essendo tempo ch'ella s'acqueti, else pensi al bisogno di casa sua e che prenda moglic. V. S. intanto si conservi e mi ami con tant'affetto quanto io le porto, e le bacio cor-

## AL GRAN DUCA DI TOSCANA

dislistimamente la mani.

Bitons il regretato Montenagni a V. Alteras ed in l'accompagno en queste due righe pintoto per espresione che per attraisione del son merite. Le sue qualita notio ben conoriote e sprimerata da V. A. non hamo del per sisson rigetto occultare a V. A. la sodidificatione che nal tempo cius e è fermato qui lo ricervata da soni dirette l'industriori e di avredali procedimenti. Si rimetto ent di più tatto procedimenti. Si rimetto ent di più tatto l'animo il manje.

## A MONSIGNOR BENTIVOGLIO

Scrivo l'annessa al signor marchese fratello di V. S. Illustrissima e mio signore, e lo supplino della grazia ch'ella stessa vedrà nel medesimo memoriale, perché il piego viene a sizza volante.

In questu negonio parmi che si cammiul in una forma ridicolosa n che si gluochi a scatica l'asino; perchè il Cagliari ricorre al sig. Afcotti; questi a me; ed io a V. S. Illustrissima,

ed ella per quanto sprro al sig, marcheso. Ora taute intercessioni non sarebbono elle bastanti per cavar di mano un rescritto favorcvole a Papa Uibano che ha fatto voto di dri sempre di no, non che al sig, marcheso Bantivoglio che ba giurato di dii sempre di si? lo ne vivo con sienrezza e tanto più se V. S. illustriasima vorrà favorire il mio presente officio con quella esdecza che è propria della sua singolare umanità. Promettasene da use una perpetua obbligazione, che senza più bacio a V. S. illustriasima riverentemente le mani.

#### AL SIG. CONTE ANTONIO BIGLIA

Se il provvedere d' un sergente maggiore il terzo del signor principe finaldo mio fratello fosse stata cosa che dipendesse dalla mia volonta, V. S. avrebbe provate di quanta efficania siano appresso di me le soe intercessioni. n il sig. D. Francesco Saneio avrebbe altresi conosciato qual sia la stima che lo fo del merito e della persona sua. Ma questo era rimreso al sig marchese de Leganes il quale ba impiegata la carica come V. S. avrra inteso nel sig-D. Carlo Sfondrato. Confido ch'ella sia per restar appagata della buona disposizione dell'animo in vece dell'effetto, e che non siano per mancare occasioni nod'io possa altre volte implegarmi in suo servigio. E senza più le anguro da Dio benedette ogni desiderata prosperità.

## AL SIG. CARD, DURAZZO.

Sente infinite consolucione che V, Emineras in autari dilla Sentidi di Toures Siguirer cierta a cotenta legistione di Bologne, poinche la merica serve per confirmata tealimentame del valor son, come la vicinima servita "si me per acciono" d'emericani servita" in me per acciono d'emericani servita "si me per acciono" de la confirmation servita "si me per acciono" per le regional de la vicinima del P. Emineras Vostra e con me alesso di votto concer e le recolor le dovrate diffictionismic grata del cortes ragicagito che d'e complia e con controlle del control

#### ALLA SIG. DONNA OTTAVIA FARNESE.

Si sarà finalmente mediante i nostri uffici aggiustata la riconciliazione de' signori Marcscottl e Pepoli con l'intervento ancora de'algnori Aldrovandi, che di tanto appunto ci dà ragguaglio con lettera particolare il sig. Cornelio Malvasia. Sappiamo che l'esito sarà per più rispetti gratissimo a V. S., n per non defrandaria di tal consolazione gliene diamo parte con queste due righe. Abbiemo par anche scritto's Cremona al sig. cardinale Campori, perche si contenti di frapporre l'autorità della sua interposizione co' signori Ponzoni per tirar a fine l'altro accomodamento in cui tanto pradentemente V. S. mostra d'aver premnra. Di quanto se ne sarà ritratto faremo ch'ella sia subito avvisata, ed assicoraodola ehe dal canto nostro non si ommetterà sorte alcuna di diligenza per conseguirne l'effetto; baciamo per fine a V. S. con tutto l'animo le mani.

#### AL SIG. GIO. BENTIVOGLL

Son gianto a Roma sano, per la Dio grazia, ancorche abhia avuto un pessimo viaggio: spero all' incontro che V. S. illustrissima si trovi con ottima salute: ma l'averne avviso da lei stessa mi servirà di grandissima consolasione. Monsignor vescovo mio fratello sarà eostà fra pochi giorni. Egli mi manda le qui congiunte lettere per V. S. illustrissima, ed io gliele rimetto, Sc V. S. illustrissima conosce ch' io possa servirla o in floma o rosti in Modana in cos' alcuna, mi comandi liberamente, perche mi troverà sempre huon conoscitore delle mie infinite obbligazioni, haciando a V. S. illustrissima per fine colla dovuta riverenza le mani.

## AL SIG. CONTE DUCA.

Sotto la protezione di Vostr' Ecc. ho ricevate finora mille mercedi e mille onori dal re mio signore, che Dio gnardi, ed io per dovata corrispondenza ho procurato d'usare tutte quelle finezze che possono mai scaturire da un animo veramente divoto e fedele qual à il mio. Non mi contento d'aver aggiunta all'altre dichiarazioni fatte nel cospetto del mondo anche questa della mia vennta alla Corte. Vorrei tornare in Italia impresso di qualche carattere, che mi facesse conoscere per attuale perpetuo servitore di Sua Maestà. Parrebbemi cha l'essere insignito dell' Ordine del Tosone ed aggregato al consiglio di Stato fossero favori adeguati all'intento mio. lo ne fo però arbitro l'Ecc. Vostra, ed appruvando il pensiero la constituisco mio procuratore, perche ne supplichi S. M., e me ne impetri la grazia. Non passerà questo senza grandissimo acerescimento dell'altre infinite obbligazioni che tengo all'E.V. alla quale bacio per fine con tutto l'animo le mani. THE PERSON NAMED IN COLUMN

#### AL SIG. FIVIZZANO SARTESCHL. .

Tardi rispondo alla lettera di V. S. delli 10 del decorso, perché tardi l'ho ricevuta, non essendo più di due giorni che giunsi a questo governo. V. S. mi scusi mentre la ringrazio con tatto l'animo del favore che mi ha fatto e della briga che s'è presa in rimetlermi i pieghi del sig. Michele Castelli suo cognato. Io troverò maniera che di settimana in settimana mi capitino sicuri. Ma intanto ch'io vo pensando al modo, non lasci V. S. di mandarmeli fino a Zunengnano, con ordine che siano subito trasmessi al sig. capitano di Ragione di Camporgiano, ehe di tutta la spesa che farà io sarò prontusimo a rimborsarla come e quando vorrà: e pregandola a porgermi all'incontro occasione di servirla le bacio le mani. 6, 7 c7 . . F. T.

#### r 14 830 Al SIG. CO. RAIMONDO MONTECUCCOLI.

Tetto gonfio d'ambigione e tutto colmo di osseguio rendo all' Eccellensa Vostra riverentissime grazie d'aver con tanto mio vantaggiò portato il mio nome alla notizia del sig. marchree di Montoisier. E chi non anderebbe anperbo di lodi così qualificato in bocca ili cavaliere tanto per ogni parte ragguardevole? lo non sono però così presentuoso che uon confessi essere tropp' alti colesti encomi in paragone del mio poco merito, ne mi trovo così innamorato di me stesso che non conosca essersi Vostr' Eccellenza complaciata di rappresentarmi col pennello della sua facondia non quale io mi sono, ma quale bisognerebbe ch'io mi fossi i di manlera che la pittura sarà apprezzabile percha viene da mano isquisitu, ma non parché punto mi si ranomigli. Godo con tatto eiò anche della dissimiglianza, prvehè le hngie non sono dispiaceroli quando sono pro-fitteroli, ne donna alcuna a' adira mai colto specchio perché la renda più bianca, ne s'al-tera col pittore perché la faccia più bella. Peecherd in vanità, ma Vostr' Ecorlienza che n'o cagione dovrà confessarsene per me; oltreche a dir il vero la dura sempre gran fatica a sentir rimorso di que' poccati che mi dan gusto.

il sig, marchese avesse veduto altro del mio che le cansoni, perché i sonetti, i madrigali a gli altri così fatti componimenti già mi son dichiarato di gittarli come aborti e soonciature di non matura gravidanza d'intelletto. Son cose giovanili, e fo solamente capitale delle prefate canzoni, non per la loro qualità, ma per l'imitazione de' greci e de' latiui, else sebben la copia fosse cattiva, l'eriginale però sarà sempre huono. Stampasi in questo punto la seconda parte; e perche l'asio delle muse non mi distoles dal negozio del Padron serenissimo, ba risoluto di togliermi tutta la poesia di casa, e d'assicurarmi dalla recidiva con levarmi d'appressa la tentazione. Ne manderò qualche coa a Vostr' Eccellenza, tornandomi a conto il farlo per la grande usuro che ne ricevo. Ve ne sara una ancora per lo sig. marchese, al quale intanto mi dedico e consacro per servitore, non già d'antica ma bensi d'obbligata divozione, glacche prima di conoscermi ha saputo tento largamente favorirmi.

Ma per venire al punto, io non vorrei ol

Alla ritirata della campagna aspettiamo qui Vostra Eccellenza. Non inganni il nostro desiderio, e non defraudi sè medesima dopo tante fatiche d'un onesto riposo. Il mare è piccole ma tranquillo. Non ha fondo per gran vascelli ma non ha scogli per gran unufragi. Bacio a Vostr' Eccellenza per fine riverentemente lu

off - 1 - man 3. T. and the second second second

#### AL SIG. DUCA SERENISSIMO.

Vaclia pur a confessor il vero: altro che mera ambiaione non mi muove a dedicare a V. A. anche questa acconda parte delle mie liriche poesie. Ginvami di provar nuovamenta se posso colla sua luce illuminare le mie tenebre, e se coll'autorità del suo nome mi vien fatto d'accreditar le mie carta nel teatro del mondo. La serenissima casa d'Este con pace dell'invidia fra tutte le più nobili e più ceeclse famiglia d' Europa è sola in possesso di aver buoni poeti, Sono glorie di V. A. gli applausi che i secoli stupefatti danno successivamente l'un dopo l'altro all'opere dell'Ariosto e del Tasso. Non cantavano così bece se cantavano d' altri soggetti. La materia ajuta il lavoro. F. benché preziose finssero tutte le statue di Fidia, quelle nondimeno che fabbricò d'avnrio o d'usso rinscirono di più stima e più va-ince. Pare che i lauri di Parnaso in nissun altro luogo allignino così vivamente come in questa felicissima Corte; ed io giurerei che eiò proviene da una speciale prerngativa conceduta dall' Altissimo Iddio a principi si generosi e tanto benemeriti della virtii. Nasenno solamente in Arabia gl' incensi, in Giudea i balsami, in India gli chani, Può casere che per una simile occulta proprietà solamente negli stati di V. A. nascano poeti eecellenti, e else nascendo altrove vi siano poscia tirati da una dolce vio-Jenza di stelle per renderli migliori e più perfetti. Io nacqui suddito, anzi in riguardo della lunghissimo servitù di mio padre servitaro di V. A. cioè de suoi aurastissimi proregitori . succhiai la divozinne col latte; fui stretto prima dagli nbblighi che delle fasce, ed ora per antichi e nunvi rispetti son tutto fatto così auo else non so più conoscere la me nulla del mio. V. A. dunque mi ha fatto poeta e mi farà se ricevendo in grado questa povera offerta inspirerà colla sua ereditaria virtù sensi di vita ai parti per altro moribondi del mio debole intelletin. Io lessi già che la mano trasformatrice di Mela cangiava in nro tutto ciò rhe toccava, e i chimici narrano della loro filosofica pietra le medesime maraviglie. Ma siensi queste come io le credo favole e sogni, aarh parissima verità che le mie presenti composizioni tneche dalla destra favorevole di V. A. ed approrate dal suo finitissimo giudizio mutino qualità, diventino riguardevoli e restino autenticate presso di tutti; bastando l'essere da lei Indato a chi desidera di farsi perpetuamente Iodevole. Nna saranno però questi gli ultimi tratti della mia penna mentre piaccia a V. A. di continuarmi la sua grazia ed a Dio benedetto di conservarmi la sanità. Intanto cella dovuta profondissima siverenza a V. A. m' inchino. F. T.

#### AL SIG. CARD. ANTONIO BARBERINI.

Ufficio ill certeria e nan di debito è chi V. Emicensa mi priceto pi l'arrive suoi n' co-testa cità, ma ben sarà convenienza d'obbligo che lo le renda grazia del favore em irallegri come fo di tutto coore chi ella sia giunta con praperità. Supplicio Vostr Eminenza a farmi sensire il frutto di cotesta vicinanza colla frequenza del vosto comandanenzi prache lo possa casere altrettato indice quanto amo desiderono dell'etito di internativa indice quanto amo desiderono le filtra dell'etito di internativa con dell'etito dell'eti

P. T.

#### AL SIG. MARCHESE GAUFRIDI.

Vice creduto che i mici offici possano essere presso V. S. illustrissima di qualche riguardo, e sebben questa opinione è fondata più sovra la sua bontà che sovra alcon merito mio, ambisco con tuttociò di mantenermi in così buon credito, come i mercatanti che comunque poveri godono di essere in concetto di ricebi. Un cavaliere amico mio ed al quale per mille ri-spetti antichi e nuovi lo sono obbligato di servire mi dà l'annesso memoriale, e mi ricerca d' accompagnarlo con due righe dirette a Vostra Signoria illustrissima. Jo ne ho preso vo-Inntieri l'assunto per soddisfare al debito dell'amicizia e perehe non ho gusto maggiore che di rendermi sempre più nbbligato al signor marchese Gaufridi mlo padrone. Il prete ha già pagata la pena del sno eccesso, e la elemenza di cotesto serenissimo Padrone ha largo campo di esarcitarsi, come apero che farà mediante l'internosizione a gli autorevoli nifici di V. S. illustrissima, alla quale io sol solito riverente affetto bacio per fine le mani.

.. ..

#### AL SIG. CARDINALE ANTONIO BICIII.

Vien ereduto ehe la mia divozione sia di qualebe riguardo presso l'Eminenza Vostra, e sebbene quest'opinione è foudata più nella sua benignità che in alcun merito mio, io che sono ambizioso godo di nutrirla e fomentarla per lo credito che me ne risolta. Il P. Maestro Carlo Antonio Bellagranda Ferrarese desidera il provincialato d' Ungheria o d'aver almeno parnia ferma d'ottenerlo a suo tempo mentre ora non fosse vacante, nel qual caso accetterebbe poi volentieri la visita di Napoli. Egli mi suppone ed io glielo credo ch' nna parota sola che Vostra Eminenza ne faccia al auo padre generale ch' è quello de' Minori Conventuali de' Santi Apostoli debba fargli immediatamente consegoire l'intento, e che per dispor lei a questo ufficio la mis amilissima intercessione possa essere opportuna. Il padre è amico mio di lunga mano, e per virtù, bontà di vita e integrità di costomi è degno non solamente della earica suddetta , ma d' ogn' altra magginre. Supplico dunque l'Eminenza Vostra con ogni più rivele mani.

rente affetto a riceverlo in protezione, ed a favorirlo con quell' efficacia els' è propria della

sua singolare amanità, mentr' io assicurandola d'una perpetua singolare obbligasione resto, ed a Vostr' Eminenza umiliasimamente m' ipchino.

## AL SIG. DUCA DI PARMA,

Viene il conto Testi per riferire a Vostra Alterza ciò che passa di questa parte, e per riportare a me quello ch'Ella si complacerà di comunicarmi da cotesta. A lui mi rimetto al quale V. A. resterà servita di prestare piena eredensa, e singolarmente nell'espressione che le farà della mia vera affettuosissima osservan-

## za. Bacio a V. A. per fine con tutto l'animo ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA URBANO OTTAVO.

Viene il principe Obizzo mio fratello a'piedi di Vostra Bestitudine, per rendersi in qualche parte meritevole delle sue geazie colla prontezza dell' ubbidire. Io gl' invidio questa occasione, non avendo desiderio maggiore, che d'inchinarmi presensialmente a Vostra Santità e di prestarle di persona quegli ossequi che di lontano continuamente le presto coll'animo. Ma poiche diversi rispetti me ne distornano l'effetto, degnisi la Santità Vostra di gradire nella sua la mia venerazione; e ai contenti di ricevere nell'amiliasimo dimostrazioni di Ini epilogata la riverenza di tutta questa casa che le professa non minor obbligo che divozione, Intanto alla viva voce del medesimo rimettendomi, becio a Vostra Beatitudine i santissimi piedi, e prego Dio che nella sua conscruszione esandisca I miei voti, e provegga al bisogno della cristianità.

#### AL SIG. CARDINALE CAMPORI.

Una gran divozione non può esprimersi in poche righe, a però bo pregato il signor Giovanni Battista Castellari, elie supplendo colla facondia della sua lingua al difotto della mia penna si compiaccia di rappresentare all' Eminensa Vostea l'ossequio mio qual è in effetto, o qual egli stesso averà potuto comprendere coll' intrinsechezza che tiene con me. Supplico-Vostr' Eminenza a ricevere in grado questa ancorche piccola dimostrasione della mia umiliasima servitù e darmene segno coll'onore dei suoi comandamenti, mentre rimettendomi nel di più al prefato signor Giovanni Battista , riverentemente all' Eminenza Vostra m' inchino.

#### AL SIG VINCENZO BUONVISL

Un cavaliere di gran qualità al quale per antichi o nuovi rispetti io mi trovo singolarmente obbligato mi ricerca interporre con V. S. illustrissims i miei uffici perche si compiaccia di ricevere in protesione Lionardo Corvetti bindito da cotesti Stati per essuale o pero omicidio, e di procurargli libera grazia. Egli sa quanto sia l'autorità di V. S. illustrissimo in cotesta eccellentissima Repubblica, e quale la servitù che tengo con lei, ed io desidero che quella sempre maggiormente apparisca e questa ogni volta più venga privilegiata da'sool favori. Supplico V. S. Illustrissima con ogni caldezza maggiore ad operare in maniera, che egli rimanga consolato. Alligato alla prescute V. S. illustrissima riceverà il memoriale, ed assientandola elle nella mia propria persona atimerò che ala collocato il benefirin e che gliene sentirò la medesima obbligazione finisco, ed a V. S. illustrissima bucio con tutto l'affetto le mani.

## ALLA MAESTA' DELL'IMPERATRICE.

Universale è la contentezza che hanno seatita tutti i servitori di cotesta augustissima Casa del felice parto di Vostra Maestà; ma io che professo di distinguermi dagli altri per dirozione, pretendo insieme di precorrer tutti nell' allegrezza. Compiacciasi Vostra Marstà che con la ilovuta riverenza lo le rappresenti questi miei sentimenti, c che la supplichi a riceverli in grado uon come complimenti ariginali dati' uso, ma come affetti scaturiti dal euore, che senso più unilissimamente a Vostra Macstà m' Inchino.

## AL SIG. CAVAL. OTTAVIO BOLOGNESE.

Vai sapete l'urgenza in cul si trova il signore principe Binaldo nostro fratello di rientpire il suo reggimento, il quale per esser senpre stato de' primi nelle scaramuccie la prossima passata campagna se gli è scemsto non pneo. Manda però il suo tenente colonnello per far quatric levata di gente negli stati dell' arcivescovo di Salzburg nel Tirolo e nella Baviera, e perchè vorrebbe per maggior (seshità o prontezza aver ancho facoltà di farne nella Carinzia, sava vostra incombeuza il passarne gli uffici necessari o coll'imperatore a dirittara o co anos ministri, come stimerete meglio tol che siete sul fatto. Non erediamo ebe siste per incontrare in ciò molta difficoltà, perchè si trette non meno del servigio dell' augustissima Casa d'Austria che della privata aoddisfazione del serenissimo principe Rinaldo. Procuratene però con sollecitudine le patenti necessarie o mon datele subito al prefato tenente il quale arrà eura d'intendersi con vol, e d'avvisarvi il leogo ove potrete precisamente inviarle. E sensa più prego Dio che vi conceda ogni più desiderata prosperità.

## AL SIG. MARCHESE CASTELLI.

V. S. dirà che ad una straordinaria cortesia io corrispondo con una incomparabile indiscretezza, pe la querela sarà senza fondamento, non avendo ella di tante sue lettere avuta da me fino al presente risposta alcuna: ma i peccati involontari o cagionati dalla necessità o non sono peccati o per lo meno sono più remissi-bili degli altri. I piegbi di V. S. non mi ea-pitarono se non due giorni sono: crano indirizzati qui a Castelnuovo e prevenuero l'arrivo mio, perche mandato dal serenissimo signor Duca mio Signore a negoziaro col signor don Francesco di Mello, io vi son giunto più tardi di quello che da principio si presuppose. Ora li ricevo tutti e tre in un medesimo tempo con gli avvisi do' elnque, dodici o venti del decorso. Io ne rendo a V. S. affettuosissime grazie perehe sebbeno la questo ella mostra di confermarsi al gusto di S. A. e professa di mandarmi i raggnagli in ordine a' spoi ordini, ella perògli accompagna con dimostrazioni di amore e gentilezza tale ch'io sarei ingratissimo quando non me le confessassi perpetuamente obbligato. Mi fermerò da qui innanzi all' amminietrazione del governo di questa provincia, e se V. S. conoscerà che in cos' alcuna io possa rinscire abile a servirla, ml comandi con libertà e s'assienri di trovar prontezza se non affatto proporzionata al suo merito almeno in qualche parte corrispondente al mio debito. E entre sto attendendo la continuazione de'suoi favori bacio a V. S. con tutto l'animo le mani.

#### AL SIG. ABBATE CAMPORI.

V. S. illustrissima fu quella che mi diede potizia prima d'ogn' altro delle virtuosissime ed amabilissime qualità del signor Giovanni Battista Castellari, o che mi ruccomsadò la persona e casa sua quando io venni a questo governo. Io cominciai a servirlo; e confesso che il mio primo oggetto fu d'ubbidire ai comandamenti di V. S. illustrissima. Trovai poscia in lui nna rettitudine così incorrotta, una prudenza così fina, nn' ingenoità così sincera, ed una conversazione così dolce che quello che da prima fu debito diventò gusto, e eiò eho già facevo in ordine ai sensi di V. S. illustrissima principiai a fare per mia propria soddiafazione. Egli ha risoluto di trasferirsi costa, c se vale a dir il vero io non posso non rammericarmi che V. S. illustrissima mel rubi. Resto qui solo senza saper con chi parlare, pieno di tedio e colmo di melanconia, e s'ella non mel rimanda quanto prima, erederò che mi voglia morto. Da lui V. S. illustrissima averà nna nuova confirmazione del mio continuato divotissimo ossequio ed una esatta relazione dell'esser mio. A lui dunque mi rimetto, ed augurandomi l'arte di Pietro d'Abano per portarmi improvvisamente costà ad esser terzo nel CHIABRERA, TROTT

loro giocondissimi colloqui finisco, ed a V. S. illustrissima bacio riverente le mani.

## AL SIG. SILVESTRO ARNOLPINO.

V. S. illustrinian mi perrime con letters piena d'affette o colum di cercine, ed, lo arresso di rergogna consoccado che sebbeca apertante mi superante mi sun favori, taciamenta però mi rimprovera i midi matesamenti. Come ma infinite grazia, supplicando la cenara l'arrore e pramettendole d'eserce nell'avvenire, quando a'moneri de soci comandementi tanto solicatio ni serviria quanta per l'adiactos sono mi sull'arrore del serviria quanta per l'adiactos sono del solication del colora del solication del vivolo del periodo del solication del vivolo del periodo del solication del vivolo del periodo del solication del service de mania.

2. T.

#### A MONSIGNOR FRANCESCO CARDUCCI VESCOVO DI CAMPAGNA

V. S. illustrissima mi rinnova con es sioni di singolar benignità la memoria delle mie antiebo obbligazioni, le quali però non erano dimenticate, ancorche non fossero esercitate, ed io ne vo ambizioso stimando ebe la continuazione della sus grazia sia graode onore della mia servitù, e godo d'aver fortuns giacche non bo merito, Mando a V. S. illustrissima la seconda parte delle mie liriebe poesie e comincio a eredere che possano esser ricerute con qualche applauso, giacché da lei vengono ricercate con qualche desiderio. Sono state ristampate a Bologna in forma più piccola e riuscendo più maneggiabili henebé non più corrette mi fo lecito d'inviargliene due libriceiuoli, Supplico V. S. illustrissima a riceverli in grado ed a favorirmi de'soni comandamenti, che mi troverà miglior servitore che pocta e loderà forse più gli effetti della volontà ebe le operazioni dell'intelletto. Bacio a V. S. illustrissima per fine riverentemente le mani. v. T.

#### AL SIG. CABLO BRANCACCL

V. S. si é dirostrat in tatti i tempi con monevole della persona e casa mis, e con tatta parsitàti. viè adopereta ne' misi intervati che un figito meritato per indica i diretta della misi mone figito meritato per indica i distributione e debole effetto della mis presenta della presenta della misi della presenta della misi della della misi e'rescretti in cose di maggior riflero, che quetta e'rescretti in cose di maggior riflero, che quetta della misi and di Coltatrava giacche tati è il uno gusto, ch'a me non e corconoritta la feculia della diregona. Mi rincitto col di pi al casonico livagno da Dio benedetto yera contenza e propoprità.

# A MONSIG. CODIBO GOVERNATORE DI SPOLETI

V. S. ilinstrissima al rallegra meco del mio ritorno in Corte ed usa nn atto di cortesia piuttosto che di carità, ond'io gliene resto con obbiigo, ma non giiene rendo grazie. Che nn pover'uomo shattuto pur anche e nanscante di una lunga tempesta torni per forsa ad imbarcarsi, che uno schiavo ridottosi dopo molt' anni in libertà sia costretto di dar il piede mezzo logoro dai ceppi a nuove catene, sono accidenti che dovrebbero mnovere un animo ben composto com'é quello di V. S. illustrissima a compassione non ad allegrersa: tal'é il mio caso, e ben si vede cha (come addiviene negli affari di poco momento) V. S. illustrissima l'ha considerato alla afuggita, e più nell'apparenza che nella sostanza, Dolce cosa è il vivere a sè medesimo, ma più dolce assai quando i travagli e gli anni hanno per prova insegnato che il vivere ad altri è un morire a se medesimo. Qualunque però sia la mia presente condizione io la riputerò prospera e ben avventurata an per essa mi si presenterà occasione di servire a V. S. illustrissima, e di scontare in qualche parte i debiti antichi e nuovi che tengo con

esso lei. I meriti del padre Campana e le sue gloriose qualità stancherebbono le penne de'più elevati ingegni d' Enropa, e possonn anzi dare che ricevere splendore. Io certo stimerei d'acquistar credito al mio nome se mi venisse fatto di celebrare il suo, ma le occupazioni sono troppo continue e troppo grandi, e la costitozione de' tempi e la propinquità de' tumulti, e la vigilanza del serenissimo sig. duca mio padrone le fanno anche maggiori. Sono degno di esser compatito non che scusato, e pure potendo rubare qualche ora di respiro procurerò d'incontrare il gusto di V. S. illustrissima; ma me ne resta però poca speranza e parmi che ogni di più crescano le materie di fastidiose applicazioni. Finisco ed a V. S. illustrissima bacio le mani-

. .



FINE DELLE OPERE DI PULVIO TESTI

# INDICE DI QUESTO VOLUME

|                                                                               | XXV. Per lo medesimo n ivi                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | XXVI. A monsignor Cintio Aldobrandini                                           |
|                                                                               | cardinale di s. Giorgio n 21                                                    |
|                                                                               | XXVII. Per Gio. Jacopo Trivulsio ivi                                            |
| POESIE                                                                        | XXVIII. Per Francesco Sforza duca di                                            |
|                                                                               | Milano                                                                          |
|                                                                               | XXIX. Per Marcantonio Colonna il vec-                                           |
|                                                                               | chio                                                                            |
|                                                                               | XXX. A D. Ferdinando Genzaga prior                                              |
| CANZONI EROICHE .                                                             | di Barletta vivi                                                                |
|                                                                               | XXXI. Per Enrico Dandolo doge di Ve-                                            |
| <ol> <li>Alla serenissima gran duchessa di To-</li> </ol>                     | nesia vivi                                                                      |
| ecana                                                                         | XXXII. Per Alfonso I d'Este n 26                                                |
| II. Per la medesima n 8                                                       | XXXIII. A Carlo Emmanuele duca di                                               |
| 111. Per Vittorio Cappello generale dei                                       | Saroja w 25<br>XXXIV. Per Carlo di Saroja duca di                               |
| Veneziani nella Morea w ivi                                                   | XXXIV. Per Carlo di Savoja duca di                                              |
| <ol> <li>Per la principessa D. Maria Medici</li> </ol>                        | Nemoras                                                                         |
| regina di Francia 9                                                           | XXXV. Per Ferdinando I gran duca di                                             |
| V. Per Carlo Emmanuello di Savoja                                             | Toscana n ivi                                                                   |
| conquistatore di Salutto m iri                                                | XXXVI. Per Bartolommeo dall' Alviana                                            |
| VI. Per lo medesimo duca di Savoja di-                                        | generale de Veneziani 27                                                        |
| fensore della Provenza n 10                                                   | XXXVII. al signor Francesco di Castro w ivi                                     |
| VII. Per l'Altenza serenissima di Fer-                                        | XXXVIII. Al signor Riccardo Riccardi n 28                                       |
| dinando II gran duca di Toscana. » ivi                                        | XXXIX. Lodo le dame genovesi n. ivi                                             |
| VIII. Loda il gron duco di Toscana Fer-                                       | XL. Per Carlo di Lorena duca d' Umena » ivi                                     |
| dinando II                                                                    | XLI. Per lo medesimo 29                                                         |
| IX. Per Francesco Maria della Ropere                                          | XLII. Per lo medesimo ivi                                                       |
| duca d' Urbino                                                                | XLIII. Nella creazione del serenissimo                                          |
| X. Per Emmanuel Filiberto di Savoja . • 12                                    | Alessandro Giustiniano doge della                                               |
| XI. Per lo medesimo                                                           | repubblica di Genova w 30                                                       |
| XII. Per Cristoforo Colombo n 13                                              | XLIV. Per Francesco Medici guerriero                                            |
| XIII. Per Giovouni de' Medici » ivi                                           | insigne ivi                                                                     |
| XIV. Per lo medesimo 14                                                       | XLV. Fer lo medesimo                                                            |
| XV. Per lo medesimo n 15                                                      | XLVI. Al padre D. Angelo Grillo n 32<br>XLVII. A D. Mariano Valguarnera . n ivi |
| XVI. Per lo mederima ivi                                                      |                                                                                 |
| XVII. Per la medesimo                                                         | NLVIII. S'implora l'ajuto delle muse<br>nell'infermita del sig. D. Virginio     |
| XVIII, Per Niccola Orsino conte di Pi-                                        | Cesarini                                                                        |
| tigliono generale de'Veneziani ivi                                            | XLIX. Alla signora D. Flavia Orsina                                             |
| XIX. A D. Maria principesso Medici, ora                                       | duchessa di Bracciano n ivi                                                     |
| XX. Per Francisco Gonzogo morchese                                            | L. Al signor Cristoforo Bronzino 34                                             |
|                                                                               | Ll. Quando nacque a Cosmo II il pri-                                            |
| di Mantova, generale de' Veneziani :: 18 XXI. A Francesco Gonzaga principe di | mo morchio                                                                      |
| Mantoya                                                                       | Lil. Per la principe D. Lorenzo Medici n Ivi                                    |
| XXII. Per Alessandro Farnese duca di                                          | LIII. Al signor deerardo Medici w 36                                            |
| Purma                                                                         | LIV. A monsignor Maffen Barberino car-                                          |
| XXIII Per la melecima                                                         | dinale                                                                          |
|                                                                               |                                                                                 |

|                                                                                   | DICE                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LV. Per Cosmo Medici gran duca di                                                 | e fatti schiavi duecentoquarantatre                                                      |
| Toscana Pag. 38                                                                   |                                                                                          |
| LVI. A monsignor Ascanio cordinal Co-<br>lonna e vicere d'Aragona » iv            | LXXVII. Quando predossi alle Cherchen-                                                   |
|                                                                                   |                                                                                          |
| LVII. A D. Vincenzo Gonzaga duca                                                  | dell'Idra, alla Capraja, a Capa Bo-<br>no, e si feciono franchi duecento-                |
| di Mantava 46                                                                     | sei cristiani e schiavi duecentoquin-                                                    |
| LIX. Per Francesco d' Este duea di                                                | dici turchi 5                                                                            |
| Modena vivi                                                                       | LXXVIII. Quando si conquistarono le                                                      |
| LX. A Cosmo II gran duca di Toscana n 41                                          |                                                                                          |
| LXI. Per la giuoco del pallane ordinato                                           | ratto nei mari di Negroponte, fe-                                                        |
| in Firenze dal gran duca Cosmo II » ivi                                           | cersi duecentonove schiavi turchi,                                                       |
| LXII. Per li giuocatori del pallone in                                            | franchi quattrocentoventi cristiani » 55                                                 |
| Firense                                                                           |                                                                                          |
| LXIII. Per Cinzio Venanzio da Cagli . » 43                                        | sica si conquistarono due galeoni,                                                       |
| LXIV. Per lo balletto a cavallo, fotto                                            | fecersi schiavi centosessanta Gian-                                                      |
| dal gran duca Cosmo nelle sue nozze » ivi<br>LXV. Per le dame che ballarono ma-   | LXXX. Quando a Capo di Spartivento                                                       |
| scherate nella vegghia delle Grazie » 41                                          |                                                                                          |
| LXVI. Alla serenissima Maddolena ar-                                              | ne, e nell' Arcipelago sotto la far-                                                     |
| ciduchessa d'Austria, e gran du-                                                  | tezza di Schiatti si prese una gale-                                                     |
| chessa di Toscana                                                                 | ra. Liberati duecentotrentadue cri-                                                      |
| LXVII. Sopra alcune vittarie delle go-                                            | stiani, fatti schiavi duecentotrenta                                                     |
| lere di Toscana 66                                                                |                                                                                          |
| LXVIII. Quando nell' Arcipelago si con-                                           | LXXXI. Alcune canzoni in lode del som-                                                   |
| quisto la capitana, e la padrona                                                  | mo pontefice papa Urbono VIII . » 57                                                     |
| delle golere d'Alessandria, si fe-                                                | LXXXII                                                                                   |
| rono quattrocentoventidue schiavi,                                                | LXXXIII                                                                                  |
| e centotrentocinque cristiani fran-                                               |                                                                                          |
| LXIX. Quando sopra Braccio di Moina.                                              | LXXXVI                                                                                   |
| Parto-Quaglio, e Longo Sardo si                                                   | LXXXVII                                                                                  |
| predarono alcune galeotte, si ferono                                              | LXXXVIII                                                                                 |
| duecentotrentaquattro schiavi e due-                                              | LXXXIX                                                                                   |
| cento cristiani franchi 48                                                        | XC                                                                                       |
| LXX. Quanda nelle bocche di Bonifazio                                             | XCI. Al serenissimo Ferdinando Medici                                                    |
| conquistossi una galera d'Algieri,                                                | gran duca di Toscana 65                                                                  |
| e si sorprese la Prevesa, si ferono                                               | XCII. Al sevenissimo gran duca di To-                                                    |
| echiavi trecentotrentuno, e si pre-                                               | scana Ferdinando II 66                                                                   |
| sero sessantanove pezzi d'artiglieria » ivi<br>LXXI. Quando sopra flodi con verie | XCIII. Al principe Carlo duca di Ghisa n 67                                              |
| prese si fecero trecentoventi schiavi                                             |                                                                                          |
| turchi 45                                                                         | A .                                                                                      |
| LXXII. Quando ne'borghi di Lajazzo e                                              | . CANZONI LUGUBRI                                                                        |
| nella Fenicia si fecero duecento ot-                                              | , and the design of the second                                                           |
| tanta schiavi, e si predarono tren-                                               | I. Per Fabbrizia Colonna 68                                                              |
| tuno pezzi d'artiglieria » 50                                                     |                                                                                          |
| LXXIII. Quondo al Capa delle Colonne                                              | III. Per Ercole Pio condottiere de Ve-                                                   |
| tutte le capitane dell'armota di Spa-                                             | nesiani 70                                                                               |
| gno diedero caccia a tre galere di                                                | IV. Per Agostino Barbarigo provvedi-                                                     |
| turchi, e sola la capitano di Fi-<br>renze conquistò la capitana di Bi-           | V. Per Astore Baglione                                                                   |
| serta, can centotrentatre schiavi,                                                | VI. Piange la città di Famagosta 72                                                      |
| franchi cento ottanta                                                             |                                                                                          |
| LXXIV. Quando si espugnò Bana in                                                  | VIII. Per Pirro Strozzi                                                                  |
| Barberia, si feciona schiavi mille                                                | IX. In morte di Cosmo Medici gran                                                        |
| quattrocento sessonta turchi » 51                                                 | duca di Tascana rivi                                                                     |
| LXXV. Quando si sorprese Biscari in                                               | X. Sopra la morte del principe D. Fran-                                                  |
| Barberia, e Chiermo in Notalio, e                                                 | XI. Per lo medesimo                                                                      |
| fecersi altre imprese nelle marine                                                | XL Per lo medesimo                                                                       |
| d'Affrica e di Levante, con otto-<br>centonovanta schiavi turchi n 5:             | XII. A Cosmo gran duca di Toscana . » ivi<br>XIII. In morte di D. Virginio Cesarini » 56 |
| centonovanta schiavi turchi n 5:<br>LXXVI. Quando si sorprese Agrimane,           | XIII. In morte di D. Virginio Cesarini » 76<br>XIV. In morte della signora Emilia        |
| fortezza in Caromania, conquista-                                                 | Adorna                                                                                   |
| ronsi due golere di Fenale, furono                                                | XV. In morte di Orazio Zanchini m . 2                                                    |
| liberati duecentotrentasette cristiani,                                           | XVI. Per N. Orsino                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                          |

INDICE

## CANZONI SACRE

| 1. Per la Beatissima<br>grina Gentile . |        |       |       |     |     |    |
|-----------------------------------------|--------|-------|-------|-----|-----|----|
|                                         |        |       |       | Pa  | g.  | 25 |
| II. Per la medesima .                   |        |       |       |     | *   | ív |
| III. Per la medesima                    |        |       |       |     | **  | 75 |
| IV. Per la medesima                     |        |       |       |     | "   | ív |
| V. Alla mederima .                      |        |       |       |     | 79  | iv |
| VI. Per S. Pietro .                     |        |       |       |     | "   | 8  |
| VII. Per S. Andrea .                    |        |       |       |     | 29  | 8  |
| VIII. Per S. Paolo .                    |        |       |       | 3   | 20  | 8  |
| X. Per S. Stefano .                     |        |       |       |     | 29  | iv |
| X. Per S. Maria Mode                    | lalene | ٠.    |       |     | 20  | 8  |
| XI. Per la medesima                     |        |       |       |     | 20  | 8. |
| XII. Per S. Sebastiano                  |        | _     |       |     | "   | iv |
| XIII. Per S. Lucia .                    |        |       |       |     | "   | 8  |
| XIV. Per la medesima                    |        | Ξ.    |       |     | 79  | İ٧ |
| XV. Per la medesima                     |        |       |       |     | "   | 8  |
| XVI. Per S. Cecilia .                   |        | _     |       |     | ,,, | į٧ |
| XVII. Per S. Agata .                    |        |       |       |     | ,,  | 8  |
| XVIII. Per S. Franceso                  | ο.     | -     |       |     | 79  | 8  |
| XIX. Si lodano le pittu                 | re sa  | cre e | li Gi | am- |     |    |
| battista Castello.                      |        |       |       | _   |     | 8  |
| XX. Per Bernardo Cas                    | tello  |       |       |     | 27  | iv |

| CANZONI MORALI                            |            |
|-------------------------------------------|------------|
| I. Per Martin Lutero                      | 90         |
| U. Per lo medesimo                        | 91         |
| III. Per la medesimo                      | ivi        |
| III. Per la medesimo                      | ivi        |
| V. Per lo medesimo                        | 92         |
| VI. Per Teodoro Beza                      | lvi        |
| VII. A Pompeo Arnolfini segretaria del    |            |
| principe Doria                            | ivi        |
| VIII. Al sig. Giambottista Lagostena . "  | 93         |
| IX. Al signor Roffaello Ansaldi n         | ívi        |
| X. Al signor Giombollista Forzano         | ivi        |
| XI. Al signor Lorenzo Fabbri              | 94         |
| XII. Al sig. Bartolommeo Paggi            | ivi<br>ivi |
|                                           |            |
|                                           | 95<br>ivi  |
| XV. Al sig. Francesca Cini                | 141        |
| dinale                                    | ivi        |
| dinale                                    | 06         |
| XVIII. Al sig. Giulio Dati                | įvi        |
| XIX. A Monsignor Angelo Copponi , n       | ivi        |
| XX. Al sig. Rafaello Gualterotti n        | ivi        |
| XXI. Al sig. Cosma Bidolfi                | 97         |
| XXII. A Monsignor Filippo Salviati . n    | ivi        |
| XXIII. Al sig. Giambutusta Vecchietti . » | ivi        |
| XXIV. A D. Virginio Orsini duca di        |            |
| Bracciana                                 | 98         |
| XXV. A D. Giovanni Medici »               | ivi        |
| XXVI. A Ferdinando Gomaga duca di         | • • • •    |
| Mantova                                   | 99         |
| XXVII. At sig. D. Angelo Grillo n         | ivi        |
|                                           | aa         |
| XXIX, Al sig. Pietro Strozzi n            | īvi        |
| XXX. Al sig. Jocopo Popoleschi n          | ivi        |
| XXXI. At sig. Agostino Mascardi           | ivi        |
|                                           |            |

| ICB                                       | 013 |
|-------------------------------------------|-----|
| XXXII. Al sig. Francesco Barberini car-   |     |
| dinale Pag.                               | 102 |
| XXXIII. Al sig. Giambottista Castelli . » | ivi |
| XXXIV. Al rig. cardinale Barberini . w    | ivi |
| XXXV. Al sig. Cosmo Baroncelli            |     |
| XXXVI. Al signor Alessandro Sertini »     | ivi |
| XXXVII. Al signor Carla Guidacci          | 103 |
| XXXVIII. Al signor Jacopa Corsi »         | ivi |
|                                           | ivi |
| XL. A Carlo Emmanuello duca di Sa-        |     |
| voja                                      | 104 |
| XLI. Al sig. Riccarda Riccardi            | ivi |
| XLII, Al sig. Orazio Del Monte            | ivi |
| XLIII. Al sig. Jacopo Cicognini           | 105 |
| XLIV. Al medesimo                         | ivi |
|                                           |     |

# CANZONETTE

| I. Alla signora Geronima Corte          |    | h  |
|-----------------------------------------|----|----|
| II. Alla mederima                       | ,  | 19 |
| III. Alla medesima                      | Po | 14 |
| IV. Scherza colla Ninfa                 |    | 10 |
| V. Non si temono i tormenti d'amore     |    | İ  |
| VI. A D. Lorenzo Fabbri                 |    | 10 |
| VII. Al sig. Francesco Bussoni          | 10 | 11 |
| VIII. Al sig. Luciana Borzone pittore . | 29 | iv |
| IX. Minaccia di non voler più celebrare |    |    |

NNV. As letta
XVV. Invite Clori a cautar seca le glore di Perdinondo gran duca n. 11
XVI. Lonanouza. n. 11
XXVII. Amors rende contento n. 12
XXVIII. Amors rende contento n. 12
XXVIII. Pangu d'un amoro n. 11
XXVIII. Conforta Clori a maritarri n. 17
XXVIII. Che grange amord n. 17
XXVIII. Languese senso la sua Diva n. 17
XXXVIII. Languese senso la sua Diva n. 17
XXXIII. Languese senso la sua Diva n. 18
XXXIII. Languese senso la sua Diva n. 18
XXXIII. Languese senso la sua Diva n. 18
XXIII. 
| XXXVIII. Colloquio amoroso Pag. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XCI. Per la signora Leonora Perrera Pag. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXIX. Consola Amarilli febbricitante. » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XCIL Lusinga 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XI., Agli occhi di Bella Donna = 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XCIII. Alla mano di Assenzia » ivi<br>XCIV. Dipartita ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XLI. Che ben mirato loderà, e mal mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XCIV. Dipartita vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rato biasimerà gli occhi » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XCV. Che, essendo lontano dalla eua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XLII. Qualità della sua Diva n 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Donna, soffre gran pene, ma che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLIII. Loda Clori » ivi<br>XLIV. La sua Diva più bella dell' Au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | desidera e spera di rivederla n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rors ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLV. Loda la mano della sua Diva . » Ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLVI. Che in amore son pene w 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLVII. Riso di bella Donna » lvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANZONETTE MORALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XLVIII. Dolce sdegno di bella Donna n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLIX. Invita Amarilli alla campagna . n 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L Che vuol lasciare i versi profani, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T. Invite ad amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nemiare a sacri misteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ll. Loda Amarilli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. Al signor Giovanni Soranzo " ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LII. A Jole in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III. Caducità della Bellezza » 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIII. Loda la sua Donna 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV. Che devono sovvenirsi i Poveri colle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIV. La Sirena m ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | limosine w ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LV. Loda la sua Donna » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V. Per la Pudicisia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LVI. Che la sua Donna e invecchiata » 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI. Per la medenina n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LVIL Che non fu bene udito dalla sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII. Che bisogna attenersi alla Croce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Donna n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | di Cristo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIX. Invito a cantar d'Amore 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VIII. Povertà con buona coscienza , » ivi<br>IX. Che dove sopra egni altra cosa cer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LX. Disperazione amerosa » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | corri il Cielo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LXI. Invano si sdegna con la sua Diva » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carri il Cielo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LXII. Invito a vedere la sua Diva . = 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XI. Che deve attenerei alle leggi divine » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LXIII. Alla signora Bettina Doria del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XII. Che le miserie ci fanno strada al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cielo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| signer Agostine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XIII. Pentimento ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bronzino iti<br>LXV. Loda i capelli di bella Donna . n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LXV. Loda i capelli di bella Donna . n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XV. Felicità de' Giusti ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LXVI. Si conforta a soffrire w 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XVI. Four Aquae salientis in vitam as-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LXVII. Alla sua donna, che non lo lu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XVII. Udire le vocazioni di Dio » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| singhi n liti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XVII. Udire le vocazioni di Dio » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LXVIII. Ama, e pena ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XVIII. A' Giusti fortunati n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LXIX. Avverte che in amore sono guai n 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LXX. Chiede pieta dagli occhi di bella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LXX. Chiede pietà dagli occhi di bella<br>Donna n Ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LXX. Chiede pietà dagli occhi di bella  Donna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCHER ZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LXX. Chiede pietà dagli occhi di bella  Donna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCHERZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LXXI. Chicole pietà dagli occhi di bella Donna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LXX. Chiede pietà dagli occhi di bella Donna n lvi LXXI. Si console con la sua Donna . n ivi LXXII. Si console con la sua Donna . n ivi LXXII. Lalla flora n ivi LXXIII. Cha gli occhi . n ivi LXXIII. Che essendo secchio non può anna: niù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. Pena volentieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LXX. Chiede pietà dagli occhi di bella Donna n lvi LXXI. Si console con la sua Donna . n ivi LXXII. Si console con la sua Donna . n ivi LXXII. Lalla flora n ivi LXXIII. Cha gli occhi . n ivi LXXIII. Che essendo secchio non può anna: niù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. Pena volentieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LXX. Chiele pietà dagli occhi di bella Donna nit LXXI, Si console con la sua Donna nit LXXII. Alle Rone nit LXXIII. Loda gli occhi non può LXXIV. Che essendo wecchio non può amar più ni ni LXXV. Al signor Tommato Strinati nit LXXVI. Al cori Dori nit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. Pena volentieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LXX. Chiele pietà dagli occhi di bella Donna n l'i LXXI, Si cancole con la sua Donna n ivi LXXII, Si cancole con la sua Donna n ivi LXXIII. Loda gli occhi n ivi LXXIII. Loda gli occhi non può amar più n 12 LXVI. LXVI. L'ajenor Tommato Strinati n lvi LXXVI. A Clori e Dori ni LXXVII. Dielera di rivolette gli occhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l. Pena volentieri viri<br>II. Si duole n. 146<br>III. Si pente n. ivi<br>IV. Al Nome della sua Donna viri<br>V. Ardire e speranta viri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LXX. Chiele pixel degli occhi di bella Donna n l'i LXXI. Si console con la sua Donna n ivi LXXII. Si console con la sua Donna n ivi LXXIII. Loda gli occhi non pix LXXIII. Loda gli occhi non pix LXXIII. Con pi i console con la console di console di console di console di console di console di console di console di console di console di console di console di console di console della sua Donna n ivi della sua Donna n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Pena volentieri niri 11. Si duole nis6 111. Si pense nivi 111. Si pense nivi 11. Al Nome della sua Donna niri V. Ardire e speranza niri V. Ardire e speranza niri V. L'Chiede experdi niri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LXX. Chiefe pietà diagli exchi di sella Donna . ni LXX. Chiefe pietà diagli exchi di san Denna . ni LXXIII. Senta gli ecchi . ni LXXIII. Lota gli ecchi . ni LXXIII. Lota gli ecchi non può enne più . ni LXXVII. Ligner Tomano Orienti . ni ni LXXVII. Al signer Tomano Orienti . ni ni LXXVII. Duidere di revidere gli occhi . LXXVII. Duidere di rivolte gli occhi . XXVIII. Lota ci di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petit | I. Pena volentieri "ivi II. Si dwole "11. Si choole "16. III. Si penta "ivi IV. Al Nome della sua Donna "ivi V. Ardire a speranza "ivi VI. Chiede aguardi "ivi VI. Chiede aguardi "ivi VII. Si dwole, e prega la sua Donna "ivi VII. Si dwole, e prega la sua Donna "ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LXX. Chiefe pietà diagli exchi di sella Donna . ni LXX. Chiefe pietà diagli exchi di san Denna . ni LXXIII. Senta gli ecchi . ni LXXIII. Lota gli ecchi . ni LXXIII. Lota gli ecchi non può enne più . ni LXXVII. Ligner Tomano Orienti . ni ni LXXVII. Al signer Tomano Orienti . ni ni LXXVII. Duidere di revidere gli occhi . LXXVII. Duidere di rivolte gli occhi . XXVIII. Lota ci di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petiti di ser anti petit | I. fona volentieri ni iri II. Si duole ni 146 III. Si pente ni 147 III. Si pente ni iri IV. di Nome della sua Donna ni iri V. Ardire e aperenza ni iri VI. Chiede sugurdi ni iri VII. Si duole, e prega la sua Donna ni iri VII. Si duole, c prega la sua Donna ni iri VIII. Si duole, c Securale de bella Donna ni iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LXX. Chiele pietà dagli exchi di sella Donna ni LXX. Chiele pietà dagli exchi di sella Donna ni LXXII. Sensale can la sua Denna ni LXXIII. Lotale gli ecchi ni LXXIII. Lotale gli ecchi ni LXXIII. Lotale gli ecchi ni LXXIII. Lotale gli ecchi ni LXXIII. Lotale gli ecchi ni LXXIII. Lotale gli ecchi ni LXXIII. Duidere di rivoler gli ecchi delli sua Donna ni LXXIII. Duidere di rivoler gli ecchi delli sua Donna ni LXXIII. Duidere di rivoler gli ni LXXIII. Duidere di rivoler gli ni LXXIII. Lotale dell' entrabilità ni LXXIII. LXXIII. dell' Extrabilità ni LXXIII. LXXIII. dell' Extrabilità ni LXXIII. LXXIII. ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. LXXIII. ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilità ni LXXIII. La contrabilit                                                                                                                                                                                                                                             | I. Pena volentieri iri<br>II. Si donle III. Si ponta i 166<br>III. Si ponta i 167<br>IV. Al Nome della sua Donna iri<br>IV. A. Chiene apparensa iri<br>VI. Chiede squardi iri<br>VIII. Si donle, e prega la sua Donna iri<br>VIII. Si donle, e prega la sua Donna iri<br>VIII. At fisio, e Squardo de bella Donna iri<br>IX. Trens tradicarsis iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IXX. Chaile pietà dagli exchi di sella Diona Diona Diona Diona Diona Diona Diona Diona Diona Diona Diona Dixili LXXII. Alla Beas LXXIII. Che assendo secchio non può sener più LXXIII. Che assendo secchio non può sener più LXXIII. Che assendo secchio non può la contra di contra di contra di LXXIII. Che di contra di contra di LXXIII. Che di contra di rivolte giù cechi della nua Dionaa LXXIII. Che giò i per amer sempre LXXIII. Desiri dell' intrabibila LXXIII. Desiri dell' intrabibila LXXIII. Losa le guance ini LXXIII. Desiri dell' intrabibila LXXIII. Losa le guance ini l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'alla di l'al | I. Pras volentieri niti II. Si duole 11. Si duole 11. Si duole 11. Si duole 11. Si duole 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si pente 11. Si  |
| IXX. Chaile frist digit exchi di sella IXX. Chaile frist digit exchi di sella IXXII. Alta Boss IXXIII. Loda gii occhi ini IXXIII. Loda gii occhi ini IXXIII. Loda gii occhi ini IXXIII. Loda gii occhi ini IXXIII. Loda gii occhi ini IXXII. Alta Gini i Dori IXXII. Al Cani i Dori IXXIII. Dia di di ini IXXIII. Dia di di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di i | I. Fran volentieri niti II. Si doube nife II. Si doube nife III. Si doube nife III. Si doube niti II. Si doube niti II. Si doube niti III. Al Rino niti III. Al Rino niti III. Al Rino niti III. Al Rino niti III. Al Rino niti II. Times tradiavosti II. Times tradiavosti III. Times tradiavosti III. Si Clissons gli coch i conference le ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IXX. Chaile frist digit exchi di sella IXX. Chaile frist digit exchi di sella IXXII. Alta Boss IXXIII. Loda gii occhi ini IXXIII. Loda gii occhi ini IXXIII. Loda gii occhi ini IXXIII. Loda gii occhi ini IXXIII. Loda gii occhi ini IXXII. Alta Gini i Dori IXXII. Al Cani i Dori IXXIII. Dia di di ini IXXIII. Dia di di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di ini IXXIII. Dia di i | I. Fran volentieri niti II. Si doube nife II. Si doube nife III. Si doube nife III. Si doube niti II. Si doube niti II. Si doube niti III. Al Rino niti III. Al Rino niti III. Al Rino niti III. Al Rino niti III. Al Rino niti II. Times tradiavosti II. Times tradiavosti III. Times tradiavosti III. Si Clissons gli coch i conference le ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IXX. Chair pieta dagli exchi di sella Donn Donn IXII. Alla Sten IXIII. Alla Sten IXIII. Lone gli occhi nan può IXIII. Lone gli occhi ni IXIII. Alla Sten IXIII. Lone gli occhi nan può IXIII. Che assendo veccho nan può IXIII. Lone gli occhi il IXIII. Alla Sten IXIII. Lone gli occhi il IXIII. Alla Curi e Dori IXIII. Alla Curi e Dori IXIII. Monta di rivolere gli occhi della sua Donna IXIII. Denle dell' normatibili IXXIII. Denle dell' normatibili IXXII. Lone gli occhi il IXXII. Lone gli occhi il IXXII. Lone gli occhi IXXIII. Lone gli occhi IXXIII. Denle dell' normatibili IXXIII. Lone gli occhi IXIII. None gli occh | I. Fran volentieri niti II. Si doule nito II. Si doule nito III. Si doule nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si po |
| LXX. Chiefe pieta dagli ecchi di sella Donna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. Fran volentieri niti II. Si doule nito II. Si doule nito III. Si doule nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si po |
| LXX. Chiefe pieta dagli ecchi di sella Donna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. Fran volentieri niti II. Si doule niti II. Si doule niti II. Si doule niti II. Si doule niti II. Si doule niti III. At Rion niti III. At Rion niti III. At Rion niti III. At Rion niti III. At Rion niti III. At Rion niti III. Si doule niti III. Si consoli del passato niti III. Si consoli del passato niti III. Si consoli del passato niti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LXX. Checke pieta dagla exchi di hella Donna Donna Donna Li Donna Li Donna Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. Fran volentieri niti II. Si doule nito II. Si doule nito III. Si doule nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si po |
| IXX. Chair pieta dugli exchi di sella Diona.  Dona Dona Dona IXIII. Alla Stea IXIII. Lone gli occhi ma mini IXIII. XIII. Alla Stea IXIII. Lone gli occhi man mini IXIII. XIII. Che assendo secchio nan mini IXIII. Lone gli occhi man mini IXIII. Lone gli occhi man mini IXIII. Lone gli occhi ili IXIVI. Al Carri e Duri IXIVI. Al Carri e Duri IXIVII. Diagnosi di irone di irone di irone di irone di ixii IXIVIII. Dengli dell' sper amer tempre IXXVII. Dengli dell' seprambilità IXXVII. Dengli dell' isottabilità IXXXII. Dengli dell' isottabilità IXXXIII. Dengli dell' isottabilità I | I. Fran volentieri niti II. Si doule nito II. Si doule nito III. Si doule nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si ponte nito III. Si po |
| IXX. Checke pieta dagle occhi di tella IXX. Checke pieta dagle occhi di tella IXXII. Alta Boss  IXXII. Alta Boss  IXXIII. Che gii occhi in in IXXII. Che gii occhi in IXXII. Che sasoda occhio non nuo IXXIII. Che gii occhi il IXXVI. A Clori e Dori IXXVI. A Clori e Dori IXXVII. Dagle della consultati IXXVII. Dagle della consultati IXXVII. Dagle della consultati IXXVII. Dagle della consultati IXXXIII. Che gii i por nuor sempre- mai IXXXIII. Che gii i por nuor sempre- mai IXXXIII. Dagle della consultati IXXXIII. Dagle IXXXIII. Dagle IXXXIII. Dagle IXXXIII. Sulta manus III IXXXIII. Che i unui inrere a nua donna IXXXVII. Che i nuoi inrerenzi gii son IXXXVII. Che i nuoi inrerenzi gii son IXXXVII. Che i nuoi inrerenzi gii son IXXXVII. Che i nuoi inrerenzi gii son IXXXVII. Che i nuoi inrerenzi gii son IXXXVII. Che i nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. Che ni nuoi inrerenzi gii son IXXXVIII. C | I. Fron volentieri niri II. Si doole nife on iri II. Si doole nife on iri II. Si doole nife on iri V. Affire e gerenne niri VI. Affire e gerenne niri VI. Affire e gerenne niri VII. Affire e gerenne niri VII. Affire e gerenne niri II.  Affire e gerenne niri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LXX. Chiede pietal dagli ecchi di stella Donna Donna Donna LXIII. Adda Sheu LXXIII. Che assendo secchio non può sener più LXXIII. Che assendo secchio non può sener più LXXIII. Che assendo secchio non può sener più LXXIII. Che assendo secchio non può sener più LXXIII. Che assendo secchio non può la LXXIII. Che assendo secchio non LXXIII. Che assendo secchio non LXXIII. Che assendo secchio non LXXIII. Che assendo secchio non LXXIII. Descrit del insubsibila LXXIII. Descrit del insubsibila LXXXIII. Descrit del insubsibila LXXXIII. Descrit del insubsibila LXXXIII. Bedia non denna LXXXIII. Bedia non denna LXXXIII. Descrit del insubsibila LXXXIII. Che insultanementa denna denna LXXXIII. Che insultanementa LXXXIII. Che insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIII. Le insultanementa LXXXIIII. La insultanementa LXXXIII. La insultanementa LXXXIII. La insultanementa LXXXIIII. La insultanementa LXXXIIII. La insultanementa LXXXIIII. La insultanementa LXXXIIII. La insultanementa LXXIIII.  | I. Pena volentieri i iri<br>II. Si daole i il Si daole<br>II. Si daole i il Si daole<br>III. Si daole i il Si daole<br>IV. Al'Neu sella nua Donna i iri<br>V. Ardive a speranta i iri<br>V. Ardive a speranta i iri<br>V. Ardive a speranta i iri<br>V. Chiden garafi i il Si daole<br>VIII. Al'Rio, e Sguarde di tella Donna i iri<br>X. Chiana gli ecchi a conferere le sus<br>X. Chiana gli ecchi a conferere le sus<br>XII. Si console del passeno i iri<br>XVII. Septus di samere i iri<br>XVII. Sperate di samere i iri<br>XVII. Si consonenti i in iri<br>XVII. Donnermata i iri<br>XVII. Donnermata i iri<br>XVII. Donnermata i iri<br>XVII. Donnermata i iri<br>XVII. Si dichine contenno del mo dane; i iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IXX. Choise pieta diagli exchi di stella Diona.  Dona.  Dona.  IXII. Alta Bens.  IXIII. Losa gli occhi in ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXII. Alta gli occhi ini IXXII. Alta gli occhi ini IXXII. Alta gli occhi ini IXXII. Alta gli occhi ini IXXII. Diona di ini IXXII. Denois dell'ini IXXIII. IXXIII. Denois dell'ini IXXIII. IXXIII. Denois dell'ini IXXIII. IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa  | I. Fron volentieri niti II. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si doule 11. Si  |
| IXX. Chiede pieta duglie occhi di stella IXX. Chiede pieta duglie occhi di nua Domu i vi IXXII. Atta Bons i vi IXXII. Atta Bons i vi IXXII. Che assendo seccisio non può IXXII. Che assendo seccisio non può IXXII. Che assendo seccisio non può IXXII. Che assendo seccisio non può IXXII. Che assendo seccisio non può IXXII. Atta Cari e Dori IXXII. Che gli e per anner sempre- IXII. Che gli e per anner sempre- IXII. Che gli i per anner sempre- IXII. Che gli i per anner sempre- IXII. Che gli i per anner sempre- IXII. Che gli i per anner sempre- IXII. Che gli i per anner sempre- IXII. Che di marini di semi- IXIXII. Duniti IXXXIII. Duniti IXXXIII. Duniti IXXXIII. Che i una inversa gli este IXXXIII. Che i una inversa gli este IXXXIII. Che i una inversa gli este IXXXIII. Che ron si lasereri delessere i il IXXXIII. Che ron si lasereri delessere IXXXIII. Che ron si lasereri desenver IXXXIII. Che ron si lasereri desenver IXXXIII. Che ron si lasereri desenver IXXXIII. Che ron si lasereri desenver IXXXIII. Che ron si lasereri desenver IXXXII. Che ron si lasereri desenver IXXXIII. Che ron si lasereri desenver IXXXII. Che ron si lasereri desenver IXXXIII. Che ron si lasereri desenver IXXXII.  Che ron si lasereri desenver IXXIII. Che ron si lasereri desenver IXXIII. Che ron si lasereri desenver IXX | I. Fron volentieri i iri II. Si. doole ii. Si. doole ii. Si. doole ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore ii. Si. Colore |
| IXX. Choise pieta diagli exchi di stella Diona.  Dona.  Dona.  IXII. Alta Bens.  IXIII. Losa gli occhi in ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXIII. Losa gli occhi ini IXXII. Alta gli occhi ini IXXII. Alta gli occhi ini IXXII. Alta gli occhi ini IXXII. Alta gli occhi ini IXXII. Diona di ini IXXII. Denois dell'ini IXXIII. IXXIII. Denois dell'ini IXXIII. IXXIII. Denois dell'ini IXXIII. IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIIII. Losa ini IXXIII. Losa ini IXXIII. Losa  | I. Fron volentieri i iri II. Si doule 11.5 doule 11.5 doule III. Si doule 11.5 doule III. Si doule 11.5 doule III. Si doule 11.5 doule 11.5 doule III. Si doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 doule 11.5 double 
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WILL full needs mai Pag. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XXXVIII. Per to medesimo soggetto Pag. 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XXIII. Chiede sguardi dalla sua Donna » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VVVIV Don to medical and some time to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XXIII. Criede iguarat aana im Donna "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXXIX Per lo medesima soggetto m ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XXIV. Esprime il suo Amore m ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XL. Loda Carlo Emmanuele duca di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XXV. Che non è ricco si iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Savoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XXVI. Sospiro ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XLL Per Carlo Emmanuele dura di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Savnia che era alle cacce n 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXVII. Morte di Amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXVIII. Alla sua Donna 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XLII. Loda Carlo Emmanuele duca di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XXIX. Amante brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sovoja per l'acquisto di Saluzzo. » ixi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XLIII. Dalla pittura prende cagione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lodare Carto Emmanuele duca di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Savoja » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XLIV. Raccomanda a Carlo Emmanuele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SONETTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gli studj della poesia » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XLV. Per lo medesimo soggetto n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Per la signora Giovanna Spinola . » iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XLVI. A Filippo Emmanuele principe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II. Per la medesima » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | di Savoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III. Per la medesima vivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XLVII. Al medesimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di Savoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALVIII. Per to ritratto di Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V. Per la signora Giulia Govotta 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gonzaga principe di Mantova n 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VI. Fer la signora Lelia Grassa » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XLIX. Dalla razza de' cavalli Mantovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VII. Per la medesima » iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | prende cogione di lusingare Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VIII. Per la signora Giulio Gavetta . » ixi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VIII. Per la lignora Giuno Guvetta . » III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IX. Per la signora Martia Spinola . s ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. Per il medesima soggetto w iti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| X. Per la signara Violante Grasso . » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LL Conforta i principi cristioni a muo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XI. Per lo medesimo soggetto n 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ver l'armi contro i Turchi » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AL PET TO MEDICALISMS TO DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XII. Per la signora Maria Bernisona » ixi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LII iti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIII. Per duo bicchieri donatigli dalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| signora Marsia Spinata w ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LIV » iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XIV. Per alcuni fiorchi di Verdea do-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| My, Per atture porter in your and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LV iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| natigli dal signor Jacopo Corsi . n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LVI ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XV. Per la signora Flaminia Cicola . " ixi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LVII viri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XVI. Per le signore Giulia ed Aurelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LVIII viri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATE TO B OWNER OWNER OF THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XVII. Per la medazlia del eron duca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LX iti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XVII. Per la medazlia del eron duca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LX iti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XVII. Per la medazlia del eron duca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per la medaglia del gron duca<br>e gran duchessa di Toscana » 152<br>XVIII. Invita Bernardo Castello . , » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XVII. Per la medaglia del gron duca<br>a gran, duchessa di Toscana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XVIII. Per la medagha del gron duca<br>e gran duchessa di Toscana . » 152<br>XVIII. Invita Bernardo Cattello . » ivi<br>XIX. Al medesimo per la stessa Pittura » ivi<br>XX. Per la contessa Angela Ardicia . » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XVIII. Per la medagha del gron duca<br>e gran duchessa di Toscana . » 152<br>XVIII. Invita Bernardo Cattello . » ivi<br>XIX. Al medesimo per la stessa Pittura » ivi<br>XX. Per la contessa Angela Ardicia . » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XVII. Per la medagia del gron duca<br>e gran duchessa di Toscana . » 152<br>XVIII. Invita Bernardo Cattello . » ivi<br>XIX. Al medesimo per la stessa Pittura » ivi<br>XX. Per la contessa Angela Ardicia ivi<br>XXI. Per lo quinto canto di Dante di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per la medagia del gron duca e gran diuchessa di Toscana "152 XVIII. Invita Bernarda Cattello "152 XXIII. Invita Bernarda Cattello "152 XX. Per la contessa Angela Ardicia 153 XXI. Per lo quinto canto di Dante di pinto da Cesore Corte "153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Fer la medaglia del gron duca<br>e gran duchessa di Torcana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medaglia del gran duce e gran duchessa di Tocana n. 15a XVIII. Iurita Bernsedo Castello ini XXIII. Iurita Bernsedo Castello ini XX. Per la contessa Angela dedizia XXI. Per la contessa Angela dedizia XXI. Per la contessa Angela dedizia XXII. Per la quinto canto di Dante di XXII. A Ferdonando Medici gran duca di Taccora. ni ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Fer la medaglia del gron duca<br>e gran duchessa di Torcana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Xi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per la medaglia dei gran duca<br>e gran duchensa di Torcana n. 5.2<br>XVIII. Invita Bernnedo Cattello ivi<br>XX. At medismo per la trasa Pittura e ivi<br>XX. Per la contensa drogda dedita ivi<br>XXI. Per la quinto canto di Data di-<br>pinto da Crore Corte ivi<br>XXII. 4 per damondo Medici gran duca<br>di Trescons ivi<br>XXII. 4 Per domando Medici gran duca<br>di Trescons ivi<br>XXIII. Lota di medetimo n. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medaglia del gron duce e gran duchensa di Tocrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per la modejale del gron duce t gran diabrin di Torcone t gran diabrin di Torcone 15. XIV. di molta Germerico III. XIV. di molta Germerico III. XIV. di molta Germerico III. XIV. di molta Germerico III. XIV. per la quinto conte di Donte di pinto da Corror Corte it XXII. Per la quinto conte di Donte di pinto da Corror Corte it XXII. A Ferdonnolo Medici gron duce di Tescone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per la medigha del gron duce try gon, dichevin di Torcone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per la medigha del gron duce try gon, dichevin di Torcone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per la modeghe del gron duce tr gran diabetta di Torcone tr gran diabetta di Torcone  153 XIII. Jariata Eternesic Cittilica XIII. Jariata Eternesic Cittilica XIII. La princia Eternesic Cittilica XIII. La princia Contro di Dante di Pinto da Corror Certe XXIII. A Ferdannolo Medici gran duca di Tescone di Tescone XXIII. A Ferdannolo Medici gran duca di Tescone XIII. La ferdannolo Medici gran duca di Tescone XIII. La ferdannolo Medici gran duca di Tescone XIII. La ferdannolo Medici gran duca di Tescone XXIII. La ferdannolo Medici gran duca XXIII. La ferdannolo Medici gran duca XXIII. La ferdannolo Medici gran duca XXIII. La ferdannolo Medici gran duca XXIII. La ferdannolo Medici gran duca XXIII. La ferdannolo Medici gran duca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per Ia medigita del gron duce 1 gron dichevin di Torcon 1 gron dichevin di Torcon 1 in XXI. An medicino per la tisus Pittus 1 ix XXI. Per la contest degle della con 1 ix XXI. Per la quinio conto di Donte di 1 ix XXI. Per la quinio conto di Donte di 1 ix XXII. An este della conto di Donte di 1 ix XXII. Loisi a medicino 1 ix XXII. Loisi a medicino 1 ix XXIV. Della tatun poste de l'endicando 2 Cosso un pode 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 1 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 2 ix XXIV. Per la medicino 3 ix XXIV. Per la medicino 3 ix XXIV. Per la medicino 3 ix XXIV. Per la medicino 3 ix XXIV. Per la medicino 3 ix XXIV. Per la medicino 3 ix XXIV. P | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. For la medigita del gron diese XVII. perita fromerio Guicido XVII. perita fromerio Guicido XIV. del medicino per la tiena Fittura e XXII. perita consensa diogdi delitica XXII. per la quinita como di Dante di XXII. per la quinita como di Dante di ATTENDA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA PERITA P | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per Ia medigita del gron duca tra gran diabetta di Torcona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IX. 153 IXI. 155 IXII. 151 IXIII.  151 IXIII.  151 IXIII.  151 IXIII. 151 IXIII. 151 IXIII. 151 IXIII. 151 IXIII. 151 IXI |
| XVII. Per Ia medigita del gron duca tra gran diabetta di Torcona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IX. 153 IXI. 155 IXII. 151 IXIII.  151 IXIII.  151 IXIII.  151 IXIII. 151 IXIII. 151 IXIII. 151 IXIII. 151 IXIII. 151 IXI |
| XVII. Per Ia medigita del gron duca tra gran diabetta di Torcona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. For la medigia del gron dues XVII. Grita Bronzelo Guitido XVII. Grita Bronzelo Guitido XIV. Al medicino per la tiena Pittar e XIV. Al medicino per la tiena Pittar e XIV. Al medicino per la tiena Pittar e XIV. Le la constanta deglia della e All. A per la constanta della e All. A per la constanta della e XIV. A per la medicina tiena XIV. Per la medicina tiena AXV. Per la medicina tiena di a Constanta possi del Ferdicando della ella ella ella ella ella XXVII. A per la medicina tiena di a XXVII. A per la constanta del guite di a XXVII. A per la constanta del gran di a XXVII. Per la medicina tiena di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran di a Constanta del gran  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medigha del gron duce t gron dichiron di Torcora t gron dichiron di Torcora i gron dichiron di Torcora XXX e la constanta di gron di XX. di medetimo per la titusa Pittus i XXI. Per la quinto conto di Donte di XXI. Per la quinto conto di Donte di XXII. Per la quinto conto di Donte di XXII. Lota di medetimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. For Ia medigila del gron duce XVII. Per la medigila del gron duce XVII. Sur la medicine per la tisus Fittus e XX. Per la contact digital della e XX. Per la guine como di Danie di XXII. Per la guine como di Danie di XXII. Per la quine como di Danie di XXII. Local in medicine e  XXIII. Local in medicine e  XXIII. Local in medicine e  XXIVII. Local in medicine e  XXVII. Local in medicine e  XXVII. Local in tisus fittus e  XXVII. Per la medicine state  AVXIII. Copra le guire del gron duce  Meximine e  Meximine e  Meximine e  XXVIII. Per la medicine e  XXIII. Local in tisus di Liseran data gron  duce Perdinando edificia e  Meximine e  XXVIII. Per la medicine e  XXIII. Della in Meximine e  Meximine e  XXIII. Della in Meximine e  XXIII. Della in Meximine e  XXIII. Della in Meximine e  Meximine e  XXIII. Per la medicine e  XXIII. Tocan e  XXIII. Tocan e  XXIII. Tocan e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Tocan e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon e  XXIII. Secon  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medigha del gron duce t gron dichiron di Torcora t gron dichiron di Torcora i gron dichiron di Torcora XXX e la constanta di gron di XX. di medetimo per la titusa Pittus i XXI. Per la quinto conto di Donte di XXI. Per la quinto conto di Donte di XXII. Per la quinto conto di Donte di XXII. Lota di medetimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medigha del gron duce t gron dichevin di Torcon t gron dichevin di Torcon  In the second di Torcon  In the second di Torcon  In the second di Torcon  XXI. Per la colorio di Donte di  pinto de Caren Certe it  XXII. Per la quinto conto di Donte di  pinto de Caren Certe it  XXII. Lotai a tradetion it  XXIII. Per la mediatorio dell'esta it  XXIII. Per la città di Liverno del gron  ducer Perinando edifecta it  XXVIII. Polla villa Ferrinanda ropre  difermina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medigha del gron duce t gron dichevin di Torcon t gron dichevin di Torcon t gron dichevin di Torcon ti XIX. del medesimo per la tessa Filture a ti XIX. Per la constant doggle della a XXII. Per la quinto conto di Danta di ti XXII. Per la quinto conto di Danta di ti XXII. Per la quinto conto di Danta di ti XXII. Conto di Danta di ti XXII. Localizazione di Danta di ti XXIII. Localizazione di Danta di ti XXIV. Localizazione di Danta di ti XXVIII. Della situazione di Perdinando ti XXVIII. Della situazione porta del gran duce perdinando dello gran duce perdinando dello gran di ti XXVIII. Della della Perdinando sopra determino ti XXIVIII. Della della Perdinanda sopra determino ti XXIVIII. Della della Perdinanda sopra determino ti XXIVIII. Della Conno Muddel privingi di ti XXIVII. Locali Conno Muddel privingi di ti XXIVII. Localizazione del disco-Francesco.  XXIII. Localizazione della della della Servazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. For la medigila del gron duce XVII. Entra Browner Costicio XIV. Ad medicino per la trium Pittur e XXII. Entra Contracto Costicio XXII. Entra Contracto del Contracto XXII. Entra Contracto del Contracto XXII. Entra Contracto del Contracto XXII. Entracto Medici gino duce di Tescono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medigha del gron duce t gron dichevin di Torcone t gron dichevin di Torcone si tono di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di  | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. Per la medigha del gron duce t gron dichevin di Torcone t gron dichevin di Torcone si tono di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medigha del gron duce t gron dichevin di Torcone t gron dichevin di Torcone si tono di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di transitati di  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. For la medigila del gron dues XVII. Grita Bronzelo Guisila XIVI. della Bronzelo Guisila XIV. Al medicino per la tissa Pittar e XIV. La medicino per la tissa Pittar e XIV. La forma della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultatio | IX.   15 IXI.   15 IXII.   15 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   16 IXIIII.   16 IXIII.   16 IXIII.   1 |
| XVII. Per la medigha del gron duce t gron dichron di Torcom t gron dichron di Torcom t gron dichron di Torcom t gron dichron di Torcom t gron dichron di Torcom t gron dichron di torcom t gron d | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII. For la medigila del gron dues XVII. Grita Bronzelo Guisila XIVI. della Bronzelo Guisila XIV. Al medicino per la tissa Pittar e XIV. La medicino per la tissa Pittar e XIV. La forma della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultation della consultatio | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. For Ia medigila del gron duce XVII. petra formerio Cisticio XIV. Attanta formerio Cisticio XIV. Attanta formerio Cisticio XIV. Attanta formerio Cisticio XIV. Attanta formerio Cisticio XIV. Petra constanta diogli delitari XXV. Petra constanta diogli delitari di Tescone  III. Locha in medicina in ini XXVII. Attanta delitari XXVII. Attanta delitari XXVII. Attanta delitari XXVIII. Attanta delitari XXXVII. Attanta delitari XXXVIII. At | IX.   155 IXII   155 IXII   155 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 I |
| XVII. Per la medagha del gron duce t gron dichron di Torcon t gron dichron di Torcon i gron dichron di Torcon i Six XXII. Per la contenta di Torcon XXII. Per la quinto conto di Danta di pinto di Crore Core per la XXII. Per la quinto conto di Danta di pinto di Crore Core per la XXII. Per la quinto conto di Danta di XXII. Per la quinto conto di Danta di XXII. Lota i medesino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IX.   155 IXII   155 IXII   155 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 IXII   151 I |
| XVII. For Ia medigila del gron duce t gran dichernal di Torcom t gran dichernal di Torcom t gran dichernal di Torcom t gran dichernal di Torcom t gran dichernal di Torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gran di torcom t gra | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XVII. Per la medagha del gron duce t gron dichron di Torcon t gron dichron di Torcon i gron dichron di Torcon i Six XXII. Per la contenta di Torcon XXII. Per la quinto conto di Danta di pinto di Crore Core per la XXII. Per la quinto conto di Danta di pinto di Crore Core per la XXII. Per la quinto conto di Danta di XXII. Per la quinto conto di Danta di XXII. Lota i medesino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                            | DICE 619                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| XVI. Al medesimo pag. 182<br>XVII. Al sig. Gabriel Chiabrera » 183                         | POEMETTI                                                                             |
| XVIII. Risposte del signor Gabriello                                                       | POEMETTI                                                                             |
| Chiabrera                                                                                  | _                                                                                    |
| Ceba, per Federico Spinola n ivi                                                           | 1                                                                                    |
| XX. Risposta d' Ausaldo Cebà sopra il                                                      | LE NOZZE DI ZEFIRO                                                                   |
| medesimo                                                                                   | Al signore Ferdinando Riario Marchese                                                |
| Grillo n iri                                                                               | di Castiglione pag. 102                                                              |
| XXII. Risposta del sig. Gabriel Chia-<br>brera                                             | W DODRING                                                                            |
| XXIII. Del sig. Gobriello Chiabrera alla                                                   | IL FORESTO                                                                           |
| signora Isabello Andieini n 184                                                            | Canto I                                                                              |
| XXIV. Risposta vivi                                                                        | - II                                                                                 |
| EGLOGHE                                                                                    | — III                                                                                |
| Болооны                                                                                    |                                                                                      |
| I. II. Ergasto vi                                                                          | POEMETTI PROFANI                                                                     |
| III. Menalca, Logisto 185 IV. Damone                                                       | POEMETTI PROFAMI                                                                     |
| V. Mopso, Defne, Melibeo n 186                                                             | 1. La conquista di Rabicano, al sig. Ia-                                             |
| VI. Uranio                                                                                 | II. L' Erminia, al sig. Francesco Baldi, n 214                                       |
| 11 200,000, 2000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                        | III. L' Alcina prigioniera, al sig. Gio. Bat-                                        |
| SERMONI                                                                                    | tista Castello 216                                                                   |
| SERMON                                                                                     | IV. Il Muzio Scevola, al sig. Agostino Pinelli                                       |
| I' Al sig. Giuseppe Orzalesi n ivi                                                         | V. Lo lotta d'Ercole e di Achelno, alla                                              |
| II. Al sig. Pier Giuseppe Giustianiani » 188<br>III. A Monsigaor Giovonni Ciampoli . » ivi | serenissima gran Duchessa di To-<br>scona Vittoria della Rovere n 220                |
| IV. Alla Santità di nostro signore Urba-                                                   | VI. It Chirone, al serenissimo gran Duca                                             |
| no VIII                                                                                    | VII. Le Meteore, alla serenissima Arci-                                              |
| V. Al signor Agostino Drago n 189<br>VI. Al sig. Luciano Borzone n ivi                     | duchessa Maria Moddalena d'Au-                                                       |
| VII. Al sig. Bernordo Castelli » 190                                                       | stria gran Duchessa di Toscana . n 222                                               |
| VIII. Al sig. Bernardo Morando n svi<br>IX. Al sig. Gio, Francesco Geri n 191              | VIII. Delle Stelle, al Principe D. Carlo Medici cardinale                            |
| X. Al sig. Lazzoro Circazando n ivi                                                        | IX. Il presogio de' giarni, all' illustris-                                          |
| XI. Al sig. Filippo Arrighetti n 192<br>XII. Al sig. Pier Giustiniani n ivi                | b. Lorento Medici n 228                                                              |
| XIII. Al sig. Giovanni Bastista Riario » ivi                                               | X. Il secolo d' Oro, all'illustrissimo si-<br>gnore il signor Maffeo Barberini » 230 |
| XIV. Al sig. Angelo Gavotti 193<br>XV. Al sig. Francesco Gavotti ivi                       | gaore il signor Maffeo Barberini * 230 XI, La caccia dell' Assare, all'illustris-    |
| XVI. Al serenissimo gran Duca di To-                                                       | simo signore il sig. Don Virginio                                                    |
| scana Ferdinando II n 194                                                                  | Cerarina                                                                             |
| XVII. Al sig. Agostino Grimaldi n 195<br>XVIII. Al sig. Francesco Bondinelli . n ivi       | XII. Il vivaio di Boboli, al rig. Giovanni<br>Ciampoli                               |
| XIX. Al sig. Gio. Francesco Giustiniani» Ivi                                               | XIII. L'Amelisto al sig. Luco Pallavicino » 234                                      |
| XX. Al sig. Jacopo Gaidi » 196<br>XXI. Al sig. Alessandro Pozzobonelli » ivi               | XIV. Gli strali d'Amore, al sig. Gio. Ago-<br>stino Spinola                          |
| XXII. Al sig. Jacinto Cicognino n 197                                                      | XV. Il Diaspro, al sig. Gio. Francesco                                               |
| XXIII. Al sig. Gio. Battista De Siri . se ivi i                                            | Briguole morchese di Groppoli . » 236 XVI. Il Tesoro, al sig. Ambrosio Pozzo-        |
| XXIV. Al sig. Conte Orso d'Elci n 198<br>XXV. Al sig. Niccolò Gavotto del sig.             | bonello                                                                              |
| Lorenzo 199                                                                                | XVII. Il Verno, al signor Bardo Corsi                                                |
| XXVI. Al sig. Vincenzo Verzellino . » ivi<br>XXVII. Al sig. Gio, Battista Forzano. » 200   | xignor di Cajazzo                                                                    |
| XXVIII. Al sig. Niccolò Cuneo » ivi                                                        | strissima signora Emilia Giustinianio 240                                            |
| XXIX. Al sig. Francesco Ferrero n 201 .<br>XXX. Al sig. Pier Maria Carminoti . n ivi       | XIX. Le Perle, el sig. Bernardo Castel-<br>letti                                     |
| and an age free manual curminos W                                                          | XX. Il rapimento di Proserpina, alla si-                                             |
|                                                                                            | gnora Isobella Berti Cicognini . # 243                                               |
|                                                                                            | XXI. Scio, all' illustrissimo signore il<br>sig. Pier Giuseppe Giustiniani . n 246   |
|                                                                                            |                                                                                      |

| POEMETTI SACRI                                                                                                              | PROSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La Disfida di Golio, olla serenissima<br>Cristino di Loreno gran Duchesso                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| di Toscano pag. 251  Il. La liberazione di S. Pietro n 253  III. Il Leone di David n 254                                    | CINQUE DIALOGHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IV. II Dilurio                                                                                                              | DELL'ARTE POETICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VI. I cinque tiranni di Gaboon 259<br>VII. La pietà di Micole, all'illustrivi-<br>ma signoro Maria Giovanna Giu-            | Necchietti   pag 337   Portaleti   Portale |
| stiniani . n 261 VIII. Per S. Corlo Barromeo, al sig. Be- nedetto Riccardi . n 262 IX. Per S. Margherita, all' eccellentis- | # Forzono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| eima D. Margarita Madrucci Du-<br>chessa Altemps                                                                            | ELOGI DI UOMINI ILLUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Servata                                                                                                                     | Sperone Speroni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capitolo I                                                                                                                  | Giovanni Ciampoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — II                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — III                                                                                                                       | DISCORSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                             | FATTI DA GABRIELLO CHIABRERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LE FESTE DELL'ANNO CRISTIANO                                                                                                | Discorso I. Intorno alla debolezza della prudenza umana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XIV. A Monsignor Giovonni Ciampoli<br>Segretario di Nostro Signore Papa<br>Urbano VIII.                                     | terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Libro 1                                                                                                                     | IV. Della Magnificenza » 38c     V. Come si muova, e come si quieti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - III                                                                                                                       | l' Ira. E passa alle lodi della Ret-<br>tarica " 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meganira, fovola boschereccia n 290 Gelopea, favola boschereccia n 300                                                      | Discorso della Tribolazione » 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il rapimento di Cefalo                                                                                                      | ALCUNE LETTERE FAMILIARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frammento de Tetrastichi                                                                                                    | A N. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | Al medesima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                             | Al medesimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                             | Al mederimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                             | Al medesimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## POESIE

-

## POESIE LIRICHE

## PARTE PRIMA

| Si | celebra la e | ontir  | ienza | del s  | creni | lssi | MO     |
|----|--------------|--------|-------|--------|-------|------|--------|
|    | principe .   | Alfon  | so d' | Este . |       |      | pag    |
| Al | signor Vir   | giuio  | Cesa  | rinl . |       |      |        |
|    |              | Fiana. | Cine  |        | Fan   |      | alli . |

togli dal signar Domenico Molino » 309
Pri morte del sig. Ferrante Britivoglio » 400
Al signar conte Gia, Bastista Bonchi » 401
Al medesimo » 402
Al signor conte Camilla Molta » 403
Nelle notre del signor duca di Fieno e

Al signor P. Virginia Cesarini . n 414
Che il vina è ottimo rimedio per le pare
eioni amorose . . . n 415
Al
Costanza in Bella Donna . . . n 416
Al

## PARTE SECONDA

| Al serenissimo Duca di Modena           |    | 423 |
|-----------------------------------------|----|-----|
| Alla sacratissima maestà di Filippo IP  |    |     |
| re di Spagna                            | 12 | 424 |
| All'eminent, sig. cardinale Bentivaglia |    |     |
| Al signor Bernardo Morondi              |    |     |
| A monsignar Giovanni Ciampali           | ,, | 426 |
|                                         |    |     |

Al sig. abate Alessandro Salzilli . Alla signora Leonora Baroni dama celebre per la sua imporeggiabile eccellenza nella musica . . . pag. 4x8 In morte di Lope di Vega Carpio poeta

Al signor Francesco Pinelli # \$10
Al signor cante Carlo Laderchi # \$31
Ode 1. # \$73
- III. # \$43
- III. # \$34
Al signor Francesco Management

14 st signor marchest Virgilio Malovetti. n (3)
24 st signor Girolamo Grazani. n (3)
25 d signor Girolamo Grazani. n (4)
26 d signor Sibestro Giranddi n (4)
27 d signor Gemitiano Poogi. n (4)
28 d sig. D. Ascania Pio di Savoia. n (4)
28 d signor marchese Merio Calegnini n (4)
29 d signor conte Sciptoro Secusii n (4)
21 d signor Matteo Socchestii (4)
25 d stenor Matteo Socchestii (4)
26 d stenor Matteo Socchestii (4)

Al signar conte Scipione Social n'ivi
Al signar Matteo Sacchetti n'455
Al signar conte Francesco Fontana n'ivi
Fifresti della bellezza All'illustrismo signar Francesco Balani n'457
Al signor conte Raimondo Montecuccoli n'ivi
Al sermistimo signar Principe Rindia

# Alla incra maestà di Uladislao Quarto n 416

Per le notte della sacra maestà del re di Polonia e Svezia con madama la principessa Maria Lodovica Gonzagn » 450 A mausignar Castantino Testi, vescovo

e Francesco d'Este duca di Modena n 459 Avanzo del primo canto dell'India conguistata n 466

Alla santità di Papa Urbono Ottovo . » 421 6 Al signar cardinale Francesca Barberina » ivi 7 Generosità del signor cardinale Antonio Barberino . . . » ivi

Figlio di bella Dama sammereo nel passar d'un fiume . . . . n'ivi Si lodano il canto e la bellezza della

signora Leanora Baroni . . . . ivi Si allude nl nome a cognome della signora Vittoria Rossa . . . . n ivi Bella Dama piangente sulla riva del Po» ivi

L'outore in viaggio per la Germania » 473 Bella dama tedesca che porlando non era intesa doll'amante . . » ivi Il paese dell'Allemagna non piacque al-

| 620 IND                                                                          | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tornando in Italia si ricarda della sua<br>dama lasciato in Allemagna . y2g. 473 |    |
| Rosa finta cluesto in dono da bellissima                                         |    |
| dama n ivi                                                                       |    |
| Al eignor cavaliere Giuseppe Fontanelli » ivi                                    |    |
| Al aig. D. Gio. Bottista Pal rinieri . " 474                                     |    |
| Alla suo donno                                                                   |    |
| Al signar principe Luigi d' Este = 476                                           |    |
| Per lo natale di Madoma serenissima . " 477                                      | ш  |
| PET 10 /ipiate at madema sertificana 1 - 1/2                                     |    |
| PARTE QUARTA                                                                     |    |
|                                                                                  | Г  |
| In morte di modama Virginia Medici                                               |    |
| d' Este                                                                          |    |
| All'alterra del duca di Savoja n ivi                                             | ı  |
|                                                                                  | H  |
| Allo stetso                                                                      | H  |
| Canzonetto                                                                       | L  |
| Risposta olla canzanetta » iti                                                   | Ľ  |
| Canzonetta                                                                       | С  |
| Couranetta                                                                       | ı. |

## PROSE

# LETTERE SCELTE

| Per to natate at madama terentitima . " 4//      |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PARTE QUARTA                                     | Al sig. Fabio Masetti pag. 51              |
|                                                  | Allo stesso                                |
| In morte di modama Virginia Medici               | Allo stesso                                |
| d' Este                                          | Al conte Ottavio Tiene iv                  |
| All' alterra del duca di Savoja n ivi            | Agli Aceademici Intrepidi di Ferrara » tv  |
| Allo stesso                                      | Al serenissima duca di Modana n 51:        |
|                                                  | Al conte Camillo Molso n 51                |
| Risposta olla canzanetta w ivi                   | Allo etesso                                |
|                                                  | Al serenissimo duca di Modena » 511        |
| Conzonetta                                       | Allo stereo                                |
| Scherzo Morale n ivi                             | Allo stesso                                |
| Componimento drammatica fatto per la             | Al conte Camillo Molsa                     |
| musica, nel giorno natalizio della               |                                            |
| serenissima Maria Farnese duchessa               | Al serenssimo duca di Modana               |
| di Modena                                        |                                            |
| Nel monacarri della signara NN n 485             | All principe Francesco d'Este » 51         |
| Per una festa fatta a Sassualo nel na-           |                                            |
| tale dell'olter: a serenissima di Fran-          |                                            |
| cesco d' Este duca di Modera . » 489             |                                            |
| Invenzione per un balletto fotta alla pre-       |                                            |
| senza de sereniesimi principi d' Este » 488      | Agli Accademici Alpestri di Castelnuovo    |
| Avanzo d'un poema drammotico » 490               | di Garfagnana iv                           |
| Prolago alla Filli di Sciro 491                  |                                            |
| Prima era                                        | Allo stesso                                |
| A Carlo Emanuele duco di Savoja . n ivi          |                                            |
| Allo santità di Innacenso X # 496                | Allo stesso it                             |
| Per l'assunta al pantificato di Innocen-         |                                            |
| sa X                                             | Allo stesso                                |
| Candia invasa dal turco n ivi                    |                                            |
| All'alterra sereniss, del duca di Fritland n 498 | Allo stesso                                |
| Papa Urbana VIII dalla sepoliura . » ivi         | Allo stesso                                |
| Al sig. Bellerofonte Castaldi                    |                                            |
| Ad un amica                                      |                                            |
| Risposta                                         |                                            |
| Sopra la vita di Enrico IV re di Francia » ivi   | Allo stessa                                |
| L'isola d' Alcina, tragedia ivi                  | Allo stesso                                |
| L tiota a aicina, vagena                         | Allo stesso                                |
|                                                  | dilo sieuo                                 |
|                                                  | All' imperatrice                           |
|                                                  | All'imperatore                             |
|                                                  | Al duca Francesco I d' Este w iv           |
|                                                  | Al sig. cardinale Bentivoglio n iv         |
|                                                  | Al duco Francesco I d'Este n 53c           |
|                                                  | Al Ministro N. N n 53                      |
|                                                  | Al duca Francesco I d' Este n iv           |
|                                                  | Allo stesso                                |
|                                                  | Al eig. D. Gio. Battista Paltrinieri se-   |
|                                                  | gretario del Testi                         |
|                                                  | dllo stesso                                |
|                                                  | Al sig. duca di Modana n ivi               |
|                                                  | Al sig. Mario Carandini w iv               |
|                                                  | 41 conte l'ella Rocca                      |
|                                                  | Al sig. morchese Felice Pallovicino . " iv |
|                                                  | Al sie marchese di Caravaggio " it         |

| IND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ICE 621                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alla sinnora duchessa di Mondragone pag. 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al sig. duca di Guastalla pag. 545                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| Al P. Carlo prete di s. Maria del Popolo n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allo stesso                                                                  |
| Al generale de' Padri Francescani 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al sig. abate di Bagni                                                       |
| Al gran duco di Toscana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Al sig. marchese di Velada generale di                                       |
| Al cardinale Filomarino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| Al sig. cordinel Borberino ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al re cattolico                                                              |
| Al serenissimo principe Mattias di To-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al re di Polonia n ivi                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al presidente conte Bartolommeo Aresi » ivi                                  |
| A monsignor Morcello Santaeroce ivi<br>Al sig. D. Vespasiano Gonzaga ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Al gran duca di Toscona u ivi                                                |
| Al podre D. Tommaso Carpegna 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al sir. Gobriele Gioliti WI                                                  |
| Al sig. caute di Siruela vivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| Al sig. principe prefetto w ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al sig. cordinal Bicki                                                       |
| Al sie, marchese di Fosdinovo w ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al sig. cardinal Cicchi n ivi                                                |
| Al sig. borone Wateville ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al sig. cardinal Ricci                                                       |
| Al sin, marchese d' Este n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al sig. cordinole della Cueva w ivi                                          |
| Al doge di Venezia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al serenissimo sie, principe Borso . m 548                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| Al re di Spagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al sig. cordinal Barberino w ivi                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al socro collegio de' cordinali » ivi                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| Al re cottolico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Allo stesso                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al sig. conte Siruella ambasciator cat-                                      |
| All sig. duco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tolico in Boma w ivi                                                         |
| A madamo di Parma ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al sig. Ludovico Flavio w ivi                                                |
| Al sig. cap. Lodovico Noldi vivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al sig. generale di Milano n ivi                                             |
| Al sig. principe Maurizio di Savoja . " IVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A monsignor Bentivoglio                                                      |
| Alla sereniss. sig. duchessa di Modana » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al sig. duca di Parma » ivi                                                  |
| Alla stessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Al sig. conte Giulio Aren, presidente del                                    |
| Al sig cordinale N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | magistrato ordinario e consigliere di                                        |
| Al sig. cordinole Panzirolo 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. M. Cattolica in Milano 550                                                |
| Al sig. marchese d'Este "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Al serenissimo principe Luigi d'Este . n ivi                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alla Santità d'Innocenzo X                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an aigi curumuic Commission                                                  |
| Alla signora duchessa di Mantova » ivi<br>Al presidente Portenio Petagni » 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alla priora delle monoche di Fiumatho w ivi                                  |
| Al granduca di Toscana vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A monsignor Cybo, maggiordomo mag-                                           |
| Al sig. Carlo Brançaccio w ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | piore di Suo Santita w 551                                                   |
| Al sig. Londomano, e al consiglio del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | All' Almirante di Castiglia vice-re di Nopoli » IVI                          |
| conton d' Uri ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Al sig. cardinole Bichi " IVI                                                |
| Al sig. conta Nich vivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alla moestà del re di Spegna w IVI                                           |
| All'arciduca Leopoldo ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Al sig cardinale Altieri w ivi                                               |
| Al padre Zambotti vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al P. Nicolò Cabeo della compagnia di                                        |
| Al padre Alberto Ruffini 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| Al generale de' Gesuiti n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| All imperatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al sig. marchese di Licena ivi                                               |
| Alla duchessa di Montova ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al sig. principe Tommato di Savoja . n ivi                                   |
| Al serents, principe Tommass at Savojo s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d modama lo ducherra di Savojo 15 553                                        |
| Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alla maesta del re cattolico                                                 |
| Al gran cancelliere di Milano " ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al P. ahote D. Antonio Casale de Ce-                                         |
| Al sig. cardinole Bichi w ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lestini di Faenza n 141                                                      |
| Al sig. marchese di Velada generale di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al sin conte della Biviera n ivi                                             |
| Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allo stesso                                                                  |
| Al sig. conte Gio. Batt. Montalbano . " ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allo stesso                                                                  |
| Al sig. cardinale Franciotti n ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A monsig. patriarca d'Alessandria » ivi                                      |
| Al sig cordinale Bichi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al P. F. Antonio de Minori conventuali                                       |
| Allo siesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| Al duca di Porma » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alla sig. duchessa di Mondregone » ivi<br>Alla maestà del re cattolico » ivi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al sig. cardinale Sacchetti n ivi                                            |
| Al sig, morchese Gio. Battista de Mari<br>del consiglio collaterale di S. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al sig. Gabriello Bolestrieri » ivi                                          |
| nel reeno di Nonoli n 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Al sin, cardinale Durasto ivi                                                |
| Alla duchessa di Mondragone ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al sig. principe cardinale de Medics . 10 355                                |
| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th |                                                                              |

6... INDICE

| 6,:3 INI                                                                          | ICE                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Al sig. conte Guido Mardoni pag. 555                                              | Al sig cardinal Bentiroglio pag. 564                                               |
| Al sig. cardinal Capponi w ivi                                                    | Al sig. Della Valletta                                                             |
| Al sig. cardinal Bocci w ivi                                                      | Al sig. N N                                                                        |
| Al sig. cordinal Ponfilio ivi                                                     | Al sig. marchese di Leganes w ivi                                                  |
| Al sig. Gio. Battista Gregori " ivi                                               | Al sig. N. N n ivi                                                                 |
| Al sig. principe cardinal d' Este » ivi                                           | A S. M. l'imperatore w ivi                                                         |
| Al sig. marchese di Velada governatore                                            | A monsignor Girolamo Huonviti chierico                                             |
| di Milano                                                                         | di Camera 566                                                                      |
| Al sig. cordinal Ceva n ivi                                                       | A monsigner Pietro Vidoni                                                          |
| Al sig. conte di Sirucla ambasciatore cat-                                        | Alla signara murchesa Barbara Bangoni - 171                                        |
| tolico in Roma w ivi                                                              | Al sig. D. Marino Bollizi w ivi                                                    |
| Al sig. Costanzo Centofiorini w ivi                                               | Al sig. marchese Panlo del Bufolo . n ivi                                          |
| Al sig. cardinal Pamfilio                                                         | Al sig. cardinale Antonio Bicli ivi<br>Al sig. conte Gio. Battistn Ronchl 567      |
| Al sig. Francesco Boccopianola » ivi<br>Al sig. cardinal Folconieri legato in Bo- | Al sig. coute Gio. Battista Bonchl . > 567 Al sig. marchese Gaufridi ivi           |
| logna                                                                             | Al sig. marchese D. Giulio Testi ivi                                               |
| Al sig. marchese Giustiniani ivi                                                  | Al sig conte Raimondo Montecuccoli. " ivi                                          |
| Al sig. principe cardinale di Toscana » ivi                                       | Per la confraternita di s. Francesco, al                                           |
| Al sic, cardinal Pamfilio                                                         | sig. marchese Massimiliano Monte-                                                  |
| Al sig. cardinal Pamfilio » iri<br>A donna Olimpia Pamfilio » iri                 | cuccoli                                                                            |
| A sua Santità ivi                                                                 | cuccoli                                                                            |
| Al sig. conte Azzo Ariasti 558                                                    | cesareo alla Corte cattolica » ivi                                                 |
| Al sig. principe cardinale N N ivi                                                | Al sig. marchese Cornelio Bentivoglio n ivi                                        |
| Al sig. conte Annibale di Montevecchio                                            | Al sig. cardinale Bentivoglio, per il se-                                          |
| Fano ec                                                                           | renusimo principe Gio. Bott. d'Este » ivi                                          |
| Al sig. cardinale Pancivoli n ivi                                                 | Al sig. abate Bagni 569                                                            |
| A monsig. Altieri nunzio a Napoli . » ivi                                         | Al sig. morchese Enea Pin Obizzo . w ivi                                           |
| Al sig. D. Carlo Caracciolo w ivi                                                 | Al sig. cardinole Autonio Bichi iti                                                |
| Al sig. cardinale Spada n ivi                                                     | Al sig. cardinale Filomarino w ivi                                                 |
| Allo stesso                                                                       | Alla signora principessa Maria Pico 570                                            |
| Al sig. cardinal Rapacciols n ivi                                                 | Al sereniss, sig. principe cardinal d'Este                                         |
| Al sig. cardinale Spada n ivi                                                     | per il sig. Bartolommeo Avanzini » ivi                                             |
| Al sig. cardinol Panciroli n bi Al sig. principe cardinol d'Este n bi             | Al sig. cardinal Durazzo                                                           |
| Al sig. principe cardinal d'Este » ivi<br>Al sig. cardinale Pamfilio » ivi        | Al sig. Vincenzo Buenviti » 171  Al sig. conte della Riviera » 171                 |
| Alla sig. infonta Mnria di Savoja » 560                                           | A S. A. serenissima                                                                |
| Al sig. cardinale Rossetti n ivi                                                  | Al conte di Siruela governatore di Milano n 572                                    |
| Al sia cardinal d'Arach                                                           | Al vice re di Napoli » ivi                                                         |
| Alla sig. infanto Maria di Savojo » ivi                                           | Al P. Sebastiano Obelischi, ripetitore dei                                         |
| Al sig. cardinal Doughi legato di Ferrara » ivi                                   | servi di Marin                                                                     |
| Al sig. conte Coloredo ivi                                                        | Al sig. marchese di Pasdinovo n 573                                                |
| Al sig. marchese Federico Mirogli . n 561                                         |                                                                                    |
| Al sig. conte della Riviera » ivi                                                 | Al sig. N. N                                                                       |
| Al P. fra Francesco Corrnno, guardinno                                            | Al sig. conte Giacopino Testi, che fu poi                                          |
| de' Minori Conventuali di s. Fran-                                                | monaco l'assinense col nome di don                                                 |
| cesco in Casale ivi                                                               | Fulvio da Modana ivi                                                               |
| Al sig. principe Luigi » ivi                                                      | Al sig. N. N.                                                                      |
| All'abate Nicentò Strazzi n ivi                                                   | Al sig. conte Tiburzio Masdoni » ivi                                               |
| Al sig. marchese di Fosdinovo » ivi<br>Al granduca di Toscana » ivi               | Al reggimento di Bologna » 575 Alla Repubblico di Lucca » ivi                      |
| Al sig. marchese Costanzo Bellincini . » 562                                      |                                                                                    |
| Al sig. Benigni                                                                   |                                                                                    |
| Al collegio de signori dottori Legisti di                                         | Al sig. Conte Luigi Hoschetti                                                      |
| Reggio                                                                            |                                                                                    |
| Alla Santità di N. S. papa Innocenzo X » ivi                                      | A monug. Altieri nunzio e Napoli . » 577 Alli signori Auziani e Confaloniere della |
| A monsignor Codibò vescovo di Montalto n 563                                      | repubblica di Lucca n ivi                                                          |
| Al sommo pontefice lunocenzo X n ivi                                              | Al sig. principe cord. d' Este n ivi                                               |
| Al sig. Lassaro Buanvicini n ivi                                                  | Al sig. conte Camillo Molsa n ivi                                                  |
| Al sig. conte Francesco Fontana, in per-                                          | Alla repubblica di Lucca 578                                                       |
| sona dello Scacciera poeta » ivi                                                  | Al sig. Vincenzo Bonvisi » ivi                                                     |
| Al sig. Antonio Vuossumano signor di                                              | Al sig. D. Vincenzo Gonzaga n ivi                                                  |
| Gouar                                                                             | Al sig conte di Traut-Mansdorff " ivi                                              |
| Al sig. abnte di s. Nicolas consigliere di                                        | Al gran duca di Toscana n ivi                                                      |
| S. M. Cristianissima » ivi                                                        | Alla Maestà del re di Spagna » 579                                                 |
| Alla maesta del re di Francia n ivi                                               | A monsignor Bentivoglio » ivi                                                      |
| A N. N                                                                            | Al sig. D. Francesco di Mello = ivi                                                |
|                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    |

| IND                                                                                         | ICE 613                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al sig. cardinale Mazzesino pag. 579                                                        |                                                                                                                       |
| Al sig. marchese De Los Velles vica re                                                      | Al sig. abbate Fontana residente per lo                                                                               |
| di Sicilin 580                                                                              | serenissimo di Modana in Milano n 595                                                                                 |
| Al sig. Ercole Molza vi                                                                     | Al sig. marchese Virgilio Malvezzi am-                                                                                |
| Al podestà di Montesiorino » ivi<br>Al gran Duca di Toscana » ivi                           | basciatore in Inghilterra per sua                                                                                     |
|                                                                                             | Maestà cattolica » ivi<br>Al sig. dottor Mario Carandini » ivi                                                        |
| Al sig. canonico Ingant » ivi<br>Al sig. Matteo Sacchetti » 581                             | Al sig. dottor Mario Carandini n ivi                                                                                  |
| Al sig. march. Massimiliano Mantecuccoli» ivi                                               |                                                                                                                       |
| Al sig. enrdinal Bentivoglio " ivi                                                          | Alla Maesta dell'Imperatore n ivi                                                                                     |
| Alla Maesta del re di Spagna " ivi                                                          | At sig. principe cardinale d' Este w 1vi                                                                              |
| Al sereniss, principe Tommaso di Savaja» ivi<br>Al serenissimo principe Luigi d' Este » 582 | Al sig. marchese Guido Villa w ivi                                                                                    |
| Al Padre Antonio Gallo n ivi                                                                | Al sig. Gio. Battista Leni ivi                                                                                        |
| Al sig. cardinal Pallotto ivi                                                               | All sig. conte Duca                                                                                                   |
| Al sig. cardinal Colonna ivi                                                                |                                                                                                                       |
| Al sig. principe card. di Savaja » ivi                                                      | Al Padre Gio. Battista Leni ivi Al sig. Gio. Battista Leni                                                            |
| Al P. Fra Deodato da Rologna cappuccinon 583                                                | Al sig. Gio. Battista Leni n ivi                                                                                      |
| Al sig. Presidente della regia camera in<br>Napoli                                          | At Hg. D. Carto Paroni n 599                                                                                          |
| Napoli                                                                                      | Al Padre Generale de Servi , n ivi                                                                                    |
| Al sig. D. Ascanio Pio di Savoja n ivi                                                      | Al sig. principe cardinale di Savoja , n ivi<br>Al sig. cardinal Aldabrandini , n ivi                                 |
| Alla sig. Leonora Baroni 584                                                                | Al sig. cardinal Bichi n ivi                                                                                          |
| Alla sig. infanta Catterina di Savoja. » ivi                                                | Al sig. march, Cornelio Bentivoglio . " 500                                                                           |
| Al sig. Gio. Battista Leni n ivi                                                            | Al sig. D. Pietro Paolo Zannata Fer-                                                                                  |
| Al Padre Gio da Napoli de' minori os-                                                       | nandez                                                                                                                |
| 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                      | Al sig. Breole Fintese iri<br>Al sig. march. Felice Pallavicino iri                                                   |
| Al signor N. N                                                                              | Al sig. conte Ambrogio Carpegna » ivi                                                                                 |
| Al sig. Della Liona                                                                         | Alla signora donna Olimpia Pamfilj . » 600                                                                            |
| Al sig. Giovanni Codibò » ivi                                                               | Al sig, ambasciator di Francia                                                                                        |
|                                                                                             | Al sig. marchese di Castelrodrigo n ivi                                                                               |
| Al sig. principe card. d'Este n ivi                                                         | Al sig. marchese di Castelrodrigo . n ivi<br>Al cavalier Bolognesi . n ivi<br>Al sig. conte Francesco Fontana . n ivi |
| Al capitano di Camporgiano ivi<br>Al signor N. N ivi<br>Al sig. D. Froncesco di Mello       | Al sig. conte Francesco Fontana ivi                                                                                   |
| Al sig. D. Froncesco di Mello                                                               | Al sig. march. Teobaldo Visconti » 601<br>Al signor Federico Mei n ivi                                                |
| Al signor N. N vi                                                                           | Al sig. Alessandro Tassoni n ivi                                                                                      |
| Ad un cavaliere suo amico n ivi                                                             | Al sig. duca Savelli n ivi                                                                                            |
| All Infante Marghevita di Savoja 588                                                        |                                                                                                                       |
| Al sig. Camillo Pamfilia ivi                                                                | Al vicerè di Napoli                                                                                                   |
| Al sig. Marchese di Velada governatore<br>di Milano ivi                                     | Al sig. cardinal Magalotti n ivi                                                                                      |
| Al sig, cardinal Bagni ivi                                                                  | Al sig. cardinal Sacchetti » įvi<br>Al patriarca d'Alessandria » įvi                                                  |
| di Milano u ivi Al sig. cardinal Bagni                                                      | Al sig. cardinal Gaetano n 603                                                                                        |
| At sig. D. Francesco Meruni w 580                                                           |                                                                                                                       |
| Al sig. cardinal Bichi vi                                                                   |                                                                                                                       |
| Al sig. conte Cesare Molza n ivi                                                            | Al sig. cavoliere Tommoso Guidoni . n ivi<br>Al sig. Vincenzo Buonvisi n 604                                          |
| Alla Maestà del re di Spagna n 590                                                          | Alla signora marchesa Catterina Marti-                                                                                |
| Memoriale per li padri della compagnia                                                      | nenga Bentivogli vivi                                                                                                 |
| di Gesti alla repubblica di Venezia n ivi                                                   | Alla siguora marchesa Catterina Colori                                                                                |
| Alla Maesta del re di Spagna » ivi                                                          | Testi ivi                                                                                                             |
| Al sig. Gherardo Ruggi                                                                      | Al sig. marchese di Castelrodrigo n ivi                                                                               |
| Al sig. Lazzaro Buonvicini » ivi<br>A monsignor vescovo di Reggio per lo                    | Al sig. cardinal Rapaccioli                                                                                           |
| serenissimo principe Giovanni Bat-                                                          | Al sig. Gio. Battista Leni n ivi<br>Al gran duca di Toscana n Go5                                                     |
| tista d' Este n 592                                                                         | A montioner Rentmodio ivi                                                                                             |
| Al Padre Sebastiano Obelisco predicatore                                                    | Al sig. conte Antonio Biglia ivi<br>Al sig. cardinal Durazzo ivi<br>Alla signora donna Ottavia Farnese Ivi            |
| reggente de Servi di Maria in Bo-                                                           | Al sig. cardinal Durazzo , » ivi                                                                                      |
| logna                                                                                       | Alla signora donna Ottavia Farnese . n ivi                                                                            |
| A monsignor Gaetano patriarca d' Ales-<br>sandria , ivi                                     | Al sig. Gio. Bentivogli n 606 Al sig. conte Duca n ivi                                                                |
| A monsignor Bon-isi Chierico di Cameran ivi                                                 | Al sig. Fivizzano Sarteschi n ivi                                                                                     |
| Al sig. cardinal Bichi n 504                                                                | Al sig, conte Baimondo Montecuccoli . » ivi                                                                           |
| Al sig. Geminiano Poggi ivi                                                                 | Al sig. Duca Serenissimo n 607 Al sig. card, Antonio Barberini n ivi                                                  |
| Al sig. cavaliere Bolognesi n iti                                                           | Al sig. card. Antonio Barberini n 171                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                                                                       |

| 624           |                   |         | IND     | ICE           |              |          |        |     |
|---------------|-------------------|---------|---------|---------------|--------------|----------|--------|-----|
| Al sig. marc  | hese Gaufridi .   | p       | ag. 607 | Al sig. caval | iere Ottavii | Bolognes | e pag. | . 6 |
| Al sig. cardi | nals Antonio Bich |         | n iri   | Al sig. marc  | here Cartel  | u        |        | - 6 |
| Al sig. Duca  | di Parma          |         | m 608   | Al sig. abba  | te Campori   |          | N      |     |
| Alla Santità  | di nostro signore | papa Un |         | Al sig. Silve | tro Arnolfi  | 110      |        | , , |
|               | tavo              |         |         |               |              |          |        |     |
| Al sig. cardi | nale Campori      |         | * iti   | di Camp       | ogne .       |          |        | . 1 |
| At sig. Vinci | enso Buonviri .   |         | n ivi   | Al rignor Co  | rio Branca   | cel      | #      | п   |









